



- Oy Google

. [-

## LEZIONI

DELLA SCIENZA DE' SANTI,

QUESTIONI SOPRA I PRINCIPJ, e le Ventà più Notabili

DELLA

## DIVINA SCRITTURA,

Composte, e dette dal Padre

## FERDINANDO ZUCCONI

Della Compagnia di Gesu.
TOMO QUINTO,
OVVERO CORSO TERZO.



## VENEZIA, MDCCXXIX.

Nella Stamperia Baglioni.
CON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

معه (گامه در کارد در در در در در کارد کرد در در در در



# LAUTORE

A Chi legge.



A novità di quest' Opera, che esce a quella luce, che non aspettava, mi costringe a pregatvi, o riveriti Lettori, che leggendo nel Titolo, o nel Frontespizio di essa Opera, gl' infoliti Vocabili di Scienza, di Principi, di Questioni, non vi diate a cre-

dere, che essa sia per riuscire un Opera tutta speculativa, e piena di fottigliezze strane, è improprie. Non è questa l'indole di questo nuovo Corso di Lezioni ; nè l' Autore fu mai portato dal fuo genio ad entrare nella Scrittura in quelle difficoltà, che richiedono molto studio, e recano poco giovamento a chi legge, non per ispeculare, ma per compungersi. Ciò secero con somma lode quei gran Comentatori, che non dissero come Lettori, ma scrissero come Interpetri; e scrissero solo per formar Maestri in Teologia. Mente sì alta, non fu mai la mente di chi vi prega, e di sè vi rende conto. Egli avendo già scorse, secondo il lor filo, in altre Lezioni, tutte le sacre Pagine, nè trovando più che dire a disteso, e dovendo pure feguitare a dire nel fuo impiego; dopo un lungo pensare, pensò finalmente di non entrare in verun libro dittinto della Divina Scrittura, ma da tutta essa andare scegliendo alcune verità universali, che Capi sono

dinotizia, eche Principi, Assiomi, o Massime si appellano. Ciò egli si propose di fare; e perchè in tali l'rincipi consiste, o da tali Principi nasce quella Scienza, che non fu mai trattata dalle Scuole, che folo da Dio s'infegna a'fuoi Eletti, e che Scienza de' Santi è detta dalla Sapienza, che la comparte: Dedit illi Scientiam Sanctorum. Sap. 10. 10. perciò egli applicatosi tutto a questo nuovo, e a lui mirabile Argomento, giudicò a proposito dare a quest' ultimo Corso il Titolo di Lezioni, che altro non fuonano, che Scelta; il Titolo di Questioni, che altro non significano che Investigazioni; eil Titolo di Scienza de' Santi, che altro non insegna, che Santità. Poteva ben egli, per isfuggire ogni stranezza di Vocaboli, adoperare altra voce, che la voce di Questioni, la quale è quella, che di lui, e dell'Opera sua forse farà più sospettare. Ma questa voce parve a lui, che susse tutta adattata al suo proposito. Prima perche proprio di tutte le Scienze è questionare, e sotto il Titolo di Questione far passare tutto ciò, che da esse s'insegna; onde non sembra improprio dare ancora alla Scienza de Santi il far Questioni. Secondo perchè le verità, che infegna la Santa Scienza, non poco fono impugnate dalle Scuole, e dall' Accademie profane; e molto son combattute sempre dal Mondo, dall Inferno, e dalla Carne; laonde più di un poco parve convenire alla fanta Scienza non folo scerre le verità principali della Sacra Scrittura, per leggerle all anime bramose di santità; ma questionare ancora, per difenderle dagli errori, e dalle ignoranze dell'intelletto, dalle paffioni e dagli appetiti della volontà, che fono le due schiere più solte, e più minacciose ad ogni fanto e fovrano fapere. Comunque fia però, certo è nondimeno, che da questo nuovo, e più di ogn' altro faricolo studio di Lezioni sacre, altro non si vuole, altro non si cerca, che sapere per dove si và a santirà e dove a fantità s arriva; alla quale chi ar iva, non fi pente certamente di effere arrivato.

Che se taluno dopo la dichiarazione del Titolo, sa-

per volesse ancora qualche cosa più precisa della Materia, del Ripartimento, e del Metodo, per arrivare a tanto fapere, e ad effer sì alto; io per nulla tacere, dirò brevemente, che la materia di tutta quest'Opera altra non farà, che la Dottrina della Sacra Scrittura; quì eserciteremo l'occhio; nè da questa staccheremo giammai lo studio, o l'amore; e perchè la Divina Scrittura, oltre molte altre divisioni accennate altrove, può dividersi ancora in Istoria, in Profezia, e in Agiografia, ovvero Disciplina di Santità; perciò in queste tre Parti farà divisa ancora l'Opera nostra; ma in modo, che siccome la Divina Scrittura in quelle tre Parti cinque cose, come io offervo, principalmente insegna, cioè, nell'Istoria qual fusse il Mondo passato, e qual fia il Mondo presente; nella Prosezia, quale sarà il Mondo futuro, e quale il Mondo eterno; finalmente nella Agiografia, qual esser dovrebbe, e pur non è, il nostro Mondo; così noi queste cinque cose, come Capi di notizie immense, anderemo apprendendo, e tal volta ancor meditando; cioè, qual fosse il Mondo primo passato, creato da Dio con tanta Sapienza e Amore; per fapere quanto grande, e quanto fanto fia Iddio in tutto ciò, che fa, dice, e dispone. Secondo qual sia il Mondo presente disordinato dall' Uomo con tanto peccare; per fapere quanto di noi dobbiamo confonderci, e piangere . Terzo qual farà il Mondo futuro, e quale nella fua Eternità; per sapere quanto da noi si debba e studiare, e temere. Quarto qual non è, e pur esser dovrebbe il nostro piacevolissimo Mondo, per bene apprendere tutto il nostro dovere; e qui o quanto vi sarà da dire, e quante nuove divisioni converrà fare; perchè quì è dove più che in altra parte l'Agiografia, o la Scienza de' Santi dovrà mostrarci tutto il vero, che appartiene all' intelletto; tutto il buono, che appartiene alla volontà; etutta quella Dottrina, che dalle sacre Pagine, quasi ad eterne sublimissime Fonti, da per tutto fra noi immensamente si spande. E ciò sopra la materia e il ripar-Lez. del P. Zucconi Tom.V. timentimento dell'Opera. Quanto è poi al Metodo di essa. io confesso con ingenuità, che per fare come devo Lezioni di facra Scienza, e non Trattati di Ascetica, hò giudicato bene feguitare il Metodo delle altre Scienze; e perchè le altre Scienze tutte definiscono, e dividono ciò, che trattano; perciò la fanta Scienza, per ammaestrare con sicurezza, c'insegnerà quali siano le definizioni, quali le divisioni della divina infallibile Scrittura; perchè quelle infegnano i Misteri della natura, gli Arcani dell'arti, e i Segreti del lor fapere; e quanto i Segreti sono più profondi, tanto più esse san vanto; perciò ancor questa c'insegnerà quali siano i Misteri, quali gli Arcani, quali i Segreti rivelati nelle facre Pagine; nè poco averem noi da pregiarci, che la nostra fantissima Fede, tant'alto, e con tanta facilità, ci conduca; perchè quelle finalmente dichiarano Paradoffi, sciolgono Problemi, formano Propofizioni univerfali, e Idee di tutte le cose; perciò ancor questa e de' Paradossi, e de' Problemi, e dell' Idee, e della facra Patetica ci farà la Dottrina; e per tutto concludere nel fuo principio, e nel fuo fine, non lascerà di sollevarci alla cognizione contemplativa, e pratica del primo Vero, e del fommo Bene Iddio; in cui come disse Gesù Cristo tutta la vita eterna e santa consiste: Hac est Vita aterna, ut cognoscant te solum Deum verum, & quem misisti Jesum Christum. Jo. 17. 3. A questo santo sapere, e secondo il sapere, a questo santissimo operare, è invitato chiunque di arrivare a Dio, e di esfer Beato, è bramoso; e a tutti i Cortesi Lettori prego giorni fanti, e felici.



#### MICHAEL ANGELUS TAMBURINUS

#### Præpositus Generalis Societatis Jesu.

Um Librum , cui titulus : Lexioni della Scienza de' Santi, evvuere, Quefisini sopra i Principi , e Princi più nanabili della Divina Scrittera : à P. Ferdinando Zucconi Societatis nostra Sacerdote conscriptum , aliquot ejudem Societatis Theologos recognoverine, & in lucem edi posse probaverine ; faculatem facinume, su trypis mandetur, si iii, ad quos perince; ita videbitur, cujus rei gratia , has Litteras manu nostra subscriptus , & Sigillo nostro munitas dedimus. Romat 19. Februarii 1729,

Michael Angelus Tamburinus.

### NOI RIFORMATORI

#### Dello Studio di Padova.

H'Avendo veduto per la Fede di revisione, ed approvazione del P. Fr. Tommafo Maria Gennati Inquisitore nel Libro introlato e Lexioni della Scienza, de Santi, composte, e dette dad P. Ferdinande Zustoni della Compagnia di Giru, Tuma Quimo, non elfevi coi alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per attestato del Segretario nostro, nieste contro Prencipi, e buoni coltumi, concediamo licenza che possi effer finampato, osfervando gli Ordini in materia di Stampe, e prefentando le folite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. 5. Maggio 1729.

( Gio: Francesco Morosini Kav. Rif.

( Andrea Soranzo Proc. Rif.

· ( Piero Grimani Kay, Proc. Rif.

Agostino Gadaldini Segr.

## INDICE DELLE LEZIONI

## Del Tomo Quinto,

Colla Somma del Contenuto di esse.

#### PARTE PRIMA.

## OUESTIONE PRIMA.

In principio creavit Deus calum O terram . Gen c. 1. n. 1.

Quale sia la Scienza de' Santi; quali, e quanti i fuoi Principi i e quanto ella a tutti fia necessaria.

#### QUESTIONE IL

Quid dicit Scriptura ? Roman. cap. 4. num. 3.

za con folo credere : qual fia il loro credere, e per ciò, quale e quanto il loro fapere.

#### QUESTIONE III.

Vobis datum est nosse Mysteria Regni Dei . Matth. c.13. n.11.

De'Misteri non da altra Scienza saputi, che dalla Scienza de' Santi. I 2

#### QUESTIONE IV.

Quid scriptum est? Quomodo legis? Luc. c.10. n.26.

mini. 17

#### QUESTIONE V.

Proposui in animo meo quarere, & investigare sapienter de omnibus, que fiunt. Eccli. c.I. n.I 2.

Di altre Notizie, e Verità della Scienza de' Santi , ignorate da tutto il fapere umano.

#### QUESTIONE VI.

In monte divisionum stabit Dominus . Ifaiæ c. 28. n. 21.

Che i Santi arrivano alla Santa Scien- Quanto dalle divisioni scientifiche , differenti fiano le divisioni della Scienza de' Santi. 27

#### QUESTIONE VIL

Secundum quod definitum eft . Luc. cap. 22. n. 22.

Di alcune definizioni della Scienza de' Santi, affai più considerabili delle definizioni de'Filosofi.

#### QUESTIONE VIIL

Quid est Homo quia magnificas eum? Job c. 7. n. 17.

Quante sian le cose, che, senza Scrit- Quanto diversamente dalla Filosofia, detura divina, ignorate sono dagli Uo- Pnito sia l'Uomo dalla Scienza de Sanţi. QUE-

#### Indice delle Lezioni del Quinto Tomo. QUESTIONE IX. QUESTIONE XIV.

Vidit Deus cuntta qua fecerat, & erant valde bona. Gen.c. 1. n. 31.

Arcani della Santa Scienza fopra la Crea- Si risponde a due gravissime Questioni. zione, e il governo del Mondo; e prima fopra la bontà del Mondo creato : contro di quelli che senton poco bene dell'opere del Signore.

#### QUESTIONE X

Quid cogitatis in cordibus vestris? Luc. c. 5. n. 22.

Si risponde ad alcune opposizioni contro la creazione, e il governo del Mondo; per chi non finisce mai di capacitarsi della divina condotta.

#### OUESTIONE XL

Bona , & mala ; vita , & mors ; paupertas , & honestas à Deo funt . Eccli. c. 11. n. 14.

Arcani del divino Governo fopra il ripartimento de'beni, e de'mali di que-Ra vita.

#### OUESTIONE XIL

Consurrexit Cain adversus fratrem fuum Abel , & occidit eum . Gen. c. 4. n. 8.

Sopra le permissioni del divino Governo; e ciò che di effe dir fi debba per confolazione de Giusti, e per confufione degli Empi.

#### QUESTIONE XIII.

Consilium meum stabit, & omnis voluntas mea fiet . Ifaiæ c.46. n.10.

intenzioni.

Congregabo omnes gentes, & deducam eas

in Vallem Josaphat , & disceptabo cum eis. Joel c. 3. n.2.

una de'vivi , l' altra de'morri , per quei che si adirano di esser nati. 68

#### QUESTIONE XV.

O altitudo divitiarum Sapientia , & Scientia Dei ! quam incomprebensibilia sunt judicia ejus, & investigabiles vie ejus! Rom.c.11. n. 33.

Delle vie recondite, per le quali Iddio conduce i fuoi Santi. 73

QUESTIONE 49 Indicia sua abyssus multa.

Pf.35. n.7. Arcani de'Giudizi divini. 79

QUESTIONE XVIL

Ques antem pradestinavit, hos & vocavit. Rom. cap. 8. num.30. Sopra un punto di Predestinazione. 84

QUESTIONE XVIII. Quonsque ero vobiscum? Usquequo patiar

vos ? Matth.c. 17. n. 16. Sopra il numero de'peccati; fopra il numero de Reprobi ; e fopra il minor numero degli Eletti.

#### QUESTIONE XIX.

Quis poteris habitare de vobis cum igne devorante? Ifaix c. 33. n. 14.

Della divina Giustizia sopra i Dannati . 94

#### QUESTIONE XX.

Venient, & videbant gloriam meam : & ponam in eis fignum . Ilaix c.66.n.19

Areani del divino Governo, e delle fue Sopra i fegni dell'eterna Predeftinazione.

PAR.

#### Indice delle Lezioni

#### PARTE SECONDA.

## QUESTIONE PRIMA.

Loquar propositiones ab initio. Psal. 77. n. 2.

Qual fosse il Mondo al principio, e quale sia a' giorni nostri. 109

## QUESTIONE II-

Quare iratus es? & cur concidit facies tua? Gen.c. 4. n. 6. Delle cagioni, per le quali il Mondo

non è più il Mondo di prima. 113

#### QUESTIONE III.

Dedit semetipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni iniquitate. Tit. c.z.n.14-

Paragone del Mondo prefente, dopo la Redenzione umana, col Mondo antico, dopo la caduta di Adamo. 118

#### QUESTIONE IV.

Memor esto unde excideris - Apoc.c.2.n.5. I

Quanto nella Cristianità mancato sia il fervore de' primi tempi della Chiesa.

#### OUESTIONE V.

Habeo adversum te , quòd charitatem primam reliquisti. Apoc. c.2. n.4.

123

mam reliquisti. Apoc. c.2. n.4.
Origine del rilassamento della Cristiani-

#### QUESTIONE VI.

Spiritus multiplex, sermones oris tui.
Job c. 8. n. 2.

Della varietà degli spiriti umani, e come da essi sia stato introdotto il tilassamento nella Cristianità. 131

#### QUESTIONE VIL

Regionem vestram, coram vobis, alieni possident. Isaiæ c. 1. n. 7.

Quali, e quanti, e quanto perniciosi siano gli Estranei nel Mondo. 136

#### QUESTIONE VIIL

Vult, & non vult piger. Prov.c.13. n.4.

Quali, e quante fian le contraddizioni del
noftro volere nella Legge di Dio. 140

QUESTIONE IX.

Consequenter, nec Deus vester poterit vos eruere de manumea. 2.Par.c.32.n.15.

Delle inconfeguenze degli Uomini nelle cofe di lor falute. 144

#### QUESTIONE X.

Est autem sides sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium. Hebr. c. 11. p.1.

Di altri falsi Argomenti, e inconseguenze degli Uomini. 148

#### QUESTIONE XL

Non sie schisma in corpore. I. Cor.c. 1 2.1. 25.

Quali e quanti siano gli scismi, nel rilassaturento Cristiano. 153

#### QUESTIONE XIL

Multa quidem membra, unum autem corpus. 1. Cor. c. 12. n. 20.

Delle strane incoerenze, e scompagnature del rilassamento nelle cose della salute. 157.

QUE-

#### del Quinto Tomo.

### QUESTIONE XIIL

Que societas lucis ad tenebras? 3.Cor. cap. 6. num. 14.

Delle strane combinazioni, e accompagnature, che da moki far si vorrebbero nella vita Cristiana.

## OUESTIONE XIV.

Singulariter sum ego, donec transeam. Pfal. 114. n. 11.

Quali, e quanto ree siano le singolarità de' rilassati. 167

#### QUESTIONE XV.

Tempus hujus ignorantia despiciens Deus, nunc annuntial hominibus, ut omnes ubique panitentiam agant . Act. Apost 17. 30.

Quali, e quante fian l'ignoranze tra Fe-

#### QUESTIONE XVL In Lege quid scriptum est? Quomodo Legis?

Lev. cap. 10. num. 16. Quanto si manchi nell' intelligenza; e perciò, quanto si pecchi nell'offervan-

178 .

QUESTIONE XVII.

Rogaverunt eum, ut de Calo signum oftenderet eis. Matth. c. 16, n. 1.

Quanti fiano in Cristianità, che per credere, e operare come conviene, afpettano miracoli.

#### QUESTIONE XVIII.

Nisi abundaverit justitia vestra plusquam Scribarum , & Pharifacrum , non intrabitis in Regnum Calorum. Matth. c. 5. n. 20.

Quali, e quanti fiano quelli, che in Cristianità si contentano di una giustizia tutta Fatifaica. 188

#### QUESTIONE XIX.

Si patitur ut Christianus , non erubescat: glorificet autem Deum in ifto nomine . 1. Petr. c. 4. n. 16.

Nuova considerazione sopra lo stato presente della Cristianità.

#### QUESTIONE XX.

Renovamini spiritu mentis vestra . Ephel. c.4. n.23.

za della Legge, e della Scrittura divina. Che cofa fia, e quanto importi a tutti i Fedeli la rinnovazione di spirito. 198

## PARTE TERZA.

#### QUESTIONE PRIMA.

Hec est generatio querentium eum : querentium faciem Dei Jacob . Pf. 23.n.6.

Di vari popoli del Mondo, e in primo luogo di quelli, che cercano Iddio. 207

#### QUESTIONE IL Qui elongant se à te, peribunt, Pfal. 72. n.26.

Della Gente, che si allontana da Dio. 212

#### QUESTIONE III.

Influs autem ex Fide vivit . Rom.1. n.17.

Di quelli, che vivon di Fede; e some di Fede vivet si possa da noi.

#### QUESTIONE IV.

Habitantibus in regione umbra mortis, lux orta eft eis. Ifaix c.9. n.2.

Di quelli, che vivono in regione di morte; e qual sia una tal vita. QUE

#### Indice delle Lezioni

#### QUESTIONE V.

Peregrini sumus coram te, & advene sicut Vindicabor de inimicis meis: ais Dominus omnes Patres noftri . 1. Par.c.29.n.15.

Terra, e in che confista questo pellegri-226

#### QUESTIONE VI.

Habitabat Juda , & Ifrael absque timore ullo, unusquisque sub vite sua, & sub ficu fua . 3. Reg. c.4. n.25.

Quali sian quelli, che passando sempre, pellegrinar non vogliono fopra la Terra. 232

#### QUESTIONE VIL

Erunt omnes docibiles Dei . Jo. c.6. n.45.

Di quelli, che son docili nella Dottrina del Signore; e in che consista questa docilità. 237

#### OUESTIONE VIIL

Es auferam cor lapideum de carne eorum: & dabo eis cor carneum. Ezech. cap. 21. num. 19.

Degl' indocili, e duri alla voce della Grazia, e della Sapienza. 242

QUESTIONE IX.

Tradidit illos Deus in reprobum sensuum Rom. cap. 1. num. 28.

Qual fenso sia il senso reprobo, e di quelli che danno in esso. 247

QUESTIONE X.

Ego ferous tuus sum, & filius ancilla tua. Pfal. 115, num. 16.

De' Servi di Dio, e de' loro caratteri 251

#### QUESTIONE XI.

exercituum. Ifaiæ c. 11. n.24.

Di quelli, che sono pellegrini sopra la Degl'inimici di Dio, e de'loro caratte-256

#### QUESTIONE XIL

Portate Deum in corpore vestro. I. Cor. cap. 6. num. 20.

Quali fiano quelli, che portano Iddio nel lor corpo . 261

#### QUESTIONE XIII.

Vos ex Patre Diabolo estis. Jo. c.8. num. 44-

Quali siano i Figliuoli del Diavolo, e che sia avere un Padre si fatto? 266

QUESTIONE XIV.

Vigilavi , & factus sum sieut passer solitarius in tecto. Pfal. 101. num. 8.

Della Gente solitaria. 270 QUESTIONE XV.

Qui adeptus est gloriam in conversatione gentis . Eccl. c. 50. n. 5.

Della Gente conversevole, e civile. 276

#### QUESTIONE XVI

Felix , qui non habuit animi sui tristitiam. Eccl. c. 14. n. 2.

Si offervano gli Allegri felici.

QUE-

#### del Ouinto Tomo.

289

209

#### OUESTIONE XVII.

Risum reputavi errorem, & gandio dixi: quid frustrà deciperis? Eccl. cap. 2. num. 2.

6i offervano gli Allegri infelici.

QUESTIONE XVIIL

Fratres, fobrii estote, & vigilate, quia adversarius vester Diabolus, tamquam Leo rugiens, circuis querens quem devoret . 1. Pet. c.5. n.8.

Carattere de' Demonj.

della mente.

#### QUESTIONE XIX.

Ab initio Diabolus peccat ; & in hoc apparuit Filius Dei, ut dissolvat opera Diaboli. Epift. 1. Jo. c.3. n.8.

285 De' caratteri particolari de' Demonj. 295

#### QUESTIONE XX.

Angelis suis Deus mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis . Pfal. 90, num. 11.

Offervazioni fopra gli Angeli Cuftodi . 300

### PARTE OUARTA.

#### PROBLEMA PRIMO.

Video aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis mea . Rom. C. 7. n. 33.

Quale delle due leggi debba in noi prevalere, la legge delle membra, o la legge

#### PROBLEM A IL

Fides ex auditu. Rom. c. 10. n. 17.

Che sia meglio, aver gran Fede divina, o molta Scienza umana. 314

#### PROBLEMA III.

In pace in idipfum dormiam, & requiefcam: quoniam tu Domine singulariter in spe constituisti me . Pf. 4. n. 9.

Che meglio sia, goder molto in questa vita, o (perare molto nell' altra?

#### PROBLEMA\_IV. Charitas omnia suffert, omnia credit, om-

nia [perat. 1. Cur. c. 15. n.47.

O l'amor proprio?

#### PROBLEMA V.

Timor, quem timebam, accidit mihi. Job c. 3. n. 25.

Qual timore debba prevalere: il timore di Dio, o il timore del Mondo?

#### PROBLEMA VL

Multe tribulationes justorum, & de omnibus his liberabit eos Dominus . Pf. 33.0.20.

Che sia meglio, esser da Dio trattato con dolcezza, o con asprezza in questa vita ?

#### PROBLEMA VII.

Cum dilexiset suos, qui erant in mundo, in finem dilexit eos . Jo. c. 13. n. 1.

Sopra la Visione beatifica, e il Sagramento dell' Altare.

#### PROBLEMA VIII.

Quid est facilius dicere: Remittuntur tibi peccata; an dicere: Surge, & ambula? Luc. c. 5. n. 22.

Qual amor debba prevalere: l'amor di Dio, Che sia più, resuscitare un Morto, o convertire un Peccatore?

#### Indice delle Lezioni

#### PROBLEMA IX.

Non est, qui sua possitresistere voluntati. Esther c. 13. n. 9.

Sopra l'intelletto, e fopra la volontà. 347 Chi de' due prevalga: l' Uomo forte in

#### PROBLEMA X.

 O mors, quàm amara est memoria tua homini pacem habenti in substantiis suis l Eccl. 41. n. 1.

Qual sia più penosa, la certezza della morte, o l'incertezza della salute? 351

#### PROBLEMA XL

Beatius est magis dare, quam accipere. Act. Apost. c. 20. n. 35.

Che sia meglio, dar del suo ad altri, o da altri ricever l'altrui? 356

#### PROBLEMA XII.

Sie Deus dilexis mundum, us Filium fuum unigenisum daret. Jo. c. 3. n. 16.

Oual fia l'opera maggiore, la Creazione,

ovvero la Redenzione del Mondo ? 361

## PROBLEMA XIII. Considerate lilia agri quomodo crescunt.

Marth. c. 6. n. 28.

Qual sia più maravigliosa nel suo operare, la Natura, o la Grazia? 367

## PROBLEMA XIV. Si consurrexistis cum Christo, que sursium

funt querite, que sursim sunt sapite, non que super terram. Col. c. 3. fl. I.

Chi sia più amico delle ricchezze, de' piaceri, e degli onori, chi gli cerca, o chi gli sugge sopra la Terra? 371

#### PROBLEMA XV.

Melior est patiens viro forti. Pcov. c. 16. n. 32.

Chi de' due prevalga: l' Uomo forte in Armi: o l'Uomo forte in Pazienza? 375

#### PROBLEMA XVI.

Vîri Galilai, quid statis aspicientes in Calum? Act. Apost. c. 1. n. 11.

Sopra la Speranza, e il Timere. 380

#### PROBLEMA XVII.

Domine, ne statuas illis hoc peccatum. Act. Apost. c.7. n. 59.

Dove sia l'onore, e il vantaggio maggiore, nella vendetta, o nel perdono dell' ingiurie? 384

#### PROBLEMA XVIII.

Et intrantes domum, invenerum Puerum cum Maria matre ejus. Matth. c. 2. n. 11.

Qual fia amicizia migliore, quella de' Ricchi, o quella de' Poveri? 388

## PROBLEMA XIX.

Scio abandare, & penuriam pati. Philipp. c.4. n. 12.

Sopra la penuria, e l'abbondanza. 39

#### PROBLEM A XX.

Has est vita aterna, ut cognoscant te Deum verum, & quem missii Jesum Christum. Jo. c.17. D. 3.

Dove fia meglio efercitarfi, nella lezione del Testamento antico, o nella lezione del Testamento nuovo:

#### del Quinto Tomo.

#### PARTE QUINTA.

#### QUESTIONE PRIMA.

An nescitis , quia Santti de hoc mundo judi cabunt? 1. Cor. c. 6. n.2.

Paradoffi fopra lo stato presente del Mondo . 407

#### QUESTIONE IL

In omnibus requiem quesivi, & in hereditate Domini morabor . Eccl. c. 24. n. 11.

Paradoffi della Santa Scienza, fopra la pace interiore. 412

#### QUESTIONE IL

Multi dicunt : Qui ostendit nobis bona? Pfalm. 4, n. 6.

Paradoffi della Santa Scienza, fopra i veri beni. 416

#### QUESTIONE IV.

Quid prodest homini, si mundum univerfum lucretur, anime verò fue detrimentum patiatur ? Matt. c.16. n.26

Paradoffi fopra quelli, che credono molto acquistare, e perdono rutto.

#### QUESTIONE V.

Filia Babylonis mifera . Pl. 136. n.8.

Paradoffi fopra quelli, che si stimano felici, e fono miferabili.

### QUESTIONE VL

426

Nescitis quid petatis. Matth. c.10. n.22.

Paradosfo sopra le grazie non ottenute da Dio, recitato in tempo di fomma aridità di stagione.

#### QUESTIONE VII.

Quid incredibile judicatur apud vos, fi Deus mortuos suscitat ? Act. Apost. c. 26. n. 8.

Paradoffi fopra il vero, e falso incredibile, contro gl'inimici della Fede Cristiana . 434

#### QUESTIONE VIIL

Apud homines hoc impossibile eft. Marth. c. 19. n. 26.

Paradoffi fopra il vero, e falso impossibile, contro gl'inimici della Legge Cristiana. 439

#### OUESTIONE IX.

Vidimus Stellam ejus in Oriente, & venimus adorare eum . Matth. c. 2. n. 2.

Paradosfo sopra la Grotta di Betlemme, 444

#### QUESTIONE X.

Regnum meum non est de hoc mundo . Jo. c. 18. n. 36.

Paradoffi fopra il Regno di Cristo.

#### QUESTIONE XI

Non veni pacem mittere, sed gladium . Marth. c. 10. n. 34. Paradossi sopra le suddette parole di Gestì

Crifto. 453

#### QUESTIONE XII.

In novissimis diebus erunt homines seipsos amantes . 2. Tim. c. 3. n. 2.

Paradoffi fopra l'amor proprio. QUE.

#### Indice delle Lezioni del Quinto Tomo.

46 I

## QUESTIONE XIII.

non colligit mecum , dispergit . Luc. c. 11. n. 33.

Paradoffi fopra l'indifferenza.

#### OUESTIONE XIV.

Superbia ejus , & arrogantia ejus , plusquam fortitudo ejus . Ifajæ c. 16. n. 6.

Paradoffi fopra quelli, che in fe confidano; e quelli, che sperano in Dio.

### QUESTIONE XV.

Nolite fieri imprudentes . Eph. c.5. n. 17. Paradoffi fopra la prudenza del Mondo .

469

#### QUESTIONE XVL

Confiteor tibi Pater, Domine cali, & terre, quia abscondisti hec a prudentibus, & sapientibus, & revelafti ca parvelis. Matth. c. 11. n. 5.

Paradoffi fopra la femplicità Cristiana . 474

#### QUESTIONE

Eft via, que videtur homini recta, & novissima illius ducunt ad mortem . Prov. c. 16. n. 25.

Paradolli sopra le apparenze.

#### QUESTIONE XVIII.

Qui non est mecum, contra me est; & qui Si ignoravi, mecum erit ignorantia mea. Job c. 19. n.4.

> Paradoffi dell' ignoranza più bella della scienza, e della stoltezza più giovevole della prudenza.

#### QUESTIONE XIX.

Statusum oft hominibus semel mori . Hebr. cap. 9. n. 27.

Paradoffi fopra la Morte. 488

QUESTIONE XX.

Omne verbum etiofum, quod locuti fuerint bomines , reddent rationem de co in die Judicii . Matth. c. 12. n. 36.

Paradoffi fopra il giorno del Giudizio . 493

QUESTIONE XXI.

Infernus, domus mea est. Job c. 17. n. 13.

### QUESTIONE

Plantaverat autem Dominus Deus Paradisum voluptatis à principio. Gen. c. 2. n. 8.

479 Paradoffi fopra il Paradifo.

Paradoffi fopra!' Inferno .

504



## ARGOMENTO.

E Dichiarazione della Prima Parte

## DEL TERZO CORSO.



Iccome l' Opera di questo Terzo Corso di Lezioni, per abbracciare tutta la sua materia, non può dividetsi in meno, che in dieci Parti, o sian Tomi di tutta la Somma; così questa prima Parte di santa Scienza, per distinzione mag-

giore, può dividersi in due. La prima Parte dopo qualche Lezione di sola Introduzione, raccorrà dalla Divina Scrittura le Divisioni, e le Definizioni principali del Mondo, dell' Uomo, della Vita, della Morte &c. colle quali noi formar possimano un sistema dogmatico di tutto il Creato; conoscere a sondo il nostro essere imparare un timor di noi, che ci scuota, e ci costringa a pregar di cuore, e dire a Dio: Signor pietoso, fra tante falite in alto, e tante cadute, e precipizi in prosondo, che nel Mondo io veggo, Vias suas demonstra misi, e siemias suas edoce me. Pl. 2.4. 4, infegnate mi le vie, che a Voi conducono, e sate che io non i rivolga mai in dietro, nè a destra, o a sinistra mi torca. La seconda Parte proporrà i Misteri primi, e gli Arcani più prosondi della Divina Scrittura, e co Let, del P. Zucconi Tomo V.

Misteri, non senza trionso, mostrera alle Scuole, e all' Accademie profane; quanto voli in sublime; e con quanta facilità e sicurezza entri in Divinità la nostra santa Scienza. Ma cogli Arcani risponderà ai lamenti de Vivi; e alle bestemmie de Morti; e tale ci mostrera nell altissimo suo Trono Iddio, che avanti a lui ogn'un, dalla Verità convinto, sia costretto a consessare, e a dire: Omnia in sapientia fessis. Pl. 103. Tutto in pereo, tutto in numero; tutto in misura di eterna infalbible Sapienza, Voi faceste; o Nostro Iddio: Et cogitationibus mis non est, qui similis sit issi. Pl. 39.6. Ne è c, chi apprender possa, e ammirare a bastanza, le somme santissime Idee della Creazione, che faceste; e del governo che tenete del nostro Mondo. Tale sarà questa prima Parte di santa Scienza.



In Principio creavit Deus Calum, O . Terram. Gen.c. 1. n. I.

Quale fia la Scienza de Santi; quali, e quanti i suoi Principi; e quanto essa a tutti sia necessaria.



conofecre l' Opera ; en el rosono ferrà, la la quella, ben lo fanor que l'Santi, è coffretto a dire: Oimé! io ho finita che del lor fapere non ma arriyarono l'Opera, e pure mi convient circomin dino. Ma perchè è bello almeno inciare da capo il lavoro i perchè più di cominciare, dove è bellisfimo il finit aquello che hò fatto, è quello, che mi via, della Scienza de Santi, e de l'incirco i imane ancora da fare. Così fi dice Principi, nel fanto, nell'adorato Nome dell'Opere imperfette; così dir fi deve di Dio, incominciamo a dir qualche di tutte le Opere umane ; e a me ò cofa. du tutte le Opete manne, e u inte o com-quanto ben compete quel, che li legge nell'Evangelio. Allorache il benedetto Tersam. Tre cofe abbiamo in queste pri-Redentore la nel Destrot obbe matavi-gllosamente pasciute le Tutbe, ben sa ma è il principio del Mondo; la secon-

Cco che la terza volta, e, la Scienza de' Santi; per fare del refi-più di ogni altra volta dub duo del Pafto antico, nuovo Convito biolo, dal fine torno al ai miei Credenti. Quetta è l'Opera principio del facto Volu-me: e torno come chi fi-nito il lavoro, torna ari-leggere la divina Scrittura 3 e qual Ope-

glodamente palculus. « a sues, soit et la la companie de la compan effe nuovi, e più lauti Pafti imbaftire Mondo incominciò la fua durata. Il fi devono. Vero, celette Pane dell'Ani-principio della Fede; perche la Fede al-te è la divina Parola, che quafi Man-lora incominciò, quando iddio incominna dall'Empireo venuta, tutta è diftela ciò a parlare; e perchè nelle suddette panella divina Scrittura. Trenta e più fui role del Genesi: initium fuit loquendi zono gli anni, che in tal Pasto noi ci Domino: Osea I. 2. Iddio incorninciò a trattennemmo; ma perchè pasteggiando parlare; perciò dalle suddette parole inmolto, molto fu ancora quello, che di cominciò quella fantiffima Fede, che tanta immenfità di cofe, o non vedu- noi professiamo alla divina Scrittura.
to, o non inteso, o non curato, indie- Gran Principi son questi, daquali incoreo la(ciammo; perciò l'Evangelio ora a minciò il Mondo, che tutto abbtaccia; me dice: Torna a raccor quel, che tu incominciò il Tempo, che tutto mitura lafcialti; e perchè lafcialti i Principi più incominciò la Fede, che di là dal Monley de la cominciò il rede, che di là dal Monley de la cominciò de la c giovevoli della mia Scrittura; perche in do, e dal Tempo creato entra in nuo-tali Principi confiste quella Scienza de vo Mondo, in Mondo eterno, in Mon-Santi, che tu appena accennasti; per- do d'elevazione, e di spirito; e per enciò torna indietto a raccor, quali Gem- trare in Tema, incomunciò ancora la me cadure, quasi Sacre Reliquie, i Principi Scienza de' Santi, che non da altro in-della mia Sapienza i e in essi a titrovare cominciò, che dalla nostra santissima

Fede; imperciocche le talung faper vo- chè le Scienze incominciano il lor faleffe in poco qual fia finalmente quella pere dalle Notizie universali, che alle-Scienza de Santi, che tante volte fu da ro filosofare premettono; ei Mattemanoi accennata in altre Lezioni , e non ricl dagli Elementi d'Euclide; e i Legifu mai dichiarata : qui in efercizio , e fti dalle Istituzioni di Giustiniano , e in atto l'apprenda. Essa è una Scien- dalle dodici Tavole; e i Medicanti da-2a, che studia, medita, e si esercita gli Asorismi d'Ipocrate, e di Galeno; in tutto ciò, che insegna la Fede, il- e così gli altri tutti da Precetti de priluminatistima Macstra di tutti i Santi; mi Professoti incominciano la loro Profi legge nella Sacra Scrittura, che è tut- gli Elementi, quegli Aforifmi, e que' ta rivelazione Divina's perciò la Scienza Precetti intenzionali, speculativi, e prade Santi medita, e si esercita in tutto rici, sono i Principi delle Scienze, e ciò, che si legge nella Sacra Scrittura, che è tutta rivelazione Divina . Perche bili essi sono , tanto più certe, e Insalpoi la Sacra Scrittura è tutta piena di libili fono le Scienze nel loro specolaquelle Notizie, di quelle Verità, che re, e nel loro operare le Arti. Ma conducono l' Anima alla Santità più su- perchè le Arti, e le Scienze umane blime : perciò Scienza de Sanri è quel- non hanno tanti Principi, nè Principi la , che studia, medita, e si esercita in si fatti , che bastino alle loro Concluquelle Notizie, in quelle Verità, e Istruzioni, che a Santità conducono, e formano tutti i Santi . Questa è la Verità, corte di Dottrina, e alla Vita Scienza de Santi; di questa parlò il Sa- eterna nulla giovevoli . Ma non così vio quando diffe, che Iddio a Giacob , corta , non così incerta, nè tanto inu-Capo del Popolo eletto: Dedir Scien- tile è la Scienza de Santi. Ella è Sciensiam Sanctorum. Sap. 10. 10. questa da za, perchè è tutta discorsiva, nè v' è Giacob fu appresa, quando nella Dottrinale Visione di Betel egli vidde la mifleriosa Scala, che dalla Terra arrivava in Cielo, e in ella apprese tutti i gradi di falire a Dio contemplando, e di Icendere da Dio fantamente operando fra gli Uomini; e questa sarà quella, che noi anderemo apprendendo in quefto terzo Corso di Lezioni. Lunga, ineftimabile farà l'Opera; ma perchè non poco effer può quel , che da gran Teforo fi cava, non poco certamente farà quel poco, che noi nella Divina Scrittura anderemo apprendendo della Scien-I za de' Santi ; ma per bene apprenderta, e non confondere il suo bello con altra l bellezza, primadi altra cosa, è necessario vedere quali fieno i fuoi Principi, e quali quelli di ogni altra Scienza, che non è fanta Scienza.

Tutte le Scienze, anzi ancora tutte no, hanno i loro Principi, da' quali incominciano il lor fapere ; e perchè le

perchè la Fede infegna tutto ciò che fessione; perciò è, che quell' Idee, quedell' Arti; e quanto più certi, e infallifioni; perciò è, che le Conclusioni da loro Principi dedotte , fono incerte di chi meglio discorra di lei. Essa è Scienza speculativa , perchè è rutta contemplativa, ed estatica; tixta nondimeno è ancora operativa, ne v'è chi più di lei operi al Fine , per cui fi vive - e operar fi deve; onde come Scienza contemplativa, e pratica, ha i fuoi Principi contemplabili, e praticabili insieme. Ma è quali, è quanti sono i suoi Principi dell'uno, e dell'altro genere! Non da altro Fonte essa prende i suoi Principi , che dalla Divina Scrittura . La Divina Scrittura è il suo Libro, la Divina Parola è il fuo fludio - la Divina Rivelazione è il suo amore. E perchè la Scrittura Divina, come Figliuola di Sapienza, è un fonte inefausto di No-tizie, di Verirà, e di Principi, quanto belli a faperfi , tanto giovevoli a praticarfi; perciò è, chè la Scienza de' Santi è una Scienza, che ogn' altra Scienza le Arti liberali, e mecchaniche, che fia- vince in abbondanza di Principi, in certezza di Conclusioni, e in fantità di Dottrina . In primo luogo vince, ogn' Arti , e gli Artefici incominciano il lo- altra Scienza in abbondanza di Princiso operare dalle Idee , che de' propri pi ; perchè la Divina Scrittura parola lavori concepiscono nella mente; per- non dice, che Principio, c Capo di notizia non fia, è come Principio for perduto? e così esclamando tutto contrar non possa Scienza. In secondo punto Francesco Xaverio, nel servore de lugor esta vince ogn' altra Scienza in suo situsti, incomincio ad estre quel Leza del P. Zucconi Tomo V.

certezza di conclusioni ; perchè le Ve Xaverio che fu , e a questa interroga-rità della Divina Scrittuta, da cui fola ; icone dell'Evangelio i deve l'Aposto-mente la Scienza de'Sanci cava , e de-lo dell'Indie. Tali fono le Verità delduce le sue Conclusioni , sono tutte la Scienza de Santi; di tali Verità essa Verità infallibili, e per se note; e no- è composta; e per tali Verità, e Dot-te non per umano, ma per Divi trina, essa a dietro si lasciatutte le Scienno lume, che dimoftrar non fi pollo- ze, e in sapere sipera turci gli studi no con altri Principi; e chi dimoftrar umani. Che fe la Sapienza confifte . le voleffe, finile farebbe a chi colle lu come con San Tommafo 1. par, quæft, ecrne moftrar voleffe il Sole. In ter-52, infegna la Teologia, confifee, disco luogo, e quel che più importa, fil co, in ridut nutre le cofe all'altifimo è, che la Scienza de Santi non folo su- primo Principio Iddio, col quale di tur-peta ogn'altra Scienza, ma è unica in to si rende la ragione, e di tutto si trofantità di Dottrina ; perchè la Divina va l'origine ; la Scienza de' Santi non Scrittura infegna tutte le vie di falire a c Scienza folamente, ma è Sapienza an-Dio, contemplando in Cielo; e di efer-citar fantità, operando in Terra: Onde la Divina Scrittura effa non folo inferiè, che la Scienza de Santi, leggendo fee le fue Conclusioni, e Dottrine con-per cag'on di esempio quel Verfetto di templabili, e direttrici di truta la Vita David, Deus manifeste veniet, O' nonsti- unnana; ma turte le cose unnane anlebit. Pl. 43. 3. non paffa, mon và avan- cora, e tutto il creato all' alriffimo loti no, contenta folo di leggere; ma fi ro Principio riduce; in effo si appaga, firma, e fludia, e medita, e dice; Ora e il perche più non cerca; perche so piangono le Virtù, ora eriona il Vizio, pra Iddio non v'è più, che cercare e il Mondo è in disordine: perche Id- Siccirle oltre tutre l'altre Scienze, viè dio softre, e tace, e aspetta il suo gior- una Scienza, che è tutta Scienza de' to diverio sarà il Mondo, o quanto trion- si risolve di volere studiare, e di esser-feranno le Virtu, e quanto urleranno i dotto in quella Scienza, che è sola a Vizi , allor che Iddio tutto fara palefe far Santi , e poi Beati . Premeffe tali in giudizio, e fopra di tutti profetira la Notizia, che per necessaria introduzio-sua giusta, la sua fanta, la sua irrevo ne a questo miovo Corso di Leziorii. cabile Sentenza? Così fludia, così medi- lafciar non fi porevano, concludiamo ra i Principi dogmatici e speculativi sualmente con due Verità : la prima della Scrittura la Scienza de Santi ; e è , che fe ahre Scienze richiedono così là pet le Grotte della Palestina me-gran capacità, grande intelletto; la ditando San Girolamo in ofeura, e so-Scienza de Santi richiede solo gran delitaria Scuola, a tutta la fantità fi for-fiderio, e volontà rifoluta. Effa am-mava - Leggendo poi quell'altro Prin-cipio iffuttivo, e pratico di Crifto, che intelletto, a fine 600, che la volontà per dire con maggior forza, disse intet- risolva di volere cercare Iddio, e dirogando: Quid prodest homini, se mun-dum universum lucretur, anime verò sue santissina Fede. Ciò solo essa richiedetrimentum patiatur ? Matth. 16. 26. el- de, e ciò folo bafta per apprendure, e sa sudia il Principio, esta spiega la sor-in un per esercitare la Scienza de San-za, e dice: O Figliuoli degli Uomini, ti, che quanto di ogni altra Scienza è quali fono le vostre Idee ; quali i con- la più sublime, tanto ancora di ogni alcetti, e i dilegni vostri? E che giova a tra Scienza è la più agevole, e piana. Voi acquistar turro il Mondo, se per La seconda Verità è, che la Scienza de dete l' Anima vostra ? E non vedere, Santi non è, come sorte da molti se crede. che perduta l'Anima e Iddio , tutto è una Scienza da Anacoreti , o Claustra-

li ; non è così : Essa è una Scienza , tamente rispondere : La Santità non apa cui fono tenuti tutti i Fedeli di Cri- partiene a me ; appartiene ai Solitati, fto. Non mi avanzo troppo, Signori e a' Claustrali ? Di più, Iddio col suo miei, non dico cole nuove, e per lo- elempio comanda a tutti la Santirà i e lo declamare. Dico una verità, che per farci tutti Santi, ha fatto, e decha il luo principio nella Divina Scrii- to ciò, che ha fatto, e detro nel Montara. Diffe Iddio, prima nella Legge do. Nel numero di tutti gli Uomini Vecchia, per bocca di Moise al Po-polo Ebreo; e pofcia nella Legge E (trai) come adunque a i oli Claur-vangelica, per bocca di Pietro al Po-li fi lafcia, quafa a le impropria, la Sapolo Cristiano, che tutti dobbiamo es-tirà ? Finalmente tutti gli Uomini sono ser Santi, e ne rende la ragione con stati creati a immagine, e simiglianza rali ftrettiffime parole : Santti eftote , di Dio Santiffimo : Tutti noi Criftiani quoniam ego Sanctus sum . Lev. 11. 44. siamo stati rigenerati dal Sangue di Ge-1. Petr. 1. 16. Siate Santi: e perche ? su Crifto, Autor di Santificazione. Sanperchè io, che fono vostro Iddio, e tità richiede la Fede, che noi prosesche a mia simiglianza vi feci, sono San- siamo : Santità comanda la Legge, che to, e Santo tre volte, e Santiffimo abbiamo abbracciata : Santita vogliono fono . Affimigliatemi adunque . Ammi- que' Sagramenti , che noi frequentiarabil Ragione, che, come Capo di no- mo; eci daremo a credere, che la Santizia, più di un poco meriterebbe di tità non appartenga a noi? E che? la effer meditata! Iddio fra i fuoi inenar- Scienza de Santi, che altro non è, rabili Attributi, quasi di Attributo a lui che studio, ed esercizio di Santità, sapiù caro, si pregia di Santira; ond'è, ra uno studio proprio solo degli Anache e dagli Angeli in Ciclo, e dalla coreti, e de' Solitari? Ciò non può Chiefa in Terra, a lui incessantemen- credersi, se non da chi crede di esser te si canta il gloriolo Trisagio, e si di- fuor del numero di tutti i Cristiani. anzi ce : Santtus , Santtus , Santtus , Domi di tutti gli Uomini . Concludiamo adunwin Deur Sabash. Polto ciò, le la-dio a noi comandaffe: Siate onnibo-lo governato, e che da Dio Santiffmo centi, fiate fapienti, fiate immorali, deve effer giudicato un giorno, non vè, e detemi, perchè tale iono lo: Noi risponder gli potrenimo tutti : Non si vevole, epiù necessaria a tutti, chelo stupuò ; e le si potesse, ò quanto volen dio, e l'escrezio della Santirà. Santieri vi obbediremmo per essere immenditi estore, quia ego Santius sum. Quefi come Voi fiete ò Signore! Ma di- sto sia il primo Principio, che dalcendo Iddio, che noi fiam Santi come la Divina Scrittura noi apprender dob-Lui, chi di noi, quali per dilpregio biamo ; e se questo sarà bene appredella sua Santità, tanto da lui pregia- so da noi, non poco oggi noi inicota , e di cui tutte le vie ci ha palela- dotti ci faremo nella Scienza de' Sante, chi, dico, di noi può svergogna- ti.



## QUESTIONE

Quid dicit Scriptura ? Ad Rom. c. 4. n. 3.

Che i Santi arrivano alla fanta Scienza, con folo credere : qual' fia il loro credere, e perciò quale, e quanto il loro sapere.



de. Questa sarà, come fra poco vedre- matura impenetrabile della nostra Fede mo, la risposta. Ma prima di udire que- e, saper dire a tempo, e a luogo: Strista risposta, la Scienza de'Santi, che prem est. Così dice, così comanda l' della Scrittura non perde Parola, os-Altissimo Iddio; e così, senz'altra raferva l'istessa Interrogazione di Paolo, gione, operar si vuole. Sentiamo ora e dice in primo luogo: Paolo Apo la risposta alla suddetta Interrogazione stolo, Paolo Dottor delle Genti, Pao- di Paolo, e diamo principio. lo addottrinato nel terzo Cielo, prima di proporre, e format Sentenza, vuol fapere, e intertoga: Quid dicit Scri-ptura? Imparate, o Voi, che apprender Scrittura , e la Fede ; e così si hà da denza, e l'unione fra gli Uomini, dif-

Paolo, che vuol sapere, e fare. O bel principio è questo: nulla interroga : Quid dicit Seri-risolvere senza Scrittura Divina : e Col-ptura ? la Scrittura ; e Pao-la Scrittura Divina ribattere tutri gi lo istesso per oggi risponde- Inimici de' fanti propositi ! Così anrà, che bilogna credere; e cor Gesù Cristo, tre volte ribatte il più che Scienza, è necessario aver Fetentator Satanasso; e insegnò, che ar-

Quid dicit Scriptura? A Paolo, che interroga, rifponde Paolo, che infegna; e in questo luogo dove interroga , e nell'Epistola ad Heb. più strettamente, volete la Scienza de Santi, ne dubbi le con due fole parole definitive, dice vostri, ne'vostri casi, e accidenti, pti- così : Oportet tredere. 11. 6. Non terma di nulla stabilire, d'interrogare non giversiamo, o Fratelli : bisogna credei Filosofi, o i Matrematici, che rispon re ; e la Fede è necessaria a tutti, Bedono colle opinioni; non i Poeti che ne; ma a chi, e come è necessario crerispondono colle Favole, e co'ritrova- dere, o Paolo! La Fede è certamente ti; non l'inclinazione, o il genio, che necessaria a tutti : perchè quale sarebbe rispondono colle lutinghe, e dal buon l'Uomo, se a nessuno credesse ? e coconfiglio vi dillolgono; ma a interro- me imparerebbe quello Scolare, se non gare la Fede, e la Scrittura, che colla credesse al suo Maestro ? Come rifanesola e schietta ver irà risponde, e a rebbe quell'Infermo, se non credesse al buon fenno vi conduce. In fecondo fuo Medicantercome quel Viaggiante troluogo la Scienza de' Santi, offerva, che verebbe il suo Cammino, se non cre-Paolo Apostolo più di venti volte nel- delse a chi lui insegna la Via? e senza le sue Epistole, per dar forza alle sue credere a' Periti, a' Dottori, a' Libri. re use contont, y et an folka and in the federal a relatify a position, a fallon proposition of proposition of proposition and in quali farement tutti : fe imperiti del dire : Sicus forprems est : Social affermo, perché così el lontano, e del timoto, vivessimo alla ferritto, e così afferma a Seciritura. Im- itola relazione de nostri lens, che lolo del parate, o Voi, che Santi esser volter, presente informare ei possono è e colla a risolver sempre e governarvi secondo sola informazione del presente, o co-la Scrittura; ma per tenervi sorti nelle me tatto saremmo tutti, quasi Fanciulfante refoluzioni , e propofiti, impara- li, che urtano , e cadono ad ogni pafte a ribattere tutte le opposizioni, e los fe non credono a chi dice loro; tepugnanze colla Scrittura, e dite a Non vi movere, non falite, non feenpetto di thi che sia: Scriptum est; servi dette, se non volete siaccarvit Cosi per pram eft : Così dice, così infegna la render necessaria la scambievole depen-

pure o Signore, parlate al vostro servo; e capo di Verità, non sia. perchè parlando Voi : Anditui meo danebre, da diffipar tutti I miei affanni, Fede, cent'anni avanti prevedendo il fordi ogni ragione naturale, che vor-

pole Iddio, che l'uno all'altro creder fluturo, per cent'anni feguiti, a non aldovesse, pet vivere, e per non esfere tro attele che al lavoro dell' Arca . e sempre Uomini di un sol palmo di por- col credere, providde alla salute della tata. Ma perchè la Fede è varia se- Famiglia, e alla conservazione del gecondo la varietà della Persona, a cui nere umano: Fide Noe, responso accesi crede; perciò è necessario distinguer pro de iis; que adbuc non videbantur, bene a chi creder li deve. Chi crede menuns apravit Arcam; n.7. Dice, che a un ignorante, ha fede da ignorante, Moisè per tal Fede divise il Mar Rosso; e impara ad errare; chi crede aun per- per lo diviso Mare passò egli , passò verso, ha sede da perverso, e impara a con lui Issnele, e di Misacoli copriro-pervertisti ; chi crede a un cieco , ha no il Deservo: Fide transservot Mara sede da cieco , e impara a cadere ; e Rubrum , ramquam per aridam Terram. chi a nutri crede, o quanto ha bifogno num. 29. dice, che per tal Fede a fuon di credere a Gesù Crifto, che dice : di Trombe fu finantellata la Città di Ge-Nolite, nolite credere. Matt. 24.26. Non rico , e in Gerico fit aperto il passo vi fidate, non credete a tutti, se non all'acquisto della Terra promessa : Fivolete reflate ingannati! A chi adunda muri Jericho corrueruni. num. 30. dique creder fi deve, o Paolo; G quid ce, che e Giofue, e Barae, e Gedendis Seriparae; che dice in quelto pun. ce, e Jefte, e Sanione, e David, ed to la Scrittura? Paolo rifponde qui co la atti moltiflimi; Per Fidem picerum Re-Genesi. Cap. 13. e dice; Credidit Abra-gna, operati sunt justitiam, adepti sunt ham Deo, & reputatum est illi ad justi-repromissiones &c. n. 33. più colla Fede, tiam. Abramo in Articolo affai diffici- che coll'armi diedero Baitaglie formile, crede, non agli Uomini nò, ma fo-lamente a Dio; è quell'arto di Fede si fottomisero Re, e Regni spaventosi; e a Dio si caro, che Abramo crebbe in in guerra ancora operando fantamente, fantità, e allora incominciò ad effer per grandezza di Fede, Uomini furo-chiamato Padre ed efemplare di tutti i Credenti. Qual'e al'unque la buona Fede! importa fi è, dice Paolo, che sime Fi-Chi crede agli Uomini, ha Fede umana, de impossibile est placere Deo , ibid.n.6. e chi crede a Dio ha Fede Divina . Fe- Senza Fede è impossibile piacere a Dio; de Divina? O bella Fede, o bel credere a le come a Dio può piacere un, che nè chi non erra. O bell'imparare dal Padre lo crede, nè lo conosce? Or se il piade'lumi. O bell'udire quello, che come cere a Dio, padrone di tutto, deve afferma Isaja : Dat intellectum auditui . effere il primo pensiero dell'Uomo ; il 28. 19. Colle sue parole istesse compar- credere, come si deve a Dio, hà da te intellerto, e intelligenza, a chi l'af- effere il primo studio della Scienza de' colta; ed ò quanto è beato, chi a lui Santi. Ita scriptum oft. Così stà scritto sà dire coll' affertuoso David : Parlate la, dove nulla è scritto, che principio,

Veduta la necessità, e in uno la quabis gaudium, & latitiom, & exultabunt lità della Fede Divina, vediamo ora co-ossa humiliata. Ps. 50. 10. Voi solo sar me creder si deve, e quali Fedeli noi sapete parole da sugar tutte le mie te- esser dobbiamo. Che cosa adunque in tal punto dicit Scriptura? La Scrittura e da riempiermi di godimento , e di dice , che l'onnipotente Fede Divina contentezza di spirito. Ed ecco a chi detta di sopra, è una Fede delicatissiè necessario credere; ecco la Fede, di ma, che per poco si offende, e spaticui parla l' Apoflolo', quando dice : l (c. ) e perciò molte cole richiede da Oportet credere; e quella è quella Fede, noi ; e la prima, è , che si chiudan gli di cui l' illesso Apoflolo nell' Epistola occhi, che pur troppo, vorrebbero vead Heb. cap. 11. facendo l'Elogio, che dere : Si fottometta l'intelletto , che cofa non dice? Dice, che Noc per tal pur troppo vortebbe intendere : Si aldigentes omnem intellectum in oblequium Eidei, 2. Cor. 10. 5. e con volontà rifolura forromettendo l'intelletto con eutti i fuoi discorfi, quafi Fanciullini di neffun sapere, si creda a Dio, che parla; perchè nessuna cosa è più contraria alla Fede Divina, che l'occhio, e la ragione umana; e il voler vedere, il volere inrendere, il volere afficurare con altro lume, che colliune di Fede, quel, che dice Iddio, è lo stesso, che non fidarsi di Dio, e a Dio non credere. Il credere confifte tutto, in ammerter per vero quel, che fi dice, tenz'altra ragione, che l'autorità di chi parla. Chi per tanto vuol effer vero Fedele, non cerchi mai ragioni di quel, che crede ; e le gravemente non vuole offendere l'infallibile Veracità di Dio, nell'udire, o nel leggere la Divina Scrittura, che è tutta rivelazione di Dio, come da Inferno fi guardi dal dire nell'inquieto fuo cuore : Nist videre , non credam , quali gl' occhi nostri più delle parole derunt, O crediderunt. Jo: 20. 29. Tuhai di Dio, afficurar ci poteffero, di non ingannarci credendo; ma dica tempre, dica di giorno , dica di notte , dica a Filosofi, dica a' Poeti, dica a' Sotisti, dica a tutte le Accademie del Mondo ran veri, e beau-credenti, quando sencoll'intrepido Paolo : Seio eni credidi, za vedere, crederanno alle mie parole. C' cereus fum . 2. Tim. 1. 12. lo sò a Così parla l'intallibile Scrittura. chi credo; io sò, che credo a Dio; e ciò mi bafta, per effer cetto nolla mia Fede; e per ripofar ficuro più, che fopra qualunque dimostrazione Filosofica, e sensibile . Questo è tutto il Principio, anzi per dire qualche cofa di più, questa è tutta la Scienza della nostra luogo, cialta quel Popolo, che non vede Fede. Della Fede si dice comunementi Iddio, che comanda; e pure obbedice al te, che essa non sà, ma crede, ed io dico, che la nostra Fede più di ogn' divit mihi. Pl. 17. 45. Dice che l' Apoaltra Scienza sà di non estate in quel stolo Paolo , con immenso travaglio che crede ; e argomento così : La no- scorreva da una Provincia all'altra: Ad ftra Fede sà di credere a Dio ciò, che obediendum Fidei in omnibus Gentibus . parla: la nostra Fede sa, che Iddio est Rom, 1, 5, solo per obbedire alla Fede, prima Veritas, è la prima Verità: dun-que la nostra Fede sà, e sà di certodi ce, che David pregava Iddio ad usarcredere alla prima Verità. Chi sà di cer- gli bontà, ad integnargli la Scienza de, to di credere alla prima Verità, sà di Santi, perchè creduto aveva a' fuoi Precerto ancora di non errare in ciò, che cesti: Bonitatem, & difciplinam, & ctede a lei: dunque la nostra Fede sa scienziam doce me; quia mandatis tuis di certo di non estare in credere tutto credidi: Pf. 118.66. Or perche obbedire

rebbe arrivare : Et in captivitatem re- | può , che sapere di non errare in ciò ; che fi crede? Chiuda pur dunque, chiuda gli occhi la noftra Fede : licenzi ogni ragione umana ; alle Scienze umane non renda di sè altro conto, se non, cheessacrede alla prima Verità; e con esukanzadica: Turro ciò, che atresta la prima Verità, è vero, è certo, è infallibile; la prima Verità attesta tutto ciò, che è registrato nella Divina Scrittura: dunque tutto ciò, che è registrato nella Divina Scritrura, e che io credo, tutto è vero, tutto è certo, tutto è infallibile : e quelle immenfe, quelle ammirabili , quelle eccellishime core, che si leggono nelle facre Carte, tutre fon verità infallibili: o bel credere! e credendo, o bel fapere, quel che altra Scienza non sà: quel che intelligenza creata non arriva; e per credere alla cieca, riportar dalla Sapienza eterna, quel bell'elogio, che ella fece della nostra Fede, allor cheper conforto di tutti i veri credenti, disce a Tommaso: Quia vidisti me Thoma, credidifti; beati, qui non vicreduto, perchè hai veduto: e perchè hai veduto prima di credere , tu non hai quella Fede, che io voglio da miei credenti; perchè i miei credenti allora fa-

Ma perchè la Scrittura non propone folamente gli Articoli, che credet fi devono; propone ancora le Regole, le instruzioni, i Preceni che fi devono offervare: perciò in secondo luogo: Quid dicit Scriptura? La Scrittura in fecondo Iddio, che comanda; e pure obbedice al comando Divino : In audita auris obecio, che crede; e che di più voler si al solo Iddio, obbedire alla sola Fede, e credere a i precetti, fon tutte formo- ile non tatà per mio da me riconosciumai cercare il perchè, devono offetva- Temo di spiegar quello Passo, per non re tutto quello, che la Fede prescrive. parere di voler entrare in Predica; ma S. Giacomo nella sua Canonica rende la Verita vnol, che si dica almeno, che di ciò la ragione, e dice; che la Fede da queste parole escono due Principi operativa, ed ardente: Or perchè la Fede de'foli Articoli , fenza l'Offervanza ne grave del Criftiano fi è , non fode' Precetti , è Fede bensì , ma non è lo di credere in fegreto , ma è an-Fede viva, è Fede morta; fol perchè cora di professare in pubblico l'Evannon hà Spirito, ed è fimile a un Cadavere tenz' Anima : Sicut Corpus fine Spibus mortua est. 2. 26. Perciò alla Fede pon solo di osservate in segreto l' Edegli Articoli, accompagnar si deve l' Oilervanza de Precetti, se veri Credenti esfer vogliamo. Credere dunque alla cieca, e alla cieca obbedire con tutta prontezza, tono i due Principi fondamentali della nostra Fede; e se è un bel una, o l'altra per vergogna dissimula. la, non è men bello obbedire alla ioinnon può dir cofa, che vera non fia; quelta comandar non può cota, che non fia buona; e chi fuor del vero col exire &c. & exiit , nesciens que iret . esempio di tutti i Credenti.

ra, in materia di Fede ? Parla Gesù farà di costui, o Signore ? Questo ta- con una semplice dissimulazione di Fe-

le, che a riduile altro non fignificano, che offernate ciò, che preferne la Fe ta, ce i odi lui, come di Critinon in-de Santifirma di Dio; perciò è, che i degno, mi vergognerò in faccia di tut-Fedeli, in rigor della lor Fede, non (o) to il Mondo. Qui me erubuerit, O lo devon credere alla cieca gli Artico [crmonet meet; hunc O' Filius hominit i, ma alla cieca ancora, 2 cioè, fenza erubefeet in Mojestate sua . Luc, 9, 29, de' veri Credenti, è Fede viva, Fede fondamentali della nostra Fede. Il primo è, che obbligazione, e obbligaziogelio, e di adorare la Croce. Il secondo l'rincipio è , che obbligazione , e ritu mortuum est, ita Fides sme Operi- obbligazione grave del Cristiano si è vangelio, ina di professare ancora in pubblico la fua Offervanza; perchè la Fede è si bella, e si bella ancora è l'Ofservanza dell'Evangelio, che all' una e all' altra fa ingiuria gravissima , chi l' credere alla prima Verità, quando par- Che se chinnque prosessa qualche Arto nobile, non tolo non diffirmi'a, ma ma Bontà, quando comanda. Quella della fua Arte fa vanto ancora, e và fuperbo ; io non sò come noi potremo dispensarci dal dire con San Paolo: Iddio mi guardi dal gloriarmi in terra di credere, fuor del bene coll' operare, aitra cofa, che della Croce di Cristo non esce giammai, quanto può ilimat mio Signore: Mihi autem absu gloriari,nisi si selice dentro i due Poli di tutta la se- in Cruce Domini Nostri Jesu Christi . licità? Fide Abraham obedivit in locum Gal. 6. 14. Qui forse tal uno dirà . che vi fia obbligo di così fare, e dire, foad Heb. 11.8. Perchè Abramo credeva lo fra gl'Idolatri, e Infedeli, dove fenalla cieca, alla cieca ancora lasciò la za fallo è necessario professare la sua Terra nativa: e ienza iaper dove an- Fede, e Offervanza; ma fra Crift ani dalle, andò nondimeno dove comanda le Fratelli, che a ciò far ci costringe? va Iddio; perciò fu Padre etemplare, ed Ciascun sa, che apostatar dalla Fede tra gl'Infedeli, è non folo quando fi nega In terzo luogo, Quid dicit Scriptu- qualche Articolo di Fede, ma ancor quando fi fa qualche cofa, che fia di Crifto in San Luca al 9. e dice : Qui Religione contraria alla Religione del erubuerit me: Chi si vergognetà di cre-l vero Iddio; onde quell'Invitto Eleazzadere in me, cioè, che per vergogna ro Maccabeo, volle prima morire, che non professerà in tutte le occasioni la ancor non mangiando, mostrar di manmia Fede : di più: Qui erubuerit (ermo giar degli Idolotiti, affinchè i finoi Franes meos : Chi si vergognerà delle mie telli Isdraeliti dir non potessero , Eleazparole, cioè, chi non professerà in tut- zato, Nonaginta annorum transisse ad te le occasioni il mio Evangelio : che vitam alienigenarum. 2. Mac. 6.24. Che

Ufi, e gli Abufi repugnanti all' Evangela Legge di Cirto non è quella cele-fte, quella eccelia Legge, che è; ma e la Fede, e la Legge di Gesì Critico è una Legge poco civile, e meno oi-è tale, che a glotia deve recarif ogo servabile da Cavalieri , da Dame , e uno il pro effarla ; e chi di effa fi verparole di Crifto, e di Paolo, che que te chi vuole approfittarii nella Scienza sta . Ma le effi , ne pur tanto vollero de Santo, concluda, e dica, che la ciefignificare, non è poco certamente ca nostra Fede, è Fede si viva, e maquei , che effi dicono , cioè, che vi gnanima , che per offervanza de'l' adofia , o aimen vi posse estere tra Fede- rara Legge , fugge ciò , che piace al li , chi di Cristo si vergogna; e chi in Mondo; abbraccia ciò , che dispiace fatti, nega l' Evangelio, e la lo. Ciò all' Umanità; e ancor fra travagli, e non è poco. Chi per tanto fludia vuo- tormenti, corre su per l'erta de Monle la Scienza de' Santi , Iappia , the ti eterni. E' Fede si efficace , e potendalla F. de Divina essa incomincia . e te; che muove i Monti, abbatte i Giperciò conc'uda, e dica in primo luo- ganti, apre i Mari, comanda al Sole, no : Oportet redere : bisegna credere si sa obbedire da tutta la Natura : è Fe-poco agli Uomini, perchè la tede inna- de si seconda, che dal seno di Lei usci-

de, apostatato avesse dalla Religione del dete a Dio, perchè solo la Fede Di-Dio d' Isdraele. Or perchè Paolo Apo- vina è infallibile, solo la Fede Divina stolo dice, che tra Fedeli vi son mol- è necessaria per essere Uomo di sapeti, i quali: constientur se nosse Deum, fa-tis autem negant: ad Tit. 1.16. consessa con essa a piacere a Dio : e questo è no colle parole la Fede, ma poi co' il primo Principio della Divina Scritfatti la negano; per ciò è necellario tura. In fecondo luogo concluda, e dire , che vi sia una certa specie di A- dica , che bisogna credere , ma: captipostasia, che non è Apostasia formale , vantes intellectum in obsequium Fidei : perchè non è Apostasia di Fede, non è sottomettendo l' intelletto in osseguio esercizio di contraria Religione: ma è di quello, a cui si crede; cioè, biso-Apostasia virtuale ; perchè non è Apo- gna credere alla cicca ; perchè Iddio stafia della Fede, e della Religione, ma | è tale, che merita, che a Lui più, che è Apostasia della Legge di Cristo; Apo-lagli occhi nostri si creda; e chi altra stafia di fatto ; e ciò quando succede ? ragione cerca per credere alle sue paforse sol quando si simula, o si distimu- role, non crede a lui, ne poco offenla frà Turchi o frà gli Eretici ? Secon- de la fua infallibile Veracità : e questo è do le Parole di Crifto, e di Paolo già il fecondo Principio della nostra Fede. citate, ciò succede, ed ò quante volte In terzo luogo concluda, e dica, che fuccede! fra Criftiani, fra Cattolici; e alla cieca bilogna credere agli Articofuccede ogn' or che, o per rispetto u- li, ma alla cieca ancora bisogna obbemano, o per umana convenienza, o dire a Precetti, perchè la Fede degli per roffore di andar contro l'efempio Articoli, fenza l'offervanza de'Precetde'più, si fan delle cose contrarie alla ti, è una mezza Fede; anzi è un Calegge, fi approvano, e si seguono gli davere di Fede, senza lo spirito della viva, operativa, ed ardente Carità; e lio ; e la vive conforme al fecclo, fol questo è il terzo Principio della nostra per non voler parer fingolare ira gli al Fede. In quarto luogo concluda, e ditri. Questo, a mio parere, è vergo- ca : che non basta credere, e obbedire gnarsi di Cristo, e dell'Evangelio, e in segreto, e quali di nascosto; ma conquesto, aridurlo con Paolo, altro non è, viene e credere e obbedire a visoap. r. le non che ritener la Fede, e in uno to; e in faccia di chi ride, e contradinegar la Legge di Cristo: perchè que- ce; e a petto di tutto il Mondo biloto è l' istesto, che dire in fatti, che gna professare la credenza degli Atticoda Gente ben nata. Io non sò dare gogna, gravemente offende l'Autore, spiegazione più mite e piacevole alle e della Fede, e della Legge. Finalmenna è poco ficura; matutto bifognacre- rono e Abramo, e Noè, e Cioluè, e

Gedone, e David con turti gli Uo-nebre, d'ignoranza, e di errore, Emmin granci del Vecchio Tchanento, j giudo finmo di Verità, e di Lucie e turti i Marriri, turti i Confessori, O' bella Ciera, ò fanta Fede, Printure le Vergini, con turte l'Anime i della Scienza de' Santi, e di ture erroiche del Testamento Nuovo ; s tal ta la Santità, quant'ebbe ragione l'Acted, per fine, che benche i cieca, è jodo di dira gali Ebret, a 'Genstli ; tanto illuminata nondimeno, che ri-agli Atei, agii Epicurei, e a turte le vela le coste future, (cuopre le coste in Genstli, che per non effere Anime affasvisibili, palla di là da tutte le Scienze, to perdute: Oportet credere. Ma à quan-arriva agli Arcanipiu siblimi della Di-vinità; e con dare intelletto a chi cre-de, sa, che tutti noi Figliuoli di te-ccssità, anostra saltute!

## QUESTIONE

Vobis datum est nosse Mysteria Regni Dei . Matth. cap. 13. num. 11.

De' Misteri non da altra Scienza saputi , che dalla Scienza de' Santi.

e alla consuetudine umana ; per questo ciamento. istesso nondimeno, che este sono vol-

Rande fu fempre la curiofi d'ui, e gli Ateani più profondi della ta umana di fapere quel, i Divinità noi, che di tal Regno fiambie non e la puro da altri; ficultoli, di si fatti Arcani di Regno i più per del più neccifari e a tuti comuni, nondimeno, fareno oggi più todto mofiano le più neccifari al vivet noftro, unoria, che Lezione; e diamo incomine alla conferentine unana; or quefto diamo incomine.

Mistori da' Profani erano appellati algate, e trite, fono poco curate; e a cumi notturni Sacrifici, che a Cerere, gate, c. titte, 1000 poco curate; c. a 1 uni nottumin-bactine;; cue a x-cete; fapere i fatti altriu più (sertici, ca sin- lo Proferpia faccani), con tana fetracciate gli Arcani del Governo, edil' gretezza, che ad effi intervenire dato Arte, e della Natura, fi corre; nel ra- i de volte avviene, che per fapere leco i caltini, fi tradornio le proprie; enel: le proprie Cale fi viva da direnteri, e (la., detta faille Mitherio - Il noftro la movi . Così avviene e codi incomin- dio, o nore ès gielolo de' inoi Arcani: nilow. Cosi avviene : e cosi incomin-tuos, none e si gelio de milo Artanici ciò, così crebbe, e grande fi fecequelciò, così crebbe, e grande fila di vanto diaveto vi è, che non fia riviciato nella Sare (coperti i feni piu cupi della Natura, e a gran fapere aver l' Uomo conni tono alti, e si profondi, olio ancodotto. Eper verità non poco è quello,
che dalla Filofofia può imparati. Ma
e teccondis perciò e, che i fegreti da
giacchè Gesti Kedemore, e Sapieripenche i idora, benefic fanciluto fia, e
henche i idora, benefic fanciluto fia, e
tercider fi devono, ma non disenterozzo, è conceduto sapere i Misteri, re, ne filosoficamente esaminare. Qua-non della Natura no, o dell'Arte, ma li e quanti sian questi divini Misteri, del Regno di Dio, cioè i segreti più ar- ben lo sà, chi si ricorda di ciò., che

la Dottrina Cristiana, e a Platone, ad ta sicurezza parla delle altissime cose Aristotele, e a tutte le Scuole Gentile-sche, con alto viso, e voce sicura, di-quanto hai detto bene; e sol perchè ca: Filosofo, Voi molto sapere, ne v'el credi alla Rivelazione, sol perche sai Misterio, che Voi non abbiate esplora- il principio della Scienza de Santi . to; ma ditemi , le mai udifte , che tre quanto più de' Filosofi , e degli Accafiano le Divine Persone: Padre, Figli- demici, è il tuo sapere! uolo, e Spirito Santo; tre Persone, ma un folo Iddio . Udifte mai ciò, o dot- possa, che tre sieno le Persone Divine. tissimi Filosofi? Voi non rispondete, e pure Iddio sia un solo; e come in perchè nuovi siete in tali parole; e pur Dio, sia Unità, e Trinità insieme? Il dovete sapere, che dove si legge la di-come, e il perchè delle cose Divine vina Rivelazione in Criftianità, questo non è da noi intenderlo ; perché noi è il primo Misterio saputo ancor da noi altri Fanciulli; ed è Misterio tale, che effer suo è immenso, Ma Verità, Veritutti devon fapere, per confeguir falute i perchè Gesù Cristo Redentore del Mondo, e Sapienza eterna, così infegnò, quando a' suoi Discepoli disse, Euntes ergo docete omnes gentes, bapti-zantes eos in nomine Patris, & Filii, O' Spiritus Santii . Matth. 28. 19. Qui crediderit, O bapitatus fuerit, falvus Perche, fe più d'una fusse, a ciascuna erst : qui verò non crediderie , condem- di esse mancherebbe l'essete , e la permabitur. Mar. 16. 16. Andate, o miei fezione dell'altre; onde cialcuna fareb-Discepoli, andate, o Figlinoli di Sapien- be imperfetta, e manchevole : e come za, per tutto il Mondo, infegnate i manchevole, nessuna sarebbe Iddio. Se-Misteri del mio Evangelio a tutte le condo, perchè le più di una fusse la Scuole, a tutte le Accademie, a tutte Natura Divina, e si dissinguesse seconle Genti; predicate a tutti, che tutti do la distinzione delle persone, una pobattezzar fidevono innome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo; e dire, che quelli, i quali crederanno al be abborrire; edir fi potrebbe, che un Misterio, e prenderanno il Battesimo, averanno falute; ma quelli, che credere non vorranno, nè battezzarsi , tutti del pari faran condannati, perchè non avendo effi il Carattere dell' Unità , e della Trinità di Dio, aver non potranno il segnacolo di salute; nè da me, per miei ester riconosciuri, e scrirci nel zusse di Dei, quelle gare, quelle inimi-Libro della Vita, Filosofi, che dite voi cizie, e guerre di Gitmone con Venedell' alto parlare in Divinità di questo Fanciullo? Voi molto findiate, emolto con Marte, che Voi quafi nulle amcertamente sapete in Natura : ma che mettete , o Filosofi Gentili ; cio che è giova a voi sapere quel, che è curio- sì disdicevole, e desorme, che fin un lo ; le non lapere quel, che è necella- voltro Poeta idegnato esclamò: Tantesio sapere? Che se il vostro Aristorele ne animis caelestibus tra? Come è posdiffe , che per ragione dell' Oggetto , fibile , che sian Dei , e sian si appassioval più una semplice opinione delle co | nari , e garosi fra loro ? e noi quaggiù se celesti, che una dimostrazione scien- in Terra, che far dovremo, fra quetifica delle nostrali cofe terrene; che ste celefti fazioni, non potendosi in Dio

imparò da Fancinllo nella Dottrina Cri- dir dovremo del vostro sapere, e del stiana, Parli adunque il Fanciullino del saper di questo Pargoletto, che con tam-

Ma dimmi, o Pargoletto, come effer siamo piccoli d'intelletto, e Iddio nell' tà infallibile e indubitabile fi è, che una, ně più d'una effer puote la Divina Effenza. Afcoltate, o Filosofi, afcoltate, o Poeti, ascoltate tutti, o Profani, perche qui v'è un segreto affai proprio per voi . Perchè adunque non più d'una effer può la Divina Effenza, e Natura? trebbe volere quel, che l'altranon vuole; e quel, che una ama, l'altra potreb-Dio all'altro è contrario; ciò, che a Dio repugna. Terzo, perchè, se più d' uno fossero gli Dei, ogn'un di loro potrebbe pretendere a se dovuto tutto il culto, tutta la Religione degli Gomini. e adirarli contro di chi l'altro Iddio adoraffe ; e qui succederebbero quelle re, di Giove con Saturno, di Vulcano adorare, fenza offenderne un altro? O le Perfone; che in contemplat fempte, Fanciullo, che di tu a quest'ora ? Pare e in sempre amar sè medesime beatissia te, che così parlar si debba di quelle ma rendono la loro eternità . Filosofi Deita, che adorate furono, e da Plato peníate a voi ; considerate bene quan-ne, e da Aristotele, e da Pittagora, e to da questo Fanciullo imparar poteda primi Filosofanti de' secoli ? Che Filosofi, che Filosofia contro si chiara verità? Platone, e Aristotele, e i Filosofanti d'intelletto, fingevan per paura dene gli Dei : e se essi ancora gli adoravano, essi ancora, come gli altri, erano pazzi, ed ignoranti. Una, una folal è pertanto l'Essenza Divina; ed una esfendo, ed in se contenendo eminentemente le perfezioni di tutte le nature tre le Divine Persone; ed è tanto sola, che quel, che una Persona vuole, e i' alire vogliono; perchè una fola è la volontà di tutte tre; quel, che una conosce, e l'altre conoscono, perchè un solo, di tutte tre è l'intelletto; quel, che è perfezione di una, è perfezione dell' altre; perchè fraelle, vi è distinzion di persone, ma non v' è distinzion di naiura, o d'essenza; ne la distinzion delle persone da altro nasce, che dall'infinita perfezione dell'increata essenza. Essa nel Padre, contempla le sue infinite bellezze; nelle infinite bellezze, comprende rutte le possibili verità, e tutto ciò contemplando in se, di se forma una immagine, ed essa immagine infinitamente amando ad essa comunica tutta la sua Essenza, con tutte le sue Divine perfezioni; e con ciò l'immagine è tale, che fe quello è il Padre, che la genera coll'intelletto, questo è il Figliuolo, che coll'intelletto è generato; se quello tutto conoice, questo di tutto è la cognizione; se quello tutto sà, questo di tutto è la Sapienza; se quello mentalmente tutto dice, questo di tutto è il Verbo mentale; se quello ama il suo inef-sabil Figliuolo, l'inessabil Figliuolo riama il suo ineffabil Padre; e siccome il Figliuolo, è la Sapienza del Padre; così l' amore del Padre, e del Figlipolo, è lo Spirito Santo: Che dalla volontà del Padre, e del Figliuoloprocedendo, dal Padre, e Divina; e in se terminando le operazioni ad inera, compilce la Trinità del cogli occhi nostri, e che è famosa in

te : e confessate dopo tanto studio, di effer lontanissimi da tutto il vero sa-

pere. Il secondo Misterio della Dottrina Crieli Uomini; non adoravan per Religio- stiana, è l'Incarnazione, e Morte di Gesù Cristo. Il primo Misterio è Misterio profondo, perchè è Misterio di una sola natura in tre distinte persone; questo secondo Misterio, non è men profondo del primo, perchè è Misterio di due distinte nature in una sola indivicreate, e possibili, essa è sola in tutte dua persona; in quello la natura è sola natura Divina, in questo la natura e natura Divina, e Umana infieme . Ivi è ammirabile l'Unità della natura, la Trinità delle persone : quì è ammirabile l' Unità della persona, e la Dualità delle nature . Per quella Unità di natura . ciò, che si dice della natura, si dice fenza veruna difuguaglianza di tuttetrè le persone; per questa Unità di persona, ciò, che si dice delle due nature distince, si dice senza veruna repugnanza della fola persona; e perchè le nature sono Divina, e Umana, perciò della persona di Gesù Cristo si dice senza veruna repugnanza, Iddio è Uomo, Uomo è Iddio, con sì stretta comunicazione d'Idiomi, che quando si dice, Iddio nasce in Terra, e l'Uomo regna in Cielo: Iddio muore in Croce, e l' Uomo siede a destra del Padre, tutto è ben detto, tutto è verità infallibile, e tutto è adorabile Evangelio; ed io , che così dico, altro non dico, che quel, che sanno tutti i Fanciulli del Carechismo. O Scienza de Santi, quanto in là vai ne'tuoi segreri, e arcanil E quanto più in là andar si potrebbe in teco confiderare il Verbo Infante, la Sapienza bambina, l'Onnipotente fasciato, abbreviato l'Immenso, e l'Eterno a giorni mortali, a giorni penofi, e umani ridotto; ma per non tanto trattenermi in quest Atticolo, prego i Filosofi, prego e del Figliuolo procedendo, dal Padre, e gli Oratori, prego i Poeti, e tutte le dal Figliuolo riceve l'effenza, ela natura Scuole, e le Accademie umane a dichiararmi una cofa, che noi veggiamo

noi con gli occhi noftri veggiamo tutta fondata, e colla fua Dottrina va Donzelle di ottimo volto, non curan-tì, ne d'applaufi, ne di pompe, fuggir to grandi ? Ma paffiamo ad altri ardal Mondo , ferrarfi in un Monaste cani , rio, e professar solitudine, e Virginità. Noi veggiamo, che dagli anni dell' Noi veggiamo Giovanetti di Famiglie Incarnazione sono state introdotte al-Patrizie, e Consolari, rinunziar ricchi cune cerlmonie assai misteriose, e re-Pattimoni, uscir dal secolo, vestirsi di condite. Chi vuol contrar Matrimo-Sacco, e di Cilicio, e ritiratsi ne Chionio, và in Chiesa, si presenta all' Alastri più austeri. Noi veggiamo Uomini tare, aspetta, che il Sacerdote interdi età, e di fenno, lasciare i Magistrati, roghi la volonta degli sposi , congiune le Prefetture, licenziarfi dalle Città, ga mano a mano, dia la benedizione; e nafconderfi nelle Solitudini, e ne' e allora si và a nozze. Chi da coficien Deferti. Noi leggiamo, che Giovine- za è timorfo, entra in fegreto Confeti ancor teneri, flaccandofi dal fen ma-tionario, fotto voce dice le sue paro-terno, andarono incontro a Carnesi-le; aspetta piangente, che il Sacerdoci, e co 'l volto ridente riceverono la te gl' imponga la penitenza, gli dia ferita, e la morte: Che misteri, che l'assoluzione; e allora assoluto in Terarcani fon questi ? E perche ranta no-vità nel Mondo ? Voi , che i segreti ancora in Cielo. I Fanciulli si schiepiù reconditi investigate , dite la ra- rano nelle Basiliche, e genustessi aspetgione di tante stranezze di Uomini , e tano il Prelato : il Prelato fa loro un' di Donne; di Fanciulli, e di Don- unzione di Crisma in fronte, dice al-zelle. Tali cose non si costumavano cune riservate parole, dà loro una una volta nel Mondo: or perchè ora, guanciara; e allora que Pargoli fono tanti Monaleri fi vegenon tipienis per confermati, e alla militza Evangelica chè si poco curari gli onori, e le ric chezze; e popolate anne folitulini ; che fi il Sacerdore, quando fopra il che canti mi mano, le Scuole of Le Accademie mirano, le Scuole of fervano, e non trovando di ciò il per- lacqua; e in atto di gran potete dice:
chè, per dir qualche cofa, dicono, Ego te baptizo in nomine Patris, O Fiche iono malinconie di cervelli (travol- lii, O Spiritus Santti. Ciafcun vede, ti , a' quali nulla piace di quel , che ciascuno offerva queste , ed akre molin a quali minui pate ui que, che l'acturo deve que e, ce ante mor piace ad altri. O Scienza de Santi, tiffime mifteriole funzioni. Ma da illuminariffima Figliuola di Fede, foie- qual'altra Scienza s' intende il fegre-gate voi quest'arcano a chi non interni co, chei in este è contenuro, suor-de, se non quel, che toocca. Quell' chè da quella, che di tutte le cose Uomo Iddio, quel Dio Crocefiso, sante è Scienza ? Questa sola è quelquel Figliuolo di Vergine, o Filosofi, la, che penetra, e intende, che mel-quello fu, che insegnò una tal Dottri- la Chiesa, sposa di Cristo, sette sono na, lasciò un tale esempio , che per i Sacramenti , cioè i Misteri prosondisesso il Mondo uttro è rimutato ; e il simi della Fede Cristiana ; che essi solo Uomo perito di tal Dottrina , non è no tutti segni sensibili , ma sono tali point l'Omo di prima. Non piace più legni, che non fignificano folamente, quel, che piaceva; non digufta più ma cagionano ancora tutto ciò, che quel, che digustava fi fuegono i pia-fignificano; e perche fignificano Vira, ceri; si ama la povertà; dispiace il ri- Salute, Grazia Santificante, e Figliuodete ; piace il lagrimate ; e chi è più lanza di Dio , la cagionano ancora ; povero , chi è più folitario , chi è più ne tante metamorfoti fi leggono nelle lagrimofo, è ancor più contento. Ave- Favole, quante vere trasformazioni l' te voi intelo, o Greche Accademie, chatica Scienza de Santa, vede fucce-e Scuole Caldee: Vi accorgete anco-ra quanto più profonda di voi fia la fimo, e nel fagro Fonte di reo Fi-

tutte l'Istorie: L'Istorie riferiscono, e Scienza de Santi, che in fali segreti d

glinolo

gliuolo di Adamo, rinasce Figliuolo adore entra sotto il velo di quegli accidentivo di Dio, ed erede del Regno. Và ti dell' uno, e dell' altro: Fanciullo tu

Finalmente noi la mattina veggiamo i Sacerdoti di Abiti misteriosi vestiti . con lento paffo, e con volto da contemplativi, falir gli Altari : ed ivi con preghiere legrete, con Profezie, ed Evangeli, preparatfi a operar cofe flupende. O Fanciullino del Catechilmo, torna di grazia, e dimmi, chi è quel, che è in quel Calice, e in quella Patena; e che di effo vuol fare il Sacerdote ? Il Sacerdote, vuol fare fagrifizio del Corpo, e del Sangue di Gesù Cristo all' Altiffimo : e per ciò all' Altiffimo alza e offeritce Pane azzimo, e Vino tinto di alcune poche misteriole stille di acqua. Ma, le a Dio offerisce Pane, e Vino , come vuol far fagrifizio del Corpo , e l del Sangue di Gesù Crifto ? Vedi di non errare, o Fanciullo, in cose sì grandi. lo non erro no; dico cose certissime . Il Pane è Pane, e il Vino è Vino nella Oblazione, avanti che fia confacrato; ma dopo che fopra dell'uno, e dell' altro , il Sacerdote ha proferite le parole della Confagrazione, e del Sacrifizio, il Pane non è più Pane, e il Vino non è più Vino; ma è il Cor-

quell' altro dolente al Confessionario , narri cose da sermat il Solo per lo su-dide spell' arcano luogo depone le sor- pore : ma dimmi ancora: Se Gesù Cri-dide spelle , e di Anima nera , e de lo è in Cielo , come può essere sacriforme Figlinola d'Inferno, diviene A- ficato in Tetra? e se tanti sono i Sanima bianchiffima, a Dio cara e dilet- cerdoti, che celebrano a un ora meta. Quello è debole, quell'altro è in- desima insieme ; e se i Sagrisizi, che fermo, e a ogni passo stà per cadere si sanno in Italia, si sanno ancora di nella (cala di Giacob, e nel cammino là dall' Oceano, dal Gange, e dall'Indel Cielo ; si appressa alla sacra Men- do , come un solo può accorrer per fa; dalle mani del Sacerdote prende il tutto, e farfi Oftia, e Vittima di tan-Pane ineffabile, & in fortitudine cibi il- ti , e sì lontani Altari ? Benche Gelius. 2. Peg. 19.8. col vigore di quel sù Cristo sia un solo . e sia in Cielo: piccolo Pane, torna in buone forze; con miracolo nondimeno della fua Oncon fortezza, e valore, vince tutte le nipotenza, si replica; e nell'ora istesrepugnanze, e intrepidamente fale sf- fa, fi trova dovunque egli è confeque ad Montem Dei Horeb . ibi, fino crato ; e non prima i Sacerdoti han fiall'ultima altezza dell'ecce fo cammi nite le parole della Confectazione, no. Non vada altrove, chi cerca Mi- che egli, senza useir di Cielo, in un steri; e chi vuol maraviglie, ascolti la baleno trevasi sopra gli Altari; e qual Scienza de Santi : ma da essa impari a Ostia vivente , lasciasi al Divino suo fermarsi , a meditare un poco le sue Padre da' Sacerdoti offerire : e finimaraviglie; e a bene intendere il fine, to il fagrifizio, riman full'Altare; affinper cui sono istituiti e rivelati tali chè l'Altare sia Alrare, e Mensa in-Misteri. mangin le sue Carni, che sibeva il suo Sangue; per fare non folo a Sacerdori. ma ancora a tutti i Fedeli, un Banchetto da grandi: Banchetto tale, che chiunque con apparecchio, e disposizione si appressa a tal Mensa, viva, ma viva in Gesu; viva una vita Divina : e fra le vene per fostanza di Pane abbia le Carni, abbia l'Anima, abbia la Divinità del Figliuoio di Dio, e della Vergine . Qui manducat meam Carnem , O bibit meum Sanguinem, in me manet, & ego in illo: Jo. 6.57. Non più, non più, Fanciullino beato : tu hai detto a bastanza . Chi vede la calamita inquieratsi , ondeggiar nella Buffola, e non trovar ripolo, se non mira la sua Stella, rimane attonito , e dice : Perchè ciò ? Io rimango attonito, che Gesù Figlinolo di Dio, nell'ora di partir dalla Terra, in Terra reftar volesse nondimeno in quell'Oftia, che noi in questo suo giorno esposta veggiam sull'Altare. Equando a forza di ferite, di Croce, e di morte, era fuor della Terra urtato, allora appunto, egli dicesse : Voi mi cacciate, ed io rimango : voi mi fugpo, e il Sangue di Gestì Crifto, che gite, ed io vi cerco: voi non mi vodimando la ragione di si nuova dispo- re in una Croce; e l'amore è quello fizione in un Signore si grande? Quei, che nascosto lo tiene fia noi , e fa , che sanno i Milleri della natura, dico- che da luoi crocefssori non sappia stacche annote rande è la forza della finnyacia ca de la forza della finnyacia ca della conservata del la forza della finnyacia ca della conservata della conservata della conservata della conservata della conservata del con vecimenta tragge il ferori el con vecimenta tragge il ferdiciamo: Ocsu, Eterno Eginolo di
conservata del conservata della pietra Di
conservata della c crifocolla a le tira l'oro, e l'ambra la Univerio, llà fra noi nafcollo, e naf-paglia ; e noi del noftro Mifferio, che cofto aspetta di effere riamato da noi . è Mifferio (opra natura, che diremo? Admiramosi, C. assimplefese i quia apur

lete con voi ; ed io occulto , nascoso , la sorza dell'amore nella natura increa-flar voglio con voi : U'que ed consumma- ta ? L'amore venir sece dal Cielo l'E-sineme faculi. 38. 20. lo a si stato Mi-tero Figliulo ; l'amor nascre lo se-steno, suppresenta de la superiori de la superi Ma che altro die li può, le non , che factum est in diebus vestris , qued negrande è la forza della simpatia nella mo credes , cum narrabitur . Hebt. natura creata : ma molto maggiore è I. I.

### QUESTIONE IV.

Quid scriptum est? quomodo legis? Luc. c.10. 26.

Quante sian le cose, che senza Scrittura Divina, ignorate fono dagli Uomini.

Gesù, che interroga : Quid punto farem quelli , de' quali disse San feriptum eft ? risponda quel Paolo : Semper difcentes, & numquam malvagio Dottore, di cui ad scientiam Veritatis pervenientes . 2. qui parla San Luca; ma a Tim. 3.7. ftudian fempre, e non mai at-Paolo, che dimanda: Quid rivano al vero sapere; sol perchè studicit Scriptura ? la Scrittura illessa rif- diano al debole, e corto lume di naponda di nuovo, e per oggi ci faccia tutta, che tutto cerca, tutto inverliga, lapere, quanto fenza di effa, noi fia- e poco, o nulla è quello, che trova mo ignoranci. Ciafcuno voul fapre, di buono; effendo il buono, e e il bel- e per fapere quante interrogazioni fi lo del Mondo ad altro lume riferbato. fanno ora a Libri, e ora a Dottori; Ad altro lume per tanto noi ricorrere ora all' Arti, e ora agli Artefici; ora dobbiamo, che al nostro, se morir a Paelani , e ora a Forestieri ; e per non vogliamo assatto imperiti di ciò , vedere, per udire, per ritrovare ogni che unicamente apprender fi deve. E cofa, quanti son quelli, che escon di qual sia questo lume, oggi lo vedremo Caía, escon di Città, e van per il con incominciare a vedete quali, e Mondo girando! Lodevole è questo sur quante siano le notizie, le verità igno-dio ; lodevole è la curiosità di sapere; rare da tutti gli studi umanis e al lume perchè finalmente per sapere , e per di Rivelazione , e di Fede , sapure soamare è fatto l' Uomo. Ma questi no-lamente dalla Scienda de Santi ; e in-firi studj, si contentino, che iodica lo-lominciamo. to, che se non si studia ad altro lume, Per incominciar con metodo, incoche al lume nostro narurale, noi ap mincierò dall'Istorie. Moke, e varie, Lex. del P. Zucconi Tom. V.

e tutre dilettevoli fono l' Iftorie, che de' Secoli. In voi molte patole ; e podel Mondo favellano; nè poco certamente è quello, che da Letteraii all' vantaggio di fludio, in poche carre se in breve ora potere fcorrere , or pet questo, or per queli" altro Regno, e Popolo; e di tutti, fenza incomodo della Persona, senza pericolà di Navigazioni, o di Viaggi, andar conoscendo la varierà de' costumi, l'opposizione de' Genj, la differenza de' Governi; e le Guerre, e le Paci; e gli avvenimenti di tutte le Genti andar imparando. Molso fenza fallo, è quello, che in sì fatea lettura può ritrarfi da tutti : ed io prima, che a nulla fare, o a far meno di nulla, a tal Lezione e forterei il non poco oziofo Secolo nostro. Ma le Istorie, per molto che infegnino, molto fodere, per una non sò qual curiofità , mi piace di offervare, quale fia dell' umane Istorie l'Argomento, e lo stile in riferir ciò, che riferifcono . Esse in comincian sempredall'origine della Citta, o del Regno, di cui vogliono dar principio, tronca farebbe l'Istoria, e fenza capo rimarrebbe ogni cosa. Dall' origine incomincia ancora la facra Istoria; ma come incomincian quelle, e che Repubblica, o Imperio, Regno fu la Città di Roma . Così incomincia sire , e in uno a mordere i fatti de' ria riferifce il principio del Mondo , el la facra litoria, e in riferir cole si grandi a

che notizie si trovano ; in questa poche parole, e massime notizie a leg-Istorie si deve ; perchè non è piccolo gono ; e leggendo quelle due fole parole : Creavit Deus , o quanto ben s' intende, come questa gran macchina di Mondo, in un punto, a un batter di ciglio, tutta fulle fabbricata! Ma andiamo avanti. Dopo un Esordio sì immenfo di cofe, che aggiunge la facra Istoria ? Dixitque Deus: fiat lux , & falta ef lux: n. q. Parlò Iddio la prima vol-1a, e diffe : Or che il Mondo è creato, si faccia del Mondo la luce ; e al fuon di quella voce, la luce fu fatta; e tutto il valto e ancora ofcuro Teatro del Mondo, di repente restò illuminato . O fommo Iddio , quale ftile adoptate voi in riferire l' opere vostre ammirabile | In altre Libri per facere la no ancora manchevoli. Primadiciò ve- fondazione d' un Muro di Città, o di Torre , l' ore non bastano a tanto leggere ; e quì in due parole, tutta intera si legge l'origine della luce del giorno, e della vita umana . Ammirabile è l' Opera, ma dell' Opera non meno ammirabile è la Relazione. Profeguifce da cognizione; e fan bene. Perchè, fenza poi la fua narrazione la facra Istoria, e racconta, come nel fecondo giorno del Mondo furon divife l' Aeque dall' Acque; e come formate fuffero le Nuvole in Cielo , e i Fiumi , e i Fonti , come questa incomincia? Urbem Romam | e i Mari in Terra; come nel terzo giora principio Reges habuere . Tac. Prima . no prodotte fossero l'Erbe . e i Fiori . e le Piante; e come la Terra in un momento tutta vestita fusse di Primavera: quello, che incominciar voleva a rife- Come nel quarto giorno formati foffero 1 Cieli , e ne' Cieli incomincialfero il nuovi Imperatori Romani; ed io un lor corfo inceffante i Luminari del giortempo lodavo si fatti esordi, e introdu-i no , e della notte , e gli Astri tutti, q zioni d'Istorie . Ma è quanto siam cor- le Stelle : Come nel quinto giorno , ti d'intelligenza! La Divina Scrittura generati fossero i Pefci, e gli Uccelli s incomincia la sua Istoria, e come inco-le come d'innumerabili generazioni di mincia ? In principio creavit Deus Ca- Viventi dell' Aria, e dell'Acque, popolum, & Terram. Gen. 1. 1. Nel princi- lati foilero i due Elementi : Come nel pio, cioc, in quel momento, che fu il festo giorno, ancor la Terra restalle poprincipio de' giorni, e de' fecoli, Iddio al polata di Retiili, e di Serpenti, di Grefun cenno del suo volere, creò Cielo, e sili, e di Quadrupedi innumerabili; e Terra; e quando incomincio, il Mondo come al fine in età giovanile, e in voltutro compi. Istorie, litorie, che pare a Voi to di maestà, comparisse la prima voldi questo modo d' incominciare ? Voi ri- la l' Uomo nel Mondo, e il Mondo tutto ferite il principio di Roma, di Carta- la prima volta del suo invisibile Creatore gine, o del gran Mogor. La facra Isto- vedesse l'Immagine. Tutto ciò riferisce

lazione da Relazione, e d'Istoria da Istoria ? Ridono a questa mia interrogazione gl'Istorici, e ridendo rispondogomento del Genefi; nè in diverso Argomento lo stesso stile può adoprarsi . ticolare d'una Città, o di un Regno : parole? O bene! questo appunto è queltizie universali , i primi principi di tut- tilesche insegna , che Unus est Deus Perchè questo è il proprio della Divilibri arrivare al fondo di tutte le cofe, meri innumerabili, che dar si possono, to fia per un curiofo parergo : ed ora entriamo in'I filo di quelle notizie , e rer omniam : E' Padre , è principio di in una fola Lezione.

non paffa il primo capo del Genefi. Istori- li fiano le Amazoni bellicofe, o quali è ci. Istorie umane vi accorgere voi, quan- Persi effemminati; dove nascano i Gito da voi diversa sia quella Scrittura, che ganti, e dove i Pigmei ; dove i Satinel fuo incominciare, di tutte le cofe, ri, e dove le Lamie, e le Sirene; quane del Mondo tutto fa arrivar la notizia? ti, e quali gli Eroi dell'Armi, e quali Or da che nasce questa diversità di Re- e quanti i lumi del sapere ; e de' Principi tutti , e de'Re , e de'Monarchi non lasciano di riferire le gesta. Cose tutte piene di curiofità , e di diletto . no : Il nostro Argomento non è l'Ar- Ma Scriptura quid decit ? La Scrittura che dice, o di che parla ? La Scrittura anche essa parla degli Uomini piccoli. Il nostro Argomento è Argomento par- le grandi ; ed o quanto più dottrinalmente di ogn'altro libro, ne parla! ma l' Argomento del Genesi è Argomento oltre gli Uomini tanti , e si vari , e si universale di tutto il Mondo: Che ma- grandi, la Scrittura dice, che vi fono raviglia per tanto è, che le nostre Re- gli Angeli ancora ; e sopra gli Uomini lazioni tiescan più ample di parole, che le gli Angeli, vi è una cosa, che Iddio di notizie; e le Relazioni del Genefi, si appella, e di questo Iddio altro non sa, riescan più ampie di notizie, che di cheriferire l'opereratte, ele maraviglie: Elt Deus in Calo, & homo super Terram: lo, che io cercavo, e che da questa Eccl. 5. 1. L' Uomo adunque, l' Uomo mia digressione volevo inferire. Strette grande, l' Uomo potente, e superbo non di Argomento, povete di notizie cear- è folo nel Mondo ? Vi è ancora Iddio se di principi, e incerte di verità, so nel Mondo. Questa sola notizia basta no tutte le Relazioni de nostri fensi, a farci sapere, quanto più in là di tute delle nostre Istorie, Signori miei ; e re l'Istorie, vada la Scienza de Santidopo avere molto veduto, e letto, e Ancor l'Istorie, ancor le Scienze prostudiato in este, poco o nulla è quello, fane, che non ebbero lume di Fede, di cui che da esse può acquistarsi di cognizio- solo qui parlo, balbettarono un non sò ne e di sapere. Ma o quanto ralle che di Dio; ma quanto esse balberrasgrar ci dobbiamo colla Scienza de San- fero male, e di quanti errori empifti, che fola è quella, che fludiando al fero le Carte, non è questo luogo da lume della Divina Rivelazione nella Sa- vederlo : qui bafti dire , che la Sacra cra Scrittura, in essa trova tutte le no- Scrittura, contro tutte le Scritture pente le cole; e medirando quanto legge, & Pater omnium. Eph. 4.6. Un folo è con cettezza d'infallibile verità, può Iddio, ma di questo solo Iddio, dir si formarsi a tutta la sapienza, cioè, a deve quel, che dell'Unità si dice; e tutti i lumi dell'intelletto, e a tutte le dell' Unità dicono i Logifti, che effa istruzioni della volontà, e del cuore : non è numero, ma è principio di numero, e principio tale, che fenza effana Scrittura, in ogni parte de tanti inoi numero non fi da, perchè tutti i nue rivelare tutti i principi speculativi e altro non sono, che moltiplicazione di pratici del vivere umano. Ma ciò der Unità, Iddio non è numero, perchè è un folo, ma è un tal uno , che est Paverità, che non finiranno certamente rutte le cole, perchè e gli Angeli, e gli Uomini, e i Cicli, e le Stelle, e L'Istorie umane adunque, che dico- gli Elementi, e i Pesci, e i Volatili; no ? Esse in primo luogo parlan degli e i Giumenti, e tutto il Monto, al-Uomini; esse fanno sapere, quali siano ro non sono, che una piccola emadi bianco, quali di bruno colore; qua-l'nazione di quella immenia, infinita,

eccella Unità dell' Effer Divino . Alla | la Sacra Scrittura , perchè è turta Riduce di questa notizia non sò, se le velazione Divina, va più avanti, e di-Istorie umane fi accorgano ancora , ce; che sopra tutti gli aspetti visibili de' quanto esse rimangano al bujo : sò bene, che la Scienza de Santi, per go- liam Cali: Cielo de Cieli, ed Empireo dere, e in un per approfittatsi di que si appella : dice, che oltre tutte la Tersa altissima cognizione, qui si ferma, qui medita, qui da una parte mira tutta l'innumerabile moltitudine di Uomini, di Angeli, di cose create, e poffibili ; dall'altra mira quella fola inereara Monade , quell' eterna Unità di la è in disordine , e orrore : Terra del Dio ; e vedendo quanto questa sola a nutti i Mondi prepondeti, con tripudio di l'ede, esclama, e dice: Dame, Ca- questo è il centro del Mondo; quello valieri, Principi, Monarchi, Europei, e la Regia, e questa è la Prigione dell' Indiani, Popoli tutti della Terra, noi Universo; quello è Paese laudis. O lenella Divina Scrittura abbiam trovato titie, di canto, e di allegrezza; e quequello, di cui altri libri non fanno par- fto eft locus termenterum. Luc. 16. 28. è lare ; abbiam trovato queilo , per cui folamente cercare venuti fiamo al Mon- chè quello è il Paradifo, e questo è l' do ; abbiam trovato quello , a eui solamente ricorrere possamo ne' nostri Creatore riperti il Mondo creato; e gravagli, da cui solamente ajuto, e come ripartillo? Calum Cali Domino conforto possiamo sperare pe' nostri bi- serram ausem dedit Filis beminum . Ps. fogni . Tutti adunque : Venite adore 113. 16. Lo riparti in tre Regioni ; cioè mus , & procidamus ante Deurs , plore- in Cielo de' Cieli, in Terra abitabile . mus caram Damino, qui fecit nos; quia e in Terra infernale. Il Cielo de' Cieiple est Dominus Deus noster; nes autem li a se niservoile , e a' suoi Beati ; la Populus ejus , & oves pafeue ejus . Pl. Terra abitabile , affegnolle a' Figlinola 24. Venite tutti , e diften per Terra , degli Uomini , e a tutti i Viventi ; la adoriamo quel Dio, che ci ha sutti Terra infernale diedela a Lucifero, e creati ; e piangiamo di averlo fin ora a fuoi feguaci ; e ciascuna Regione prosi poce conosciuto, etanto offeso. Cosi operano le notizie complesse della Scienza de Santi. Ma passiamo avanti.

L'Istorie in secondo luogo descrivono la varia politura di questa - e di l fetura , e del clima , infegnano qual dove l'Argento, e dove l' Oro fotter e l'oro. ta : dove il Mondo fia truce . e fesose quel , che è visibile agli occhi , Ma to non avesse la divina Scrittura . Que-

Cieli, vi è un altro Cielo, che è Cara, vestita di Erbe, di Fiori, e di Piante, vi è un' altra Terra tenebrofa, e profonda : Ubi mullus ordo , fed fempitermus horror inhabitat . Job 10, 22, dove nulla naice di buono ; ma ogni cotutto opposta a quell' altissimo Cielo ; perchè quello è la circonferenza, e luogo di tormenti , e di pianto ; per-Inferno . Dice finalmente , che Iddio vidde di quanto ad essa conveniva . It Cielo de' Cieli, fu provveduto de contentezza, e di gaudio; la Terra abitabile, fu provveduta di cibo, e vettovaglia; e la Terra infernale, fu proveduquell'altra Terra; il diverio aspetto del sa , e sipiena di tormenti , di dolori , Cielo, e il clima differente di tutte le e di pianti. Cielo, Terra, Inferno I regioni; e secondo la varietà della po-Regione de Beati, Regione de Viventi, e Regione de Dannati. Quelle è it Terra sa tutta coperta d'laverno , e siftema del Mondo , secondo la divina quale di Primavera; dove nascan le litoria. Per verirà in ral positura de Perle , e i Coralli ne Mari ; e dove i Mondo v' è da trattenersi un poco pir , Diamanti, e gli Smeraldi ne'Monti; che nella Terra, dove nasce l'argento.

In terzo Imogo , l' Istorie formano P ce ; e dove delicato, e gensile . Belle Epoche de' Secoli, l' Ere de' Governi ; notizie, gioconde Istorie! Ma sale Isto- riferiscono l'età del Mondo, la durata rie . non dicono tutto , e fono compa de Roghi , e delle Monarchie , e tutto tibili, perchè sono litorie umane, che con grande esattezza. Ma esse ciò sar han poco hame, e riseriscono solamen non potrebbero, se prima diesse ciò saverio; onde gli Uomini possano nume-che sola è quella, che sà formare, in rare i giorni, egli anni del viver loro, dottrina un Anima. E qual altro libro v'è, che possa come Finalmente per oggi le bellissime, ed il Sacro Volume dir tali parole: Et fa- eleganti nostre Istorie parlano della na-Lez. del P. Zucconi Tamo V.

fla fola è quella, da cui con ficurezza all'aspetto di quell' Eternità, come soraccor si può la Cronologia del Mon-gni tvaniscono; svaniscono gli onoti do; questa sola è quella, che ritrovan- ivaniscono i piaceri, Ivaniscono le ticdo l'origine di tutti i Tempi, sà dire , chezze , e da quella Eternità ogni coche Iddio nel quarto giorno delle cole la rimarra afforbita . Ma io allor checreate, formò i luminari del Cielo, e fara spartto il tempo : In Domino gaudisse: Questo Sole, questa Luna, queste debo, & exultabo in Deo Jesu meo. Stelle: Dividant diem, ac nottem; & fint ibi. 18. efultero in Dio, e trionfero con in signa, Otempora, Odies, O annos. Gesù mio Salvatore. Qui bisogna con-Gen. 14 nellor cosso misurino il Tem- felsare, che le notizie, e i principi, e: po, e la dutata delle cose mortali; e sia- gli studi della Scienza de Santi, sono di no eli Orologi spetrabili, a tutto l'Uni- altto lume, che del lume mottale; e

Elum est vespere & mane dies unus. Gen. scita , parlano della morte de'Grandi ; 1.5. e della fera, e della mattina fi fe- e degli Uomini più fegnalati riferifcono ce in giorno; e questo su il primo gior- gli anni dell'età, della condotta, e del-no di tutti i giorni i Questi capi di no-izzie non escono, che dalla Sacra Mo- cono di essi? Dopo motte di rutti egualria. Ma la Sacra Istoria ; okre tutta la mente si tace, e di que' gran Genera-Cronologia de' tempi, aggiunge qualche li, di que' gran Letterari, di que' gran altra cola, che altra Istoria ne pute ac- Principi, di quegli Uomini, più non cenna; e dice : Ab aterno in aternum. Il favella dall' Istorie , come se quelli Par, 29, 10. Ab eterno usque in eternum. morendo sussero tutti spariti dal Mon-Ps, 102, 16. Da una all'akra Eternità, do, e delle cose create. O corte ssocioè prima di tutti i tempi, vi fu Eter- rie umane; che direfle voi, fe dopo la nità, dopo tutri i tempi, Eternità vi vita prefente, vi fusse un altra vita sufarà; quella è Eternità à parte ante, l tura; e dopo la prima, vi fusse una sequesta è Eternità à parte post; quella è conda morte da riferite assis più conde Eternità senza principio; questa è Eternità senza principio; questa è Eter- derabile della prima? Or udite, quanto pirà fenza fine : quella è propria fola la Scienza de Santi fia più informata di di Dio ; questa è propria ancora degli voi, e quanto voi siate addietto in no-Uomini, e degli Spiriti immortali : E rizie . Ancor la Divina Scrittura parla quando Tempus non erit amplius. Apoc. della vita , e della morte presente ; e 10. 6. non vi fara più tempo , allora l'una , e l'altra co'fuoi Dottrinali Camitti gli Uomini incomincieranno la lo- ratteti da maestra descrive, e definisce; ro Eternità , e con Dio duteranno in come in progresso di Lezioni, e di temeterno. Vi è il tempo adinque, ma po vedrassi. Ma essa non resta dentro vi è ancora l'Eternità, o Epicutei , o questi stretti limiti di narrazioni ; và Atei; e udite come i Profeti parlano di più in là, e dividendo tutra la schiera quel, che voi deridere : Incurvati fum degli Unomini non in Europei , e in colles mundi ab itmeribus eternitatis ejus. Aliatici, ma in Giusti, e in Peccatori; Hab. 3, 6. Trematono i Cieli, si in-di quelli dice: Ibunt in vitam eternam. curvarono i Monti, si scosse il Mon-Matth. 25. 46. I Giusti dalla travagliosa do allor che Iddio dalla fua Eternità vita prefente pafferanno alla loro etersi mosse per troncare il corio de' seco- na beatissima vita futura, & regnabunt li , e fermare il Sole . A voce comere- in fecula feculorum . Ap. 22, 5. e con mulerunt labia mea . ibi. 16. Io parlar Dio regneranno per tutti i secoli de' voleya, dice Habacuc, ma lo fpayen- fecoli. Ma de Peccatori, che dice ? to, e il tremore gelar mi fece le labbra: Ibunt in supplicium aternum. Matth. ibi. e chi al suono di tanta mossa, può I Peccatori dall' ore brevissime de loro più parlare delle cole del tempo, che piaceti, passeranno all' eterno loro supplizio ! O hac est mors secunda : e l'e-spunti. Non vi è poco bisogno per tanterno loro supplizio sarà la loro secon- to di ritirarsi tal volta in silenzio a conda morte; perché averanno un vivere siderare, fra quali estreminoi ci trovia-di qualunque morte peggiore. Di la mo, e a dire: Vi è l'Uomo, ma vi è adunque da tutta la relazione de' nostri ancora Iddio nel Mondo: Vi è Terra, fenfi, e dell'Istorie umane, si farà, ma ma vi è Cielo ancora: Vi è Cielo, ma che dico, vi farà? vi è di presente, ben- vi è ancora Inferno : Vi è Tempo , chè noi non vi fiamo ancora giunti , ma vi è ancora Eternità : Vi è Vita vi è, dico, una vita, e una morte eter prefente, ma vi è ancora Vita futura : na ; e di si fatte incognite Regioni , Vi è la prima, ma vi è ancorala Mor-non altri che la Scienza de Santi è in re feconda . In tali et ancorale do io, formata, Signori miei, la Scienza de' che penfo; le fra Paradifo, e Inferno; Santi gran cole inlegna . Noi mol- fra Tempo ed Eternita, vivo con tanta te volte udite le abbiamo; ma perchè indifferenza? O Scienza de Santi, quanto molte volte udite le abbiamo, per l'af- fon pazzo, fe non mi rifolvo di attendere fuefazione, poco, o nulla refliamo com- I più di un poco a tuoi incomparabili flud l

## QUESTIONE

Proposui in animo meo quarere, & investigare sapienter de omnibus, que fiunt sub Sole. Eccl. c.1. n.12.

Di altre notizie, e verità della Scienza de Santi, ignorate da tutto il sapere umano.



Mondo quanto può sapersi dall'Uomo: tiremo ciò, che del Mondo riseriscono Proposi in animo meo quarere, O in- i sensi, e l'erudizione umana; ma col veftigare sapienter de omnibus, que fiunt Lume sopranaturale, cioè, colla Scienfub Sole. Eccl. 13 Bel pensiere, studio za, non infusa no, ma rivelata nella Didegno di un Principe , che si allevava pir esse Scrittura , osserveremo quarre No-per esse Salomone in Trono. Ma ciò, rizie , quante Verità , quante Principi che di poi nel sito studio accadesse a manchino al sapere degli Uomini ; e

I compiaccio, e a Dio ren-do grazie, di avertrovaro, o per istanchezza di mente, o per de-chi mi preceda, e col suo bolezza di riuscita, o per isvogliatagginobile elempio mi confor ne di studio, dopo le recitate parole, ti a proseguire quel, che immediatamente soggiunge: Hanc occu-ho incominciato. Nella pationem pessimam dedit Deus Filiis ho-Lezione paffata, per ordinare le verità minum. ibi. con grand'animo mi applifondamentali , e i principi della Scien- cai a studiare; ma studiando mi accorza de' Santi, proposi di scorrere tutta si, che fra le male occupazioni de' Fil'erudizione umana, per vedere ciò, gliuoli degli Uomini, pessima è quella che del Mondo si sà, e ciò che non si di studiare col solo lume della Natura sà per umano sapere e e Salomone di all'oscuro . Spero in Dio, che noi stu-se riferisce, che egli da Giovanetto produndo, non averemo occasione di così pose nell' animo suo di investigare del dolercidel nostro studio. Ancor noi sen-Salomone, io non sò; sò bene, che passo passo anderemo imparando quella e incominciamo.

to il Sole nel Mondo i L' Istorie, che che per far nozze, dal Cielo in Terra del Mondo fono le più informate, che fcendeva a raccor tutta la fua genre . dicono, che riferiscono? L'Istorie dico- Gran novità, Città edificata in Cielo. no: Sorto il Sole nel Mondo, fi fa un e che dal Cielo fi muove per ritrovaevan fabbricare per tutto; e molte fo- re in Terra tutto il fuo Popolo, e feno, ma molto più di quel che sono, co al Cielo condurlo. Ma sentiamo qua-furono le Città grandi, e memorande le di sì nuova Città sia l' Architettudel Mondo . La Città di Ninive , Cit- ra , e la fabbrica . La celefte Città , fetà di tre giornate di diametro . La guita a dite Giovanni : In quadro posi-Città di Babilonia, Città cerchiata tut- la est. ibi. n. 16, è di figura quadrata ; ra di Orti penfili, edi Boschi odoroli, perchè la figura quadra, come in tutda Semiramide fulle mura istelle pian- ti i solidi , così nelle sabbriche è più tati : la Città di Cartagine , fabbricata da un'altra Donna , Donna di fenno , che quella non è Città , che tema ro che feppe fondare l'Emola di Roma : vina ; ma è Città errena, Le fue porla Città di Corinto , chiusa da due Ma- te : Duodecim porta funt. Sono dodici. ri : la Città di Atone , Emporio di tut- tre a ciascun vento, o parte del Mondo ; te le lettere Greche : le Città de Sciti, cioè, trea Oriente, trea Occidente, tre Città volubili , e architettate tutte fu i a Mezzo giorno, e tre a Settentrione; e Carri; e le Città di Susa, e di Anrio-chia, e di Echatana, e tante altre di essa non è Città di una sola Nazione, primo nome, per le quali l' Istorie del e Città Universale di tutri i Popoli, e Mondo antico, e del Mondo presente da qualunque parte della Terra può enriescono si erudire, e tanto curiose, che ognun con Salomone, invogliar si potrebbe di non lasciar morir su le Car- fatta Città , Ma andiamo avanti: Duere Notizie si belle . Ma qui io cerco , qui interrogo, se effendo rante Città di ibi. n. 21. Le dodici Porte di essa sono primo nome forto il Sole; fopra il Sole vi fia qualche Fabbrica, qualche Edifizio, qualche Città da non dispregiarii? vono chi ha la sorte di entrarvi. Per-Che nel concavo della Luna, vi fiano Abitazioni, e Abitatori, vi è flato pur lita invenzione di Porte ? Per fignificataluno che l'ha fognato; ma che fopra re, che non intrabit in eam aliquid cola Luna, eil Sole, e tutro il Cielo ftel- inquinatum. n. 27. in effa Città, altro lato a vi fiano Edifizi , Fabbriche , e Città, non trovo veruno fra gli Erudi- dore ; ne farà mai , che entrar vi pofti , che l' abbia ne pure immaginato . sa cosa , che purissima non sia. Bell'a-Or parli di grazia la fanta Scienza, e ci dia qualche Norizia degna di contem- za cotrisponde lo splendore . Structura plazione, e di studio. Giovanni Apo- ejus ex lapide Jaspide; ipsa vero Civitas Rolo, Evangelista, e Profera, per la Fe- aurum mundum, & fundamenta muri Cide di Cristo rilegato nell' Isola di Par- vitatis, omni lapide pretioso ornata, n. mos dalla folitaria abbandonata Ifola 18. La Struttura poi della Citrà, è turdi Patmos scrive così si Perduro di vista tutto il basso Mondo, io viddi, e te son tutte di Pietre preziose; di Pier you credete, o Fedeli, io viddi, dico, Civitatem fanttam Terufalem novam , descendentem de Calo, a Des paratam, Topazzi, iono i mareriali della Celeste ficut fonfam ornatam viro fue . Apoc. Città. Gran ricchezza, gran magnificen-

Scienza, che è tutta Scienza de' Santi; [parata fin dal principio del Mondo, e incominciamo.

Che si fece adunque, e che si fa fot. Sposa nel giorno delle sue nozze; e trarvi, chi vuole effervi ascritto, Per verità, v'è molto del fingolare in sì decim porte, duodecim Margarita funt: dodici Margarire, dodici gran Perle, che aprendo il bianco lor feno, ricechè, perchè, o Giovanni, questa infonon v'è che mondezza, putità, e canbitar fra tanta netrezza! Ma alla netrezta di oro puriffimo ; le mura fabbricatre preziole sono turti i fondamenti; e Diamanti, e Smeraldi, e Rubini, e 21. 2. Una Città in Cielo, da Dio pre- za di fabbrica lavorata tutta per gente

terrena, per gente miserabile! Anzi, se c'insegni per dove noi Uomini per perchè è preparata per gente miserabi- santissimi, e pigri, entrar possiamo nell' di essi ne pur uno appressar si puote canto, e di gaudio sempiterno. Finalmente Nox ultra non erit : quella Città è tale , che in essa non si fa mai, ne fera , ne notte ; perche , Dominus Deus illuminabit illos, & regnabunt in fecula feculorum. 22. 5. Iddio eterno , Padre de'lumi, cogli eterni fuoi splendori farà ad essi perpetno beatissimo giorno : ed essi negli altissimi loro posti regneranno con Dio. O nostre Citrà, abitazioni di fordidezze, di povertà, e di fospiri , chi può a tal notizia aver più curiolità di vedetvi ? anzi , chi gia non si annoia di abitate si lungamente in voi, o Città Terrene?

E' bella, è singolare, è maravigliofa certamente sì fatta Città ; ed io per mia parte, ora se potessi partire, parnirei volontieri per andate a vederla ; ma dove è la via ? e chi ci addita il fenziero per quelle Altezze ? Voi adunque o Geografi, e Istorici, che della Terra le vie tutte sapete ; che de' Mari le navigazioni, e le lontananze, e gli (pazi delle Provincie , e de Regni si minutamente descrivere, dite, vi prego, le andar ft può in Cielo, e fe v'è ftrada veruna, che laisii ci conduca ? L'Istorie tacciono; tace la Geografia, e l'Astronomia, e mita l'Erudizione umana fi confonde al questro . O Erudizione umana, e che sai tù, se non sai la via di andare in Cielo? La Scienza de' San-

le, per ciò è lavorata con tanta magni- arduo cammino. Bella occasione sarebficenza : affinche si sappia la differenza be questa di mostrare, che la via del Ciedi quella da tutte queste nostre famosif lo a noi pesantissimi mortali, non solo fime Città. Entrano lassù i Poveri, e e possibile, ma di tutte se vie è la via forse entrano più Poveri, che Ricchi più sacile, e corta ; perchè con un sol ma co Poveri non entra la povertà : atto di amore può tutta sarsi in un baentrano gli Afflitti, e forse entrano più leho. Ma perchè non è tempo ancora Afflitti, che Allegri; ma cogli Afflitti, di entrare in tali principi di Scienza : non entra l'afflizione, perchè Prima la Scrittura per ora in fenfo litterale, abjerunt . ibi. 4. finirono le cole antiche, e istorico , dice , che v'è : v'è pure ; e le Affizioni, la Povertà, le Miserie, v' è un cammino dalla Terra al Cielo; e i Pianti rimangon tutti nelle superbe non mai scoperto dagli occhi; e riferi-Città della Terra. Qui, come in suolo sce, che Giacob, allor che dalla Canaloro nativo, i mali tutti fioriscono; ma nite andava in Mesopotamia: Vidit scalam, Rantem fupet Terram, & cacumen giammai a quelle alt ffime foglie ; per- illius , tangens Calum : & Dominum inche esse sorlie sono di contentezza, di nixum scale. Gen. 28. 12. Vidde una Scala , che' dalla Terra arrivava in Cielo; e al Cieto, prima abitazione del Mondo, dalla Terra, infima abitazione dell' Universo, per essa, come nelle nos ftre case si fa , salir fi puote ; o nella fommità della Scala vidde Iddio in arropietofissimo di parlargli, e d'invitarlo a falire. Scalare adunque si può il Cielo : e noi Uomini terreni , e gravi , falir poffiamo al Cielo, come nelle nofire Abitazioni, grado per grado dagli Apparenmenti terreni ipcile volte falghiamo aghi Appartamenti più alfolati . e alti : Ecco la via , ecco il cammino del Cielo, ed ecco la comunicazione del Cielo colla Terra. Che dite di quefla Eradizione di Scrittura, o fludi umani ? Quando nella Scrittuta non fi trovaffe altranotizia, che quefta, quefta fola baltar potrebbe ad invogliarci della Scienza de'Santi , che fola di tali vorità è maestra ; imperocchè il folo sapere . che l' Uomo fra le fue afffizioni può ; le vuole, falire le vie himinofe, e andare in Cielo, è una notizia, che val più di tutte le notizie delle Scienze umane, Che fe tal uno faper volesse il modo di falire la nuova anmirabile Scala ; la fante Scienza con pari ficurezza risponde per ora: Pantrentiam arite : appropinguavit emm Regnum Calorum : Marth. 3.2. Il Regno de' Cicli è vicinos me fe entrar vi volete, fixe penitenza; tr adunque, che incessantemente batte imperocchè la Penitenza è quella, che tal via, di essa ci dia qualche notizia, riordina tutte le vie passate, e regola

tutte le vie future. Chi vuol fait [Cielo, al Ciclo nuova Guerra moffero a chi sà tali verità? . ..

Terra, altri libri conviene interrogare, un pocosbadati, eviviamo in grantran-per compiacere questa curiolità, che è quillità; e con queste Verità di Scrip-Scienza adunque Onid dicit? che dice: za de Santi vuol dirci : Fraselli . Sorel-La fanta Scienza apre il divino suo Li le , badate , vivete in buona guardia , bro, e legge: Pralium magnum fallum perchè voi vivete fra inimici; d'inimi-est in Cœlo: Ne primi giorni del Mon-ci coperta è tutta la Terra; d'inimici do, legui in Cielo una gran Batraglia : piene lono le voltre Sale, piene le vo-Michael, & Angeli ejus praliabaneur stre camere, pieni i vostri letti; e vos cum Dracone, & Draco pagnabat, & non gli vedete, Glinimici tono innu-Angeli ejus | L' Arcangelo Michele | merabili, fon tutti periti, e stanno sem-colle sante sue Angeliche schiere; usci pre all'imboscata, per osservare il vostro contro uno finisurato Dragone, che genio, e prendervi tutti, colle vostre co' suoi faziosi Compagni, sopra le stel- inclinazioni medesime: Se voi inclinalate Sedi dell' Aquilone, Emolo dell' te a piaceri; essi a piaceri vi esorteran-Altissimo , alzar voleva il superbo suo no : le alle ricchezze ; non altro che Trono . Molto sece , e molto pugnò ricchezze vi potranno in cuore: se agli colle sue Truppe l' atroce, per vincer Onori, Onori, e Magistrati, e Presentala pruova; ma non valuerum; neque re, notte, e giorno vi portanno davanlocus corum irventus eft amplius in Ca- ti : fe finalmente alle vanità propendelo . Apocal. 12. 7. Che poteva il mi- te; o quante, o quante muove foggie di fero , contro l'invitto Michele ? Cad- veffite, di danzare , di conversare , di de il Dragone, caddero con lui gli banchettare, di fabbricare, effi vi fug-Angeli ribelli; ne alle ribellioni, o guer- geriranno; e si copertamente vi iftire luogo più rimale in Cielo. Ma quel glieranno, che voi gli stimerete vo-

re per tanto le aliezze tutte de' Cie- in Terra, e allorchè effi cadevano dall' li , prenda per guida la Penitenza , da alto, fu udita una voce , che diffe : Va lei a mano si lasci condurte, e non du Terre & Mari, quia descendit Drace biti , che ogni giorno farà dal Ciclo ad vos , habens iram magnam , ibid. 12. meno lontano. Che rimane a sapere , Guard tevi, o bassi Abitatori del Mondo, perchè spaventoso Dragone co' snoi Ma giacchè in Cielo ci troviamo, Seguaci è caduto a sar fuoco tra voi : interrogo di nuovo l' erudizione, e la e ora tra voi incomincia quella Guerletteratura umana; se mai a sua noti- ra, che non finirà prima del fine de' zia arrivato fia qualche gran fatto d' Secoli . Strano , fingolarissimo fatto è Atmi, qualche Battaglia in Cielo; e se questo: Ma a qual fine, qui dice tal-dopo la Battaglia, per trionfo de' Vin- uno, e sorse più d'uno và secomormocitori apparille qualche nuova Infolita rando, a qual fine andar ripefcando dalcostellazione, o segno fra gli Astri? le Scritture tali notizie, cento, e mil-Le Istorie riferiscono, tutte le Battaglie le volte ripetute? Non ad altro fineper di Roma con Carragine, e colla Gre- ora, se non che a mettere insiente, e cia; della Grecia colla Persia; della Per- ad ordinar, quanto si può, tutte quelle sia colla Caldea; ne mai su, che Re, notizie, tutte quelle massime Verità, o Principe alcuno uscisse armato con- colle quali la Scienza de' Santi , poco tro altro Regno, o Stato, e minuta-l'accreditata fra gli Uomini, non folo mente non sia tiferito da qualche Cro-liopta ogn' altro sapere si mostra : ma nica antica . Parlino adunque le Cro quel che più è , con effe Verità fonniche antiche, e moderne, e ci narri- damentali, regola i passi, e tutti gli anno qualche bei fatto d' Armi, feguito fo damenti umani iffruice; e se noi facespra le Stelle . Tant'alto non arrivano a fimo riflessione a ciò, che semplicemenscrivere le nostre lettere ; e perciò se te andiamo dicendo , o quanto appronoi vogliamo sapere più , che sopra la fittar ci potremmo! Noi siamo più d' curiofità da Contemplativi . La fanta tura , che inutili fi credono , la Scienli via più non trovando di tornace in stri amicissimi, e considenti; ma ricordatevi, che la Guerra, accesa una vol-s me del Mondo, e nella Scienza de' ta in Cielo, ora arde folo fopra la Santi.

Terra, e che il più pericolofo delle Or per finite la Lezione con gli An-Guerre, e dell'Inimicizie è, non fiac- geli suddetti; gli Annali, e i Fasti nocorger degl'Inimici; e perciò: Fratres, Itrali riferiscono le Presetture, e i Gosobrii estote, O vigilate : quia adversa verni delle Provincie, e de Regni; e rive vefter Diabolus , tamquam Leo rugiens , circuit querens quem devaret ; cui de' Governatori , Vicere, e Proconfoli , refilite fortes in fide. I. Petr. 5.8. Se per espongono ; e forse non altrove più, tanto la prima istruzione di Guerra, è che in questa parte d'Istoria, vi è da

la noftra fanta Scienza.

toria, e pacato già il Ciclo, che segui tali Presetture umane; ma passando avanfra le stelle? Molti son quelli, che ti- ti, entra nelle Presetture Angeliche, e ferifeono tutte le comparse dell'Elene, e con grande eleganza descrivono gli disce dall'alta fua Regia gli Angeli fuoi abiti loro, e le gioje. Ma San Gio: Beati a presedere alle Città, a presededice, che pacato il Cielo, in Cielo re alle Provincie; a presedere, e a i comparve signum magnum: Un nuovo Fiumi, e a i Mari, e alle Ville, e a i infolito legno; e sparito Lucisero, ve- Campi, e a tutto ciò, che al bene coder fi fece fra le più alte stelle : Ma mune della gente umana appartiene ; e lier amilia Sole . & Luna sub pedibus dice loto: Ite Angeli veloces : 16.18. 2. eins , & in capite eins Corona fellarum Andate , o miei ministri velocissimi , duodecim, ibi. I. Una Donna, contro andate, e difendete dagli spiriti Inferdella quale, e del suo figliuolo princi- nali le cose umane : e secondo i mies palmente infellonito fi era il Dragone, decreti, accorrete a follevare gli opprefcomparve in abito ungolarifimo; e per- fi , a confortate gli affitti , a punire i che ella era quella , che partorir dove- malvaggi, a condurre a prefissi mici seva un nuovo Sole al Mondo, percio gni tutte le cofe. E a cialcun Uomo che de' raggi del nuovo Sole, suo Figliuolo, Inasce, un di voi dal giorno della nascicomparve tutta ammantata: perchè el-l ta di lui fino alla morte. fia Cuftode. la schiacciar doveva la testa all'orrendo e Guida, e Maestro i in modo, che Dragone, perciò col tenero piede premeva nella Luna tutte le terrene, e infernali inimicizie ; perchè ella feder doveva, Regina in Cielo, perciò com- ra; e vanto fizdel mio Amore, che cialparve coronata; e perchè ella eller dola Terra, in quelle prime dodica Tribù agnrati , perciò comparve coronata di eta , che quella gran Vergine Madre , che quanto col suo volto rallegrò il Virtoriolo Ciela, tanto colla fua Pietà, ora conforca quelta nostra milicarice Valle di legrime. Guerra caduta dal Cielo ad ar-l dete in Terra: Vergine, di nuovo Sole feconda , dalla Terra falita a rifplendere in Cielo ; non tono Notieffere tempre nuovo nelle cole pri- girto, e per tutto il Deferto gli propare-

quale fusse la condotta, e la rinscita scoprire l' Inimico appiattato; non è imparate di Politica, e di Prudenza uaffatto inutile questa Notizia, che ci da mana. Ma l'Istorie qui restano, e più oltre non paffano. La Scrittura Sacra Ma riportata da Michele la gran Vit- non lascia di rifetire anch' essa molte di dice, che Iddio, fommo Signore, spequanti fon gli Uomini in Terra, tanti fiano gl' Angeli loro tutelari, che di effi deboli, e idioti, e infermi abbian la cucun Uomo a ciascim altro possa dire veva la stella di salure delle dodici Tri- con sicurezza infallibile: Consorrati o bù d'Ildraele, cioè, di tutti i Popoli del Fratello, non ti abbandonat per viltà : Queniam Angelis suis Deus mandavit de ie, ut cuftodiant te in omnibus viistuis. dodeci stelle ; ed ella altra Donna non Pf. 90. 11. imperciocche l'Altissimo Iddio a' Principi della tua Corre ha comandato , che a te , e a me , e a quanti fiamo viventi, afliftano invifibili, che non ei abbandonino mai, che ci difendan di giorno, e di notte, e co'luni celeffi ci ammaeltrino : la via della falure c'infeenino: e di tutta la Scienza de' Santi inretiormente c'informino. Angeli, che zie poco offervabili da chi non vuol precedano Ildraele nella fua fuga dall' E- Angeli, che in ischiera vadano incontro a Giacob, e afficurino lui, e la fua famiglia per tutta la Cananite. Gen. 32, 1. Angeli, che nella Corre di Persia operino alla liberazione degli Ebrei. Dan. 10. 13. Angeli che preseggano all' Acque, e a i Fiumi. Apocal. 16.5. Angeli finalmente Tutelari, che affiftano alla cufto-dia di ciascun' Uomo, Ps. 90. Se tali cose si leggessero in altro libro, che nella Divina Scrittura, io le stimerei Favo-le, e invenzioni di cervelli curiosi; ma venendo di là , donde altro uscir non può, che Verità, e Dottrina indubita-bile non sia; io altro dir non posso, se non che in tali Notizie la Scienza de' Santi, non solo hà dove occupar sempre Che si aspetta per tanto a uscir con tutfra maraviglie la gente ; ma hà ancora to lo spirito da questa nostra misera Valdove formare con alti principi i coftumi , e dire : I Principi della Regia di prime Regioni del Mondo, e a cresce-Dio sono sempre con noi; ma noi co re un poco su per l' Altezze de' Cie-me viviamo con tali Principi a lato ! li ? O Scienza de' Santi quanto in po-Concludiamo per ranto, che in questa co da te s'impara!

no dal Cielo la Vettovaglia. Ex. 14.19., gran cala di Mondo v'è della comunicazione per tutto, e che per tutto, dalla Terra fi può andare in Cielo i che nel falire la grande fcala per tutto s'incontrano delle difficoltà, e de contrafti, per li molti inimici, che ci contendono il falire, e a rimanere ci istigano; ma se vi sono delle repugnanze, vi fono ancora de conforti a non fi avvilire, ad uscire dalla Terra, e non rimanere nel fango. Gli Angeli a lato ci dan la mano, e di bella fiamma ci accendono. Degli Angeli la Regina, dall' Empireo c'invita, e di bella speranza riempie le nostre diffidenze. Il falire è bello. l'arrivare è beato; il rimanere è deforme, e lo scendere è spaventoso . le di lagrime ; a incamminarci per le

## QUESTIONE VI

In Monte Divisionum stabit Dominus. Ifai. cap. 28. num. 21.

Ouanto dalle Divisioni scientifiche, differenti siano le Divisioni della Scienza de' Santi .



mana, quanto le divisio-

ni de cuori, e delle volonta; ma non v' è cola tanto giovevole al bene della Repubblica leiteraria, quanto le divisioni dell' intelletto, e della mente. Le divisioni della volontà partoriscono confusioni, e tumulti; e allora nel Mondo incominciarono le inimicizie, e gli odj, quando tra Figliuoli di Adamo incominciarono le divisioni di voleri, e di cuori : Le divisioni dell' intelletto, partorifcono quella diffinzio-

On v' è cosa tanto contra ne, che da periti è detta lucidus ordo s ria al ben privato, e co- e allora incominciarono le Accademie, mune della Repubblica u- e le Scuole, quando incominciarono le materie a dividersi in Classi, in Argomenti, e in Temi. Da quelle nacquero e le sedizioni, e le Guerre; e da queste le Scienze, e le Arti ; e sopra l' une, e l'altre, secondo Isaja, siede l' Altissimo in Trono , per riconoscere quali divisioni di volontà, quali divifioni d'intelletto mirino a lui, e quali da lui si allontanino, In mente divisionum fabit Dominus; in vaile irafcetur, ut fatiat opus luum, alienum opus ejus. Giacche adunque, e fopra il nostro voro più memorandi fentieri; e incomin-

ftinto dalla Filosofia , come si divide in & conflituifti eum super opera manuum

lere . e forra il nostro intendere Giu-l Teologia dalla fanta Scienza? Filosofi . dice abbiamo Iddio, procuriamo noi di di grazia attendete, e con pazienza afben diftinguere, di ben dividere ogni coltare La Scienza de' Santi, incomincofa , per sapere le linee più rette del ciando dove la Filosofia finisce , legge: nostro terrestre cammino, e in que- in primo luogo scritto nel capo settimo. sta nuova Parte di quella Scienza , dell'Ecclesiaste: che Iddio al principio; che è Scienza di tutti quei Santi , di Fecit Hominem rellum. n. 30. Non folo cui oggi celebriam la memoria , en- creò l'Uomo a fua fimiglianza, ma lotriam di buon cuore ad offervare i lo- dotò ancora di tutti i doni naturali, che appartengono all'integrità della natura umana, e.di più lo arricchi di tutti i Per trovate gli ascosi sentieri , che doni sopranaturali di Grazia , di Rettida Santi furono battuti, e che da noi tudine, e di Giuffizia originale, che apbatter fi devono, uscir conviene dalle partengono all' elevazione dell' umana vie ordinario, e fare alcune divisioni natura; e su questa parola di Scrittura Dogmatiche, che sono Capi di Notizia; sondata la fanta Scienza, considera l' e che sperat non si possono dalla Filo Uomo; e per informarlo, divide la nafofia nostrale. I Filosofi , per aver sot tura di lui in natura primieramente into eli occhi tutte le cole diffinte, e tiera, e poi in natura elevata : quelordinate in Classi, cioè, in Generic in la superiore in qualità a tutte le cole. Ispecie, e in Individui ; considerano l' corporet ; questa per doti:, e doni si-Ente, o l'Entità, che è il primo di rut- periore ancota a fe stella , e sopra se ti i Generi ; e che tutte le cose com litessa elevata: quella abile a vivere oneprende. Dividono in primo luozo l'En- stamente: questa abile a vivere ancora rità, in Entità fostanziale, e in Entità fantamente : quella fol dentro i limiti accidentale, e dicono: Altra cosa è la Inaturali; questa fuori e sopra tutti i figura, e il colore del corpo, ed al- limiti della natura: quella folo alle pictra è il corpo colorito, e figurato; quel-li fono accidenti, e quelto cioftanza, intefa; quelta intefa tutta alle cofe etcri Dividon di poi l'Entità follanziale, in ne, increate, immenfe, infinite : e per Entità animata, e in Entità inani- ciò quella capace di arrivare alla meta mata, e dicono : Altra cosa è il Caval- delle cognizioni , degli amori , de golo, o l'Elefante, ed Altra il Saffo, o lo dimenti, de' gaudi, è della felicità na-Stipite; quelle sono sostarize arimnate, e turale; ma questa capace di arrivare al queste stupide, e insensate. Dividono sommo altissimo segno delle cognizioin oltre l' Entità fostanziale , ed ani ni , degli amori , de godimenti , e mata, in Entità ragionevole, e in Entità della felicità sopranatura le ; e in Dio irragionevole, e diconò : Altra cofa è ultimo fine di tutti i moti , trova-l'Umio ragionevole, ed altra è ilCa- re i ripolo, e il gaudio di tutte le fue vallo, e il Pioppo fenza fenno , e 12- Potenze intellettive, volitive , e fenfigione. Finalmente dividon l'ultima spetitive. Filosofi, qui non si tratta, dal cie atoma dell'Uomo in Individui, cioè primo Genere dell'Ente di scendere a in Pietro, e in Paolo; in Giuditta, e trovare l' ultima specie dell' Uomo : si in Sufanna, e dicono: Tutte queste per- tratta, dall' ultimo stato dell' Llomo, fone sono della medesima specie; ebendi falire a trovare l' ultima elevazione chè non siano del medesimo sesso, nè dell'umana natura ; e per ciò che pare dell' istessa persona, sono nondimeno a voi di questa prima divisione ? La dell'istessa natura dell' Uomo : Bella o- Scienza de Santi, non poco contenta di perazione, non può negarfi, d'intellet- tal gradazione, confidera, inflette a to è quella, per cui fuor di confusio- quel, che dice, ed esclama : O Signone, in linee schierate trovar si possono re, che è l' Uomo, che l' avete tanto le notizie di tutta la natura creata. Ma esaltato? Minerasti eum paulo minus ab-la natura umana, e l'Uomo, si ben di Angelis; gloria, & honore coronasti cum;

tua-

faceste, che eglipoco inseriore agli An- vi, che per natura, e origine noi tutt geli, sopra tutte l'altre Opere delle vo- nascemmo Figliuoli d'ira; ma della na fire mani , quali Re è costituito . Ma rura riparata, dice S. Pietro: Maxima di ciò non contento, per Elevazione , & pretiofa nobis promiffa donavit : ut per e per Grazia l' avete tanto elaltato , hat efficiamur divina consortes natura . che voi stesso non isdegnate di dargli 2. 1. 4. Fratelli, ricordatevi, che tali, nome divino, e di appellarlo vostro e tanti sono i doni, che alla nostra ri-Figliuolo: Ego dixi, Dii eftir, & Filir parata natura ha Iddio conferiti per Gieexcelsi omnes. Ps. 18. 6. Natura, e Gra- su Redentore, che se noi vogliamo . zia; stato di pura narura, e stato di possiamo ora colla sua grazia arrivare prima elevazione ! Uomo Figliuolo di ad effer partecipi della fua natura mede-Adamo, e Uomo Figlinolo di Dio! Uditori miei riveriti, non andiamo al- pirare un, che nacque in catena? Quetrove a cercar titoli, e vanto, e gran nome : in questa Dottrina uno ne ab biam trovato si alto, che per verità può bastarci. Noi sam grandi per Crea- linee della santa Scienza, dica pure zione, e Natura; ma per Elevazione, Queste Morti, queste Stragi, questi Sce per Grazia, poi non fiam Uomini grandi folamente, fiamo ancor Dei : Ed ecco il primo occulto fentiero, che tennero i Santi. Essi considerando la diversità di queste due linee di diffinzione, non fi curatono di effer grandi tra' figliuoli degli Uomini, procurarono di esser grandi rra' figliuoli di Dio; trascurarono i doni della Natura, trascura frutto della Redenzione, e della Naturono i doni della Fortuna; cercarono ra riparara da Giesù Redentore . Non folamente i doni della Grazia, e dell' Elevazione ; e perchè vissero più secondo la Grazia, che fecondo la Natura , perciò essi furono Santi , e perciò ora sono Beati : Ma per arrivare a tanto, non poco essi patirono : perchè se la prima Divisione, è tutta bella per noi : la seconda è quanto è deplorabile! Peccò Adamo noftro primo Padre, e noi, suoi miseri figli, cademmo tutti con lui in servittà d' Inferno : Ma non fummo abbandonati. Il pletolissimo Dio mandò il suo Figliuolo, e colla morte di lui, liberò quei, che vogliono riforgere dall' ira fua , e dalla comune ca- le allegrezze, le danze, che si fanno fotena: E perciò? É perciò la seconda Divisione della nostra Natura è in Natu- risorgere dalla caduta universale, e vira caduta, e in Natura riparata: Quella incominciò dal primo, e durò fino al secondo Adamo; questa incominció dal second' Adamo Cristo Giesu, e durerà fin, che durerà Iddio a glorificar e quelto è il tecondo fentiero della lot que' Beati, che egli ricomprò dalla ca- fantità. §. 2. Ufciamo un poco più all' tena infernale . Della natura caduta , aperto, e dall' Uomo paffiamo al Mon-

tuarum. Pl. 8.7. Voi per natura tale lo filii ira . Eph. 2: 3. Fratelli , ricordate fima; e a quale altezza maggiore può affta è la seconda Divisione dell' umana Natura, e in questa, chi a Capi ridur vuole ogni cola, e distinguer bene le polcri , queste Guerre , e Pestilenze , e Rovine, che noi veggiamo; e questi gran peccati, che si commettono nel Mondo, con gli altri nostri mali, son tutti germogli della natura caduta. Ma turro ciò, che ora nel Mondo si vede di Virtù, di Grazia, di Santita, di Fortezza, e di Valore soprano, è rutto poca Dottrina contiene quelta Divilione; ma quel, che in ella merita più riflessione, e maraviglia, siè, che la Natura caduta, fra i suoi rerrori, fra le sue firagi, e rovine, altro non fa, che ridere e danzare , e darfi bel tempo: la Natura riparata, fra i suoi doni, fra le fue grazie , e rifiorite speranze , altro non fa, che lagrimare, e percuorersi il petto; folo perchè qui è intelletto, e il vero bene si conosce; e là il talento, e l'infania, del fuo mal non fiaccorge, Se ne accorlero bene i Santi, intelero quarto pazze, anzi quanto orride fian pra i sepoleri ; e perciò procurando di vendo non secondo la natura caduta. ma secondo la natura riparara, amarono piangere dove si muore, per entrare a fare allegrezze dove fempre fi vive dice l' Apostolo Paolo: Eramus natura do , I Cosmografi dividono il Mondo

in Cieli, ed Elementi; e poi ciascuna le opera degli Uomini, tutto è fatto per parte fuddividendo, dividon la Terra abulo dell'opere del Signore, I Metalli, in quattro parti; l'Aria in tre Regioni; le Gemme, i Fiori, i Frutti, e tanta il Cielo in tette sfere di Pianeti erran- abbondanza di beni fatta è folo da Dio. ti , ed entrando fra le stelle fisse, quan- affinchè noi nel servigio di lui , e nel te fezzioni ivi fanno le tutto in Zo- nostro pellegrinare alla casa eterna, siane, in Tropici, in Circoli, in Poli ri- mo di tutto provveduti, e nulla ci manpartifeono, con tanta chiarezza, che chi per vivere; e noi della Provvisio-cialcuno da qualunque parte di Terra ne istessa, del nostro servire, del nostro veder può in Carre descritto, a qual pellegrinare, ce ne serviamo per mutar parte di Cielo egli appartenga : e quale l'ervitù, per uscir di pellegrinaggio, e fia la altezza di Polo, quale la latitudine per dimenticare l'Eternità, e Dio. Il di Sole, e quale il clima, o positura, corpo, le membra, i sensi tutti, dari ci in cui vive: Nobil lavoro, e studio sono da Dio, per servizio dell' Anima preclaro d'ingegno. La Scienza de San- in tutte le operazioni ragionevoli ; e ti, con un poco più di ampiezza, con- noi del corpo, delle membra, e de' fenfidera in questo gran Teatro di Univer- si ci serviamo come d'istromenti di tutfo tutto ciò, che fece Iddio, e tutto ciò, re le operazioni più irragionevoli, e bruche secero, e van sacendo gli Uomini; e tali. Il Mondo è un solo, e tutto è Si vedendo la gran differenza, che correfta gnoria, e Dominio del Signore; e pul'opere divine, e l'opere umane, divi- re da una parte tutta obbedienza . c de il Mondo in due Mondi, e di uno tutta trafgressione dall'altra. Là è madice con David: Quam magnificata funt raviglia vedere tornar sempre ne loro opera tua Domine! Omnia in sapientia prefissi spazi, il Sole, e le Stelle a com-fecisti. Pl. 103. 24. Nulla vi è in questo partire i loro instussi alla Tetta; vegliar voltro Mondo, o Signore, che fatto l'empre la Natura tutta, ora a partorir non sia in pelo, numero, e misura; e nuovi fiori, ora a lavorar nuovi frutti, l'opere vostre tutte piene sono di magni e per titito a produtre nuova provvi-ficenza, d'intelletto, e dibontà. Mari- sione a Figliuoli degli Uomini; e dopo volta poi all' altro Mondo dell' Uomo, ranti Secoli, nulla andar fuor d'ordine, e vedendolo pieno di Ville, di Palagi, nulla fuor di milura, nulla fuor di legdi Giardini, di Piaceri, e di tutto ciò, ge in sì vasto Universo. Ma dall'altra che concepì, e fece la Superbia, o la parte, che si vede, e che si fa ? Uo-Luffuria della nostra caduta natura, pro- mini, e Donne passar l'ore, spendere rompe, e dice con S. Gio: Mundus to li giorni, spregar gli anni in nulla fare, tus positus est in maligno. I. 5. 19. Oime! e in far peggio di nulla ; in deformare tutto questo Mondo è fondato in mali- il Mondo creato con tanta sapienza, e gnita: perchè Omne, quod est in Mun- in coprirlo per ogni parte di Crapule, do , Concupiscentia carnis est , & Con- di Lascivie , di Costumi e di Vizi brutcupiscentia oculorum, & Superbia vite. [tissimi; e quel che è più, in tanta opibi. 2. 16. Un Mondo sì fatto, pieno è tur | posizione di un Mondo coll' altro, chi to di concupilcenza; e lenza Iddio, nul- v'è, che al Mondo, creato da Dio con la si sa dagi Uomini, che non sia, o tanta sapienza, e bontà, saccia applan-Lutturia di carne, o Cupidigia di ric- fo, e ammiri, benedica, e lodi il Creachezze, e di onori, o Superbia di spiri-to. In un Mondo lolo, vi è Mondo, si grande, e pieno di tanti supori ? e Mondo ; e un Mondo divertissimo Ma chi v'è, che non corra ad ammidall'altro! Nuova Colmografia, che ci rare, ad applaudire il Mondo, archidà argomento di oscrvare, e in un di tettato dalla Pazzia, e pieno di tante piangere quel, che in questo doppio profi deformità, e peccati? Un Uomo autopetto di Mondo, pur troppo è palese. re d'una Torte, e di un Palazzo rima-Da una parte, tutto ciò, che è opera ne in eterna memoria; e Iddio Autore del Signore, tutto è fatto per uso de ld'un Mondo inteto, tra Figliuoli degli gli Uomini: dall'altra tutto quello, che Uomini, timane in dimenticanza. O

cora quanto il vostro Mondo sia da Dio | scono; e parlando dell'una, e dell'altra diviso, e lontano! Chi pertanto studia Città, ò che dice! Filia Babylonis mila Scienza de Santi , impari di qual /era . P. 136. 18. Tu fai una gran com-Mondo parlino le Divine Scritture , paría , o Città di Babilonia ; ma quale quando con tanto onore parlano del tu fei? Figliuoli degli Uomini, non er-Mondo; e ascolti S. Giovanni che a tut- rate, distinguete la verità dall'apparenti dice . Fratelli . Sorolle : Nolite diligere Mundum ; neque ea , que in Mundo (unt : 1.2. 15. Diftinguete Mondo da cere ; quella Babilonia Superba , altra Mondo, e non v'innamorate del Mon- Città non è, che Città di misera sedotdo, ritrovato dagli Uomini, dove non v'è alto di buono, se non che si muore, e si finisce di peccare : Ciò intese- 10, per trovare i fonti della vera allero i Santi , e perciò in lor vita altro grezza, correte tutti all'umile, alla connon fecero che fuggire il Mondo, fab- remplativa, e lagrimola Città di Gerubricato dagli Uomini; e questa suga su salemme; perchè questa sola è Figliuol'alto loro ammirabil fentiero . \$. 3. la di visione. Le allegrezze di quella , Ma perchè è cosa difficile, distinguer son sutte follie; l'allegrezze di questa, Mondo da Mondo, e far divisioni di fon tutte verità : Quella è Città di Pecun tutto in due tutti; perciò la Scien- cato, e d'Inferno; questa est Civitat za de Santi fa un altra divilione, allai Santi: Ila. 12. 1. E' Città di Dio. e de più intelligibile, e molte più volte re- Santi; e perciò va va Civitas ilia maplicata nella Divina Scrittura . L'ele- gna Babylon: Apoc. 18.10. Guai a quelganza dell'Accademia, non folo divide la fotte, guai a quella potente, a quella la Terra in Principati, in Regni, e in adorna Città. Ella ride, e pute ad essa Imperi : ma per diffinzione maggiore, fovrafta rovina. Ma dalla parte opposta : la divide ancora in Città Capitali, co- Surge, illuminare, Jerusalem, quia veme in Ninive, e in Persepoli; in An-nit lumen tuum, O Gloria Domini super tiochia, e in Roma; e nel Capo, in-te orta est: Isa 60. 1. Sorgi, o solitafia, tende tutro il Corpo della Monarchia, rallegrati, o compunta Gerusalemme, e dell'Imperio: in modo che per dire perchè solo a te nasce il Giorno, che Imperio Assirio, dice, Ninive, e per vien dall'Empireo; di te sola Iddio si significare Imperio Romano, dice, Roma; ciò, che non fologiova alla cognizione, ma giova ancora al diletto; ef- 5. Queste non sono divisioni Geografifendo che la mente gode bene affai in poche cole conoscerne molte. Così fa che, che parlano in simbolo; ma in ancora la Scienza de Santi; ma, o con fimbolo ancora taper ci fanno di qual quanta maggior comprensione ! Ella per Città Figliuoli esfer volessero i Santi . fipartite , e in un distinguere tutta la Misera Babilonia, tu lusinghi , tu invi-Terra, la divide in due Città, e a una ti, tu chiami tutti a ber del tuo Calidà il nome di Babilonia, e all'altra il no- ce ; ma tu colle tue lufinghe, piacet me di Gerusalemme : Città di genio , non mai potesti all' Anime elette . Ese e di costume diverse, e per odi antichi di Babilonia aborritono ancora il nosempre discordi : e perché ella è una me, e il pensiero; ma, quasi Colom-Scienza fommamente iffruttiva, cono- be, amarono aver il lor nido in Geruscendo a fondo la natura del bene, e lalemme. In Gerusalemme amarono ese del male , in Babilonia ripone le Alle- tere ritirate a contemplare, e a piange-Favole, e tutto ciò, che piace al fenfo. cuore fu il loro fentiero, per cui effe In Gernfalemme ripone i Sofpiri, le La- dalla terrenai passarono alla Beata Gegrime, le l'reghiere, e la Penitenza, rusalemme celeste. O Santi, quanto hel-

Fighuoli degli Uomini, conoscete an- afflizioni, che al senso più amare riesza. Quella Città, che è tutta delizie, tutta ricchezze, rutta lascivia, e piata Gente: Voi pertanto, se intelletto avete, Letamini cum Jerusalem. 11a.66. te orta eft: Ila. 60. 1. Sorgi, o folitafia. rona: Mylterium: Mylterium. Apoc. 17. che, o Istoriche : son divisioni Profetigrezze, e i Piaceri, le Ricchezze, e le re : e il ritiramento, e la folitudine del che conduce la Ichiera di tutte quelle la a noi lasciata avete la volira memoria?

L' ultima Divisione universale, con- essi siete diversi ! O Figliuoli delle Tebili; in Magistrati, e in Popolo. Da Geografi fi dividono in Provincie, e in Nazioni: Da Naturalisti, e Fisici, si dividono in flemmatici , e in biliofi ; in robusti , e in deboli : in ottusi , el spiritosi &c. Ma la santa Scienza, come li divide ? Dotti, Letterati, non vi divertite da questa Divisione, che èpiù di un poco notabile. La Scienza de Santi, confiderando tutti eli Uomini, non secondo la condizione, non secondo la tempera della natura; ma fecondo le disposizioni della volontà, e del cuore, gli divide in Figliuoli di Luce, e in Figliuoli di Tenebre ; in Figliuoli di Grazia, e in Figliuoli di peccaro: E perchè questi vari, e differenti Figlinoli, ora fi confondono infieme, nè riconoscer si possono in questa oscur tà di vita, in cui ci trovianto; perciò effa fa l' ultima Divisione, e dice, che giorno verrà , in cui In Monte Divisionum stabit Dominus, & ficut in val-le, irascetur: Iddio sopra il Monte delle Divisioni, alzerail Tribunale del suo Giudizio, e allora exibunt Angeli, O separabunt malos de medio justorum. 13. e 9. Scenderanno gli Angeli, e a qual fine ? a separare gli empi Figliuoli delle Tenebre, da' Giusti Figliuoli della Luce: e per diffipare tutta l'antica confufione , per compir la divisione di tutti i Figliuoli degli Uomini, il fommo Giudice proferendo l' immutabil Sentenza a i Giusti dirà : Venite benedicti Patris mei : possidete paratum vobis Regnum . ibi. 34. Venite o Figlinoli della Luce , venite al Regno, che a voi è preparato . Ma agli empj, che dirà ? Discedite à me maleditti in ignem aternum ! ibi. 41. Dileguatevi dagli occhi miei , o Figliuoli delle Tenebre, e andate ad abitare nella fornace eterna . O Figliuoli della Luce, voi ora abitate co'Fi- tro l' orme vostre arriviamo con voi glinoli delle Tenebre: ma o quanto da agodere quel, che voi godete. Amen .

secutiva dall'antidetta, è la Divisione nebre voi ora abitate co'Figlipoli della di tutti i Figlinoli degli Uomini . In Luce ; e ad essi colla vostra superbia molte maniere dalle Scienze si divido- prevalete: ma quanto da essi siete difno gli Uomini. Da Politici fi dividono prima in Famiglie; poi in Ricchi, e in nulla di male. Voi ferrati, e stretti nel Poverti; e finalmente in Nobili, e Igno- centro della Terra; e quelli faltari sopra le circonferenze di tutti i Cieli : Voi in disperazione, e quelli in contentezze sempiterne. Equesta sarà l'ultima immutabil Divisione di tutti i Figlinoli degli Uomini . Gran terrore fopra le allegrezze di Babilonia; grande speranza sopra la compunzione di Gierusalemme ; e per eccitare tali affetti la fanta Scienza, và facendo tali Divisioni di Mondo. La nostra Natura adunque , secondo il lume superno si divide in Natura caduta, e in Natura riparata nella Elevazione : quella piena di peccati, e di morte; questa pienadi Grazia, e di Vita. Il nostro Mondo si divide in Mondo di Babilonia, e in Mondo di Gierufalemme: quello pieno di vizj, e di confusione; questo pieno di Virrà, e di Gloria. E noi Gente umana creata tutta, per effer fanta, e beata, divisi siamo in Figlinoli di Tenebre, e d' Inferno; e in Figliuoli di Luce, e di Cielo. E luogo terzo, stato terzo, flato di mezzo non fi trova : a qualche estremo è necessario appartenere : Signori miei , questo è un gran punto: Noi non possiamo esser neutrai. o indifferenti : in qualche estremo conviene prender partito, Rifolviamo per tanto di qual parte effer vogliamo: di Babilonia, sopra di cui Iddio sempre fi adira : o di Gerusalemme, a cui Dio Signore, e Padre, Corona, e Gloria prepara . O Scienza de' Santi , quanto co'tuoi Principi ci dai da penfare ! Ma Voi , o Santi tutti del Paradiso , impetrate a noi qualche parte della vostra Scienza, del vostro lume, onde noi sappiam distinguere i sentieri della Grazia, da' sentieri della Natura; i sentieri della luce, da' fentieri delle te-nebre; i fentieri della Salute, da i fentieri della Perdizione ; affinchè die-

## OUESTIONE

Secundum quod definitum eft. Luc. C. 22, n. 22.

Di alcune definizioni della Scienza de'Santi, alfai più confiderabili delle definizioni de' Filosofi.



vere, o decretare : la feconda è in senso di sentenziare , o decidere: la terza

è in fenso di circonscrivere, o dichiarare . Il definire per deeretare, è proprio de Sovrani, che foli posson far decreti ai loro Vassalli; e perchè solo Iddio è Sovrano affoluto, pereiò quando fi legge nella Serittura, come nel paflo citato di San Luca : Definitum est, mo Iddio; contro del quale, i decreti de Sovrani terreni nulla possono, nulla vagliono. Il definire per sentenziare, è proprio de Giudici, che foli decider possono le Cause Civili, o Criminali del lor Tribunale; e pereliè folo Crifto è Giudiee supremo, che sopra la Causa universale di tutti gli Uomini, e di tutti gli Angeli, nell' ultimo giorno proferirà la inappellabile sentenza; pereiò sone, i Filosofi si contentino di ascolta- cose del Mondo. Quale è adunque que Lex del P. Zuccomi Tom.V.

Re sono le significazioni di re alcune parole definitive della Scrieverse del verbo definite: la tura ; e di osservate , quanto profonda prima è in fenso di preferi- sia la santa Scienza : e cominciamo.

E' diletto, e in uno è maraviglia l' offervare la moltitudine, e la varietà delle cole, di cui è piena questa grande università di Mondo . Tanti fiori di sì diverso colore; tante piante di si vari frutti ; tanti metalli di si differente prezzo; tanti Animali in Terra, in Mare, per l' Aria tutta di specie si diffimiglianti; e tanti Elementi, e misti sì diffimboli fra di loro, non empiono intender si deve, ehe v' è decreto : di poca varietà ogni cosa . Or se susse Decreto eterno, e immutabile del som- possibile, io votrei da Filososi una definizione, che in una fola parola tutte infieme apprender ci facelle, che fia la moltitudine, e la varietà di tante, e si varie nature . Ridono i Filosofi alta mia idiotaggine, e dicono, ehe non fi può eon una fola parola definire » foftanze tanto differenti, e accidenti tanto diversi . Così è; in Filosofia non può farsi una tal definizione . Ma nel Libro de fanti Lumi in cento , e mille lo allora potrà dirti con Daniele, Per- luoghi come fi parla? Parla Tobia, e petrata est definitio . 11. 36. Tutto è in Orazione così dice a Dio : Deus definito , tutto è decifo : da questa (en- Patrum nostrorum , benedicant te Cæli , tenza non fi torna più in dietro . Per O Terra , Fomes , O Flumina, O omultimo il definire per circonserivere le nes Creature tue. 8. 7. Signore, e Dio cose, e farle intendere per quali esse nostro, e de nostri maggiori, Cielo, e sono, è proprio de Filosofi; perchè Terra, Mare, e Fiumi, benedicano il i Filosofi speculando tutte l' Entirà, ed vostro santo Nome : e poi t Es omnes esaminando, come una coll'altra con- Creature tua; Siate benedetto, ed esal-venga, e come una dall'altra differisca; tato da tutte le voste Creature. Filoperciò essi pet generi, e differenze de son de l'ofi udiste voi quella dogmatica voce servion le coste, in modo, e le quasi pa-tole di Oracoldo, sacre, e sante, le lo- la ; ma è una parola si definitiva, che ro definizioni fono dalle Scuole vene- fecondo tutte le regole delle definiziorate. Concedat tutto ciò a' Fiofofi; mi più rigorofe, allegna in noi il pri-gua fpiegata la fotza del verbo definire, no genere, ., ela prima differenza; e per prendere ota Argomento di Lezio- in un'occhiata intender ci fa tutte le to prime genere , quale quella prima lo Viventis, o Angeli, o Ubnilii : voi cora il vanto di quel Poverello, che al pari del primo Monarca, è uscito dalle belle, dall' eccelle, dalle ammirabili Amore ! O' con quanto rispetto mirar fi devono i lavori di mani sì adorabili ! Ma, fe tutti del pari fiamo Creatumo, non fpiega in che cofa l' un dall' ti noi Creature; e in questa fola paro-

differenza ? Non darò in speculativa ; siete molti, voi siere grandi , voi siere dirò cofe tutte trite , tutte note , ma belli ; ma voi , altro non fiete , che poco offervate. Il primo genere è, Creature di effere infinitamente inferio-che noi quanti fiamo, Poveri, o Riechi; re all'effer di Dio, che folo di tutti voi Servidori, e Padroni; Vaffalli, e Prin- è il Creatore. Apprendete bene quecipi, fiam tutti del pari, Creature di sta dottrinale Differenza, o Figliuoli de-Dio. In questo primo genere di Crea- gli Uomini; imparate a chiamarvi spef sure, convengon tutte le cose; e sette se volte, come i Bambini si chiamano, mila anni sono di questo gran Mondo, Creature: riconoscete il piccolo effer voche noi veggiamo, nulla vi era , tutto ftro : a tutte le superbie umane , dite era nulla; finche piacque di crearlo a con Tobia, e con fonora voce dire chi solo crear lo poteva . Si fermi qui al Cielo rivolti : Domine Deus Patrum per un poco, e mediti, chi studia la nostrorum, benedicant te Cali, & Ter-anta Scienza, ed esclami: O'quanto è ra, Mara, & Fontes, & Flumina, & grande la glotia del nostro Iddio ; che omnes Creture eue: O sommo Iddio , in un Mondo si ampio nulla, ne pure Creatore di tutte le cose, a Voi lode, un fil d' Erba trovar fi poffa, che Ope la Voi onore diano tutte le vostre Creara sua non sia! O'quanto è grande an-i ture ; e lode della Creatura sia., far onore, dar lode, e cantar gloria a Voi Creatore di tutti. Ma queste tante, e si varie Creature, che fon elleno mani dell'eterna Sapienza, e del primo al fine? E nella Scrittuta, che altro di effe fi legge ? L'Ecclesiaste nel cap. 34 parlando del Crearore, dice così: Camita fecit bona in tempore fuo. II. Iddid re del fommo Iddio, perchè tante tron- nell'ora fua fece tutti i Beni; e perchè fiezze, perchè tante albagie fra noi il tutte le cofe da Diocreare, hanno in to La fortuna ci diffingue è vero : ma il bene dell'effer naturale, che hanno ; non ci distingue in modo , che di- perciò quante sono le cose create, tanmenticar ci dobbiamo di effere tutti ti fono i Beni, che fece Iddio. Che del pari Creature del medefimo Artefi- cofa adunque fono le Creature ? Sono ce, e nulla avere del nostro. Questo Beni, e Beni farti per noi; ed ecco la è il genere nostro. Ma la differen- seconda parola definitiva dell' universo za, che col genere costituice la spe Mondo. Nulla, nulla v'è da Dio creas cie , qual è ? I Filosofi , per genere to , che Bene non sia : In ragione di primo di tutte le cole, costituiscono l' Bene, convengono tutte le Creature, Entità; perchènell'Entità, e nell'essere e in questa stessa ragione, differiscono convengono tuttele cofe; ma l'Entirà, da tutto il male, che noi facciamo. che è il primo genere filosofico , non Questa è una Definizione affai più incontiene la prima differenza : perchè relligibile della prima; perchè ancor noi la parola Entità, in cui tutri convenia- la tutte le cose create diciamo. Bene ; ma perche, come diffe Tullio, Suum altro fra noi , e da Dio fiamo differen- cuique bonum eff : Caro a cialcuno è 11. Ma la Scienza de'Santi, dice di tut- quel, che egli possiede in privato; perciò noi ora a i Campi, ora alle Ville; la, ípiega tutta la differenza, che cor- ora agli Armenti, ora alle Selve, ora re fra il nostro esiere, e l'esser di Dio; a i Cani, e ora a' Cavalli, diciamo : perche, l' effer nostro, è un effer di Questi tutti sono miei Beni . Così di Creature ; e l'esser di Dio, è un effer ciam bene ; ma non diciamo tutto ; di Creatore, che dall' effer nostro è perchè noi diciamo Beni, solo quelli ; santo superiore, quanto è superiore l' che son nostra Beni privati; e que Ciet effer dell' Artefice, dall'effer dell'Ope- li , quelle Stelle , quel Sole , quell' At re fue. O Cieli, o Stelle, o Elementi, ria, quei Fonti, que' Fiumi, que' Mas chè non fiamo soli a goderli. Così cre Ogni cosa e vana. Fratello, che così dere altrui ; e per tutti in comune , e definizioni delle cote create. Ogni cofa per tutti in privato è fatto questo gran ereata da Dio è buona: e Ogni cosa del Mondo ? Dicali adunque , che tutto Mondo è vanità. Ma finaluente conviequello, che è Creatura di Dio, è tut- ne intendere la verità divina, Dimn i, è to bene , e bene noftro ; ed o quanto Fratello , fe vi fuffe un che credelle u per tali Beni, noi faremmo ricchi, fe noi godere sapessimo un Mondo di Beni i ma perchè sopra i Bemi creati, molti fono i mali, che noi commettia- in cavatlo, lo trovalle al fine pieno di mo, perciò.

· La terza definizione della Santa Scienza fopra tutte le cose create, è alquanto più diffusa. Salomone nel suo Ecclefiafte, pieno di scontentezza, cetca che cola fiano tutti questi Beni creati, el dice: Vanitas Vanitatum, & omnia Va e mille volte a quel Pozzo medefimo nitas. Volete meco sapere, o viventi, per trovarvi quelle ricchezze, che in che cofa fia tutto ciò, che voi vede-l quel Pozzo non sono ; come chiamete nel Mondo ? Lo fappiamo , o Salo- refti tu allora quell'Uomo? Tu lo chiamone, lo fappiamo: Tutte le cofe, che merefti certamente Uomo ftolido , e noi vediamo nel Mondo, sono Creature, e tutte le Creature fono Beni da Dio creati. Così è, dice Salomone; tutte tu luminofo ! I Figliuoli degli Ummini le Creature sono buone, per la loro in- stan tutti su i beni creati , per i beni trinfeca filica bontà ; e fono differenti creati fi affaticano, e inquietano: e perda tutte l'opere male; ma perchè gran- chè? Perchè in effi credono trovate un de è l'abuso, che de Beni creati da Dio. Perù di conrentezza, e dicono: O se io inttedotto hanno gli Uomini; perciò arrivassi a trovare questo, o quell'altre i Beni da Dio creati, per l'abuso degli bene, che spero, quanto sarci felice ! Uomini, altro non fono, che vanna . Così fi dice, così fi feera da Figlinoli Vanirà sono le ricchezze; vanità gli o- degli Uomini. Ma quando su mai, che nori; vanità i piaceri; vanità le Ville, a felicità, a contentezza arrivaffero i e i Palagi; e gli Amoti, i Concetti, Figlinoli degli Uomini ne beni creati? e gli Affetti di allegrezza, e di triftez- I beni creati fon beni, è vero; ma efza, che concepicono gli Uomini de' si non son beni, che dar possano fesi-beni presenti altro non sono che Va-musi di Vamita; perchè fra que le si O Uomini : Esti son beni, è vero ; ma lidezze, la stolidezza maggiore, è l'Idea, esti son beni, che artivano, e passanos che di essi beni nel lor cervello sorma che si mostrano, e suggono i e quando no gli Uomini. Oh! ecco queste sono suggiti sono, il cercarli è lo stello, che le cole, che cento, e mille volte si di- cercare il solco della Nave nell'Acquat cono da Pulpiri , e non s'intendono e la traccia dell'Uccello nell'Aria: Effi ogni cofa, se ogni cofa è Bene da Dio che chiunque gli possiede, ogni giorno creato : Come vuoto, e vano effer può esce dal possesso di essi, e ogn'ora pian-

. . .

ti, nutte belle Creature di Dio, stimia- i di bellezze? Come si accordano questo mo che non fiano nostri Beni, folo per- due definizioni? Ogni sofa è buona : diamo , e così per volere effete ricchi discorri, ioti compatitco, perchè jo so in privato, ci ctediam poveri in comu- no il primo a non intendere quel, che ne. Ma che importa, che altri con noi dico. Molte volte iono entrato in quefiano a parte del godimento comune , flo punto, e non mai mi fono capacife al nostro godete , nulla toglie il go- tato nell'accordo di queste due ultime che là vi fia un Campo, o un Pozzo profondo, pieno tutto di oro, o di gemme, e di ricchezze; e dopo molte fatiche loto, o di piombo ; come doverebbe chiamarti quel Pozzo ? Pozzo pieno di vanità ; perchè Pozzo pieno di quel , che non fi credeva, e vuoto di quel 4 che si sperava. Ma se dopo esfersi chiarito a pieno, quel tale tornaffe cento. pazzo, che non crede a tante fue esperienze. O volto della verità quanto fei il Mondo, le il Mondo è tutto pieno gendo, deve dire: Oime! il mio ine-

vitabil fallimento, fempre più fi avvici- | Armi fottomette Provincie : ora coefi na. Esti son beni, è vero; ma la lor Studj, e coll'Arti riporta onori, e ric-bontà non è bontà in ragione di fine, chezze; e ora per godere de' suoi Beo di termine; è bontà folo in ragione ni, nulla fa, e in piume, e in role passa di mezzo, e di via da arrivare al ter- la sua vita; perciò io vorrei per ultimine dell'ultimo fine, e del fommo pri- mo fapete, che cofa fia veramente la mo bene Iddio . Or come effer può , che i mezzi contengano la bonta del fine a o la via conjenea la felicità del termine ? E perciò con qual altro nome più adattato i beni creati appellare si possono, che col nome di cose vane , e vuote di tutto ciò , che da el- ab intrinfeco . La vita è un moto non se si cerca, e si spera da Figliuoli de impresso da forza estrinseca, che con gli Uomini : e i Figliuoli degli Uomini, che, dopo tanta esperienza, cercano tuttavia felicità, e contentez-20, dove Iddio non l' ha messa, e dove trovar non fi può; come potranno non effere detti ftolidi, e vani? Vano, e stolido sarebbe colui , che ctedesse Campi; ora si muove a sentire cogli di effer un gran Dottore, con folo comprar molti libri, e avere una bella Libreria : Vano e stolto sarebbe quell' altro , che si provvedesse di ottime Armi per riuscire in Guerra : e della Guerra nulla voleffe fapere giammai. Ma più vani, estolidi son tutti quelli, che scordati dell'ultimo fine, altro non vogliono, che goder i beni di questa vita, che altra bontà in se non hanno, che la bontà , che hanno gl'istromenti , e i mezzi fatti per il confeguimento del lor fine. Questi son tutti abusi de'beni, da Vanità fono i beni creati , perchè effi che fia la Vita dell'Uomo in terra dicolle Navi và a'Lidi remoti i ora coll' del nostro secolo ; in cui la Vita di

vita dell' Uomo. Dell' Uomo istesso, si parlerà meglio altrove: Ma la vitadell' Uomo, che vivendo fa tanto strepito nel Mondo, come fi definisce? La vita dell' Uomo, come d'ogn'altro Vivente, fi definisce secondo la Filosofia: Morns violenza muove ancor le cole per le medefime immobile : ma è un moto, che nasce da i principi intrinseci dell' istesso Vivente; e col quale il Vivente ora fi mnove a nudrirli, a vegetarli, e a crescere, come tutti i vegetativi de' occhi , coll' orecchie , col gusto , col tatto, e con tutte l'altre Potenze senfitive, come tutti i Viventi fenfitivi dell' Aria, dell' Acqua, e della Terra; ora finalmente si muove ad apptendere, a rammemorare, a giudicare, a discorrere coll'intelletto; ad eleggere, ad amare, ad abborrire colla volontà; come tutti i Viventi ragior evoli . Così definiscono i Filosofi; nè possono meglio definite, perchè il vivere altro non è . che operare; e l' operare altro non è . che un moto perpetuo della virtu in-Dio creati con tanta bontà. E perchè trinfeca del Vivente. Ma perchè questa di tale abuso pieno è il Mondo, per bella definizione consonde tutti i Vivendefinire tutte le cole del Mondo , di- ti insieme, a quali tutti compete l'istelcasi pure, che sarà sempre ben deuo: sa definizione, e gli distingue solo da i Vanitar Vanitatum, & omnia Vanitas : | non viventi; e perché io vorrei sapere, in le non contengono quel, che in effi stintamente dalla Vita d'ogn'altro Vicercano eli Uomini; ma vani, e stoli- vente : per ciò : quid scriptum est ? che di sono i Figlinoli degli Uomini , per- cosa di ciò è scritto nel libro de Lumi chè ne' mezzi cercano la bontà del si- Santi? Nel libro di Giob al Capo Settine ; nella via vogliono la felicità del mo la Vita dell'Uomo fi definifce così: termine ; e-mentre stan tutti in cer- Militia est Vita hominis super T erram. car quel, che trovare non si può, Eva-uucrunt in cogitationibus fait. Ad Rom. tro non è, che un perpetuo moto mi-1. 11. Perdono il cervello, ed eicono licare, o in guerra rotta, o almeno in affatto di fenno . 5. Ma perche l' Uo continuo apparecchio di guerra , che mo con tali abusi de' beni creati , si mai a paec , e attanquillità arriva. Per prende dimolee foddisfazioni; e ora col- verità fembra, che questa definiziono le Fabbriche và verso le Nuvole; ota non convenga universalmente alla Vita

garda, che militare e atmigera. Ma a medefimi piaceri, che di rimorfi, di bene esaminare le cose, troverassi, che vergogna, e di terrore gli cingono ! questa definizione quadra a capello a Ma di questi io non mimaraviglio gran s'adiri , o in pena non fia ? Il fecolo venti. Ma che altro risponder potrete, ora con quella inimicizia scoperta, ora o per un verso, o per l'altro si vive con quella insida Amicizia ; e quando sempre in conflitto; e in guerra.

La Fisosofia per sine dopo la Vita, mane da combattere co'medefimi loro definifee la Morte dell' Uomo, e dice: penfieri, che fi azzuffano infieme; co' Mort efi leparatie arime à corpare: toro medefimi amori, che in mille gel La Morte è una feparazione, che fa l' . Lezidel P. Zucconi Tom, V.

molti, è più tofto vita oziofa e infin-lofie e brighe gli mettono i co loro tutto il nostro vivere sopra la Terra ; fatto , perchè tutti questi è Gente, che perchè io dimando: Figliuoli degli Uo- merita di esset bersagliata di fuori, e mini , che voglion dire tanti sospiri , di dentro , dal Cielo , e dalla Terra : che escono incessantemente, e dalle quel che mi cagiona maraviglia è, che Case di tutti, e dal perto di ciaschedu- io veggo Innocenti . e Giusti. che van no; ne giorno passa, che ogun'un, che cauti, che van riservati, che temovive, o non gema, o non fudi, o non no a ogni paffo, che tremano ad ogni incontro, come fi falà, dove l'ofte è tutto in delizie; i piaceri fon molti; inimica è vicina. O buoni, dite vi prego, e gli ozioli (ono innumerabili ; perche perchè tanto temete ; perchè tanta cuadunque fra Viventi uno non v'e, che flodia, e guardia di voi medefimi? Perfia in ripolo, e con qualche cola non chè? Perchè la Guerra è accela, e semtenzoni ? Rispondete di grazia , o Vi- pre è ardente ; noi nelle nostre vene medefime l'abbiamo . L' Inimico camfe non che ciò avviene ; effendo peggia ne'nostri sensi: il Mondo è pieche alcuni combattono colla Povertà , no d'infidie: l'Inferno non maidorme: che sempre più li stringe, e gl'incalza; ed ora un Demonio di allegria, e di gee per vivere han bifogno di adoperare nio; ora un'altro di triftezza, e dispele braccia , e lottare con travagli , e razione ci affale, e a catena condur ce fatiche più che Campali. Altri combat- vuole; e in tal vita pare a voi, che detono colle Ricchezze, e per conservar por si possano l'Armi; e in tanta Guetle per accrescerle, e per ispregarle a ra, andar senza disesa? Voi dice bene, lor genio, contraltano co'loro difegni, voi avete ragione, o Giulti, ed io da e fanno a pugni co loro ideali Castelli; voi , puì che da altro intendo , che la nè rade volte avviene, che profonden- Vita umana, qual corre fuori del Pado tutto, o tutto a posteri riserbando, radiso in Terra, altro veramente non han finalmente da piangere, con tanto è, che milizia, e conflitto: perchè o Argento, di non aver sapito mai com- convien combattere seco medessimo, e prar la lor quiete. Altri combattono col Mondo, e coll' Infermità, ed ora attaccarida una dare in catena; o se la catena se di cleg-Febbre, ora da un altra, or dalla Po- ge, ricorrere allora è necessario in aldagra, ed or dalla Chiragra, giotno, tra inimicizia più potente, e avet da e notte han da contraffare co loro do fare con un'Inimico, che sopra i peclori . Altri contraffano co'loro fludi i carori tuona dall'alto, e fcuore i Moned ora urtando in una difficoltà, ora ti, e arma : Omnem creaturam ad ulin un altra. fi confumano quali in alle- tionem inimicerum . Sap. 15. 18. Tutte dio di Piazza; e prima di espugnat- le Creature a vendicar l' offese, che rila , e arrivare al fine dello studio , ar- ceve da suoi inimici. O sommo Iddio , rivano al fin della Vita. Altri poi tutti prima che avere Voi per inimico, oziofi, e delicati, fuggono quanto più quanto è meglio combattere fino alla possono il Campo, e la polvere; ma morte le concupiscenze degli occhi, le anche effi , nella lor oziostà han da concupiscenze della Carne , la supercombattere ota con quella gara di Corte, bia della Vita, e romperla affatto col ora con quella emulazione di Città , Mondo, e coll' Inferno; ed ecco, che

Anima dal Corpo. Ottima è questa De- | Morte de' Giusti è leparazione dell' mini mors Santtorum eins . Pf. 115. h La to a tutte le pazzie umane .

Anizione ; e la Verità non poco è te- Anima dal Corpo come la morte de Pecnuta alla Filosofia, la quale coile sue De-finizioni, quando altro satto non aves-parano da i mali del Corpo, e dalle se ha nondimeno liberato il Mondo ree concupiscenze della Carne; perchè da innumerabili Fayole, qual fu quella fi separano da tutti i pericoli di peccadi dare ad intendere a' Fanciulli, che la te', e da tutte le Guerre dell'Inferno; Morte sia una Dea spictata, Figliuola perchè finitcono di patire, e incominde'l' Inferno, e della Notte, che inimi ciano a godere; perchè morendo rice-cissima della Vita, altro più non vito vono il premio de loto sudori, la merle , che fare folitudine , e filenzio fopra cede de loro travagli , e la corona prela Terra . Non è Dea la Morte , è ziola della meritata lor Gloria : perciò Natura dell' Uomo, e di tutti i mor- è, che la morte, la quale è pena di pectali . Grazie dunque a voi , o Filosofi, cato , a Giusti diventa ricompensa di che con tanta netrezza la Verità dalle meriti. O fe si scrivessero l'Istorie dele Favole distinguete. Ma perchè la sepa- la Morte, come si scrivono l'Istorie razione non è termine affoluto , ma della Vira umana, quanto varie, e quan-telativo alle parti. leparabili , e da ef to dottrinali, e partiche , riuficiebbe e prende diversi denneminazione; per-ro tali liforie! Ma balti dire , che in ciò la fanta Scienza alla suddetta De-morte, di tutte le cose si muta la sce-finizione Filosofica aggiunge la qua-na. Sicché noi, Poveri, e Ricchi, Nolità e diffinguendo Vivente da Vi-bili, e Ignobili, fiamo tutti del pari Creavente , e l'eccatore da Giulto , dice : ture di Dio, e tutti creati all'istesso fivente, e. Peccatore da Guillo, dice: ¡ lutre'di Dio, e tutti creati all'ilello fix-La Morte dell'uno, e dell'aitro è lega- ine di iervire a Dio noftro Creatore . razione dell'Anime loro da loro corpi; Le cole tutte del Mondo, iono beni e vero; ma perchè altro è l'Omongui- dio creati; na beni tali, che tin-fio, e altro l'Uomo Peccatore; preside, it come mezzi da pervenire al lommo fic. Mars Petestorem pefima . Pl'33: increato bene, iono ortimi; ma abula-21. Pellima è la morte de Peccatori; ti x mai lien, iono pellimi. La vira dell' perché ella è fine di tutto il Bene, che Uomo, £e ben regolata; e Guerraperessi godevano; è termine di tutto il petua, colla Carne, col Mondo, ecoll' Bene, che potevan sare; ed è principio Inserno; ma se è regolara male, è Inse di tutti i mali, che meritarono; e per- micizia perpetua con Dio. E la Morchè una separazione, che dà fine a tur-ti i Beni possibili, e dà principio a tur-ti i Beni possibili, e dà principio a tur-è nascita alla Vita eterna. Ma la Morre, ti i mati immaginabili , è la morte più che fuccede a una Vita cattiva , è na funella, che possa fare un Vivente, scita alla Morte cterna. Sia beneder perciò more Petcatarum pessima. Ma pet ta la Scienza de Santi, che sola di lo contratio. Pressosa in conspessa Do-insegna quel, che dar può inteller-



# QUESTIONE VIII.

Quid est homo, quia magnificas eum? Job cap. 7. num. 17.

Quanto diversamente dalla Filosofia, definito fia l' Uomo dalla Scienza de' Santi.



gran Dotto , rifponderebbe l'altro : Io di gran Nobiltà; ed jo di molto-Intelletto mi vanto : Io di molto Comando ragionevole , fi diftingue nella fua spein Guetra; e io di molto Governo in Pace mi pregio ; e forfe dall'una , e l' altra parte fi direbbe : Noi fiamo i Pa- voli . Così strettamente dicono i Fidroni della Terra, e noi della Terra, losofi. E Tullio, Orator grande, amfiamo le Dive. Belle risposte: Ma o plificando queste succinte desinizioni de quanto sunti anderebbero lontani dal Filosofi, per vanto dell' Uomo dice : veto! veto esfendo, che l'Uomo non Animal hoc providum, sagar, multiplex, è quel , che commemente si crede . Che credere adunque si debba dell'Uo siii , quem vocamus Hominem , de leg. mo ; e come l' Uomo fia definito da Quaft. : L'Animale, che Uomo fi apchi non erra , quelto è quello , che pella, è un Animale provido del futuro. oggi cercar noi dobbiamo nel Libro fagace, accorto del prefente, ticordedella fanta Scienza; nè il nostro studia- vole del passato, pieno d'intelletto, e re sopra tal punto sarà del tutto inuti- adattandosi col consiglio a tutte le cole , le così studiando arrivar potremo le , Principia , & rerum caulas vides . a quel Nosce te ip/um , cioè a quella cognizione di noi medefimi, che ancora i Savi della Grecia preserivevano, come primo Principio di tutta la Sapienza. Sentiamo per tanto ciò, che ritponder a debba al Santo Giob, che interroga : Quid est homo ? e incomin- maggiot lode di esto, non lasciano di ciando a conoícere noi medefimi a fon-priferire Uomini memorandi, e famoli do, diamo principio alla Lezione.

I Savi, cioè i Filosofi, amatori delta Sapienza, firetti nel loro dire; e Uomini, che parlan poco, e molto definifcono adanno all' Uomo due definizioni , una Fifica, e l'altra Metafilica. La definizione Fifica è: Homo est Cor-

E ciascun di noi risponder Metafisica, e immateriale, è: Homo est dovesse alla recitata intet- Animal Rationale : L'Uomo è un Anitogazione del fanto Giob; male ragionevole, e discorsivo. L'una. io fon perinalo, che cofe e l'altra definizione in Filosofia è ottibelle fi tisponderebbeto da ma ; perchè pusdra adequaramente alla tutti . Perchè un direbbe : cofa definita: Effendo the l' Uomo per Io fono un gran Ricco; ed io fono un aver Corpo, ed effere Animale, conviene nel genere con rutte le Bestie animate ; ma per aver anima , ed effer cie da tutte le Beffie, e da tutte le coie corporee, che non iono ragioneacutum, memor, plenum rationis, & con-& consequentia cernit . 3. de Off. arriva a i primi principi di tutte le cofe, e da conosciuti principi inferisce conseguenze istruttive, egiovevoli. Grande Animale, grand' Ammale è questo ; di ciù gli Ernditi dicono cole si ample : è per in Scienze, in Lettere, in Pace, in Guerra , in Bellezza , e in Arti di turte le forti : Ma noi dell'Uomo , e di turti questi grand' Uomini, che diremo, o fanta, e prima Scienza ? Ouid dicit Scriptura ? La Serittura oltrepassando tutte queste definizioni, e deicrizioni pus, J. Anima, unita Corpori : L' Uo- dell Uomo, dice alcune cole, che temmo è un composto di Corpo, e di A- brano repugnanti, perche rappresentano nima, unita al Corpo . La definizione l'Uomo a due prospetti si differenti ,

che in uno l'Uomo comparisce grande, s stato da tutti; e quali viver non sapoia e quafi angusto ; nell'altro , mutando vivendo non tien piede in nessuno stafaccia, non altro che cosa vile, e spre-gievole si palcía. Giob nel luogo cita-chè dall'alto suo posto, arrivi ad esserto, pieno di stapore, interroga, e di- gettato sottetra, gia Cadavere verminoce: Quid est Homo, quia magnificas eum: 10. Che cosa e questa, o Signore? Coaut quid apponis erga eum cor tuum? si, dopo le ammirazioni dell'Uomo, Che cofa è l'Uomo, o Signore, che conclude Giob. E David ancora, dalla si l'ingrandite, e tanto a cuore l'avete, che nel vostro Governo, non ad altro, che a hi mirate? David del medelimo tenore parlando anch' egli , dice con ammirazione : Quid eft Home, quad memor es ejus; ant Filius Homi nis , quoniam visitas eum? Minuisti eum paulo minus ab Angelis, gloria, O bonore coronafti eum ; & conftituilli eum fuper opera manuum tuarum . Pl. 18. 7. Dite vi prego, o Signore, perchè fiete santo all'Uomo propenio ? Voi fatto l'avete poco inferiore agli Angeli vostri; Voi l'avere coronato di gloria, e di onore; Voi non lo perdete mai di vista, e sempre l'avete in memoria : Voi per sine costituito l'avete a dominare sopra tutte l'opere vostre visibili; ed egli domina con tanta sicurezza, che si saser-vire, e dagli Uccelli dell' Aria, e da i Pefci dell'Acqua, e da Quadrupedi della Terra: e se il Sole, se le Stelle girano indefestamente per li Cicli, girano solamente per hu ; e se la Natura partorifce per ogni parte e Fiori, e Frueti, e Metalli, e Gemme , folo per lui è feconda. Or che cosa è egli finalmente quell'Uomo, tanto fervito, esì rispettato nel Mondo? Ed ecco, che in questo prospetto, e a questa luce l'Uomo ricco, o povero; nobile, o ignobile ; di quello , o di quell' altro fesso the fia, comparifee in abito, in volto, e in figura di Signore grande, e di Re topra la Terra. Ma l'istesso Giob, murando dipoi stile, dell' Uomo medesimo parla così: Homo natus de muliere, brevi vivens tempore, repletur multis miferiis, qui quasi flos egreditur, & conteritur , & fugit velut umbra , & num poi quali Fiore inaridisce, ed è calpe- to a cose grandi, e di cose grandis-

maraviglia paffando alla compaffione , definifee terre le gran Definizioni , o Descrizioni dell' Uomo: e dice: Onid eft Homo ? che cofa è l'Uomo? Homo vanitari similis factus eft: Pl. 42. 4. l'Uomo tanto efaltato, tanto ferviro da Cieli e dalla Terra, altronon è, che una fomiglianza, un apparenza di leggieriffima cofa, di cofa vana, e vnota. Ed ecco l'altro prospetto, in chi quel gran Signore della Terra comparisce qual minuto fiorellino di Prato, anzi qual paghuzza di Campo, portata per l'Aria, e schernita da Venti. Che direm noi per tanto a questo diverso parlare delle Scritture, e qual concetto formeremo dinoi medefimi? Ma che altro dir fi può, fe non che l'Uomo è un Animale, che effer può quale vuol effere ? E perciò difficilmente può effer definito con definizione adequata. La Filolofia, dicendo che esto è Animale ragionevole, lo definisce egregiamente, secondo la Natura : ma perchè la Definizione della Natura è poco consideram dalla Scienza de'Santi, che più, che la Natera, considera la Grazia, e il mesito ; perciò è, che Giob, e David, e tutti gli altri Profeti parlano dubbiofamente dell' Uomo; ed ora l'efaltano, ed or lo deprimono. L'esaltanosecondo la Natura ; perche la Natura dell'Uomo è Natura, fenza fallo, superiore ad ogn' abra Natura di cola corporea , ed è poco inferiore alla Natura degli Angeli . Ma perchè la Natura non dice , nè la Grazia , nè il merito; perciò è, che David spiegando il suo vario parlare dell' Uomo nel Salmo 48. così dichiara ogni cofa: Homo, cum in honore effet, non intellexit : quam in codem statu permanes. 13. 1.L' comparasus est jumentis insipientibus, & quam in coarmi faits permanete. 13. 1.1. [comparation or journatio properties of Umono, che nafece, e nafec in pianto, jimili fathur off illies: 31, i Umono e di crefce per qualche tempo, e quanto più i nobile, di grande, di real natura run arcece, santo più di mièrite il ricuopre; le egli effendo da Dio coronato quali companice per un poco quali Fiore, e R e, poco fiima la fiua qualità i le fat-

curva, quali Bruto, alla Terra, quali è possibile all' Uomo eleggere di essere Bruto diventa, e nulla alle Bestie più Uomo celeste; perciò veggiamo qual deformi dissimigliance . Per formare sia, chi elegge, secondo la Grazia, e adunque qualche concetto di noi me vuol effere Uomo più ele cereno. S. defimi, alla Definizione Filosofica ag. Paolo, perchè poco curava qual egli giungiamo un termine folo della fanta fuffe (econdo la natura , icettà a Co-Scienza, e diciam così: l'Uomo è A. imi; Gratia Dei Jum id., quad fum. nimale ragionevole, e intellettivo; ma n. 15, 10, 10 (no per Grazia quel, che è Animale elettivo ancora : come ra-gionevole per nacura, egli è grande; ma Grazia, di quel che fulle Paolo per nacome elettivo per arbitrio, può effer tura ? Paolo per natura, era come gli maggiore ancora degli Angeli, e può altri Uomini tutti, un Animal ragio-effere inferiore ancora all'isteffe Bestie, nevole, un Uomo nato in Tarso, piceller interiore and cola air luttle peller. In volve, in Obino nato in Taro, pala lui per tamot dipende qual effer vuo colo di Corpo, inferno di compleffiole; e fe di fe vuol riapere qualcheco- ne, ardente di fangue, e per coftume fa, interrophi la fua Elezione: Se Egli atrocissimo, inimico di Cristo, e dell' elegge di vivere secondo la natura; fe Evangelio. Ma per Grazia, era Uonto xuole effere Uomo terreno: come Uo- è vero, ma Uomo elevato fopra la na-mo terreno, non altro è, nè altro puo tura a stato sopranaturale; Uomo da essere , che Polvere ; e chi altro non Cristo medesimo chiamato Vas Elettiovuol' effere, che Polvere, a qualunque nis. Act. Apost. 9.13. Vaso di Elezione ; altezza egli artivi , Polvere lempre ri-mane . Cresce quella Polvere in alto , vedete Arcana verba, que non licet hoe diventa un Alessandro in Armi; cre- mini loqui. 2. Cor. 12. 4. que' Misteri, fre quell' altra Polvere, e diventa un quegli Arcani, quelle cose, delle quali Platone in sapere; cresce quell' altra, e l' Uomo nè sa parlate, e ne pur sordiventa un Elena in Bellezza . Grand' marne pensiero : Uomo non più terre-Uomini, gran Donne, ma Uomini, e no, ma tutto celeste, e che di sè potè Donne tutte di Polvere, che dopo un scrivere: Nostra autem conversatio in breve solicvarsi, tutti in Polvere sinal- Calis est. ad Phil. 3. 20. Noi siamo in mente ritornano; e a i Platoni, all' Tetra, ma non siam più della Tetra; Elene, a i grand'Uomini tutti, e alle perchè il nostro parlare, il nostro angran Donne avviene quel, che è scrit- dare, il nostro convertare, e il nostro to di Alessandro, che quando arrivò ad spicito, e il nostro cuore è tutto in essere appellato Magno, allora su che, Cielo: Uomo Apostolo, Uomo Dortor decidit in lettum , cadde in un letto ; delle Genti, Uomo finalmente non fo-O' cognovit quia moreretur . Mach. I. 6. lo grande , ma fopra tutta la portata , e dopo aver fatto tanto strepito in Ter- e la siera umana, Uomo maraviglioso, ra, e in Aria, fi accorfe, che spariva e stupendo. La Grazia adunque forma la fua grandezza, ed egli non altro, l' Uomo; e tanto fopra la natura lo clie polvere caduta rimaneva. Natura porta, che di Uomo terreno, lo ren-umana, tanto elaltata da Dio, non in-de Uomo celeste; e di Vaso d'infervanire per quel, che hai dalla Crea- mita, d'immondezze, e di misetie, lo zione, e ricordati, che a te fu detto, trasforma in Valo di elezione, e di e di te tutt'ora si avverra : Pulvis es , gloria ? Che dite voi o Filosos ? ap-O in pulverem reverteris. Gen. 3. 19. prendete ancora quanto a dietro mman-Da ciò formi il concetto di fe, chi al- gono le vostre definizioni ? dite put tro non elegge, che essere Uomo gran-quanto volete Animal ragionevole e di de in Terra, cioè Homo similis vanita-Platone, e di Elena, e di Alessandro ti . Uomo fimile a un finto Personag. Magno , che furono sol quello , che gio di Scena, che comparisce, e spa- furono per natura. Ma di un Vaso di Elerisce in un ora . Ma perchè alla na zione , e di Grazia, il dir solamente ,

fine capace , si avvilisce da se , e sijsi basse Elezioni ; perchè è possibile si. tura ragionevole non è necessario fare che su Animal ragionevole, è l'istesso,

che nulladire; \$. E perciò facciamoun del vero, e del buono. La terza cos altro pafío, e vediamo, senel Libro de la, che nelle recitate parole dice l'A. Lumi, e della fanta Scienza, formar si possolo è, che lo spirito suddetto, che può un concetto adeguato di tali Uo- sopraviene allo spirito umano, non soma : Nimis bonorificate funt amici tui, 22 . Testimonium reddit spiritui nostro . accompagnata avete ancora l' Elezione I spiegando il fine , per cui Iddio a suoi

mini fopra tutta la Natura, fopra tutta lo è spirito di Adozione, ma è spiril'Umanità, elevati dalla Grazia. David to ancora di Testimonianza, e che as-nel Salmo 138, parlando di essi, escla-sicura l'adottato della divina Figliolan-Deus; nimis confersatus est principatus qued sumus Filis Dei Se intender fi corum, 17, I vostri Amici, o Signore, dovelsero, come suonano tali parole, con eccesso sono glorificati da Voi ; e tutti i Giusti sarebbero certi di esfere con ecceno gong gong metat da voj e tutti i omitu lateogero certi di enere i lo principato, o quanto è forte, e in Grazia; ma perche ciò dir non fi faldo nel voftro Braccio i Figliudi de- può ; e l' Uomo finchè, vive : Nofeia gli Uomini, voi per natura intere gran- urirmi odio, vi da amore dignus fit : Ecdi, e dominio avere fopra tutti gli A clefo, i, Non sà, qual egli fia davannimali; ma per natura, arrivar non po- ti a Dio; perciò altri Maestri altre cotete mai ad essere amici di Dio, e le dicono in dichiarazione del Passo; Principi del suo Regno. Qualità si eccelfa è folamente di quegli , che oltre ed è il più fac le a intendersi , cioè ; l'effer ragionevoli, tono ancora Vafi che lo spirito divino sopragiunto allo di Elezione: e questo è il primo grado spirito umano attesta la divina Figliuodi Elevazione dell'Uomo fopra lo stato lanza, non colla voce, o colla riveladi Lievazione dell'Uomo lopta lo lato lañza, non colla voce, o colla rivela-della Natura. Ma cio non è tutto. S. zione, ma cegli effetti perché col a Paolo a tali Principi, e Amici di Dio, mutazione intetiore, ed effetiore la fa-dice così: Non accepita liprisum fer-vitatis, iterim in timnes 3 ch accepita il finamamicita Dei: Sap. 7, 1.4, Sono piritum adappoint. Me tion fiprisum ferencipi della divina Grazia v.e Amici-teffunonim redala fibritu ingliro della zia, lono nolto diferenti da Figlinoli (munt Fill Dei fi autem Fill). O berr-dice Qu'urmit. Il pignoli degli Uomini. des : ad Rom. 18. 15. Molte cose, di- vivono in un modo; ed essi in un altto: ce questo passo. La prima, che gli quelli tutti rivolti al bel tempo; questi tut-Amici di Dio, non hanno uno spirito ti intesi all'eternità beata: quelli per li Alliter de Dio, in lanno due : uno per Natura, pratti del fecolo; questi per l'Ette del l'altro per Grazia. Chi altro non la, la Virtu : dove danzano quelliri que che lo fipirito Naturale, altro nonè che li tremano : dove quelli ettuano ; dui ha lo fipirito fopranatura questi inorridifeono; quelli rutti radicale, altro effer non può, che Uomo più ti in Terra; questi tutti fissi in Cieche Uomo; per lo spirito naturale l' lo ; quelli finalmente vivono alla na-Uomo è ragionevole; per lo spirito so- turale ; e questi alla sopranarurale ; pranaturale, l'Uomo è fanto, cioè, è perchè fe quelli fi muovono fecondo Uomo feparato, e diffinto da tutto il il fenfo, questi si muovono secon-volgo degli Uomini. La seconda cosa, do lo spirito ; e secondo quello spiche dice San Paolo è , che lo spirito rito, che ne moti , negli afferti, e ne' fopranaturale è spitto di Adozione, e potramenti loro, atteffa a rutti, che la di Adozione divina e perciò, chi non loro condotta non è condotta da Figliuo-ha tale ipirito può esfer Figliuolo di li degli Uomini, ma da Figliuoli di Dio. Principe, Figliuolo di Re, ma non mai Questa è l'attelbazione che sa lo spirisara più che Figliuolo degli Uomini : to di Adozione ; e questa è una diffe-machi halo spirito della Grazia, benche renza, stò per dire , più che specifica, natofia in poverra, è Figlinolo nondime- che hanno tali Uomini da tutto il rino di Dio, ed Erede di Regno. O Ani- manente degli. Uomini . San Pietro fimali ragionevoli , apprendete ben fin nalmente nella feconda fua Epiftola didove potete arrivare, se alla tagione dice un non sò che di più , perchè

to, con tutti i fuoi doni fopranaturali, za o quanta ! Alcuni fono veramenarriva a cosi parlare: Pretiofa vobis pro- te ragionevoli , perche fanno elegmilla donavie : Vi hà concedure tutto ger bene, perchè tanno dir con David ! della Natura Divina. Quefto è l'ulti-faltri quel , che vogliono, che io non arrivar posta una Creatura ragionevole; vostro Cielo, o mio Iddio : Deus core percio. per ispiegare tutte queste pro- dis mei, pars mea Deus in aternum. Pl. prietà, conte può definirii un Uomo, 1722. 34. Così dicono alcunf, che fono che oltre lo spirito umano, ha in sean Uomini ragionevoli, e vasi d'elezio-cora lo spirito divino; un Uomo, sea Ma perche altri sono irragionevoper adozione è Figliuolo di Dio, e che ciò in morte fopra la Sepoltura di que-in tutta la fua vità è differente dal vi-fti tali, per iscrizione definitiva, che do di Uomini tanto fingolari, gli defi tibus, & similis satius est illis ! Visse nice; e dice: Ezo dixis Dii esti, Ø lempe, e mori come una Bestia: Mar estiis extess (di comes; e. Figliuoi desgli sopra la Sepoltura di Stefano, di cui tutti avete in voi il mio firito, e tu- aprirono i Cicli ; il Re della Gloria ; ti partecipi filete della mia Natura. Co- dal filo altridino Trono april e brace si dice Iddio; onde per Divina Defini cia: i Principi dell'Empireo prepararo-

Amici concede il fuddetro divino (piri- voli : ma in vita, o quanta differenouello, che di preziolo, di grande, e di Quid mihi eft in Calo, & quid volui fueccelio ha promello nello antiche Scrit- per Terram? lo veggo il Cielo, io vegeure : Us per hac efficiamini divina con- go la Terra: ma fra queste parri di Monfortes natura . 1. 4. affinche , con tali do, che cofa io eleggerò ? O quanto doni a non folo miglioriate la vostra ui pazzo sarei , se potendo elegger l'ora mana natura, ma fiate partecipi ancora timo, eleggessi il pessimo! Eleggan pur mo fegno, e lo stato più tublime, a cui altro per mia parte eleggo, che voi, e'l che fopra tutta la Natura è follevato a li affatto, e fotto apparenza di Bene, vivere dalla Grazia; un Uomo, che eleggono il fommo di tutti i mali; pervere degli altri Uomini; come può, altro scriver si può, se non che: Hic come deve definirsi un tal Uomo? Ma cimi in honore esse; non intellexis: quì fenza molto cercare, nel libro de Lumi giace un Uomo, che non intefe mai celebri fon quelle parole del Salmo 18. il fuo bello, il fuo forte, il fuo grande i in cui l'istello Iddio altissimo , parlan- e perciò comparatus est jumentis insipien-Uomini, che eletto avete me per vo- loggi celebriamo la Festa, e di altri fira parte di Mondo, non vi avvilite vali di elezione, fimili a lui, la Sare fra le fortune , e gli accidenti umani ; ta Chiefa nostra Madre fa l'iscrizione ; e lappiare, che voi, Poveri, o Ricchi, e dice : Beatus Homo, cui Cali pate-Nobili, o Ignobili, che fiate, fiete un- bant : qui giace un Uomo, a cui cozione, gli Uomini, che vasi sono di no gl' Istromenti, i Canti, e la Corofanta elezione , tono Iddi , e Figliuoli na , per dichiararlo Principe della Re-dell'Eccelfo . Filosofi con questo lume gia di Dio . Egli mori come tutti gli torniamo a definir l'Uomo, e conclu- altri Uomini; ma memoria eius non rai diamo ogni cofa . L'Uomo è Animal cedes. Eccl. 36. 13. Non è già motto ; ragionevole; ma questo nostro Animal perchè il nome di lui è l'eritto nel li-ragionevole coronato di gloria nella bro della Vita in Cielo, e sarà sempre Gestione, è nulla i é, effo nor deje, memorando e immorale anceni in ged effer qualche coda di più, col· Terra. O noftra condizione I Da una lo Spirito, colla Grazia, colla Ambiti nafeira si uniforme; una viti , e una sa, e il treta unione con Dio viven-more tanto differente; Codi è, Signodo; ma perchè non a tutti piace que- ri miei, così è i Da noi dipende qua fil Elezione, perciò diverfamente deve li effer vogitamo, e dalla noftra cleziodefinifi l'Uomo; in nafera, in vità, ne formiamo il concetto di noi : Se e in morte. In nafeita, tutti gli Uo e in morte. Animali ragione fita Natura, fimiles vanisti falli fu-fita Natura, fimiles vanisti falli fu-

mus: sam simili a un ombra, a un so- que, vivere secondo la Natura, o vifaremo trasformati. Che è meglio adun- della mia perversa natura.

vere fecondo la Grazia, similes ei eri-mus. Sarem simili a Dio, quia videbi- mihi intellessime. Pl. 118. 169. Duze mus eam sieusi oft: perchè vedremo qual mi intellesto da eleggere secondo le fia il nostro Iddio, e vedendolo, in lui vostre parole, non secondo i dettati

## QUESTION E

Vidit Deus cuncta, que fecerat, & erant valde bona. Gen. cap. 1. num. 31

Arcani della Santa Scienza fopra la Creazione, e il governo del Mondo; e prima sopra la bontà del Mondo creato: contro di quelli, che fenton poco bene dell'Opere del Signore.

creamoo, ad una ad una, calmunando.

Doftt, parian gli Jaloti ; è Cialcin le tutte, e trovandole qualle gli apjuntolevoleva, ditutte fi compiacque, Sami infegna Principi da ripondere a
de approvolle: Vidit Due soulla, gast uni infegna Principi da ripondere a
da figurare, o rente valde bonz: Ammit a gue ta credere alle Scuole, o Accadi Giudzio, che in un Mondo intero
di Opere nulla trova da disappovare code. Il perchè adunque, e la rigione
ma ammisabil Creatore, che facendo di una feccole, noi oggi incominerun Mondo intero di Creatute, nulla remo a cercare, con cercare se tutte sece, che non meritasse di estere approvato; ed o moi selici se intendet sa. il Mondo; e se Iddio in ciò, che sa. peffimo, quali noi fiamo pereffere Crea-far possa, e fempre faccia l' ottimo rure di Dio! Questo solo basta potreb. be a far sì, che sempre lodi, e non mai l' ottimo, non sacciamo il pessimo : e se a six s, che empre todi, e nominari i ottuto, nori sactamo ii penimo : e manciti diciffero dalle nofitte liabita : diamo principio:
Ma petrhè poco invendiamo , che fia i Pidia Deus tapita , que feterat , o defer tutto lavoto di Sapienza; per cio 'empre vodate bona . Se Iddio Creatoès, che non pochi fon quelli a, che con controli del con controli di controli d

L formmo Iddio , Creatore, no i profondi Giudini, Non è quello um omiotente, per integnas i mont di poca importanza; a perciò fia re a noi, sin dal principio a une permedio incominciare quelle Questi miniare l'Opere noître , e votra forma già rolle effere il primo ad efaminar l'e opere fie 5 e fecondo che le andava ne, e del Governo di Dio, petala Creazione, cama di ana, d'aminantolo Dori, parlan già lalori ; e ciaicun

ciò , che Iddio fa, e dispone , sol per- menti; nulla vi sarebbe da opporte: ma chè dell'Eterno Configlio non intendo- dir buona cosa ad ogni cosa, e buono vesse il nome di ottimo; nulla detto averebbe più in là del vero. Nè mi avanzo troppo così dicendo; benchè così dicendo, mi avanzi a dire contro due Classi di Uomini affai numerole. Una Claffe è d'Uomini eruditi, e dotti; l'altra è Clasie di Uomini dotti, e ignoranti infieme, cioè d'Uomini , che vogliono fare i dotti, e non sono. La prima Classe è di quelli che dicono che Iddio, ficcome far non può cofa infinita in quantità. così non può fare una cola ottima in qualità, e in persezione. La seconda Classe è di quelli, che prescindendo dalla Questione, se Iddio possa, o non possa fare l'ottimo ? negano che l'Ottimo abbia fatto nel Mondo creato. Non son pochi, nè piccoli questi avversari; nè leggiere sono le loro ragioni. Ma prima di sentire le loro ragioni, per camminar con distinzione, e brevità, in primo luogo io interrogo, quando fia che una cofa fi dica buona; quando, che si dica migliore; e quando, che si dica perfetta, e ottima? A questa interrogazione, se non erro, tutte le scuole devon rispondere, che il Bene, da cui viene il Buono, il Migliore, e l'Ottimo, est id, quod amnia appetunt, è quello, che è appetibile a tutti : così è definito il Bene. Ma perchè vari fono gli appetiti, e i defidetj; perciò vari fono ancora i Beni ; e quel , che è buono ad uno, non è buono ad un altro appetito; onde per comprendergli tutti, convien dividergli in due specie, e dire , che altri fono i Beni , que habent rationem Finis , che hanno ragione di Fine, cioè che si appetiscono per se medesimi; e che per se medesimi contentano, or quelto, or quell'altro appetito; e questi, secondo che più, o tider, , or fi dicono buoni , or migliori , e ora perfetti , e ottimi ; e percliè solo Iddio è quello, che può contentare perfettamente tutti gli appetiti, tutti

affai a tutto il Mondo creato ; questo ilo Iddio babet rathnem ultimi Finis . ad alcuni par troppo, e a me pare poco; ha ragione di ultimo Fine, non ordie dico : le Iddio approvata aveffe ogni | nabile ad altro bene , nè ad altro fine cofa, come perfetta, e al Mondo dato a migliore di lui. Altri poi fono i Beni. que babent rationem medii , che hanno ragione di mezzo, cioè che non si appetilicono per le medelimi , nè per li medefimi contentano gli appetiti; mafi appetifcono come istromenti, e mezzi da ottenere quel Bene, che un si prefigge, come fine del fuo operare; e questi secondi, che più, o men bene servono al fine prefiso, or si dicon buoni, ora migliori, ed ora ottimi. Ond' è, che Salomone per dare in un folo particolare l'Idea universale di tutti i mezzi, dice: Sermo opportunus est optimus. Prov. 15.23. Non il parlar forbito. ed elegante, ma il parlare a propolito è l'ottimo parlare; perchè folo allorafi parla egregiamente, quando fi parla acconciamente al fine pretefo. Posto ciò, in lecondo luogo interrogo : Se Iddio nel creare tutte le cose , e nel sare il Mondo, fi prefigeffe verun Fine, per cui lo creava; e per ottenere quel Fine , eleggeffe i mezzi migliori , e più opportuni : ovvero facelle ogni cola a caso, e alla cieca ? O Signore Altissimo, e chi di noi è sì stolido, o tanto bestemmiatore, che a questa interrogazione, abbassando la fronte, non vi adori, non faccia la professione della sua Fede, e non dica con David : Omnia. omnia in fapientia fecifi. Phiozza Nulla nulla a calo, tutto tutto, o Sommo Iddio, faceste con mente, e fapienza infinita; e perchè la Sapienza vostra, è quella, che attingit a Fine ulque ad finem fortiter, & disponit omnia suaviter; Sap. 8. 1. Non si ferma in un estremo folo del fine, che si propone, ma dall' estremo del fine passa all'altro estremo dell' Opera ; e dispone tutti i mezzi con soavità, e connaturalezza impareggiabile; e in uno con forza, e pollanmeno contentano gli appetiti , e i de- za invincibile; perciò io credo, lo confesso, che voi nel creare il Mondo. creaste tutto per qualche vostro fantiffimo Fine; e per arrivare a tal fine, da voi eletti fostero i mezzi migliori, i desideri delle Creature volitive ; per- e più proporzionati al vostro intento : ciò folo Iddio è l'ortimo, il fommo, e Così credo; e se taluno di più m'interperfettiffimo Bene; e perciò ancora fo- roga qual fuffe il fine , che voi nella

Creazione vi prefigefte? io rispondo con principio infallibile di santa Scienza 3 Salomone ; che omnia propter (emetiplum che Dei perfetta funt opera. Deut. 32.4. operatus eft Dominus . Prov. 16. 4. Voi faceste tutto il Mondo Corporeo per gli fetta, e ottima cosa non sia. Uomini; ma come primo, e fommo Bene; come primo, e ultimo Fine, al quale tutti i Fini, tutte le intenzioni, e mire iono subordinate; tutto faceste per voi medefimo; e che per la manifestazione dell' eller vostto immenso, de' vostri infiniti attributi , e gloria , fian fatti, e Angeli, e Uomini, e Ciepuò all'interrogazione dar altra rispofta, che questa. Ma chi colla Fede rifponde così , che dice , Signori miei , che risponde ? Iddio nel suo operare, è Agente infallibile. L'infallibilità di ogni preteto. Dunque Iddio, nella Creazione cleffe i mezzi più opportuni a conteguire l'ultimo fine, che fi prefifie della sua Gloria. I mezzi, che Iddio elesse per la sua Gloria, surono le Crea-Mondo Creato, fono perfetti; e ote bestemmiare insieme, che Iddio, infallibile Agente, fi prefiggeffe un fine, e fallibili al fine, per cui creava il Mon-Iddio, confiliamo con Mosè, come litezza telativa di mezzo in ordine al

Iddio nulla fa, nulla dispone, che per-

Piano, piano, dice qui un numero ben grande di Dottori, che per farmi meglio spiegare quel, che vado dicendo , mi argomentan così : Se Iddio far potelle l'Otritno, far potrebbe ancoral' Infinito; effendo che l' Ottimo in qualità , e l' Infinito in quantirà fon dell' istessa ragione. Che I dio non possa far lo, e Tetra, e turto: Chi crede, non l'Infinito in quantità, cioè un l'orpo. per cagione di elempio, d' infinira altezza di tefta, o d'infinita larghezza di braccia, credono provarlo con dire, che posta quell' infinira altezza di Corpo, Iddio ad ello non potrebbe più ag-Agente confifte nell'usare i mezzi più giungere ne pure un palmo d'altezza i opportuni al confeguimento del fine e perchè ciò repugna all' onnipotenza Divina, che sempre più, e più può fare in tutti i geneti; perciò Creatura infinita in quantità, è Creatura impossibile ancor'à Dio. L'istessa ragione milira per la Creatura ottima in qualità . ture, che fece; e il Mondo, che ovvero in perfezione; perchè, ficcome creò . Dunque le Creature , e il all'Infinito in quantirà , Iddio non potrebbe aggiungere ne pure un palmo d' simi (ono i mezzi e il fine, che Iddio altezza, odi larghezza: così all'Ottimo intese nel crearli: se dir non vogliamo in qualità, non potrebbe aggiungere ne pure un grado di perfezione . Repugna che Iddio non posta aggiungere un palpoi, o non sepre eleggere, o non potesse mo di più di quantità, o un grado di trovare i mezzi più opportuni , e in- più di qualirà , e di perfezione ad una Creatura. Dunque e l'infinita, e l' otdo. Sicchè è pur vero, che e quel er- tima Creatura del pari repugna all' onbetta, negletta del Prato, e quel terpen- nipotenza Divina. L'Argomento è fortaccio, temuto nelle Foreste, e quelle te, ed è il più dibattuto nelle Scuole a arene, calpeftate ne' Lidi, e que' Pove- ma esso nulla pruova contro di noi . relli sprezzati fra gli Uomini, nell'effer Effo concluderebbe contro di noi, quanloro, fono Creature perfettiffime, e nell' do noi diceffimo, che ottimo è il Moneffer ino ortimo è il Mondo presente, do in perfezione assoluta; perchè se tae non altro, immaginato da noi . Gran le fuffe, Iddio non porrebbe ad effo agcofa è questa, Signori miei: ma tant'è: giungere nè pure un grado più di persezio-Iddio è infallibile nel suo operare, e sie- ne, nè far porrebbe un Mondo migliocome non può errare nell'eleggere l'ot- re di questo, che ha fatto: Ma non è aimo fine delle fue operazioni, così non questo quet, che noi diciamo. Noi dipuò errare nell'eleggere gli ortimi mez. ciamo, che il Mondo è ortimo, e cozi da confegure i tuoi fini : Adorismo me David diffe, che è esquisito, cioè adunque noi profondamente questa Ve traicelto, e perfetto: E perche la squirità, concepiamo della riverenza dovu- fitezza, che David diede a tutte l'Opeta a qualunque Creatura, come a lavo-re del Signore, ed al Mondo, non è ro di Sapienza; e per lode del nostro squistrezza associata di fine, ma è squi-

fine i

migliore in perfezione relativa, cioè chi lo creò : e quando un mezzo nè quel, che vuole il Cavaliere, corre, lo è l'ottimo Cavallo, e il mezzo più perfetto di tutti . Siali adunque impoltibile l'Infinito, e l'Ottimo in perfezio ne affoluta : che non farà giammai impossibile, che ottimo sia il Mondo in perfezione relativa ; O in omnes volunfatto; altri Mondi innumerabili potrebbe creare più perfetti di questo : ma griamoci per tanto di effere in un Mondo, che fra tutti i Mondi possibili, è il migliore, Secundum voluntatem ejus :

me qui grida una Turba innumerabile d' Uomini poco dotti , e molto malinconici, che in finistra parte vanno in-

Ede"; onde diffe; Magra opera Domi- | Comandamenti di Dio; e il Mondo in ni, exquifica in omnes voluntates ejus . quanto difordine, e confusione si tro-Pf. 100, 2. perciò ancor noi diciamo, va? Come danque vero effer può, che che il Mondo è ottimo, non perche Iddio dal Mondo prefente riporti quel, fia il miglior di tutti i Mondi possibili che vuole ; se il Mondo presente è in in perfezione affoluta; ma perchè è il far fempre quel, che Iddio non vuole? Falso per tanto , salsissimo è , che il in effere adattato in omnes voluntates | Mondo presente sia l'esquisito, e l'otejus , a trate l'intenzioni , e voleri di timo mezzo del fine , che si prefisse iddio nel crearlo. Gran difficoltadi fon più , nè meno di quel , che vuole il queste : e pure non son tutte , nè le Padrone, si adatta a i suoi fini; ed principali, che far si possono in questa un Cavallo, che nè più, nè meno di materia. Ma che direbbero gl' Ipocondriaci, fe io diceffi, che questo istesso e passeggia; dica pur chi vuole, quel- malvaggissimo Mondo, è quello appunto che Iddio fra tutti i Mondi possibili eleffe, come ottimo mezzo alle ine fantiffime intenzioni, cioè alla maniteftazione della fua Gloria? Iddio non vuole, nè può volere malvaggità, e peccati: ma tale è la sua Sapienza, tates ejus. Nè da ciò segue, che Id- che supposti i peccati nostri, o quanto dio non possa fare un Mondo migliore bene de peccati istessi egli si serve alla di questo ; perchè se egli altro volesse sua Gloria ! Distinguiamo per tanto in di quel, che ora vuole; e se farto Dio due maniere di volere ciò, che avesse altro decreto di quel , che ha vuole. La prima dalla Scuola si chiama volontà di Beneplacito, la seconda si chiama volontà di Benevolenza: o per volendo ora quel, che vuole, questo parlar con più chiarezza, la prima è Mondo, che ha fatto, è l' otrimo Mon- volontà affoluta, la seconda è volontà do, che possa fare ; perchè egli in que- condizionata. Quando Iddio vuole una sto sà arrivar dove vuole, e colpire in cosa assolutamente : Non est, qui ejus tutti i fegni , che fi prefigge . Ralle- poffit resistere voluntati . Eft. 13. 9. Non v'è modo di repugnare ; e Angeli , e Uomini, e Cielo, e Terra, e Inferno , abbaffar devono la fronte , e an-Secondo il vantaggio, che Iddio volle dar là, dove fon comandari. Ma quanper noi, e per la Glotia, che egli vol-le per se. Non è così, non è così : contro di di Benevolenza, che laícia a tutti la libertà; allora è, che il nostro pravo volere, a quel fantissimo Volere repugna, e con orrore di tutta l'obbedienterpretando ogni cota, e dicono: co- tissima natura, dice: Non serviam . me effer può, che il Mondo sia perfet- Posto ciò, che vuole Iddio, e che non to, e ottimo per quel, che vuole Id- vuole ? Iddio in primo luogo con vodio ; te il Mondo per diametro è op- lontà di Benevolenza vuole , che il posto a tutto quello, che Iddio vuole Mondo obbedisca; e non pecchi : ma da esso i lidio vuole, che non si pec- con volonta assoluta di Beneplacito vuo-chi; e pur quanti peccati si sanno nel le, che il Mondo possa peccare, per-Mondo I Idio nel Mondo vuol fanti che affottamente vuole, che gli Uo-ta; e pure dove è la fantità nel Mon-i mini, e gli Angeli fian liberi a pecca-do I Idio comanda, e pur quanti fon re, e non peccare; e perchè un Monquelli, che obbedir non egliono a i do, che non è impeccabile, ma può c-2d

peccare. se vuole, spesse volte rta- sa, che Iddio, supposti peccati nostri ? bocca, e pecca; perciò Iddio in fe-Mondo con rutti i suoi peccati, serva a quella manifestazione di Gloria, che egli come fine si prefise nella Creazione : e perchè a tal prefissa manifestazione serve meglio un Mondo peccabile e (celerato che un Mondo impeccabile e innocente; perciò è, che Iddio vuole affolutamente il Mondo prefente, come più adattato d'ogn' altro Mondo alla prefissa manifestazione della fua Gloria. Oimè! Oimè! come effer può, che un Mondo peccabile, ed empio fia migliore di un Mondo impeccabile, ed innocente ? Ed io ripiglio, come effer può, che un Mondo imprecabile, e innocente sia migliore alla manifestazione di quella Gloria, che manifestar non si può, senza Mondo peccabile? Un Mondo impeccabile, e innocente farebbe certamente migliore, se Iddio avesse fatto altro decreto di quel, che ha fatto, e volesse altta manifestazione di Gloria di quella, che vuole; ma volendo questa, e non altra manifestazione ; questo questo, e non altro Mondo, è buono ed esquisiro. Sembra ciò strano: ma o quanto è vero! ed eccoci a quel perchè, dell'eterno Configlio, che oggi non potremo che in patte referire.

non volle un Mondo, in cui compa-

efercita , ed efercitando manifesta in condo luogo, inpposti i peccati del questo disordinatifimo Mondo. La se-Mondo, vuole affolutamente, che il conda ragione è, perchè Iddio, creando il Mondo, non folo volle manife-ftare qual egli fia, ma volle manifestare ancora qual fia, chi a lui fi oppone. e l'offende : E perchè nel Mondo impeccabile nessuno a lui opposto si sarebbe; perciò fra turti i Mondi possibili. elesse il Mondo presente, in cui adirarfi , e nell' ira fua andat dicendo : Mirare quegli Angeli ribelli nelle loro Catene: Mirate quegli Uomini trafgreffori nel loto efilio, ne'loro affanni, nella loro agonia, e motre; e imparate: quam horrendum sit incidere in manus Dei viventis: ad Hebr. 10.31. La terza ragione è , perchè Iddio fommamente si compiace di poter mostrare alla sua Corte , e queltí , e quelle , che forse qui mi ascoltano; e di essi far l'Elogio registraro nell' Ecclesiastico, e dire : Mirate, o Principi della mia Regia; mirate quell' Anima diletta, la quale Potnit transgredi, poteva peccare, e in mille occasioni, e incentivi di peccare trovossi ; e pure , perchè mi conosce ; perchè mi teme, e ama: Non est tranfgreffa. 31. 10. Sempre forte, e fempre Costante si tenne, e contro rutio l'Inferno, il mio amore ad ogn'altro amoa quelle ragioni, ed Arcani profondi re, e Diletto antepole. Quelta Anima sì, quest Anima a me più piace, che cento Mondi impeccabili . La quarta, La prima ragione è , perchè Iddio e per oggi l'ultima ragione è , perchè in altro Mondo migliore, e impeccabiriffe folo la fua Onnipotenza in crear- le, non averebbe potuto mostrare l'imlo, dotaro di tutti i Beni, e incapa- menfità del fuo amore, in dare alla ce di tutti i mali i ma volle un Mon- morte il suo Unigenito per redenzione do, in cui egli comparir potelle, non de nostti peccati; e perchè a Dio piacfolo grande in creare, ma grande, e que poter mostrare al Cielo, e alla massimo ancora in governare i Mondis Terra il suo Figliuolo in Croce: pere perchè poco vi vuole a governare chè gli piacque nel suo Figliuolo in un Mondo impeccabile, e incapace di Croce far vedere l'Idea, l'Esemplare disordine ; e moltissimo si richiede a di tutte le Virtù insieme ; perchè gli governare un Mondo sempre abile a piacque nell'Idea della Santità, sar ve-difordinarsi ogni momento, e per lo dere l'atrocità del peccato; perche sipiù disordinato affatto; perciò Iddio, nalmente gli piacque, che l'Universo laiciari i Mondi impeccabili, eleffe crea- rutto, per dir cofa maravigliofa, e sture il presenre, a governare il quale non penda, dir potesse: Sic Deus dilexit meno si richiede, che quella infinita Mundum, ut Filium suum Unigenitum Sapienza, quell'Infinita Provvidenza, daret. Jo. 3. 16. Perciò fra tutti i Monquella Misericordia, e Giustizia immen- di possibili come mezzo più adattato a queto peggiore fulle, tanto fulle migliore a gloria di poter dire : Il Figliuolo di Dio palefare quanto egli fia buono. Conclui di motro folamente per noftro amore: diamo pertanto, che ottimo è il Mon-Queto folo, quanto a voi maraviglia, odo, quale Iddio lo fece: che peffimo è tanto a noi cagionar dovrebbe compun-

questi suoi santissimi Fini, elesse un Mon-do, che pessimo potesse riuscire; e quan-ma noi Peccatori quali siamo, abbiam la 00, quate tauta to rece: the perime e lamo a not tagonal adverobe compun-i i Mondo, quale noi refo l' abbiamo; zione; per fervire non alla fecondaria; ma in questo pessimo Mondo, per van-ma alla primatia intenzione del nostro to del nostro Iddio, dir possimo i Mon-li Iddio, che è folo: Santissicatio nostra, la di, Uomini; Angeli impercabili, voi nostra fanțiă.

#### QUESTIONE $\mathbf{X}$ .

Quid cogitatis in cordibus vestris? Luc. c. s. n. 22.

Si risponde ad alcune Opposizioni contro la Creazione, e il Governo del Mondo; per chi non finisce mai di capacitarsi della divina Condotta.

re le Scritture, o nell'offervare il Mon-do, voi v' incontraste in quegli ardui Teatro delle vostre Maraviglie, con rutpassi, e in quelle difficoltà, che pur ta contentezza, ammiriamo le vostre Diftroppo s' incontrano nella nostra Fede ; posizioni , che da noi poco s' intendo-non vi atterrite, siate sorti , siate settni no ; e lodiamo sempre il vostro santissiin credere, e dite: Nella mia Creden-mo Nome. Questo sarà oggi il Tema za, non vi è da errare, perchè io al-del mio dire; e incominciamo. tro non credo, che quello, che dalla Quid cogitatis in cordibus veltris? Chi prima infallibile Verità è stato rivelato: potrebbe ridire tutto ciò, che passa nel ma perchè il cervello umano è sì fatto, nostro cuore, nel leggere le sacre Pagiche dove non vede chiara la ragione, e non [ne, e nell'offervare il Mondo prefente? trova il Perchè di quel, che vede, o lo credo, e fermamente credo, e con-ascolta; ratto si aombra, e rimane; per-sesso Mosè, che Dei persesta sunt ciò Gesù Cristo interroga Voi , e Me , Opera . Deut. 32. 4 Che Iddio non può come interrogò una volta gli Scribi, e errare in ciò, che sa; che persette sian i Farisei, e dice: Quid cogitatis in cordi- le Opere sue; e ottimamente satto sia il bus vestris? Che è quel, che sopra di Mondo: ma consesso, che in questo mio Me, e sopra l' Opere mie, andate voi credere, non poco mi tutbo, quando macinando nel voltro cuore, o Figlino- leggo nell' Epistola di San Gio: che Munli di Adamo ? Così nelle nostre interio- dus totus in maligno positius est. 5. 19. Tutri perplessità il Signore c'interroga, e to il Mondo è situato in malvaggità, e noi che rispondiamo ? Io per mia parte ogni cosa è coperta di concupilcenza di risponderò: Signore, giacchè Voi c' interrogate, affinchè noi consessiamo le de- perbia di vita, in sceleraggine, e pecca-

. Lez. del P. Zucconi Tom. V.

Er incominciare la Lezione fesserò ingenuamente, dove la mia Feprefente, dove lafcia la Le-de ura talvolta; e nella voltra Creazio-zione paffara mi fia permel-fo incominciare così . Se s'imbarazza: mavo per voltra pietà fa-mai, o Fedeli, o nel legge-mai, o Fedeli, o nel legge-

bolezze del nostro cervello, io vi conti è tutto involto. E'vero, che il Mon-

do presente non è più, quale Iddio lo che Iddio ne suoi Giudizi, và assai più fece: ma è quale noi reso l'abbiamo col inlà, diquel che noi possiamo comprennostro peccare: Ma è vero ancora, che dere : Egli, creando il Mondo presente. io peno affai a credere, che fia ben fat- non volle direttamente il fuo pentimento un Mondo, che si pessimamente rie- to , nò ; perchè se ciò fusse, celi direrfce : e questa è la prima difficoltà , in tamente averebbe voluto il nostro peccui jo urto, e a cui non fini di rispon- cate, per cui folo si pentiva; volle bedere nella Lezione paffata . In secondo ne , e direttamente , volle un Mondo , luogo, confesso di non poco turbarmi, di cui, supposti i nostri peccati, egli quando leggo nel Capo 6. del Genesi, pentis si potesse se percibe? Ut oftende-che Iddio annojato del Mondo, e degli ret divitius Glorie Regni [ui, at magnimi Uomini, diffe finalmente: Panitet me fe- dinem . Eft. I.4. Non per altro . fe non perciffe eos , 7. Ora mi accorgo di ciò, che chè, coll'istesso suo pentimento, volle ho fatto; ed ora mi pento di aver crea mostrare l'immensità del suo sapere, del to ciò, che ho creato di Mondo. Per suo potere, della sua grandezza, in far le quali parole, più d' un poco ton ten- sempre più di quel, che fece. Quì è il tato di credere, che il Mondo non sia punto, Signori mici; e qui è dove biquell' Opera persetta, che dice Mosè; sogna qualche poco di attenzione, per e nel mio cuore fi fuscita un certo pen- bene intendere questo prosondo Arcano, fiero malvaggio, che và dicendo : come e per apprender la forza dell'ammirabil Id io è infallibile nel suo Operare, se pentimento di Dio. Allor che il Redenegli istesso si pente dell' Opere sue ? Ed tore nell'anno trigesimo della sua età o quanto meglio egli farto avrebbe, fe slava per incominciare la sua Predicazioin luogo di quelto, creato avelle un al- ne, e la riforma del Mondo, Giovanni tro Mondo, di cui egli dovesse compia- Precursore di lui a tutto Isdraele diceva: cersi sempre, e non mai pentirsi ! Ma Panitentiam agite: Pentitevi, o Figliuo-Quid cogitatis in cordibus vestris ? Che è li di Isdraele , pentitevi . E perchè quel, che noi diciamo, quando diciamo questo nuovo parlare, e Giovanni ? percosì? La Scienza de' Santi, che è la 10- chè questo tante volre replicare la Penila Scienza infallibile - coll' Ecclefiaste senza ? Perchè; appropinquavit Rernum co ci afficura, che Deo omnia fuerunt | Calorum . 3. 2. è vicina la rinnovaziosognita, antequam crearentur. 23. 29. ne del Mondo, e il nuovo Regno de' Iddio non fece alla cieca il Mondo ; Cieli già incomincia a mostrarsi alla Teravanti di crearlo, vidde tutta la fua riu- ra. Sicchè alla rinnovazione del Mondo. scita; vidde il suo istesso sentimento; per-le all'incomparabile regno di Cristo, deve chè, come dice San Giovanni, tutte le precedere la Pentenza? Or che volle di-cose evant, o creata sunt. Apocal. 4. re Iddio, quando disse di pentissi d'aver 11. etano prima di esser create: perchè creato il Mondo, e l'Uomo? Forse volprima dell' effer loro, erano nell' Idea, le dire, che gli dispiaceva la Creazione, e nella Previsione divina . Se per tanto o il Mondo creato , o il fine per cui Iddio previdde, che il Mondo sarebbe creato l'aveva ? Ma come cio, se egli è si male riuscito, che egli pentito fe la quella istessa Sapienza, cuiur dispositio non rebbe di averlo creato, perchè lo creò ? fallitur. Eccles. che errar non pnò, che Perchè dalla Creazione non ritirò la ma- fallir non sà? E chi dirà mai, che Iddio no; e in luogo di questo, non creò un' di fe , e del suo operare , si pentisse à altro Mondo di sua maggior soddisfazio- Ciò dir non si può certamente, senza ne ? O altitudo Divitiarum Sapiemie , dir bestemmie. Dicasi adunque, che egli & Scientie Dei ! Quam incomprehensibi | fi penti , non perchè mal fatto sulle il lia sunt judicia ejus: O irvestigabiles vie Mondo, da lui creato; ma perchè mal ejus! Ad Rom. 11. 33. O altezza della divi- fatto era quel , che nel Mondo facevana Sapienza, quanto profondi fono i vo- no gli Uomini: e questa è la prima spiefiri Gudizi, quanto fecrete, ed occulte fo- gazione dell'arduo paffo. Dicali in feconnote vostre Vie ! Nel nostro istesso cercare do luogo, che egli si penti, non per conil perchè della Creazione; bene apparisce, dannare se, ela sua Creazione : ma per es-

primere quanto condannabili fuffero gli tenza disfarò quanto di male avrai com-Uomini , che di loto , con tanto amo- mello . Ma fe nè Innocenza , nè Penire creati, pentir lo facevano; e questa è l'altra spiegazione del Pentimento Divi- veder qual sia la mia Santità, e Giustino. Ma in terzo luogo, e principalmenge, dicasi con David che: Panituit eum, fecundum multitudinem mifericordie fue . Pl. 105.45. Si penti, non per aver dolore di fe , ma per aver misericordia di noi : e perché la Mifericordia Divina , come dice San Paolo : Ad Paniemiam adducit : ad Rom. 2, 4. conduce a quella Penitenza, che disfà, quanto si è fatto di male; perciò è, che Iddio volle effere il primo, che si legga nella Scrittura, a dire : Panitet me : Mi pento di avere tanto beneficati gli Uomini, affinchè gli Uomini da quella mia espressione di dolore imparino a dire : Panitet nos : Ci pentiamo di aver tanto offeso Iddio: e se essi così diranno, io per essi farò quel, che essi non aspettano . O Signore , e che farere di più di quel che avete fatto ? lo disfarò quanto effi han fatto di male nel Mondo, io laverò il Mondo, prima coll'acque del Di-luvio, poi col fangue dell'istesso mio Figliuolo; io rinnuoverò l'Univerfo, e colla Redenzione, farò nel Mondo un altro Mondo, e un opera maggiore dell' istessa Creazione : Perchè il Mondo . rinnovato colla Morte del mio Figliuolo , farà un'Opera incomparabilmente maggiore del Mondo , creato dalla mia destra. Ed ecco , ciò che volle dire Iddio, quando diffe; Panitet me; ecco il Pentimento Divino, che disfa quanto noi abbiam fatto di male ; ecco quella Penitenza, che richiedeva il Precuriore Giovanni, quando il Mondo era vicino a rinnovarti col Regno di Crifto; ed ecco finalmente il Mondo, che nè pur colle fue malvaggità, uscir può dagli eterni, immutabili Decreti dell' Alt ffimo Iddio . Iddio non volle impeccabile il Mondo, lo volle libero a bene, e a male operare, e diffe , Mors, & vita in manu tua est: Deut. 30, 21. In tua mano è la vita, e la morte; il bene, e il male: fe eleggerai il bene operare, io nel Mondo farò comparire quanto sia bella la Innocenza; ma fe eleggerai il male operare, io farò nel Mondo compatire quanto bella sia la Penitenza, e colla Peni- de? Ed eccoci al nostro solito Perchè so-

tenza a tè piacerà, io nel Mondo farà zia; e il Mondo in qualunque parte vada, fempre fervirà all' alte mie infallibile Idee. O' Sommo Iddio! Que ibe à foiritu tuo? Pl. 138.7. Dove porrò io andare lontano da voi : se dovunque io vada, e qualunque coía elegga, sempre hà da servire alla vostra Gloria, o per amore, o per forza; o in Penitenza, o in Pena ? E ciò detto sia per mostrare a i nostri cervelli, che Dio non errainciò. che fai, dice, e dispone; affinche ogn uno, in quel che non intende, picchi

la fronte, adori, e tremi,

Ma, sciolte le difficoltà sopra la Creazione, incominciano quelle, che s'incontrano fopra il Governo Divino; e la prima per oggi è quella, che si trova nel Capo rerzo del Genefi, dove fi legge, che, creato appena il Mondo, un Serpentaccio entrò nel Paradiso terrestre; istigò la prima Donna Eva a mangiar del frutto vietato: e la Sedotta staccò dall' Albero il Pomo: O comedit; deditque viro fuo, qui comedit: 6. e mangiollo : mangiar lo fece al suo marito Adamo; e Adamo, ed Eva, e tutti noi poveri loro Figlinoli andammo in perdizione. Or qui io fon tentato a dire: Perchèlddio lalciò, che quel serpente, invalato dal Diavolo, entrasse nel Paradifo dell'Innocenza? Perchè permile, che esso adoprasse la preparata macchina di Tentazione, con tanta rovina del genere umano? Non poreva egli impedirlo? Non poteva allora allora troncargli la lingua, e schiacciargli la testa? Poteva certamente far tutto : Perchè adunque non lo fece ? Perche lasciò cadere la felicità di tutte le generazioni umane? e per allargarms un poco, perchè ora permette, che noi rutti di giorno, e di notte, in casa, e fuori gamo infestati da tanti Demonj tentatori, che ancor San Paolo fi doleva di avere anche cgli il suo Satanasso a ridosso, e di vivere continuamente nel fuoco ? Che Iddio , avendoci fatti liberi , ci voglia ancora peccabili, ciò facilmente s'intende ; ma effendo noi peccabili, che ci permetta poi tanti impulti a peccare, chi l'inten-

D 3

Dra

pra il Governo di Dio. Dove dunque , | Spiriti superiori , colla loro virtà , diftroverem noi il Perchè di questa nodo- putano sempre cogli Spiriti inferiori; ed fiffima Questione ? Il dire con S. Gia- ora questi , ora quelli vincon la zussa . como, che unufquifque tentatur à concu-Gli Spiriti inferiori, ed umani, colla lo-pilcentia sua, 1.14. non è dire a proposi-ro libertà, disputano sempre co' loro geto, perchè San Giacomo parla della ri- nj, e inclinazioni; ed or questo, ed or bellione della carne, in cui ci ttoviamo | quello all'altro cede il Campo, e la Vitnello stato presente, in cui, ancor senza Demonj, ciascuno è tenrato da pravi affetti della fua fediziofa Concupifcenza. Ma al tempo dell'Innocenza, avanti il influenza celefte, o una qualità elemenpeccato, non v'era sedizione di Concupifcenza; e il Serpenre renrarore, tutto una Donna; in un Monte si forma il da se sece l'impresa di sedurre la Donna, Diamante, e in un' altro lo Smeraldo. di far peccare Adamo, e in lui, come Prevale un'altra influenza celefte, o un' Capo, di atterrare tutto il Genere uma- altra qualità elementare, e qui muore no : Perchè adunque permise Iddio que- un' Uomo, e là muore una Donna; qui sta funestissima tentazione ? Nè giova a maturan le biade, e là fioriscon le pianquesto Perchè rispondere con S. Paolo , che Iddio non laccia mai , che noi fiam ptio unius est generatio alterius; dalla mortentati : [upra id , quod possumus. I. Cor. | re di una cosa , l' altra si genera ; colla 10.13. fopra le nostre forze ; perchè è vero, che Iddio ci affiste sempre colla sua grazia, affinche non folo poffiamo, ma fi conferva; e l'Univerfo tutto è pieno poffiamo ancor con facilità fuperare il di quella varietà, per cui , fecondo l' fuperbo, e feroce Inimico; ma è vero ore preferitte, altri vengono, e altri parancora, che Iddio permette, che il fu- tono; e la Scena non è mai vuota, ma perbo Inimico ci tenri , in modo che per novità è fempre ammirabile . Or fe con tutra l'affiftenza della Grazia, cadef- raluno danneggiaro dal Sole, dall'acqua, fe Adamo , e noi dopo lui cadiamo si spesso nelle carene infernali ; onde sem- Perchè questo Sole , sopra la nostra tepre rorna da capo la Questione, perchè sta ? Perchè questa mischia perpetua di Iddio tanto permerra al Demonio? Che caldo, e di freddo, nelle nostre viscere? risponderemo per tanto, o santa Scienza; Ogn' uno a costui risponderebbe: O mi-Et quid (criptum eft ? che cofa è feritto fero ! non vedi tu, che in questa perpenel libro de lumi ? Due cose io rrovo tua mischia d'influenze, di qualità, e di scritte in questo libro celeste a nostro pro- umori, è siruata la Natura tutra, e il posito; la prima si legge nel 3, dell'Eccle- Mondo corporco? E chi non vuole quesiaste, chedice: Cunila secit bona in tempo- sta Dispura, vuole un'altro Mondo, che re suo, & Mundom tradidit disputationi non è crearo ancora Così, cred' io, corum. 11. Iddio colla fua infinira bonrà, fe- risponderebbe ogn'uno di sano cervello: ce le nature tutte, e il Mondo, e poscia? E Perchè questa è la vera risposta, che dar poscia lasciò ogni cosa alla disputa, e al si deve a tutte le Questioni, che muo-contrasto; e la disputa incominciata al prin-ve il nostro cuore i allorche inquietissicipio, non è finita ancora; e guai a noi mo fopra ciò, che accade in Natura, se fuste finita: perchè già finiro sarebbe col- và dicendo: Perchè questo; perchè questo la disputa ancora il Mondo. Mirabil cosa! altro ? Ma in questa istessa risposta cia-I Corpi superiori, e celesti, colle loro in- scun vede, che risponder si debba, a fluenze, dispurano sempre co' Corpi in- chi dalla situazione, in cui Iddio Creaferiori, ed elementari: ed or questo, or rore pose la Natura, e il Mondo, pasquell' altro prevale . I Corpi inferiori , fando al governo, che del Mondo creacolle loro qualirà , disputano sempre in- to tiene Iddio , interroga , e dice : Perfieme, ed ora il caldo al freddo, ed chè Iddio permife, che nel Paradifo enora il freddo al caldo si arrende . Gli traffe quel Serpentaccio infernale e per-

toria; e ciò, che da questa zuffa perpetua succeda, chi vi è, che non lo vegga, e in se non lo provi ? Prevale un' tare, e qui nasce un' Uomo, e là nasce te; e perchè secondo la Scuola: Corrumorte di quelle, e colla generazione di queste, la Natura và avanti, il Mondo o dal fuoco , bestemmiando dicesse : chè permette, che tanti altri non mino-l'oppresso, e spoglisto da un Tribunale : Lez. del P. Zucconi Tomo F.

ri Serpenti ci stian d'attorno a tentarci O Signore, e perchè permettete si satte a trute l'ore? Anche a quella interroga- (venture a vostri Servi ) Perchè; Suavit zione risponder si deve: Fratcho, il Mon- est spiritus Demini ; lo spirito, e il Godo tutto è lituato in diputa : la Vita verno di Dio è ioave, e piacevole: egli dell' Uomo, come dice Giob, è una milizia inceffante di riffe naturali , e mora- puta: e perchè non vuol fare violenze li ; e le quelle riffe entrarono anco-perciò lafcia correre le canfe naturali ; ra in Cielo fra Angeli , e Angeli , e per non troncare il corfodella natura, che ti maravigli u , che un di que non fa miracoli a tutte l'ore. E quanto gli Angeli caduti , entrafse in Paradi- ciò sia ben fatto, per non entrare in alfo a disputare con Eva; ed ora en-tri punti, da ciò solo può taccorsi, che tri nelle nostre Camere, ne' nostri Ga per talipermissioni, nestrino si sida di se binetti, a disputat con noi in vita, e ne' suoi passi; la natura è più sciolra al in morte? Lateia le animirazioni; prendi fuo corfo; e il Teatro, è fempre pieno l' Armi invincibili della nostra Fede , di timori, di speranze ; di maraviglia, e e nella ma vittoria, saprai perchè Iddio di diletto. Chi adunque può dolersi d'un permetta quelle Battaglie . E ciò in pri- Governo sì rispettoso a tutti gli Agenti, ma risposta. Ma perche a quelta risposta e tanto piacevole? Ma andiamo avanti-qualche inquieto potrebbe replicare: A Colle cause naturali, operano in Teatro chi vince torna bene lasciarlo entrare in ancor le cause libere, e i vizi colle virbattaglia; ma a chi perde, come alla par-tti; la natura colla Grazia; la Concu-te maggiore succede, perchè, perchè la piscenza colla Ragione; e i Demonj, sciarlo in perpetuo conflitto? Fratello, quasi in Campo di Battagha, son sempte Sorella, sai perche Iddio ciò permette? in azione, e in briga cogli Uomini; ed Percliè in (econdo luogo è quel Dio , o quante , e quante volte avviene, che che è. Da tutta la Sertitura fi raccoglie, le Vittù cedano a i Vizj) la natura prede Iddio per una parte famois , o mitu valga alla Grazia ; la Concupifenza forof Dominus. Pl. 85, 5, è un Signore foa-vissimo di fpirito, e governo, ma per l' atra è un Signore Fortis, o Petens in Tenatori tuonsno di riusci sibene conprelio . Pf.28.8, di Potenza, e di Fortezza tro Iddio! O Signore, perchè nel voftro invincibile: Con questa ammirabil tempra Governo permettete voi tante Battaglie, di spirito, come ideò, come fece, così tante Tentazioni, e si fimesti avveniancora governa il Mondo : e perchè lo menti? Perchè? Perchè: Suevis eff fpirifece quali tearro, in cui come dice San Ins Demini. Iddio è un Signore di spi-Paolo, Spettaculum fatti fumus Mundo, & tito, e di Governo dolciffimo . Egli ha Augelis, O' Homaniks, t. Cor. 4,9, fiat faitt gli Angel, e gli Uomini, e gli ha mo in perpetua azione, spettatori, e spet lasciati: In man constiti sui: Eccl. 15, 14. tacolo insieme : perciò dall'altissimo tuo in mano del loro arbitrio, e della loro Trono, il soavissimo, e potentissimo Id- libertà : e perchè forzar non vitole la lidio vede , e come Giudice sovrano of berea di quelli, o di quelli ; perche non letva il valto, e immenio teatro della vuol nulla per forza; perche vuole, che natura, della Grazia, e della Gloria; ed le Virtù non fiano neghittofe in Teaegli , che tutto muove, nulla apparisce. tro; ma sian provate tutte , affinche , Ma per venire al nostro punto, chi può quanto belle sono, tanto sian valorose; riferir ciò, che si opera, e quanto succe- perciò è, che egli permette, che tenti de in quello gran Teatro di Mondo ? chi vuol tentare , che cada chi vuol ca-Operano le cause naturali ; si azzustano dere , e che si perda chi vuol perire; e le qualità, e gli accidenti; e che acca quanto lodevole sia si dolce Governo de! Ora un Giusto, per non parlare de da ciò solo si può arguire, che senzatali gli Empj; ed ora un altro timane assoga permissioni, le cause libere non sarebbero to in una Tempesta; o schiacciato da u- più libere ; gli Angeli, e gli Uomini poharovina; o infamato da un Malvaggio; o trebbero dolerfi di aver ricevuto il volere,

ancora a nostri giorni, è vero, e gode, tutto il mio intendimento.

lere , e non poterlo mai efeguire ; di che molte sian l'Anime , che tutt' ora aver ricevitto le forze, e non poterle entrano nelle sue Catene: Ma quanto mai adoperare; e il Mondo non farebbe piange di effere da altre Aninie (cherni-più Teatro di valore; ma di oziolità, e to, e di non aver forze uguali alle forze infingardaggine. La risposta per tanto a di tanti, e tante, che di lui, guafi di Catutte le Questioni del nostro cervello, ne legato, si ridono? Freme il misero, e quando non sà capacitarfi, perchè Iddio nel fuo Inferno fi adira di effer vittoriopermetta tante tentazioni, e peccati, e lo, e pur di essere in catena; e che il disordini nel Mondo, è solo perche, sua- suo tormentato Regno, non men dell' vis est spiritus Domini: lo Spirito, e il Empireo, serva alla gloria di quel Dio, Governo di Dio è dolciffimo, e che la la cui mosse la guerra: Perchè se è glo. scia correre il Mondo, come con tanta ria dell'invittissimo Iddio avere una Refapienza l'ha creato. Ma perchè se lo Spi- gia , piena d'innumerabili Beati ; non è rito del Signore è soave ; è ancora: fer- minor gloria di avere una Prigione, pietis, & potens, forte e insuperabile; e ta- na d'innumerabili Principi, e di superbis-le, che se lascia correre il Mondo, là simi spiriti in sempiterna Catena. Veda solo correr lo lascia, dove egli vuole, adunque il nostro inquieto cervello, e che arrivi , perciò ò quanto bene Iddio impati quanto ben fatto, e governato sia colpifce ne prefissi suoi fegni, e il Monil Mondo, che dovunque vada, tempre do con tutti i fuoi difordini, quanto be ha da fervire alla gloria di quello, a cui ne ferve agli eterni, e immutalii detre in Cielo, in Tetra, e nell'Inferon i can-ti del Signore i Prevale all'Uomo il Ser-penne, e vero je là nel Paradio Tetre-Penner de fede, de exclavati homile : ltre atterrò tutto il Genere umano : Ma Adoriamo ger tanto le ammirabili dispoquando esso credeva di aver ttionsato, sizioni di Dio; e se mai avviene, che vede l'Uomo un tempo caduto, ora e nella nostra Fede s'incontri qualche passo faltato ad effere Uomo Iddio: Vede una difficile, diciamo: Io non intendo ciò, Donna, che, per vendicare l'ontadi Eva, che veggo, o afcolto: Intendo nondi-preme a lui la tefla, e gli fiacca l'orgo glio; evede il Mondo atterrato, in nuo-difpolitime non fallitur; e perciò adoro va , e più ammirabil forma riforto . Do- ancora quel , che non intendo : e per ve è ora il Trionfo del Serpente tenta- vanto della mia Fede, godo di creder tore? Prevale egli dopo la prima Victoria di Dio ciò, che di gran lunga supera

#### QUESTIONE

Bona, & mala ; Vita, & mors ; Paupertas, & honestas à Deo sunt. Eccl. c. 11. n. 14.

Areani del divino Governo sopra il ripartimento de' beni , e de'mali di questa vita .



Ignore altissimo, e nostro Id-no ancora i Mali; e se: In manibus tuis dio; prima di parlare ad al-tri, parlo a Voi, e con Voi son tutte le nostre sorti : qual sorte abmi rallegro della somma Pa biam noi da aspettare ? E Voi , come dronanzi, che di noi, e maneggiare; Voi, come riparrite le no-dete cole noltre incontraftabile ave-te: ma fe da Voi, co Beni, vengo- vid con molto affetto a Voi cantò, che

cofa quaggiù fi riempie di benedizione, e dia legrezza : Aperis tu manum tuam, o imples omne Animal benedictione . Pi. 44. 16. Sò , che nell' Ecclefiaftico è feritto, che i Beni son fatti per li buoni : Bona bonis ab inicio creata (ant . 39. 30. Ma perché il Profeta Abacue fi duole, pravalet adversus justum ? Perche Geremia piange, che gli Empj fian prosperati : Quare via impiorum prosperatur ; & bene est omnibus, qui pravaricantur, o per questo nostro aere caliginoso, non altro più rifiiona, che fospiri, e lamenti di gente, che si querela, che la benedizione sopra ogn'altro, che sopra il loro tetto arrivi dal Cielo? Perciò Signore, e Iddio benignissimo, contentatevi, che oggi io entri in quest' altro segreto del vostro Governo: e interroghi ; perchè fucceda tanta difuguaglianza nella diftribuzione de' beni, e de'mali fra noi? A-Santi ; fi prepari a rispondere a i lamenti di tanti miferi ; giustifichi il divino cominciamo la Lezione.

Pauper sum ego . In nome di tutti i Poveri, incomincia un affitto, e dice: Pauper sum ego, & in laboribus à juven. tute mea . Pi. 87. 16. O miscro me ; e vita ? Altri abbondano in tutto; e a me tutto manca : lo vado cercando da vipaffati i miei giorni ; e giorno buono non nacque mai agli occhi miei : Or perchè ad altri tutta la benedizione, e a me la fola diferazia ? Scienza de' Santi; che risponderem noi a questi lamenti ? Quid scriptum est ? Che cosa è scritto nel Libro di tutte le Verità rivelate : ripiglia quel Povero ; ma che giova il Nell' Evangelio di S. Matteo è scritto . che Crifto, interrogaro sopra un nodo di che nati siamo a fare miserabile sperramatrimonio, a chi fi opponeva, rispose: colo di noi nel Mondo; e nel Mondo Ab initio autem non fuit sic. 19.8. è ve- appena v' è più luogo per noi ! Scienza ro, che Mosè, per la vostra durezza, de Santi, che cosa s'ha da rispondete su permife a voi , o Ebrei , ripudiar le vo- questo punto , che abbraccia un Mondo ftre Mogli; ma al principio, nell'istitu di lamenti, e di querele, contro il dizione del Matrimonio, non fu così : vino Governo; perchè mentre alcuni fi

quando Voi aprite le vostre mani, ogni i di che vi dolete, quando vi dolete della voltra Poverta? Iddio non ha farto quel Mondo, che corre a'giorni vostri : Iddio non a questo, ne a quello in parti-colare, ma a tutti i Figliuoli di Adamo ditie in comme : Quafi olera virentia , tradidi vobis omnia. Gen. 9. 2. lo mi riferto il Cielo, e a voi lascio l'uso della che l'Empio prevalga al Giusto: Impius Terra; evoi in buona Fratellanza godetela tutti del pari, Così dispose Iddio al principio: Così fino al giorno d' oggi li fa della Luce, dell' Acqua , dell' Aria . e del Fuoco, che sono beni a tutti coinique agunt ? 12. 2. Perchè finalmente muni . Ma se della Terra fruttifera gle Uomini fecero fempre, e tutt' ora van facendo con ferro, e forza, cento e mille divisioni ; se quei , che erano beni di natura, gli han resi beni di fortuna. o più tosto di rapina ; non vi dolete di Dio ; perchè al principio, Non fuir sic ; doletevi de' vostri Fratelli maggiori . che nfurpando tutto per se, nulla lasciano agli altti; e che per far ricca una Cala . cento ne fecero poverissime . Ma pra il Libro di tutte le Verità, la Scienza de' voi , ed effi piangete del pari la condizione del Genere umano, dopo il peccato: I Fratelli maggiori , e potenti mi-Governo : e noi in questo Argomento in- rino le miserie de' loro minori , mirino lo squallore, la povertà, e dicano: Oime! Ecco a che è ridotto il Mondo, da che non v'è più innocenza : ma i minori mirino la tronfiezza, mirino le sprezzature, mirino la pompa, e il fatto de che di buono a me più retta in questa loro maggiori , e dicano : Oimè ! quefti, come noi, fon tutti condannati a morte, e pur fan tanto i fuperbi : il vere, e non lo trovo; io in travaglio ho Mondo è tutto percosto, e pur và facendo il bello. O quanto, o quanto fiam tutti caduti! Dican così: perché affin che or si dica così , Iddio permette queste disuguaglianze di fortuna nella Famiglia di Adamo. Così, o poco differentemente, noi fra noi diciamo tutto il giorno, così dire, se fra tanto noi fiam quelli , perchè il Mondo di oggi , non è più il dolgono di effet nati Poveri , altri si Mondo di allora: Poverelli , Poverelli , dolgono di effer nati storpiati ; m. rere

fanità, questi si dolgono di effer nati deboli d'ingegno; mentre un si duole c'i le dieffer nato troppo flemmatico ; e chi è nato full' Alpi, fi duole di non effer nato in Firenze ; e chi è nato in Tartaria, o quanto ha da dolera di non effer nato in Italia : e chi v'è, che di qualche cofa non accusi la sua nascira ? que è icritto nel Libro della Scienzade' Santi, che è Libro de' Principi, e de' è scritto, che tutte le cose naturali duraloro trovare l'abbondanza, le ricchezze, tura, in questi ditordini di Mondo, quali

quelli si dolgono d'effer nari deboli di la tranquilità, e la pace del Paradifo : cioè di quei Beni non particolari di veruno, ma a tutti comuni. Or che pereffer nato troppo biliofo, l'altro fi duo- duto abbiam questo privilegio, convien foggiacere a tutto quel, che porta la moltiplicità delle cause seconde, e la varietà della natura. Ma perchè al buon Governo appartiene non folo ordinar bene le cose, mariordinare ancora i disordini, che fuccedono : offervate, o Pove-Quid igitur scriptum est? Che cosa adun- relli, giacchè per voi solo oggi io parlo: offervare, dico, per voftro conforto, come Iddio riord na bene nella fua ca-Capi di tutte le notizie? Nell' Ecclesiaste duta, nel fao disordine il Mondo. A voi è toccata la Povertà, e vero; e adno come furono create al principio: Di- altri la Ricchezza: ma da qual parte credici quod omnia opera, qua fecit Deut, dete voi che venute fieno, e titt' ora perseverent in perpetuum. 3.14 Ne Salmi fioriscano le Arti più belle, e più gioveè scritto, che il giorno, cioè il Sole, le voli al Mondo già disordinato? Dall'ozio-Stelle, e rutte le cause seconde universa- sità de ricchi; o dal lavoro o dall' induli, e particolari, (eguitano a operare co- firiade' Poveri? Nell'Ecclesiastico si legme fu loro ordinato al principio ; e la ge , che : Malitiam docuit otiofitas . 33natura tutta feguita a correre, come a 19. L'oziolità fu fempre maestra de vizicorrere incominciò nella fua formazione: e la Sapienza non da altre nafce, che Ordinatione tha perseverat dies : Pl. 118. | dall' industria , e dall' applicazione : Post 91. Or perchè le caufe feconde re la natura, industrians seguirur sapientia. Posto ciò, difacendo il lor corfo, portano, che un na te, o Ricchi, dite, o Poveri, in qual cascadi questa, e l'altro di quella Famiglia, sa è meglio nascere ? Si gira per la Circioè un Povero, e l'altro Ricco: uno in ta, e ciò, che di bello fi vede o nelle. kalia, e l'altro nella Libia arenofa, cioè | Pitture, o nelle Sculture, o nell' Archiuno in feno della Chiefa, Spofa di Cri-tto, e l'altronel feno della Cecità, edell' Torri, delle Cafe, altro non è, che Ignoranza: uno di quella, e l'altro di lavoro, che induttria di quelli, che nacquella Genitura , cioè uno storpiaso , e quero Secondogeniti , e Cadetti nel l'altro (ano ; un di questa , e l'altro de Mondo, Si mostrano le case ricchissime quella tempera; perciò è, che Iddio, che de Primogeniti, fi ammirano gli Arazzi, trattener non vuole il corto delle caufe fi ammirano le Tappezzerie , fi ammira teconde, e della natura, nè vuol fare l'addobbo, e la supellettile tutta : e in a tutte l'ore miracoli , lascia correre , case si belle null'altro si vede di buono . come corrono, i Fiumi; e nafcere da le non quello, che usci dalla casa del quella vena l'Oco, e da quell'altra il lavoro, e dell'industria. Esce fuora quel Ferro ; da quella radice la Rota , e da Primogenito , e quella Primogenita , e quell'altra il Pruno ; e la Rosa colle spi- quasi uscisse il Sole, sa per putto una spane infieme : perchè così vuol la natu- fa di lumi. O Poveri, o Poveri, nati in ra : Tempo già fiu, che la Giustizia Ori- secondo, e in serzo luogo, riconoscere il ginale trattenute averebbe trute quelle voltro in quelle comparie, e ridetevi più Broppiature negli Uomini , e gli Uomi- di un poco di quelli , che tanto fi tenmi tutti nati farebbero e fani, e belli, e gono dell' altrui. Delle vostre fatiche fi dettri di corpo, e di mente; e dovun- adorna il Mondo tutto; e se Voi avete que nati fossero, nati tutti sarebbero del bilogno de Ricchi, credete pure, che à pari in Paradifo, e ricchi del pari : per- Ricchi affai più han bifogno di Voi: imthe nati del pari in quella Gintlizia ori-ginale, che da per tutto avcrebbe fatto fi sogliessero quelle disugnaglianze di na-

do, che è si ben adorno di natura. giultificare il divino Governo; ma per nulla; e non fanno quel tutto, e quel consolazione de'Poveri, questi son tutti nulla, che dicono. Nell'Evangelio è scrit-Platonismi, che in pratica nulla conclu- ta una certa Parabola dottrinale, la quadono. Se non vi fosse peccato, non vi le insegna, che a Dio a deve render farebbe Povertà; se non vi sosse Pover-conto, non solo dei peccati commessi, tà, non vi sarebbero Arti; se non vi sos-ma ancora de Beni ricevuri; e il conto fero Arti, il Mondo farebbe men bello, è farà sì rigorofo, che per espressione, a veto : ma con turta quelta vetità a noi quel fervo , che aveva tenuto oziolo il tocca a lavorare, e a servire per vivere; talento, consegnatoli dal Padrone, su e tal volta avviene, che non si trova ne detto: Serve nequam: Servo neghittoso. da lavorare, ne da fervire; onde, fe ta- anzi malvaggio, qual frutto mi rendi na lora ci lamentiamo, fiamo ancor com- del talento, che io ti hò confegnato è patibili. Poveri, non vi lamentate; per- A te basta di non averlo dissipato; ma chè fra tutti i Fratelli la forte migliore è ciò non bafta a me ; e voi o ministri : toccata a Voi ; e Voi non ve ne avve- brutilem fervum ejicite in tenebras extedete. Iddio è autor della natura, è vero; riores; illic erit fletus, & fridor dentium: ma è autor ancor della Grazia , e colla Marili. 25.30. Stringere coffui in quelle Grazia sà compensare le mancanze del-tenebre, che son di là da questa vira, la natura. In primo luogo ne'Salmi, e e dove è pianto tempiterno. Poveri in ogni altro Libro della Scrittura fi leg-quando Voi vedete i Ricchi, non ne ge; che mentre gli occhi degli Uomini, abbiate invidia; abbiatene compaffione, da Voi lontani , fi voltan tutti a vostri e dite : Poveri Signori , quanto fono Fratelli maggiori ; gli occlii del Signore indebitati ! Questo loro gran Palazzo . rimirano a Voi, ne vi perdon mai di è un loro gran debito; queste loro gran vista: Oculi Domini in Pauperem rispi- Ville, questi loro vasti poderi sembraciunt. Pí. 10. 9. perchè il Signore : Fa- no loto ricchezze ; ma in verità , altrothus est refugium pauperi . Pl. 9. 10. Si è non sono, che smisurati debiti, per cui. dichiarato, e vuol effere e rifugio, e vivono, e moranno falliti. Noi abbiam Protectoce, e Proveditore, & Pater pass- poco di avere, e nulla da date; a nzi person e e benche fia Padre univertale di la nostra povertà ci sa un gran creditutti per creazione; de Poveri nondime- to davanti a Dio ; perchè di noi finno per singolare, e sollecita Provviden golarmente è scritto : Merces vestra za è Padre singolare. Or che pare a Voi non evacuabitur : Ecclesiast, 2, 8, & di questo primo privilegio , o Poveri? I patientia : pauperum non peribit in fi-Ricchi pensano a se: a Voi pensaliddio. nem: Ps. 9. 19. O bella cosa viver senza I Riechi fono a se lasctari ; Voi a Dio debiti , e seco all'altra vita portar molti fiete commessi; a i Ricchi manca tutto crediti avanti a quel Tribunale, che sà quello, che spendono; a Voi mancando distinguere i Lazzari dagli Epuloni; e a tutto, non manca mai la paterna Prov- quello, e a quello, dire: Recepifi bona in videnza divina : ed è ben la gran cosa vitatua; O Lazarus similiter mala: nunc quella . che noi veggiamo cogl' occhi autem bic confolatur , tu verò cruciaris .

faremino tutti , e quale farebbe allora il tanti nulla avere per vivere, e pur vive-Mondo? Ciascuno da se a tessere il Pan-re, vivere lungamente al pari de'Ricno, a cucirsi la Veste, a tagliarsi i Cal-chi; più de Ricchi, in buona sanità, e cetti; e quella Delicata in Cucina, e forse ancora più de'Ricchi in contentezquel Galante in dispensa a prepararsi il za, e in pace; essendo che i timori, le pranzo; e tutti al Campo, a raccorre gare, le liti, l'inimicizie, o non entra-da vivere. Così Iddio con queste disuguaglianze di fortune, e con questi scam-tà. Ma ciò non è tutto : I Poveri in bicvoli bifogni provvede all' unione de' fecondo luogo quando veggono le gran Fratelli; e di Arri belle adorna il Mon-tenute, le gran Ville, i gran Palazzi, le y, che è si ben adorno di natura. gran pompe de' Ricchi, fospirano e di-Tutto bene, tutto egregiamente, per cono: ecco a chi tutto, ed ecco a chi nostri , cioè , tanti Poveri , e per anni Luc. 16. 25. Tu godesti , o Epulone , e

Lazzaro penò : pena ot tu, e Lazzaro di questa Terra. Finalmente se noi turi Poveri si lamentano, non si accorgo- o Scienza de Santi, per bene eleggere, per verità possono farci mutar parere so- to , che nell'altra vita la sorte migliore ma Sentenza è, che la via della falute chi per visione più chiara, più s' affoè firetta, e angusta è la portadella Vita miglierà d'intelletto, di volontà, e di

goda, e la diffribuzione eterna della Giu- fi , dopo la cognizione che abbiamo , fizza riformi la diffribuzione temporale aveffimo a nafoer di nuovo , e data ci della Fortuna . In terzo luogo , quando fuffe l'elezione della noftra forte, dire , no del loro vantaggio . Nel suddetto E- qual sorte eleggere dovremmo ? Nella vangelio si leggono due Sentenze, che prima Epistola di San Giovanni è scritpra tutta la forte di questa vita. La pri- e di quelli, che faran fimili a Dio; e eterna : Angusta porta , & artta via spirito a Dio, sarà ancor più beato : Sioft , que ducit ad vitam . Matth. 7. 14. miles ei erimus , quoniam videbimus eum , La seconda più terribile Sentenza è, che sicuti est . 2. e perciò qual è la sorte difficilissima cosa è, che i Ricchi, i Ma-migliore di questa vita, o nostra buona gni di quello Mondo, entrar pollano per Maeltra? In quella Vita noi non polliaquella fublime eterna porta, che al con- mo effer fimili a Dio nella fua Gloria : ttario della larghissima porta infernale, è Possiamo bene assomigliarci al Figliuolo strettissima: Facilius est Camelum per so- di Lui nella sua umiltà: onde se la sorte ramen acus transire, quam divitem in- migliore dell'altra Vita è l'effet fimili a trare in regnum Calorum. Matth. 19.24. Dio; la forte migliore di questa Vita I Ricchi si stimano selici, e sventurati si è: Conformes sieri Imaginis Filii sui, tengono i Poveri; e quelli, e quelti del ad Rom. 8, 29. Conformarfi, affornigliarpari vorrebbero falvarii : Ma in questo si all' Immagine , e all' Esempio del suo lor desiderio, chi è più vantaggioso, chi Figliuoto. Il Figliuolo di Dio, come Sa-è scarico d'ogni pelo, o chi è carico d' pienza eterna, non errò, nell'elegger immenta foma ? Per falvarsi bisogna sa l'ortimo di questa Vita; e come ottima lir più sù delle punte altissime de' Mon- elesse la sorte della Povertà, dell' Umilti, e passar per dove appena entran gli tà, della Pazienza, e dell'abbandonamen-Spiriti . Ciaicun giudichi per tanto chi to di tutti i conforti umani. Quello per paffera più facilmente; che io mi ralle- tanto eleggerebbe meglio, che eleggeffe gro co'Poveri, che ad essi non sia toc- assomigliarsi a questo esempio del Figlicata la dilgrazia di dover correre , di uolo di Dio . Poveri , Ricchi , Lieti , dover falire con Palaggi, con Ville, e Afflitti, voi sentite: I Ricchi son com-con Poderoni, e sacchi di argento, e d' patibili, se si trovano in ricchezza, e oto fulle spatle : Essi non hanno nulla , abbondanza : perchè essi senza elezione e sbrigatissimi sono a salir per qualun- nacquer così; ma i Poveri son bene invique etta, e a passare per qualunque por diabili, perché senza loro elezione, nacsa; e perciò con essi mi rallegro, che quero, e vivono, come nacque, visse, e ad essi sia facilissima la via della salute; morì il Figliuolo di Dio. O nostri cone prima di entrare in cammino, non ab-l cetti! Quanto diversamente da quel, che biano a peníare a deporre i pefi immensi noi crediamo, passan le cose davanti a Dio!



# QUESTIONE

Consurrexit Cain adversus Fratrem suum Abel . & occidit eum . Gen. cap. 4. num. 8

Sopra le Permissioni del divino Governo; e ciò che di esse dir fi debba per confolazione de'Giusti, e per confusione degli Empi .



con qualche turbazione di

do tiene il Governo, fiscceder le laíci, da a modo suo ; e quando gli accade e nulla si muova ? Abele era ginsto : A- quel, che non vorrebbe, ratto protombele era innocente : Abele all' issessible pe, e dice : Perchè ciò ? Perchè ora è dio era gratifimo; Caino era ribaldo, caldo, e non freddo? Perché ora è fredera (cellerato; e pure Caino prevalle, eal do, e non caldo? Percheque della digra-povero Abele uccilo a colpi di ballone, zia a me, e quella forma a quell'altro? toccò rimanete difteso in un Campo, Così, or per una cosa, or per l'altra, primo esempio di morte nel Mondo. E e spesse volte ancora in contrario, tutti chi può vivere, là dove convien vivere ci lamentamo. Or per rispondere a que-fra si funcsti avvenimenti? Così disi o, sto vario, e innumerabil Perchè; a que-pieno di malinconia; e così dicon tutti sto incessante, e universal lamento. Quid quelli, che ne' loro accidenti van fem- feriptom of ? Che coda è feritto nel Li-pre cercando il Perchè delle loro ama- bro della fanta Scienza: Nell'Evangelio rezze-, e non fan mai dire: Sia bene- di San Matteo, è feritto, che il bene-detto Iddio. O benedetto, e fommo ld-) detto Cnifto diffe un giorno due parole, dio, giacche Voi tali cose permettete ma in due parole formo un Principio, nel vostro Governo, permettete ancora che per verità è tutto a nostro propo-a me, che al vostro Governo io muo- stro. Minacciava egli a quelli, che so-va una nuova Questione, e col vostro no di scandalo a i. Fanciulli, e disse; Geremia vi dica: Quare via impiorum Nocesse est, ut veniam scandala; ve-prosperatur? 12.1. Perché agli Emps suc remtamen va homini illi, per quem scan-cedon bene tutte le cose è anzi, come dalum venerie. 18.7. è necessario, che fi duole l' altro Profeta Abacuc , lascia- nel Mondo vi sian degli scandali, ed or te che io dica, Perche : Impius pravalet questo, or quell'altro, e nel Corpo, e adversus Justum ? 1. 4. Gli Empj preval- nell' Anima utti in molte cose, e spesse gono a i Giusti; e i Giusti son quelli, volte si scandalizzi. O Signore; come che per lo più perdono la lite cogli Empj ? Il mio debole cervello , ne pur do- fcandali attivi e passivi per lo più sono po l'ultima Lezione sopra di ciò, finisce peccati . Se per tanto sono necessari gli di capacitarsi di queste vostre Permissio l'candali, necessari sarano ancora i pecni , o Signore ; e perciò latciate , che io di nuovo dalla voftra fanta Scienza di tal Governo cerchi la ragione ; af lono meffi in conto di peccati . Come To fra noi non rifuoni, che lode, e be-{ linguaggio della Morale, metaforicamen-

Uando lessi le recitate paro nedizioni al vostro santissimo Nome: le di Scrittura, consesso che Questa sarà la materia, e il frutto della non poco mi commossi, e Lezione; e incominciamo.

Per raccor tutti i lamenti in uno, e cuore esclamai : Ed è pur in un solo ri spondere a tutte le nostre vero, che tali cose succeda-no nel Mondo; e Iddio, che del Mon-scan si lamenta, che il Mondo non vafinchè i nostri lamenti appagati sinal-mente di tutto cio, che ci avviene, al-gelio ? La parola scandalo, benchè nel

te fignifichi chi induce altri, e chi daal- I confiderando nella Scrittura la Dotttindi fia il peccato, contro del quale in questo luogo parla il Redentore; percliè nondimeno la parola (candalo propriamente) parlando, fignifica o quella pietra, o quelurta nel suo cammino; perciò Cristo profondamente parlando dell'una, e dell'altra specie di scandalo, disfe, che in Terra l'urrar tal volta in si fatte pietre discandalo è necessario : non per necessità di antecedente, ma per necessità di conseguente, ovvero di supposizione; e volle dire, che supposto, che l'Uomo sia libero , e peccabile ; e supposto che l' Uomo per il peccato non fia più, qual fu creato, in rettitudine, ma sia rutto in disordine, è moralmente necessario tal volta nel Mondo abbattersi in Uomini , e Donne scandalose ; e guai a quelli, che fono ad altri occasione di peccato: Ma è necessario ancora intoppare spesse volte in quel, che non piace, ed offende; perché il Mondo disordinato, e (corretto non ha più le vie tutte piane, e fiorite, come prima l'aveva; e perciò in cammino dilaftrato, e scosceso, non è possibile singgire ogn'urto, e intoppo: ed ecco la prima generalissima rispotta a tutte le amate nostre Questioni . Neceffe , necesse est ut veniant scandala. Il Mare non è più in calma, come una volta . Il Mare per li peccati è tutto in rotta : e in mar groffo , e rotto è necessario, o affondare in tempesta, o urtare in iscogli, o darc in secche, o quà, e la effer portato a discrezione della sortuna, e de' venti: Non dimandate per tanto il Perchè di quello, che vi accade nel Mondo; ma per acquietarvi una volta, formate il principio universale, e dite : Quel, che è necessità, o di natura, o di condizione, e di stato, è inevitabile; e di quel che è inevitabile non fi cerca il Perchè: ma si cerca la Pazienza; e se tal uno, fin ora non ha avuro gran bifogno di pazienza, aspetti un poco, e faprà quanto necessaria gli sia la tolleranza; e questa è la prima risposta, più rosto Filosofica, che Ascetica all'amare noftre Questioni.

Ma la seconda risposta più morale, e

tri fi lascia indurre a peccare; e questo della santa Scienza, offervo che le Queflioni tutte, che noi facciamo al Governo di Dio, non vengono dalla difficoltà delle cofe, che ci accadono; vengono dalla debolezza del nostro cervello. lo sterpo, o quell'intorpo, in cui uno che considera solo quel, che Iddio permette, e non cofidera quel, che Iddio dispone nel suo Governo; e perchè Iddio permette, che gli Empj spesse volte prevalgano a i Giulti, petciò chi altro non confidera, che quel, che vede, efclama: Perchè, perchè Iddio permette, che l'innocente Abele sia ucciso nel fior della sua Gioventù, e lo scelerato Caino fabbrichi Città, fondi Imperio e viva prello a ottocento anni a La Nave de Giusti và a fondo, e quella degli Emri è porrata fulla punta dell' Onde: Or che Governo di Mondo è questo ? Il Governo del Mondo è tantiffimo : Ma convien diftinguere quel , che è Permissione, da quel, che è Difposizione di questo Governo. Iddio è Arbitro della natura, ma è Arbitro ancora della Giustizia, e della Grazia, Come Arbitro della natura, lascia correre. e dice : Dimili cos lecundum defideria cordis corum ; ibunt in adinventionibus fuis. Pf. 80. 13. Io ho creato la natura, e correr la lascio dove essa è portata : Io hò fatto tutte le cause seconde necessarie, e libere, e far non voglio perpetui miracoli per trattenere il loro volere . e operare: così dice Iddio, come Arbitrodella natura. Ma se come Atbitto della natura, egli lascia correre; non lafcia già correre, come Arbitro della Giuflizia, e della Grazia: ma dice: Ego jufitias judicabo: Pf.24. 13. Figliuoli degli Uomini, dalle mie Permissioni non vi date a credere che io dorma nel Governo del Mondo: Perchè io, elle permetro operare come volete, giudicherò poi tutte le Opere vostre, e nulla sarà mai, che io laici paffare, quali Arbiero fonnolento del Mondo . Nulla adunque si fa, clie quantunque permesso, non fia con rutto ciò severamente giudicato da Dio. Quì, Signori miei, qui è il pieno, qui è il forte del Divino Governo; e qui è dove si risponde a tutte le impertinentissime nostre Queforse più universale di tutti, è che io stioni. Noi ci scandalizziamo del divino

Governo , che al giusto Abele lasciasse | invenerit me, occidet me : Gen. 4. 14. Oiprevalere lo (celerato Caino . Ma perchè mè! il Mondo tutto è contro di me ri-Iddio governa il Mondo, non con entrat | volro : e io come potrò campare la Vidimezzo alle nostre dispute, o con trat- ta ? Che dice ora il nostro Cervello ? tenere or questa, ed or quell'altra causa E' forse adormentato Iddio nel Governo feconda; ma con fare a tutti Giuftizia; del Mondo ? Oppreffi , maltrattati dal dopo l'Omicidio, che su del Vittorioso Mare, da Venti, e dalle Persone, se Caino? Offerviam bene questa verità, Signori mici , e rendiam la ragione al nostro antico Perchè . Patla il Savio di queste nostre fortune di Mare, che sì fpesso accadono, e dice : Condemnat autem justus mortuus vivos impios; O juventus celerius consummata longam vitam rete oppressi, tanto migliore troyerete injusti. Pl. 16. Voi credete in questo per- la vostra causa. peruo conflitto della vira umana, che i bene le Scritture, troverete, che non è toria, fece dire a Caino, Omnis, qui la nuova risposta al vostro Perche, o

voi vi rivoltate al Governo della Natura; altro non vi risponderà, se non che i Necesse est, ut veniant scandala : Chi vive in Mare ha da incontrar Tempestes ma fe interrogate il Governo della Giustizia , tutto saprete ; e quanto più sa-

Bene, qui dice un Maltrattato; iosò. Giusti rimangano oppressi, e gli Empj, che i Caini, quanto più riescono nelle perchè fon più arditi, fian quelli, che loro iniquità, tanto fono di condizione trionfano in Campo; ma se leggerete peggiore. Ma sra tanto il nembo cade fopra di me ; e a me tocca con Abele così . Abele fù foprafatto da Caino , è a rimaner di fotto : Perchè adunque Idvero ; ma Abele , perchè era giusto , dio , a cui è tutto possibile , mi lascia prevalle tanto a Caino, che quando per- tanto patire? O Tribolato, fenti di gradè la vita, e la lite, allora appunto fù, zia un' altra risposta, e impara la bella che rimase superiore, e Giudice di Cai- occasione, in cui ti ha messo il giustisno : La fua morte , la fua oppressione simo Iddio. Allorchè Giob da'suoi Seristessa su quella, che condannò Caino; e vitori, udi tutra la serie de'suoi mali, e Caino in sua Vita, altropiù non sece, che quanto dalla Natura, e dall' Inserno sustemere il nome, e suggir la memoria dell' se percosso, non tenne la voce, e dissea oppresso Abele l'agitava di giorno; Abele lo tormentava di notte; e Domino placuit, ita factum est; sit noquando Abele più non parlava, il nuse-men Domini benedictium. 1. 20. Iddio mi ro Caino, quasi bandiro dal Mondo, diede tutto ciò, che di bene io posse-Profugus in Terra. Gen. 4. 16. fuggendo deva; tutto ciò, che di bene io posseda una Terra all'altra, luogo ficuro più deva, Iddio mi ha tolto: Iddio è Padronon trovò in Terra ; folo perchè : Con ne , e a me è fucceduto ciò , che a lui demnat Justus mortuus Vivos impios ; & je piaciuto : Sia adunque benedetto in juventus celerius consummata longam vi- cterno il suo Nome; e proseguendo il tam injufti. Iddio, che nel Governo del- fuo parlare fra i fuoi più atroci dolori . la Natura, lascia correte tuttele fortune aggiunse i Expello dones veniat immutadel Mare; nel Governo della Giustizia, tio mea . 14. 14. lo sono ora tuto perè sì attento, ed esatto, che nè pure una cosso : ora sono tutto piagato; ma da parola, nè pure un penfiero lascia passa, queste mie rovine aspetto di arrivare alte fenza processo; e nella Coscienza di lo stato della mia immurabilità, dove : ciascuno ha una si pronta giudicatura, Rursum circumdabor pelle mea; sarò ri-che Paolo per essa ancor fra le persecu-vestito di nuovo: Et in carne mea videzioni più atroci, si consolava, e diceva, bo Deum-meum . 19. 26. Con questi oc-Glovia nostra bac est Testimonium Conscien- chi istesti, che ora si piangono, vedrò tie nostra 2 ad Cor. 1. 12. La consola- il mio Iddio, vedrò il mio Salvatore, zione , e la gloria nostra fra le nostre e sarò beato . Così disse Giob nelle sue eontradizioni, è il Teftimonio della no- affizioni; e perciò Iddio, per udirlo par-fara Cofcienza. La Cofcienza sì, la Co-fcienza fu quella, che dopo la fua Vir- Naura, e infuriare l'Inferno. Ed ecco

Afflitti. E' sì bella la Pazienza, è sì bel- Tribolati , imparate qui la bella figura ; la la Speranza, è sì invitta la Fede, e che fra i vostri travagli far potete in quele Virru tutte ion tanto luminose, che sto gran Teatro delle Maraviglie divi-Iddio . per farle comparire in Teatro , ne . nostro Mondo, pieno di guai ? Questo a Dio piace ; questo a Lni è glorioso ; e a un Mondo tutto tranquillo antepo- fanità, nell'onore, e in ciò che gli duole; ne un' Animasola in travaglio per Lui . le allora vedremo qual sia la bontà di

lascia correr le cause seconde, e sa l'ad- Ma non son queste sole le ragioni del-dormentato nel Governo della Natura le tempeste, che arrivano a i Giusti. Ma non son queste sole le ragioni del-Se Iddio trattenesse le disgrazie, se fre Queste rispondono alle Questioni degli nasse i nembi tutti, e le tempeste, il Uomini, non rispondono alle Questio-Mondo farebbe certamente un Mondo ni de'Demonj ; e a Dio molto più preaffai allegro; ma coll' allegrezza fempre ine di fe render conto a noi; ma molto in ifcena, qual luogo rimarrebbe al va-lore ? ma per li pianti, che ora in que-to al Mondo Angelico, Mondo tutto ha, e ora in quell'altra parte traboccano qual Moodo è il Mondo preferte : Elo è qual Moodo è il Mondo preferte : Elo è ortido pet le fariche ; per il Libro di Tobia è ferituro, che i Angelo travagli, e dolori, che con crudo viso Raffaele dopo la lunghissima pazienza di compariscono a far la lor parte : ma o quel fanto Vecchio, disse finalmente a quanto è bello il vedere là un' Anima , lui: Tobia, tu fosti accetto a Dio nelle che affoga nelle sue lagrime ; e pur di tue preghiere, tu a Dio sosti accetto nelle ce : Benedicam Domino in omni tenpore, tue elemoune, nelle tue offervanze; e perfemper laus ejus in ore meo ! Pl. l. 33. I. ciò ? Chi non averebbe aspertato, che l' incrudelisca pure l' ora, e'l giorno, che Magelo dovesse soggiungere : Perchè tu dalle mie labbra non potra giammai stac- sosti da Dio gradito, perciò Iddio siocare le lodi di Dio. E dopo questa, ve- rir tanto ti sece in prosperità. Ma l'Andere un'altr' Anima, contro di cui par, gelo fanto non foggiunie così; ma dische si muova la Terra, e l' Inferno, e se Quia acceptus eras Deo, necesse suite pur non l'atterrifce; ed ella e canta, e ut tentatio probaret te . 12. 13. perchè dice : Dominus illuminatio mea , & fa- fosti gradito , perciò su necessario , che lus mea , quem timebo ? Dominus prote- fosti lungamente tentato , e provato da llor vita mea, à que trepidabe ? Pl. 26. I. travagli, da affizioni, e da lagrime. Ed Iddio è meco, e chi può farmi paura ? ecco nuova necessità : necessità di scanla Fede mi dà l'armatura, e lo scudo ; dali nel Governo della Natura; e necese chi può smuover la mia costanza ? sità di tentazioni , e di prove nel Go-E con queste udire altre Anime , che verno della Giustizia . Or che necessità accele in volto, e cogli occhi in Cie- è questa? e perchè a Dio è necessario. lo , van dicendo : Propter te mortifica- che travagli , e affligga quell' Anime , mur tota die : aftimati sumus sieut oves che egli approva ? E' difficile a rendere secisionis . Pl. 43. 22. Per Voi , o Dio , questo Perchè: Ma nel Libro di Giob si noi ci troviamo in questi golfi; per Voi legge, che il Demonio un giorno interardiamo in questo fuoco: per Voi vivia- rogato da Dio sopra la bontà, e virtu mo fra questi tormenei; e perchè per Voi dell' istesso Giob , con besse rispose : O siamo dolenti, o quanto è dolce il no- la gran bontà di Giob : Numquid Job ftro dolore ! Se tale Anime, dico, sono frustra timet Deum ? 1. 9. Non è forse nel Mondo, qual Mondo più bello del interelle di Giob ancora in fua Vita, l' effer buono, e offervante ? Se egli vi teme, il ino timore gli frutta ancor beperche in questo comparisce qual sia la ne. Voi dato gli avere uno stato si fiori-Fede , quale la Pazienza , quale la Spe- to, e di giorno in giorno tanto lo prosperanza, quale la Forrezza, quale il Va- rate, che può fervirvi allegramente per lore , quale la Virtii . Per vedere tali fuo vantaggio: Sed extende paululium ma-Virtu , sempre in esercizio , e in batta- num tuane , & tange omnia , qua possiglia , Idio permette tutti gli scandali , der. ibi. to. Ma toccatelo un poco nella

Giob:

Satan quali per detidere avanti il Tribu- volte, e di patir molto, le vogliamo nale di Dio tutte le nostre comodif- falvarci . Non dico così , per fare la fime devozioncine. Onde Iddio, per Giob, e le lodi, che date gli aveva, che vado dicendo, non è di un Profeta per render conto della fua Giustizia a nò; ma è dell'istesso Cristo, Figliutolo di tutto il Mondo Angelico, e Infernale, Dio. Piangevano i due Discepoli che che fece è diede licenza a quel superbissi- andavano in Emais, la morte del lor mo Spirito di renrare, di percuotere, di Maestro; nè sapevan capacitarsi perchè impiagare quanto voleva quel lant' Uo- morto fusse fra tanti doloti il Figliuolo mo, e di ridurre Giob ad effere il di Dio. Apparve loro in forma di Pelprimo Esempio di Pazienza. Ed cc. legrino il benedesto Signore, e sgrico perchè è necessario, che provate dandoli delle Questioni, che sopra quesieno quell'Anime che piacciono a Dio: sto punto andavan sacendo, disse. O stul-Ecco quanto deboli fiano quell' Anime , ti, & tardi corde ad credendum! Nonne che quando sono tentate , credono di hec opportuit pati Christum, & ita intranon piacere a Dio ; mentre per questo re in gloriam (uam ? Luc. 24, 26. O rozfolo, che a Dio piacciono, è necessario zi, e idioti che siete; e non sapete voi, che sian tentate, e passino per serro, e e il vostro Maestro non vi hà detto molper fuoco : ed ecco il primo Perchè te volte, che bisognava, che era necessadella necessirà delle nostre Tribolazio-tio, che egli patisse ciò, che hà patito, ni Ma il secondo Perchè è suffai più per entrate nel suo Regno, e a vo intelligibile, e puur ono si finisce di mai aprire le chinse porte del Cielo1 Siechè intenderlo bene: Iddio gran cole prepa aneora al Figliuolo di Dio, nel prefera ra nell'altra vita; egli prepara Corona, le Decreto, fu necellario parire, quan-egli prepara Regno: egli prepara Gio ria, e Beatitudine sempiterna; e qual le: O quanta è la nostra pazzia, quando bene v'è, che egli non ci tenga prepa al governo di Dio diciano, Perchè! Il rato? Ma egli diffe al Padre di tutti i Redentore definì, che in questa vita : và replicando: Noli timere Abram. Ego fario incontrar degli urti , e degli in-Protector tuus sum, & merces tua magna toppi. L'Angelo Raffaele defini, che mimis. Gen. 15. non temere, o Abramo: a'Giusti è necessario esser più di un pofoffri per un poco tutto quel , che ne' co provati : Neceffe fuit, ut tentatio protuoi giorni ti accade ; foffri allegramen- baret te: Iddio defini, che la Gloria dell' te il peso della tua Vita, e le dilazioni altra vita è mercede, non e dono: Ego del mio Governo; perchè io son quel- merces tua: Cristo definisce, che per rilo, che ri proteggo, ed io, con tutti i portare quelta mercede, ancora a lui miei beni, amplamente ricompenferò le fu necessatio soffirire tutti i dolori della tue sitche: Ma avvetti, e a tuoi Po- sua Croce: Paolo Apostolo aggiunge, y fleri fallo avvertire, che io colla mia che quefta, è una mercede si grande, Gloria, non sono un dono gratuito no, che che immensamente eccede tutto il mefi concede fenza verun merito: Io, e il rito delle nostre fatiche : Existimo enim, mio Regno, è Corona, e Gioria, che quod non funt condigna paffiones hojus tem-dobbiamo effer meritati a costo di mol-te faiche, e travagli ; perché Eso fum in nobis: ad Rom. 8. 18. E pur noi al-merces: lo sono mercede di sudori, so-la prima vista di qualche cosa, che c' no ricompenía di travagli ; non fono re-galo , e donativo d'oziofi , ed infingar- a cofa infolita nel Mondo , gridiamo all' di . Ego sum merces tua magna nimis . aria : Perchè, perchè questo a me ? O Così disse Iddio : ma da tutto ciò, che Sommo Re della Gloria, che in questo

Giob , che voi tanto lodate. Così diffe frà inevitabile di effere incomodati spelle Predica delle Tribolazioni, dico così, confondere quell' attoce Demonio , per per cavare dalla Scrittura i Principi delgiustificare l'amore, che portava a la Santa Scienza, e il Principio di ciò. Credenti Abramo , e a ciascun di noi necesse est, ut veniant scandala: e necess'inserisce? S'inferisce una tetza necessi- giorno risorgete da motte , vincitor

della Morte, e dell'Inferno; che negli | verità: che il patire è necessario a ogn'Uo-fplendori delle vostre piaghe mostrace mo ma molto più e necessario a chi vuol quanto sa bello l'aver vinto in atrocti piacere a Voi, e con Voi entrate nell'inebattaglie , fateci apprendere bene questa mensità della Vostra Gloria.

## QUESTIONE XIII.

Consilium meum stabit, & omnis voluntas mea fiet. Is. Cap. 46. num. 10.

Arcani del divino Governo, e delle sue Intenzioni :



a far Precetti , e a governare il Mondo; e a noitocchi a foggiacere, e obbedire a quell' onnipotente volere ; questo è un Articolo,

in cui tutti del pari convenire dobbiamo, se non ci piace mutar Religione. Così richiede l'affoluto dominio del Crearore, così vuole la total dependenza delle Creature. Ma che a Dio piaccia darci questa più, che quell' altra legge; usar con noi questo più, che quell' altro governo, qui è dove urra più d'un poco la nostra Fede; e perchè noi non intendiamo l'intenzione, e il fine del Governo divino, qui è dove lonrani talvolta non fiamo dal concepir que' lamenti, che non fon poco ingiuriofi alla Sovranità di Dio, e son molto disdicevoli alla dependenza nostra. Or io per acquierar ancor questa parte del nostro torbido cervello, e per appagare tutri i lamenti della nostra ignoranza, son oggi risoluto di entrare in questo Segreto del Governo divino, e d'interrogare la Scienza de'Santi, per saper da essa l'inrenzioni del divino Governo, e perche a Dio piaccia governarci come ci governa. A

He a Dio tocchi a dar Leggi, Editti, e Comandi; io nondimeno, non sò da qual genio portato, rifolutamente dimando , perchè Iddio ci tratti come ci tratta? Egli in primo luogo ci coman-da colla Legge Naturale, ci comanda colla Legge Evangelica, ci comanda colla Legge Ecclefiaftica, e Umana; e noi ci troviamo tra innumerabili Comandamenti stretti, e legati. Egli in secondo luogo ci comanda cofe non punto gioconde alla nostra umanità , e che repugnano a tutte le nostre inclinazioni. Egli in terzo luogo comanda, e vuole, come disse David , esser obbedito con tutta elattezza: Tu mandasti mandata tua custodiri nimis . Ps. 118. 4. Egli finalmente governa la natura , la fortuna, e il caso, in modo, che ora ci percuote, e ora ci minaccia; e a noi viver bisogna, ora fra lagrime, e dolori; e ora fra paure, e spavenri. Or perchè tanti precetti, perchè Governo sì rigido? Non farebbe meglio, che egli, come gli Dii delle Genti, contento di effere creduto, di effere adorato da noi, ci lasciasse vivere un poco più a modo nostro ? O Iddio fommo, o Iddio altiflimo : Justus quidem es tu : Voi siete Giusto, Voi fiete Santo, ma perdonate Voi son gli occhi miei , o Gran Vergi- a me : Si disputem tecum . Jer. 12. I. Se ne Madre, e a Voi, che oggi del Re- a me piace per un poco disputar con gno di Dio coronara foste Regina, de Voi, e dirvi, che Voi siete Padrone, e dico questa mia Lezione; e incomincia- potete comandar quel, che volete; ma perchè potendo comandar meno, po-Benchè fia una specie di sedizione, tendo comandare cose più piacevoli, vi dimandare a' Sovrani la ragione de' loro piace di comandar tanto, e cose si aspre? Questo non è cercar la tagione de- hà data altra legge, che quella che abla nostra Padronanza, è solo cercar la biamo, sol perche quella, che habbiamo ragione del vostro Governo, che è si è la legge più confacevole alla nostra dioco intelo da noi . Risponda adunque la Scienza de Santi , a cui fon rivelati tutti i fegreti divini, e appaghi tutte queste urbolenze de nostri cervelli. Ne mi nostra natura; e il Dominio, e lo scetftia oggi a dire, che è un impertinenza, e un attentato dire a Dio: Quare ita facis? Eccl. 8. 4. Perchè comandate, ammaestra insieme; nè comanda per alpetchè governate così? nè mi replichi , che Servus nescit, quid faciat Dominus: lo. 15. 15. i fervitori entrar non devono ne' fegreti de' Padroni ; ma devon folo Molti, ardni, difficili fono i divini Prevegliare : Expellantes Dominum fuum : Luc. 12. 36. e con attenzione aspettare i comandi, e le mosse del lor Padrone. Non mi dica oggi rali cole la Scienza di bene offervarli , e noi quali faremmo, de'Santi; perchè io le sò tutte; io tutte le consesso, e tutte in altre occasioni le hò dette : ma quel, che oggi io voglio da cerdozio, e l'Altare, pianse Geremia, e lei sapere, è perchè Iddio così coman- disse: Via Sion lugent: Piangono, plotadi , e governi il Mondo ? Giacchè voi , no , gemono , ed oh quanto gemono , o duri Figlinoli degli Uomini, saper vo- le vie di Sion ! e perchè, o Profeta ? lete perche fiate governati , come go es qued non fint , qui veniunt ad folemnivernati fiete da Dio : ascoltate il principlo che v' insegna il Profeta David, che del divino Governo ben intendeva i fegreti ; egli parla a Dio, e parlando diversamente da quel, che voi favellate, dice così : Virga directionis , Virga regni tui : Dilexisti justitiam , & odisti iniquitarem. Pl. 44, 7. Signore, Voi amate tutto quel, che è belio, e giusto, e in odio avete tutto quel , che è perverso, e deforme: e perciò lo Scettro del vostro governo, non è uno Scettro di truce, e di atroce Padronanza, che altro ne' suoi do, senza Tempio, senza Altare, tenza comandi non vuole, che vedere sudati fempre, e tvenuti i tuoi fudditi; ma è Verga di Pastore , Verga di direzione , decor ejus: ibi. 6. Ora appunto, che più Verga che regola il mutolo gregge ; e sciolte di quel , che surono, sono le Fiad esso mostra dove andare, dove sug- gliuole di Sion, ora è che di esse altro gire, e dove pasturarsi conviene : Tale non rimane, che vergogna, servitù, e è la Verga del Signore, perchè tale è catena. I nostri cervelli apprendono fra tutta la Legge, tale è tutto il Governo tante leggi, e terrori di effer troppo serdi lui; e perciò sua intenzione altranon rati. Ma facciamo che Iddio stanco di è, che regolatci colla Legge, e a dove- noi, a noi dica : Figliuoli degli Uomire, e ragione tenerci col Governo: Vir- ni, voi vi dolete del mio Governo; ga directionis, Virga regni tui. Intendete voi vi lamentate delle mie leggi: Orben queste parole, interpretate bene il di- su voglio compiacervi : rivoco tutte le vino Governo; e se non vi dispiace di leggi naturali, e positive, che io ho estere ragionevoli, finite una volta di la- date; non voglio più nè Altari, nè Samentatvi di Dio. Siccliè Iddio non ci cerdori nelle vostre Feste ; vi lascoo al

rezione; non tiene altro Governo di quel, che tiene, sol perchè il Governo, che tiene, è il Governo più adattato alla tro della fua fovranità, è uno fcettro, che comanda è veto, ma comanda, e tro, se non perché noi troppo bisognofi fiamo de' fuoi comandi . Doletevi ora se potete, o nostri cavillosissimi cervelli. cetti : ma essi o sono dettami dell'istesfa ragion naturale, o fe fono precetti politivi, essi altro non sono, che maniere se essi non vi sussero? Arso il Tempio, spianata Gerusalemme, e sparito il Satatem: Thr. 1.4. Perche non v'echi venga al fagrifizio, chi accorra alle folennità, e chi nel Santo Monte adori Iddio. Geremia tu piangi così; ma non sò se così piangano le Figliuole di Sion, or che atterrata ogni facra, e divina cota; or che ammutolito ogni Sacerdote, e Profeta, là nel libertinaggio di Babilonia, ancora in servirù potran foddisfarís, e vivere un poco a modo loro . Oime, oime! come fi parla dagl' Uomini di quel sistema, che è sistema di Mon-Sacerdote, fenza Legge, e fenza Iddio Egreffus , egreffus est à Filia Sion omnis

Governo della natura, e del caso; e mo Bestie seroci, s. Ma qual è la seconpiù non vi fossi. O miseri noi, che saun pieno , e totale libertinaggio ; ma in quel sì bello e gradito libertinaggio, chi più contro tanti difender pocontro l'altro correndo tutti a foddisfarze, e Roma, e l'Italia, e l' Universo pine, di Adulteri, di Omicidi, e di Spa- offerva l'andamento, ed il costume delvento e ma in tale orrore ciascuno ap- le tue Mandre. Eran' esse un tempo prenda a qual fine Iddio date ci abbia Mandre d' Orfi, e di Lioni; di Serpendi non effere stretti da tanti Precetti, hai loro insegnato ad offervar la mia Ciascun goderebbe della sua libertà, go- Legge, e in essi impara a conoscere, derebbe, è vero; ma come al Ciel rivolto direbbe prangendo con David : Ne Quelle Bestie immonde, che vidde Pierepellas me à mandatis tuis ! Pf. 118. 10. | tro nel misterioso Lenznolo, ora sono Signore, non ci rigettate da' vostri Co- Agnelletti parissimi, Quel Saulo, che pomandamenti : Signore pictofissimo, tor- co sa era un Lupaccio di Foresta, ora è nate con tutto il rigore delle vostre Leg- il primo Dottor delle Genti . Quella gi a governare il Mondo : perchè fenza Maddalena , che fu una Lamia lordiffi-Legge l' Uomo non è più Uomo , e il ma , ora è uno Specchio di purità , un' Mondo, non è più Mondo abitabile. Esemplare di Penitenza, di Contempla-Ed ecco la prima intenzione del Signo- zione, e d'Estasi a tutti i Posteri. Quel re nel darci le Leggi, che ci ha date; Giovane, quella Giovane, che jeri era lo far si, che l' Uomo, fatto a fua Immagi- fcandalo della Cistà, oggi è l'Edificazione, non sia una Bestia; e il Mondo, da ne del Mondo: Che mutazione è que-Lui creato con tanto studio, non sia un sta ? Questa è la mutazione che sa: Lex Bosco d'Assassini: Virga directionis, Vir- Domini immaculata, convertens animas: 24 regni tui . Non è ciò poco, nè poco queste sono le maraviglie, che opera alia Legge dobbiamo, se per essa non sia Vrza directionis, virza regni Domini : e

Voi senza Sacerdoti, senza Altari, sen- da proprietà della Legge; e perciò qual za Tribunali Ecclefiaftici, o Secolari, è la seconda intenzione divina? Ne'Salvivete pure a vostro modo, come se io mi è scritto così: Legem pone mihi. Domine, viam juftificationum tuarum ; & rebbe allora di noi ? Quello sarebbe exquiram eam semper. Psal. 118. 33. Comandatemi pure , o Signore ; datemi Legge, e Precetti, che io mi protefto di null'altrettanto desiderare, quanto di trebbe la sua roba, la sua onesta, la effer comandato da Voi : e perche tansua persona, la sua vita, quando un ta brama, perchè tanto desiderio di Precetti, e di Leggi ? Perchè la Legge di fi , ciascun rimarrebbe come preda la Dio non è Legge , come voi credete , feiata a' Cani rabbioli? quanto presto su- da temersi; è Legge da volersi, da amarneste . ed orride diverrebbero allora le si; perchè esta per se medesima: Est via Città, e le Ville, dove, sparito ogni Al- justificationum; è la via unica, e sola di tare, ogni Legge, ogni Umanità, tan- tutta la Ginstizia divina, e di tutta la te Bestie s'incontrerebbero, quanti Uo- Giustificazione umana; ed è Legge si immini fi vedeffero paffeggiare ? e come macolata, sì bella, sì pura; e sì pure, in Terra sì atroce , niun dell' altro fi- sì belle rende l' Anime , che per se medandoli, il Padre da' Figliuoli, le Mogli defima merita fludio, defiderio, e amoda' Mariti , i Fratelli da' Fratelli , e le re: Lex Domini immaculata . convertens Fanciulle da tutti correrebbero lontano animas . Pl. 18. 8. Senza di essa il Mona nasconi ersi nelle Grotte, e a viver do ratto sarebbe un Mondo di spavenpiù sicure fra le Fiere, e nelle Foreste, to; ma con essa qual credere voi, che che fra gli Uomini nelle Città? Cagiona il Mondo possa divenire? Diceva lo Sposo ortore il solo immaginate lo stato di un alla sua Sposa ne Cantici : Si ignoraste, Mondo sì fatto, quando, sciolta da ogni o pulcherrima mulierum, egredere, & abi legame di timore , e di legge , e Firen- post vestigia gregum. 1.7. Se tu, o deforme Pecoraja, qual fusti, non ti conotitto, pieno sarebbe di Furti, e di Ra- sci, qual' ora sei, bellissima, vanne ed tante Leggi, e che cosa noi desideriamo, ti, e di Bassilichi : miragli ora, che tu quale Sposa ti lio resa. O sommo Iddio!

opinione, e dite, se volete dir bene : quest' altre disgustose, e amare, sono a Mondo.

tutti Beati in Cielo. La fola fantità in fira Fede bisogna alla cieca credere all'ar-Terra doverebbe bastarci, per tenerci restazione di Dio; e guaia chi per credecontenti nell'offervanza più rigida ; per- re , vuole l'atteffazione dell'esperienchè fu, e farà sempre una cosa ben gran- za; ma nelle cose della legge convien de arrivare in vita ad effere Uomo am- credere alla fola atteftazione dell' offermirabile, e degno d'Istoria, e di Alta- vanza, ed esperienza. La seconda rifre. Ma colla fantità arrivare a Regno, posta è, che nelle cose di. Dio non bi-ca Beatitudine lempiterna, questa è una logna spaventarsi al principio. Ne Salmi cosa, che supra modam excedit intelli- è scritto, che Iddio è un Signore, che

in queste operazioni, in questi effetti, istra inrelligenza, ed eccede tanto, che apprendete qual sia in se quella Legge, inoia Dio, per si amorose intenzioni, non che voi credere, che vi sia stata imposta potremo mai rendere tante grazie, che per folo efercizio di Sovranità, e d'Im- bastino. Or per fare un'altropasso in queperio. Ciò doverebbe a voi bastare, per sta materia, e finir la Lezione, io torno cavarvi da una certa opinione , per cui di nuovo a dimandare : onde avvenga, andare spelle volte fra voi dicendo: che che essendo sì amabile, e tanto giovein queste cose nè mal, nè bene vi sa- vole la Legge di Dio, essa nondimeno rebbe, se Iddio non le vietasse, o non riesca si disgustosa al nostro gusto ? Chi le prescrivesse. Ricredetevi pure di tale eosì interroga, bendichiara di non aver mai provato full' offervanza qual fia il fa-Queste cole a noi sì gustose, e piace- pore della divina Legge. Nell' Eccl. è voli, sono da Dio proibite, perchè in se scritto : Qui non est expertus, pauca refono male, e mortifere a noi riescono: cognoscit. 34 10. Chi non sa l'esperienza, non può mai sapere qual sia il saponoi prescritte, perchè in se sono buone re delle cose. Aspra cosa parve ad Ezce falutifere; e se v'è qualche cofa com- chiele mangiare il groffo Volume della prefa dalle Leggi politive, che per se me- Legge, e della Profezia, che l'Angiolo desima sia indifferente, ciò è solo per il gli porgeva a mangiare : ma per ordine merito, per la bellezza di quella obbe- di Dio avendolo preso Ezechiele lo madienza, che è sì dovuta a Dio, e che Ricò, l'inghiottì; e che gli avvenne fu rende si bene ordinato, e armonico il l'esperienza? Per nostro documento, egli attesta che l'arido Volume nellaboc-Ma per dir tutto in poco, e finir que ca dolce gli riufci, e dolce quanto un fto primo punto delle Intenzioni del di- favo di mele : Fallam est in ore meo sivino Governo, nella 1. ad Theff, cap. 4. [un mel dulce: 3, 3. Mettianci ancor noi n. 2. e letitto così: Hee-sh voluntas Dui fulla prova dell'eletra offervanza i maffi-fanilificatio voftra . Tefalonicenti, Co-chiamo ancor noi colla confiderazione rinti, Fiorentini, Romani, se in poche il volume della Legge di Dio, e noi anparole volete sapere quel, che Iddio in- cora con David, e con tutti i Santi di-tende in tutto ciò, che dice, in tutto remo: Ronum, bonum mihi lex oris tui suciò, che fa , e in tutto ciò , che dispo- per millia auri , O' argenti: Pi. 118, 72. clo, the la se in tutto cio; cue cupo; per mitta ame; vo meemis in 118, 72, no nel fuo Governo; condedate tutto. Quefla tranquillità di Cofeienza, que e poi concludete, che cegli altro non fita latitudine di cuore, quefla ficurez, viole; altro non intende, che la vo- Za, che nafec dall'offervanza della vofira fantificazione, cioè altro non vuo- fira legge, o Signore; hanno nel mio le, altro non intende, se non che voi palato un sapore, che non è compara-tutti siate Anime grandi, Anime lumi- bile con verun altro sapore, ne di nose, Anime eroiche, e ciò non ad altro piaceri, nè di onori, nè di ricchezze tne , se non che si hereditate illius es-tercene ... La prima risposta dunque al heredes sitis ... Eccles, 22, 29, assin di a vi , come Figliuoli , cocredi del suo re-l'alegge di Dio, biogna in esta seriale. gno; che è l'istesso, che dire , che egli contrario di quel, che fat si deve nelle vi vuol tutti Santi in Terra, per farvi cose della nostra Fede. Nelle cose della nogentiam veftram. Job 42. 3. Eccede la no- fi palefa più al fine , che al principio , PCF-

perchè riferba il godimento della not- nità non votrebbe andare. Oimè ! che te paffata in pianto, non a qualche predizione voi fate al voftro Vicatio, o ora notturna, ma alla mattina; e il go-dimento del giorno paffato in fatica, e liamo nella via del Signore, folo perstento, lo riferba, non a qualche ora chè non consideriamo dove essa condudiurna, ma alla feta: Exitus matutini, ce! Pietro da que duti legami, fu con o velpere delettabis. Pi. 64-9. La legge, dotto alla Gloria, che ota riporta in i Precetti, il Governo tutto di Dio (o- Tetra, e gode in Cielo e David per no funi, che ci legano, e cingono di giorno, e di notte assai stretto; ma le, e sommamente instruttivo, canta dove ci conducono sì satti legami? Stra-assai sonoramente di sè, e dice : Fudove et conductions a mattiegamis qua man interpretatione, che in me na siti la predizione, che il benedetto ni se ceciderum mihi in predizione, che il benedetto ni ceciderum mihi in predizione. Cristo seco a situati con control di si si con control di si con control di si con control di si con control di si con matten seme quelle leggi, che si mi sittingevano, ma quelle leggi, che si mi sittingevano, ris, alius cinget te, & ducet quo tu non mi condullero al fine a Vittoria, e a 902: Jo. 21. 18. Fin che tu, o Pietro, Regno. Cari nodi, dolci legami, fe voi fosti inur della mia legge Evangelica, fosti fitte quelle finsi, che quasa a forza andavi dove volevi libeto, e ficiolto: come pecora traviata, e perduta, a virai legato, e condotto dove la tua va. runt mihi in praclaris.

ma ora che fei nella mia legge, tu fa- ta, e falute mi conducete; Funes cecide-

#### QUESTIONE XIV.

Congregabo omnes gentes, & deducam eas in Vallem Josaphat , & disceptabo cum eis . Ioel Cap. 3. num. 2.

Si risponde a due gravissime Questioni, una de'Vivi , l'altra de'Morti, per quei che si adirano di esser nati.

pienza, Voi me ne datete cento per una; due caule; e incominciamo.

e a me toccherà a l'imaner confuio: ma per quelto iftesso, di sentire le vostre arbitistico de consondermi al lame della incrudelivano, disse finalmente: Quare

lacche Iddio si dichiara di vo- l'afat è troppo lontana, e l'ultimo di ler disputar con noi; e là tutti i giorni è troppo tardi alla mia imnella Valle di Giosasat nell' pazienza, in questo luogo, in questo luotultimo di tutti i giorni, di go istesso, e in quest'ota medesima, son voler contro le nostre ragio- risoluto di fare alcuni lamenti; e di ni render conto di Sè, e del suo Gover- muovervi due Questioni, che non sono no; io per mia parte accetto l' invito , totalmente mie ; ma una è di Giob , e e già dico con Geremia : Juftus quidem di chiunque piange i mali di quelta vies, Domine, fi disputem tecum . 12. 1. lo ta; l'altra è de' Morti , e di chiunque ben sò, o mio Iddio, che se la mia igno- piange, o teme i mali dell' altro Mon-ranza entra in disputa colla vostra Sa- do: sia meco chi ha parte in queste

vostra verità , mi piace di attaccar dif- de vulva eduxisti me? qui utinam consumputa con Voi. E perchè la Valle di Gio- peus effem , ne oculus me videret. 10. 18.

faceste, ò sommo Iddio ? ò quanto per chè? Tu sci nato, egli dice in Geremia me era meglio, non effer mai conceputo, o non effer mai naco! E questa è la metravire. 3.2. Icti amai ab merne; ab ater Questione, che al Governo di Dio muo- no mi compiacqui di te; te volli . e ve chiunque fi duole di effer venuro al Monda, e dice: Perchè fon nato? Rif- la luce di questo gran Teatro della mie Ma prima, che parli Iddio; wediamo ciò, che a Dio diffe il Demonio. Aveva quelto colla divina permissione, spogliato affatto di tutta la roba, di tutti i Beni il povero Giob; e Giob forte nella fua pasienza feguitava ancora fra le iue covine a benedire Iddio : Iddio todò al Demonio questa invitta fermezza sapeva di Filotofia, che diffe a Dio i Pellem pro pelle , diffe il Demonio; & (na. 2.4. Giob ha perduri Figlmohi, e Lex. del P. Zucconi Tam. V.

Borche fon noto: e voi perche nafcer t che dice all'impertinemissimo nostre Per presoti dal tuo nulla, re feci nascere alponde adunque Iddio, colla fua fanta maraviglie. Ed ecco il Perche noi fiam Scienza a quelto nostro amaro perche ! nati : fiam nati, perche Iddio ci amò nati : fiam nati , perche Iddio ci amò ab aterno. Tenero perchè , o Poveri , tenero Perchè, o Afflitti mici compagni, tenero Perchè è questo : Noi nascemmo, perchè fra innumerabili Uomini pofficiti, noi fummo i prescelti, noi fummo gli amati; e perchè, chi ama fa benefizi, non fa pregindizio, e dispetto: perciò iddio, che ci amò, nascer ci sedel fuo Giob. Ma il Demonso, che ben ce, per benefizio, non per dispetto. Ciò porrebbe baltare a farci mutar favella; e in luogo di dire: Perchè nati cuncta que haber Homo , Mabit pro anima fiamo ? dir finalmente una volta . con gratitudine di cuore : Perchè, o nostro roba, e nuto; ma è fano ancora, e to- Iddio, non avendo noi verun merito. bufto. E l'Uomo è tale, che per la fa- tanto ci amafte, che nascere ei faceste nità, e la vita, treto facrifica volentie- a tanti beni, che fatti ci avete? Quefta gi. Che maraviglia è dunque, se egli fin lè la prima risposia : Ma questa è una ora (offre egni cofa? Ma Voi toccatelo risposta ab antecedenti : dell'antecedenun poce nella pelle, e fentiremo come re, o della cagione; non à confequenti. egli cantera bene. Per quella filosofica non dalle confeguenze dell'effer nati, o risposta del Demonio, io dubito assai, nelle conseguenze della nascita consiste che quando noi diciamo: Quare de vul- il duro di tal Questione: Perchè è veva eduxifi me? Perchè sono nato? du- ro, che noi ringraziar dobbiamo Iddio bito, dico, affai, che noi così dicendo, per l'amore di averci prefecte a nafcenon diciamo da vero a e la ragione è , ee: ma facendoei poi nafeere , fra tan-perche il bene doll'efiere , e della vira, te miterie, e lagrime , come ringraziat è un tal bene , che prepondera a tutti i lo poffiamo ? Cost fi dice . Ma quanto mali di quella vica : e fempre è meglio poco fi diffingne da noi il benefizio rieffere, e vivere, benche affirtiffime, cevuto dal benefizio abufato! Heccine che non effere, e morine. Onde lo cre- reddis Domino, Popule fiulte, & infipiens do, che fe Iddio, a chi fiduole di effet Numquid mon ipfe eft Pater tuus, qui pofmato, offeriffe di cornare all'antico fuo fedit te; fecit, & creavit te? Deut 32.6. milla; noi , operando fecondo l'ifimto Quarno flotto (ci , o Popolo di Dio , della fola Natura , pregberemmo allora dice nel fuo Cantico Moisè! Iddio con per la noftra confervazione, e diremmo: amore di Padre ri creò , e nafcer ti fe-Signore , non liò detto da vero , hò ce in quello Mondo ; e tu di lui ti la detto da burla. Certo è, che se al no- memi, quasi mulla fatto ti avesse ; solo stro Perchè aveffe da rispondere il De-perchè il Mondo amaro riesce al 1110 monio; egli certamente rispondesebbe: gusto. Ma chi di ciò ne ha la colpa i Voi siete pazzi, se vi dispiace di essere Iddio colla sua creazione, o tu coll'al enati: Pellem pro pelle , & cunita , que bulo del Mondo? il Mondo è totto di-babes bomo , dabis pro anima sua: Co-vordinato, è vero ; ma chi altri l'ha did cibonderebbe il Demonio . Ma Id- fordinato, fe non tu, co moi peccati ! dio , che ci hà dato l'effere, e ben sà Ab mitio non fuit fit . Matt. 19. 8. Il quanto ello vale, che cosa risponde, e Mondo, che sece Iddio al principio,

finche fu innocente , fu mondo di pia to il Mondo . Ma nella Scrittura fi legicere, e di godimento; non di amarez- ge, che tra i Figlinoli di Adamo, avanze, o di pianti : Ma se poi col vostro ti, e dopo i Diluvio, ve ne furono molpeccare l'avete turo coperto di tribo ti, ches'appellatono, Filii Dei. Gen. 6.3. li, e di fpine; perche vi dolere di effer Figliuoli, non di Adamo , ma di Dio : nati in quel Mondo, che voi avete vo- Onde il buon Mosè a tutto l'idraele di-Iuto? lo creato vi avevo un Mondo fe- ceva : Filii estote Domini Dei vestri . lice , voi avete voluto un Mondo de- 14. I. Figliuoli di Adamo , Figliuoli deploribile: Vivete adunque per mio be gli Uomini, mutate Figliuolanza, e fancizio, dove per voltro abulo, eletto tevi Figliuol di Dio voltro Signore. Bel avte di vivere. Bafia ciò per iticipile la ferminio i aretbe quello, di Figliuolo mento della Questione proposta ? Non di Adamo, passare ad essere Figlino'o di bafta, dice un Ipocondriaco; perchè na- Dio; ma ciò come può farsi: Nel Vecscere fra peccan, e vivere sia le pene chio Testamento, si diceva bensì . ma de peccati, non è il più bel nascete del non s' intendeva, che cola fusse questa Mondo , e Giob , benchè fanto , diffe Figliuolanza ; perchè lo Spirito Santo alnondimeno: Quare de vulva eduxistime: lota parlava solo in figura, e in ombra: e Salonione, benche savio, diste assasso Ma, ubi venit plenitudo temporis, missi noramente, che egli più di qualunque Deus Filium fuum : ad Gal. 4. 4. quando Vivente, stimava selice, chi è morto, venne la pienezza de tempi, Iddio mano chi non è nato ancora, nè mai è per dò il suo istello Figlinolo; e questo tannascere : Et landavi magis mortuos , to disse , tanto operò , e tanto parì , quam viventes ; & feliciorem utroque ju- che riformando l'antico disordinato Mondicavi , qui necdum natus eft . Eccl. 4. 2. do, noi finalmente arrivammo a flato sì Come adunque noi potrenio lodarci di selice: Ut adoptionem sitiorum reciperesi fatta nascita e che da Uomini si gran- mus e ibide che conseguimmo ancora di di è tanto al borrita? Per verità non e la effere adottati Figliuoli, di Dio . Onde cile riipondere, non a i lamenti di qual- l'affettuolo Giovanni prorompe in marache malinconico , ma all' autorità di un viglie , e dice : Videte qualem charita-Salomone . e di un Giob : E pure non tem dedit nobis Pater , ut Filii Dei nofenza Scritture, io dico, che le o per minemur, & simus. 1.3.1. Fratelli, Soil peccato originale , in cui è concepu relle, considerate di grazia , quanto noi to, chi è generato; o per il peccato at- fiamo amati da Dio; Egli con eterna catuale, a cui in vita è senipre esposto chi rità, ci elesse a nascer nel Mondo : ed naice; fe per quelto mot vo, dico, e egli, quelta essendo per il peccato la priper quello abborrimento di peccati noi ma nostra misera naicita, con carità ci lamentiamo di effer nati , lamentia- maggior della prima ci ha rigenerati col moci pure; petchè il cosìlamentatti non Sangue del fuo medefimo Figliuolo, afdrimproveraie a Dio i suoi doni, è rap-sinchè con vera, e reale adozione, di presentate a Lui il nostro buon cuore; miscri Figliuoli di Adamo, passimuo ad come il lor buon cuore rappresentat vol- esser veri, e beati Figliuoli di Dio, Sicle e Giob e Salomone nelle citate pa- chè nello stato presente della Redenziorole. Ma perche noi, quando ci lamen- ne umana, dopo la prima natcita tecontiamo, ci lamentiamo non per abborri do la Natuta, fi da la feconda pracita mento di peccare, ma per abborrimen- tecondo la Grazia; e chi è nato Figlito di patire quel, che merita il pecca- uolo degli Uomini, può rinascere Figlito; perciò a chi fi duole per abborri nolo di Dio, Giob, Salomone, voi non mento della pena , e a chi si duole an- faceste ristessione a qui si tempi , quancora per abbotrimento del peccato, sen- do vi doleste di esset nati . Ma voi, o tiamo ciò, che in generale dice la fanta dolenti, o affiitti de nostri giorni; co-Scienza della divina Scrittura: Mileral me do er vi potete con Dio di avervi cettamente è la nostra nascita, perchè fatti nascere in questi tempi, selici? Sian nascendo nasciamo tutti Figlinoli d'Ada- grandi le miserie del Mondo, sian granmo, e del suo peccato, che ha rovina di le affizioni, e le lagrime de' FigliuoRivenerazione, muti mali della naferra parole, che trovo nella lanna Scienza, e voltra ; n'atte mifert, effer portre bea: che chavi fono di si fatte Questioni, ti ; prechè vi dolete di quella naletra, E in primo luogo parla Iddio nel cape, che è palfageto a si bella rigenerazio d'Idfia, e dice: 2014 est, quad debui nel Se altro non vi fulle, che naferee, fictere omea met, T nun festi 3.0 voi, come nazo fono, mitero Figinio o degli ich en vi dolete, che potevo io farto ; quanto fono ingrato , quanto fon potere di me, che vi creai , vi promoffi pazzo, fe non benedico il giorno, in fempre alla voftra falute? E' vero, che a cui nacqui ; e non ringrazio Iddio, che voi tornava meglio, che io non vi faa tanta forte mi eleffe ? Ciò, cred' io, baftar può a far sì , che non si muova si , quanti vi ho fatti ; ma ciò è vero ; più Questione all'amorofissimo Governo Non absolute , sed ex suppositione : Non di Dio, che efercita tanta carità verfo affolutamente, ne per natura della Creatutti i rei Figlinoli di Adamo; e per ufar Zione, o della nafcita; ma per la suppoci quelta carirà, naicer ci fece.

Ma fe ciò basta a i lamenti de'Vivi, Cristo, prevedendo la perdizione di Giu-sferiscono a immeritevoli. Che vi dolete da , diffe di lui : Bonum ei erat , si na- adunque di estere stati da me tanto betus non fuifet homo ille . Matth. 26. 24. neficati ? An oculus tuus nequam eff . Misero, quanto meglio era per lui non quia ego bonus sum ? Matth. 25. 15. Forse effer nato! Secondo questo detto di chi dovete voi effer malvaggi, perchè io vi non erra, il dono della Creazione, e ho fatto del bene? O dovete accusare le della Nascita torna male a chi si dan mie Grazie i perchè voi non le avere sana: Or che dono è questo, e il misero pure adoperare ? Non v'è, non v'è da Giuda, che dir puore di tal dono a Dio dolersi, o Giuda ; non v' è da lamen-Creatore ? Egli dal suo Inferno con tur- tarsi di Dio, o disperati ; nè v'è, che ti i Dannati luoi Compagni , maledice , iifondere a Dio , quando dice per fenza fallo , il giorno della fun nafera , guitificarfi a noi : Perditio tua II-ce rivolto al lontantifimo Ciolo, o quanto, o quanto uria, latra quasi Cane rab- tuum. Joel 13. 9. Io non hò fatto altro, biolo, e dice: Perche naicer mi facesti, che benesicarvi, se poi voi vi siere per-le per me buono non cra il nascere i duti fia le miegrazie, la colopa è tutta vo-Tu prevedevi; che io mi farci protuto stra. La prima risposta adunque dell'erein eterno, e pur mi creasti : qual crea- ne Questioni, è che se un Figliuolo conzione adunque fu la tua? Crear tanti mi- dannato al fupplizio, non può dolerfi lioni d' Angeli , e d' Uomini , e crearli del Padre , o della Madre , che lo gefolo alla toro dannazione eterna! Que neratono; nè pur Giuda, o Lucifero flo è l'arduo Perchè, Signori miei; nè posson dolersi di Dio, che gli fece na-lo preso averei a rispondergii, se non secre. In secondo luogo io leggo, che fapelli, che quella Queltione il muove David ne fuoi Salmi invita unte le Crea Dio, non folo dalle furie de' Danna- arure a benedire Iddio, e fra le altre

li di Adamo quanto volcte ; ma fe voi ntalinconie de' noftri cervelli : e perchè uscir potere dal ruolo de' Figliuoli di A- questa è una Questione, che non poco damo, ed entrare nel ruolo de' Figlia arracca la Bon à divina, io a Giuda, e woli di Dio; fe emendar porete, colla a' tuoi disperati Compagni dirò alcune Uomini : jo vorrei effere il primo a di- vi di più , e non vi ho fatto ! Io vi ho re : Ut quid natus sum ? 1. Macch. 2. 7. creati, io vi ho sempre affiltito colla perchè (on nato) ma nato effendo mile- mia Grazia; lo co'miei lumi vi ho femro, e potendo rinalcere felice, e nella pre promoffi alla falute; al bene operare mía felicira porendo (empre più avanzar vi ho (empre interiormente ed efteriormi , e crescer di condizione , e di sta mente efortati . In che dunque doler vi celli naicere, nè tanti benefizi vi faceffizione dell'abufo, che fatto avete de' miei benefizji perchè i benefizj fon femciò non basta certamente a i lamenti al pre benefizi ; nè per abuso mutan natufai più gravi de' Morti . Il benedetto ra: anzi allora fon belli, quando fi conti, ma fi motiva tal volta ancora dalle invita ancora i Serpenti, i Dragoni, e

ti, e i Viventi più spettabili lodino, benedicano Iddio lot Creatore , ciò è molto ragionevole, essendo essi molto beneficati da Dio: Ma i Dragoni, e gli Abiffi da sutti abborriti, di che benedir possono Iddio, o David ? Benedir lo poflono , e benedir lo devono , perchè se non è bene ad effil'effer abborriti, e deteftati ; è buono all'Universo, che da esti, quali Teatro da mostri, riceve va rietà, e compimento; e molto più buono è al Creatore dell'Universo, che in essi mostra la molistudine delle sue Idee . e il potere immenso del suo braccio -Onde fe tutte l'Opere, che esposte sono in Teatro, goder devono della gloria del loro Artefice; ancer tu, o Lucifezo, Serpente antico, e tu ancora, o Giuda . Traditore infamissimo , ne vostri Abiffi benedir dovreste Iddio , e dire : Noi non fiam vafi di Gloria, come i vostri Beati in Cielo : noi siam vasi d' ignominia in questa profonda Prigione : ma giacche ancor dalla nostra ingnominia a voi gloria ridonda; questo a noi basta, per benedirvi, e di buon cuore foffrire i nostri merirati tormenti , fol perchè i noftri tormenti a voi gloriofi siescono. Ma affetti sì belli non sanno concepire que'disperari: Laonde per venire al nodo più forte della Questione : Ginda & duele , the Iddio nafcer lo facesse, benchè prevedesse, che naiceva alla fua Dannazione : e Iddio in Isaja risponde : Quis auditum fecit boc ab initio? ex sone predixi illud. 145. 20. Chi fit , che fin dal principio fece sapere, che c'era Iddio Giudice, che c'era Giultizia in Ciele, che c' era Infesno preparato a i Delinquenlai t io tutto rivolai colle mie infallibili rivelazioni ; e perciò , fe io crelo prediffi ancora, affinche voi la poteste scansare : Voi, sapendola, non la voleste scansare; perchè adunque, pregindido a voi ; perchè la mia Previ- peccato : perchè la gravirà della vostra

gli Abissi: Laudate Dominum de Terra , sione non su cagione de' vostri peccaria Dracones , & omnes Abiff . Pl. 158. 7. ma i voftri peccati futon cagione della Che i Cieli, le Stelle, i Mari, i Mon-mia Previsione; e come può accusarsa quello specchio, che vi rappresentò, quali voi fiete , lordiffimi ? Voi sì , voi dovete condannar voi medelimi, che ; volendo effer lordiffimi, coftringefte lo specchie a lordarsi colla vostra imagine. Ponete per tanto la mia Previsione, colla mia Creazione, da una parte; dall' altra ponete la mia predizione colla vostra perdizione; e troverete, che ioin nulla mancai a voi , creandovi : mancaste ben voi a me volendovi perdere. Sia come si vuole, urla di nuovo qui Giuda: Iddio non doveva crearmi, fapendo che mi creava per l' Inferno . Giuda , Giuda : Numquid dicit [Figmentum ei, qui se finxit : quid me fecisti sic? ad Rom. 9. 20. Chr fu mai, che, ricevendo da altri un dono, dica a lui: Perchè mi fai un dono che mi servirà a malfine; fc il fine non dipende dal Donatore, ma dal Donatario ? Così a re , o Giuda, nella tua Caufa risponderebbe San-Paolo. Ma io aggiungo: fe Iddio colla fua prefeienza non doveva crear te, ne anche crear doveva Lucifero; e fe nondaveva crear voi due. Capi dell'uno e dell'altro Popolo nefando, per l'identità dell'istessa ragione - nè pur grear doveva rutti que' tanti millioni di Angelie d'Uomini, che prevedeva, che pet peccato finale dovevan dannarfi : e fe eff non creava , quanto trartenuto flato farebbe il corio della Creazione , e della Natura! quanto dimezzato flato farebbe il Mondo; e qual alero Mondo farebbe flato, che un Mondo divertiffimo dal Mondo presente ? E pare a te , che per cagion tua, fceleratiffimo fra sutti, erear fi dovelle un altro Mondo differente da quello, in eur con tanta glori? Io non tacqui , io non diffirm ria del Creatore , tetti i divini Attributi in Cielo . in Terra . e nell' Inferno . fono fempre in comparfa? Ma fensi, oandovi previddi la vostra perdizione: vel Giuda, fentia o Lucifero: e Voi tuttia o Popoli Infernali; fentite eiò, che per ultimo fono per dervi, e imparate anonaltro maledire, che la voftra malvaggifapendola io, dovevo rompere il corfo tà. A Voi dispiace il vostro Inferno, ed della Natura, e scansar la vostra Crea, o quento vi scotta! Ma sappiote, che zione La mia eterna Previsione nulla non meno a Dio dispiacque il vostro

sarte a Dio ; ca o quanto a o col dovo dove coriouxa il peccato , in lutti ino-le Iddio nelle fie Seritture! O r fe Iddio, fiti gravi accidenti , ora per fempre a prevedendo ancora quanto da voi fareb. Dio rivolti con vero fentimento , che fe flato offefo, a voi nondimeno Refe jatro dir dobbiamo ; fe non che: Juftus la mano, e li compiacque crearvi ; voi es , Domine , & rellum judicium tuum ; adirar non vi dovete colla vostra Crea- quia peccavimus tibi , & mandatis tui s zione , fot perchè fu fatta colla Previ | non obedivimus. Pl. 118. 137. Santo Voi sione del vostro Inferno. La Previsione siere, o Signore: Voi siere retto, e della rinicita , non musa ne la qualità giudo , e nel creare il Mondo , e nel del Beneficio, nè la bontà del Benefargovernario . Noi famo i malvaggi , e coce ; aggrava bene l'iniquità del Benebene ci fià tutto ciò , che di grave ci acficcato; e perciò , o gente d'Inferno , fe cade: fol perche abbiam peccato , e pur afogar volete il vofteo delore, non dite troppo delle grazie voftre abufati ci fiamo.

pena, non eccede, anzi è minore della Perchè fummo creati? ma dite: Perchè fravità delle voltre colpe, e dell'offete peccammo? E noi , da Voi imparando; atre a Dio; e do quanto di ciò i'doo dove conduca il peccato, in tutti ino-

#### QUESTIONE

O Altitudo divitiarum Sapientia, & Scientia Dei! quam incomprehensibilia sunt judicia ejus, & investigabiles via ejus! Epist. ad Rom. Cap. 11. n. 33.

> Delle vie recondite, per le quali Iddio conduce i suoi Santi.



via ejus! Ma ancor esclamando insegna, le quali Iddio conduce i suoi Eletti . La che Iddio , colla sua Sapienza, in Se, Scienza di unti i Santi co' suoi Lumi e nell'Effer suo conosce tutto quel, che e Principi ci affista nell' interrogazione fece, tutto quel, che fa, e tutto quel, di questi profondi Arcani del divino Goche può fare; ma colla fua Scienza, co- verno; e incominciamo. noice in noi tutto quel, che facemmo, tutto quel , che faremmo , e che pen-iamo di fate: e con quella, e con quel fia forma i guidaj di tutti i Rei j dispo-luro , e dell'altro , dicono del pari: Dene le vie di tutti i Giusti ; e in Trono duxit illes in via mirabili . 10.17. Iddio di Giustizia, e di Mifericordia, eserci- fu, che gli conduste, e Iddio ebbe semta quel Governo, per cui quanto è ter- pre in costume di condurre i suoi per vie ribile a clu l' offende, tanto è amabile maravigliofe. Battute, e trite dalla mol-

On è mai, clie Paolo Dot-tor delle Genii dica parola, the parola dottrinale, a spiemie, & Scientis Dei! Noi adun-the parola dottrinale, and que, che nella Lezione passa dicumi struttiva non sia Esclama egli nel pallo recitato: O tremendi gradizi di Dio, sopra i peccatia, & Scientis Des gueste interpretation of the fill of the service of the servi

Parlando il Savio dell' antico Popolo;

titudine fono le vie del Mondo . Mara- | de, via fi trova , che conduca all' altifvigliole, e profonde fono le vie del Si gnote : e fe la maraviglia nasce sempre quell'altezze di Posto, a quell'eminenze da qualche cofa occulta, dica, favelli la di Stato, a que' Lumi, a que' Canti, a Seienza de' Santi, e c' infegni in qual profondità di tegreto, confifte la maraviglia delle vie del Signore, Dice il Sa-terra arriva, chi da Dio è condotro? vio , che la qualirà della via non fi co O belle , o ammirabili vie del Signore I notce nel viaggio, si conosce nel ter- E chi creditto avrebbe, o Santi, che mine : Admirantes in finem exitus , Sap. 11. 14. Aspettare per tanto il fine de lin Terra, si esternati, si umili, si poveri, viaggi, e saprete le maraviglie della via. far doveste al fine sì bella rinscita in Cie-Dopo molti, e vatj accidenti di naviga- lo ? Vi viddero i Figliuoli del fecolo, vi zione, e di viaggi, arrivato a Roma Pao- viddero le Figliuole di Babilonia: Et non lo Apostolo, fu per ordine di Nerone intelligentes quid cogitaverit Dominus . Imperatore arreflato con Pictro, e con Sap. 4.17. e non sapendo, che cosa di esso serrato nell'otrida Prigione di Ma-Lyoi disponesse il Signore, che sì stranamerco, da cui non fi ufciva, fe non per menre vi conduceva, di voi quafi di viandare alla morte. Piangevano i Fede- le , e baffa Gente, fi rifero : Ma ora che li , tideyano gl' Idulatri , efultavano gli voi arrivati già fiete al termine delle vo-Ebrei ; ma Paolo inviando a Timoreo l'Ifre occultifime vie ; e a voi ; come a ultima sua Epistola, così gli scrisse: Ti- Gente porentissima, e beara, tutta la Termoteo, io fon vicino al fine della mia ra per ajuto ricorre, convicto pure esclavira, e del farigolo cammino de miei mar con David, che Iddio è animirabigiorni. Ho corio affai, lio parito molto, le nel condurre i fuoi Eletti alla Corone ho lasciato mai di predicare la Fede, na di giustizia: Mirabilis Deus in San-e il nome del mio Cristo; e dora attro si le fui e Film. 67, 16. Ma andiamo non mi resta, se non che venga il Car avanti. nefice a rroncarmi la Testa; e il mio Cristo, in Testa mi ponga la Corona di del Signore; e la felicità del termine, giuffizia, cioè, quella Corona di gloria, e la prima, e fondamental maraviglia di e di regno, che Iddio, fecondo le fue effe : Ma quali poi fon effe in fe rali divine promeffe, non può negare a chi vie, che si in alto conducono ? Quid fummavi, fidem fervavi. În reliquo nem exitus. Sap. 11. 14. Le vie del Si-reposta est mihi cerona justicia, quam gnore son molte, sonvarie, sono cocul-readet mihi. Dominus, justus judes: non te; ma tutte sono sicure, e infallibili; folum autem mihi; fed & iis, qui diligunt e la ficurezza è la feconda loro maravi-Adventum ejus . 4 6. Così scriffe Paolo glia . Nel Libro del Genesi è scritto , Apostolo, e questo è il termine, la me che il Giovinetto Abele, appena entrato ta, e il fine di tutte le vie del Signo- nella via da Dio prescrittagli, urtò nell' re. Se per ranto, tutte le vie fi quali-ficano dalla qualità del lor termine; a man falva, per l'Innocenza, e per la voi, o Figlinoli degli Uomini, che fa- Giuttizia, Iafeio la vita nel principio del per volete qual fia la maraviglia delle juo cammino. Dura via ! E perchè a occulte vie del Signore ; confiderate la un Giovanetto di tant' indole, farttovan di Gioria, e di Regno, a cui Id-di di Gottianmente conduce i fuoi Eletti, noftre intertogazioni ben dichiarano ; Dunque da queste basse nostre Contra- quinto Nipote di Adamo, ambulavie

fimo inarrivabile Empireo ? Dunque a quelle fante Allegrezze, a quel Regno. a quella Corona, a quella Beatitudine voi i quali camminaste una volta quaggiù

Bello , fublime è il termine delle vie tedelmente! ha servito: Ego enim jam scriprion est ad nostram doctrinam ? Che delibor, F tempu resolutionis mea in-cola sopra di ciò è (critto per nostra stat: bonum certamen certavi, cursimo con-iltrizione, e dottrina? Admirantes in se e non poco faprete. Dunque il termine quanto occulre, e quanto ammirabili di tutto il cammino de' Santi in Terra, fiano le vie del Sienore. Nel eapo 3. atto non è, che la fublimità de' Cieli è dello flesso libro è scritto, che Enoc, che

tum Dee : nella fua via non fece mai passo, l'alzare un Trono sempre spaventoso a fenza Iddio: e avendo così camminato per tutta la Criftianità; a Lodovico fantif-365. anni, all' improvvilo disparve: quia simo Re di Francia, non riusel di re-tulit eum Deus. 24. Perchè Iddio lo tol- ciperar Gerusalemme; e a lui toccò in to a vivere toof of ogni commercial trade? A queta set airle intunction unano. Gran diverfici à toia è que notice interrogazioni, la Scienza de Sanfa I Così è: Ma finiam di accennare ti altra riipolta non di, nd dar vuole, a Capi principali di quell' Articolo. Nel le non che Magnus Dominue, d'aluda-Capo fetto dell'ittello Genefi è l'ettro, bilis mmir. Pi.47.1. Iddio è grande, a che Nod, fi a tutti gl' Uomini di al- in tutte le cole è degno di ammirazionella fua fortanza. La vi d'Ifac tro, tutti del pari vanno à cadere nell' fu via di Contemplativo, fempre in incipilitefio Baratro Infernale. O miferi, come fo totto le fue l'ende. La via di Giacob, facetle per vie diverte, anzi contrarie, fu via di Pariarca, fempre in agitazio a batter tutti nell'iftello puttot Quella ne per la fua Famiglia. La via di li di ecconda maratyglia di quello Arti-

fe dalla vifta di tutti , e prima di mor-luna delle fue espedizioni a rimanete portollo a vivere, dove trovato più re schiavo de Barbari, e in un' altra non fusse dagli Uomini . Abele , tolto a lasciatvi la vita . Or petchè tanta didi vita in età ancor tenera : Enoc in vertità di Giusti da Giusti, nelle lor vie; età matura, per via infolita, porta e di Peccatori da Peccatori, nelle loro to a vivere fuor di ogni commercio firade? A questa, ed altre innumerabili tora , battendo il fentiero dell' Offer- ne , e di lode : Per vie diverse lascia vanza, e della Ginflizia: Invenit gratiam egli compire la malizia degli Empi: per coram Domino. 8. Si avanzò molto nella vie diverse vuol, che si raffini la virtu grazia di Dio; e Iddio a lui , già de'Giusti; e sembra, che per vie si di-Uomo di 600, anni, comandò che en verse, ne quelli, ne questi arrivar postatraffe nell'Arca, e che sopra tutte l'ac- no all'iftesto termine: anzi sembra, che que del Diluvio, e le cime più alte de' se nessuno arrivar deve a felicità, que-Monti navigando, dal sommerso Mon-sti sano i Ricchi, e i Potenti del Secodo , paffatle a un Mondo nuovo ; e lo ; e fe nessuno deve arrivare a iventufeeo paffar faceffe tutto il genere umano ra, non altri effer poffano, che quelli, ridotto ad una sola famiglia. Dove, do- che in questo Secolo altro non sanno, ve non vanno i Servi di Dio, fe ancor che patire, e lagrimare. Ma, o quanto fopra le nuvole valicano da un Mon- profonde fono le vie del Signore! Camdo all'altro? Ma ciò non è tutta la minano gii Empi per diverie strade : e maraviglia . La via d' Abramo , sil poi? e poi: h puello ad Inferna descevia di Pellegrino , sempre in moto dana. Jobaa. 10. Nessun sapendo dell'al-Giuleppe, fu via di varia fortuna; ora di colo. Somma diversità di cammino , e obbediente Figliuolo; ora di schiavo totale identità di termine: Ma Voi, o pazientissimo ; e ora di prudentissimo Giusti, per Terra, e per Mare, in Pace, Comandante. Di più nel Libro de Re-gni è lettico, che David fu condotto per tatem, per infamiam, O bonam fa-via di guette; e Salomone, per via di mam. 2. Corint. 6.8, per vie tanto difpace; Roboamo, empio Re di Giuda fi- ferenti, dove foste finalmente condotti ni pacificamente il corfo degli fcelerati da Signor, che guidovvi? Voi (pesse volfuoi giorni nel proprio letto ; e Josia , te quaggin fra noi diceste : lo veggo aluno de' tre fanti lodatiffimi Re di Ge- tri andar per altre vie : quefta, che a me muo de cue tanti logatilitui Re di Ge-ttrandar per autre vie: quelta, che a me ratalemine, fini dolorofamente il cordo è coccata, è molto differente da quelle; della memoranda fua vita, ucció in Bate e perció o quelli, o lo, andiam fuori raglia. Finalmente le liftorie tutte, e gli di strada: Perchè te si salva, chi è Po-Annali della Chiefa, pieni fono di vie vero; come può talvarti, chi è Ricco? prospete, e piane, concedute a malvage. Così diceste, e sorte molte volte così gi; e di vie alpettin, e spinole, preterie deceste con pianto, o Anime elette. Ma et a Ciusti. E se all'Arabo Mahomet or che intre da ogni parte pervenute riulci di occupar Collantinopoli, ed ivi fiete a quella superna Città, che non

ha una Porta fola, ma hà dodici, tre ad prifce quel Giovane, quella Donzella, Il vere, e nessuno escludere; or che vedete, che per quelle beate Porte entrano Poveri, e Ricchi; Padroni, e Servi, Uomini, e Donne; Fanciulli, e Vecchi; Soldari, e Bifolchi, Martiri, e Confesmente, che vedete come Iddio per vic, the parevano andare in contrario, occultamente si , ma infallibilmente alla Coronadi Giustizia vi conduceva; quali fono le vostre ammirazioni, quali livo-Ari conti : e come tutti ebri di Beatitudine, andate replicando: Mirabilis Deus in Santtis fuis ! Questa Gloria, che noi godiamo : le vie recondite, per le quale ad effa fummo condotti, più di tutte l'opere della vostra Creazione, grande, maraviglioto, e stupendo vidichiatano e nestro Iddio. Accordiamo ancor noi le nostre voci colle voci de'Santi; ma da essi in questa lor Festa impariamo, nel nostro terrestre cammino, a considerar meno il per dove, e a considerar più il dove fi và. Le vie del Signore fon varie, ma tutte fon ottime : perché tutte vanno a buon termine. Ma le vie del Mondo, benchè piane, e fiorite, non possono non effer funestiffime ; perche tutte per eterno decreto, vanno a finir nell' Inferno: e che giova banchettare, ridere, danzare nel cammino, le camminando, sempre più si và alla disperazione ?

Grande certamente è la diversità delle vie suddette, e perciò varia di esse è la maraviglia; e ciascuno al fine, voglia, o non voglea, hà da dire : Ed è

ogni parte del Mondo, per tutti rice. Mondo, che l' offerva fopra l' uno, e l' altra sa molti disegni ; quando a quello, ed a questa arriva da Dio un lume, che alteta tutto il fiftema del loro interiore; che mofira loro. i pericoli, fra i quali vivono; che gli fori ; Anacoreti , e Pellegrini ; or final- chiama altrove ; e all' improvvifo , co+ me Enoc, esti spariscono dal Mondo s e là in folitudine, e lontananza da tutti vivono, dove : Tulit eas Dominus : il Signore gli condusse a falir tutte le cime de' suoi Monti santissimi ; e ora nel ris cordare essi i loro giorni mortali , o quanto benedicono Iddio, che gli chia maffe a quelle, che dal Mondo fon detr te stravaganze di cervelli sommossi ! Na fce, crefce, fiorifce quell' altro Figliuoi lo , quell'akra Figliuola, e invaghitidel la vua fo'itaria, e tranquilla, van proponendo di rizirarfi dal Secolo in qualche Chioftro; e Iddio disponendo tutto occultamente, tronca loro la via : e fa che Francesca Romana al Secolo riman, ga ; e Aleffio faccia Sponfali ; ma nel giorno delle Nozze, laíci la Moglie, la Cafa, e Roma, e foonosciuto a tur ti , vada per il Mondo pellegrinando i Ed or che veggono dove da si fatt firanezze di vocazione furon condotti al Cielo; in questa loro Solennità col loro esempio , dicono a noi: Seguite ledio dovunquelegli vi vuole, se volete bei capitare . Senza Vele . fenza Remi . fen za Timone, naviga Marta, naviga Ma ria sua Sorella , dove portate sono d. vento, e dall'onde ; e dalla Giudea at rivano in Francia: e Iddio vuole, ché in Francia Maria fi nasconda in una Grot pur vero, che io quà fia pervenuro! Ma la di Monte inaccessibile, a contemplar esse, tutte sono vie esteriori, e sensibili, di notte, e di giorno; e Marta fondi perchè son tutte vie diverse, secondo la il primo Monastero in Cristianità; ed diversità della condizione, dello stato, ivi, quasi in Arca di falute, sia la Mace della qualità delle Persone . La mara sitra di tutte le Colombe , che nelle temviglia maggiore è la diversità delle vie peste del Mondo amano sicurezza, r più occulte, e profonde, cioè delle vie candore. Ciò esse rammentano in Cie interiori , per le quali Iddio conduce lo ; l'una dice all'altra: Diversa fu la nol'Anime, ed, è come le conduce, ed [fira vocazione; ma uno è era il noftso effe non lo fanno! Ciafcuno prova in godimento, o Sorella beata; e voi, che se quella diversità nelle sue mozioni in-lancor vivete nel Pelago burascoso a la teriori ; e da se può arguirlo ancora ne- sciate, che le vostre vele sian da Dio go gli altri ; perchè non v' è chi dentro il vernate, se arrivar volcte a buon Porto, giorno non faccia vario cammino di Vivono quelli , vivono quelli nel fanti cuore, e di spirito. Nasce, cresce, sio cimor di Dio, in quello flato, a cui Íddio

queste nel lor cammino interiore urtano sia mai, che per inquietudine vi venga in tali difficoltà , incontrano tali tenta- in cuore di andar per la via altrui; perzioni, e battaglie, che uno foipira, e chè a ciascuno è prescritta la sua vocadice : Oimel io fon dato in tali turbolenze di pensieri , e di affetti , e in tal furore di passioni, che esse mi vogliono condurre finalmente a disperazione. Sofpira quell'altro, e dice: Oimè! io ion tanto arido in Orazione, fon tanto infensibile, e stupido a tutte le cose dell' Anima, e di Dio, che non trovo più la via del Paradifo; e un'altropiangendo l forte, esclama: Oime! quefto Figliuolo, questo parente , questa lite , vuol effer la mia dannazione. O Scienza de' Santi, perchè far p angere per tanti versi l' Anime bnone ? perche, fe Iddio vuole tutti falvi - non tutti conduce per una strada? e perchè David incontrò giorni sì vari di vita, che ora quali beato canti : Eduxit me in latitudinem &c. super excella statuens me. PL 17. 20.34. ed ora quali perduto ioipiri : Repleta eft malis Anima mea : Vita mea Inferno appropinquavit . Pf.87. 4. Se Iddio è quello, che conduce tutti gli Eletti, perchè con effi muta tanto la sua condotta; che or sembra tenero Padre, ed or Signore addirato? Non per altro, se non perchè egli è ammirabile ne Santi fuoi: e ora colle l tenere, e ora colle aspre maniere; ora per questa, ora per quell'altra via, efercita tutte le virtu, raffina tutte le bellezze de Santi; e in tanta varietà dicuori, di accidenti, e di tempeste, mostra l'abbondanza del fuo fapere governare le vele di qualunque Navigazione, edempie di tanta varietà la fua Regia, che un Beato debba dire all'altro: Io non andai per il vostro sentiero, e pure come voi io fon beato; altri per acqua, altri per fuoco passammo; e voi, o Sommo così, vestiti di un sol colore; ma di Iddio, a quelli, e a questi stendeste la uno ne vuol formare un Diamante di vostra mano potente, e tutti quasi per saldissima Fede; di un altro uno Sincuna via guidati, condotti ci avete a que- raldo di Speranza invitta ; di un altro sto refrigerio d'eterno riposo: Transivi- un Piropo di ardente Carità ; di un almus per ignem , & aquam , & eduxisti tro una Marghetita di Purità illibata ? nos in refrigerium. Plal. 65, 12. Voi per e di tutti infieme vuol fatne una Coro-tanto, che ancor camminate per codella na alla fua Grazia vincitrice di tutte le vostra valle di lagrime, dal nostro esem-l'ripugnanze della nostra caduta Natupio apprendete a tenervi forti in quella ra. Ma dopo tutta quelta varietà di via, in cui Iddio vi ha messi, e soste- condotta, e di riuscita, io per fine

Iddio eli ha chiamati ; ma e quelli , e Eccl. 2.13. le dilazioni del Signore ; ne zione, e la via; e il volere uscire di quella , è l'iftesto , che volere uscire di strada, e andare a traverso. Che se poi faper volete ciò, che risponder possiate al vostro cuore, quando và interrogando: perchè questo a me, e quello a quell'. altro; perchè io non son condotto per altra via , in cui riulcirei affai meglio ? A queste, e ad altre fimili interrogazioni rispondete quel , che si trova scritto nel libro della Sapienza . Cap. 7, n. 22, cioè, che: Varius, & multiplex, & fubtilis eft spiritus Domini. Lo Spirito del Signore in se è un solo, ed è tutto santità; ma nelle sue disposizioni è vario . e versatile, ed è si penetrante, che ben sà quel , che a cialcuno convenga ; o perchè non ogni frutto nasce da ogni terreno; e ogni terreno diversa coltura richiede; perciò lo Spirico del Signore, che è tutta forza, ma è tutta foavità, fi adatta ad ogno fesso, ad ogni età, ad ogni condizione di persone; e per operar con più soavità, a ciascuno si confà; nessuno sforza; a tutti dà quel , che a tutti conviene; nè v'è chi fappia, come diffe Crifto in San Giovanni: Unde veniat, aut que vadat 3.7. donde venga, dove vada, e che fare egli intenda; ma tutti in Ciel lo saprete, quando a chiara luce vedrete con quanta fapienza, e amore fiete condotti ; e ciò bafti per ora ad acquietare tutte le vofire inquietudini.

Da tutto ciò noi possiamo dedurre, che Iddio usa diverse maniere, varia condotta, e differente Governo co' suoi Eletti ; perchè non gli vuol tutti , dirò nete in pazienza sustentationes Domini . di questa Lezione vorci sapere , se

radifo, per le vie del Signore ? Ciafcun può rispondere a questa interrogazione, perchè ciascun sà, come deve portarfi nella vita fua mortale; e Crifto Gesù, per farlo a turti sapere, a un Giovane - che di ciò l'interroggava , rispofe: Si vis ad vitam ingredi, ferva mandata : Matt. 19. 17. Se vuoi arrivare a a vita eterna, offerva i comandamenti di Dio. L'offervanza adunque pronta, ed efatta di quanto Iddio comanda, è la maniera di camminare in qualunque vocazione, stato, e via del Paradifo; e questa elatta, e allegra offervanza, è l'ulrima maraviglia delle vie del Signore . Cammina quell'Eletto per la piaceti. A quell'altro in un Magistrato, e a Beatitudine condur sapete ancora i in un Tribunale atriva una congiuntu miseri, e perduti Figliuoli d'Adamo.

per tante , e si diverse strade , vi ra , una occasione , in cui con torcere fia una maniera di camminare comune un po poco dalla Giustizia, far può un bela tutti; onde tutti, nella vocazione, lo spoglio, ed atricchire in poco d'ora; nello stato, in cui sono stati messi e per l'osservanza de precetti ha tutto da Dio, sappiano come in esso de da sagrificare al dovere, ed elegger di von portarfi? E'necessario andar per do- esser povero più tosto, che ingiusto. ve Iddio ci conduce, ma è necessario Babilonia vede queste nostre offervanancora camminar, come Iddio vuole, ze ; come gente di poco cuore, e di che si cammini . Come camminaste voi animo vile ci deride: e noi a pezzi abadunque, o Santi, o Beari turti del Pa- biam da lasciar cadere la nostra umanità, per le vie del Signore. Or che offervanze fon queste? Questo non è condurre a beatitudine, è condurre a Sagrifizio, tutte le Anime buone . O Santi . voi che a prova sapete, quali Corone si preparino a questi nostri Sagrifizi, rispondete colla vostra Scienza a questi lamenti della nostra debolezza; e fateci intendere, the per effer Bearo, convien prima effer Santo; e perchè la Santità confifte nella offervanza di tutto ciò, che comanda Iddio, per ciò è, che per arrivare a Beatitudine, convien camminare, ma non con altro paffo, che col passo dell' osservanza. Così camminarono in Terra tutti quelli, che ora tua via, per via incontra un, che ingiu- fon Beati in Ciclo. Così tutti i Beati riofamente gli tira una guanciata, e il in Cielo, furono Santi, ed Anime eroipercosso Eletro per l'osservanza della che in Terra; ma per maraviglia maglegge, senza nulla risentirsi, ha da dire giore nessun si accorse di esser Santo in al percuffore : Iddio vel rimeriti , e fe- Terra, fe non quando fu Bearo in Cieguitare il suo cammino. Cammina quell' lo ; perchè solo la Beatitudine del reraltro, e per via incontra un Praro, un imine scuopre la bontà della via. Che Giardino, da potersi ben soddisfare, in di meglio adunque voler possiamo, che terre le voglie dell'umanità; e per l'effer Santi in questa vita, e Beati nell' offervanza della Santiffima Legge, qua- altra? Mirabilis, mirabilis Deus in Sanfi alla vista de'Serpenti, ha da fuggire His Juis. Siete maraviglioso, fiete stuquanto più può lontano da quei fiori, e pendo, o nostro Iddio, che a Santità,



## QUESTIONE

Judicia tua abyssus multa. Ps. 35. n. 7.

Arcani de' Giudizi Divini.



cretato : Tema adunque , e tremi , chi nare nel punto istesso , che peccarono . a tal passo arriva; ne s' inoltri, se per- tanti milioni di Creature si nobili, e tander gli occhi non vuole in quell' abillo to belle; ma profondo Giudizio, a nelludi luce, che a noi ogni cosa ricuopre no di tanti Angeli, lasciare spazio ve-Così dico, e per obbedire allo Spirito Inno di Penitenza. Timet Dominum, Santo, che nell' Ecclesialtico comanda, somes Santii ejus. Pl. 23. 40. Temete Ideh non si cerchin mai cose superiori aldio, o voi, che studiate la Scienza de' la propria capacità : Altiora is ne que-firis . 3, 22, per obbedit, dico, a tal detto, io qui troncherei il più ragionar | Peccò Adamo, peccò Eva nel Paradio di tal punto. Ma perchè l'iltesso Spirito terrestre; e in quel giorno istesso, in Santo nelle sue pagine, tra gli altri mol-lo percarono, Iddio, ed essi, e tutta la si rivelati Arcani, non lascia di aprite lo Posterità condanno a morte, e riene altri spiragli, onde agli occli nostri pila Terra di tutti que mali, che da noi traspirar posta qualche lampo di notizia; tutt'ora si deplorano . Grande esecuziotraipirat point diactionary of the property of ti; affin di sapere cio, che saper si può furon gli Angeli; ma agli Uomini lascia-ancor di quello abisto; e incominciamo to su luogo di quella penitenza, che non la poco gioconda Lezione.

Hiunque artiva a questo pas- mo giorno, anzi ne' primi momenti del fo de Gudizi divini, quali nuovo giorno creato, peccarono gli An-arrivato a Pelago innaviga-bile, fi fermi ful lido, ado-ri profondamente, e dica: i profondamente, e dica: Qui è dove tremano anco- fuoco : Qui paratus est Diabele, & anra i Santi ; perchè qui è dove sopra di gelia ejar. Matth 25, 41, che in quel puntutti , si somma gli eterni decreti , e i to si. ad esti prepararo , e accelo » nessuna di ciò , che sia sopra di lui de l'Grande escuzione di Giultizia: condanfu conceduto agli Angeli; e perchè tan-Parlando (econdo il tenore della ma ta distinzione) perchè un Giudizio sopra teria presente, il Giudizio è un atto, gli Angeli, e un' altro sopra gli Uomini? terra prefente , il Giunizao, e un auto 3, gii Angeii, e un' alto 10pra gii Oominir, che appartiene all' intelletto je la Giulti- cosà noi arditamente andiamo interrozia è un atto , che appartiene alla volonta : e perchè alla volontà appartiene i
l'elecuzione del già formato Giustizo ;
perciò chi vuol lapere, quali fiano i fegreti Giudzi de' Tribunali, de Magiltrati, de l'incipi, clamini quali fiano i l'esti, de l'incipi, clamini quali fiano i l'escuzioni delle loro (entenze; e da quel, tilerva dell' iftesso giusto Noè, e della che è patese, saprà ciò, che è occulto. Gire fapra ciò, che è occulto. Opper l'apere qualche cosa de divini Gire un Diliavio universale di acque, Peccadizi, quali fono le esecuzioni della divina Giustizia, o fanta Scienza? Nel psidio, alla riferva della sola piccola Se-

cari di debolezza; e di fragilità ? Orren-Giudizio di Dio, fare una strage sì univerfale: Con i Rei confondere ancora i minateli tutti con un Diluvio di acqua, di qualche vanità, nel volere il ruolo Regno di David colla morte di fettanta l mila Uomini, tutti abili all' armi, Pecto l'efercito dell' invincibile Isdraele è cuzioni a vista de' Popoli incirconcisi, coprir di tanto sangue il Popolo di Dio! ma strano Giudizio, per la colpa di un folo, punire un Popolo intero, Peccò Nabucdonofor con profanare i facri Vafi del Tempio di Sion: peccò Baldaffat fuo Figlinolo, con bere in que' Vasi medetimi a onore de' fuoi Numi, nella famofa Cena di Babilonia: Nabucdonolor fu trasfigurato in Bestia, e tra le Fiere tor-Re ravveditto, e Baldassarre nella notte istessa della sacrilega cena, per mano de' che co'rei percuote ancora gl'innocenti; tisce la mortal sonnolenza de Peccato-

gor, le arle tutte con un Diluvio di fuo- I che altri lascia fuggir dall' arco e ad alco . Affogar tutta la Terra , abbrugiar tri ratto fa atrivat la faetta ; che agli tutto un Paradiso di delizie, per punir Uomini è sì placabile, e tanto implaque'peccati, che da noi fon detti pec- cabile è agli Angeli! Non si dubita della vostra Giustizia; si adora la vostra Santida esecuzione di Giustizia, ma indicibil tà; ma questi, ed altri vostri innumerabili Giudizi fono si profondi, e tanto divetfi, che a noi deboli di cervello, più Fanciulli, i Bambini innocenti, ed ester- d'una volta, recano delle perplessità, e delle inquietudini. Parli per tanto la fane con un altro di fuoco. Peccò David la Scienza, che in ogni materia ha pronte le notizie più recondite; e saper ci dell'innumerabile Ildraele, e Regno suo; faccia almen quanto basta a più temere. e Iddio in pochi momenti percuote il e in uno a più ammirare i divini Giudizj. Nel Capo 5. di Amos Profeta è scritto in primo luogo, che i Giudizi cò Acan di piccola spoglia, contro del divini, son come acque occulte, che divieto di Scomunica in Gierico, e tut- Icotrono fotterra, e folo allora fi palefano quando sboccano, e quasi Fiume, percosso in Battaglia. Lagrimevoli esecu- o Torrente allagano ogni cosa: Revelabitur quafi aqua judicium, O justitia quasi torrens fortis. 24. Non dice poco questa Scrittura . Pecca colui , pecca colci , e non piange, percliè crede del suo peccate di dovere effer giudicata folamente in morre ; e non è così : perchè in morte arriva quali torrente la Giustizia. e si palesa il Gindizio; ma il Giudizio. fi forma, quando fi pecca; fu 'l peccato istesso si proferitce la sentenza, e nato a buon fenno, lasciò esempio di sopra il peccatore, che ride, nell'alto. Tribunale fi dice; Reus eft mortis : costui non si accorge, e pure egli è già tuoi inimici, perde il Regno, la Vita, condannato alla morte eterna. Così e l'Anima . Peccò Manaffe Re di Giu- diffe Crifto ; di chi non crede : Qui da, e fatto prigione tra serri, su con- non credit, jam judicatus est. Joan. 3. dotto in Babilonia; ma ivi compunto su 18. Non v'è bitogno di altro Giudirimandato al fuo Trono in Gerufalem-Izio; chi non crede, altro non aspetme, e in Gerusalemme rimase esem- ti, se non che si riveli la sua sentenpio di Re penirente : peccò Ammo- za; così per identirà della ragione dir ne Figliuolo di Manasse, e dopo tre an- si deve di tutti i peccati . Così parni di Regno nel fervor del fuo peccare , lano le Scritture , che al Giudizio parfu trucidato da' fuoi Servidori nella sua ticolare in morte, e al Giudizio uni-Regia medefima . Formidabili efecuzio- verfale nel fine del Mondo, dan nome ni | Quis non timeat te , o Rex Gen di rivelazione di Giudizio , cioè , di tium. Jet. 10.7. Chi non tremerà al suo- esecuzione di Giustizia ; e questo è il no del vostro Nome, o Signore, che primo principio in materia de Giudizi non perdonate, nè a Re, nè a Monatchi; e che di tali esecuzioni in ogni Se-Itiva . Si pecca in Terra , in Cielo si colo riempite avete l' Istorie sacre, e proferisce la sentenza fatale; e i Pecca-profane? Ma chi intende gli occulti Giu-tori dormono tranquillamente, quasi dizi del vostro Governo, che a un Po- rei occulti non ancor scoperti. Tutto polo intero afcrive la colpa di un folo; ciò s'intende facilmente, e quì compaistesso, che peccano, son del pari con- io a te dia quel, che a te io devo : dannati; perchè, perchè, o Santa Scien- prendi quel, che meritasti, e più non za , fopra alcuri di effi arriva ratto il favettare. Ed ecco il fecondo Principio. torrente della Giustizia ; e sopra altri la che nell'Abisso de divini Giudizi fin la Giustizia è sì lenta, che fra la senten- ci conduce, sin dove l'intelligenza umaza, e l'elecazione comono anni, e lufiri di ionnotenza, e di peccati. Qui epera l' Abrilo de divini Giudizi ; e qui v'è bitogno di fentir bene . Quid feriptum fit; che cola fia ferica nel Libro di tutti i fegreti. Nell'Evangelio di S. Marteo è scritta una Parabola di Gesti Redentore , nella quale un Padrone di Vigna ad 1m' Operario, che si doleva, a hui, rispose : Non facio tibi imuriam . 20. 13. La grazia, che io fo ad altri . non è tua ingiutia ; io a te dò quanto a te devo : tu prendi quel , che meriti ; e lascia fare a me quel, che io voglio come Padrone: Telle, qued tuum eft, O vade : ibi . O quanto dice la femplicità di questa Parabola! Iddio tollera lungamente moki Peccatori, ed akri moki ancora colpifce nell' ora istella del lor peccare : quelli , e questi del pari giudicati sono, e condannati. Ma quelli sopra de quali si eleguisce subito la sentenza a non possono querelarsi della divina Giuffizia; perchè effi ricevono quanto ad effi è dovuto ; effi fon rei di morte eterna: e morte eterna in essi si eseguisce . Che ad akri poi fi dia il dilata, non è corro facto a quelli: è grazia fatta a quefti : e le grazie , e i favori non appartengono a veruna forte di giustizia; ma tutte fono distribuzioni arbitrarie della divina gli Uomini, quando vedete un punito, e l'aktro tolletato; quando ad un vedete all'altro ; non entrate mai a cercare il Perchè di questa disuguaglianza : Non dice mai, perchè questo a me, e non a quello? rende veruna ragione nella fua Scrittura; sculus euns nequam est, quia ego bonus far grazie a chi vogilo ? o tu farai pro tormenti ranti Angeli , tanti Principi , sarvo , perche io fo fon pietofo? Telle , tanti Spiriti podecofiffimi ; fopta quelli , e LAL del P. Zuccom Tom. V.

ri . Ma , le tutti i Peccatori nel punto quod tuum eff , & vade: A te bafti, che

na puote arrivare. In terzo luogo nel Libro della Sapienza è scritto, che Iddio, benchè dopo il peccato non indugi nulla a condannare negli eterni suoi Giudizi tutti i Peccatori , indugia nondimeno ad efeguire la senteuza : Et dissimulat peccata hominum propter panitentiam. II. 24. efa cogli Uomini ciò, che non fece cogli Anche ad altri fi ficesse più grazia, che geli ribelli, perchè gli Uomini sono di pafta diversa dagli Angeli, Gli Angeli sono nauralmente inflessibili in quel, che una volta eleggono ; nè di mutare elezione, può loro proporfi motivo veruno, che essi non vedessero nel loso primo risolversi; e se dell'empia loro resoluzione provan la pena, maledicon la fentenza, e la pena; ma ancor frale pene, approvano la loro resoluzione. Ma gli Uomini non son fatti cosi; essi, finche vivono , possono ancor naturalmente mutar volontà ; possono veder quel . che prima non viddero ; ed essendo di natura mutabili, postono condannar quel, che prima eleffero. Or perchè Iddionegli Angeli inflessibili volle far sapere quel. che sia peccato e negli Uomini mutabili volle far fapere quel, che sia penitenza ; perchè negli Angeli volle far fapere qual sia il rigore della fina Ginstlzia; e negli Uomini, volle far faperequal fia la tenerezza della fua mifericordia : Clemenza. Voi per tanto, o Figliuoli de- perciò non diffimulò cogli Angeli, ma ratto dopo il Giudizio, venne all'efecuzione dell'irrevocabil fentenza; diffimuconceduta una grazia, e non concedura lò ben con Adamo, e lo tollerò in vita; diffimula co' Figliuoli di Adamo, e dopo cento, e mille peccari gli foffre ancora; e gli minaccia talvolta, gli minaccia fo-Non dite così; perchè questo è un giudizio, lo perchè a penitenza gli aspetta. Voi che iddio riferba tutto a fe; e di ello non pertanto, o Viventi, lasciate di più oltre cercare il Perche de'divini Giudizi; amma a chi fi duole, egli dice solamente: mirate la divina Misericordia, che tolle-An non liset mihi , quod volo facero? aut ta tanti, e sì replicati peccati degli Uomini; temete la divina Giustizia, che per from t ibi. Forse non son so padrone di un sol peccato, tiene in catena, e in

fopra questi cantate spesse volte con Mo-I non lasciava di assordare il Cielo co'clain tre . Prima quando non solamente si pecca, ma fi pecca ancor con baldanza, a tempo di Noè: Omnis caro corruperat ra più rimaneva nel Mondo ; perciò allora fu , che rotto ogni argine di fofferenza, col Diluvio univerfale affogò queldie alle porte, ton buone, affinche non fe non si pongono ancora le Guardie, affinche non entrino, o almeno non preeft , & peccasum corum aggravatum eft Paolo: Ad noftram doltrinam . Ad Rom.

sè : Onis similis tui in fortibus Domine ? mori di presta vendetta ; perciò Iddio . magnificus in fanttitate : terribilis , aeque non indugio ad incenerire il Paradilo di laudabilis . Ex. 15. 11. e le gli Uomini Canaan con un Diluvio di Zolfo , e di tollerati fono solamente per la peniten- Fuoco. Tutti i peccati gridano contro za, chi ha bifogno, non differifca; per-che profondi fono i Giudizi di Dio; ne arroffir la Natura, o fanno inconfolapno sapersi, quanto senza penitenza vo- bilmente piangere gli Operaj, i Pupilli, glia tollerarci, e perciò. In quarto luogo le le Vedove, non gridano folamente, nel Salmo 77. si trova scritto, che Iddio ma costringono Iddio, ad eseguire senza nella fua mifericordia, e diffimulazione dilazione i fuoi giufti Giudizi. In terzo verto gli Uomini, spesse volte Excitatur luogo, Iddio tollera, e dissimula i pectamquam dormiens, tamquam potens cra- cati di cialduno in particolare, pet alpetpulatus à vino, 65. si riscuote, montain tar tutti a penitenza; e per indurre ogne ira, e quali furibondo dà di mano a' fuoi luno a pentuli, non lafcia d' illuminare fulmini ; e affinche i tollerati Figliuoli de l'interiormente, ed esteriormente di proporgli Uomini Fugiant à facie arcus . Pfal. te davanti agli occhi gli efempi de gasti-59. 6. si guardino allora, e canzino l'ar- ghi, e della penirenza altrui; ma quanco già tefo : egli pictofamente ha rivelato, do nulla giova alla conversione de pecche ello più non tollera, ne diffimula i nostri catori , che altro egli può fare , se non peccati in molti cafi; ma fingolarmente che, lafciata ogni diffimulazione, efeguir finalmente i suoi Giudizi ? Or perchè Baldaffarre, avendo veduto quanto fuffe e il peccare, vinto ogn'argine di Legge, stato panito, e come pentito si fusse Nadiventa confuetudine, ufanza, e coftu bucdonofor fuo Padre, Non humiliavis me delle Città, e de'Popoli. Or perchè cor fuum. Dan. 5. 22, superbamente sprezzando ogni celeste avviso, volle più toviam Juan. Gen. 6. 12. i peccati traboc- sto emulare i peccati, che la penitenza cato avevano per tutto; ne parte fince- paterna : perche Ammone , avendo veduto Manasse suo Padre, per li peccati condotto prigione in Babilonia, e per la penitenza tornato a regnare in Gerula lorda infanzia del Mondo. Signori salemme, nulla compunto, nè dall'esemmici, i Baluardi, le Cortine, e le Guar- pio del gastigo, nè dall'esempio del pentimento , Fecit malum in confpectu Deentri in Città, ne Guerra, ne Peste; ma mini , sicut fecerat Manasses Pater ejus : 2. Paral. 33. 22. empiamente sprezzando l' Arco divino , non volle in peccavalgano i peccati, e a Cittadinanza non re effere inferiore al Padre ; perciò fu fi ammetta il cattivo coftume, questo che l'uno, e l'altro impenitente, quansolo in foribus aderis . Gen. 4- 7. stara do men l'aspettavano, artivati siwono alle porte, e le aprirà tutte alla rovina; dalla non più placabile Giustizia divinaperchè Iddio non tollera, che il peccare Non ci confondiamo per tanto quando fia usanza ricevitta, e approvata da Po- da noi non s'intendono l'esecuzioni de' poli. Ma fe Iddio fi adira co'peccati ar-rivati ad ufanza, in fecondo luogo, fi infegnano, che Iddio in tutti gli altri adira ameora, ne più dissimula l'ira sua, suoi Giudizi è santissimo, e adotato esquando alcuni peccati, per la loro atro- fer deve in ogni fua disposizione; ma cità, fan che la natura, fopra modo of- c' infegnano ancora a temere, e guarfeía, gridi forte, e gridi vendetta in Cie-lo; e perchè a tempo di Abramo in Pen-improvvilamente colpiti, non sono scribtapoli : Clamer Sodomerum multiplicatus ti in vano , sono scritti , come dice S. mimis . Gen. 18. 20. l'abulata Natura 15. 4 per nottro ammaestramento : as-

cade la rovina impensata. manum em convertam em con formation information con formation tanco amabile: Effense convertam em con 1.3. cosi de Mos-radix amarinadais; è una radice di biti, così degli Idumei, e quel che è più, amarezze, di veleno, e di morte cesi del Regno d'Idraele, e di Giuda Deur magnus, o terribilis. Deuter. 7.

finche i peccati non dicano mai : Par, I chè il facrilegio di Acan, quali stilla di nente i peccar non dicano mai : ras, cute i i iscriegio di Acan, quali tulli a O feurius . T. Heff, 5; Non è pe, vicino in gran valo, fece al, che il Po-ricolo ; noi fiamo ancor fani , non vè polo d'Idraele, poco prima circonció, da temer ; non fi dica così: Perche in on fofie più tutto puro , e finero ; quando i peccati più fi afficarano: Tame perche la vanità di David, compi il na-pierounita il reponitusi intrina: bibl. muero de peccati del Regno, e il Regno allora appunto è, che sopra i peccati col Re, ne'loro peccati facendo vanto delle loro forze, refero più gravi i pec-Finalmente nell'Epistola ad Hebræos cati loto s perciò il Regno di David su si legge, che il peccato ha una radice d' immantinente punito colla strage di setamarezza, che fa cespo, e si dilata, tanta mila Uomini sorti. 2. Reg. 25.15. e sepreggia, in modo, che un pec- e perciò il Popolo d'Issaele su la pricato folo contamina non fulo una Fa- ma volta battuto in Campo nella Terra miglia, ma una Città, e un Popolo in- Promessa, da quella Giustizia, che quantero : perchè dal Popolo ò è appro- do flagellar vuole una Città, una Provato, o'c feguito, o non è, come si de- vincia, o un Regno : Non facit innove , corretto : Contemplantes ne quid defie | centem . Nahum 1. 3. ne' gaftiglii , temgratie Dei : ne qua radix amaritudini porali, non distingue gl' sinnocenti da fursum germinani impediat : O per illam Rei, e tutti del pari percuote. Così inquinentur multi. 13. 15. Di più nella Iddio , e colla rovina irreparabile de-Profezia di Amos si legge, che Iddio a gli Angeli, e colle lagrime di Adamo i peccati de Popoli prefigge i segni della e di tutti i suoi Posteri, e colla morfua tolleranza; e dopo il prefisto segno, te di tanti Re, e Monarchi, e colla e numero de' peccati, la tolleranza di- strage di tanti Popoli, e Regni c'insee munico de peccata, la comandaria, maga de canal 1996, il vina laícia il luogo alla divina Giudizia. Igna ad arminirac i divini Giudizi, a Super tribus federibus Damafic & Isper temere la divina Giudizia, e a bene quatura nen cenuerama mem Gr. Super intendere, che il peccato, che al feguita a dire, che, arrivaia la prescritta a la siere grande, siete amabile, ma quadratura de peccati, non averebbe più siete ancota terribile, o nostro la perdonato. Inesplicabil Giudizio! Orpet- dio!



# QUESTIONE XVII.

Quos autem pradeftinavit , hos & vocavit . Epist, ad Rom. cap. 8. n. 30.

Sopra un punto di Predestinazione.



Ulla ha detto delle recondi- 1 te occultissime vie del divino Governo, chi non ha parlato ancora del profondo impenetrabile Arcano dell' eter-

na Predestinazione. Di questa cogli Scolasticinoi parlammo in a'tro kiogo; ma dopo avere lungamente parlato con effi Teologi, concludemmo al fine, che sopra tale Argomento, poco parlare, molto temere, profondamente adorare fi deve, e altrove voltare il Sermone. Così oggi | io di buon cuore farei : Ma perchè dalla profondità di questo Articolo, e dalla male intefa Dortrina de' facti Maeftri , alcuni Figlinoli di Mondo , in favore del loro rillassamento formano un Dilemma deplorabile a tutta la Criftianità, e con gran fronte van dicendo: Per eterno immurabile Decreto noi , o fiamo predeftinati , o fiamo prefciti; fe noi fiamo predeftinati, diamoci pure bel tempo, e pecchiamo allegramente, che i nostri peccati non faranno giammai mutar decreto a Dio: Ma fe noi fiamo reprobati , e presciti , con tutte le penitenze degli Anacoreti noi finalmente anderem tutti dannati . Lasciamo dunque il pensiero di noi al Fato; e noi badia-

Se noi fiamo predeftinati, per molto peccare, non possiamo dannarci; se noi siamo reprobati, per molto assiggerci, non possiamo salvarci. Queste sono le due proposizioni dell' atroce Dilemma : L'una, e l'altra è proposizione condizionata; e l' una, e l'altra, come è palefe, suppone che Iddio ab eterno, tutto da se eome a lui piacque, sece il decreto della nostra salute, o dannazione eterna . Parli ora la Scienza de' Santi , e dica ciò, che è scritto, e rivelato in questo proposito. Tremano i polsi, vien meno lo spirito a punti si ardui, e di tanta confeguenza. Nell' Evangelio nondimeno in primo luogo fi legge, che il benedetro Cristo, interrogato un giorno da un ricco Garzone, rispose: Si vis ad vitam ingredi, serva mandata. Matt. 19. 17. Se vuoi falvarti, offerva i Comandamenti di Dio . Questa è proposizione condizionata, come quest' altra del Dilemma; se io son predestinato , farò falvo. L'una e l'altra propofizione. ha per oggetto la nostra eterna falute : tutte due per l'eterna falute pongono una condizione : Ma la condizione di una è molto differente dalla condizione dell' altra. La prima proposizione del rimo a godere, e soddisfarci, finche si lassamento, per condizione della nostra può. Con questo Dilemma Infernale, salute, pone l'arbitrio, e il decreto di adoprato con tutta la forza da Predesti. Dio, e dice; se sono predestinato, sarò naziani feguaci dell'empio Gotefcalco , falvo . La feconda propofizione di Criun Monaco vivuto lungamente in fan- sto, per condizione della nostra salute, tità, come riferisce S. Agostino, lasciò pone l'osservanza de Comandamenti, e l'abito, tornò al secolo, e gli riusci di dice: se vuoi esser salvo, osserva i Coeffere un reprobo. Noi per tanto, non do mandamenri : Si vis ad vitam ingredi , vendo tacere in tanto bisogno di parlare, serva mandata. La prima proposizione fenza entrare in dispute, invocheremo og equivale a quest'altra: Io son salvo, se gi la Scienza de'Santi, affinchè essa c'inte-son predestinato: la seconda, equivale a gni in si profondo Arcano ciò, che dir fi quest' altra : Io son salvo, se offervo la può, ciò, che dir si deve, contro una mas | Legge di Dio . A qual proposizione adunsimatanto mortifera, che non poco fer- que si deve credere ?a quella de'rilassapeggia nel Popolo di Dioje incomineiamo. ti , o a quella di Cristo Salvatore ? La Lex. del P. Zuccomi Tomo V.

Scrittura appena accenna quel decreto, fira vita. Non fon io, che così dico, è ma altro non fà, che raccomandare, e San Paolo che così infegna, e dice : inculcare, come necessaria alla nostra Quos prescivit, & predestinavit. Rom. 8. salure , questa offervanza . Che credere 29. prima il Prafcivit , e poi il Pradefiadunque fi deve ? Predestinaziani , voi navir ; e per l'identità della ragione : pricol decreto eterno, e col destino, ac- ma il Prascivit, e poi il Reprobavit : quietar volete i latrati della vostra rea perchè la Prescienza, la Previsione se coscienza : Ma se leggere un poco me- non và avanti al decreto della Predestiglio l' Evangelio , vol non rinfeirete nazione , come infegna l'Angelico , e giammai nella vostra malvaggia intenzio- il Massimo Dottore San Tomaso; va ne . Paffiamo ora all'altra propofizione cerramente avanti al decreto della Redel Dilemma : fe io dall'eterno decreto probazione de peccatori. Rilaffati , voi son reptobato, posso sar penitenza più andate fillogizando per trovar pretesti del d'un romito, che anderò nondimeno voftro tilaffamento; ma ciò che giova, perduto. Grand apparenza han queste se il vostro sillogizzare è contro l'induparole di pur troppo abufata, o dimez- bitabile verità delle divine Scritture ? zara Teologia. Ma nel libro delle ve-l Non è Iddio nò co'iuoi decreti, ma rità non de paralogismi, che cosa è voi col vostro peccare, cagione siete delscritta? Due cose assai sonore scritte io la vostra perdizione. Passiamo adesso all' ritrovo: una nel libro degli Evangeli, latra Scrittura, e finiam di vedere quanl'altra nel libro di Ezechiele, che non to mal fondato fia tutto il Dilemma del han bifogno di spiegazione. Nell'Evan- rilasfamento, o pet meglio dire della gelio di S.Luca a Capi 13. si legge, che disperazione. Nel Capo 17. di Ezechie-Gesù Cristo di sua bocca disse aun gran le parla Iddio, ed avendo minacciato a' Popolo, che l'ascokava: Si panitentiam peccatori, e morte, e inferno, dice di non exercitis, omnes similiter peribitis; n.s. poi tutte queste parole in proposizione Se voi non farete penitenza, tutti del parimente condizionata : Si autem impari anderete in perdizione. Ancorque pius egerit panitentiam ab omnibus pecca-ta, come quella de rilassati, è proposi- tis suis, & custodierit omnia praceptamea; gione condizionata . Ma quella di Cri vuta vivet, O non morietur. Omnium inifto, per condizione della dannazione quitatum ejus, quas operatus est, non reeterna, pone l'omiffione della peniten- cordabor: n.22. Se chi pecca, o ha pecza ; e quella de' rilaffati , per condizio- cato , farà penitenza de peccati fuoi , e ne pone il decreto di Dio . Chi dice offerverà i miei precetti , io mi scordemeglio, chi tocca più il punto? La Sa-rò di tutte le sue iniquità, ed egli sarà pienza eterna, o la vostra sollia, o Pre-salvo dalla morte, cioè dalla dannaziodestinanti ? Le vostre proposizioni son ne eterna. Così si legge in questa Scritvere : perchè è innegabile che se voi siete tura : sicchè Gesù Cristo dice , che se presciti , sarete ancora perduti : e se sie- noi non saremmo penitenza, sarem tutti te predestinati, sarete salvi ancora perduti; ed Ezechiele dice, che se moi Ma levostre vere proposizioni, laborant sarem penuenza, e osserveremo i prefalso supposito, patiscono di falia, e per- cetti, farem tutti salvi. Dicano ora iriversa supposizione; perche suppongono, lassati, come il loro sottile e podero-che la causa adequata, e unica della so Disemma accordar si possa con queperdizione degli Uomini, e degli Ange- lie due Scritture di Evangelio, e di Pro-ii, sia il decreto divino; e ciò è fallo, sezia. Essi dicono: te noi siam predesi-è erronco, è ereticale, e ingiuniossii, nati, noi, con tutto il nostro peccare, mo a Dio. I divini decreti della prede farem falvi : e Crifto dice y voi colla ftinazione, e della reprobazione tono vostrà impenitenza farete tutti dannati : eterni , è vero , sono infallibili , sono Si panicentiam non egeritis , amnes simiimmutabili, e fono fopra la nostra falu- liter peribiris: Essi dicono: se noi siamo te, o dannazione eterna; ma effi, non reprobati, la penitenza a nulla ci giova: fono fatti da Dio, fenza la previsione ed Ezechiele dice : se fate penitenza, di quel, che noi fatto averemmo in no- voi tutti avrete falute : Si impius egerit

Reprobazione, che vi condanni. ficoltà son queste: difficoltà da atterrire condannazione all'Inferno si fa, senza à

panitentiam, vita vivet, & non morietur. | qualunque gran Teologia. Ma io vi rif-Di più essi per fine ascrivono tutto a i pondo, che io non parlo di quel, che decreti divini, e le divine Scritture as-Iddio in altro Decreto possa fare; ne cercrivono tutto al nostro operare a onde co, se Iddio in altro Decreto possa creaeffi fono in tale opposizione colle Scrit- re alcuni Uomini o Angeli per condannarture, che o essi, o le Scritture divine di li senza reato all'eterno supplizio de'rei; cono il falso: non potendo in contraditto ed'altri, per eleggerli, senza verun merio, dall'una, e dall'altra parte trovarsi la rito all' eterna retribuzione de' Ginsti . verità. Se per tanto le Scritture divine non Non parlo di questo assoluto dominio . possono ne mentire, nè errare; libertini, perchè di questo non abbiamo veruna ririlaffati, avoi tocca a cedere, a voi toc- velazione, nè di questo parla San Paolo, ca a ricredervi de vostri paralogismi, e a nè Malachia quando dicono : Iacob dicontessare, che se voi seguitate a vivere lexi, Esau autem odio habui: ad Rom. 9. come vivete, per voi non v'è Predesti- 13, parlano della Sinagoga repudiata da nazione, che vi falvi; ma fe voi, toc- Dio, quando fu sposata la Chicsa, a cui chi una volta dalla verità, farete vera, quella non volle aggregarfi: parlo del De-e durevole penitenza, per voi non v'è creto prefente, fecondo che è rivelato nella facra Scrittura : e fecondo questo Piano, piano, qui sento una voce, dico in primo luogo, che Iddio quando che mi dice : voi vi avanzate troppo creò gli Uomini, con volontà antecedennella spiegazione delle Scritture; noi ante e per sua parte efficacissima, tutti cora lette abbiamo le Scritture, e dalle gli volle falvi, e beati, così in termini Scritture noi abbiamo in primo luogo precisi insegna San Paolo: Deus vult omimparato, che Iddio è padrone affoluto nes homines salvas fieri, & ad agnitionem degli Uomini, e degli Ange i ancora, veritati venire 1. ad Tim. 2. 4. Onde, e che di quelli, e di quelli può far quel, benchè in altro Decreto Iddio poteffe, che vuole, e non v'è, chi di noi pobi in quello prefente Decreto nondimeno, la rispondergli : Quid me fecili sie ? ad è certo, che con volontà antecedente Rom. 9. 21. Perchè così mi faceste ? In non volle nessun reprobare ; e ciò è sefecondo luogo noi dalle Scritture abbia-mo per una parte, che fenza grazia, ra. In fecondo luogo dico, che la Glo-noi nulla polifiamo operare in noftra fa-ria errena de Predefiinati, fecondo il lute; e per l'altra abbiamo , che la gra- presente Decreto, è Retribuzione di mezia è sempre grazia, e Iddio senza in-giuria di veruno la concede a questo, zio eterno de Reprobi, è pena de i pece ad altri la nega : Secundum propositum cati, è supplizio de Peccatori. Così del-Jue voluntatis : ad Eph. 1. 5. In terzo la Gloria parla San Paolo: In reliquo reluogo dalle Scritture noi abbiamo per posita est mihi corona justitia, quam reduna parte che è reprobo chiunque non det mihi Dominus justus juden : non foè eletto : non essendo i luogo di mez liam autem mihi, sed o iis qui diligime 20 tra i Reprobì, e gli Eletti; e per l'adventum ejus. È del luoppizzio eterno, a altra abbiamo, che all'elezione non v'è così dice Iddio istesso nel Deuteronomerito, che basti, altro essa non essen- mio: Ignis accensus est in surore meo, & do , che voluntas Dei bona , & benepla- ardebit ufque ad Inferni novissima . 32. 22. cens. ad Rom, 12, 2. un' atto di benepla- L' Inferno da me è stato acceso non sponcito , un decreto di benevola volontà taneamente , nè per efercizio di Sovradivina; e perciò dalle Scritture noi abiamo, ma per ira, e vendetta contro i biamo, che Iddio può predeftinare chi trafgressori della mia Legge; onde per vuele, fenza veruna condizione; e fenza chiara, ed espressa revelazione della Scritveruna condizione chi vuole, può reprotura, è certo, che secondo il presente bare. Come adunque da voi per la prede- Decreto della Gloria, la Predestinazione finazione, e per la reprobazione, si pongo- formale, e compita alla Gloria, non si no tante condizioni, e cavilli ? Gran dif- fa fenza merito de' Predestinati ; ne la

peccari de' Reprobi; ma quella fassi in certo, che non questo, o quello, ma ricompenía, e questa in pena; e perciò tutta la nostra Natura umana, comune è cetto ancora, che solo i peccati de la tutti gli Uomini, è stata redenta; e Reprobi, e non il Decreto di Dioè ca che il Redentore: Pro omnibus morpsus gione della loro Reprobizione; e i nuci sp. s. Recors, 3.4, è morto per tutti; s. ti de' Predestinati, benche non siano ca- in emnes gentes . Matth. 28. 19. e atikg one della loro Predeffinazione, fono te le genti, per tutto il Mondo inviò con tutto ciò requisiti, e mezzi necessa- gli Apostoli a predicare la sua morte, ri per essere Predestinati alla corona di e la Redenzione universale del Mondo; Gustizia. In terzo mogo dico, che la affinche ogn'un se ne prevalesse, e si Grazia divina, fenza la quale non pol- falvasse. Noi sappiamo di certo ancora; sono acquistarsi i meriti prerequisiti alla che a chi più, a chi meno, ma Unicuicotona di Giustizia, benchè non sia do- que nostrum data est gratia secundum menvuta a nessuno, benchè sia Gtazia spon- sur de de data tanta grazia, quanto ba-tanta per beneplacito Divino, nondimeno, cialcuno è data tanta grazia, quanto ba-è a tutti conceduta nel presente Decreto. sta a salvasti ; e se saldio non a tutti Così dice San Paolo, là dovedice, che concede quelle grazie straordinarie, col-Coss once San Paono, la dovedice, one conceae quelle grazie titaordinarie, coli-noi da noi mededimi, non fiam buoni le quali tutti gli Uonnin, e tutti gli An-ad operar nulla di vita eterna : Sed l<sub>p</sub> l<sup>2</sup> geli ti farebero falvati, ciò è per non ficinità noffaraz Des eft. 2. ad Cor. 3.5. i me per per la contra falter. Così (sp.-la operar la nofita falture. Così (sp.-pongono tutte le Secitutte e, quando ci (forza, nè di forzati riempire la fuia Re-ferenzo el bene fe di ron roscilone si scalabrate de l'estima de la Re-ferenzo el bene fe di ron roscilone si scalabrate. ciorano al bene; se dir non vogliamo, gia; finalmente per lafciar correre la che effe ci efortino a far quel, che non grazia, e la naura, per le loro vie orpossima fare; eci comandi quello, che dinarie. Per ultimo, noi sappiamo di non abbiam grazia di efeguire. Il dir cetto da Gesu Cristo, che lenza penipoi, che Iddio in pena del peccato ori-ginale ci possa comandare , e pute non i tenza tutti si falvano . Tutto ciò no dare a tutti grazia , e possibilità di ese l'appiamo di certo del presente Decreto guire ciò, che ci comandi; e che per- da Scritture chiare, e innegabili: Come ciò poffa da tutta la condannata maffa adunque per lasciare ogni pensiero di de Figlinoli di Adamo eleggere sponta- salute, noi ci gettiamo a credere decreneamente alcuni alla Grazia, e alla Glo- ri fatali di Predeftinazione, e di Reproria, e lasciar turti gli altri alla dannazio-ne: Ciò altro non è, che parlare di un l'insegna ? I Predestinanti dicono, che Decreto, nè pure accennato dalla facia tutto inevitabilmente è destinato da Dio. Scrittura, non di quello, che presente Ma se ciò è, mi dicano in corresia quemenente dalla facra Scrittura è tutto ri- fli valenti Dottori; perchè effi. fuor che velato . Non si nega , che Iddio possa in materia di salute, operano tutto giorfar molte cofe, che da noi non si san- no, come se in loro suste ogni cola, e no ; fi dice folo, che parlar fi deve, e nulla da Dio fuffe deflinato? Inferma fentire fecondo il Decreto, e la Provvi denza prefente, rivelara nella Scrittura; fi prendono le medicine, che effi e (econdo la Provvidenza pretente nella preferivano. Ma se è destinato, che presente rivelazione della Scrittura, sar fat- colti muoja, le medicine a che giova-ta tutta dopo il peccato di Adamo, noi no? e se è destinato, che colti tsani, sappiamo di certo, che Iddio vuol per che bisogno n'è di medici e di medi-iana parte salvi, e beari truti gli Uomi-mini; di più sappiamo di certo, che medicine; si viva in continuo disordi-Iddio diffimulat peccata hominum, pro- ne, fenza veruna regola di fanità, e di pter panitentiam. Sap. 11. 14. diffimula i vita, e della morre il penfiero tutto a peccati degli Uomini,, per aspettargli lasci al destino. Ma chi nelle malattie, catti a penitenza ; inoltre fappiamo di nelle liti, negl'intereffi, ne pericoli dif-

corre cosi? E voi medefini non fiere i, & ignem , ad qued volueris , porrige ne pure vi è decreto di causa prima; perciò prenda la medicina, chi vuol, che vi fia decreto di rifanare; faccia le fue diligenze, chi vuol, che vi fia decreto di vincere la lite; impari a combattere chi vuol, che vi fia decreto di rimanere vincitore in battaglia . Or fe pra le quali Iddio in tante Scritture si re, conservabune te. Apposuit ribi aquam reprobi.

primi a dire: I Decreti divini fono ine- manum tuam . Ante hominem vita . C' vitabili & vero , ma effi fi adempiono mors; bonum , & malum : quod plaquerie dalle cause seconde ; e perchè dove ei, dabitur illi? 15. 14. Son forte quelle non è adempimento di cause seconde , parole dubbiose ? perche adenque dichiarando si espressamente la Scrittura, che Iddio lascia in nostra mano l'acqua, e il moco; la vita, e la morte, cioè, la falute, e la dannazione ; noi temerariamente teologizzando, andiamo dicendo: ne la pennenza mi giova, ne il peccare mi nuoce; perchè Iddio fa tutto da così si discorre, così si fa, nelle cose se, e chi è Predestinato con tutto il suo temporali, nelle quali i nostri rimedi, le peccare sarà salvo ; e chi è reprobato nostre diligenze, e industrie sono fallacif con tutta la sua penitenza sarà perdufime : perchè tanto diversamente fi dif to ? O follia umana ! trattar tutti el' incorte, e fi opera nelle coie eterne , fo- tereffi temporali , come se effi in nul'a dipendeffero daDio; trattar tutti gl'intedichiara di lasciare a noi la libera elezio- ressi eterni, come se essi in nulla dipenne ; e quali topra di ciò non volesse a dessero da noi . Signori mici , lasciavere veruna disposizione, arriva a dire mo questa condotta a chi vuol perinell' Ecclesiastico queste precise parole : re . Noi crediamo alla Scienza de' Deus ab initio constituit hominem , & re- Santi ; e se questa ei dice : Mors & liquit eum in manu consilii sui; adjecit vita in manu sua 'est; noi pet vivere mandasa fua. Si volueris mandata ferva- da tilassati , non eleggiamo motire da

### QUESTIONE XVIII.

Quousque ero vobiscum? Usquequò patiar vos? Matth. cap. 17. num. 16.

Sopra il numero de' Peccati ; fopra il numero de' Reprobi; e sopra il minor numero degli Eletti.



Se ciò, che egli dille in Terra sopra la do intero; ma fino a quando egli sia Giudea, dica ora in Cielo fopra tutta la per foffrire, chi lo sà, chi l' infegna, e Terra, io non sò ; sò bene, che la Ter-chi risponde a Cristo, che interroga: ra, a ben consideratia, è poco men , Ugueque puriar ves ? lo vorrei put rif-che tutta coperta d'infedelà, di ribal-derie, e di peccati, e pure ladio, tan-tranza non pub rispondere alla Sapienza;

Esta Redentore 6 adira cogli ra, e lascia correre il Sole, e andate il Ebrei, e per espressione d' Mondo come và. Grantolletanza èqueira minaccia di ritirarsi da sta , che è propria solamente di quello , essi, e lasciarsi perire nella lo che è di merito infinito, e che doverno ostinazione: Quousque ero do esser da tunti adorato, sa nondistinevobifum? u/quequo patiar vos? no foffrire di effere offclo da un Monto universalmente offcio, tollera anco- per dir nondimeno qualche cosa, rivolranti : tocca a noi a Interrogar voi de' vostri Decreti. Voi interrogate, ma interrogate in modo, che sospesi ci lasciaa me, che sopra di essi interroghi la voftra fanta Scienza, e così incom nei la Lezione.

Quoulque ero vobilcum ? Signor pietofissimo, non ci lasciate, non ritirate mai da noi la vostra grazia : ma giacchè inrerrogando ancora afferite, per li nostri peccati, di volerci pur lafciar una volta : dite almeno, se al nostro peccare prefiffo avete un numero determinato di peccati; dopo il quale, non refti più, nè ipazio di penitenza , nè luogo di perdono; e finita sia la vostra tolleranza ? Cagiona orrore un tal punto; ma libro della fanta Scienza? Nel capo primo di Amos Profeta è scritto così: Hec dicit Dominus: Figliuoli di Adamo, udite con attenzione quel, che Iddio vi dice : Super tribus sceleribus Damasci, & fuper quatuor non convertam eum, Cc. 3. Super tribus (celeribus Gaze, & (uper quatuor non convert am eum, Oc. 6. Super tribus sceleribus Tyri, & Super quatuor non convertam eum, Cr. 9. E così sopra gl' Idumei, sopra i Moabiti, sopra gli Ammoniti : e quel , che è più , così coll' istesse individue parole, proferisce sopra il Regno di Giuda, e sopra il Regno d'Isdraele : e si dichiara di aver tollerate tre scelleraggini di questi otto popoli , ma di non voler più tollerare la quarta; cioè, di aver prefisso un numero determinato di peccati , dopo il quale troncato fuffe il paffo alla conversione di esti, e al perdono di Dio. Terribile Profezia; ma da ciò, che co la s'inferisce ? Non pochi, nè di piccol nome, fono i Dottori, che da questa Profezia inferifcono, che Iddio, come fopra questi otto popoli in generale , così lopra cialcun peccatore in particolare, abbia prefisio il numero de pecca-

tetò l'intetrogazione, e dirò : Signore, ¡zia : Iddio ci guardi in nostra vira , di non tocca a voi, che tutto sapete, a in- arrivare a tal segno, che a nostri mali terrogar noi , che di rutto fiamo igno- non vi fia più rimedio . Ma perchè il benedetto Cristo, interrogato da Pietro: quante volte aveva datollerare, e affolvere i peccatori: risolutamente rispose : te de molti, e gravissimi vostri Giudi- Non dico tibi usque septies; sed usque sezi; e perche io, ancor di questi Arcani
pruagies septies. Matth. 18. 22. Io non dirisaper vorrei qualche cosa, permettete co, che tu debba assolvere solamente fette , o quattordici volte ; ma ti dico, che tu devi affolvere fettantafette volte, cioè, come da tutti s'interpreta, tante volte, quante il peccatore vetamente pentito ti dimanderà di essere afsoluto; perciò altri molti Dottori insegnano, che non effendo prefisso il numero delle affoluzioni , nè pure prefisso fia il numero de peccati condonabili; e sopra di ciò in due parti contrarie si divide la Teologia: Ma noi in questa contrarietà di pareri , che diremo ? Io per dire il mio fentimento, credo che queita fia una Questione di voce ; e che Ouid (criptum est? Che cosa è scritto nel perciò e quelli, e questi Autori, e tutti postiamo convenire nell'istessa sentenzacon solo diftinguere i Decreti dell' Autor della Grazia, da i Decreti dell' Autor della Natura : e per dichiarare questo mio sentimento, credo in primo luogo, che il Profeta nel passo citato, non parli della conversione interiore di que' Popoli a penitenza falutare, ma parli solamente del fine di quel delitto. a cui senza perdono era da Dio prefisso l'efterminio temporale di que Popoli: e che voglia dire : se questi Popoli si avanzeranno, o ( come par , che accenni il tefto) si sono già avanzati al quarto lor maggior delitto, senza remissione faranno tutti esterminati; così io stimo : perchè , quando nella Scrittura fi parla in genere, di Città, e di Popoli interr, non fuol parlatfi di pena etern'. ma di pena, e gastigo temporale, come nelle parole di Amos si raccoglie dal Contefto: onde dalla fudetta Profezia, non fembra, che possa dedursi numero prenilo di peccati a peccatori in particolare, nè in ordine alla remissione interiore della colpa , nè in ordine alla condonazione della pena eterna. In fecondo luogo io credo, che il peccato ti , dopo i quali non rimanga più ad ef re , finche vive , ed è viarore , possa so luogo, ne di penitenza, ne di gra- detestar sempre i suoi peccati, e colla PCDI-

pentenza impetrarne perdono. Così par, I Giustizia alcuni prendono occasione di che dica Ctifto nelle recitate parole; abufarfi di esta, quasi Iddio non sappia perchè se per lui non v' è numero pre- risentirsi; altri prendono occasione di mafisso di assoluzioni, ne meno vi è nume- raviglia, quasi a Dio poco prema il suo ro prefisso di peccati da assolversi. On- nome i e Davidde prende motivo di dide non pare , che Iddio come Autor re : Exurge , quare obdormis Domine ? della Grazia, ponga questi limiti alla sua Ps. 43. 13. Signore, Voi siere tanto, e miscricordia. Ma perchè Iddio non è in tante maniere offeso, e oltraggiato solamente Autore della Grazia, è Auto- dagli Uomini, e pur Voi dissimulate anre della Natura an. ora : perchè come cora ! Deh ! Riscuotetevi una volta, e Autore della Natura , a tritte le cole fate sapere, che Voi ci siete, e sapete create ha prescritti i segni fissi dell' in- vendicarvi; perciò all' abuso de' malvagcominciare, e del finire; perciò è cer- gj, all'ammirazione de' Giusti, e all' into ancora, che siccome una ha da esse terrogazione di David convien rispondere l'ultima ora della nostra vita, senza re qualche cosa. Ma che diremo, o Scienza altro tempo di vita; così uno ha da ef- de' Santi; e che cosa è scritto di sì satta altro spazio di penitenza; e uno l'ulti calissi è settitto, che i Martiri in Cielo, mo peccato fenza altro fpazio da pentrazione della Grazia, e della Miferiranza di Dio. Ma perchè dalla tolleran-za Divina, e dalla prefente dilazione di [celleraggini di tutti i Secoli, e colla gra-

fer l'ultimo spazio di penitenza, senza tolleranza di Dio ? Nel sesto dell' Apoper solo sar sapere a Giovanni i divini tirsi, e chieder perdono: non perchè il Decreti, alzaron la voce, e fra i canti peccatore, finche vive, non possa sem- eterni , dissero a Dio: Usquequo , Domipre pentirsi; ma perchè dopo quell'ulti- ne, santtus, & verus non judicas, & non mo peccato da Dio preveduto, o non vindicas fanguinem nostrum? 10. Fino a vorrà, o non averà campo di sar peni quando, o giustissimo Iddio, tacerete renza. Quelto, senza ricorrere alla sot- Voi , e impunita lascerete la nostra ingiustissima morte? Ma a queste voci, che cordia, credo io, che sia il senso delle su risposto? la rispostasu: Aspettino quest' Scritture; questo è quel, che dice Giob: Anime a me dilette, aspettino ancoro Constituisti terminos ejus, qui preteriri un poco: Donce compleamiur conservi e-non paterant. 14,5. Non si può andat rum, O frattre eorum, qui intersicien-più in là di guel, che Iddio a tutte le di sant, scat O illi. 10. Pet insino a cole ha stabilito; e in questo, se io non che sia compito il numero de' loro Fraerro, tutta la Teologia deve convenire, telli, che devono, come effi morir per Dicasi però come si vuole, che sempre il mio nome, e allora vedranno quanto è vero, che è un brutto incominciare, giusto sia Iddio. Tre verità noi abbiamo e un peggiore avanzarsi in peccato; e da questa rusposta: La prima è, che ldperciò dice San Paolo agli Ebrei : Re- dio, come dice David, non si adira ogni missa manus, & genua debilia roborate, giorno, ma sostre, che piangano per un e restos gressus facite pedibus vestris. 12. 12. Chi è caduto, faccia presto a levar- i Peccatori; perchè egli quanto è sorte, fi in piedi, perchè non può sapersi , se tanto è paziente : Deus judex justus , fordi poi vi farà più grazia , o tempo di tis, & patiens , numquid irafcitur per finriforgere, e camminare. Benchè adun- gulos dies? Pí. 7. 12. e che perciò se sofique saper non si possa quanto Iddio sia sre Iddio, sossiri devono ancora i Ginper tollerare i peccati nostri , nè da sti ; e con Dio accompagnarsi nella panoi risponder si possa alla figurata, ed zienza, quando ricevono ingiurie, e enfatica interrogazione di Cristo: U/que officie dagli Uomini; perchè per molto, que patiar vos ? Certo è nondimeno , che effi fiano offefi, molto più altamenche uno lia da effere l' ultimo peccato te in essi è oficso Iddio. La seconda vedi ciascun peccatore, e uno l'ultimo rità è, che Iddio, quanto è paziente, giorno di ciascun Vivente, e una l'ulti- tanto è forte a vendicare le sue offese; ma ora di tutto il Mondo, e della tolle- e che in un fol giorno di Giudizio faprà vità della pena, compensare la dilazione | Trono di Dio, e dell' Agnello; e tutdella Giuftizia; e che perciò i peccato-ti, quaft gente vittoriofa, eran veftiti di ri non si devono abusare della sua pa-bianca stola, e avevano le palme in mazienza, ne i Giusti devono scandalizzar- no . Bella , beata Turba è la Turba defi della fua lentezza: ma e quelli trema-tr, e questi devon consolarii silla con-di numero determinato, e sisso, e sono di numero determinato, e sisso, ovvo-siderazione,, che Iddio è il Signore ro era una Turba, in cui ogn' uno endelle misericordie, ma è ancora il Si- trar potesse a sar numero? A questo dubgnore delle vendette : Deus ultionum , bio non manca chi risponda , che non Dominus. Pf. 93. I. La rerza verità è, solo il numero de Predestinati, è un nu-che si differisce il giorno del Giudizio, mero prefisso; ma è prefisso ancora see delle Vendette universali di tutti i pec- condo il numero degli Angeli, in mocati , affinche Compleatur numerus Fra- do che gli Uomini non possano essere trum : Si compifca il numero de' Mar- più ad entrare in Cielo di quello, che tiri , e di tutti i Predestinati : ed ecco surono gli Angeli a cadere nell' Inferla risposta a chi con David và interro- no ; e quest ardua opinione è sondata gando : Quare obdormis Domine ? Per- su quelle parole del Salmo 109. dove Dachè tanta l'entezza ? Perchè Iddio lascia vid profetando di Cristo, dice : Judicasì lungamente piangere le Virtù, e rrion- bit in nationibus; implebit ruinas; 7. e su fare il Vizio, e i Vizioli ? Nulla, nulla quell' altre dell' Apocaliffe , dove Giofi fa, fenza configlio; tutto è ordinato: In numero , pondere , O menfura; e fe Iddio diffimula, e lascia correre, ciò è solo, affinche si compisca il predefinito 17. Con una misura di Uomo, ma di numero, la predefinita misura di tutre Uomo uguale all' Angelo; dal che tali le cose : e il numero , la misura , e il peso mostrino al fine con quanta armo- bian solamente da riempiere quelle Senia fia governato il Mondo . Questa è di , che vuote furon lasciate dagli Anla risposta a tutte le interrogazioni del geli ribelli . Sottile argomento ! ma perquando, del come, e del perchè, delle chè il Cielo, e il Regno della Gloria non divine disposizioni. §. Torniamo ora al- fu fatto folamente per gli Angeli, in mole interrogazioni di Gesiì Cristo: U/que- do che se nessun Angelo caduto fosse, quò patiar vos? Signor pietolissimo: Voi nessun Uomo entrato vi sarebbe a goci tollerate : Voi differite ancora la vo- derlo ; perchè Iddio creando l'una, e l' fira Giustizia , e differite solo , affinche altra Genre , con primaria intenzione volsi compisca il numero de' vostri Prede- le salvi tutti gli Angeli, e tutti gli Uoflinati, come s' è detto di fopra : Ma mini infieme ; perciò, come mal fondaqual sia questo numero di Predestinati, Voi non dichiarate; e noi vorremmo fa-

vanni dice che vidde un' Angelo, che misurava l'ampiezza della celeste Città: Mensura hominis, qua est Angeli . 21. Aurori arguiscono, che gli Uomini abta, e foipetta, aver fi deve questa opinione; e a paffi citati ritpondere, che perlo. Dite per tanto: il numero de' David, quando dice, che Crifto Giudi-Predestinati è maggiore, o minore del ce: Implebit ruinas; non vuol dire, che numero de Presciti ? Riveriti Signori miei, cogli Uomini risatcirà in Cielo le roviprepariamo quegli affetti, che a punti di ne degli Angeli caduti; ma vuol dire, tanta importanza sono dovuti · S. Gio- che compiră le rovine del Mondo in vanni nel capo 7. della sua Apocalissi, Terra: e che Giovanni,quando dice; che l' dice: Pidi urbam magnam, quam dim: Angelo adoperava la missra comune agli merare nemo poterat, ex omnibus genti- Angeli, e agli Uomini, non vuol altro fibus, & tribubus, & populis, & linguis, gnificate, le non, che gli Uomini non fiantes ante thronum, & in conspettu A averebbero avuta distinta Città dagli Angni, amilli stolis albis, & palma in ma- geli; ma una stata sarebbe la Città conibus corum. 9. Viddi una turba innume- mone agli Angeli, e agli Uomini; e corabile d'Uomini, di Donne, di Fanciul-li, di Vecthi di tutte le Nazioni, e Po-dine - Onde della fuddetta opinione ab poli , che allegriffimi ftavano avanti il tto non v'è di certo, fe non che , o

ve , chiunque de facri Maestri ha parlato di tal punto. Ma quantunque il numero de' Predestinati non sia stato regolato fecondo il numero degli Angeè un numero fisso, predefinito da Dio, e ad effo, ne pure uno aggiungere, o fottrar potrassi giammai. Così infegna ef-pressamente il Passo recitato dell' Apocaliffe, dicendo, che si differisce il Giu dizio universale, e il fine del Mondo, fol perchè si compisca il numero de' Martiti, e per confeguenza ancora di tutti gli altri Predestinati : E così comanda, che si dica ancor la ragione; perche, chi può credere, che avendo Iddio l predeterminato il numero di tutte le cose, de' soli Predestinati, o non abbia contata, o non abbia prescritta la quantità, e il numero? ciò è affatto incredibile , e per ciò è affolutamente indubitato, ehe, siccome numerate sono da Dio tutte le cofe, fenza che veruno possa nel ancor' i Predestinati , e tutti scritti nell' immutabil Libro della Predestinazione . mida, e dice : Se noi ab eterno non fummo (critti in quel beato Libro di Vita, noi non fiamo più a tempo di farci ferivere ; e fe ciò è , che farà di noi ? O che timori, o che timori! Fratelli, Sorelle, non temiamo di Dio in questo punto : temiamo di noi , temiamo de' nostri peccati ; emendiamo a tempo la nostra vita; fino alla morte perseveriamo in bene operare; e viviam pur ficuri , che ancor noi fcritti faremo nel Libro della Vita, come se il Decreto della Predeftinazione non fusse fatto ancora, ma far si dovesse al fine della noftra Vita: Perchè quello è Decreto eterno, è vero; ma è Decreto ab eterno regolato dal fine, che noi faremo in morte.

Ma per fine , il numero de' Predestinati, che da Giovanni fu detto innumetabile : Vidi turbam magnam , quam di-

più, o meno degli Angeli cadnti, gli (numerare neme poterat; qual numero è Uomini certamente faran quelli, che egli, o nostra lanta Maestra? E' magentreranno a godere la Beatitudine per- giore del numero de Presciti, e de Redata dagli Angeli ribelli, e a riempiere probi; ovvero è minore? Minore, o i lor posti; e in tal senso intender si de Fratelli, minore o Sorelle; minore, ed o quanto è minore! Nell' Evangelio fi legge, che Gesù Cristo due volte, e in due diverse occasioni disse: Multi sunt vocati, pauci vero electi. Matth. cap. 20. li , indubitabile è nondimeno , che ello 22. Che molti , anzi tutti , chi per una via , e chi per un' altra , chiamati fono a Vita eterna; ma pochi, pochissimi fon quelli , che a Vita eterna fiano eletti . Come esser può, che il Paradiso sia satto per tutti, e pur pochi fian quelli, che v'entrino? Ma tant'è; ed è certamente un pianto il confiderare, quanti fiano gl'Idolatri, quanti gli Atei, quan-ti gli Ebrei, quanti i Maomettani, e gli Eretici, e gli Scifmatici, che rimangono fuori ; e sì pochi fiano i Cattolici , . che entrati fono alle Nozze della Chiefa ; cioè alla Mensa dell' Altare , e alla partecipazione de' Sagramenti, per entrar di poi alla Cena, e al Talamo ererno. Ma questo pianto istesso deve cagionare in noi due affetti di molta confiderazione . Il primo è un affetto di gratitudiaggiungere, ne levare al conto prefisso ne a Dio, il quale fra tanti Uomini ha un fol fil d'erba ; così numerati fiano fatto nascer noi la, dove dir tutti possiamo con David: Hereditate acquisivi testimonia tua: Pf. 118. 111. Quali per ere-Oime , oime ! qui fospira un' Anima ti-l dità io sono in possesso delle vostre attestazioni , cioè della nostra fantissima Fede, in questa felicissima parte di Mondo , dove quasi per eredità passa di Padre in Figlinolo la Fede: O che Grazia, o che benefizio è questo! Signori miei; e noi sì poco lo conosciamo? La Predestinazione, come insegna la scuola, si divide in due parti, o pet parlare più giustamente, si divide in due segni : Il primo è la Predestinazione alla Fede, e alla Grazia; il fecondo è la Predestinazione alla corona, e alla gloria: quella si chiama Predestinazione incoata, e incompleta : questa si chiama, ed è Predestinazione completa, e formata; questa suppone quella, e supposta quella, facilissima è questa seconda. Quella prima non dipende da noi; perche la Fede, e la Grazia non cade fotto verun merito nostro, ed è tutto dono superno; e di questo dono superno parla fempre S. Pao-

lo, quando parla della Predestinazione : | questa Parabola istessa, su dove Cristo Secundum propositum Dei : Or questo è il | proseri quelle orrende parole : Multi sure teriores: Matth. 22. 13. e questo par, che ti i modi procurate di afficurare la vovoglia fignificare, che nel piccol nume fira elezione : perchè non fi tratta di ro de Fedeli, il numero maggiore sarà il piccol negozio, fi tratta di Anima, di numero de' Predestinari ; ma perchè in Eternità, di Dio.

Dono gratuito, quella è la Grazia, che vocati , panci verò eletti ; perche quelte noi già ricevuta abbiamo ; e noi fiam orrende parole da moltifimi Dottori fi quella felice gente, che entrati già fia fan cadere non folo sopra gl'infedeli, mo alle nozze della Chiefa, e alla pri- chiamati alla Fede, ma ancot fopra i ma, e più difficil parte della Predestina- Fedeli adulti, chiamati alla santità delle zione eterna. Quali grazie per tanto, nozze, e all'imitazione di Crifto; perqual corrispondenza a Dio dobbiamo, ciò la condannazione d'un solo in nozche fenza nellun nostro merito e chia- ze altro non dice , fe non che le nozmati, e ammessi ci abbia a sistatte nozze, ze della Fede non assicurano, e ancor e ad esser già mezzo beati! Ma in tanta stra Fedeli vi sono de Reprobi. Onde consolazione di esser Figituoli della Chie- atteso il gran peccar che si sa tra Fedeli, fa sposa; il secondo affetto, che conce- il gran numero di quelli, che in Cristiapir dobbiamo, è un tale affetto, che per nira non vivono da Cristiani , non è timore di non perderci ancora in seno certamente improbabile la sentenza di della falnte, tremar ci faccia, e gemere graviffimi Autori , che di tre patti de fino all'ultimo fospiro di nostra vita; per- Fedeli adulti , nè pure una si salvi . Io chè ancor di noi pochissimi Fedeli si cer- non hò, che dire di più, se non che qui ca, se maggior sia il numero de Prede- v'è da ternere, e non poco da impalli-stinati, o de Reprobi; e aquesto dubbio, dirsi: se un solo di noi dovesse perire in che è certamente spaventolo, la Scienza eterno , grande effer dovrebbe lo spade Santi non dà veruna risposta, che ci vento di tutti, di non esser egli quello afficuri. Crifto parlando del Giudizio U. Iventurato; ma effendo poco men che niversale dise, che uno sarebbe stato certo, che almen la metà de Fedeli, ed eletto, e l'altro reprobato: Unus asse essendo assai probabile, che ancor due metur, O alter relinquetur: Luc. 17. 34. terzi di Criftianità, andera perduta; terequesto par, che voglia dire, che larem mineremo la Lezione colle Parole di S. equetto par, ene vogita que, ene actual similetturo se accusion estos e racos en 3. dividi per mezzo u ma meta Predestinari piere or Fartes magil agaire, un predestinari per actual del notaz para operacertam opliram vocasionem, O eletturabola delle nozze, diece che di quelli , men paraisti: 3.110. Fraelli, Sorele, Fiche chiamati entratono al banchetto nu- gliuoli di nozze beate, eneteevi ofore nella ziale, un folo non vestito a nozze su buona vita, che avete incominciara : condannato: Mittite eum in tenebras ex- crescere nel servore di Fede ; e in tut-



### QUESTIONE X I X

Quis poterit habitare de vobis cum igne devorante? Ifai. cap. 33. n. 14.

Della divina Giustizia sopra i Dannati.



cum igne devorante? Quis habitabit ex vo- ranza , nel condannarli , dirà loto : Diclem igne hevorantet van innestatut et ver janten ja te samt anderden ja in ignem ater-bis cum ardoribus semiternite lo credo, seedite à me, matedilli, in ignem ater-senza fallo, cho iutti a una vocerispon-mm. Matth, 25, 41. Allontanarevi dalla derebbero: Oimè l'en interrogazione è vista del Cielo, o maledetti, e andare quelta : One of fortinda mea or [fd]: Id, dove n'e voi al finoco, n'è il fuoco a weam? Noï non fiamo impassati di bronzo; e fe di bronzo ancora, o diamante, que in primo luogo è la pena degli Abifusilimo impassati; come abitar pottemtacori del Fuoco Internale; onde come
on el fuoco, fenza disfari c ci hi fof- folio di e derisi da Pariti, e come bettemfrir potrebbe quel, che è intollerabile i mia è condannata l'opinione di Orige-O fommo Iddio, ogn' or, che io pen- ne, il quale fognò, che nell'eternità vi fo , che a' tormenti infoffribili , e pure sia un certo girar perpetuo di tuota, in eterni , Voi condannate tanti milioni di cui gli Uomini tutti , e gli Angeli ab-Uomini , e d' Angeli , confesso di esser bian da salire , e da cendere ; or dal tentato a credervi troppo rigoroso ne' Ciclo alla Terra ; or dalla Terra all'Invostri Gindizj; e a dire : E come posso- ferno; ed ordali'Inferno al Cicle; affinno quest'infelici foffrire quel, che è in- che tutti provino varie stagioni di bene. foffribile ? e nel foffrire ciò , che foffrir e di male . Infania , pianra di poi dall' non si può, come essi possono essere eter- istesso Origene ne' suoi Treni, è questa . ni nel lor tormento, e Voi implacabile Non v'è circolo, non v'è ruota nell' enella vostra Giustizia ? Questa è la mia ternità : in morte finisce ogni moto ; tentazione; e perchè vorrei pure uscir- ciò, che entra nell'eternità, esce da ogni ne una volta per fempre, contentatevi, moto, ed entra in confiftenza, e stato; che io interroghi la Scienza metodica e ficcome chi entra una volta in Cielo, delle vostre Rivelazioni, e Scritture, af- più non efice; così chi una volta enta sinchè esta con qualche principio rivela- nell'Inferno, via d'uscirne più non truoto capaciti un pôco il mio cetvello so-l va in eternó. E siccome quella beatitu-pra quella parte de vostri Giudzi; e in- dine supera ogni credenza, così ogni tol-tender mi faccia, che i peccaroti nell' leranza supera quello tormento. Or soaltra vita non meritano di effet trattati pra questo Articolo indubitabile di Fede, men rigorofamente, che coll'eternità del io dimando: perchè nell' eternità si eserloro infoffribile Inferno . Questo farà-l' ciri Giustizia sì inesorabile sopra i miseri Argomento della presente Lezione; ein- peccatori ? Che in Ciclo eterna sia la cominciamo.

Finoco, finoco infoffribile, e pur fuoco ciamo in Terra, facilmente s' intende: etcamo, è la penade d'annati; spayentolo perchè questo è secondo il benignissimo diudizio, orrenda Ginstiliza del pierossisi (Cutore di Dio, che con eccesso amaremo Iddio! Ma tant'e, Signori miei : così munerare anche un sospiro dato per lui;

E un dopo l'altro, tutti gli Uo- infegnano le Scritture divine, le quali cf-mini ancor più intrepidi in- preflamente dicono, che i dannati: Morterrogati fossero, e risponder tem querent, & non invenient . Apocal. dovessero alla recitata inter-19. 6. Cercheranno la morte, e non po-rogazione del Proseta Isaja: tran morire, perchè non potran mai uscir Quis poterit habit are de vobis di pena . E Crifto, per farli uscir di spemercede di quel pochino , che noi factollerabile punisca i peccatori; qui è do- è un male di Natura si mortifero, che ve bifogna alcoltare la fanta Scienza, per per le medeffimo, è infanabile, cioè irben capacitarsi di questa esecuzion di remissibile: perchè non v'è sodissazione Giuffizia. Che cosa adunque è scritto nè d'Uomini, nè di Angeli, che comfpora di ciò nel Libro de' Lumi? Molte pensat possa il male, che sa un sol peccose sopra i peccati, e i peccatori scrit- cato. Onde per far, che avesse qualche te fono, e repetute nella divina Scrit- rimedio, fu necessario, che il Figliuolo tura . In primo luogo la Scrittura per istesso di Dio nascesse in Terra , e motutto al peccato dà il nome di Male ; riffe in Croce : Pro peccatis noftris , & anzi quando dice, Male affolutamente, in remissionem peccatorum : per sodisfae fenza aggiunto ; altro non intende , zione , e in remissione de nostri pecche peccato; ond' è quella Frase sì re- cati, come molte volte si legge sentro. plicata, or lopra quello, or lopra quelle e nell'antica, e nella nuova Scrittura.
lo: Fecit malum in conspectu Domini: e In terzo luogo per fine la Redenzione Crifto nell' Evangelio , avendo enumerate tutte le specie de peccati, conclu- rata dal Figliuolo di Dio, è valevole è de: Omnia hac mala ab intus procedunt. I vero, ed è infinitamente valevole; ma Mar. 7. 23. tutti questi mali vengono dal guafto interiore dell'Uomo. Noi diciam quando il peccatore colla penitenza può mali alle pene del peccato : e al pecca- impetrare la Grazia della remissione, to diam nome di soddissazione, e di operata da Cristo Redentore : Ma perpiacere ; ma , o quanto erra il nostro chè è indubitabile Principio di tutte le linguaggio ! Nel linguaggio sacro della Scritture , e di tutta la Teologia, che: Verità, Male, e Male per Antonomasia, In Inferno nulla est redemptio: nell'Inferil Male si oppone al Benes nè è possibi-

ma che, per un peccato anche di pen- punito dalla nostra penitenza, e dalla sua sero, egli con un' eternità di pena in- Giustizia? In secondo luogo, il peccato umana, e la remissione de peccati, opeè valevole solo in questa vita, cioè, fi appella folamente il peccato, che è la no non arriva redenzione veruna; perfola origine di tutti i mali . Or perchè ciò è, che nell'Inferno il peccato rimane, qual è di fina natura, irremediabile .e le, che il Bene possa mai accordarsi col irremissibile;e in quel prosondo, Cristo Re-Male; perciò è, che non dobbiamo ma- dentore, e redenzione umana, è affatto ravigliarci, se Iddio, che è il primo, e inutile. Ed ecco tutto il principio, e la rafommo Bene, sia per natura implacabile gione adeguata dell'eternità dell'Inferno: al peccato, che è il primo, e sommo l'Inferno, come si legge nel Deuteron. Male : e che stia sempre in esercizio, e fu acceso dall'Ira Divina, contro il pecin atto, per far, che il peccato non en- cato : Ignis accensus est in furere mee , tri nel Mondo; o fe mai entrò, per efter d' ardebit u/que ad Inferni novissima : minarlo dal Mondo; cioè per fare, che 32, 22. dunque l' Inferno, deve durare, gl' innucenti non d' altro abbian paura, fin che dura il peccato, e l'Ira Divina. che del peccato; c i peccatori non altro II peccato nell' Inferno dura fempre più derestino, e piangano, che il lor pec- perchè nell'Inferno, esso senza redenziocato. Perciò vengono le Pefti, perciò le ne, è di fua natura irremiffibile. Nell' Careftie, e le Guerre, e tutti quegli al- Inferno arde sempre l'Ira Divina, perchè tri mali di pene, che mali non fono, fe nell'Inferno; essa contro il peccato, irnon perchè lon parti, ed effetti del pec- remiffibile per fina natura, è implacacato: e perciò il Mondo è tutto coper-bile. Dunque l'Inferno deve fempre duto di rovine, di morti, e di pianti : af- trare, ed effere inestinguibile. L'opposifinchè s'intenda, quanto da Dio sia odia-to quel peccato, che a noi sembra eosasi ne eterna di Dio col peccato, sa etergioconda, e dilettevole. O miseri noi I no , e interminabile l'Inserno. Se queche facciam noi quando facciam sì facil-mente quel, che a Dio riefee tanto in-foffibile, che dove lo trova, ivi lmpla-li apprendeffe da noi, forfe non ci parcabilmente veder lo vuole percosso, e rebbe si dolce cosa il peccare. Ma per paffa-

cati; ma non è così: e perciò.

tutte le vie, di tutti i moti, di tutte le tempo, di cui è detto : Ecce nune temte si cade, ivi si rimanga in eterno: Si di Conversione, ne di Perdono, ne di seciderit ligmone ad Austrum, aut ad A- Salute,

pa sare a un altro punto di Lezione, quilonem, in quocumque loco ceciderit ; qui el clie c'inganna si è, che noi sappia ibi erit: 11.3. Perciò, che cosa è scritmo , e lo sappiamo per Fede, ch' Iddio è ta di quegl'inselici ? Nel Salmo 9. si legpla cabilissimo a i peccatoti; e perciò cre- gono queste parole : Instra sunt gentes diamo, chesia placabile ancora a i pec- in interieu, quem secerune: n. 16. Le genti peccatrici rimangon confitte, e in-In fecondo laogo io dimando, come chiodate in quella morte, che fecero; effer possa, che il pietosissimo Cuore di e perchè la morte, che sanno i Pecca-Dio a que'tormenti, a quelle strida, a tori, è morte fatta in peccato, cioè, que bianti de mileri dannati, nulla fi pic. Anime co'l peccato sposae, Anime in-gni , anzi di esti de si accia trion. flessibili in quel, che vollero, e incapaci fo, come egli sessi sessi de si describili in muari na troi il or volere; perciò fare: Eso queque minimi vossi relato, ecco la razione dell'instessibilità di Dio-67 hubamato vos: Prov. 1,26. U menta; innetitioti sono quen anune nea so per bile Iddiol E de pur vero, che a pene [cato: e Iddio è indefibile nell'iralua: sì lunghe, e tanto atroci di que 'pecca. Piangono quelle i lor pecca; im a per tori; nulla faite effetibile a conspatione, che i lor pianti, fon pianti forzati dipe e pieta! Quì è dove noi vacilliamo più na, non pianti forntanei di peniterna: di un poco, e qui v'è biofogno di ricor- Si dolpono effe di aver perduto Iddio; rere di nuovo al ibiro de Lunni, e alla ma perchè il lor dolore è dolor delben, sono del male. che Of subsamabo vos: Prov. 1, 26. O incisa inflessibili sono quell'Anime nel lor pec-Scienza de'Santi, per capacitarfi ancor che han perduto, non del male, che di questo Articolo. Molti sono i Padri, lian fatto : vorrebbero uscir dall' Infere i Dottori, che di questa Divina inflet no ; ma perchè non vogliono uscir dal sibilità alle pene de dannati, rendono peccato : sono in disord ne di tusti gli per ragione quell'immensità di malizia, affetti; ma perchè sono abbandonati di che in se contiene il peccato, e che ogni lume, ed ajuto; perciò affetto più fita poco vedremo: Ma io confesso di non trovano, che non sia affetto di rabono potermi capacitare di questa ragio bia a di bestemmia, e disperazione; e ne ; perchè se Iddio sosse inflessibile a perciò è ancora, che Iddio dall' alto si condonare la pena nell'altra vita per la ride de loro pianti , infulta a i loro torimmenía malizia del peccato; per l'iflef-la immenía malizia , effer dovrebbe in-les(fible ancora a rimeter la colpa in luo futore; e tutte le cole (ono in conquesta vita, essendo l'istessa malizia, in sistenza di eternità, e di stato. O Eterquella e nell'altra vita. Iddio in quella nità, o Conditenza, o Stato formidabile, vita non è inficilibile a rimetter la col· in cui il peccato è peccato irtemedia-pa. Dunque nell'altra non dovrebbe efi bile, il peccatore è peccator inficfibile ere inficilibile a condonare la pena. E le, e Iddio di fopra è Iddio implacabiperciò io stimo, che Iddio sia inflessi le ! Grazie a Voi, o giustissimo Iddio, bile a i dannati, non tanto per la ma- che per placarvi verso di noi, ci date lizia del peccato, quanto per l'inflessi- ancor tempo di detestare i peccati nobilità de peccatori nell'Inferno. Effi pec-carono in vita, effi in vita non dete-diarono il lor peccato: effi in peccato [Convertimini ad me, of ego convertar ad morirono, cioè, morirono colla volon- vos. Zac. 1. 31. Ma noi non differiamo tà, col cuore tutto attaccato a i loro pec-questa vera, soda, e risoluta conversio-cati. E perche l'eternità è termine di ne, perche non sempre averemo quel mutazioni morali di volontà, e di cuo- pus acceptabile, ecce nunc dies falare ; perchè nell'Ecclefiaste è feritto ; tib . a. Corinth. 6. 2. Ogni momento che legge dell'ettenistà si è, che non so di questo tempo vale più , che tutta l'lamente dove, ma ancor come in mor l'Eccusità , in cui non v'è più tempo ne

terminabile, ed eterno, ma è ancora re, che effa è Legge divina, da Dio infoffribile; perchè è tutto pieno di fito- fit detrata ancora a fuon di Trombe nel co, e di tormenti, da vincere ancora la Sinai, e scrittà da Mosè nelle due Ta-fermezza de Porsidi. Or perchè, se Id-vole del Decalogo; perciò è, che sar dio per li giustissimi suoi Giudizi fatto non si può cosa contraria alla ragione, ha eterno l' Inferno; perchè reso l' ha senza offender la Legge di Dio; e perancora infoffribile, e con pene affatto in-tollerabili, vuol elfe fian puniti i mifeti effa il Legislatore; perciò ancora è, che rifpondere adeguaramente a questo dubbio, gislatore, che col lume naturale ben co-Lez, del P. Zucconi Tom. V.

Ma il fecondo punto propolto al prin- la Legge Naturale, inferita prima da cipio fu, che l' Inferno non folo è in- Dio alla Natura, e poi per far fapecondannari ? Che cofa fopra quest' altro far non si può cofa contraria alla ragiodubbio è scritto, o Scienza de' Santi? Per ne, senza offendere Iddio, supremo Lenon basta un principio solo; e perciò in nosciuto da tutti, vieta l'operar per pasprime luogo, spesse volte altrove, ma sin- sione, e concupiscenza, contro quel, golarmente nel Libro di Giuditta è scrit- che detta la ragione. Chiunque per tanto così: Constat Deum nostrum sic pecca- to conosce di offender la ragione, co-tis offensum, ut mandaverit per Prophetas nosce ancora di offendere Iddio, bensuos ad populum, ut tradat eum pro pec- chè nell' atro del peccare non saccia a satis suis. 11. 8. E manisesto, e i pecca- lui rissessione. Così ha definito la Chietori ben fanno, che quando peccano, fa, la quale condanna il dire, effet offendono Iddio; e perchè l'offesa ran- possibile il peccato puramente silosofito è maggiore, quanto maggiore è la co, non offensivo di Dio; e per non dignità dell'offeso; perciò è, che effen- uscire dal nostro Libro, cioè dalla Sado Iddio d' infinita dignità, ed eccel- cra Scrittura, così credo, che infegnallenza , il peccato che fi fa , è d' infini- fe David , allorchè diffe : Prevaricatota malizia, fol perchè fa a Dio un' offe- res reputavi omnes peccatores terre. Pf. fainfinira; e fe nulla manca per effere in-finira . manca folo, perchè l' infinità di ogn' uno che pecca, cioè, che opera Dio è si grande, che siccome non può per concupiscenza contro i dettami delmai adeguatamente amarsi, così non può la ragione, sia prevaricarore della divi-adeguatamente offendersi; non potendo na Legge, e a Dio ingiurioso. Non si mai adeguatamente conoscersi : E que- scusi per tanto dall' offesa di Dio, chi flo è il primo principiodi questo punto . avvertentemente opera per passione, per-Piano quì, dice taluno, piano con tal chè l' avvertire di operare contro quel, principio. Io, quando peccal, non in- che comanda la Natura ragionevole, è teli offendere Iddio, anzi a Dio ne pit lo stello, che conoscere di operare conre feci riflessione, e se peccai , peccai tro quel, che Iddio comanda alla Nafolo per fodisfare la mia paffione, non tura ragionevole. In secondo luogo è per fare ingiuria a Dio. Passione, passio- scritto, che il peccato non solo è ofne, e concupifcenza umana, tu vai fcu- fefa, ma è ancota dispregio di Dio. fandoti, ma le tue scuse non bastano. Così Iddio medesimo dice in Isaia : Filios Non fi da , ne può darfi nella natura emerivi, Dexaltavi: ipfi autem fpreverunt umana il caso, che quando avverrente- me. 1. 2. lo gli ho beneficari sempre, e. mente, e con piena deliberazione si pec- che non ho fatto per esaltarli ? ed essi, ca. dardit, vel indiredit; explicite; vel quad io multa fuffi, non doo mi han-miplicité; fignaré, vel exercité, non feo- no offeo, ma mi hanno ancora viti-noica di offendere Iddio i perché eo je- pefo, e fiprejiato ; e perché ciò non o, che fi conolec di operare fecondo pol batti; fenza perder la Grazia divi-la paffione, e la concupilectura, fi cono-ce ancora di faze, un atto contratio al- è, che i pecazoni in tutte le Scritture la ragione, e dalla ragione vietato; e appellati fono inimici di Dio: Onde è perche la ragione altro non è, che scritto nell' Epistola di Giacomo Apo-

ftolo, che chi è amico della Concupi- rempo di misericordia; ciò che risondarsi, e per le Creature avere a vi- peccatori. Così vuole l'eterna Giustile, il primo, il fommo, e l'infinito Be- zia, così, con adeguata milura, dalne; e per l'una, e per l'altra malvaggità, la gravità della pena è riordinata la a fronte delle lusinghe, e delle minac-cie del Mondo, nulla stimare, ne le re, e in un minacciato, da David, promesse, nè le minaccie dell' Altissimo quando cantò : I peccatori godono, i Iddio. Ciò tutto supposto, qual Signor peccatori esultano ne'loro peccati : Veterreno foffrit potrebbe di effer così of runtamen Deus confringer capita inimifelo , e tanto oltraggiato , non dico corum suerum , verticem capilli peramda un suo inseriore, ma da un o u- bulantium in deliciis suis . Pf. 67, 22. guale, o superiore ancora ? Or per-chè Iddio : Est Judex justus, coria, con via , schiaccierà loro la resta in non patient. Pialm. 7.14. E' Giudice pazzien-te ; e farà sì , che non manchi ne te, è vero; ma è Giudice giusto an- pure un fil di Giustizia, e fin la puncora , e tremendo ; perchè la Giusti- ta de loro capelli paghi la sua pena ; zia richiede, che colle pene si rior- e siccome nulla, senza godimento, dini il Mondo, fconcertato da pecca- lascia la Misericordia in Cielo; così ti ; e tali , e tante fiano le pene , nulla , fenza totmento , lasci la Giuquali, e quanti furono i delitti : per- stizia nell'Inferno : Onde l'eternità del chè finalmente Iddio sà con braccio pari sia divita in ammirare la Giustizia onnipotente ben maneggiare la spada retributiva ne' Santi, e la Giustizia vendella sua Giustizia; perciò egli sopra dicativa negli Empj. Inserno, Inserno ogni peccatore in morte, proferifce infoffribile, e pure Inferno eterno. Mala sentenza , che è scritta nel 18. dell' gna funt judicia tua , Domine . Job 3. Apocalisse: Quantum glorisicavit se, 5. Sono terribili, sono spaventoli i vo-o in delitiis suit, tantum date illi tor- stri Giudizi, o Signore : Ma giacche

scenza, e del Mondo, si fa inimico mane nell' eternità, è sola giustizia : della ragione, edi Dio: Quicumque vo- e perciò tormentatelo, quanto egli pecluerit amicus effe faculi bujus , inimi- co : ed ecco tutta insieme , e la Legcus Dei constituitur. 4. 4. In terzo luo- ge della divina Giustizia, e la ragio-go finalmente, Iddio istesso per espri- ne dell' eterno, e intollerabile Insermere in poco tutta la malvaggità del no . I peccatori offendono l'immenfa peccato così parla in Geremia: Duo maestà di Dio in questa vita: e Idmala fecit Populus meus ; me derels dio immensamente punisce i peccatoquerunt fontem aque vive, & foderunt ri nell'altra. I peccatori in vita hanfibi cisternas dissipatas, qua continere no dell'avversione al sommo Bene, e non valent aquas. 2. 13. Due mali ha Iddio principio di tutti i Ben si perfatto nel suo peccare il mio Popolo : ciò Iddio, di tutti i Beni priva i pec-hanno abbandonato me, che sonte so-catori in morte. I peccatori a onta no di tutti i Beni; e rivolti fi sono di Dio, vogliono godere tutti i piaa cisterne spezzate di acque morte, e ceri del tempo; e Iddio contro i pec-di piaceri pestiferi . Ed ecco a due catori rivolta tutti i dolori dell' eternitermini Teologici ridotta tutta la mal- tà : e perchè il fuoco infetnale in fe vaggità del peccato; cioè, ad avver- contiene il dolore di tutti insieme i sione da Dio, e a conversione alle tormenti; il dolote di tutti insieme i Creature . L'avversione abbraccia quel tormenti provano i peccatori nel lor non curară di Dio, quel posperio, suoco insernale : affinche, quanto il quasi nulla valesse, a qualtunque più peccato è insoffitibile a Dio, tanto l'invile', e momentaneo stogo di passio irro sia insoffitibile a peccatori ; e ne. La conversione abbraccia quell'ar-taccarsi alle Creature, nelle Creature Dio, tanto Iddio sia implacabile a' mentum , & luctum . 7. Non è più Yoi , tivelati gli avete per pietà di

noi ; per pietà ancora fate , che noi temo l'offesa vostra . Voi piesoso per gli sappiamo temere , e ogn'un di noi tanto , col vostro santo timore , tra ne nostri formi pericoli tremi , s'in- singete talmente la came , e il cuor pallidifca , e con David vi preghi : mio , che al nome di peccato , io tepallidica, e con Davia VI premi : mio, che ai none di peccato, lo te-confige timore two carnest meas; à judi- mi alfai più, che al nome d'Infer-ciis enim tuis timui: Pfal. 118-122. Si- no, perchè l' Inferno infoffibile altro gnore, in temo l'Inferno, ma non lo non è, che un parto d'infoffibile temo a bastanza; perchè a bastanza non peccato.

#### QUESTIONE XX.

Veniens , & videbunt gloriam meam : & ponam in eis signum . Isaj. Cap. 66. num. 19.

Sopra i segni dell' eterna Predestinazione.



chè queste son tutte Anime da me elet- sti segni istessi, che sono effetti di Elete : e affinche elle siano da tutte l'al- zione , e in un cagione di falure , antre distinte : Ponam in sis fignum : Io derò imparando dalla Scienza de Santi ; darò loro il carattere, e il tegno della e perché spero di ritrovarli tutti in quei, loro Predestinazione. Carattere di Pre- che mi ascolrano, con essi anticipata-destinazione, Anime predestinate! Se in mente mi congratulo; e venerando nelquesta Valle oscura, dove ancor vivese la tor fronte la luce foriera della loro fra noi, io raffigurar vi potessi, davan, salute, incomincio l'ardua Lezione. ti a voi io inginocchiar mi vorrei, e lo ben sò, che la Predestinazione

Elici, e tre voke beate quell', più Elerti, io che ancor di questo Ar-Anime, delle quali è già cano vorrei pur faper qualche cofa, an-feritto in Cielo, e Iddio già derò oggi osfervando l'indole vostra, i dice: Queste verranno un vostra andamenti, e costumi; e giacchè giorno , e arriveranno a ve- Iddio fi dichiara di avere impreffi in voi

dermi nella mia Gloria: per- i fegni della vostra Predestinazione, que-

con voi rallegrandomi della vostra sor- è un Arcano sì prosondo, che per leg-te, ist voi vorrei sermarmi ad anumira-re le alte disposizioni del divino Gover- runo, ne verano mai su, che per molno, che fra le miferie, e i pianti del to, che cercasse, trovar mai poresse vivere amano, vada segretamente lavo- segno veruno, che segno susse infallibi-rando Anime si eccelie, e già destinate le di eterna Elezione. Occulta è quealla corona eterna di Gloria. Ma per- sta agli occhi nostri ; e così stabilito lia ellé non vi conoíco ; perché i Predesti-nati in questa caligine di Valle consus certi si viva della propria satute. Que-sono co Presciti; perché avvenir può , sto dir volle l'Ecclessate, altor che dische i Reprobi fiano que' che fembrano fe : Nestir homo utrim amore , an odio

può sapere quale egli sia in sè; cioè, se imperocchè la Predestinazione, o si di amore, o d' odio degno sia davan- faccia avanti la Previsione de' meriti , ti a Dio. In questa penosa incertezza come volle una Scuola; o si faccia dovisiero i Santi in Terra; e noi, per vi-ver bene, contentiamoci di viver fem-pre con timore, e tremore della no-le, e i Dottori, i meriti dell' ftra Eternità. Ma perchè Iddio nelle pere buone sempre inclusi sono nelfue Scritture non lascia di dar molti la Predestinazione, o come antececenni degli eterni suoi Decreti, e di dente, o almen come conseguente significar per tutto, quali sian l'Anidi essa; e perciò sempre è vero me , che piacciono a lui , noi da i quel , che dice Cristo : A frustibus me, che piacciono a iui, noi da i que, cue dice Canto A pratumi piacimenti di Dio anderenno, se non erami ezangetui ses. O Libro del infalibilmente, almeno probabilmente la Predefinazione, Libro eterno di arguendo, quali fano i Caratteti dell' Vita, tu fel psofondo, nu sei figil-Anime ab eterno elette, e predefina-lato più che da fette figilli; ma a te da Dio. Che cofa adunque, o fan quel che fento, ta non fei Libro tanta Scienza, è feritto nel Libto de tuoi to recondito, che da te non traspi-Lumi? Nell' Evangelio di San Matteo ri a noi qualche lampo de tuoi beaparlando il Redentore di questo pun- ti Caratteri. I Frutti schoprono la quato diffe : Discepoli mici , se volete sa lità delle Piante : L' Opere scuopropere, quali fiano gli Eletti, e quali i no la qualità dell' Anime. Piante, che Reptobi, offervateli, come fi offer- frutran bene, non possono essere di vano le Piante; cioè osservate, quali scare al Padrone: Anime, che operafiano i frutti , che effi producono , no fantamente , non possono esfere Et à frustibus corum cognoscetis cos . reprobate da Dio; nè Iddio dar può 7. 16. e da i loro frutti gli conosce- contrassegno maggiore della sua benerete tutti . Se essi altro non produco- vola volontà , che muovere noi a vono, che frutti di Umanità, di Mon-llere operar bene, per folo piacere a do, e di Secolo, cioè, fe ne' lor Lui. Se per tanto faper vogliamo qual-giorni altro non fanno, che vestitsi, che cosa della nostra sorte eterna, non adornarfi , comprare , vendere , artic- facciamo Almanacchi col cervello , ma chire , banchettate , godere , e fare i offerviamo , come operano le nostre grandi ; dite pure , che quelle fono mani , come camminano i nostri pie-Piante reprobate tutte, e degne di scu- di ; in quale stato si trova il nostro re, e di fuoco. Ma fe essi, quasi Al-cuore; e da esso sapremo quel, che beri piantati, secus decursus aquarum. in vano saper si vorrebbe da qualche Pfalm. 1. lungo la corrente dell' ac- Angelo, o da qualche fogno. que , verdeggiano fempre , ma verdeggiano di quella Primavera, che nasce San Paolo ad Roman. è scritto così: solamente nelle Chiese, e negli Ora- Quos Prescivit, & pradesimavit contori ; sempre fioriscono , ma fioriscono formes fieri imaginis Filis sui : 18. di que' fiori , che non altrove ger- 29. Quelli , che furono da Dio premogliano, che in Solitudine, e nella destinati alla gloria in Cielo, surono Schola de' Santi; e se in ogni stagio- ancora predestinati ad esser consorne catichi fono di que' frutti, che frut-ti fono di Fede, e di Carità; mirate-ra. Su queste parole di Paolo, in un li con riverenza, e dite con ficurezza : decreto folo, è necessario riconofceche se, come hanno incominciato, re co i Santi, due predestinazioni discosi essi proseguiranno a ben siorire in sinte, una incoata, e incompleta, rede, esse se les son Piante elette, e nel l'altra sinale, completa, e persetta. lor giorno faranno tutte trapiantate in La finale, e completa è predeffinazio-Paradifo . Ed ecco il più ficuro fegno , ne alla Vifione , e alla Gloria : l'im-

dignus fit ? 9. I. L' Uomo non sà , nè lo carattere dell' Anime Predeftinate a

In secondo luogo nell' Epistola di

com-

e alla Grazia : quella ad effere fimi-fiti non fono buoni fegni ; e io fehi al Padre per visione , questa ad condo la Dottrina di Paolo , e di tuteffer fimili al Figliuolo per imitazio to l'Evangello, non faprei che di ne: quella è cagione primaria di que buono promettere nell'altra vita a que-fata; questa è primario effetto di quel·lit rai. Il nome di Crissiano non la ; ma effetto tale , che in esto la bassa certamente per quella conformi-Lez. del P. Zucconi Tom. V.

completa & Predestinazione alla Fede, essi sono Uomini tutti terreni. Ouera, tita attetto de la compiuta, e la necessaria alla Predestinazione del-formata i perchè l'Idea, in cui si for la Gloria. Ma al contratio, chi è ma la Predestinazione, altra non è, povero di fortuna, o almeno di spiti-che la conformità al Figliuolo di Dio 10; chi è assistito per disgrazia, o. fatt Uomo. Con quella neffuno è e almen loprafatto da fini averfari è retrobo, fenza quella neffuno è e almen loprafatto da fini averfari è letto ; se per tanto gli effetti fon dii finalisente si trova in angulle , quelli , che feuoprono la cagione ; in dolore, in Coce ; flia di biono a-chi vuol fapere (e egli fia perdefti nimo , benedica Dio , miri le fue pia-nato ad effer fimile a Dio nella glie , le fue amarezze , le fue affi-fua gloria , miri se egli fia fimile a zioni , come fortieri primi della fus Crifto nella fua Croce . Croce pre-falute , e dica efultando : Io fon Grifto nella fua Croce . Croce pre-l'alute, e deca ellutanda : lo fon fente, carastrace di beatriunien httu-predefilmato da Dio ad effer confor-ra : ammirabil carattre: l Non v è, inte al fuo Figliuolo, ad caller qual-nobile, più eccella, che effer úpi que polfo più di un poco fenter di le al Figliuolo di Dio in Terra; per-effer prodefilmato ancera alla Gioria chè i sata, il volto il coltune, ve diference della di di mondo altro tron producti a granta, più calle con considera della Gioria che di sata, il volto il coltune, ve fonte con di coltune di coltun parole, la gazzia, la bellezza di Lui, è l'olle, quetla fola finiglianza al Figila bellezza prima di eutre le cofe crea uolo di Dio è si bella, e tamo giote. Ma perché esti nacque, egli wife, riofa, che fenza altro intercifie effa foregii mori mondo, che l'utiuma fual la mi può confolare in tutte le mie immagine, e figura, è figura di Uo-affizioni. In terzo hapor nel Salmo mo povero, di Uom fetrio, e Cro- Tyanta il Profeta David, e dice a ceffito ; perciò giamato il occhio accidio del profeta profeta David, e dice a ceffito ; perciò giamato il cochio accidio a tomo, non sò in quanti di truovi lle faitha tria : ism elella elita quello carattere di Predefinazione, eriu, o cum percepe proventria i zo cocò quelho carattere di conformi. Voi fiere tale, o signore, che co è ta, e fonnellazza co l'igiliano di di tria di come diffe: Difeite à me, quis mitit fum, tori, come i peccatori si pervertode ministe corde. Matth. 11. 29. ed no, e reprobano Iddio. Quando un ce sisson Iddio. Quando un ce sisson Iddio. Quando un ce sisson Iddio. Approva la leg-Gesti perdono à fuoi crocefifiori, e je, didipprova il Governo, e le dispo-diffe al Padre: Pater dimitte illia ilizioni di Dio: condanna co l'ino Luc. 23: 34: ed essi perdonar non san-peccare le Sacre, le Celesti, le Divi-no ad una parola piccante. Gesti fi, ne cose; e dice: questo precetto è nalmente fu Uomo tutto celeste; ed contrario alla mia reputazione; quest'

dio ci guardi da questo Caratere più goo dell'elezione, che Iddio ha fatdittintivo de' Reprobi ; perché ficco- ta di noi : perciò noi eleggendo il menell'altra vita il Carattete , che (ommo Bene , altro non facciano , dittingue : l'Inferno dal Purgatorio , è che dichiarare di eftere fiati dal form scia, che il Sole corra del pari so- i Beni del Cielo, e della Terra, pra gli Eletti, e sopra i Reprobi: che cosa di meglio io posso elegge. Et pluit super justos, o injustos: Matte, che il sommo, e l'increato Beth. 5. 45. e manda le ruggiade, e le ne ? e qual parte di Mondo può a me pioggie a Giusti, e a agl' Ingiusti; an- toccare più beata, che avere per mia zi, per tutto dire, fembra clie le parte, ed eredità Iddio? Chi così di-ruggiade Celesti cadan più abbondan ce, e dice di cuore; già nel suo ruggiade Cetetti cazana più addondante c, e utte di cuttor; gia nei iuo temente fopra i terti de peccatori , ciuore ha il raggio precurfore dell'eche fopra i terti degli offetivanti: ma terna fua Predefitiuazione: Ma petule per fapere , quali fiano gli occiniti quefto è Casantree tutto intetiore , Decteta di Dio , non fi mirino le e io vorrei a fegni più fenfibili diffinruggiade, e le profpetità temporali , guete i Predefinati; dica la fanta Scien-che vengon dal Cielo : fi offervino za , che altro fia feritro fu quest'Arri-le elezioni , e i propositi , che efeo-colo nel Libro de' Lumi. no dal nofto cuore ; perchè queste, le Nel Libro de Lumi, e delle Rivela-e non quelle dicliarano gli occulii zioni in quatro luogo è scritto, che Giudizi divini, Fta i molti bellissimi Paolo Apostolo esorta ne Colossensi tut-

altro è contratio s' miei intestili ; propoliti , che David camb full Aquell' altro è repupanne alla mie fod- pa, camb ancor quieto, e con tura estazioni ; e Iddio vuol tutro quel rifoluzione diffe nel Salmo 83. Etigi per l'appuntto, che non vogliamo labifetta elfe in Dama Bais mei, manoi, Ed ecco che Iddio, che in te è gis quam habitare in Tabernatali per tutto pietà, putro cleuneza, è pervetti- learnem. Pl. 83. 11. 10 ben sò che tutto nondimeno nel concetto, e nella altri altre cose eleggono sopra la Terra; sima del peccatore i e perciò ecco, ma io eleggo solamente Iddio Iddio che Iddio, per quell' istesso mutando antepongo a tutte le cose e voglio esl' amore in odio, disapprova i moti sere più tosto povero, abjetto, e vidisapprova i passi, disapprova le paro lipeso, nel partito del mio Dio, che le , e gli atti futti del peccatore ; trico , potente , e remuto nelle fu-e il corpo , e l'anima di lui, con petbe tende de peccatori . Così elef-dectreto etermo , condanna al fuoco le l'Eletto D'avid ; e quella elezioeterno : Cum perverso perverterii . ne , o quanto fignifica! Iddio è elet-Iddio con volontà antecedente, Vult to co'luoi eletti : Cum electo electia commet homimes salvos fieri . 1, ad Ti-erii : Cioè è eletto da fuoi Eletti , mot, 2. 4. vuol tutti fa!vi ; ma per- Sono scambievoli queste due eleziochè non tutti vogliono falvarsi per le ni : Iddio elegge noi , e noi eleggiafue vie ; perche molti pervertono l'or- mo Iddio . Ma ficcome l'elezione , dine delle disposizioni di lui : perciò che Iddio sa di noi , è primaria ca-Iddio, perverie, cioè, muta disposi-gione dell'elezione, clie noi faccia-zion di volonia verso di loro, e con- mo di Dio; così l'elezione, che noi danna quelli, che salvi voleva. Id- sacciamo, di Dio, è atgomento, è sediltingue. l'Interno dal Purgatorio, è è che dichiarare di effere flati dal formi l'odio , sce la beflemmia contro di mo Bene eletti ad effere Beati. Felice Dio ; così in quefta vira il Caratre-per tanto chi ha già fatto nel fuo cuo re, che diffingue i Reprobi dagli E- re quefta elezione, e và fieflo a feletti, è l'effere fcontento di Dio, medefimo ripetendo col Salmilla in e mormorat della fua legge. Ma lel- tutti gi incontri : Quid mibi effi in dio, che fi perverte co' perverfi ; Cale, o' à te quid volui faper Trequal'è poi coggi Eletti ? Poco fi di- ram. Deus cordi uni, para me Dechiara egli in quefta vita, perchè a- in aternum ? Pfalm. 72, 24. Fra tutti clistic del i Gole corra del vario fuel li Broit del Ciclo. e dall. Tres.

ti'i Fedeli a veltire l' Abito proprio to . Avere adunque maniere , modi ; degli Eletti : Induite 1750 2015 , ficul e costumi stranieri alla Terra , è segno delli Di santii , O' diletti , O'c. 3 d'estre scritto Cittadino del Ciclo .'
13. Fratelli , voi stete già eletti alla Bel Carattere è questo , che quasi Sa-13. Fractii, voi nece ga etecti ana bri canacte è quetto, tile quan reprima Predefinazione della Conformi-gramiento, è fegno fenfisile della Grata con Gesti Redentore; perchè già zia prefente, e della Gloria fiutta . diete venuti alla Grazia, e abbraccia Signorti miei, non ceretiniamo Rivelata già avere la Fede, la Dottrina, e zioni, ne Profezie, quando faper vol' Esempio di Cristo : deponete per gliamo , se siam Predestinati . Ne' tanto le vesti antiche , e incomin- nostri costumi , nelle nostre elezioni , tanto le vetti antiente, e incomini fonti contini, nelle nottre étezoni, a financia de la redefinitati ancoré e la financia de la financia del financia del financia de la financia del finan livrea : ciascuna Provincia ha il suo gni put troppo chiati di essere, e di linguaggio : ciascuna Nazione ha il volete essere assatto stranieri al Cielo, inguago : Charles Pasolit e potta e la Gloria e mento, e di genio, per cui da e gra altra fi diffingue; perciò ancor to, che Iddio parlando alla Sapienza, la Regia di Dio, e la Celefte Pa-lle dice queste brevi patole : In elevivere, son tutte maniete, e soggie, la sua tenerezza; e creda, che quan-e costumi di Paradiso, a cui è ascrit- to più in lui si radicherà il doscissi-

la Regia di Dio, e la Celette Pa- le duce quette brevi parote : m sie-tria ha la fua livrea, i l'uo lin- t'ili meis miter radicer. 24, 213. Abita; guaggio, e il fuo proprio portamen- o Sapienza, colla Fede, abita colla Scien-to, e volto ; e perche 'in quell' al- 24 de Santi, e getta profonde radici ta Regia di Dio, in quel fublime ne miei Eletti, Tali parole dalla Chie-Paradido dell' Empiroci. Ydi esingui; di, e da' Santi (non applicate alla Ver-masmi mitrabiti a, Apocal. 31, 27, nul: la fi truova, che fia mascciatian; ture gno di effere Eletto, e Predefitinaro to è vestito di putità, e di cando qual' è ? è quando la Madre, e la Re-re ; e nelle parole, ne canti, ne gina di tutti gli Eletti, è ben radica-fuoni, ne pensieri, negli atti, non ta nel nostro cuoce, cioè, quando la altro rifinoa penietti, rice termità, devicione, e la eneretzza verio la eladio: Perciò, quando in Terna s' faratifina Made non è in noi una tincontra uno, a cui piace di vettir fo un supericiale di affetto o ma ciu lo di modelità, e d' Innocenza; che affetto non istorzato, ma tuttu genia fidietta di parlare di Dio, ce ci udatti e di Figiuloto, che tratta volontiecofe di eternità, e di Cielo; che ri colla Madre; che al nome della Ma-poco intende, o nulla cura il linguate der tente tutto rallegrarfi; che alla gio del converfare umano; che mol- Madre di buon eutore ricorre; che per go ut conde value laman, e delle mario fi offende delle mode, e delle mario fi offende delle mode, e delle mario fi offende della Mande daniere di Babilonia e, che nel volto, rebbe e fangue, e vita. Quell' affetto
nell' artia, e nel portamento ha molto dello firaniero, e del Pellegrino in Eletti, perché foi degli Eletti è detto: Terra a, dicai purel queflo e in Pre- hi dellis mois mare radiers ; e perTerra a, dicai purel queflo e in Pre- hi dellis mois mare radiers ; e perdeflinato, in cui già incominciano a ciò, chi nel fuo cuote già fente quespuntare i primi Albori della sua glo- sto affetto di Figliuolo alla Madre di ria; perche quel suo vestire, quel suo tutti gli Eletti, speri bene di se; parlare, quel suo conversare, quel suo cresca nel suo amore; si eserciti nelParte I, Lezione XX.

mo Nome di Maria , tanto più chia y voltro Nome, non è fegno di Prederia comparirà la fua Predefilinazione . Iltinazione folamente , è fegno anco gran Vergine , i Fruit della Ferde, la Conformità al voltro Figliaco tello di Gesà Cristo. Carattere di Ficho, le fante Elezioni , gli Abiti cele gliusolanza colla Regina, e di Fratefui, fono gran feni di Predefilinazio lanza col Re della Gloriai Beai Carattere et me tenerezza all'amandismo et cti i so vi adoro in chianque vi trovo,



# DECADENZA

DEL MONDO PRIMO Creato da DIO,

E DEL MONDO SECONDO Riformato da GIESU CRISTO,

D O V E

SI CERCANO LE ORIGINI
Di tante cadute di MONDO.

PARTE SECONDA,

# 

DESCRIPTION OF SELECT

CHANGE OF LOSS ASSETS OF CASE OF CASE

SI CILCALO LA CAIGIMI RIBBOTO A INVOLTA

PARTS SECONDA



# ARGOMENTO,

E Dichiarazione

### DELLA SECONDA PARTE.

Econdo il metodo prefisso al principio, quattro cose noi proponemmo di fare in questo terzo Corso di Lezioni. La Prima su, vedere qual su il primo Mondo, creato da Dio, e governato con tanta sapienza, e amore. La seconda

qual sia il Mondo presente, disordinato da tanti nostri peccati. La terza, quale dovrebbe esser il Mondo, e pur non è. La quarta, quale sarà il Mondo suturo, e immobilmente sarà. Qual susse il Mondo primo creato da Dio, e governato, cioè, quale la Creazione, quale il Governo dell' Altissimo Signore, e quale il Sistema del Mondo; lo vedemmo nella Prima Parte, da cui ora veniamo. Qual poi sia il Mondo presente, risormato da Gesù Cristo; ora incomincieremo a vederlo; e per vederlo bene, saremo come Geremia ne suoi lamenti, che per fare apparire qual susse la caduta di Gerusalemme, pone Gerusalemme infelice a pecto di Gerusalemme regnante, e dice: Quomodo sedet sola Cirvitas plena Populo; fa-

108

Eta est quasi vidua Domina Gentium: Princep: Provinciarum facta est sub tributo: 1. Cosi faremo ancor noi, considerando quali summo, e più non siamo; e a fin che la considerazione non sia affatto inutile, anderemo investigando le cagioni di tanta nostra caduta, per dire con qualche sentimento a noi medesimi: Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum.



## OUESTIONE

Loquar propositiones ab initio . Pf. 77. n. 2.

Qual fosse il Mondo al principio, e quale sia a' giorni nostri.



quel , che fa , dice , e dispone , lunga | che Salomone dice di tutto l'ordine namente su veduto da noi nelle Lezioni turale; perchè, e il Sole, e la Luna, passare. Ma quale nelle sue vie sia l'Uo- e i Cicli, e le Stelle, e gli Elementi, mo, e quale riesca il Mondo, da Dio e i Misti, quali surono al principio, tala non mai per filo fu veduto da noi ; e prefente: e l'Erbe, e i Fiori, e le Pian-pute non poco necellario è vederlo, per t. e e gil Animais come nafevano al non effer fempre muori di noi medeli, principio, (eguitano ancora a nafectre mi, e in cafa nostra quasi stranieri . Il in tutta la loro specie primiera : e cocontemplativo. David nel Salmo citato fi me al principio nascevano in tutta la dichiara di voler proporre, e in un di can- natura, dopo tanti Secoli, non fenza tare le cose più memorande dell' anti- maraviglia, nulla di più, nulla di meno chità: Loquar propositiones ab initio: ed si trova di quel, che su à constitutione oh che bello studio sarebbe per divertir Mundi. Ma perche Gesù Cristo disse, l'Anima dalla pur troppo amara veduta che qualunque sia il Mondo presente di tutto il presente, entrar nel passato 3 ab initio non fuit sic. Matth. 19.8. non a lattici pretente a memorande colo del 2 qual fu al principio; io in primo luo-Mondo, andar celli litello David ricer; go dimando alta notita tranquillità, fe cando l'origini di tutte le cole , e i el fain evenn luogo trova piu que l'a-primi patti dell'Ouno, e del Mondo Iradifo, elte al principio fiotiva à ibener nalcente. Ma petche quello farebbe quil lo per parte mia lo cerco in Cita, e lo costo fuggir la vista, che cercare il ri- cerco in Villa; lo cerco nelle Pianure. medio delle nostre piaghe ; io prenderò lo cerco ne' Monti , e non lo trovo ; licenza di confiderare il Mondo antico, perchè esso è ancora in Terra, ma esso ma a fronte del Mondo prefente, e ve-dere quanto quello sia differente da quel-lesso a noi già ferrate sono tutte le Porlo, che Iddio creò al principio. Questa te ; sicche in Terra si nasce, in Terra farà la nuova materia non di una fola fi ciesce, in Terra si vive, e in Terra Lezione; e se oggi noi troveremo di non si trova più l'aradiso Terrestre. non effer più quelli, che fummo, forse Gran novità, amara notizia di Mondo è avverrà di sentire qualche poco di quel- questa! e che di buono rimane alla Terra la compunzione, che nella Scienza del- se in Terra non si trova più Paradiso? Noi la divina Scrittura cercavano i Santi; e per addolcir quella amarezza, andiamo

di quel , che fu, ora inccede . Quid eft che bel Paradilo è quello! Ma, o quan-

On quanta sapienza creato quod fuit ? id quod suturum of . Nibil sia il Mondo, con quanta sub sole novum. Eccles. 1. 9. Così si dibontà e giuffizia fia go- ce, e così con difinvoltura, e tranquilvernato, e quanto fia am- lità fi paffa fopra tutte le nostre rovine. mirabile Iddio : In omnibus Ma per compungere un poco questa noviis fuis. Pi. 144-17. in tutto fira tranquillità, dico, che è vero queldiamo principio. Noi diciamo , e prima di noi diceva Palagio, ed or quel Giardino; or quel Salomone , che il Mondo è fiaro (em Teatro , ed or quella Villa ; ed ora a pre l'istesso, e che ne più, ne meno a questo, ed ora a questo diciamo : O

to questi nostri Paradisi diversi sono da i non che nel Mondo non v'è più quella quello, che abbiam perduro! Quello era semplicità di una volta, che nulla vede-Paradifo piantato, e piantato da Dio : va, nulla udiva, nulla fapeva immagi-Plantaverat autem Deus Paradisum vo nate, che Candore, Verità, e Giustizia lupratis à printipio : Gen. 28. Ma i no non fusse : solo perchè male , e malizia stri sono Paradisi non piantati no, ma fabbricari, e fabbricari da noi; e perchè il Mondo non è più tanto bambino; la nostra Architettura non atriva all'Ar- perciò è, che se de nostri Progenitori chirertura di Dio, che pianta ciò, che fabbrica; perciò è, che il Paradiso fabbricato da Dio aveva radice vivente, sadice profonda, che germogliava, che cresceva, e da se risioriva ; là dove i nostri Paradisi son Paradisi senza radice; fon piante morte, che cadono prima di invecchiare, e più non rinascono; e mentre la Terra turra è coperra dalle rovine delle nostre fabbriche, il Mondo piantato da Dio fi conferva ancota come su fabbricato al principio. Poco giova adunque, o nostro secolo tranquillissimo, or qua, or là andar fabbricando per rifarcire le nostre rovine; noi siam suori di Paradifo, e perciò ? e perciò noi fiamo fuori di piacere, e di contentezza. Il Paradifo di allora : erat Paradi-(us voluptatis : Paradiso di piacere ; e perchè allora il Paradifo era nella fua stagione ; perciò tetti i piaceri di allora eran piaceri di Paradiso: ma perchè ora non è più tempo di Paradilo ; perciò i piaceri di ota fon tutti piaceri sforzati , fuor di tempo, fuor di natura, e di legge; e piaceri sì fatti non sò quanto fian godibili ; sò bene , che per lo più fono affai deplorabili. Non fiamo adunque in poca novità di Mondo, nè poco v'è da rattriftatsi, se noi in Terta non troviam più ne Paradiso Terrestre . ne vero piacere .

In fecondo luogo, per non effer lungo in ciò, che pur troppo fi sa, ma per folo accennare l' intera notizia del Mondo prefente; io veggo gran luffo di Vesti, e di Vestiti, gran pompa di Mantis e di Mantelli; ed esclamo : Che cofa è questa, che noi facciamo, o Figliuoli di Adamo ? A principio non fuit he . Nel primo Mondo non v' era tanta premura di vestirsi ; perchè adunque tanta novità nel Mondo ? Che risponde a questa interrogazione, che dice, chi crede , che il Mondo è stato sempre l'

non fi conosceva ancora; ma perchè ora dice il Geneli : Erat uterque nudus , O' non erubescebant . Gen. 2. 25. di nulla si vergognavano, perchè di null'altro! fuor che di purità s' accorgevano ; ora perchè fiam troppo accorti, pet non troppo arroffire bilogna molto vestirsi ; e piacesse a Dio, che tutti quei, che son vestiti, copetti fussero a bastanza . Sicchè dal Mondo, col piacere, è sparita ancora la femplicità del Paradifo terreftre . Dov' è adunque , o nostro tranquilliffimo Secolo, dov' è l'auteo Mondo di prima? Noi sfoggiamo, e ogni giorno più, crescon gli ssoggi del nostro veltite, e i nostri sfoggi medefimi fon quelli, che dicono : o miferi, e non vi accorgete voi, che le vostre vesti, benchè d'oro, o d'argento, altro non fono, che divise di gente bandita dal Paradifo , che co'l suo vestire pazzamente fan pompa della loro decadenza ! Mirate pure eli Abiti vostri, ma da essi apprendete, che non fiere più quei felici, che foste : ma esuli siete , e raminghi in Terra.

In terzo luogo, noi facciamo fludio grande di lingue , e per ben parlare in Toscano, Latino, e Greco, che non fi fa nelle scuole ? ma con ranto studio , dove è ora il nostro patetno linguaggio del Paradifo? In qual lingua parlaffe Adamo non può afficurarfi con veruna Scrittura; i Sacri Maestri nondimeno stimano comunemente, che la prima di turte le lingue fusse la lingua Ebrea, in cui è scritto iutto il Vecchio Testamento. Ma in qualunque lingua parlasse Adamo, certo è, che egli parlò molto bene . Dice il Genesi , che egli diede il nome a tutti gli Animali; e perchè egli fu il primo a parlare, diede il nome ancora a tutte l'altre cose del Mondo : Es omne, quod vocavit Adam, ip/um est nomen ejus. Gen. 2. 19. e tutti i nomi , che egli dicde, furono nomi si propri iftesso ? Ma che altro risponder può, se e adattati alle cose nominate, che non furono nomi folamente, ma furono an-frutta la Natura, nè minacciar le Nuvocora definizioni, e modo di parlare tut- le, nè morder le Fiere, nè velenofi efto confacente al vero: onde, per diffin- fer fapevano i Serpenti i ed ella dovunguere da ogni altro Animale la fua compagna, con un folo vocabolo affatto ammirabile chiamolla Virazinem. Donna virile, non di Creta formata nò, ma di una Costa umana: così si parlava allora. Nel Mondo presente suor di Paradiso, come si parla? Si parla bene, si parla elegantemente, e molte fono le Grammatiche, e i Vocaboli da ottimamente parlare. Ma Iddio, che approvò le parole di Adamo, che dice del nostro parlare : Per Ifaja egli dice : Va vobis, quis dicitis malum bonum , & bonum malum ; ponentes tenebras, lucem; Olucem, tenebras: 4.10. Che modo di parlare è il vostro, o Figliuoli di Adamo ? Voi rivoltate in con- Mondo, si specchi il nostro tranquilistrario, e definite a traverso ogni cosa. Quel, che è male, voi dite, che è bene ; quel che è bene , voi dite , che è male: all'Avarizia voi date il nome di economia; alla Luffuria voi date il nome di genialità; alla Superbia il nome di decoro : e per lo contrario alla Virtù voi date il nome d' Ipocrifia, e all'offervanza il nome di debollezza : e che altro è l questo, che travolgere rutto il parlare, e nulla lafciare nel credito, e nella forma, in cui io creai il Mondo; quando ciò, che si diceva, ip/um erat nomen ejus? Così ci rimprovera Iddio ; e noi crediamo, che il Mondo fia il Mondo di pri- lione di Carne, e fuoce di Concupifcenma . Ma come ciò? Se Barbaro fi chiama, chi vefte, e parla alla straniera; in qual Barbarie noi fiamo, perduto avendo tutto il vestire, e tutto il parlare paterno; e tante mode, e voci corrono fra noi, che, come monete false, dovetebbero effer bandite dal Pubblico ?

Ma per tutto abbracciare insieme, e in un punto vedere, quanto a noi manchi del primo Mondo, da Dio creato , che al raggio di lei rispettosa essendo Ra pugna interiore, che piangendo di-

que volgeva il piè di latte , non altro . che pace, che godimento, e Paradilo trovava. Felice Innocenza, e fotto di lei, felicissimo Mondo! Ma di tanta felicità, che altro a noi è pervenuto, che il folo nome? Sotto l' Albero del Divieto (parì l' Innocenza : ed ora non altro nel Mondo si trova, che peccati: Peccati in Città, e peccati in Villa; peccati nelle Sale, e peccati ne' Gabinetti; peccati d' occhi, e peccati di lingua ; peccati di pensieri , e peccati d' affetti a peccati di parole, e peccati di opere; e nulla fembra, che più far fi fappia, che peccato non sia . Su questa notizia di simo Secolo, e vegga se più riconosca se medesimo, per quel che su ne primi fuoi giorni; allora tutto innocenza, ora tutto peccati; e chi può riferire, quali, e quante novità abbia cagionate nel Mondo il solo peccato? Imperciocchè, avendo già veduto quel, che fu, e più non è , per vedere ancora quel , che è , e non mai fu nel primo Mondo; che cofa può dirfi, che confeguenzanon fia di peccato?

Prima che entrato fosse il pecc o nel Mondo, l' Innocenza non fapeva, che cofa fusse sedizione di Appetito, ribelza; ma con tutta tranquillità, batter poteva la via dell'Offervanza, e della Obbedienza a Dio; ed era certamente un bel vivere senza mal sentire in sua vita un minimo impulso, che dalla Legge, e da Dio ci frastornasse. Ma ora che vi è, che nel suo interiore non porti sempre accesa una fornace di fuoco ; e di fuoco tale , che or coll' irafcibile a e ora col concupifcibile; ora con lufinbasta dire, che allora sioriva quel gran glie, e ora con minaccie; ora costi Ire, Bene, che Innocenza fi appella, che ora cogli Amori, non resta mai di atera Innocenza totale d'occhi, di lingua, taccar la ragione, d'offuscar l'intelletdi mani, di cuore, e d'anima 1 e per- to, di fempre scommuover la volontà, chè Iddio guernita l'aveva di Grazia, e e d'iftigar l'Uomo a gettarsi nell' Inferdi Giustizia originale, essa non era tola- no. Il generoso Paolo, che per Cristo mente Innocenza negativa, o di fempli nulla temeva, nè Tiranni, nè Carneficità fanciallesca; ma era Innocenza po ci fuggiva; anzi ne tormenti maggiorii fitiva di elezione. Innocenza si bella, più efultava; s'atterriva poi tanto di que-

ceva: Video aliam legem in membris meis, ra teme, e trema del pianto futuro: perrepunnantem lezi mentis mee. ad Rom. 7. chè luogo non v'è, dove non s'incon-23. Oime, che Legge è questa, che io trino pericoli, accidenti, cadute, e roveggo, che provo nella mia carne? Legge, che repugna alia Legge della ragione : Legge nuova , Legge tirannica , che mi costringe a sentir nel mio Corpo quel, che nè pure vorrei immaginare: Infelix ego, quis liberabit me de corpore mortis bujus ? ibi. 24. O me infelice ! e quando farà , che io vada fciolto da questo legame di Corpo, da questa sopra di quello, Iddio non era adirato; cruda Legge di Concupicenza ? Quelta e se esso tenuto si fosse in quel piede . è la prima novità introdotta dal pecca- in cui fit messo dal suo Creatore, o to nel Mondo: Novità poco confiderata dagli Uomini; ma novità tale, che quanto faremmo lieti, e giocondi! e per essa è rutto rovesciato il primo noîtro felicifiimo stato; e il Mondo non è riscono, di potrebbero: Vieni, o Figlio. più il Mondo di prima : mutata è la Legge, e se la Legge dell' Innocenza, era tutta Legge di tranquillità, e di pace; la Legge della Concupilcenza, è Legge tutta di Sedizione, di Guerra; e di tal Guerra, che o bilogna atrenderli, e la, non a chi nasce no, ma a chi muoportar la catena : o di notte, e di gior- re, può dirfi : Fuggi, o Spirito umano ; in conversazione , e in solitudine, star sempre sull'armi, e combattere: O che Mondo, o che Mondo, dal primo Ira di Dio, e Peccati. O quanto, o Mondo da Dio creato, è a noi perve- quanto è murato il Mondo, e noi quannutol

La seconda cosa, di cul ora si abbonda, callora nè pur si nominava, è, che In ira Domini exercituum conturbata est fa e arde l'Ira di Dio ; fotto di noi fi scuote, e trema la Terra; attorno di dice : Foris vaftabit eos gladius , & intis pavor . Deut. 32. 25. Di fuori troveran fempre la spada in atto di ferirli; e pre a petto la Spada, ora fentiamo la per un'altro ; e chi non piange , anco- pagnata da' fuoi terrori , vien come Pa-

vine : Foris vaftabit eos gladius , & inins paver. Trovar sempre guerra di fuori, e di dentro non aver mai pace : camminar fempre fulle punte di dolori. di paure, di malinconie, e di travagli, questo non è certamente il Mondo da Dio creato con tanta bontà. In quello non v'era nè fpada, nè timore : perchè quanto staremmo bene, Signori miei, come le Madri a i Figliuoli, che partovieni, ed entra volențieri nel Mondo perchè il Mondo a tè rinfeira un Teatro di Maraviglie, un Campo di godimenti, un Paradiso di piaceri ! Ma or . che il peccato ha scompigliato ogni cono , fuggi da questo Mondo , dove altro non fi trova, che Spade, e Timori, to fiamo caduti!

L' ultima, e più sensibile novità, dal peccato introdotta nel Mondo, è, come dice San Paolo : Mors per peccaterra , Il. 9. 19. Sopra di noi si è acce- tum in bune Mundum intravis: ad Rom. 5. 12. Per il peccato entrò nel Mondo la Morte, e da che entrò più non è noi ogni cosa è spaventosa; solo perchè uscita. Se il peccato non era, lunghis-contro di noi è uscito il Decreto, che sima sarebbe stata la vita dell'Uomo: e l'Uomo lungamente vivendo, senza mai dolerfi di nulla, tenza mai di nulla temere, con tutta giocondità compito avedentro di se averan sempre il timore, a rebbe i meriti della sua innocenza; e tormentargli; e noi, e noi avendo fem- poi, o farebbe flato quafi in trionfo trasferito dal Paradifo in Cielo, come percosta delle Stelle, e ora delle Stagio- sentono molti, e gravissimi Autori alni ; ora de' Terremoti , e ora degli In- trove citati ; o , se morto sosse , morto cendi; ora delle Carestie, e orade Con- sarebbe, come chi dorme, che altra peeagi ; ora delle Guerre straniere , e ora na non sente , che chiuder gli occhi , delle Inimicizie Civili; e perche i nostri e senza avvedersene perdere la luce. Ma mali fon sempre in ronda per tutti i quar- ora , oime ! il solo pensier della mortieri , chi inferma di febbre , e chi di te , quanto è tormentofo a chi vive ? e gotta ; chi perde un'occhio , e chi una chi vive , quanto poco è lontano dalla ina mano ; chi piange per un dolore, e chi morte ? La morte già viene , e accom-

drona , the non manda avvilo , ma ¡ Iddio , che tanto ci favoriva , ora di entra in Cafa, in Cafa tira i fuoi colpi a efterminarci minaccia; e noi sì felici un chi vuole; ne v'è Palagio, o Regia, che tempo, perduto il nostro stato primie-a centinaja non conti i suoi morti ; de' ro, perduta la veste della semplicità, e morti sempre più và crescendo il nume- innocenza, perduta la lingua della veriro ; e cresce tanto , che il Mondo or- tà, e dell'intelligenza; vestiti di sola vermai è tutto pieno di fepoleri, e di ca- gogna, divenuri firanieri, e barbari alla daveri . Onde, se il Mondo, qual su da nostra felicità nativa, ci troviamo in Dio creato, et a Mondo tutto di viven quella valle di pianto; e per miferia ti : il Mondo prefence, è Mondo si, ma maggiore, fra tante perdite , e miferia è Mondo tutto di moribondi, odimorti e e in e put di effer miferi ci accorgiamo I ciò non per altro, le non perche allora O fe fra tante novità a noi piacette d' ogni cosa era piena d'innocenza, e ora introdume un altra, e sar tra noi preva-ogni cosa è piena di peccati. Riconos lerci quella penitenza, che nè su, nè esca, chi può, nel Mondo prefenre il Mon- fer poteva in Paradifo, quanto men mido, che fu, e vegga fe in tal Mondo vi teri faremmo! Ma, fe ci piace di efsia da stare allegramente, come se nulla ser caduti, e nulla pensare a risorgere, accaduto susse di nuovo. Il Cielo, che misero, senza sallo sarà sempre il nostro era si tranquello, ora è tutto turbato: Il vivere, e più del noftro vivere milero Paradifo, che era a tutti aperto, or è a farà il nostro morire; perchè, dopo la tutti ferrato: La Terta, che era femina nostra caduta, nè in vita, nè in morra tutta di piaceri, e contentezze; ora re, altro di buono più fi trova in È tutta coperta di dolori, e di motte: Terra, che pentirfi, e l'agrimare.

### QUESTIONE

Quare iratus es? & cur concidit facies eua? Gen. cap. 4. num. 6.

Delle cagioni, per le quali il Mondo non è più il Mondo di prima.



cust use Mondo, tu non has put il tuo in se en elitio noi usumo compationevolto nativo; e perche's Mondo, tu voli affatto, e miferabili: Quis peravipiangi, e colle tue lagrime ti aditi; e musi tibi; & mandatis tusi men obstaviquale e la cagione del tuo pianto? Monmusi. Sol perche abbiam peccato e perdo, tu fotti felice un tempo, e ora fei chè, dopo il peccato di Adamo, altro
affatto miferabile; e chi pote tivoltare nel Mondo non fia, che peccare alla
il Mondo tutto in contrario? Che diciam noi a quefantertogazione, Signoti mici, che riipondiamo? Caino a Dio,
Lex. del P. Zucconi Tun.

Lez del P. Zucconi Tom. V.

Ome Iddio interrogò il Pri-1 che l'interrogava, rispose a traverso, e mogenito di tutti gli Uomi- fuggi : A facie Domini. ibi. Ma noi in ni Caino; così io, avendo quelta Chiefa davanti a Dio, che altro nella Lezione paffata vedu- rifponder possiamo, se non che confesto, quale dopo Adamo sia il sare i nostri peccati i Noi non abbiamo Mondo, l'interrogo, e di-co: Quare iratus est d'eur concidie fa-cite tua? Mondo, tu non hai più il tuo lio; e in essis no samuo compassione.

risposta sa un' altra interrogazione, e dice : Il peccato è l'origine di tutti i inali del Mondo; ma qual' è l'origine A questa nuova, e forse non aspettata interrogazione, la Lezione presente darà una nuova e forfe non alpetrata rispofta : e incominciamo.

Quare hoc fecisti? Gen. 3. 17. Perchè facelti questo peccato, o Donna i disse questa è la nuova, e non aspettata interrogazione, alla quale non troyeraffi mai risposta, che basti. All' interrogazione fatta a Caino : Cur concidit facies tna ? fi risponde facilmento: Ho mutato volto, perchè ho peccato. Ma all' gannata : rispose la prima Donna ; ma non rispose bene. Il Serpente, e le Tentazioni fono cagioni remote, fono cagioni effrinseche, sono consiglieri; che propongono , non concludono il peccato : e chi fi fcufa così , non fi fcufa a

ta; e quì, ttoncara ogni parola, rima- mini sub potenti manu Dei: I. S. guida ner si potrebbe a considerare in pianto San Pietro: Fratelli, Sorelle, abbassare questa functiffima origine di tutte le no- il capo, e colla Legge, e con Dio non fire rovine . Ma perchè questa risposta, fate gli altieri; se non volete, che sopra fe basta a palesare il nostro male, non di voi cadan rovine. Questa è la prima basta poi a trovarne il rimedio ; perciò risposta dell'Ecclesiastico : Ma perchè lo la fanta Scienza, che fempre và al fon- stello Ecclesiastico nel capo medesimo do di tutte le notizie, fopra la fudetta fa un' altro passo, e cercando l' origine della superbia dice , che Initium superbia est apostatare à Deo, ibi, 14. il principio della superbia è l'apostatare da Dio; perdel peccato, esterminatore del Mondo ? (ciò, raccogliendo il principio, il progreslo, o la gradazione di tutte le nostre iventure, dir possiamo con sicutezza cosi : Tutti i nostri mali hanno l' origine da' peccati; tutti i nostri peccati han l' origine dalla superbia : tutta la nostra superbia ha l' origine dalla apostasia da Iddio alla prima Donna nostra Madre : Dio; e dal primo all' ultimo l'apostassa da Dio è stata la prima cagione della caduta, e della rovina del Mondo. Or che cosa è questo apostarare da Dio ? e quale è quest'orrida fonte di pianti? Che cofa fia apostarare dalla Fede, ciascuno lo sà: ma apostatare da Dio, che di più, interrogazione, fatta ad Eva: Perchè hai che di meno, dice dell' apostatar della peccato : Quare boc fecifii ? chi , chi Fede ? Dice una cofa meno fensibile . rispondetà mai adeguatamente? Sepens meno offervata; ma o di quali, e quan-desepit me : ibid. Il Serpente mi ha in- te confeguenze!. Vediamo tutto sul sarto delle rovine del Mondo, e spieghiamo quello ofenro, ma importante principio di fanta Scienza. La prima tovina del Mondo, che non si legge in a'tra Istoria, che nella divina Scrittura, fu la cadnta degli Angeli in Cielo, dalla quabaftanza; ne rifponde adeguatamente chi le venne dipoi la caduta degli Uomini così risponde. Quale adunque è la ca- in Terra, e la mutazione di tutto l' Ugione, e l'origine immediata, e prima Iniverso, Lucisero peccò : con esso pecde' nostri peccati ? Initium omnis peccati, cò una terza parte di Angeli suoi Comsuperbia est . 10.15. Ogn'un, che pecca, pagni. Tutti furono banditi dal Cielo . tisponde in primo hogo l'Ecclesiastico, tutti caddeto in Terra, per tutti essi su incomincia a peccare, o per poco si- allora, con tossore del Mondo, acceso mare la Legge; o per poco temere il quel fuoco inestinguibile, su aperto quell' Legislatore; o per non volere forgiace- Inferno, che come diffe Crifto: Paratus re a vetuno; o per troppa ftima di le me- est Diabolo , & Angeli ejus . Matt. 25. desimo; e per voletsi soddisfare a dispet- 41. e mentre essi dalla prima altezza de' to di chi che fia . Quelle arroganze . Cieti , cadevano nel più profondo del prequelle alterigie, quella prefunzione, ger- parato loto Carcere infernale, fu udira mogli fon tutti di fuperbia; e quelli pie una voce , che diffe : Ve Terre , O 'coli , e inosfervati rampollidi cuot non Mari, quia descendia Diabolus ad vos , timido, quelli fono, che, alzando a po- habens iram magnam .: Apoc. 12. 12. Guai co a poco la testa, rovesciano il Mon- alla Terra, guaral Mare, e a tutti voi, do , e cofa in piedi non lasciano . Se che abitate sotto i Cieli , perchè a voi ciò è, come è indubitabile : Hamilia e sceso il Diavolo, il quale insellonito

dalla fua caduta, e dal fuo Inferno, non | bandonare ii Pofto, e in uno ufeir dal vi lasciera più in pace . Gran novità di Campo : Angelos , qui non servaverunt Mondo su questa! Cielo rimasto sen- sum Principatum, sed dereliquerunt summe za un terzo de' suoi primi Abitatori! Domicilium, in judicium magni Dei, vin-Angeli belliffimi, mutati in ortendi Dia- culis eternis sub calizine reservavit . 264 voli: Inferno fotterra, ritrovato di nuo Miri qui fra le fue rovine il Mondo vo : Terra, e Mare, di notte, e di quel, che sia quel divertirsi da Dio ; giorno sempre insestati da Serpentacci quell'alienarsi dall'ultimo Fine che è il infidiolissimi . Gran catastrofe di Mon- Fine universale di tutte le cose; quell'apdo! Ma qual fu la printa origine di tan-ta rovina? Luciscro divertito al princi- vertimenti si, questi divertimenti son quelpio da Dio, fiso gli occhi nella propria li, che introduffero nel Mondo l'Inferno. che fanno tutti i Defertori , che è ab- che fembran cofe minutiffinte ; ma per-

bellezza, e perciò insuperbi, e diste: La seconda rovina del Mondo su la Super afra Dei exaltabo solium meum; caduta universale degli Uomini . Pecco sedebo in monte testamenti &c. similis ero Eva, peccò Adamo : l'una, e l'altto Altissimo . Isaj. 14. 13. Salirò sopra tut- furon cacciati di Paradiso; e in faccia ta l'altezza de' Cieli, sarò il mio Testa- dell'una, e dell'altro, del Paradiso su-mento, cioè il mio patto di consedera- ron serrate le porte. Allora cadde la sezione cogli Angeli inferiori miei Com- licità dell' Uomo, allora nel Mondo pagni : fotto di me averò i Cieli tutti , entrò la morte , e le folte schiere de e gli Elementi; e non punto inferiore a travagli, de'dolori, delle strifa, e de' Dio , uguale a lui averò e Trono , e pianti alfagarono fino a giorni nostri Regno; e qui, compita la superbia, con- ogni cosa. Gran macchine senza sallo fumato il peccato, incominciò a non ef- effer dovettero quelle, che atterrarono fet più quel bello, che era ; e dal Cie- tutto lo stato del genere umano. Ma o lo trovossi precipitato nell'Inferno: Que- quanto poco ci vuole ad effere infelicit modo, quomodo cecidifi Lucifer? Ifaj. 14. Eva , svagata un poco da recinti dell' 12. come cadelli , o Lucifero , da che Innocenza , fi appressò alla Pianta vietaincominciò tanta fuperbia, tanto pec- ta, e incominciò a parlamentare col cato, e tanta rovina ? Se intto bene s' Serpente, cioè, col Dragone caduto dal esamina, sa rovina incominciò dall' Cielo; e perchè uscire da quartieri prealienarsi da Dio ; e perchè alienarsi scritti, appressarsi ai quartieri interdetti. da Dio, altro non è, che da Dio e coll'inimico confabulare all'aperta, è apostatare : perciò l' origine prima di specie di deserzione, e di apostasia; tutta la rovina, altro non fu, che quel-la apostasia, che non è abjurar la Fede, statò da Dio : e poi è e poi diede in suma è a Dio negar dependenza ; non è perbia , e finì col precipizio d'ogni coapostasia d' intelletto, è apostasia di vo-lonta: non è discredere quel, che Id-tare una Dea co'l solo mangiare del podio dice : è disvolere quel , che Iddio mo vietato : la misera s'invaghi di quelvuole ; e perchè voler quel , che Iddio la proposta Divinità : stacco l'inselice non vuole, è l' istesso, che far partito il pomo sunesto, e mangiollo : lo stese contrario a Dio; perciò l'origine ditutto questo gran fasto, altro non su, che la lo mangio, e ratto il Mondo fu un lasciare Iddio, sarsi partitante del pro- altro Mondo dal Mondo di prima. Da prio volere, del proprio interesse, del che adunque incominciò, da quale otila propria gloria, in una parola di se gine venne questo rovesciamento di Monmedelimo. Onde San Giuda Apoltolo, do? Non da altro, che da una leggierez-descrivendo. L'apoltasia di questi Ange- za d'occhi, da una disattenzione d'orecli dice, che essi abbandonarono il Prin- chio, da una vanità di spirito, dalla crecipato , in cui Iddio collocati gli ave-dulità di una Donna , dalla debolezza va , si fvogliarono del Posto , a cui da Dio crano stati siblimati, e secero quel, mento di cutore da Dio : Cose tutte ,

H 2

chè

e del Mondo! gliuoli di Caino, nari in lontananza da e origine di tutti i mali. ogni Altare, fenza veruna coltura di Fe. La quarta rovina del Mondo fu la ca-de, feguendo l'esempio dello scelerato duta de Figliuoli di Dio. Fuggito Caino follevare, è lo stesso che apostatare dal numero, e sempre più dilatandosi, in-

thè tutte tendono ad abbandonare il Cielo, e da Dio : perciò Caino non pareiro, la bandierà del fommo Iddio ; da altro, che dall'apoltafia, incominperciò in tali minutezze, Eva, e Ada- ciò i suoi mali; nè la sua apostassa al-mo apostataron da Dio, diedero in su- tro su, che lo strabocchevole affetto perbia , commisero l'orrendo peccato, della Terra . L'affetto della Terra lo e rovinarono il Mondo. O altissimo porrò alla superbia di dare a Dio il peg-Iddio, quanto presto si sa l'apostatare gio, che raccoglieva dal Campo, e qua-da Voi! Sed quam amarum est dereli- si per dispetto gettarlo sull' Altare. La quille Dominum! Jer. 2. 19. Ma, ò quan Imperbia dar lo fece nell' orgoglio di to è amaro, quanto è luttuofo l'abban- adirarfi con Dio, perché non moftradonare Iddio; le da un piccolo divertir- va di gradirlo nel Sagrifizio, e lo rifi da Dio, venne la rovina dell'Uomo, prendeva : l'orgoglio l'iftigò a sbrigarfi di Abele, e dargli la morre; e perchè La terza rovina, su rovina particola- Abyssus Abyssum invocat . Pl. 41. 8. un re: ma rovina di molta confeguenza . Abillo chiama l'altro , e un peccato l' e di gran dottrina : ed essa fu la caduta altro aspetta ; l' orgoglioso Fratricida , di Caino, primogenito di Adamo: Pec- sprezzando Dio, che gli parlava; discò egli d' avarizia nel Sacrifizio ; pec- perando di quel perdono , che non mecò di fratricidio nell'uccifione dell'in- ritava; non foffrendo più nulla, che nocente Abele ; peccò d'impenitenza , rimproverat lo porelle, si allontanò ancor e di pertinacia nella correzione , che dalla memoria di Dio: O egressus habita-Iddio due volte gli fece ; e perchè egref- vit in Terra : Genef. 4. 16. e fuggendo fus eft à facie Domini. Gen. 4. 16. allon fempre da una all'altra Terra, e ogn' tanolli, e fuggi dalla faccia del Signore, altra cofa cercando, che tornare a Dio, cioè, dall' Altare, dal Padre, dalla me di tutti gli Apostari Capo si sece, e Dumoria de fuoi delitti, da rimorfi della ce. Offervi ciò, chi incomincia a svocoscienza; perciò egli sece quella scis-gliarsi degli Altari, dell' Osservanza, o sura di fanuglia, che su il primo scisma di Dio; e vegga dove vada a finire quede'Figliuoli degli Uomini ; perchè i Fi- sta poca offervata apostatia, principio,

Padre, popolarno per quindici Secoli in dal Padre, e de'fuoi protervi figliuoli circa il Mondo di gente ignorante affat- popolato un mezzo Mondo, verío Oriento di Dio, e di coftumi affatto (corret-ti: onde effi frono i primi anturi dell' empia Babilonia, cioè, della diffoltuez, all'Altare davantipiangeva la perdita dell' za, della lascivia, della confusione, e di Innocenza, e d. l Paradiso. Si moltipli-quella Città, che come Città del Dia- co questa seconda parte della generaziovolo, fu emola fempre della contempla, ne umana; e perchè quefta ebbe da Set, tiva Città di Dio, della misteriota Cit. altra educazione, che quella di Caino : tà di Gerusalemme. Quella fu la prima perciò se i Figlinoli di Caino suron detinondazione de'vizi, che parte di Mon- ti figliuoli degli Uomini, primi fondatodo fincera non lascio; e questa come ri del liberrinaggio, e di Babilonia; i incominciò, e da qual fonte ebbe l' o Figliucli di Set furon detri Figliucli di rigine ? Caino futt Agricola. Gen. 4. 2. Dio, primi fondatori di Gerusalemme, da fanciullo coltivò la Terra : alla Ter- cioè, degli Altari, dell'Adorazione, e ra su sempre inreso : dalla Terra non de'Santi costumi. Così per nove Secoli seppe mai staccare ne l'occhio, ne il in circa sit diviso il Mondo; e quanto pensiero; e perché mirar sempre la Ter- si peccava da una parte, tanto si pianra, alla Teira (empre curvati), non mi- eva, e si orava dall'altra; nè il Mon-rar mai il Cielo, a Dio nulla riflette- do era ancor totalmente sceletato. Ma tere, e sopra la Terra non sapersi mai jallor che i Figliuoli di Dio, crescitui in

co'Figliuoli degli Uomini; e vedendo le loro Donne più adorne, le lor Fanciulle più libere, le loro allegrezze più lascive, e dissolute; s' intenerirono i miferi, e a poco a poco, annojandofi dell'antica offervanza, allentatono l'arco, si allargarono nel paterno rigore, e troppo si appressarono a Babilonia; e perchè l' Uomo è sì fatto, che nella conversazione i buoni facilmente apprennon apprendon mai i costumi de'buoni. e, i Vizi assai più della Virtù si dilata-no ; perciò Videntes Filii Dei Filias Hominum. Gen.6. 1. i Figliuoli di Dio vedendo le Figlinole degli Uomini, fecero nozze, fecero banchetti, fecero danze; l'allegria entrò in luogo dell' offervan-l za; il rilassamento in luogo del rigore : e de buoni , e de cattivi fatto un fol Popolo; il Popolo tutto degli Uomini, divenne Popolo sì (corretto, e tanto diffoluto, che Omnis caro corrupit viam fuam : ibi. nati per ultima rovina , Uoragione, e Dio avevano a dispetto, nulla di netto, nulla, che carne, e fen-Iddio adirato, per lavar tante corruttele , tante lordure del Mondo, mandò il solo Noè, e della sua piccola samiglia, ce il Savio, che, vinum, & mulieres apoallegrezze. Ma pernon dir troppo, e in Lez. del P. Zucconi Tomo V.

cominciarono in vicinanza a trattare a Dio, e a Dio non effer più foggetti : perciò caddero nell'ultimo luogo di tutto il Mondo; e benchè fussero subblimiffimi fpiriti , dati nondimeno furono ad effer tormentati da elementi corporei, quali fono gli elementi del suoco, e della terra. Adamo, ed Eva furono collocati in Paradiso ad essere i primi genitori di tutta l'umana gente ; ma perchè non contenti del Paradifo , s' invogliarono ancora di effer Numi dono i costumi de'cattivi, ma i cattivi della Tierra; perciò, perduta la felicità, e il Paradifo, furono condannati a lavorar la Terra, & in sudore vultus, Genel. 3. 19. e a forza di fudori da essa cavar pan da mangiare. Caino fu da Dio eletto a effet' il Primogenito di tutti gli Uomini, e il primo Sacerdote di tutti gli Altari; ma perchè annojato del Sacrifizio, e degli Altari , non volle ne Superior , nè Compagno ; perciò fuggitivo per la Terra, tremò sempre di esser quel solo, che effer voluto avea, e pianse sempre di nessuno potersi fidar gianunai . I Figliuoli di Set furon da Dio favoriti , fimini Giganti, Uomini superbissimi, che no ad essere dallo Spirito Santo appellati, non più figliuoli degli Uomini , ma figliuoli di Dio; ma perche, poco fodso non fusse, in Terra rimase: Onde dissatti di tal figliuolanza, amarono di passar tra i figliuoli, e le figliuole degli Uomini, perciò co' figlinoli, e Diluvio universale, e alla riferva del colle figliuole degli Uomini rimasero affogati da tutto l'abiffo dell' acque. I con uno abisto di acque, affogò ogni Figliuoli di Noè surono preservati dal cofa : Gran rovina fu questa del primo Diluvio nell'Arca, ed eletti a ripopola-Mondo ! e senza molto cercare , cias- te il Mondo , desolato dal Diluvio ; ma cun vede da qual cagione essa venisse. Di- perchè, non contenti di quel privilegio, vollero fabbricare una Torre, che forstature faciune sapientes. Eccl. 19. 2. l'A- montasse le nuvole; perciò dispersi da postasia è pronta, quando dalla Divozio- Dio, seco per tutta la Terra portarono ne s'incomincia adare in genialità, e in la loro confusione : e tutti , per volere un Mondo di beni fatti a modo loro , un per finire di dire in questo Tema, io riempirono il Mondo di quei mali, che per dir tutto insieme, e spiegare un po- fatti furono per loro gastigo. Dica adunco meglio questo vocabolo di Aposta que, chi sa, che cola sia questo annofia, dirò che l'origine universale di tutti jarsi di Dio, e di tutte le sue cose ; e i mali del Mondo, altra non è, che lo altrove andar cercando le proprie fodfvogliarsi di quel, che vuole Iddio, e l' disfazioni ? Ma se Apostata nell'Idioma invogliarsi di quel, che Iddio non vuo- Grecosuona lo stesso, che Defertore; e se le. Gli Angeli furono da Dio sollevati nel nostro idioma Desettore del Padroal primo posto di tutte le Creature, e ne, è quel servo, a cui non piace il ad esser superiori a tutto il Mondo cor- Padrone, che cerca quel, che il Padroporeo; ma perchè non contenti di que- ne proibifce, che lafcia quella livrea, sto posto s' invaghirono di essere eguali che il Padrone gli ha data, e di altro H 3

Padrone prende le divile; apoltatate da vuole Iddio, pena poeo a non crede-Dio, che altre effer puote, che quello re, në pute quel che Dio rivela; e a rogisiamento di lui, e del luo lervi fate dalla Fede una certa Apoltalia in-zio i quel non contennatafi mai di quel, rectiore, che è quell'incomineiare a du-che egli vuole; quel fempre invogliari- biarca di ogni cola, quel non contenfervo di Dio ? Signori miei , conten- più non crede, ne a Scritture, ne a Pro-riamoci di quei godimenti , che Idi leti ; ciò , che altro non è , che dio ci permette , e in tanta abbon-date in un occulto , ma vero Ateifdanza ci concede ; non ci prefiggia mo . Torni per ranto il Mondo a non mo altri beni , altre foddisfazioni , voler più di quel , che a Dio non piacciono ; perche un a non cercare altri polti di ricchez-Umo, che dà in idee di mutare fla 2z, di piaceri, di onori, che ld to, di migliorat condizione, di arriva dio non permette ; a goder folo di ca a polti immaginari, è capace di rovi- que beni, che l'Idio ci concede ; e nare ogni cofa; e dalla prima palfare [pairit tutti i mail, che ha introdoctalla [senia, c], e più liunella Apoltalia; i il il propio volere, il Mondo torperchè è cofa faciliffima paffare dalla nerà allo flato felice dell' Innocenza, volontà all' intelletto; e chi è affueffatto che in ogni parte di Mondo trovava colla volontà a non volere quel, che il fuo Paradifo.

si di altre soddisfazioni da quelle, che tarsi della veracità Divina, ma volero egli ci permette ; e quel poco men ancora la ragione umana per credere ; che vergognarfi di effere in pubblico e quell' operare come opera un che

### QUESTIONE

Dedit semeptipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni iniquitate . Ad Titum Cap.2. n. 14.

Paragone del Mondo presente, dopo la Redenzione umana, col Mondo antico, dopo la caduta di Adamo.

Lezioni di fopra: Ma ora, che il Mondo d'og do e faco innovato da Crifto Reden-tore, che colla fua morte ci ha meri-trar oggi in nuovo paragone di Mondo tata la remissione di tutti gli antichi de con Mondo; e vedere, se nel tempo litti, qual sia esso Mondo, cioè, quali presente, che è tempo tutto di rinnovasiam noi, essendo rigenerati, come par-zione, e di riforma, vi sia qualche Vir-la San Pietro, In spem vivam. 1. 5. 13. tù, che prima non v era, o qualche vi-

Uanto scelerato, e perciò, in Giardino inaffiato tutto dal divino San-quanto percosso stato sia il gue, fiorir dovrebbe Santità, e Giusti-Mondo dopo la caduta di zia. Ma perchè non fiamo ancora tanto Adamo, se non a bastanza, selici, che il costume antico sia del lungamente almeno veduto tutto sparito; e perchè avvenir può, che l' abbiamo nelle due ultime siccome nel Mondo di prima fi trovaa sai riecto, in prim vivami, 15,15, tat, che prima non fi trovava. Non fa-no in fe medefimo lo să. Io folamente ră inutile quello confronto, per fapere-sò, che, dopo tanta Redenzione, sban-fe più dobbiamo confolatei, o confon, diti affatto i peccati, per ogni patrequafi detei de' nofiti giorni, che non fono

incominciamo.

danza di Dottrina, di Luce, e di Gra-chè la Terra, da che fu toccata dalle zia, che prima non v'era, non fi può Piante immacolate del Figliuolo, e del-dubitare, fenza fare ingiuria alla Re-la Madre di Dio, imparò finalmente in denzione umana; e fenza mettere in molte parti ad effer Terra Vergine , feproblema, se sia migliore il tempo del conda solamente di Purità. Gran vanto la Libertà, o il tempo della Scrvitù; il è questo de nostri giorni, aver si bella tempo della Sapienza, o il tempo dell' Ghirlanda attorno per catattere del lor Ignoranza; il tempo della Grazia, o il candore, ed or qua, or là poter dire : tempo dell' Ira. Passarono que' torbidi O tu che passi, mira queste impenetragiorni della Legge Naturale, e della Leg-bili mura, e (appi, chequesti sono i chiu-ge Scritta; che altro di Luce non ave-si Paradisi del Mondo redento. In sege Scritta; che altro di Luce non ave-la Paraditi dei Mondo redento; in te-vano, che quanto dal futuro Redento-condo lusgo è vero, che nel Vecchio re ne feperavano; onde dicevano: Cam Teflamento vi futono alcuni;, che con venerii ille, nubiti ammatishi ammia. Jo. tutta fortezza, per la Legge, e per Id-4.25, quel Mcffia, che ii afectra, al fuo dio foftennero ii Martitio; macffi a nu-artivo faper ci fara ogni coi. La pie-mezza de Lumi, e della Grazia, folo al Maccabei, non paffarono il numero di Regno di Crifto, e alla nostra Legge E- dodici . Ma da che Crifto Gesti sacrivangelica era dovuta; e noi siam que' se- sicò per noi la sua vita in Croce, chi lici, fopra de' quali in questa pienezza può numerare tutti i Martiri, che facride tempi si avvera tutto ciò, che allo- ficarono la lor vita per lui? La sola Ro-ra era solamente promesso. Ma perchè ma sino a 300, m. ne conta ; e appena tutti quelli fon dolindello 1, ma pette li ma milo a 300. Ilin i conta ; e appete li mutti quelli fono nofite vittu'; perciò fra tantidoni, bagnata dal fangue di molti, che frato quali noi fiamo, e quanto migliori del menti di e fecro factifizio a Dio. Non Popolo antico? Di cremo di cercar quel, è quella piccola gloria della forrezza Crite, trovat no vorrei ; e per non dar fittina, di avere fiancati tanti Carnefici, cue troval foir over 5 e per not an inana, en avere mancat and camenta, cost prefix in malinconic, 10 dico, e e e di effer prima mancat i Tiranni, che que Santi, de quali vado (piegando la li Confessori di Crisso, petonti al Marticolema, mi san buoni testimoni, che rio. In rerzo luogo molti furono i Profopra il Mondo passaco molti sono i van-se e del Popolo antico, ma, alla riserva taggi del Mondo prefente . Perchè in del folo Giona , nell' antica Scrittura , primo luogo ; io trovo una Virtù , che chi fu de' Profeti , o de' Sacerdoti , che prima era appena conofciuta: impercioc- uscisse dalla Terra di Canaan, e passati chè è vero, che la Sorella di Mosè Pro- i Fiumi, e i Mari, entraffe in altre Refetessa, che su la prima a cantare sopra gioni a ptedicare il vero Iddio, e a por-il gran passaggio del Mar Rosso, si tenne, come comunemente si crede, in ce- Sedebant in tenebrit, & in smbra morti: ? libato, e in celibato si tenne ancor sem- Luc. 1. 79. Ma da che il Redentore di-pre quell! Elia, che si rapito da celeste se a Disceposi ssoi: Eunre: in Mundum Carro di fuoco ; la Virginità nondime- universum , predicate Evangelium omni no in que' tempi non fu mai da verun Creatura. Mar. 26. 15. quanti ion quelprofesta Fores is bello nafeer non fa li, che non tratenuti da Fiumi , non pea nella Terra di allora. Ma a nonfri joaventati da Mari , volano a guis di giorni dov è, che non fa vegano que l'agnettati da Mari , volano a guis Giorni dov è, che non fi vegano que l'agnettati da Mari , volano a guis Giorni dov è, che non fi vegano que l'agnettati , call'lole più remote, a i ReChiofitti, dentro de quali Gesiù Redern gni più strani , portano i i nuovo raggio otro e, coune predisti Salomono : "Pafre del Evangelio; e Popoli, e Nazioni san tur inter lilia ? Cant. 2. 16. e dove ri- rinalcere nell'acque del Battelimo? Fug-

ancora, quali put effer doverebbeto ; e le quali Angeli vivono in carne mortale. Non tanti furono i Ginecei , e Serragli Che a' nostri tempi vi siano que' Sa-gramenti, quegli Altari, quell' abbon- Monasteri delle Vergini sacre; solo perfirette vivono quell'Anime, che fan lor ga pure di là, da tutto l'Oceano navivirtù quel , ch' è natura negli Angeli , gabile l'Idolatria : Si nasconda fra gli

Terra, non manchera chi voli per tutsi lasci , per convertite un solo Insedele . Gloriote navigazioni fon queste de' nostri tempi, delle quali non diffe troppo Ifaja, quando profetando esclamò: Quam pulchri super Montes pedes annunciantis pacem, annunciantis bonum pradicantis (alutem! 52.7. Quanto belle fono le piante, quanto luminosi sono i viaggi di quelli, che per il Mondo van portando l'Evangelio, e a petro dell'Inferno, vanno feminando la Luce! Finalmente non è piccolo il vantaggio, che l' età nostra riporta fopra tutti i Secoli antichi, nel número di tanti, che abbandonano il Mondo, che fuggon dal Secolo, e prendono Abito Religiofo . E vero, che nel Vecchio Testamento Abramo, Padre di tutti i Credenti, con nuovo, e memorando esempio, suggi dalla Caldea sua qualche cenno nell' Antichità; e perciò ftri giorni, e da benedire l'Evangelio, che sì belle Virtù ha introdotte nel Moncontrari, il Popolo antico non farebbe certamente comparabile col nuovo Popolo di Dio.

tico , vi fia di presente qualche vizio , perchè questo vuol deludere la pena da-

lcogli più inacceffibili la superstizione , qualche reo costume , qualche dissolutezza che finchè si faranno nuove scoperte di nuova nel Mondo, o non mai praticata, o non praticata mai con tanta baldanza nell' to: ad illuminationem gentium; e tutto Antichità. Le nuove Virtu fon belle: ma ttoppo deforme sarebbe, se fra tante Virtù non folo si sussero ritenuti i vizi antichi . ma se ne fussero ancora introdotti de' nuovi ; e in luogo di migliorare , peggiorati fussimo nella pienezza de'tempi. Quì è, dove io dubito, che converrà confondersi un poco, e consessare, che i nostri giorni non fono quali pur effer doverebbero in tempo, e in obbligazione di tanta fantità. E' vero, che il Mondo è ftato sempre scorretto; ma ora in primo luogo, trovo un non sò che di più, che non è stato mai, cioè, un tempo, che non si trova in altro tempo. Fra le pene, alle quali Iddio condanno Adamo , vi fit ancota il fudore , e la fatica per aver pane da mangiare : In sudore vultus tui vesceris pane . Gen. 3. 19. Onde Caino, e Abele primi figli-Patria : lasciò le Parentele , ele Amici- uoli degli Uomini , benchè Padroni di zie tutte della fua Terra; feguì la voce tutta la Terra, per mangiare nondimedi Dio, che lo chiamava altrove, e paf- no, che fecero ? Caino fece il Bifolco. fando il superbo Eusrate, pellegrinò in e Abele il Pastore; e dopo loro, tutti i quella Terra, che non conosceva. Ma Figliuoli di Set, per mangiare, chi col-Abramo, fuggendo da Babilonia, e da tivo la Terra, e chi guardo le Mandre tutti i fuoi confini, feco nella fuga por- fin al Diluvio. Dopo il Diluvio, Noè tò il meglio, che aveva. Ma ora mi-giorato l'etempio, quanti dio quelli, Aratro. Dopo di lui, tuti i Figliuoli d' che nel Mondo lafeiano tutto quel, che Ildraele nella Terra di Geffen futono Aè del Mondo, e dal Mondo ritirando ratori, o Guardiani di Pecore. Gedeo-fi, abbandonano, e Ricchezze, e Ono ine dall' Aia, dove tritava il grano, fu ri, e Principati, e tutto ; e contenti di chiamato al primo posto di Giudice , e un facco, e di un cilizio, non folo vi- Condottiere del Popolo; e per non ufcire von da poveri; ma professano ancora po- sin altri esempi di Nazioni straniere, Sauvertà, è inimicizia perpetua di tutti i pia- le dagli Armenti, e David dalle Mandre, ceri, e della fuperbia del Mondo! Di falirono a regnare fopra tutto Ifdraele. sì eroico esempio appena se ne trova Dal che dedur si può , che ne tempi di allora, non disdiceva, per mangiare non poco abbiamo da confolarci de no- efercitarfi, e lavorare in tutte l'Arti di Contado, e di Villa. Ma ora che si sa? Ora, difmeffo ogni lavoro di Contado, do . Se non vi fusiero esempi del tutto logn' uno in Città si è rivolto a quel tempo, che si dice bel tempo, e che altro tempo non è, che tempo di paffatempo; tempo di quella oziofità, che è le-Ma per entrare nella seconda Parte di trargo di tutte le Virtù, e fonte, ed oriquesta Lezione, convien'ora vedere, se gine di tutti i vizj. Questo è il tempo, con tante Virtà, o ignorate affatto, o che corre al nostro tempo, e corre più almen poco conosciute dal Popolo an- in Cristianità, che in altre Nazioni ; ma che quello nostro bel tempo non sia luogo 3 nel Libro de'Regni si legge, per paffare in un tempo, che sia tutto che ne tempi più tranquilli, e più abbontempo di sudore, e di pianto. In secon-do luogo, io leggendo la Sacra Scrittura, de nè a balli, nè a seste, nè a dissoluche non diffimula nessun peccato; e i tezze; ma per giocondamente passare i Profeti, che contro tutti i vizi gridavan si loro giorni : erat unufquifque fub vite fua, forte; non trovo in neffun luogo, che effi & fub ficu fua. 3.4. 25. Cialcun fedeva, si riscaldino contro il parlar licenzioso; e cantava all'ombra; ma all'ombra deltrovo bene, che la Cantica di Salomo- le fue piantate, e vicino alla vite, colne, perchè è alquanto aperta in descri- tivata dalle sue mani. Bel godere della vere le tenerezze, e le confidenze del prosperità del tempo, contentarsi del suo. misterioso amore della sacra Sposa, era e non entrar nell'altrui. I tempi in oggi libro vietato a i Giovani , e alle Fan- non fon tanto felici quant'allora; e pure ciule fino al trigefimo anno di lotoetà, quando noi fiamo in quell'ozio, che Trovo, che la lingua Ebrea, che fu la lingua del primo Mondo, e che conti-colo, dove fi paffano l'ore più geniali? nuò poi seguitamente nel Popolo di Dio, lo credo, e Iddio mi guardi di sospettar è scarssissima di vocaboli significativi di di veruno in contrario, io credo, dico alcune cose, che sono deformi non solo che ciascun si contenti di passar l'ore più a dirfi, ma ancora a immaginarfi; e quel- allegre, presso quella vite, della quale la fola frase, che per necessità di rela- cantò David: Uvor tua sicut vitis abunzione, essa suol adoprare, quando dice: dans in lateribus domus tue. Ps. 127. 3.
Cognovis eam, non cognovit eam; ben di- Ma se mai accadesse, che ora per diverchiara quanto rifervato fusse il parlare tirsi, si lasciasse la propria, e si andasse antico. Se ora vi fia questa riferva di all' ombra della vite altrni; questo farebparole : fe più fi irovi nelle nostre Cit- be puro divertimento, è veto; ma non tà quella verecondia, fe non di cuore, farebbe divertimento de tempi antichi, almeno di lingua; io non sò; sò bene, quando i divertimenti eran più domestiche quando per le strade si sentissero, ci, e paterni. Sarebbe pura convenienquali per intercalare, parole fconce; e za; ma farebbe convenienza troppo monelle converfazioni fi udiffero equivoci, derna. Nel Mondo più vetufto, avanti e motti, e mottetti, e concetti di pun- la legge (critta di Moisè, dice il Genefi, ta, fe non velenofa, troppo penetrante che Abimelec Redi Gerara, avendo fapualmeno e di notte e di giorno rifuo to che Sara era moglie di Abramo, nel nassero per tutto, e Cantici, e Sonetti, punto istesso, che ciò seppe, non solo rie Poesse, che spargon succo in ogni par-te; e quanto più alto susse lo sparso in diede ancora Mille argeneos in velamen cendio, tanto fullero più applaudite : oculorum : 20. 16. Un migliajo di monequesto sarebbe cerramente un vizio nuo- te d'argento, cioè di Paoli, affinche si vo in Cristianità, e il Popolo antico facesse un velo si denso al volto, che non potrebbe dire: Ecco, ecco come Crifto, potesse esser più veduta da verano del suo e l' Evangelio ha riformato il Mondo! Regno. Non fospetto di verun vizio oc-Noi ci vergognammo di nominare quel, culto nelle nostre convenienze; dico beche questi cantan per tutto : e se noi , de, che nelle nostre convenienze non si per riverenza del fanto terribile nome coftuma quel velo, ne fi trova quella virdi Dio, non ardimmo mai di proferire l' rù, di cui ci lasciò l'esempio questo Re, ineffabile Jeoua, iri; udite ora come il benchè Cananeo, e barbaro: ed ò quannome di Dio, e del lor Crifto, serve per to bello sarebbe, se fra tante nuove virisfogo di tutte le passioni fra Cristiani , tu Cristiane, vi fosse ameor questa, che , E che giova effer Cristiano, se in Cri- o più velati sussero i volti, o gli occlis

ta da Dio al peccato, io temo affai, hujus vana est religio: 1.26. In secondo flianità corre un linguaggio si fatto, più rispettosi! In terzo luogo, nel primo dice San Giacomo à Si quis putat fe re- libro de' Maccabei, si legge, che al temligiofum effe, non refranans linguam fuam, po degli empi Antiochemi, molti Figlinoli d'Hdraele, per timore ritirati fra le boi- Inferno; se s'infastidisse del Pane degli caglie, e le foreste, prima di prender l' armi a difefa, e combattere in giorno di Juper cibo ifto levissimo : num. 21.5. Che Sabato. fi lasciarono brugiar vivi, per sola offervanza della Festa: e nell'Evange | na fostanza ? se poco curando la Terra lio quante volte si trova, che per il Sabato, e per le offervanze legali gridavan gli Scribi, si adiravano I Farisei, si scandalizzava il Popolo, che il benedetto Crifto facesse miracoli in giorni Festivi? Farifaiche erano quefte interpretazioni di Legge : era ippocrisia questo zelo de Sacerdoti di allora, intefi tutti all'esteriore materiale dell' offervanza; ma l' ippocrifia degli Ebrei ben dichiara, che non è certamente Virtu de Cristiani, quelle diffolutezze che corrono fra noi ne'dì Festivi; quel parlar poco riverente, che si fa della Santiffima Legge di Crifto; quel trafgredirla per ogni piccol rispetto umano ; e quel poco meno, che vergognarii di essere offervante. Questo vergognarsi della Legge, che pur doveremmo professare a vilo aperto: questo dichiararsi Cristiano di nascosto, per verità a me sembra un vizio, che non si trova esser corso in verun altra Legge, ne di Natura, ne di Moisè, anzi nè pur del Maomettimo, o del Paganetimo. Signori miei, non ci svergogniamo da noi medefimi. Non dichiariamo di avere abbracciata una Legge da vergognarsene in pubblico. Finalmente, per non effer troppo minuto in questo amaro paragone di un Popolo coll' altro, dico, che molti furono i peccati del Popolo Ebreo, ne legger si può senza sdegno, che essi Ebrei, là nel Deserto mormorassero di Mosè, che cavati gli aveva dalla fervitù dell' Egitto; Che fi annojaffero della Manna, che ogni mattina per mano di Angeli veniva dal Cielo a nudrirli di Pane Erereo; Che, sprezzando la Terra promeisa, tante volte tornar voleisero alle Cipolle, e alle Pentole dell'abbominabile Egitto; Che adorassero il Vitello d'Oro, e apostatassero da Dio, che per essi faceva va. Gran fellonia degli Ebrei! noi diciapolo Cristiano si adirasse tal volta, e co-nostra rigenerazione, e nella rinnovazio-gli Apostoli, e co Profeti, che ad esso di ne del Mondo; e se il Sagrifizio dell'Ucono la verità, e cavat lo vogliono d' nigenito Figliuolo di Dio in Croce, per

Angeli, e dicesse: Nauseat anima nostra cibo è questo di poco sapore, e di niupromeisa de fempre viventi in Cielo, fi radicassero tutti in questa Terra, dove ogni cofa è piena di morti, e di sepolture; se finalmente di ogn' altra cofa fuffero più riverenti , e timidi , che dell' Altiffimo Iddio: se tali cose, dico, accadessero giornalmente in Cristianità; di qual Popolo (arebbe più grave il peccato ? del Popolo Ebree, o del Popolo Cristiano ? fe la maggior dignità dell' oggetto offefo. la cognizione maggiore dell'offenfore . e le circostanze tutte aggravano la malizia dell'offesa, e del peccato ? Io non veggo come noi potremo (cufarci di effere incomparabilmente più rei ne' nostri peccati, che il Popolo Ebreo ne' fuoi. Effi peccarono, è vero, sprezzando la Terra, che loro prometteva Iddio, e lospirando al deteftato Egitto: ma fe il Cielo, e la Beatitudine eterna, promessa da Dio a chi l'obbedisce, è qualche cosa di più, che la Terra di Canaan ; qual peccato facciam noi, quando e Cielo, e Beati-tudine, e Visione di Dio, quasi cose da nulla, posponiamo a un piacere Egizziano ? Essi peccarono , perchè ne'loro errori, avevan pur dalla Fede ranto lume, quanto in quella rozzezza de' tempi bastava a conoscer quel, che facevano: ma qual farà la nostra malizia, peccando in questi tempi, ne quali il lume della Fede è già arrivato al mo meriggio; e il raggio dell' Evangelio, è si disteso per tutto, che : non est qui se abscondat à calore ejus: Pf. 18.7. luogo non v'è, dove il fol di Giustizia non spanda i lumi, e fentir non faccia la face della fua fantiffima Fede ? Peccarono per fine gli Ebrei di fomma ingratitudine a Dio, che gli andava per tutto pascendo di Miracoli : Ma fe il Mar Rosso passato a pieincefsanti Miracoli, e full'ali della fua di afciutti, i Fonti ufciti dalle Pietre, la bontà, a libertà, e a Regno gli conduce. Manna impastata in Ciclo, e la Nuvola condottiera, attro non farono che Figumo, leggendo tali cofe nel Pentateuco di re, e Ombre de' Miracoli, che tutto gior-Moisè. Ma fe accadesse mai, che il Po-l no noi riceviamo ne' Sagramenti, nella liberarei tutti dalla fervitu Infernale, fu- non fiamo affatto fanti, noi fiam reipiù pera immenfamente qualunque benefizio, di ogn'altro Popolo; e il Mondo antico e miracolo, o operatonel Mondo antico; le ranto men colpevole del nofito, quanl'ingratitudine nostra è un vizio, che to noi più di esso siamo beneficati ; non su mai in altro tempo. Il Mondo nè v'è debolezza, che sia valevole : è stato sempre Mondo; Mondo d'ini-quità, e di peccato: ma se noi rigene. Psino. 14. 4. a fare scula de nostri rati dal Sangue del Figliuolo di Dio pec- peccati ; mentre la debolezza istessa chiamo nondimeno ; e se in seno della in tempi sì eroici , è affatto inescusa-Spola di Cristo, nostra santissima Madre, Ibile .

#### QUESTIONE IV.

Memor esto unde excideris. Apoc. cap. 2. n. 5.

Quanto nella Cristianità mancato sia il servore de' primi tempi della Chiefa.

ge impressa di Natura, o nella Legge diciasette Secoli di Evangelio? e quale su seritta di Mosè; e il dubbio non riusci ne primi giorni degli Evangelissi, e degli poco difficile nella decisione: perchènon Apostoli? Allora la Chiesa era piccola coè facile a decidere, se con tutti gli aju- sa, perchè la Fede allora non era ancoti , e grazie , che noi abbiamo , e non ra Fede di Provincie , e d' Imperi ; ma ebbero quelli, avanti la Redenzione u- era Fede di semplici Pescatori, e di Genmana, nel Mondo presente vi sia minor te per lo più povera, e idiora. Allora numero di peccati, e numero maggiore non v'erano ancora publici Altari, e Temdi Virtii, di quel, che fusse nel Mondo pi fontuosi, eretti al Crocefisso; peranrico . Ma in un'altro dubbio, che per chè il nome del Crocefiso non era ancontinuazion di materia dobbiamo oggi cora per miracoli, e prodigi, accreditare ; perchè il nostro Secolo, pur troppo menti correvan bensì ad annaffiare di Sancol suo vivere lo decide : e il dubbio gue divino la Terra; ma più tosto, coè, se i nostri giorni siano quali surono me piccoli ruscelletti, che come siumi i giorni primi della Chiesa, quando la reali correvano; perchè i riti di essi non Grazia della Redenzione era ancor nuo-erano dagli Apostoli, e da Pontesici ri-va nel Mondo. Non si paragona ora il dotti a quel decoro, e splendore, che quali furono i Criftiani della Chiefa an- Chiefa 3 perchè la Spofa di Crifto , ancor nascente. Le Piante più cresciute, e cor tenera, attendeva allora più tosto a

Ubitammo un tempo, se il adulte, sogliono esser ancora più frutti-Mondo coll'età sia crescin- sere delle Piante ancor novelle. Ma to in coftume; cioè, se noi piaccia a Dio, che le Piantate della Chienella Legge di Grazia, sia la coll' età sian cresciute ancora in vimo punto migliori di quel-tù : e incominciamo l'armato paragone. li, che vistero 3 o nella Leg.

Quale adunque è la Cristianità dopo

Quale adunque è la Cristianità dopo proporre, vi farà affai meno da dubita- to per tutto il Mondo. Allora i Sacra-Mondo riforto, col Mondo caduto; il acquiftarono poi . Allora finalmente ne paragone è di Mondo redento, con Mon-fi vedevano ritratti di Criftiani, coronado redento; e per giovevole notizia e com ci di splendori; nè si leggevano Annali punzione insieme, si cerca, se noi siamo di Esempj memorandi de' Figliuoli della

mar più tofto, che a commemorare i Accademie profane. Io ben sò, che in fuoi Eroi. Ma or, che le Vitrorie del-la Fede arrivate fono a trionfo, non di Regni battezzati, il vender tutto, il vi-Polo all' altro, da uno all' altro Sole, to radicato in Terra, tanto bramoso di son già celebrati per tutto. Gli Annali, avere, e di accumulare ricchezze; e l' Istorie piene già sono di luminosi Ri- quel non sar altro, che trattar d' inte-tratti d'eroici Esempj, di memorande im- ressi umani, e di assari terreni, non è prese degl' incliti Figliuoli della Chie-sa, e la Fede santissima è già arrivata a tica. Essi intesi a vender Campi, e Potanto Regno, ed Imperio, che noi fo- deri, e null'altro lafciarli in Terra, pra tutti gli eterodoffi effranci poffiamo che in Terra fopirare a Celo, e nor far vanto di effer Cristiani. E pure quali tutti tivolti a comprar nuovi Poderi, a Criftiani fiam noi, e quanto diffimiglian fabbricar nuovi Palazzi, e a piantar nuoti da primi nostri Fratelli, quando non è vi Giardini : Essi digiuni , polverosi , e più nuovo l' esser santo , ed è più diffi- stracciati ; e noi non mai tenza ssoggi , cile l'esfere malvaggio, che osservante ? e pompe di vestire , di mangiare , e di diffimiglianza è troppo palefe, e gli At-le noi altieri, immortificati, e baldan-ti Apoflolici riferifeono alcune cofe non zofi : per verità fono Efempi non folo di uno, o di due, ma di tutta la Cri-differenti, ma ancor contrari,, e tanto stianità insieme, che udir non si posso repugnanti, che i Pagani, che leggono no, senza coprirsi il volto, e consessare gli Annali della Cristianità antica, e veg-con pianto la decadenza de nostri co-sumi . La prima cosa, che quella suc- sarebero grand' ingiuna, se discesseo, cinta Istoria riferisce della Cristianità di che noi abbiamo un Evangelio diverso da allora, è, che allora vivevano tutti in quelli. O pompe, o magnificenze, o Comune, e nel prendere il Battefimo, grandezze de' Regni Cattolici, quanto quafi più nulla faper voleffero della Ter- vorrei efaltarvi, quanto benedirvi, te ra , e degl' interessi umani: Possessiones, voi serviste solo a mostrare all'Ebreo, al substantias vendebant . 2. 25. vendevano Maomettano , all' Idolatra, e a tutti gl' quanto avevano di proprio: Et affere- Infedeli , che la Fede Cristiana non è bunt pretia, O ponéam ante pedes A più Fede di fola povera gente: ma êFe-peficionm, 3, n. 35, e il prezzo di tue de de primi Principi, e Monarchi della to il loro avere, lo portavano agli A. Terra; è Fede della prima Nobità del possoli, e a i loro piedi lo lalciavano; e Mondo, e delle prime Scuole, e Acció non per altro, se non perché sape cademie dell' Universo: e do che bel vano, che Gesì Cristo era stato pove vanto sarebbe della nostra Religione, non ro y poyera era stata la fua Madare; gil yederss, non trovasti Gente ne spù no-Apostoli eran poco men , che nudi ; e bile , nè più dotta , nè meglio adorna il Regno di Cristo in povertà sondato, della Gente Cristiana! Ma se voi in luoin povertà fioriva. Nuovo infolito Efem- go di fervire alla gloria, allo splendore pio di Regno, per cui il Mondo inco- della Fede, fiete argomento di vanità, minciò a dubitar di le , e a mirar con le incentivo di mille non buoni affetti , istupore quella Fede, che formava Ani-ne si prezzanti di tuto ciò, che piace, si tro, ma non maggior virti de nostri e che infegnavoprincipi, e massime tan-to superiori alla Dottrina di ogni altra ora in Cristianità vi sono più Palazzi, Nazione, e Regno. Ma chi fuallora ad più Teatri, più magnificenza, e ricchezammirare la Criftianità, non sò, se ora ze; ma non v'è più quel costume, quelrittoverebbe quella maraviglia, che tan la fantità, che un tempo vi fu.

fare, che a dire cofe grandi; ed a for- to percosse gli occhi delle Scuole, e dell' pochi numeri certamente, noi fuperiamo vere in Comune, e il professar povertà, la prima Cristianità. Il Crocefisso già è non è praticabile suori de' Chiosti Readorato in Roma, i Sagramenti da un ligiofi. Ma sò ancora, che l'effer tan-Oni non fi può diffimulare : la nostra vivere : Essi umili , penitenti , e timidi ;

di allora riferiscono gli Atti Apostolici , mo le Comunioni , che quelli facevano; è che : erant perseverantes in Dottrina udiamo l'Evangelio, e la Dottrina, che Apostolorum, in con:municatione fractionis Panis, & Orationibus: 2.42. Non eran leggieri, non eran volubili, ma coftan- nostro divertirci, ci portiamo come se ti, e forti nella Dottrina degli Apostoli; mai comunicati non ci sussimo, ne mai e perchè gli Apostoli con semplice stile adito avessimo l'Evangelio ; i nostri dispiegavan loro il puro, e santo Evangelio, la piccola Chiesa di allora, con volto baffo, con occhi lagrimofi, udiva quanto detto, quanto fatto, quanto patito per noi aveva Gesu Crifto; quanto stretta, quanto angusta sia la via della falute; quale fusse la semplicità, quale la manfuctudine, quale la paz:enza propria de' rigenerati; quanto dolce, quanto foave la Croce, e il giogo di Cristo; quanto pericolofo fusse dopo il Battesimo il mirare in dietro, e rivolgersi a i modi, alle maniere delle genti ; ciò attentamente udivano que novelli Criftiani; e perchè non dicevano : quest' Apostolo è troppo rigoroso; quest'altro è troppo dispiacevole; e quello non ha punto di facondia, o di eloquenza; ma tutti docili, e arrendevoli alla verità dell' Evangelio, nella sola verità Evangelica fi formavano; e in filenzio meditando l' udita Dottrina, piangevano, pregavano, invocavano l'ajuto della Grazia, e il nome di Gesti , non per quello , o per quell' altro intereffe temporale, ma per la tola perfeveranza finale nel bene incominciato: e nella diffribuzione del Pane Eucariffico divinamente cibandofi, fempre più vigorofi, e forti creteevano : de claritate in claritatem; di virtu in virtu; e della Criftiana, e fanta vita compivano il corfo. Se tali fiano oggi gli Apoftoli, che predicano la Dottrina dell'Evangelio; fe tali fiano gli Uditori, che corron alle Preche; se tali finalmente siano i Cristiani nella perseveranza dell'Orazione, nella fermezza de propofici, e del bene incomincia to, a me giova supporto. Certo è nondimeno, che allora dopo la Dottrina degli Apoltoli, dopo l' Oratorio, e la Coniunione, in Cristianità non v' erano Teatri, non v'erano (pettacoli, non giuochi, non danze, non feste poco divore; tali cole, che in quantità ora fi veggono, eche argemento fono di Anime po- ri , non possono discordare fra di loro co contente della fola divozione, non nel regolamento particolare; perciò uno

La seconda cosa, che di que' buoni I si vedevano allora. Onde se noi facciaquelli udivano; ma ne' nostri diverrimenti non siamo quali erano quelli; anzinel vertimenti non fono certamente quali erano i divertimenti di quelli . Quelli ancora fi divertivano talvolta; quelli ancora si ricreavano ; ma i loro divertimenti, quanto eran fanti ! S. Luca negli Atti dice : che effi sumebant cibum eum exultatione, of simplicitate cordis ; collandantes Deum, & babentes gratiam ad omnem plebem . 2.46. pranzavano, cenavano con tutta allegrezza ; e con tutta giocondità, cantavano lodi a Dio, e grazie rendevano ; e perchè nulla facevano, che offendesse la femplicità del cuore, o la purità dello fpirito, perciò essi non erano da divertimenti pervertiti, ma i divertimenti erano da effi fansificati : Se noi per santo ci pervettiamo ne nostri divettimenti , e dalle cofe eterne ci (vaghiamo ; i divertimenti noftri, ne allegri come prima, ne effer poffono della pasta antica, che era tutta pasta d'innocenza, sine fermento malitie. Cor. 5. 8. Jenza verun fermento di malizia, o di fecolo.

La terza coía, cioè, il terzo capo di notizia, che di quei giorni veramente Evangelici riferiscono gli Atti medesimi . è . che multitudinis autem Credentium erat cor unum, O anima una: 4.32. Uno era il cuore, una cra l'anima di tutti ; perchè fra effi, benchè diversi di nazione, di famiglia, e di genio, non v'era dilparere veruno; quel, che a uno pareva, pareva a tutti ; e quel , che piaceva ad uno, non dispiaceva a veruno, Gran cola lingolare è quelta, che non sò che di altro ist tuto, o setta si possa riferire. Ma non è maraviglia : Essi non si prefiggevano, nè regole, nè regolamenti particolari; ma tutti fi conformavano alla regola comune di tutta la Criftianità, che è l'Evangelio; o perchè quelli, che convengono in una regola tola di atfetti, di sentimenti, e di vole-

era il cuore, una l'anima, e uno il co-Istiano; e più che a fare il Cristiano, si ftume di tutti ; e il volersi bene , e l'a- attende a fare il ricco , il galante, e il marsi, era il più distinto, e singolar ca- superbo nel Mondo. Non così spensierarattere di quei tempi felici . O Inimici- ti erano quelli , che ne'tempi veramenzie, ò Guerre, ò discordie, e livori, te Evangelici si battezzavano. Essi nel come con tanta folla entraste mai voi ricevere il Battesimo credevano veramennella fratellanza, e concordia Cristiana! te di non dover effer più Uomini , co-O concordia Cristiana, come tanto da me tutti gli altri Figliuoli di Adamo s noi sparita tu fei, che, se prima quanti ma di dover vivere, di doversi portare erano i Figliuoli della Chiefa, tanri era- come Figliuoli di Dio; non più Uomini no i Fratelli in Criftianità ; ota quanti della Terra, ma tutti del Cielo; e perciò fono i Figliuoli d'una Famiglia, o i Cit- effer Cristiano, ed effer Santo, si credeva radini d' una Città, tanti fono gl'inimi- allora effer l'istessa cosa: e perchè allora ci fra loro? Ma fenza molto investigare la ragione di tanta diversità, altra non ze umane, e Infernali; perciò il viverdi è, se non che allora non v'era nè tuo, allora, altro non era che prepararsi al marne mio : Nec quifquam , qui poffidebat aliquid , fuum dicebat , fed erant omnia semmunia: Act. Apost. 4.32. Nessun dice- quale intrepidezza di spirito andar si dova : Questo è mio ; quello è tuo : per- vesse incontro a Carnesici ; e meditare chè ogni cosa fra noi è comune ; e quel, quanto bella , quanto beata cosa fusse , che è d'uno, è di tutti; qual per l'appun- [pargere il fangue, dar la vita per Crifto, ro fu il Mondo nello stato dell'Innocenza, dove fenza mio, e fenza tuo, tutto il Mondo stato sarebbe in pace. Ma ora perchè neffun dices il mio è tuo; ma ciaf- que' tempi ; e che di meglio studiar si cun vorrebbe poter dire, quel che è tuo è mio : e il mio è tutto per me ; za, che è Scienza di tutti quelli , che percio, fin che dura questa gran proprie Santi furono, e ora sono Beati in Cielo? ta , questo grand' inveresse di roba , di A giorni nostri non vi sono più persecuonori, di fentimenti, e d'intenzioni , tori, non vi fono più tiranni; e noid' per molto, che la Chiefa madre comu- ogni altra cofa più temiamo, che di trone; per molto, che Iddio Padre univer- varci fra carnefici. Ma in sì fatta transale raccomandi nelle Scritture la pace quillità di tempi, chi v'è di noi, che si a' suoi Figliuoli, non sarà mai pace tradi disponga a patir qualche cosa per Gessì noi ; ne mai potrà spegnersi quel gran Cristo; a vivere in modo , che se non fuoco di guerra, di liti, e contese, che può effer martire della Fede, fia almein Cristianità; e per cui la Cristianità li, e amici; e a dire almeno in faccia è tanto decaduta dalla Criftianità an- di tutte le Genti: Criftianus fum: Iofon

offervare il costume de Figliuoli di Dio, la bella luminosissima gente della Regia ne a soddissare alle obbligazioni di Cri- del Santissimo Iddio?

la Cristianiià era perseguitata dalle potentirio : cioè, con qual fermezza di Fede tisponder si dovesse a i Tiranni ; con e tra le ferite andarlo a trovare, e godere in Cielo . Questo era l'Esercizio . questa era la Scienza, che si studiava in può in Terra, che studiar quella Scienpur troppo il mio, e il tuo ha acceso no buon Consessore della Fede tra fratel-Cristiano, e da Ctistiano, non da Ateo, Finalmente per dir tutto in poco , a o da Epicurco voglio vivere , e morire . giorni nostri , con tutta folennità , si Cristianità , Cristianita: memor esto unde prende il Battesimo ; con fomma alle- excideris : ricordati che sei molto degegrezza di tutti , si muore in quel sacro nerata dalla Cristianità antica; e che se Fonte a Satanasso, e al Mondo; e si rina- noi in questa vita siamo sì diversi da nofce al Cielo, ea Dio; ma dopo tutto ciò, stri fantissimi Fratelli; poca speranza riquali ciò fuffe tutto quel, che far fi de- maner ci può di effer con effi Beati nell' ve da Cristiani, più non si pensa nè a altra : perchè senza fantità, chi fu mai, ptender l'aria della rigenerazione, ne ad che arrivar poteffe a comparire fra quel-

# QUESTIONE

#### Habeo adversum te, quod charitatem primam reliquisti . Apoc. cap. 2. n. 4.

Origine del rilassamento della Cristianità.



patli coll' Apocaliffe, e ti di- cominciamo la Lezione ca : Charitatem primam re-

fei più la Cristianità di prima . Tu fosti fanta, quando contro di te fremevano i Tiranni; e fin che ne' Deferti, e fotto le Grotte, e le Catacombe vivesti, qual virtù in te non fioriva? qual cima di per- di San Giovanni dice : Spiritus est , que fezione non era tuo cammino ? Ma da vivificat : caro autem non predest quidme, fi spense il servor primiero della tua Catità, e il tuo volto non è più quel volto di Sposa, di cui Cristo dir possa : Buoni, e derila non sia da tutti i Protruova l' origine, io per trovare, e in nè l'ardore di prima : e perchè ? perchè li , alla fanta Scienza propongo la Que- spirito primiero nella Cristianità , e la ftione, e col dolente Geremia interro- Ctiftianità tornerà alla Ctiftianità primiego: Quomodo, quomodo obscuratum est an lea : Sine ruga, & sine macula. Epli. 5. platearum? 4.1. Come fi è ofcurato quell' che fiorir ci faceva, è sparito da noi; e oto, che tanto risplendeva? come si è noi senza esso resiamo, quali restiamo, impallidito quel colote, che tanto rapi, assatto caduti. Or per andare avanti, e va ? Come le Piette del Santuario , e i dire qualche cofa in particolate , qual'è Precetti di Dio conculcati fono per tute quello spirito, da cui tanto depende lo te le vie ? e noi come, e perche siam stato della Cristianità, e di tutto il Re-

Riftianità , Figlinola de' San- caduta ? quale la cagione di tanta roviti, e Madre di Santità, non na ? Quid foriptum est? Che cofa è scritti dispiaccia, che oggi io ti to nel Libto della santa Scienza ? e in-

Quomodo obscuratum est aurum ? A liquisti: Tu da re uscira non questa flebile interrogazione di Geremia altri altre cole tisponderanno; ma io per toccar ptesto il fondo della Questione, rispondo con un Principio di Gesù Crifto eterna Sapienza, che nell' Evangelio che cessarono le Persecuzioni, da che a Regno, e Imperio su attributi, chi più si riconosce, o Cristianità, si sorita un nulla giova la carne. Se per tanto inpotempo, ed or tanto caduta? Spari il lu- co faper volete l' origine tutta de'vostrà mali, mirate i Morti, e tutto saprete. Muore quel Giovane rutto fuoco, muore quella Giovane tutta bellezza, e di Tota, tota pulchra es, amica mea, & repente perduto e volto, e colore, e macula non est in te. Cant. 4.7. Non dico cosa, che pianta non sia da tutti i letto lugubre giace a spertacolo. O Morti , petchè in un punto tanto perdeste ? fani , che offervano , ed efultano , che In un punto tutto perdemmo , perchè in nel Monde non fia Legge, nè più cre- un punto perdemmo lo spirito. Lo spiduta, ne meno offervata della Legge Cri- rito, che rutto faceva, è sparito danoi; stiana. Non vi sarebbe poco da piange- e sparito lo spitito, in noi altro rimaner re su questo Tema; ma perche pocogio- non puote, che Morte. La Cristianità va piangere i mali, se de mali non si non ha più ne il colore, ne il moto, un per diradicare dalle barbe i nostri ma- non ha più lo spirito di prima; torni lo rum ; mutatus est color optimus ? dispersi 27. Questa è l'origine universale, e pti-sunt lapides Santtuarii in capite omnium maria di tutti i nostri mali: Lo spirito, tanto mutati? Qual fu l'origine di tanta I gno di Crifto? Tutti i Regni banno il

loto

loto spirito d'Issimo, e di Governo par del Crocessio, e del Crocessio, e del cicolare, sul quale son sondant, e son la Croce solo si vantano : ess sono in Regno di Crifto in primo luogo non è jono; folo perchè altro spirito non han-spiriro antico, è Spirito nuovo; non è no, che lo spirito del vecchio misero Spirito di nascita, è Spirito di Rigene- Adamo . Per meglio distinguere l'uno razione; non è Spirito del primo Terre- dall'altro spirito, lo spirito nuovo della no, Adamo; è Spirito del lecondo Adamo celeste. Tale è lo Spirito, che tut- nostra nascita, e più a minuto osservato fa, muove, e governa nel Regno di tel'origine del notiro rilaffamento; fac-Cristo; e perchè da questo solo Spirito ciamo qualche altro passo, e diciam mossi , e regolati erano i primi Criftia- così . ni ; perciò essi erano Uomini non più veduti in Terra; Uomini tanto stupen- del miovo Regno di Cristo, è spitito di di , che allor , che comparvero la pri- Grazia, non è spirito di Natura ; è (pima volta, come riferifeono gli Atti de- rito di Orazione, non è spirito di congli Apostoli i Stupebant omnes, & mi- versazione a e di passatempo . Così prorabantur ad invicem dicentes : quidnam mile Iddios, allorche per Zaccharia parvult boc effe ? 2. 17. Tutti attoniti attor- lando del nuovo. Regno , dife espressano dicevano : che cosa è quel, che noi mente : Effundam super domum David, veggiamo ? e quali Uomini fon questi , & fuper : habitatores Jerufalem spiritum che usciti son dal Cenacolo? Essi son Gratia. & precum. 12. 10, Grande è l' dismunti, e nulla temono; essi sono della veti, e nulla vegliono; essi sono idio. Rigenerazione ha collo spirito della nostra ti, e in Teologia di Scritture non v'è, malcita : ma non è certamente minote l' chi gli arrivi i essi predicano il Nome opposizione, che ha lo spirito della Gra-

dari fono talmenre , che come diffe Terra , e pur Uomini terreni non fem-Salustio : fis artibus , quibus partafumt , brano . Che Ummini adunque (on que-retinentur Imperia : I Regni, e gl' Im- sti , che han ranto dello straordinario , peri star non possono in piedi , te non e singolare? Questi son Uomini del Reflanno fu lo spirito della loro fondazio gno di Cristo, o Ebrei, o Gentili, o ne; e mutare ad cifi lo tpirito loro fon- Pagani; e perchè nel Regno di Crifto danientale, è lo itello, che, feoffi i v'è uno ipirito fingolare, perciò que-fondamenti, far rovina di tutta la fabiliti non fon'Uomini fimili agli altri Uobrica . Ancora il Regno di Cristo ha il mini di spirito basso , e comune . Uosuo spirito parricolare ; ma perche il Re- mini felici, che; In novitate vita. Rom, gno di Crifto è un Regno del tutto nuo- 64, viver sapevano con ispirito sì alto, vo , ed infolito, e di cui egli stello eb- e tanto infoliro . Or perche questo spibe a dire: Regnum meum non est de hoc rito di Rigenerazione a poco a poco si Mundo . Jo. 18. 19. Il mio Regno non raffreddò nella Cristianita; perchè nel è Regno come gli altri Regni , che son Regno di Cristo a poco a poco preval-Regni di quello Mondo; il mio Regno le lo spirito anrico della nascita, perciò è Regno di un'altro Mondo: Perciò di è, che i Criftiani non fon più i Criftia-Regno si nuovo, e tanto iniolito, qual ni di prima : Et mutatus est color optifu lo spirito della sua Fondazione? Non mus, e la Cristianità, come che ha mualtro certamente, che quell'istesso, che tato spirito, ha mutato affatto colore, Iddio promife, quando diffe per Eze- e volto; perchè non può avere il colochiele : Dabo eis cor unum , & spiritum re di prima chi non lia lo spirito di prinovum tribuam in visceribus corum . 11. ma , e finche noi non affoghiamo affat-19 Nuovo, infolito farà il Regno del to, come spirito pestilente, le spirito mio Figliuolo; e nuovo, infolito farà lo della nostra nascira, e non ravviviamo spirito della sua Fondazione; e la novi-l'alto sublime spirito della nostra Rigetà dello spiriro, sarà il proprio immura nerazione, poco, o nulla saremo distinbil carattere del già promello fingolarife ti dalle Genti profane, che nascono mafuno Regno . Lo Spirito adunque del le, peggio vivono, e peffimamente muo-

In secondo luogo lo spirito muovo,

vertimento. Questo và sempre raggi- co, non sò quanti se ne incontrino randoli per la Terra, e dove trova più per le Cirtà Cattoliche. Una volta era da infangarsi, ivi misero più si ferma. mostro, trovar fra Cristiani un' Uomo, Quello sopra tutta la Terra sempre si che vivesse secondo la Natura; ora è folleva, e dove trova da volane in alto, poco men che miracolo, trovate un ivi più fi rallegra. Per lo che il trattare Uomo, che viva fecondo la Grazia ; di comporte, ed unite questi due spiriti solo perchè lo spirito della Grazia, che insieme , è lo stesso, che trattare di u- una volta era comune a tutti i Fedeli , nire , e comporre Acqua , e Fuoco : e ora è rariffimo , ed è più rosto passeggie-Aquile, e Serpenri. Or perchèrali cons ro, che familiare, e domestico a noi. polizioni di spirito affatto contrati, non Cristianirà, Cristianità, senza spirito di intesero di fare mai in lor vita que pri- Grazia, e di compunzione : se così vimi Elemplari della nuova Cristianira ; viamo, il regno di Cristo esfer non può perchè allo fpiriro della Grazia, fenza nostro regno. nessuna riferva, essi sottomettevano lo Finalmente per dir tutto insieme . lo mini di Orazione , Uomini di Com- est color optimus? Vi è ancora la Fede , . Lez. del P. Zucconi Tom. V.

zia, collo spirito della Natura; e lo spi- punzione, Uomini di Evangelio, Uo-rito dell' Orazione, collo spirito del di- mini supernaturali, suor di qui, dove di-

fpirito della Natura ; perciò è , che lo spirito su'l quale su istituito , e sondato fpirito della Grazia in orazione e com-punzione continua gli formava si bene, fu, che quello, che secte dal Cielo soe a tali gli riduceva, che domati tutti pra tutta la Cristianità nel di della Pengli affetti, tutte l' inclinazioni della na-tuta, essi non sembravano più Uomi-Cristo, di questo egli riempi il suo Evanni naturali , nati per la Terra, e per il gelio, con questo sposò la Chiesa, e se-Mondo: ma Uomini affatro fopranatura- ce il nuovo fuo Imperio; e perchè queli. fatti per il Cielo, per l'Eternirà, per Id- flo , come fu predetto in Ifaja : Eft fpidio: e rant' alto nella supernaturalità del ritus Sapientie , & Intellectus , fpiritus loro fpirito falivano, che altro non vole- Confilii, C' Fortitudinis, fpiritus Scientie vano, altro non cercavano, che patite in orden del prima Timoris Domois. 11.
Terra, dat la vita per Criflo, edir con S. 2. è fiprito di Sapienza, e d'Intelletto J. Pado: Afrih Mundus crestiques eff, d'iprito di Configlio, e di Fortezza; spiego Mundo: Gal. 6. 14. Il Mondo è crotito di Scienza, di Pietà, e di Timor di cefiffo, e morto per me; perchè io non Dio ; in una parola perchè quest'è ipitihò più veruno affetto, o impegno per to fanto, Maestro primo, e Guida di Lui .: Io son : croccfisso, e morto al santità; perciò è, che la prima Cristia-Mondo, perchè il Mondo non ha più , nità, che non con altra direzione , che nè lufinghe, nè minaccie per me, che colla direzione di questo spirito si regomi rido di lui. O Beati Crocessisi di al- lava, era turta santa, e tanta era la sanlora | qual' era la vostra vita, viver so- rità, che in essa fioriva, che di ciascun lo all'Erernità, e a Dio; ed cifer Uo- Criftiano d'allora su predetto dal Savio mini superiori a rutta la natura umana! Justum deduxit Dominus per vias restas, Di tali Uomini , quanti fe ne trovano of oftendit illi Regnum Dei, & dedit illi ora in Cristianità ? Si taffreddo in noi scientiam sanctorum. 10. 10. non falliran lo spirito della Grazia, e delle preglie- la strada, perchè infallibile sarà la lor re ; si riaccese lo spirito della natura, e guida : questo ad essi mostrerà tutto il del paffatempo : ed oh , che Uomini fi Regno di Dio , e in tutta la Scienza de veggono! Uomini grandi in maneggi; Uo- Sanri li formerà : e che di più deliderar mini grandi in politica; Uomini grandi in li può per muovere tutto il Mondo, e ricchezze; Uomini grandi in piaceri; e in al Regno di Crifto far rivoltare ogni pompe: Pompe, piaceri fempre nuovi, e Regno? Ma dove fono ora questi Giusti, di miglior gusto si veggono per tutto ; e abili a santificare colla Dottrina, e coll' per tutto s'incontrano Uomini di bella Efempio tutto l'Universo ? Quomodo, conversazione, e di bel rempo: Ma Uo- quomodo obscuratum est aurum ; mutatus

ma la Fede în noi non ha più, nè il lu- | Proferi in Ifdiatle entri ancora Saule ? me, nè il colore di prima; sol perchè Ma Saule ben presto finì di profetare : gra Fedeli non regna più lo spirito della Fede, e della Grazia; e perchè, mutato lo fpiriro, ogni cola fi muta, e perverre, per ciò la Criftianità è (colotita) e i Cristiani non sono più i Cristiani, che furono . Ciò previde Paulo Apostolo , e perciò scrisse alla Cristianità di Efefo: Fratelli, Sorelle: Nolite contriftare (piritum fanttum Dei , in quo fignati eftis. 4. 30. Non conttiffate con airti spiriri, piene di Dio; ma perche non turti i gior-lo Spirito Santo, dal quale ricevuto ave- ni son giorni di devozione; non tutti i se il Carattere di Cristiani, e di Figliuoli di Dio ; perchè se lo Spirito Santo ci | abbandona, la Cristianità è petduta, e il Regno di Cristo è tutto in confusione . Non è quello uno spirito, che possa accordare cogli spiriti antichi della nostra nascita, e natura : Quello è spirito di Sapienza, e d'Intelletto; e questi sono spiriti di fanciullaggine, e di pazzie : spirito del lor cuore, è spirito del luogo, e quello è spirito di Consiglio, e di Fortezza, e questi d'imprudenze, e debolezze: quello Scienza, e di Pietà; e quefli d'ignoranza, e diffoluzione : quello e tutti que buoni, che qui mi ascoltano, per fine è spirito di Compunzione, e Timor di Dio; e questi sono spiriti di irreverenze , e di baldanze ; e quel che è peggio, chi è più invafato da tali fpiriti, fi crede, fi dice Uomo, Donna di bello spirito . Miseri noi , a che segno fiam ridotti! stimarsi ben forniti di spirito, quando di spirito santo, e divinosiamo totalmente sproveduti. Signori mici, non ci aduliamo; è vero, che ancora a fesso; & sie error peior priore : Mat. 27. giorni nostri si sa qualche bene, qualche devozione, qualche opera di pietà; ma l io temo affai , che a noi non fucceda quel che succede a Saule. Perseguitava quest'empio Re d'Ifraele l'innocente Davidde; ma nel passare un giorno per Ramata, dove con un coro di Proferi a profetare, e a cantate lodi a Dio fi trowava Samuele : Saule di repente gettata l'Afta, e la Spada: Ambulabat ingrediens, & prophetabat . 1.Reg. 19. 23. incominciò a profetare anche egli; e tanto profetò, che per tutto il Regno fu detto in proverbio : Num & Saul imer Prophetas ? ibi. 24. è possibile, che nel numero de'

nicito egli di Ramata usci ancora di Profeta, e tornò al fuo malvaggiffimo spirito di Saule; perchè lo spirito di Profezia non fu in lui spirito della Persona , fia ípirito del luogo, del tempo, e de compagni, fra i quali egli fi trovò in Ramata. Entrano ne'di feftivi Uomini, e Donne in Chiefa: in Chiefa fembrano avere spirito d'intelletto, di pietà, di effere anime luoghi fon luoghi di Profezia, e di Salmi; perciò essi dove trovano, ivi lasciando lo spirito di Dio ; suor di Chiesa, e per le vie, e negl'intereffi, e nelle conversazioni, e pertutto, senza pena, tornano allo spirito umano : e nulla più sono di quello, che erano avanti profetare: solo perche lo spirito di Dio, non è del tempo, in cui esti si trovano. Quando lo spirito di Dio è spirito della nostra vita, e del nostro operare, Uomini, e Donne, iono come dice S. Paolo: Ubique , & in omnibus funt instituti. Philip. 4.12. in sutti i luoghi, in tutti i tempi, in tutte le occasioni portati sono all'Intelletto, alla Pietà, all'Offervanza; perché viver non ianno con altro spirito, che non sia spirito di Evangelio. Ma dove lo spirito di Cristo è solamente prestato dalla congiuntura, lospirito umano ratto torna in pol-64. e un di è peggiore dell'altro. Chi mi ascolta per tanto si tenga forte nello ípirito proprio del Regno di Criflo, per non avere a fentire la minaccia fatta al Veícovo di Efefo nell'Apocaliffe: Movebo candelabrum tuum de loco (uo : 2. 5. O tu, che col Battefimo ascritto fosti al mio regno ; nifi panitentiam egeris : ibi. fe non ti emendi, fe non torni allo foirito primiero del mio Regno in Terra, io cancellerò il tuo nome dal libro del mio Regno in Cielo. Iddio per fua pietà ci liberi tutti da si grave minaccia; ma noi facciamo ogni sforzo, per non incorrerla: Amen.

Commons Langely

# QUESTIONE

Spiritus multiplex, sermones oris tui Job Cap. 8. num. 2.

Della varietà degli spiriti umani, e come da essi sia stato introdotto il rilassamento nella Cristianità.



rito di valore, non di debolezza; spirito, che a Dio sposò la Cristianirà, e certamente effer potrebbero tutti i Crifliani, le ad effi piacelle viver con uno perchè a noi pur troppo piacque ad altri spiriti aprir le porte del nostro interiore ; perciò fu , che tali , e tanti spialto mare succede, gli spiriti, quali venti fi azzuffano fra loro, e tanto ci bergliuoli, fi truova fempre in tempesta. felici effer vogliamo ! La fanta Scienza! adunque, che nella Lezione passara veder ci fece, che l'origine della noftra decadello fpirito ; oggi veder ci farà in quaftiano : In Spiritu Dei signati sumus : ad Eph. 4. 30. nello Spirito di Dio abbiamo te : e incominciamo.

E è vero, come è infallibi-, Non v' è cofa si varia, nè che si facille, ciò, che infegna tutta la mente fi muti, quanto lo fpirito uma-Teologia dell' Evangelio; che no . Le altre cofe, fin che durano, folo Spirito proprio del Regno no sempre le stesse: lo spirito umano sodi Cristo altro non è, che lo è quello , che mutatur in horas : sa lo Spirito Santo; spirito nuo- muta ogn' ora in contrario; e se bene vo di Rigenerazione, non di nascita: non muta sostanza, muta nondimeno paspirito di Grazia, non di natura; spi- rere, muta volontà, muta affetto; e ora è spirito di allegrezza, e oradi malinconia; ora è spirito di prudenza, e feconda la refe di Anime eroiche: felici ora è spirito di pazzia; ora è spirito de compunzione, e ora di dissolutezza: si-nalmente; Est spiritus multiplex, è uno fpirito si augusto, e tanto sublime. Ma spirito, che pare un Complicato di molti fpiriti insieme . Or come in un' Anima fola, quale è l' Anima di ciascun di noi, tanta moltiplicità di spiriti? e come riti entraffero fra noi , che come là in San Giovanni ci avvifa , che non crediamo a tutti gli spiriti, che ci bollono nel cervello? Nolite omni spiritui credefagliano, che la Chiefa nostra Madre re. 1. 4.1. Io non trovo in veruno Aunon più per le perfecuzioni degli Este- tore la soluzione di questo nodo : onde ri , ma per li torbidi spiriti de suoi Fi- per capacitarmi, dirò, che il nostro spigliuoli, si truova sempre in tempesta, rito in se è un solo spirito, ma è va-Miseri noi, che selici esser potendo, in- rio, secondo la variera degl' impulsi, e dell'impredioni , che riceve di fuori: fe riceve l'impulso dalla bile, allora è spirito d' ira , e di furore ; se riceve l'imdenza, akro non fu, che la mutazione pressione dalla slemma, allora è spiriro d'infingardaggine, e di pigrizia. Di più, le fpirito mutato fia l'antico spirito Cri- se l' impressione è di qualche massima , di qualche principio d'interesse, e di bel tempo, allora è spirito economico, e l'effere, e il carattere di Criftiani, dice di piacere ; e per venire al nostro Te-San Paolo . Quali fpiriri adunque furo ma ; se prende l' impressione , e l' imno i primi a Icuotere dall' eller fuo la pulso dallo Spirito Santo , effo affora è Criftianità, e ad introdurre nel Regno tutto foiriro di fantità ; ma fe riceve l' di Cristo il rilassamento, e la perversio- impressione, e l'impulso da qualche spine ? La risposta a questa interrogazione rito Infernale, allora è tutto spirito di fara l' Argomento della Lezione prefen- malvaggità, e di perdizione : Imperciocchè ghi (pirni Infernali , ficcome talvol-Spiritus muleiplex , fermones aris eni . I ra invalano i Corpi ; così , se ammessi fono.

di Luffuria, o di Avarizia, o di tutti i succiò feste fpiesti , che invafata l' avemoltiplicità di spiriti di Superbia, d'Ira, di Luffurra, di Avarizia; e al contratio d'Umiltà, di Orazione, di Grazia, edi Santità , che dello spiriro umano dalla Scrittura fi dicono . Posto ciò , quali di eanti spiriti surono i primi , che nella Cristianità introdussero il rilassamento del primiero fantiffimo costume ? Se è vero il detto, che: Nemo repenie fie pesimus: l'ortimo non diventa pessimo tutto a un gratto; ma a poco a poco incom neia a crollare la Fabbrica, che vuol venire a Terra ; la Cristianità non incominciò la fua decadenza dagli spiriti più malvaggi; incominciò da alcuni (piriti più coperti, e perciò più infidiofi, che invafano fenfibilmente, e tolo nella tovina fi scuoprono . Il primo de'quali, se io non etro, è quello, che a poco a poco indebolifce il fondamento primario di tutta la fantità Cristiana, e la divina santissidi quà incominciò la perversione del Cristianesimo ? Ciascun crederà , che fusse to spirito di Apostalia e ma non su lo spi-l rito di Apostasia intellettuale, perche : la Fede; e nessino da un estremo passa tutto di colpo all'altro . Quale spirito su adunque? Fra tutti gli spiriti enumerati l sparfamente dalla Scrittura , ve ne è uno, che nel Capo del Levitico è detto : Spiritus divinationis: 27. spirito di indoun Serpente, invafato da Satana, inco- Legge; dicafi pure, che quelto spirito

foho, myalano ancota l'Anima; e l'A-I mineiando a parlamentare con lei, l'inpima atora, o è spirito di Superbia, o rerrogo, perche non mangiasse di que! Frutti belliffimi, che aveva davanti? La Vizi infieme; come fu un tempo la Mad- Donna rispose : Iddio ce l'ha vietato : dalena , dalla quale il benedetto Crifto Ne forte moriamur : Gen. 3.3. perche le cacciò feste spiriti, che invasata l' ave- ne mangiassimo, forse ci avverrebbe di van nel cuore. Così spiego io questa avere a morire. Forse ci avverrebbe ? Male, o Donna, male: Iddio non ha detto forse t ha detto con tutta risoluzione, in quel punto, che tu mangierai di codesti Frutti : Morte morieris : ibi. morta saresti ; e tu vai dicendo , forse sì, e forse nò : Eva tu hai preso l'alito mortifero, l'impressione velenosa del Serpente; e se non sai presto a suggire da effo, tu fei perduta. Cosi fu: Il Serpente, vedendo già imolia la Donna, firinle l'attacco, e foggiante: fei pur templice , se temi di avere a morire per un Pomo . Iddio te l'ha vietato , non perchè esso sia mortisero; ma perchè esso ha virtù di divinizzar chi lo mangia ; mangialo pure tu , e il tuo Marito: Et eritis ficut Dii , scientes bonum , & malum : ibi. 5. e vedrai, come ratto farete i Numi del Paradifo . O ribaldo , come entri tu a interpretare il Precetto, a indovinare l'intenzione di Dio, e a fare ma Fede, fine qua, impossibile est place. opinione quel, che è di Fede indubitare Deo, ad Hebr. 11. 6. fenza la quale , bile ? Ma il fatto fu , che la Donna fefar non si può cosa veruna, che piaccia dotta, prima nell'intelletto coll' opinioa Dio . Or qual fit quello spirito , che ne , e poi nella volonta colla brama di effer la Diva del Paradifo, mangiò il Pomo funesto: mangiar lo fece al Marito; e per un for/e entrato nelle parole di Fede, per una falia interpretazione data Nemorepento fit pessimus: L'Apostassa in-tellettuale è l'estremo ultimo opposto del-in perdizione. Questo su il principio della rovma del primo Mondo creato da Dio; e questa su l' origine della rovina del secondo Mondo r sormato da Gesti Cristo. Quando negli Articoli di Fede incominciano a entrare delle opinioni . cioè : quando fra il sì , e il nò ; fra il vinamento; ed è uno ipirito, che si di- credere, e non credere, s'incomincia a letta fare il contraposto alla Fede Divina; e disputare ; e se pur si crede , si crede di andare opinando variamente sopra le co- non più, come a rivelazione infallibile fe, che solo Iddio con Fede indubitabile ri- della prima Verirà, ma come a opiniovela. Veniamo al fatto; e tutto intendere- ne probabile di Platone, o di Aristotile; mo: Eva, abitatrice avventurata del Pa- quando ne' Precetti Evangelici incominradilo Terrestre, era ancora innocente, ciano a entrare delle interpretazioni cae co'l suo Adamo godeva quanto goder priccioses e si tira a indovinate , quansi può nella regione de' piaceri; quando do, e come, e chi sia compreto dalla

il primo ad aprire la porta a tutti gli fpi. | vos in Filio ; & Patre manebitis : ibi. le ma . non è force nella rivelazione di Dio. e nelle parole fante della Scrittura , allora è, che la Cristianità rimane aperta. ed esposta a totte l'invasioni Infernali Or perchè la Criftianità de primi rempi non fapeva fare il bell'ingegno nella Fede, e nella Legge di Crifto; perchè effa udiva con attenzione, credeva con femplicità l'Evangelio, e come del'a Vergine fi legge : Confervabat omnia verba bec; conferent in corde fue : Luc. 2. 19. ciò, che udiva, ciò, che vedeva di facro , tutto quafi venuto dal Cielo; riponeva nel cuore, lo meditava in filenzio, e nell'occasioni ad akri ancora lo rammentava; perciò è, che la Fede di allora era tutta Fede divina; non era divinazione umana; non era composizione d'arricoli e di opinioni, o indovinelli : e l'ofservanza era tutta ofservanza, non era miftura di ofservanza, e di trafereffioni. Ma ora che alle parole de' Profeti, e degli Apoftoli, fi danno delle eccezioni; ora che fopra le Scritture fante fi vanno opinando cento, e mille cofe; ora che a petto della Dottrina di Crifto fi mettono i detti de' Filosofi, e de' Poeti non Cattolici; e fra Cattolici, fe non fi credono, fi leggono almeno, e fi alcoltano volentieri fentenze, e pareri di Ateilino : la Fede non è più la femplice. Fede de'primi fantiffimi tempi , e l' prima fantiffima Criftianità I fol perchè in Cristianirà, pur troppo si è introdotto spiritus divinationis, lo spirito di indovinamenti, che repugna, e conttadice allo spirito de Profett, e deeli Evan-Lex. del P. Zucconi Tom. V.

riti di rilaffamento Criftiano ; perche in voi farà ferma, e forte la Fede; voi quando la Fede non è riverente, non è fer- farere fermi, e forti nella grazia, e vietù del Figlinolo ; e del Padte Eterno : Ma te voi deboli, e perpleffi farere nella Fede; deboli, e perplessi farete ancora nella Carità; e alla mifura, che quella anderà cadendo , anderà cadendo ancora questa; e la disciplina passerà in rilassamento di tutti i vostri costumi.

11 fecondo spirito non meno pericolofo del primo vie uno spirito, che batte un altro fondamento primario del Regno di Crifto . Ifara parlando del futuro Ro denture, dice che egli come altre volce abbiam derro sarebbe staro fornito di setre (piriti , il primo de quali farebbe staro fpirito di fapienza, ma l'ultimo farebbe ttato fpirito di timor di Dio: Et fpiritut timoris Domini replebit illum: 11.2. Non fembra, che lo spirito di timore susse molto dicevole all' Uomo Iddio , che oltre gli altri averebbe avuto ancora lo fpirito di forrezza. Ma perchè lo spirito settennario di Crifto effer doveva lo fpirito di tutta la Cristianità, e sopra i sette suoi spiriri fondar fi doveva il nuovo incemparabile suo Regno; e perchè lo spirito del timor di Dio, come dice David, eft initium favientia. Pf. 110. 9. è principio di tutta la fapienza, e fantità: perciò l'Uomo Iddio, cogli altri ebbe ancor lo spirito del timor di Dio ; per tasciare alla Chiefa fina sposa uno spirito, che le desse il braccio, e grado per grado alla priena offervanza non è più l'offervanza della perfezione la conduceffe. La Chiefa adunque, e la Criftianità è fondata non foto in Fede, e in forrezza , ma è fondata ancora in timore; e di ella dir fi pollono le parole del Salmo 84-41, Pofnifti firmamentum ejus formidinem : Sul timore gelifti. Fratelli, Sorelle, dice nella fita più, che in altro, quafi fopra inconcuf-prima Epiftola S. Gio: Quad andiffis ab lo fondamento, essa è stabilita; perchè, micio, hoc in volis permaneae . 2.24. Non finche le porte della Città di Dio guarvi lateiate mai dat cuore ulcire quel , date faranno da questo fanto timore , che udilte al principio del vostro Cate- non vi farà mai forza veruna, ne umachismo; ritenete quella femplicità di Fe-lina, ne infernale, che entrar possa a turde, che avelte al principio i confervate bare il beato volto della sposa di Cristo. quella efattezza di offervanza", che al Questo fu, che la prefervo ne primi temprincipio imparalle; non date mai luogo | pi; e fin che i fedeli timidi furono riferal malvaggio fpirito di indovinamenti , vari, e cauti a trattar co profani , a ve-di opinioni, e di dubbi: percho fi in vo- dere gli spettacoli delle genti, a udire i bis permanferit , quod audiffis ab initio , i fifche de Serpenti , e il canto delle Si-

rène : effi non temerono mai , ne delle pre effi erano fanti. Ora perché firide lora minaccie de Tiranni, ne delle infinghe del perche fi tcherza ancor negli spettacoli Mondo ; e tutti meritatono non istoria, più licenzioù; perciò è, che se il rimo-solamente, ma profumi, e Altari. Ma re è il primo passo, e più della metà delallor che fra effi entrò un altro spirito , la via alla più alta cima della sapienza e di cui parla Ifaja Profeta, effi non furo- la difinvoltura, e libertà prefente è il rio più i fedeli di prima. Ifaja dice, che principio, e quasi tutto il caminino alla quando l'Egiito stava per cadere in ma- dissoluzione, e pazzia. Videte itaque, no degli Affiri, negli Egizi entrò un cer fratres , quemodo cauci ambulesis , mon to spiritos , dal Profetta appellato spiritus quassi inspetente : ad Epis, 2,5 e perciò verriginis. 19, 14, spirito di vertigine ; e stratelli, lorelle, dice S.Paolo, non vi curala vertigine operò in modo fra loro, che te di effer tanto difinvolti fra i pericoli di ne i Configlieri di stato, ne i Baroni di questo Mondo; siate timidi, siate cauti, e corre, ne gl'Offiziali di guerra, tenelle- non fate, come fanno i pazzi : Qui transo più il piè fermo in veruna tefoluzio- filium & confidunt : Prov. 14.16.che Iprezzane; ma giraffero ot quà, or là; fibre no tutti peticoli, si arrichiano a tutti i etrini, o vomen: i bi, come chi e fra passi, sin che rimangano in qualche sostelicio di vino, che, per tutto si vota, sin, voi temete ancor, nel piano, e sos e per tutto minaccia cadere. Non pote-va Ifaja con maggior vivezna descriver sermato da tutta l'esperienza, che : qui lo stato di quel milero Regno, quando amat periculum, peribit in illo. 3, 27. già stava per cadere, che con mettere chi ama di andare per tutti gli seruccio-al governo di esto lo spirito di vertigine: li, e trabocchi, traboccherà finalmente, sua io non sò apprendere meglio lo sta- e perduto il timor di Dio, chi potrà rito della Criftianità, quando, ceffate le metterlo in piedi? perfecuzioni, incominciò a decadere dal-la fua primiera fantità, che con appren-bene ogni cofa, si trova uno spirito tuto dere uno spirito di verigine non fisica leo contratio alla natura attivissima di tue-nò, ma merale, cioè, uno spirito di di- ti gli altri spiriti; perchè esso non da nò sinvoltura, che scioloto il seno del santo impullo, ne moto a questa, o a quell'altimore, non tien piede in nellup de fuoi tra operazione; ma è tutto in raffreddaantichi propoliti; ma incerto, e inflabi-lre, e sattepidire il fuoco, e l'impulso di le per tutto fi volge, tutto vuol vedere, quello spirito, che sopra tutta la Cristiatutto vuol assaggiate ; e perchè nulla te inità del Cielo (cese nel giorno della Pen-me., ivi cade, dove meno aspertava , recoste. Tutto siamma, tutto ardore, à Vertigine di caore, disnovoltuta di sen- lo Spirito Santissimo della Pentecoste, o so, tu ti ricuopri , quanto pù puoi, e dove entra nel cuore, l'Anima non recreder ti fai vivacità di spirito ; ma tu sta più ne consueti segni dello spirito ualtro non sei , che quella rea liberta, e mano ; ma ratto esce all'imprese più arfranchezza, della quale dice S. Pietro, due, all'erre più difficili, all'operazioni che è velo proprio della malizia, che più fante della perfezione Evangelica; non vuol esser più trattenuta da scrupo ond'è, che que'primi Credenti, uscirono li: Velamen malitia, babentes libertatem: dal Cenacolo del beato suoco si accesi; 1. 2. 16. Libertà, origine di libertinaggio, che , come riferiscono gli Atri Apostotu ti mascheri è vero , ma quantunque lici , creduti surono : Pleni musto . 2. mascherata, tu non stat bene nel Regno 13. pieni sino agli occhi di sumosissimo di Cristo; perchè da te incomincia, chi mosto. Ma quest'altro spirito perniciosiseomincia uticire d'innocenza; e da che fimo, di cui ora patlo, qual è, e che uticiratti in Cilitantia; non di vergon, opera in noi ? Nulla fa, e pur fa canto, pi que fanti fedeli, de quali iu detro, Som- e tanto fere, che nella Criftianità prefenper timidi, femper pavidi, operabantur ju- te non fi rittova più Cristianità antica . hitiam: temevano, tremavano ancornegli Nell' Evangelio fi legge, che Gesti Re-Oratori più ritirati ; e perchè temevan fem- dentore euro una povera Donna : que.

è quelto, che leva allo spirito umano l' cidia; dalla quale è comunemente invaniciolissimo è lo spirito d'infermità spifuoco dello Spirito Criftiano; illanguidifce tutta l' ardenza delle operazioni più è , che spirito di tiepidezza , chiamato da liaja, spirieus seporis . 29. 10. ipirito di fonnolenza, e di letargo; spirito sì malvaggio, che addormenta in modo tutta la vita supernaturale dell' Anima, che essa non è più vita per operare, è vita folo per dormire, e rendere inutile tutta la virtù della Fede . Imperciocchè qual Fede è quella, che è Fede fenza opere? Fides fine operibus morena eft . 2. 26. Fede fenz' opere, è Fede già morta, dice S. Giacomo. E Gesu Cristo per far sapere a tutto il suo Regno, che nessun si afficuri fopra una Fede si addormentata, e inferma, fece scriver da Giovanni nell' Apocalifie al Vescovo, di Laodicea, quefte espresse parole : Scio opera tua, quia neque frigidus es, neque calidus: fed quia cepidus es, incipiam te evomere ex ore meo. 3. 15. lo sò, che tu vivi , perchè non hai perdura affatto la vita dell' Anima; ma sò ancora, che tu vivi in modo, che non fei nè morto, nè vivo; perchè altro (piriro non hai , che spirito d' infermità, spirito di sonnolenza, spirito di tiepidezza, spirito, che ti rende qual' acqua, che dal fuo primo bollore appoco appoco và tornando alla fua freddezza nativa: Spirito si fatto, io foffrir non posso nel mio Regno; perchè io non ho mandato (opra il mio Regno, con ranto apparato, lo Spirito Santo, per veder poi ne'mici feguaci ogni cofa piena di fonno enza, di languore, e di accidia: e perciò a te, o Vescovo di Lagdicea, dico, che se ru non romi a quell'

habebat fpirirum informitatis., & erat in- io colla mia nascita intesi accendere în elinata, nec poterat suffim respicere. Luc. Terra, provocato a fromaco dalla marie-13. 11. che aveva uno (pirito d'infermirà, pidezza, incomincietò a rigettarri dama che non la trasportava in istravaganze, quasi cibo etudo, e indigestibile. Quano pazzie nò , ma curva la teneva ; nè ti fian quelli , per fi quali fcritte furomai la lafciava mirare in Cielo, e date no, e lafciate nella Scrittura queste pa-un fospiro a quelle bellezze immortali , role, io non sò; sò bene, che non so-Pernicioso spirito d'infermità cotporale ca, nè piccola è la sonnolenza, e l'acoperar più follevato, e notile: ma per- fata a' nostri giorni la Cristianità . Si fanno le devozioni, si assiste al divin rituale, che segne nell'anima tutto il Sacrifizio, si recita il Rosario, si vistta il Venerabile . li fa molto : ma con quale spirito si la quel , che faccismo ? eroiche , e fante , e altro fpirito non Far tutio, ma far tutto quafi per forza : Con passo da Infermo, con volto da Agonizzante, con Anima svogliara andare dove fi và a Dio; e mai effer più addormentato, che nelle cose Divine : questo non è suoco dell'Evangelio; non è spirito di valore, è spirito d' infermirà : e perchè collo spirito d' infermità femore addoffo non fi può vivere lungamente, perciò è, che da che entrò questo spirito nella Cristianità, succedono tante cadute, tante morri i e tante ftragi di Anime, che cadono per debolezza, e fi arrendono ad ogni urto leggioro d' iniquità. O invitto Regno di Crifto, come è spariro quel primo fuoco della nostra vocazione, quando i Fedeli : Spiritu ferventes. Domino fervientes : ad Rom. 12, 11, tutto ardore di carità nel servizio di Dio, per nulla avevano patir fame , lete, nudità ; verlar langue, e dar la vita per la confessione della Fede! Ora stare un'ora avanti a un Gesti Crocefiffo; fare di buon cuore un digiuno comandato; incomodarli un poco , per fare un'elemolina; in una conversazione di Credenti dire una parola di Evangelio, tembrano a noi imprese da Giganti : e rale è la nostra svogliataggine, che nell'istesso servizio di Dio, quali fi servisse a un Padrone disperato, chi sfila da una parte, e chi datt' altra; e chi refta, refta in modo, che nella sua negligenza, ben dichiara di volere poco durare nel tervire all' Altiffimo . Confessiamoci adunque , Signori mici, contelliamo il nostro stato : Noi autri siamo infermi nel tervizio di Dio, ardore di fpiriro , a quel fuoco : Ouem e nella via della falure; perchè abbianno veni mittere in terram. Luc. 12. 49. che perduno lo spirito della Cristianica : Ad

ello iospiriumo per tanto, e con vero pietossilimo, riaccendete in net il ve-ientimento a Dio tutti diciamo: Emir-itro Spiriumo 1111, de recentimo de recentimo de recentimo de valere, e di 111 se con el colate i forcie tutto il Re-nebi: facimo terre. Plal. 103. 30. Signor I geo del vostre fantissimo Figiualo. Amen.

## QUESTIONE VIL

Regionem westram, ceram wobis, alient possident. Isaj. Cap. 1. num. 7.

> Quali, e quanti, e quanto perniciosi siano gli Estranei nel Mondo.



incominciamo.

Enchè le recitate parole del vincia, debba chiamarfi estraneo, o sore Proseta si avverassero sopra stiere? Ride ogni uno a tale interrogaziol'infelice Giudea; e i Figli- ne; perchè ogn' un sa, che estranco, e uoli di Giuda fossero quelli, forestiere è chi vien di suora, e non è che viddero con pianto en nato in Paese: Così risponde ogn'uno, trare i Caldel a predare i lor e risponde bene ; perchè così è vera-Campi, a divorare i lor Poderi, e a mente : e quello fignifica l' Etimologia postedere la Terra ad essi pronessa, e del nome Forestiere, e di Estranco. Ma da essi lungamente posseduta; lo nonde se sa uno nato susse in Paese, e pur non meno confiderando lo flato prefente del volesse parlare come in Paese si parla, ne Mondo, credo di pores dire a tutti i vestir come in Pacfe si veste, ne offervar Figliuoli di Adamo : Mileri Figli, a che le leggi, nè obbedire al Padrone del Pacridotti voi fiete ? Le cose più belle del se volesse ; come doverebbe questo tale Mondo, e i tesori più singolari dell'Cri- chiamars : Paciano, o Straniero ? Citftianclinio, vostri surono un tempo; ma tadino, o Estranco, e Barbaro? Rispondi chi fon ora ? Rezionem vessoria, co-rem vabir, aliemi devarane: le Città, le rò, che quì è dove la fanta Scienza c' Provincie, i Regni pieni sono di stra-iniegna una verità, forse non osservara nicri; gli stranicri son quelli , che fror da molti . Tutti sam nati nel Mondo è ton per tutto, e fignoreggiano il Mon-vero, e ciò che nasce, è nasivo, e pue-sano del Mondo; ma Iddio, che è Pa-no parlare è questo; ma quanto sia ve-drone del Mondo tutto, che dice, e coro, e quanto debba piangersi, oggi lo me definisce: quest' articolo ? Parla egli vedremo; e se la Scienza de' Santi co' nella sua Scrittura di que' grand' Idoli., fuoi Principi ci rendesse accorti de' no di que gran Numi, e Iddi, che una votfiri mali , e e' infiammaffe un poco a ta erano ancora in Firenze ; e tutti del selo di cacciar da noi tanta barbarie di pari gli appella, e dichiaragli Dess aliecose, che pur troppo fi è introdotta fra ner, Iddi stranieri : Ma come Iddi stranoi, averemo il pregio dell' Opera; e nieri, o fommo Iddio; fe essi fin nati miti, e ritrovati, e fatti nel Mondo? Per bene appaggiare la Lezinne, e Sono firanieri, perchè essi non fon far-non errare ne principi, che sono i Fon-ti, ne voluti da me, dice Iddio e ciò damenti, e i Cardini di tutti i difcorfi, che non è fatto, nè voluto da me, ab interrogo chi sà, e lo prego a dirmi, tro non è, che estraneo, e sprestiere chi sa, che in qualunque Città, o Pro- nel Mondo, di cui io fono il Padrone:

Iddi, e per tutto dove ne parla, gli appella 'Alienigenas : stranieri , e venuti di fuora ; e da qual altro Mondo fon effi vennti in questo; o Signore, che effi dir fi poffano venuti di fuora, e intrufi nel voltro Regno ? Essi son nati nel mio Dominio, ma nel mio Dominio ad onta mia , fatti fi fono quali io non gli voglio : e ciò bafta per dichiarargli tutti Estranei agli occhi miei , e Barbari nella mia Monarchia . Finalmente parla Iddio de peccatori , de quali pieno è il Mondo, e la Cristianità non è vuota; anzi chi vi è , che dopo il peccato di Adamo peccatore non nasca ? e di tutti proferilce così : Alienati funt peccatores a univa, erraverunt ab utero, locuti funt falla : Pi, 57.4. Gli Uomini fi fono tutti firaniti dall'utero, tutti nascono foreftieri nel Mondo , e dicendos pacíani del mio Regno, son tutti bugiardi : Altissimo Signore, se voi siere quello, che dato gli avete l'effere, e al Mondo nafcere shi fate; come alieni, ed eftranei potete appellargii ? lo gli ho dato l' effere : effi fono mie creature , è vero ; ma creature, che nalcono in peccato, e in peccato vivono , ad altro padrone che a me eile appartengono: Effe apparrengono a me come a padrone della natura ; ma a me non appartengeno , come a padrone della grazia ; e ciò , che a me non appartiene; come a padrone della Grazia, da me è alieno, e affatto tolga il fenno, che a mano introduca ftraniero, nè ad essi altro io posso dire, fe non che: Nescio ver: nescio unde fitis: Luc. 13. 27. lo non vi conoico; io non sò donde fiere : io non vi voglio anul- Dio , e della creazione : e questo è : la nel mio. Regno ; e tutti come estrares. Cosi parla, chi non erra, e parlando definite ciò, che dice . Se per tanro straniero è quello, che a Dio non obbedifce ; e barbarie è tutto ciò , che , centra l'istituzione, e la volontà del Signore, entra nel Mondo; quanti Barbarie è piena la Cristianità : e come sopra la Cristianità, e il Mondo tutto, può rinovarsi il lamento fatto da Do per vinea aliena? 2.21. Come effer può, che

Parla Iddio degl'Idolatri adoratori degl' juna vigna si ben piantata, un Mondo creato con tanto amore, e tu istessa o Città di Dio, Figliuola di tanti miracoli in altra ti fia conversa, e tanto alienata dal tuo Iddio, che egli più non ti riconosca per sua? Ma tant'è, ogni Cirrà, ogni Terra, e il Mondo tutto è pieno di firanieri, e di gente, che nè conosce, nè è conosciuta da Dio. Or fra ranti forestieri, ed eftranei, che altro può trovarfiche estranei modi di parlare, estranei modi di vestire e estranci modi di vivere; e affetti, e coffumi, e peccari del turro forestieri all'antico Mondo creato dalla Sapienza, e dall'Amore Ererno? Sempre fi è parlato nel Mondo; ma parlar tempre contro il fignificato delle parole. per altri ingannare, e sedurre; parlar con poco . o con neilin rifpetto di Dio . e delle cole fante; parlare per accreditare il vizio , e tereditar le virtà , questo è un parlare affatto barbaro, non istituito da Dio. Sempre s'è vestito nel Mondo; ma vestire non per necessirà , ma per pempa; vestir non da rei, ma da trionfanti ; veftir contro il fine delle vefti .. non per coprire, ma per palefare i fegreti della natura ; questa è una moda venuta di fuori, non introdotta da Dio. Sempre nell'Uomo dalla fua creazione vi è ftata la concupifcenza, perchè tempre vi è stato l'appetito inferiorei ma concupifcenza, che prevalga alla ragione, che fottometta la volontà, che per tutto il peccato, e familiare lo renda alle Città , e alle Ville ; questa per verità è una introduzione a dispetto di

Il secondo punto della Lezione, affai nei rilegani farete : In sonebras exterio- più deplorabile del primo. Se il forettierume, e la barbarie venille, e pallalle; male (arebbe ; perché i barbari , ancor quando paffano, lasciano solitudine, e pianto; ma pur con vederli ufcir di flato. in qualche modo farebbe tollerabile . Ma chi può tollerare, che la barbarie non ri sono nel Mondo, e di quanta barba- solo sia ammessa a porte aperte, non solo fia ricevuta a domicilio : ma fia ancora ranto naturalizzata dagli Uomini . che la barbarie non è più barbarie, ma Geremia : Eso plantavi te, vineam ele | è cittadinanza, e civiltà; e l'inoffervan-Etam , quomodo conversa es in pravum , za , e la prevaricazione non è più prevaricazione, ma è confuetudine, e vizio , e coflume si inveterato , che nel pur naturalizzati fra le creature di Die. Mondo adello difficilifima cofa è trova- Mondo , Mondo , chi più ti riconotce fa corron pericolo di abbattersi in qualmo a qual fine al Mondo è venuto, chi in giorno di festa dà qualche ora di basta dire : Uomo mondano. più a Dio, e all'Eternità? Ma questo è il pianto dello stato, in cui ci troviamo; e questo piangeva ancor ne' moi gior- dice : Regionem vestram, coram vobis, ni David, quando nel Salmo 68. diceva: alieni deverant : Figliuoli d'Ildraele, de-Extraneus fallus sum fratribus meis, & generati, e petvettiti, voi avete ricevuperegrinus filiis matris mea : 9. Perchè io temo Iddio, che è l'unico Signore dell' universo: perchè vogho offervar la legge di Dio, che è la più antica legge del ver si deve, io son divenuto straniere a' Terra vostra medesima gli estranei sono miei fratelli ; e perchè da essi sono di- i padroni , e vot gli estranei. Questo è verso, nè con essi mi accordo, a me il frutto, che raccogliete dall'esservialietocca nella Città di Dio ad effere lo ftra | nati dal vostro Iddio, e dalla sita legge: niere; ed effi entrati di contrabando, tanto così difse Ifaja, ed io efclamo: Altiffiprévalgono, che arrivano ancora a dichia- mo Signore di tutte le cofe, per chi fasare nuovo, estrano ciò, che con essi non ceste voi tanti beni di Natura nella creaè esotico, e barbaro : la sola barbarie è zione : per chi diffondeste tanzi beni di quella, che ora fa popolo, e forma re- Grazia nel vostro governo; a chi propubblica. Filii alieni mentiti funt mihi : mettefte l'eredità della Corona, e del Filis alieni inveterati funt , & claudica- Regno nell'altra vita; e in questa a werunt. Pf.17. 46. Altro più non fi vede chi concedefte l'allegrezza, la pace, nel Mondo, che usanze, costumi, peccati, e peccatori venuti tutti di fuori, e Tanti beni a chi li deftinafte Voi, o Si-

re un innocente. Povera innocenza, che per quel Mondo, che fosti da Dio crea-coll'Uomo nascesti, che la prima sosti to? Tu da Dio creato sosti innocente; a possedere il Mondo, e per cui sola il e ora! Mundus sotus in maligno positus Mondo fu creato; dove ora ti trovi, e eft: Jo: Epift. 5. 19. e ora tutto fituato, e dove gli stranjeri ti hanno dal Mondo posto in malvaggità. Da Dio fosti creabandita? Io compatisco tutti quelli, che to tutto soggetto, e arrendevole alla rami alcoltano, e gli compatilco di cuo- gione; e ora, affogata la ragione, tutto re, perchè effi nell'uscir da questa Chie- sei coperto : Concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum; & superbia vita. ib. che estraneo, che gli miri, che tida, e 2.16. di concupiscenza indomita, e affardica : Che gente è questa , che in tal to brutale. E un Mondo si fatto come giorno, e in tal ora, vien di Chiefa con dovrà chiamarfi? I Profeti lo chiamano tanta devozione? Tanta devozione è in- Babilonia, Città di confusione, e Metrofolita, e luor di costume nel Mondo. poli di alienigeni, e stranieri; ma noi Gli Uomini di quello , e non d'altro per meglio dichiararlo , con qual altro Mondo, ne giorni di fefta si danno bel nome appellar lo potremo, che col notempo; e se in tutti i giorni della setti- me di Barbaro è Barbaro era appresso i mana, attendono all'intereffe, ne' di fe- Greci, chi non parlava nettamente la fastivi attendono al piacere: Che nuova vella Attica . Se per tanto nel Mondo gente adunque, e qual singolarità è questa: Singolarità ne giorni fanti attendere Dio istituito nel Paradiso Terrestre ; se alla devozione, a Dio, e all'anima! Che più non si usa il modesto vestire, da Dio parlare è questo, o Cristiani stranieri ? merodotto nell' Uomo primo, e nella E da clii e stato creato il Mondo; da prima Donna; se più non si vive, seconchi è stata fondata la Cristianità; el'Uo- do la legge imposta, e scritta, da Dio; il Mondo tutto è certamente un Mondo si che debba dirfi fingolare, e stravagante, barbaro, che per dire Uomo estraneo,

E oul entra il terzo non men luttuofo punto della nostra decadenza. Isaia to, e introdotto nella Città di Dio riti. facrifizi, e costumi affatto stranieri; ed ecco che gli stranieri han levaro voi di posto, e voi siete quelli, che di tutto Mondo : perchè viver voglio come vi- ipogliati, a tali ridotti fiete, che nella 28. e voi di tutto fiete Padroni; ma voi operate, custodite, e difendete dagli este-ri il vostro Paradiso, in cui son tutti i kebati fon rutri i Beni di Gloria. Così diffe Iddio; e tutta questa beatitudine di cole a noi , come nostra eredità apparteneva . Ma dove è ora il Paradifo terreftre ? dove quella abbondanza di Grazie; dove quella Tranquillità, quella Pace: quelle fante Allegrezze de'primi giorni felici? dove quelle certe speranze della Corona, e quella Consolazione di spirito; quegli Amori innocenti, etanti altri Beni, dove fono spariti, dove? Hareditas nostra versa est ad alienos: Domusnoftra ad extrancos. Jer, tr. 1.2. Gli firanieri han portato via ogni cola ; gli franieri han tutto divorato; e noi a nudità siam ridotti . Entrò nel Paradiso quel Serpentaccio, cacciato di Cielo: ello fu ricevuto, ello fu obbedito dagli Uomini in Terra e ed esso introdusse il peccato; esfo fece ribellare la concupidei , nulla in essa lasciarono in piedi ; te miferie al valor confortiamoci.

gnore ? L' Ecclesiaftico dice, che Bog stranieri , e si tralignato, che tanto più pir bana creata funt ab initio . 39. 30. crede di vivere civilmente , quanto più Beni tutti creati futono per li buo- barbaramente ello vive ? Che fare adunni al principio ; e Iddio a' nostri pri- que si può in un Mondo si farro? Cristo mi Genitori , ancora innocenti , diste : Gesu levò di posto la Tirannia stranie-Ecco il Paradifo, ecco il Mondo, ec- ra, e allor che flava per rallegrare tutco tutto davanti a voi : per voi ho fat- ti i Figliuoli di Adamo , diffe : Nune to ogni cola, e voi dominamini, Gen. I. Princeps hujus Mundi ejicietur foras. Jo. 12. 31. Ora la Tirannia di fuori, fuora farà mandata, e nelle tenebre efteriori racchiusa. Così egli disse, e a noi colla Beni di Natitra, e di Grazia; e a cui el- fina morre l'ciolle la catena. Ma effer (ciolto, e pur rimaner volontario in fervitù, non basta per tornare in liberrà; e perciò, Signori miei, se vogliamo seriamente tomar, quanto fi può, allo stato antico, e rincivilire il Mondo affatto infalvatichito con tanta barbarie di ufanze, e di costumi : ciascum pensi a Casa iua, ciascun' offervi ciò, che è in se, e ne' fuoi, che non v'era a rempo dell' Innocenza; e poi si risolva di fare con rutta la forza ciò, che fi fece , quando, fu rifabbricata Gerusalemme. Dalla Ser-vitù Caldea era tornato il Popolo di Dio; e mentre ogn'uno era intelo a rifarcire le mura - il buon Sacerdote Efdra vedendo, che non baltava riedificar. la Città, se non si ripurgavano i Cittadini da tutto ciò, che di barbarie contratto avevano tra gli stranieri : separè tutte le Donne Caldee, che sposate aveicenza: ed esso apri le porte a tutte que- vano i Figliuoli d'Isdraele; nel tempo delthe novità incognite affatto al primo Mon la loro diffipazione ; e tutte con i loro do ; onde il Mondo non è più il Mondo | figliuoli piangenti rimandolle in Caldea; di prima : e noi fiamo quei , che fiamo feparò rutti quelli , che , difmeffo l'antiesiliati, miseri, addolorati per li mali co parlare Ebreo : Azotice loquebatur : prefenti i timidi , e tremanti per li mali 2. 13. 23. parlavano azzoticamente, linfuturi . Compassionevole fu la caduta di guesorestiere, & decalvavit eos : ibi. 14. Gerufalemme, allorcche, entrati i Cal- e rafegli tutti, affinche derifi fuffero non imitati dal Popolo ; lesse lungamente la ma più compassionevole cerramenre è il Legge di Dio, e bandì, e maledisse turcaso nostro fra tanta barbarie di cost, e to ciò, che non secondo la Legge si era. tante irruzioni infernali, che ogni bella introdotto in Isdraele; e purgata da tutcofa rapiscono, e miserabili affatto ci la ta la barbarie la Città : Fuit latitia masciano. Se noi farem riflessione a ciò, gna in Populo. 8. 17. risorse l'antica Geche dagli esteri pariamo, forse avverrà, rusatemme, e di libertà, di allegrezza, che come in Città espugnata, un dica e di giubilo rifiori ogni cosa. Così sa, all' altro coll' Ecclefiaftico : Milerere ani chi di da vero vuol tornare in buono ma tua , placens Deo . 30. 23. Frarello , stato . Fuora per tanto turto ciò , che abbi di te compassione : e tutti, in tan- di fuori è venuto per rovinarei : entri questo zelo nel cuore di ogn' uno , e Ma che fare fi può , per respirare un tutti gridiamo contro queste azotiche inpoco in un Mondo inondato da tantil troduzioni di vivere tutti facciamoci a

fincivilire il noftro Mondo; effinelle fia pro la Legge, e il voler di Dio in Crabello l'effet vero mondano, cioè, mon- firanità , ancor di noi farà vero quel dano del primo Mondo da Dio creato, che canto il Profeta David: Por exulta non del Mondo introdotto da Setpenti timis & falutis in tabernaculis fultainfernali, e fuora mandata ogni barba rie, cioè, tutto ciò, che per noftra co vina è entrato control'illinuzione, con- i fanta allegrezza, e diferanza infalibile.

# QUESTIONE VIII

Vult , & non vult piger. Prov. cap. 13. n.4.

Quali, e quante sian le contradizioni del nostro volere nella Legge di Dio



contradizione, è impossibile; e l'imposubile, come dar si può in natura? Quan-

istesso non volesse il Sole nel Mondo; pi felici de Virtuosi, ma non vuole la di più, se costul vivor volesse nel sino. Virtu, che è l'antecedonte necessario

L fuono delle recitate parole co , ma non voleffe fentire l' ardore ; di Salomone, ride la Filo-inoltre fe talun di voi , che adorate le fofia profana ; è i Filofofi ; favole ; voleffe andare a i Campi Elisi , Inimici della divina Scritti- felice Regione forterranea di tutti gli Uo ra : alzan qui la voce, e di- mini virruoli : ma non mai voleffe efercono: Che chimere fon que citar veruna virtà; che direfte voi di fle , che da Salomone fi dicono ? Vole- questo tale, o valenti Filosofi ? Voi per re , e non volere a un ora lo fleffo, è risponder bene , direfte senza fa'lo, che questo cervello itravolto vorrebbe, e non vorrebbe tutto infleme; perchè vorrebto è quel, che voi fapere, o Filosofi be- be il Giorno, che è l'effetto, ma non stemmiatori i Ma la Scienza de Santi , vorrebbe il Sole, che è la cagion neceche passo passo ei và scoprendo tutte le saria del Giorno ; e al contrario vorrebprave disposizioni del mostro intelletto, be il suoco, che è la cagion necessaria, e della notta volonta, che lorigini fon mà hon vortebbe l'ardore, che è l'ech no della rovina del Mondo, e del ri- fieto del fisoco ; onde vortebbe ; e non lafamento Criffano ; o get i fari fape vortebbe; per che vortebbe il Giorno in re, quali , e quante fiam le contradizio [e, lima non lo vortebbe chi o. ni del nostro volere nella Legge di Dio. Ascoltate vol la spiegazione di questronon Ascoltate vol la spiegazione di questronon poco importante Argomento; e io ince dore, che da quello è inteparabile; e mincio . I i al olega est a un a perchè ancor fecondo la voltra Dottri-"Unle , of non vale piger: Anone Salo- | na , voler l'antecedente, e non voler il mone sapeva, che volere, e nel punto conseguente necessario: voler il conseistesso non volere la medesima cosa , è guente necessario , e non voler l'anteimpofibile; ima egli volle dire una co-cidente; è lo fleflo, cite voltete, e non fa, che voi non intendere, or b'isloficial i volere il Giorno : volere, e non vole-Pagana Filosofia; e per'iarvela intende-re, i or interrogo, e voi rispondere-nui: Se vi fulfe un'etrevello: il fitano , ività i vuole, ne non 'uvole effer felice che volde fil Giorno , ma nil; punto

di quella (cesa felice all' Inferno; e per sterrogaffero tutti i viventi Figliuoli di ciò tutto infieme vuole, e non vuole. Adamo, nessun di esso direbbe di voler Corre bene questa Dottrina, o Filosofi. andare all'Inserno : e chi è si pazzo, Voi non potete contradire ; perchè essa che andar voglia all'Inserno ? Ma se più è tutta voftra Dottrina. Or sappiate, che soltre fi dimanda : Volete voi, o Fratelquesto è quello , che volle dir Salo- li, volete voi , o Sorelle , lasciare i piamone ; e quelta è la contradizione , ceri, lasciare i diletti di questa vita, e i e la chimera frequentissima fra gli Uo- li peccati? O quanti , o quanti , se non mini : Volere, e pur non volere quel, con la voce, almeno co l' cuore risponche si vuole : Non volere, e pur vole derebbero : O questo poi no: La vira è re quel, che non si vuole. Parlate or satta per godere, non per morir di mafle contralizioni della nostra volontà, giamo, che il peccare altro non è, che parlò nell'Evangelio al ricco Epulone, repolto nell'Inferno; e perchè questo fi doleva nell'Evangelio de fuoi tormenti, Abramo gli rispose : Fili recordare qued recepisti bona in vita tua, & Lazarus situ vero cruciarie: Luc. 16, 35. Che risposta è quella, che voi date, o Padre di tutti i Credenti ? Por troppo fi ricorda l quell'Infelice della ma diffolutezza palfata, e voi per capacitarlo del fuo dolore presente, altro non gli dite, che de' suoi piaceri passari si ricordi? Ma così rispole quell'illuminatissimo Patriarca; nè poteva meglio rispondere, perchè con vita temporale, fono cagione, e antececellaria, non può non leguire l'effetto, il piacer del peccato. o la confeguenza; se per tanto, o mifero, tu pur troppo volesti l'antecedente e non voglio, è che molti ancor tra Fene tuoi paffari non permeffi piaceri, la deli non vogliono peccare, e pur vogliomentar non ti devi di foffrire ora quel, no e cercano le occasioni tutte di peccare: che foffri nel tuo Inferno ; perchè , pre- e questo, che altro è, che volere, e non messo l'antecedente, la conseguenza, in | volete il peccato; cioè che altro è, che quella contenuta, è inevirabile, come una tacita volonti di peccare? Acab eminevitabile è l'ardore dove il fuoco ègia pio Re di Ifdraele, effendo riffoluro de acceso. O amari anrecedenti, o amaris- andare ad espugnare la Città di Ramot fime conseguenze! Ma, o luttuose con- nella Galadite, per timore di cattivo suctradizioni, in cui si vive comunemente cesso, si consigliò co'Profeti dell'Idolo

Voi o Santa Scienza; e se Voi sie-llinconia: Io non voglio andare all' Inre quella, di cui dise il Savio: Scit ver-futias fermonum, & dissolutiones argumen-quanto posso. Ed ecco la nostra manifeterum; Sap. 8. 8. che fola sapere tutte le sta contradizione di volere, e non volefallacie del nostro discorrere, e scioglie- re lo stesso sotto diverso nome ; volere te tutti i falli Argomenti del nostro ti- la dissolutezza , e il rilassamento , ma lassamento, insegnateci quali siano que non volere l'Inferno. E non ci accore del nottro vivere. Il Padre Abramo andar dirittamente all' Inferno ? Si esca adunque da queste infidiose contradizioni, e per iscoprir le nostre fallacie diciam così: Chi vuol peccare, vuol andare all'Inferno : io voglio peccare , dunque io voglio andare all' Inferno; perche è militer mala: nune autem his confolatur, chimera il dire, voglio peccare, ma non voglio andare all'Inferno; questo non voglio, non fi può accordare con quel voglio peccare. Ma fe ricice troppo amaio il dire: Io non voglio più godimento di peccato, rivoltiam l'Argomento, e diciamo così : lo non voglio andare all'Inferno. Chi non vuole andare all'Inferno, non vuol peccare. Dunque io non voglio più peccare. Questo è lo fcioglienfafi incomparabile volle dire : Il tuo mento della prima nostra contradizione; male non ha rimedio, o Epulone: i pia-le a quelta convien venire, per non iftar ceri , le dissolurezze , e i peccati della sempre fra il non voglio , e voglio andare all'Inferno ; fra il non voglio pedente necessario delle pene eterne; e nare nell'altra vita, ma voglio godere in premello l'antecedente, e la cagione ne- quelta; non voglio la pena, ma voglio

La seconda contradizione del voglio . dagli Uomini ! Se ad un per uno fi in Baal : questi per compiacerlo , lo con-

fortarono all'impresa, e a una voce ris- polere il peccato; non volerio in se posero: Va pure, o Re, e non temere, ma volerio nel suo antecedente; non voperche, cunsta prospere evenient tibi : 2. let l'incendio, ma volet dar suoco alla Par. 18. 14. tutto ti succederà bene. Mi- polvete. Chi vuol quel suoco, vuole anchea Profeta del vero Iddio al contrario, essendo interrogato rispose: Tuvuoi dio, non da suoco alla polvere; e chi non la Piazza, e non vuoi ferite, o Acab; ma io ti dico, che tu volendo la Piazza, altro non vuoi che ferite, e morte; perchè se anderai in Galadite, tù non rente di tutti gl'Antori, che, nella vo-tornerai vivo in Sammaria. Il Re vo- lontà del pericolo manifesto, riconoscogliolofo fece arrestare Michea, coll'applau-lo di tutti i falsi Profeti, andò a Ramot, affrontò coll'inimico schierato, confortò i fuoi al valore; ma quando credeva di tornar con vittoria, da ignobile Arciero usci una saetta, che lo colpì a caso . Et mortuus est ; ibi. e prima che finisse la pugna, egli fini di vivere. Misero Re, impara a conoscere, che cola volesti, quando contro il Santo Profeta, volesti la Piazza, a re non conceduta da Dio. Ma noi tutti impariamo a conoscere le contradizioni incellanti del noltro volere. I Profeti, e le Scritture sante dicono: In viam corum ne abieritis : Matth. 10. 5. Non andate dove fi trova il libertinaggio, e il rilaffamento : Fugite juvenilia defideria : 2. Tim. 22. Fuggite di là, dove o nascono questo nostro: non voglio; perchè questo in gioventii, o rinafcono in vecchiaja gli appetiti sediziosi dell' umanità, per- volere quel, che per coperta, si dice di non chè : qui amat periculum , peribit in illo: Eccl. 3, 27. perirà fenza fallo, chi vuol re: Et qui vult deserere amicum, occasiones no. quarit: Prov.10.7. Chi vuole abbandonare l'offervanza, e l'amicizia di Dio, incomincia dall'occasioni, e da pretesti di abbandonarlo. Così dicono i veri Profeti: Ma i Pfeudoprofeti, e i falfi amici al contrario dicono : Che tanti scrupoli, che rante paure ? Non cade , chi non vuol cadere : non pecca, chi non vuol peccare. Andiamo pure fenza timore ; si và , e si dice : Non vado ri necessari di que godimenti passati. Al con cattiva intenzione; non vado per affogare, vado per traftullarmi nel golfo : I fua vira, che piangere, e languire. Chi E tanto basta per esser sienro in coscienza: Fratelio, non bafta; non bafta,ò forella, non bafta : perché qui v' è nna contradizione di volontà . Tu non vuoi peccare ; ma vita eterna; perchè quelli godimenti prevuoi: il pericolo proffimo di peccare; e fenti fono effetti di que' pianti, e dolori quelto è lo ficilo, che volere, e non paffati. Tutto quello Argomento per l'una,

cora l'incendio. Chi non vuole l'incenvuole da fenno il peccato, fugge ancora l'occasione di peccare . Non è questa Teologia troppo rigida, è Teologia corno la volontà implicita del peccato occulto. Non si dica per tanto: Non voglio il peccato, quando si và a tutte le occasioni di peccare; perchè questo è un contradiríi coperto, ma pur troppo scoperro dall'esperienza. Si và non per ricevere la faetta in petto, ma perche si và, dove innumerabili fono gli Arcieri, e innumerabili fono le faette, che volan per tutto, perchè si và senza nessuna difesa di Fede; perchè si và senza nessuna necessità di andare; perchè si và dopo l'esperienza di effere stato colpito altre volte; perciò dichiarandosi finalmente, non si dice più, non voglio peccare; ma a feno aperto fi riceve il colpo mortale; e ivi fi laícia l'Anima, dove si voleva solamente scherzare. Non ci fidiamo adunque di altro non è, che un tacito, un implicito volere. Ma perchè queste non son contradizioni, che faccian per quell' anime pericolare ; caderà chi vuole sdrucciola- sicure , che sì divotamente mi ascolta-

> Torniamo alla seconda parte delle parole di Abramo . Questo disse all'Epulone: Mifero, tu par troppo volefti fempre godere in tua vita; chi vuol fempre godere in una vita, deve sempre piangere, e fremere fra tormenti nell'altra. Dunque a te altro non rimane, che piangere, e urlare in perpetuo fra codefti tuoi tormenti infernali : perchè questi sono effetcontrario Lazzaro non fece mai altro in piange, e languisce con pazienza in una vita, deve sempre goder nell'altra. Dunque Lazzaro deve sempre godere nella

che patole di Atramo ; e l' Argomen- 20, 22. Voi non fapere , nè quel , che to nella nostra Fede è Argomento di chiedere, nè quel , che vogliare . Chieconcludentissima forma , e illazione: Ma dere i primi due posti del mio Regno noi nella nostra Fede , come argomen- nell'altra vita , è lo stesso, che chieder tiamo? Noi vogliam tutti falvarci, e di bevere meco in quel Calice amaro . tiamo ? Noi vogliam tutti lalvacti , e ldi bevere meco In quel Calice amato , tohi v' è , che non voglia falvarfi , e che io fon per bere. Voi adanque, che godere in eterno ? Ma fe poi s' interto- volete quei posti in Cielo, volete anco par : Fratelli, Sorelle, fapere voi , ciò, ir meco venire in Terra, a quella Croche come antecedentence calario convien e e , dove sono io incamminato ? Pote-premettere a i godimenti eterni è Crillo si bi biener Caliceme, quem e pibliarus Geul diste , che Arlta via off, que du- fame ? ibi. Così Cristo rispost a quella tit ad viamo. Matth., 7 ta, pet arrivace constitu volontà di Gioria, e di Regno alla vita eterna e beata bisigna batte e qui e, dove si l'euopre la contradizio-e per confortar tutti col fuo efem- chi dall' altra ; chi riman perpleffo nel pio, aggiunse: Nonne oportuit pa- suo volere, e chi si volge, e dà indiefuam ? Luc. 24- 26. Forse non è sta- ora in nostra vira , con dir sempre : Mi to necessario ancora a me , che sono voglio salvare , non abbiam mai voluto Figliuolo di Dio, patir quanto ho pati- risolutamente salvarci : perchè quanto è to, e morire in Croce, per entrare a Penitenza, e a Calice, e a Croce di nel Regno della mia Gloria? Chi dun-que potrà efimerfi dal patire, fe entrar vuole, dove io, fono entrato in Celeo? l'contradiff, fineze: Io voglio paffare per Questo è l'antecedente, che premetter ignem, & aquam : Per fuoco, e per acsi deve alla nostra salute. Or che diciami qua, quanto bisogua; perché io voglio noi a questo antecedente? Noi diciamo: salvarmi. Si prometta adunque l'ante-Io mi voglio falvare. Bene ; teniam for- cedenie della Penitenza, e della Croce, te questo Voglio, perchè tenza questo e in quello si esamini il nostro volere il nulla si sa. Ma se questo nostro Voglio, Regno, e la Gloria; perchè altro non altro non è, che voler falute, e vita volere, che Gloria e Regno; altro non eterna, elfo non equel Voglio, che firi- è, che nulla volere. chiede alla falute: ll Voglio, che fi ri- L'ultima contradizione più universale, chiede alla falture: Îl Voglio, che fi ri-chiede alla falture, è un voler rutto quel-lo, che è necessario a salvarsi; e perchè e in cul egli comprende tutre le altre s necessario a salvarsi è patire in questa vi- ed è ciò, che il pigro, e noi diciamo : il ta ; e in quelta vita far penitenza, e fu- debole nella fua Fede, e Carità, vuodare, e piangere; perciò, chi altro non le, e non vuole, cioè, vorrebbe effere femvuole, che la falute, non ha un voler, pre vero Fedele, esser vero osservante che basti a falvarsi; ma vuole, e non vuo- dell'Evangelio; in una parola, vorrebbe le la falute : perchè vuole la falute , e effer vero feguace di Cristo ; ma , pernon vuole l'antecedente della falute : chè vorrebbe sempre, non vuole giamvuole il termine, ma non vuole la via : mai quel, che vorrebbe. Le difficoltà, che vuole la vittoria, ma non vuole la bat- incontra, l' erta del fanto Monte, non taglia: vuole la mercede, ma non vuo- l' atterrifono in modo, che dica: Non le il merito; e questo altro non è, che voglio, non posso falir questo Monte; volere, e non volere falvarsi. A quella l'atterriscono nondimeno tanto, che di buona Madre, che chiedeva per li dne ce : Vorrei ; vorrei ; ma questa falita è fuoi Fightuoli Giacomo, e Giovanni, i sì ardua; questa mia età è ancor si fre-due primi posti del nuovo Regno, Cri- sca; questo interesse si importante, que-

e l'aftra parte fi conteneva nelle enfati- fto rispole: Nefeitis quid peratis . Matth.

fla occasione si bella di fare i fattimici, na , ma di viver sempre in rilassamen-mi trattiene per ora ; e perciò vorrei , to Cristiani si fatti non sono i Cristia-ma non posso ancora risolvermi; mi ti- lni , che vuole l' Evangelio , e che Crisolverò nondimeno a suo tempo. Que sto intele formare colla sua Dottrina, e sta è la contridizione perpetua del Pigro ; questo è il perpetuo constitto del Pitrostro questo è il perpetuo constitto del Pinostro cuore ; e in questo constitto del fi Fortezza Città di fole Anime etoiche, passano le settimane, prima di fare quel· quando sarà, che i tuoi Cittadini, i la Consessione i passano i mesi, prima tuoi Cristiani, scossala sonnolenza, con di saccassi da quell' impegno: si passa- lanimo risoluto sappian dire, come in no gli anni , prima di rilolversi di esser | Cristianità si diceva una volta : Eamus vero Cristiano; e tra il volere, e non volere, in perpetuo rilassamento si arriva alla morte da niezzo Cristiano: Cristiano di mezzo volere: Cristiano di sola velleità, che altro non è, che una volontà pigra, infingarda, e rifoluta folo di non mai risolversi alla salute eter-

or nos , or meriamur cum illo . Jo. 11. 14. Andiam con Gesù; e se bisogna morire , morismo con lui : perchè , dove trovar possiamo mortemigliore, che morir feguendo l'Autor della vita ? Questo è veramente volerfi falvare; e fenza questo non sò, se sarem mai cosa degna di salute.

## QUESTIONE

Consequenter , nec Deus vefter poterit vos eruere de manu mea. 2. Par. cap. 32. n. 15.

Delle inconfeguenze degli Uomini nelle cofe di lor falute.

A recitata atrocissima bestem I sapere, che ne Popolo, ne Regno, ne mia di un gran Superbo, da- Iddio veruno ha potuto fin' ora refistere rà oggi a noi l' Argomento all' Armi Affirie ; e perciò, che concludella Lezione, ed infieme di, o Barbaro, che concludi ? Confeil motivo di non poco umi- quenter nec Deus vester paterit ernere liarci avanti a Dio, in rut- vos de manu mea : e per conseguenza to il nostro falso argomentare, e discori nè anche il vostro Iddio potrà liberar rere, quando non discorriamo co Prini voi dalle mie mani. Così concluse quel cipi della Fede . Con grand' animo , e Superbo , e credeva di aver bene con-con formidabile Efercito , apprellato fi chilo : Ma , o con quanta inconfiguen-era a Gerufalemme l'empio Re dell'AF | za argomentano gli Uomini ! Si cile di úria Sennacherib. Alla vista di tantoter- quella barbara conseguenza Isaja, con-rore, tremava la Città, piangevano i sorto il Re Ezechia a non temere: il Cittadini, e il fanto Re Ezechia a Dio Re Ezechia, feguitò a sperare in Dio i sospirava. Quando Rapsace General dell' e che segui ? Un' Angelo trucidò tutto - Armata, prima di stringer l'assedio, se l'Esercito Assirio; Sennacherib scornato ce la chiamata, e disse: In gno haben si ritito alla sua Ninive; e in Ninive tes siduciam setas obsessi obsessi e lessi e dopo pochi giorni si ucciso da suoi medate, o mileri, e che sperare, che disse destini Figliuoti. Ecco come conclude ferite ancora ad aprire le porte, e a for-tomettervi a Sennacheribe Dovreste pur nuovo Temadi Lezione. Il Mondo crede di non etrare nelle sue conseguenze: I riuscita passata, afficurarsi in pec care e noi vedremo quante, e quanto gravi e in offendere l'onnipotente Iddio ? L' fiano l'inconseguenze del Mondo. Iddio Ecclesiastico, che ben intese questa pazfaccia, che intendiamo bene quello nuovo | za inconfeguenza, che è sì comune alcapo di notizia, cioè questa nuova ori-la baldanza umana, da Filosofo pro fongine del rilassamento Cristiano, e dia-

mo principio . Confequenter, diffe nel fuo orgoglio l' Affirio, e concluse male: Confequenter . consequenter, dice ne' suoi discorsi , ne' fuoi difegni, ne'fuoi affari il Mondo; ma quando fu mai, che concludesse bene il Mondo? Offerviamo di grazia in due, o tre Articoli, come argomenti, e quanto paralogizzi il Mondo. In primo luogo, nel Mondo si pecca, si pecca assai, e nulla si teme; e come esser può, che da una inimicizia sì formidabile, qual è l'inimicizia di Dio, nulla fi tema? Nulla si teme, perchè, come riferisce l'Ecclefiaftico, fi argomenta, e si dice così, Io ho molte volte peccato; & quid miki accidit trifte ? Ecclef. 5. 4. e nulla mai mi è accaduto di male; & confequenter , e per confeguenza posso altre volte peccare, fenza nulla temere. Questa è la prima conseguenza, che nel Mondo da malvaggi, e nella Criftianità da rilaffati pur troppo si tira, e nel rilassamento con essa pur troppo si dura. Ma che conseguenza è questa ? La conseguenza . per effer buona, e legittima, deve cavarsi da qualche vero, e buono antecedente. Ma confeguenza sì fatta da qual buono antecedente può mai dedursi ? E chi fu mai, che così argomentaffe? Molte volte fui in battaglia, e non mai fon morto. Dunque non v'è da temere delle battaglie. Molte volte navigai, e non mai ho rotto in Mare. Dunque che può temerfi del Mare ? Molte volte hò tradiro il mio Principe, e son vivo ancora. Dunque che temer si può da' tradimenti? Qual cetvello sì stolido su mai, che argomentaffe così, e che non vedeffe l'inconfeguenza di un si fatto argomentate, chiaro esfendo il Provetbio, che di- peccatori; e perciò qui è dove bisogna ce a tutti : Accidit in puncto , quod non diftinguere , pet non far paralogismo . contingit in anno. In cose per se mede- Iddio è misericordioso; ed o quale, e fime pericolofe , accade in un punto quanta è la fua mifericordia , fuperiore quel che non accade in molti anni . Se essendo a tutte le nostre iniquità ? La per tanto pazzo sarebbe, chi dalla rin misericordia è fatta per li miseri, e sinscita passata arguisse di dovet sempre vi- golarmente per li peccatori, che statut-

Lez. del P. Zucconi Tom. V.

do ci avvisa nel passo medesimo, e dice: Ne dixeris: Peccavi: & quid mibi accidit trifte? Non dite così: perchè Altiffimus eft patient redditor : ibi. l' Altiffimo è paziente, diffimula lungamente le offese, che riceve; nè le punisce sempre in quel punto, che le riceve; ma è Giudice severissimo che tutto segna, che tutto riferva al giorno da lui prefisso, e nulla impunemente lascia pallare. Iddio. è Signor paziente; ma è Giudice severo ancora. O che principio è questo! e da questo principio, ò quanto bene, quanto Infallibilmente argomentar fi può! Io ho peccato: Chi ha peccato, e non teme, non piange è punito da Dio. Dunque, se non so presto a pentirmi, e piangere, io farò infallibimente punito ; e quanto più vado moltiplicando peccari, tanto più vado affrettando la divina Giuftizia, e aggravando la mia causa : perchè in questo Governo retriftimo di Mondo, nulla nulla affatto paffa di fotto, fenza riportare il fuo Giudizio, e ricevere la fua adeguata fentenza. Così per non Ingannarsi convien argomentare co' principj rivelati da Dio, non fuggeriti dal fenfo.

In secondo luogo, nel Mondo si pecca affai , e pure fi Ipera falute , e vita eterna; e perchè? Perchè chi più pecca, e vuol peccare, argomenta e dice: Deus eft Pater milericordiarum; Iddio è misericordioso. La misericordia è satta per li peccatori. Dunque è fatta per me: C' consequenter : io fato falvo . Male . male, o peccatore mio compagno: la confeguenza non è buona; perchè è vero, che è dedotta da un antecedente innegabile; ma è dedotta confusamente, e fenza veruna distinzione sopra tutti i vere in battaglia : qual pazzia farà , dalla ti i miferi fono i più miferabili ; tutto

ciò è vero , veriffino ; ma quali sono fcordia è tutta per li peccatoti . Diffinli pasti è farra la mifericordia? Forfe ton dellinguiamo bene, per non lufinearfi in quelli, che micie non vogliono di miletia, che non vogliono lafciare il lor pecper li peccatori, cioè, per concedere le
cato, e col motivo della mifeticordia, la vogliono, contrizione, e penitenza i

sperano di poter peccare a man salva i peccatori; quello è vero ; è tutta per li ra non promette Milericordia; minaccia lunga, ed alpra penitenza, afficurar di trabitis iniquitatem in funiculis vanitatis; fidanza a promettono . L'Eccleaffice er quasi vinculum plaustri peccatum. 5. dice : De propitiato peccato noli esse se. 18. Guai a voi, che peccate, e poi, ne metu ; neque adjicias peccatum super quali cara cosa, con voi legati tracte i peccasum, Guedicas: Miferatio Domini wostri peccasi; e come in Catto di Tri-magna est: misericordia enim, Gira ab ri fi minaccia in tutta Scrittura, per ta- benchè a te paja di averlo abastanza deli peccatori non è fatta certamente la testato, e pianto ; nè ti fidar di agging-Milericordia, ma è preparata la Giulti gere peccati a peccati, dicendo: Che la zia. Per quali peccatori adunque è fat- Milericordia divina è grande: perchè la ta, cioè, rivelata, e promessa la Mise. Giustizia in Dio da luogo alla Miseriricordia ? Non ad altri, dice San Paolo, cordia, è vero; ma la Mifericordia anche a quelli , a' qualt la Mitericordia , cora da luogo alla Giustizia ; e tu non prima del perdono, concede la penitera puoi sapere , se la tua peniteraz sia ar-za: Am ajoiias bominatis ejus , ac pa-rivata, o sia mai per atrivate ad imtientia contemnis ? Ignoras quoniam beni petrare il petdono de'tuoi peccati : e gnitas Dei ad panitentians te adducit ? finche si vive , viver si deve sempre in Rom. 2. 4. O tu, che pecchi, e da pec-timore; essendo che Nescit homo utrimo care defifter non vuot , che pretendi amore , vel adio dignus fie ? Ecclef. 9. 1, colla continuazione de' tuoi peccati ? L'Uomo in fua vita faper non può, se Pensi tu forse di poterti ridere della bon- degno sia d'amore , o d'odio ? e quanei tà. e pazienza del Signore, con folo spera-furono, che credevano di andare a falure nella fua Mifericordia? e non fai , che te , e andaron perduti? Se per tanto anla Misericordia del Signore, per usarti cora i penitenti più austeri temono della pietà, a penitenza ti conduce? Ese tu a loro salute, miseri noi, se nel nostro pentienza non ti lacia condurre, per te bet tempo, della faltre ci afficuriano o non vè più Micierconia I è de coco un fiol perchè Idido è miciercondio fi Que altro principio di Fede, per abbattere i fit ficurezza, anni quest'abulo di Micierconia perariosjimi dell'Empiera, e i fossimi del riocaviai, è que fiche deve più temeria Rilassimento. Grande, immenia èl mi-i da peccanori, perchè quando fra pecca-riocatia di Doi; ma due fono gil arti i il arriva a tal fucuezza di faltate; alfuoi infolubilmente ligati infieme ; uno lora appunto è, che la falute è più dispeè conceder penitenza falutare; l'altro è rata. Impariamo adunque ad argomentaconceder perdono al peccatore : a que-fio atto di perdono ella non viene mai, flizia divina ; confequenter , confeguenfe non precede la penitenza; e dove non temente i peccatori non devono tanprecede la penitenza, in vano fi spera il to afficurarsi della divina Misericor-perdono. Non si dica adunque, aon si dia. dica mai fenza diffinzione : La Miferi-

que'm feri, quali fono que peccasori, per guiamo Fratelli , dillinguiamo Sorelle . O questo no, Paralogizzanti mici, que peccatori, cioè, per concedere a peccaflo no : Per questi tali non è fatta la tori perdono, e fainte, fenza penitenza. Miscricordia; è fatta la Giustizia; per-squesto è falso; ed è tanto falso, che nè chè Iddio a questi tali nella sua Scrittu- pure i Santi dopo molte lagrime, dopo Giuftizia e Giuftizia feveriffima : Va possono di aver confeguito quel perdevobis, dice egli per Ilaja : Va vobis, qui no, che questi paralogizzanti con tanta onfo di giorno in giorno attorno gli illo cito proximant - Eccl. s. L. Non la ciar conducete. Se per tanto a tali peccato- mai di temere del peccato commello,

Ma perchè il cuere umano è si fat-

to, the downque fivolge facilmente da ponder potete, se non che la Misericonnegli estremi, ne sa tenersi di mezzo; dia, e la Giultizia unitamente si trovano perciò avendo detto di quelli, che trope lin Dio, e sono due attributi statissima. po confidando nella Mitericordia divina, della divina Effenza ; perchè non hanno danno in baldanza, e illaffanento; ora il medefimo obbietto, ne la medefima conviene dire qualche cofa il quegli al- tendenza; la Giultizia tende a punire il conviene dire quantie cha il queri a retinienta, la Onitiva tende a punire a tri, che troppo temendo della Giullizia peccato; la Mileirordia tende a perdo-divina, corton pericolo di date in dif-fidenze, e disperazioni; e pieni di tri-peccatore non si può, se non si punife di si peccato; no si punir si può il peccato; no punir si può il peccato; n Chi ha peccato, deve temere, e temere se si perdona al peccatore ; perciò la affai la divina Giustizia. Chi deve teme Giustizia lascia, che prevalga la Miserire la divina Giustizia, non può sperare cordia; ma in tal maniera però, che il nella divina Mifericordia. Adunque qua-le speranza a me, che ho peccato, può della Giustizia, da se colla penitenza, e rimanere? e fenza speranza, come farò col pianto puniscail suo peccato; e quanio (venturato a vivere, e a morire? Gran do da (e punito l' averà a baftanza, almalinconia, gran triftezza è questa, o lora il peccatore dal pletosissimo Iddio Anime timorate di Dio: Il vostro argomento è sottile, manulla conclude; per- so, e della pena meritata. Così per opechè la fanta Scienza vi d ce , che avete ra della Milericordia si punisce il peccada temere, ma da sperare insieme . Esa- to , e si perdona al peccatore; e perciò miniamo le vostre proposizioni, e sno- è detto: Es miferationes ejus super omnia diamo il Paralogismo del vostro argomen opera ejus . Pial 134. Le operazioni della tare . Chi ha peccato, deve temer sem Misericordia van sopra tutte l'opere divipre la divina Giustizia: Questa è propo- ne; perchè nessun'altra opera divina trofizione veriffima; perchè grandi , e pro- va questa opposizione , che nel suo tefondi sono i divini Giudizi; e perciò Da- nero operare trova la divina Misericorvid nel Salmo 33. si avanza a dire: Ti- dia. Questa è la risposta del dubbio promete Dominum omnes Santti ejus . n. 10. posto ; e perciò tutte le Anime afflitte . Temete ancor della vostra fantità, finchè che per troppo timore portate fono, se vivete, o Santi; e voi tutti, o fervi di non a disperazione, a diffidenze almeno Dio: Service Domino cum timere, & perniciolissime, snodar possono il loro exultate ei cum tremere. Psal. 2. 10. Ser. Paralogismo; e bene apprendere, che vitelo bene, lodatelo affai; ma ancor fer siccome in Dio si da Ginstizia, e Misevendolo, e lodandolo, remete, e trema- ricordia, Mifericordia, e Giultizia in te; perchè saper non possiamo, nè come fantissima armonia; così in noi dar si stiamo con lui, ne quel, che sarà di noi. può, e dar si deve timore, e speranza : Vera per tanto è la prima propofizione timore della Giuftizia, speranza della Midel vostro Antecedente : ma non è gia sericordia . Timore di quella per li pecvera la feconda propofizione, dove voi cati paffati, e per li peccati futuri, a' dite : che chi teme la Giustizia , non quali, fin che si vive , pur troppo sog-può sperare nella Misericordia . E per getti siamo ; speranza di questa per la pemostrarvi questo salso, ditemi, o Ani- nitenza, alla quale ci aspetta, per il perme malinconiche, se voi credete, che dono, che ci promette: Timore per non Iddio sia giusto, e misericordioso insie- dare in presunzione; speranza per non met Senza fallo, senza fallo, noi credia dare in disperazione; e fra il timore, e mo, che Iddio sia mitericordioso, quan-to è giusto. Bene, ma ditermi in grazia iati; e come da motre, sempre se esgure di nuovo; se la misericordia si oppone da peccari sunti. Potta questa andustraalla giultizia, come effer può, che uni bil Douvina della fanta Scienza, perchè, tamente infieme fi trovino in Dio mile o Anime diffidenti , con tanta inconfericordia, e giustizia ? Voi per risponder guenza andare sillogizzando, che se dobene a questo mio dubbio, non abro rif- I vete temere della Giuffizia, non pocete (PC-

sperage nella Missricordia e tenser la vi manda allora appunto diciate col Giustizia e sperare nella Missricordia i dato Giob Se io vedessi Iddio col col-vosi dovete. Anzi , pet yostra consolazione vi dico con tutta ficurezza, che uccidermi, io nondimeno non lascierei atone vi ator con titta titutezza, che decentia, 30 dionalizio di ministrato di quanto maggiore è in voi il timore del di firetare nel luo pietofifimo Cuore: la Ginfiltria, tanto maggiore in voi effet Etimff ecciderit me, vi ijfo fiprabo deve la fertanza della Mifericordia; per 13, 11. Speri admoque, chi teme Iddio: chè quel timore illeflo, che voi avete ma chi quello fanto timore è poco della Ginfiltria, è un dono, che via fa la mico, tema, ma tema affai di non ef-Mifericordia, affinche a lei come a Ma-lere dalla Mifericordia già lasciato in dre ricorriate in tutti i vostri spaventi ; mano della divina Giustizia ; perchè e allorche Iddio parrà più adirato con dove non è timor di Dio , non altto di voi ne travagli, e afflizioni, che tto che Giuftizia può aspettarsi.

### Q U E S T I O N E

Est autem Fides sperandarum substantia rerum, Ad Hebr. c. 11. n. 1.

Di altri falsi Argomenti, e inconseguenze degli Uomini.



no, ma si sperano: la follia argomen- lia umana; e incominciamo la Leziota fopra le cofe apparenti, che si godo- ne. no, ma fpariscono, e si piangono. La menta, per non farci fapere quel, che

Rgomenta la Fede, e argo- [ata, e in continuazione di effa, oggi menta la follia: ma o quan finiremo di vederlo. Per ora balti dire, to diverfamente dalla Fede che tutti quelli, che credono alla follia, argomenta la follia! La Fe chi prima, chi dopo, tutti han da con-de argomenta, come dice fessare, e concluder con pianto: Ergo l' Apostolo nel passo citato, erravimus . Sap. 5. 6. Questa è la consopra cose rivelate, che non apparisco- seguenza di tutti gli Argomenti della sol-

Molte, come altre volte abbiam det-Fede argomenta, per farci sapere quel, to, sono le razioni della decadenza, e che i Santi non sanno: la follia argo- del rilassamento della Cristianità; ma una delle principali è il falso argomeninlegna la ragione. Quella entra nel fu- tar de rilaffati. Sentiamone uno, e imturo, nell'eterno, nell'infinito, nell'im- pariamoli tutti . Quel Ricco dell'Evanmenfo : la follia non esce dal presente , gelio diceva : Anima mea , habes muldal basso, e dal caduco del tempo . La bona, posita in annos plurimos . Luc. Quanto bene, e con quanta conseguen- 12, 19. O me selice ! Lo non sono poza concluda i fuoi Argomenti la Fede, vero ; i miei Granai fon pieni; le mie basta dire quel, che sanno tutti i Cte. Cantine non sono vuote. I Forzieri, denti , cioè, che la fantissima Fede non le Casse mie traboccano di argento , e parla con altre parole, che con le paro-le della prima infallibile Verità : ma con quale è la confeguenza, che da tale qual inconseguenza argomenti la follia , antecedente si tira ? e petciò , ecco la lo vedemme in parte nella Lezione paf- confeguenza : Requiefce , comede , bibe,

Lex. del P. Zucconi Tamo V.

inlare : ibl. diamoci bel tempo, e go le tue ricchezze, i tutoi difegni di chi diamo quanto fi pub in quelto Mondo, faranno; e ciò, che apparatti con tanto uttero godibile . Così fi conclude da chi flutdio , da chi fari godino ? Che rifipoha qualche cofa da spendere ; e questa se all' intima di tal sentenza quel miseè forse buona conclusione? O se da que- ro , e che risponderanno quelli , che fti facoltofi fi dicesse : Io sono ricco . sono nella medesima causa e che da Dunque Iddio mi ha molto beneficato. i beni di questa vira, altro non fan ca-Iddio mi ha molto beneficato . Dunque vare, che infuffiftenti confeguenze; che convien beneditlo, e corrispondergli, risponderan essi a vista della morte? Ma lo non solo ho tutto il necessario al che altro pottan rispondere, se non che la mia condizione, ma ho molto anco- argomentar bene una volta, e dir con ra di superfluo . Dunque convien diftri- pianto : Ergo erravimus : Ecco che spabuirne qualche parte a' poveri . Io fra ritcono tutti i nostri beni; ecco che falqueste mie ticchezze, fra poco ho da liscono tutti i nostri dilegni; ecco attermorire . Dunque preveniamo la morte ; rate tutte le nostre speranze . Dunque eprima di esser diredato per sorza, stac- abbiamo errato; e in tutta la vita non chiamo il cuore dalla Terra, e procu- imparammo mai a bene argomentare, e riamo di accumulare altre ricchezze in discotrere da Uomo ragionevole; per-Cielo. Se da quell' antecedente, dico, chè argomentammo sempre con princi-una di queste conseguenze si cavasse, o pi falsi; e con inconseguenza concluquanto bene, o quanto legittimamente demmo ogni cofa. Mifera confeguenfi argomenterebbe in noftra vita I Ma za : da tutta la vita dovet concludere : dire : lo sono ricco. Dunque riposiamo Ergo erravimus: abbiamo errato in tutti fulle nostre ricchezze; questo è lo stef- i nostri disegni, e discorsi, s. . In sefo , che dire : Io ho due occhi . Dun- condo luogo quelli , che non fono ricque con effi dormiamo quanto fi può : chi , o che vorrebbero ftraricchire , e a lo ho due mani. Dunque non le ado-periamo; o adoperiamole folo in far ma-da fortuna arrivare, ancor effi argomenle. Da quale antecedente s'inferiscono tano, e abusando le sante parole, van tali confeguenze, o Figliuoli di Adadicendo col Salmista: Nos pauperes famo: Se susse vero il principio, che si liti sumus. Psalm. 78. 8. Noi siam nati suppone in questi Argomenti, cioè, che poveri; la nostra Casa è in necessità, noi nati fiamo folo a godere in questa e il nostro Tetto è sempre allo scuro : non nati fainto soto de rilaffati fazeb e perciò o e perciò o e perciò de quella dolente bero legittime; ma fallo , de unmo falle o perciò de perciò de perciò de del principio o quanto falle de do diffic: Adjava na Deu nofero de do diffic: no le conleguenze, che da esso si de proper gloriam nominis sui, libera nos ducono! E perchè da errori non altro, ibid. 9. Voi vedere, o Signore, a che che pazzie si concludono; perciò aquel noi siam ridotti , e quanta sia la nostra ricco tiferito di fopra, che così argo- povertà. Dunque a Voi ricorriamo : mtentava , arrivò dall' alto una voce , e Voi , che Protettore fiete di tutti i che disse: Sentre hac notte animam enam poveri , non indugiate a soccorrerci . repetent à te, que autem parasticujus erunt? e provvedetci. Quanto è bella, quanibi. 20. O pazzo, tu fai i conti fenza il to è tenera questa confeguenza cavata Padrone ; tu fillogizzi fenza la mia Fe- dall' amato antecedente ; e quanto bede ; e dalle cose , che hai , dalle cose, ne concluderebbe , chi ne' fuoi bisogni che vedi , e ascolti nel Mondo , altro concludesse sempre così : Io son povenon cavi, che inconfeguenze stottissime. ro de' beni di fortuna. Dunque procu-Vedi per tanto, quanto male tu argo-menti: Quella notte, quella notte iltel-nostra condizione co' beni di Grazia in istenti: Cipetai notice; quetta notice interi notice contazione co beni di Grazza in di, in cui u vai disponendo i tuoi go- quella vita, e co' beni di Gloria nell' dimenti, l'Anima tua sinor del Corpo, altra. Ma quei, che paralogizzano forni dratchiamara a render conto di se avan- pre co' lor cervelli, non concludon co-ti a quello, che la creò; e i ruoi beni, si; ma co' principi della follia, come

an riferiree nel fecondo capo della Sai do ; e perchè il argomenta édal : nella pienza, argomentan così: Noi siam por di bnono su mai concluso dal Mondo : veri , o per meglio dire , noi vogliamo Antioco arrivò ad Elimaide ; in Elimai-Reatrichire. Dunque Opprimamus pans de fi armarono à Cittadini alla disela ; perem, non parcamus violus, i nes vetes gii opprefit prevaliero a i Potenti ; l'armi revueramus canos; l'o, non, perdo- l'efectito Antiocheno fu battuto, e il niamo, ne a poveri, ne a vedove, milero Re: Fagir inde, & abiar cano ne a vecchi, ne a pupili, si titi giu a prifitia magna: 1. Mach. 6. 9. Si ritirò goni cola ; non si tipetti veruno, str. dalle must con versogna; fuggi con iffortitudo nostra, lex justitia : ib. fi usi la corno ; nella suga cadde di Carrozza ; forza, dove non basta la siode : forti- per la percosta si invermini per tutto il tudo nostra sit lex justitia : nostra Leg- Corpo ; per il fetore si tele intollerabile ge altra non fia, che la nostra prepo-la fe, e a tutti i suoi ; e prima di arritenza , e forza : Quod enima infirmum vare alla fua Antiochia , in Terra ftraest , inutile est ; ibi, imperciocche , chi niera , fra dolori attocissimi , fini vergoè timido, chi è scrupoloso in vende gnosamente la vita. Ecco la conclusiotutte le cole ; in iscavalcare nelle Cor-mai argomentan meglio , che quando ti i Compagni ; in calunniare gl' inno- da tutti i loro paffati Argomenti e dicenti ne' Ttibunali ; in guadagnate con scorsi concludon finalmente : Ergo ermale arti il favore de' Principi , è un ravimus à via veritais. Noi siamo an-Uomo, che a nulla vale, ed è affatto dati per varie vie, noi abbiam tentainutile in quelto Mondo. Se vogliamo ti tutti i cammini, abbiam fatto tutte effer qualche cosa, la prima cosa sia, le corse; ma abbiam fallite rutte le stra-deporte la coscienza, e scordarsi di tut- de; e ora altro non rimane, se non che te le Leggi . Bene , ingegnofamente , o dire , e inutilmente concludere : Erge Protervi ; ma co' vostri ingegnosi di- erravimus : in tutto abbiamo pur tropfcorfi, che di buono concludeste voi po errato.
giammai ? Antioco, scelerato Re dell' Il Mondo nondimeno non è tanto to fi mosse contro la Città di Elimaide mentare ; se ne accorge pur troppo , e aa manifesta. Cosi si argomenta nei Mon- che argomentasse così : Gli altri dani

Asia minore, avendo già esausto l' era pazzo, che non si accorga delle sue in-tio, per riempirlo, con grosso Eserci-conseguenze, e salse maniere di argonella Persia; e si mosse per solo motivo per l'esperienza conosce d'ingannarsi : di fate un ricco bottino in quella Città ma in terzo luogo fa un argomento. a ricchissima, per le spoglie, che in essa cui esso non sapendo rispondere, discon-sociate avea Alessandro Magno. Con re così: Noi erriamo è vero nelle notal motivò, quafi Avvoltojo alla preda ; stre vie ; ma è vero ancora , che per volò in Petila , e diceva : Ho bifogno queste van rutti gli Uomini : queste son d' cratio . Dunque si spogli Elimaide . le vie battute a'nostri giorni , echivi è , Che Configlio di Stato è questo, o An- che non vada, o per le vie del Piacetioco, e come concludi tu il tuo Ar- re, o per le vie dell'Interesse, o per le gomento? Io ho bilogno. Dunque fi rub- vie dell' Ambizione ? e le vie dell' Ofbi , or , in questa , e or . in quell' altra servanza , del Timor di Dio , e dell' Città; or in questa, e or in quell' al- Evangelio, come poco plausibili, ritra Cafa i ora in quefto, e ora in quell' mangono foliratie affatto ", e deferte ditto offizio, dove è più da rubbare. Che s' ha a fare adunque E madaro gli Buono fiatebbero tali confegentre, e de mai tira . Conviene andar dove fii và vero fulle il fuppollo principio, che al- camminare dove gli altri camminar la legge non vi fia, che la forza, c ino. Mala confeguerza, peffinsa conl'inganno : ma erronco , ed empio ef-clusione , e discorso affatto deplorafendo il supposto principio nell' antece-bile, o fervi del Mondo, e schiavi dell' esempio. Saper di andar male, e ga, e la conseguenza, è inconseguen- pure andar dove si và ! E chi si mai ; cor noi? Gli altri vanno in rovina da una nazione, e ora da un'altra; da Dunque in rovina andianne ancor noi i loro Ro medefimi furono oppressi, e Gli altri vanno all' Inferno. Dunque an- calpellati ; e finalmente efterminati rutcor noi andiamo all'Inferno. Chi fu mai ti dalla lor felice Terra promessa, furon si stolido, che così argomentasse? E pure questo è l'argomento più comune di ti per tutto l'Oriente; da quelle istesse quelli, che vogliono vivere alla moda , nazioni, delle quali avevano voluto fee all'usanza, cioè di tutti i Cristiani ri- guitare l'esempio. Allora si accorsero del laffati. Ed è bene un gran pianto , che lor falio argomentare coll'efempio de tra i Figliuoli della Chiefa, Figliuoli tur- più, e ancor effi dalle loro inconfeguenri illuminati dalla Fede, sì pochi fi tro- ze conclusero: Ergo erravimus a via vevino, che sappiano ritorcere l'argomen-to, e discorrere così: Le cose più sin-Felicissimi summo sotto il singolare pagolari, e rare, sono ancora le più pre-giare, e stimabili. L'Osservanza, la Vir-siano sotto il governo della comune notu , la Santità è rariffima nel Mondo . fira fervitii : pazzamente adunque facent Dunque per esser singolari in qualche mo, a uscir dalla nostra gloriosa singocota , per distinguerci da tutti i miseri larità , e a seguitare vilmente l'esempio schiavi dell'usanze, procuriamo di sin- della moltitudine. Impariamo noi a difgolarizzare nell'Offervanza, nella Virtu, correr fempre co' principi fingolariffiminella Santità ; e per vie poco battute della Fede, non co principi volgari deldalla moltitudine, folitari, e felici an- la follia; se colla moltitudine andar nondiamo in Cielo . Questo è argomento vogliamo ancor noi in perdizione . concludente, o paralogizzanti Figliuoli . Molte finalmente fono l'inconfeguendel Mondo : argomento, a cui fano in- ze del rilaffamento umano ; ma una eftelletto non può repugnare ; ma la fol- pressa nell' Evangelio è , che tutte l' allia del secolo non l'intende; e perciò tre abbraccia, ed è la più propria de ride'Profeti governati i Figliuoli d'Ildrae- vendo far le nozze al fuo real Figliuole : Iddio , invitti gli rendeva in Guer- lo , mandò i fuoi ministri ad invitare ra: Iddio, felici gli rendeva in pace; e benignamente turti i Vasfalli al Banchetnel fior della Terra, quasi Figliuoli gli to. Bello era essere invitato da un Re nudriva : quando i Figliuoli d'Isdraele a Tavola : era grande la degnazione di verno, differo a Samuele: Tutte le gen- e alla Tavola di nozze : e federe alla ti attorno vanno per via di Regno, tutte hanno al governo, e al comando un Sposi reali , non era certamente cosa perpetue Guerre, ora civili, e ora stra- gli Eletti. Ma per fare apprendere qual

fuoco alla cafa; alla cafa diam fuoco an- nure : furono battuti , e spogliati . ora

non altro che pazzie si conchidono . lassati del nostro secolo. Fu un Re , di-Eran da Dio per mezzo de Giudici , e ce l'Evangelio in Parabola, il quale doannojati di si infallibile, e amabil go- un Re, che tutti invitava alla Tavola, Festa, agli applausi, all'allegrezze degli Re . Dunque ancor noi vogliamo un sprezzabile : come certamente non è Re, che ci governi : Congregati ergo cosa sprezzabile esser da Dio interioruniversi majores natu Ifrael, dixerunt Sa- mente chiamato a godere delle nozze mueli : Constitue nobis regem , sicut uni- dell' Eterno Figliuolo, e della Chiesa sua versa habent nationes . 1. Reg. 8, 9. Dis- Sposa; cioè a godere delle consolaziopiacque al buon Samuele, molto più dif- ni interioti della Grazia; a pascersi del piacque a Dio, questa conseguenza, ca- Pane degli Angeli nel Sacramento dell' vata dali' esempio della moltitudine delle Eucaristia ; a trattare frequentemente genti incitconconcise. Fu nondimeno col Padre de lumi, col Padre univer-institutio il Regno, su creato il Re, e del ed Mondo in Orazione; a fare in-allora incominciò la Monarchia in Is-l'tima amietzia col Figliuolo Cristo Gesti, draele; ma perchè le conseguenze del sposo di tutte l'Anime, nell'osservan-la sollia non concludono altro, che ro- za dell'Evangelio; ad entrar finalmenvine . gl' Idraeliti fotto i Re furono in te colle Virtu Cristiane nel numero dea tutti faceva : tutti chiamarono alle gomentano di poterli fcufare con Dio, disero, che fecto Tuno, per figura l'ezione, e samità Evangelica ; ed ori motti del nostro secolo, rispose: Vid-lamo emi: Luc. 14, 18. Io ho comprato zione degli onori, or per l'ambiuna Villa; e per confeguenza, che con-cludi un o Villano ? e per confeguenza: lonani dalle nozze celefi; e credone Habe me excufatum ; il Re, e il Fi con quelle loro inconfeguenze di effire reise ad ogni cofa antepongono, sispo estata i mandò a trucidare tutti quel-fe: Juga Boum emi quinque. Io ho lo comprato cinque paja di Buoi a pruno to: Matth. 22. 7. fece altti chiamare va ; e percio . Cui de la cultura de la que la merio mobile : missa en la celiure parodeduco, che ho bifogno di provare fe le : Malis fune vocas; , pauci vere aleriefcono all'artaro i mici Buoi , e alla [di : ibi. 15. Molti fon quelli , che fonozze non polfo venire : babe une ex- no chiarmati alla falute eterna ; ma pergliuolo, Il rerzo, per tipo di tutti quel- dono alle chiamate di Dio: Qui vult li, che fi lascian portar via da i loro omnes homines salvos sieri: ad Timoth. piacei, risose: Uxorem daxi: ibi. An1. 4. perciò pochi pochi moli ion quelcor io hò prefo moglie. E dalla moglie, li , che fiano eletti alla falute. Se ciò
ce inferici tu o galante? Inferito, che è, come è inalibile : non ci lufina me piu piacciono le mie, che l'alghiamo co' nostri vani Argomenti. Corfare : ibi, 18, rutti fi scularono . Non Beati in Cielo,

fia la follia umana, l'Evangelio nella ci-cata Ratabola dei, che i ministri anda-colore tapprefentare la disposizione dei cono, pubblicarono l'invito, che il Re la maggior parte degli Uomini, che arpozze fovrane. E chi volato non fareb lo di non venire alla fanta Fede, o nelbe a tale invito i E pure gl'invitati che la fanta Fede di non attendere alla perglinolo mi scusino, che io non posso veramente compatiti. Ma il Re per venire alle nozze loro. Un'altto, pet simbolo dell'eterno Padre, e del Fi-espressione di tutti quelli, che l'inte-gliuolo, sdegnato di quel pazzo sillova ; e perciò. Che deduci su da que- alle sue nozze : ibi. e allora fu , che culatum ; il Re mi fcufi , e il fuo Fi- chè pochi fon quelli , che corrifportrui nozze: O cideo non possum venire: l'ispondiamo a Dio, che ci chiama al-ione e perciò venga chi vuole a codeste nozze, che io non vettò certamente. Il ono i reprobi, procuriamo in ciò E eosì chi per un pretefto, e chi per di effer fingolari, e di entrare nel picun altro : Caperune omnes fe fe excu- colo numero de Santi in Terra, e de



#### 153 QUESTIONE

Non fit schisma in corpore . 1. ad Cor. cap. 12. num. 25.

Quali , e quanti siano gli scismi , nel rilasfamento Cristiano.



no membra di Cristo: Membra di Cristo to il Corpo presiede; e questo è quello in giorno di Resurrezione? Cristiani se scisma, di cui dice l'Apostolo, che ne licissimi, che sate Corpo con si bel si trova, ne trovar si può nel Corpo Corpo, e membra fiere di si gran Ca-Corpo, e membra fiere di si gran Ca-po : voftro Trionfo e il Trionfo di lui: perche i Corpi viventi fon talmente for-voftra Bellezza, è la Bellezza di lui; ela Beatitudine fua, è voftra Beatitudine sper-non può far diffonanza coll'altra, uno folo chè nelle Membra ridonda titto quel, che effendo il principio, che titte le muove, è proprio del Capo. Così direi se così ele muore solo, dove il bene di tutto il dir potessi a tutti i eredenti. Ma perchè Corpo richiede. Scisma Teologico è, quan-non tutti sono, quali son quelli, che do o un privato, o un pubblico è, qua Ci-to entrati fiano in Cristianità, Iddio fac- tinti, che nella Chiefa fia sempre quelcia, che in tale argomento io trovi po- la concordia, e unione, che hanno le

Araviglie, congratulazioni, e scissima Naturale, in scissima Teologico, e sante allegrezze effer dove in scissima Mistico, o Spirituale. Scissima rebbero gli affetti di tutta la Naturale sarebbe, quando nell' Uomo Cristianità in questi giorni per cagion di esempio, o una mano, o fanti di Refurrezione: imper- un piede, o un occhio, non volesse ciocchè quando lieti faremo, le lietinon leffer parte di quel Corpo, di cui è par fiamo in tal lolentità Dice l'Apoflolo, che e ; nè coll'altre parti accordar fi voleficifitàni tutti ; [ant membra Chrishi: So- se a loggiacere al suo Capo, che a cuicon de dire, es considerano. Le mante de la composition de la constitución de la constitu nostro volgare fignifica quei, cie nei nei nei da Corpo, ne dal Appol di tutta nostro volgare fignifica feparazione, o la Chiefa, ma è una cofa, che non mi feifura di unione, e di concotdia. È dà l'animo di fpiegatia, fe non dico co-petche le feifure possono dividerti in sì : Capo invisibile di tutta la Chiefa, tre classi ; perciò in tre classi ancora come ogn'un sà, altri non è, che Cripoliono dividerfi gli fcilmi ; cioè , in flo Gesù : Chriftus oft Caput corporis to-

Eretico in alcun Articolo della Fede; non farebbe Scismatico, nè dalla Chiesa, nè allorche dispuravano sopra la persona di no Pontefice. Ma qual consonanza tà? Riconosciamo le nostre scissure, e non effer tali, che come sue membra, entrar possiamo a parte della sua gloria.

In primo lungo con poco decoro delnoli di luce, e che le passioni son tutte nostro Signore, e Capo, tutto da una

thus Ecclesia : così in mosti huoghi, ma Figlimote di cecità, e di tenebre; nel ve-fingolarmente a Colossensi nel Cap. 1. der volti tinti di ral fuligine, ben si acn. 8. ferive San Paolo. Or se qualche corge, che essi non son volti propri de membro di si bel Corpo, cioè qualche Figliuoli della Chiesa. Ma per quali co-Figliuolo della Chicia , adoraffe Crifto fe si appassionano i Figliuoli della luce? Figliuolo di Dio, adoraffe il suo Esem. Oh per quali cose! Alcuni per le ricchezze, pio, la fua Dottrina, il fuo Evangelio; che hanno, o che vorrebbero avere, e ma quanto è poi a imitare il sno eseme non le trovano. Altri per gli onori, a pio, a efercitar la sua dottrina, ad ob- quali sono arrivati, o a quali vorrebbebedire alle sue istruzioni, e consigli, si ro arrivare, e non possono. Altri per torcesse più d'un poco , procurasse di que'diletti , che cercano , e che trovati scansar quanto può, e finalmente altro svaniscono. Altri finalmente per altre non ne facesse: come chiamar si dovereb- cose; ma nessuno per cosa, che non sia be un si fatto Cristiano? Egli non farebbe transitoria, e terrena. Per cose adunque transitorie, e terrene si appassionano i Cristiani; e si appassionan tanto, che dal Capo visibile di essa; ma qual fareb- per esse fan risse, e guerre, e a ferro, be col Capo invisibile, e sovrano Pon- e fuoco metton Città, e Provincie ? Actefice Cristo Gesu? Io temo a ridirlo , cordi, chi può, tali Membra co'l loi Cama fe l'Evangelista Giovanni de Farifei, po, e tali Cristiani con Cristo lor sovra-Crifto , dice : che erat schisma inter qual armonia potrà mai trovarsi frà tali cos : 19.16. nacque feilma fra loro , estremi : Cristo venne dal Cielo, e perfol perchè non fi accordavano nel con- chè venne per riformare il Mondo tutto cetto, che formar si doveva di un Uo disordinato dagl'appetiti de Beni transitomo si odiato, e pur tanto miracoloso: rj, e terreni; qual su l'esempio, che priquale scisma sara fra Cristiani, non ac- ma delle parole, egli ci lasciò ? Ciascun cordarsi, non convenire nell'esempio, lo sà: Ma per osservario bene, e inten-e nella dottrina di Cristo? Cristiani ri- derlo, esso si può dividere in due parlaffari , non vi dispiaccia di esser chia- ti ; la prima di quel , che egli non volmati scismatici, già che voi siete si diver- le mai; e la seconda, di quel, che egii fi da quei , che m'ascoltano , e per voi cercò sempre frà noi in Terra. Egli era Fila Cristianità è tutta sbrancata, e di- gliuolo di Dio, e per conseguenza era Sivifa . Al tempo del primo fervor della gnore dell'Univerio; e pure come nacque, Chiefa, i Cristiani quasi Agnelli anda- come visse, come mori? Nacque, visse, vano tutti, dove Crifto Paftore gli gui- e morì tanto da privato, che alcuni Teodaya ; e per farli andar tutti feguitamen- logi stimano, che egli nascendo fra noi , te dove andar dovevano, bastava solo si spogliasse assatto, e sacesse al Padre dir loro : Così fece , così diffe , così renunzia della fina univerfal Signoria . infegnò il nostro Pastore, Duce, c Mae- per vivere in tutto da povero : certo Rto: O non erat Schilma in Corpore: e e che del fuo alto Dominio, non volin tutto il Corpo della Cristianità, scis- le mai ne l'esercizio, ne l'uso, ne il tis ma nessino si trovava; e se pur taluno tolo. Scese dal Cielo, e seco non volne nasceva, come Serpe era da tutti per-lle ne macsia di splendori, ne corteggio costo. Ma ora, che si vede in Cristiani- di Angeli, nè comparsa di Grande, nè contegno di Principe. Nacque in Terra, e avanti a Crifto riforto vergogniantoci di dalla Terra altro non volle, che la povertà, la maniuctudine, l'umiltà; e potendo, come Iddio, tutto poffedere; come Uomo, potendo almeno possedere la Chiefa, nel Cristianesimo si veggono il regno paterno di David, si contentò volti per lo più appatlionati. Chi sa, che di viverc e di morire, come povero Fii Figlinoli della Chiefa fon tuti Figli-gliuolo dell' uomo . Sicche Gesu Criffe

in cercare quel, che egli fugge i Egli in diradicar dal Mondo tutte le cupidigie, nutte le ambizioni, tutti gli affetti disordinati ; noi in fomentare, in nudrire, e fempre più accendere quefto fuoco infernale. Egli in mostrare la via più bella, e ficura; e noi in batter sempre la via più deforme, e precipitofa . Or che direm noi di queste nostre diffonanze? La statua famosa, che sognò Nabucdonofor, era flatua tutto fcifmatica ; perche aveva la testa di Oro, ma poi degradando sempre da se stessa, aveva il petto di Argento, lo stomaco di Bronzo, le gambe di Ferro, e finalmente i piedi di Creta. Tutte le membra nondimeno colla testa facevan Corpo , adattato a questa eteroclita , e incompatta statua, che era; perchè in essa era figurata quella Monarchia, che su sempre piena di scissure, e da se colle guerre si dissaceva. Ma noi come porremo far Corpo, con quell' aurea Tefta del Figliuolo di Dio, da cui tanto discordiamo ? Quello non mai, e noi mai fempre rivolti alle cose terrene: quello nato a riformare, e noi a confondere sempre più il Mondo: quello a deftra, noi sempre a finistra incamminati : Questo per vetità è uno Scilma affai maggiore del fogno del Re Caldeo . O Criftiani , perche tanto vi piace di effer divifi dal vostro Capo ? La sua condizione, la sua grandezza, e il fuo trionfo in questi giorni, non par, che ci configlino a fare feifma da lui.

Amare, seguire con tutta la passione i beni della Terra, e tutte le cole mortali, questa è la prima parte del nostro scifma: perchè questo è contro la prima parte dell' Esempio di Gesti Cristo, che di ebbe', che non curanza, e disprezzo.

parte; e noi tutti dall' altra : Egli in to fi lasciavan prender da quelle , tanto fuggire quel; che noi cerchiamo; noi si lasciavano atterrire da queste. Onde egli per fanare in tutto il nostro guastiffimo genio , e riformare i difordini del Mondo , quanto fuggi , quel che da noi più fi cerca; tanto cercò quel, che da noi più si fugge; è allor che era per entrare nel Pelago amariffimo della fua Passione, rivolto a suoi Discepoli con volto di Paradiso, protestò, e disse : Desiderio desideravi , hos Pascha manducare vobiscum , antequam patiar . Luc. 22. 15. Discepoli, io scesi dal seno del mio Padre celefte, non per defiderio di godere le delizie, gli agi, e i piaceri della Terra vostra; ma per sentire la punta di tutte le spine, di cui la Terra è seminata. Molte ne ho sentite sin' ora: perchè in laboribus à juventute mea. Pfal. 87. 16 da che nacqui fino a questo punto, altro non ho faito, che provare, quanto amara fia, e penosa la vita umana dopo il peccato di Adamo; ma or che sono vicino ad esser legato, ad effer percoffo, ad effer coronato di fnine, e messo in Croce, mi stimo arrivato al fommo de' miei defideri : perchè fra poche ore da tutto il Mondo farò veduto in Croce, coperto di piaghe, e di dolori ; per far fapere a tutti quel , che in Terra amare, e quel, che fuggir fi deve . Tale è l' Esempio del nostro Capo, e di questo egli stesso disse : Exemplum dedir vobis ? To vi ho dato l' Esempio ; ve l' ho spiegato colle parole ; ve l'ho inculcato colla Dottrina ; non folo affinchè voi lo riferiste fra gli Articoli della Fede, ma ancora, Ut quemadmodum ego feci, ita & vos faciatis. Jo. 13. 15. affine che voi facciare quel , che io ho fatto, e andiate per quelle vie, per le quali io fono andato : Perchè : Non est ferous major Domino suo. ibi. 16. Il fertutte le terrene mortali cofe altro non vo non è maggiore del suo Padrone; nè le membra superiori al lor Capo, che Ma fuggire con tanto abborrimento tut-[debbano da le eleggersi le maniere di te le cose penose della nostra mortalirà, vivere ; e perciò vol a me dovete conquesta è la seconda parte della nostra scif- formarvi, se volete esser miei Cristiani. fura; perchè questo è contra la seconda Dall'Esempio di Cristo in Croce rivol-parte dell'Esempio, che Gesti Cristo di tiamo ora l'occhio al costume della Cridiede . Vidde egli , che il Mondo era stianità , ed offerviamo come si vive da tutro difordinató, non foto per le lufin- noi « Oimè ; oimè ! Non v' è ipina in gene de vizi), ma ancora per l'asprezze l'Eera, che nel Figliuolo di Dio non delle virtù ; è che gli Uomini, quan- labbia fatta la farita; e ne v' è fiore

in Teura, di cui i Figliuoli della Chiefa [ qual giorno a noi fatebbe' il giorno di non vogliano farsi ghirlanda . Il Capo Pasqua? celebrar la Resurrezion del Catutto ferito ; le membra fempre delicate : po, e le membra feifmatiche vederfi Quello di buon cuore abbraccia la Cro- escluse da tutta l'immensità della sua gloce ; queste dalla Ctoce suggon quanto ria ? Non è certamente la più gioconda più possono lontano : Quello raccomanda far penitenza; queste attendono a fat peccati ; e fe qualche travaglio si affaccia in lontananza, che altro fi fa, che dare in querele, e in ismanie ; come se il Capo, e il Maestro altro esempio la sciato non avesse, ne altro insegnato, che di viver sempte in piume, e in rofe ? E questo è forse esser membra unite a quel Capo ? effer Ctiftiani feguaci di Crifto? Allorche Roboamo Re di Giuda intimò al fuo Regno alcune gravezze, più di quelle, che si erano costuma-te sin allota; dieci Tribù d'Isdraele, facendo assemblea, disseto: Que nobis pars in David? aut que hereditas in Filio Ifai? 2. Reg. 12. 16. Che abbiam noi che fare colla Famiglia di David? e che abbiam che partire col Regno di Giuda ? Regni egli da fe; e noi da noi . Così differo . ma, che non mai firiuni, finchè l'uno, Dio: Qua nobis pars cum Filio David ? Che abbiam noi che fare con Cristo Figliuolo di David? dice, non in parole, Vita, il suo Esempio è adorabile ; ma non è imitabile da noi. La fua Dottrina è celefte, ma non è confacevole a noi, nostra qualità, il costume, e l'usanza del Mondo non foffre tante gravezze; vid, che satebbe di noi, o rilassati ; e to costa a Gesù Crocefiso, è usanza già

cofa del Mondo : effer membra, e non effer ammessi a veruna parte di vita . da un Capo, e Signore sì grande.

Finalmente il Figlinolo di Dio, spiegando l'intenzione primaria della fua venuta in Tetra, diffe : Filius hominis non venit animas perdere, sed salvare. Luc. 9.56. Il Figliuolo dell'Uomo non è venuto per opprimere colle gravezze, ma per falvar l'anime di tutti colla penitenza . Lo stesso consermo , quando consacrando il Calice proferì : Hic est Calix Sanguinis mei , novi & aterni Testamen-ti , qui pro vobis , & pro multis , essundetur in remissionem peccatorum . Ex Evang. Questo è il Calice del mio Sangue, che fra poco verserò tutto dalle mie vene , per la falute vostra, e di tutta la moltitudine degli Uomini, in temission de' peccati . Finalmente da tutto l' Evangee petchè differo così, fecero quello scif-lio altto non può raccorsi, se non che quanto fece, quanto diffe, quanto pae l'altro Regno non fu efferminato da ti il benedetto Crifto, tutto fu per la falute dell' Animenostre; eper esfere come è chiamato, Salvadore del Mondo. Questo scendet lo fece dal Cielo: quema in fatti il nostro rilassamento; la sua sto lo confortò a soffrite, quanto soffri ne' fuei penofissimi giorni , e a morir di buon cuote in Croce. Tenera intenzione, magnanima imprefa, tanto combatche fiamo tetteni ; la nostra nascita , la rete, tanto patire , per la salute di tutti ghi Uomini ! Ma chi v' è, che in tale intenzione, e impresa accompagni il suo ne si può viver sempte fra le spine , e Capo superno ? e che per la salute prosempte aver su le spalle una Croce. Egli pria, faccia quel, che per ella fece Criofferisce a chi lo segue un Regno in Cie- sto Redentote ? Anzi chi v' è, che all' lo; ma noi ci contentetemo del nostro Anima sua, Anima immortale, Anima piccolo stato in Terta : Que nobis pars tanto amata, tanto cercata dal Figliuo-cum Filio David ? Così si dice in fatti ; lo di Dio, non anteponga il suo Cote così in fatti fi fa fcifma: Ma fe in que po, che fra poco deve infracidare in un sto scisma, pur troppo dichiarato, il Fi- sepolero: quasi il pensiere dell' Anima, gliuolo di David oggi ttionfante, e in e della falute eterna, fia un penfiere, punto di aprire le porte del Cielo, a noi uno studio da Claustrali ? Agli interessi si rivolta, e dice: Qua mibi pars cum temporali, agli onoti, agli applausi del Filis hominum? Che ho io che sare con Mondo, alle soddissazioni animalesche è Uomini sì fatti ? Essi non si vogliono rivolta tutta l'applicazione de' Ctedenunite a me. Da me adunque vivan di ti; e per un piacete brutale perdet l' A-visi. Se così dicesse il Figliuolo di Da-finma, giocatsi la salute eterna, che tanmmmeffa, e talvolta applaudita ancora in re? e fe a lui uniti non fiamo; qual Crillianità. O milori noi, fe non ci ac- farà la noltra divisione; Per l'orrore di corgiamo dello Sciffna, che noi faccia si funcfla divisione, si on forzato a ralmo con Crifto Redentore! Servatemi- legratmi con quelli, che mi afcoltano, si purum Mylam: a. Ret. 18. 5, c. a dir loro: O quanto bene facefic ad Non fetire, non occidere, coniervatemi elegere di effere uniti fino alla morte di coniervatemi di coniervate di conierv il mio Figliuolo Affalon, diceva con col vostro Cristo; e contro tutte le lu-paterna tenerezza a' suoi Offiziali Da singhe, e minaccie del Mondo a dire: paterna tenereceza une contanta area logis, que municare en contanta actualidade para la contanta actualidade para que para que instanta en contanta actualidade que para que instanta en contanta actualidade que la contanta actualidade que per li quali he tano patien, diec cifido non lo fegua con rutte lo figirito fino al ministri della, divina Guittizia. Mai fepolero: perché quefo giorno di Rofe noi fiam quelli , che in ciò facciamo furrezione ben dichiara quanto fian beascissiona da lui; e quanto egli sece per te quell'Anime, che sono membra di Ca-salvarci, ranto sacciam noi per perire; po sì glorioso, e di Signor si dominanin che altro ci potremo noi a lui riuni- tc, ed eccelio.

# QUESTIONE XII.

Multa quidem membra, unum autem corpus, 1. ad Cor. cap. 12. num. 20.

Delle strane incoerenze, e scompagnature del rilassamento nelle cose della falute.



verirà, e intelletto, mai non v'è unio-ne di spirito; e ogni cosa è in consusso vedremo fra poco: intanto prepariamone, e (compiglio : Così dicemmo nelle ci a u irre, quanto mancati famo dal pri-Lezioni paffare al noftro rilaffamento : mo tervore della Criftianità antica; e Ma oggi, che diremo di più, per non incominciamo: Ulcire dal filo prefo, di rixtovare tutte

Multa guidem membra, unum autem re plave emporazioni et infanancino i o levigare. Noto monte i ofanente, i ma ripplio di monovo, e dico: i Il Mondo è li, e e diverte fono le membra del nopieno di inconfeguenze nel difcortere , litro corpo i ma elle nella loto divertità e pieno di (conneficion i nell') operare ; laccordansi bene fia loro, che formar ma è pieno ancora di incoerenze nelvi i possiono un corpo solo; e per la convere, ed ecco un' altro scisma più uni- servazione di esto, operar con tanta u-versale, ma meno osfervato del primo. mione, che come dice nel citato luogo Il primo, di cui ultimamente parlam- San Paolo : Si quid paritur unum mem-

L Mondo è pieno d'incon- Capo, cioè, de' Criftiani col lor Capo feguenze nel discorrere ; il Cristo Gesù: Questo secondo è uno seis-Mondo è pieno di sconnes ma del Capo colle membra, cioè, del sioni nell'operare, e perciò nostro spirito colle operazioni delle noil Mondo è tutto in disori stre potenze. Quali siano queste scissidine ; perchè dove non è re , e incoerenze ; non di mombra col

le prave disposizioni del rilassamento? lo corpus. Non molte solamente, ma va-

gloriatur umm membrum, omnia mem vendo il lot (anto viaggio per il Deferbra come audent: n. 26. Se di qualche co- to, dice, che: fra Dei afcendia super ess. e ranta corrifpondenza di parti ; tanta re : Cor corum non erat reftum cum co : renza di corpo , e di operazioni natu- fona , e co'l cuore rimanevano in Egirrali , qual' è la coerenza dello spirito , to ; sagrificavano a Dio , e amavano gl' e delle operazioni morali , ovvero per Idoli ; offervavano la Legge, e mormonon parlare da Filosofo Platonico, ma ravano del Legislatore; seguivano la Nuda Filososo Cristiano, qual è la nostra vuola condottiera, ma solo per forza, coerenza nelle operazioni della nostra e dicevano dentro dise: Che Guida aefliano; come la natura fenza nostro stu- to, non coheret, non aderisce a quello, Mosè Legislatore; e pure David descri- gli occhi in Cielo, cantan le mie lodi?

fa fi doole un membro, tutte l'altre Pl. 77. 30. Iddio fi (deend con effi ; c membra fi condolgon con effi ; c edi perchè, (e effi erano uficiti dall' Egitto, qualche cola fi pregia un membro, con [e erano incaniminati alla Terta promefi effo si pregia, e si vanta tutto il cor- sa, se andavano dove Iddio gli conducearmonia di corpo! Tanta moltitudine , graditi , perchè effi facevan tutto, epudiverfità di membra, e tanta coerenza ibi 37. Il lor cuore era (compagnato da di operazioni ! Così ci volle Iddio, e tutta la rettitudine del lor viaggio, Effi così fiam tutti formati . Ma in tal coe- andavano alla Terra promessa colla per-Fede, qual è ? La Fede c' infegna il co- rea, è questa? Se potessi, quanto volennoscere, l'amare, il parlare, il cammi-tieri, scapperei da si fatta condotta! Ed nare, e l'operare, e tutto il vivere Cri-ecco, che il cuore; ecco che lo spiridio, c'infegna il conoscere, il volere, che si fa di berie; e perciò, ecco la priil parlare, il nudriefi, e tutto il vivere ma scompagnatura, il primo scisma, la naturale. Nella vita naturale, tutte le prima incoerenza del nostro spirito : Incofe van bene; ma come vanno nella coerenza non men luttuofa di quel, che vita Cristiana? Se, spiegando la Scienza luttuosa sia l'incoerenza dell'arsa Pentade' Santi , parlar fi deve fenza adulazio- poli . Riferifcono l'Istorie, che anche in ne, quanto poco è quello, che di coe-quella nefanda infelice Terra germo-renza, e di armonia in Criftianità lascia gliano l'Erbe, nascono i Fiori, e matuil rilassamento! In Cristianità si opera, rano i Frutti; ma in appressare ad essi la e fi opera molto secondola nostra Fede; mano, altro non trovasi, che Cenere, perche si và alle Chiese, si visita il Ve- e Zolso di pestisero odore: sol perchè rabile, si recitan preghiere, si frequenta- l'essere non corrisponde al parere. Si no ancora i Sagramenti ; in fomma le va a' Santuari , fi stà avanti gli Altari , mani, i piedi, la lingua sono spesse vol- si celebrano le Feste, si recitan preghiete in buona offervanza; ma fe lo spiri- re; chi vede, dice: O che buona Gento, con tale offervanza non accordaffe, re, o che Popolo divoto è questo ! Ma quale sarebbe allora la nostra incoeren- Iddio, che penetra al fondo di tutte le za ! Il corpo tutto davanti agli Altari : cofe , fopra quanti , e quante , che non la persona tutta in atto di Pietà , e di son qui , dice adirato : Nomen habes , Religione; ma lo spirito dov'è ? il cuo- qued vivas . O mortuus es; nomen habes re dove vat e l'Intenzione dove mira? qued vivas, O mertua es . Apoc. 3. I. I Figliuoli d'Ildraele erano usciti dall' E- Oen' un ti crede di buona vita, e pur tu gitto , come Iddio comandava ; dall' E- fei morto , o Figliuolo ; tu fei morta , o guto camminavano verío la Terra di Pro- Fanciulla : tu fei morto , o Cittadino : e missione, e camminavano senza disordi- l' opere vostre son tutte morte. E perne in schiera di Esercito; nelle lor mar- chè, o Signore? Perchè Voi sate opere chie, nelle loro flazioni firegolavano fe- buone, opere di vita eterna, ma fenza condo la regola della Nuvola Condot- cuore; e ciò, che si fa senza cuore, che tiera, fimbolo espresso della fantissima Fe- tutto avviva, che altro esser può che de; facevano i Sacrifizi preferitti davan- morto ? Vengono alla mia Cafa, piegan ai al Santuario; offervavano la Legge di le ginocchie alle facre Immagini , alzan Cor autem corum lange oft a me . Matth. pere fon tutte buone , tutte fon upere vería.

Ma questa per esfer una incoerenza troppo luttuola, rare volte succede fra noi ; così almeno mi giova di credece ; e chi può credere , che si vada alle Divozioni , per onorare gl' Idoli ; o ne ci resta, se perdiamo il bene istesso . fra le devozioni del Sommo Iddio . cogl'Idoli fi trattenga l'affetto? V'è nondimeno un altra incoerenza non tanto lut ruola, ma ò quanto più familiare al noftro rilassamento ! ed è più tofto incoerenza di spirito svagato, che di cuore non fano. Chiunque opera, opera con qualche intenzione, cioè, per qualche fine diffinto dall'opera istessa : Ond' è , che Iddio si dichiara nelle Scritture di affinche ficcome da lui devono incominciare , così a lui si riferiscano tutte le nostre operazioni. Ma non sò, come avvenga, che nella vita fopranaturale fi operi, fi operi bene, fi facciano molte cole fante ; e pure l'intenzione non fi accompagni punto colla fantità delle operazioni . Non parlo adello di quelle prave , e perverie mire, e intenzioni di operar bene , per eller veduts , per ellere flimati , per riportar la grazia , e la la vagliono avanti a Dio. Iddio, dice l' lode di quelto, o di quello; non parlo di ciò, perchè ciò appartiene più tofto a scompagnatura di cuore malvaggio, che di spirito svagato i parlo di un cer-to operare, che si fa senz'altra intenzione, che di far quel, che si fa da altri, quel che è utanza di fare; e perchè l' ulanza è , che in quell' ora fi reciti il Rofario, che in quella mattina si facfi vada a quella stazione, che si digiuni in quella yigilia, fi digiuna, fi va al Santuario, fi fa tutto; ma tutto facendo , le fi domanda , perchè fate così ? chi v'è, che allora, a se riflettendo, ri- buone, che si fanno da noi : Vediamo trovi la sua intenzione, e sappia dire, ora una terza incoerenza dell'opere istefperché fi moste a far quel, che fa? L'o- fe, che fanno scisma fra loro, guando fra

15. 8. Ma il lor cuore a me non si av- di pierà, e di religione : ma lo spuito vicina , resta altrove ; e non solo per non è spirito di religione , è spirito di dilattenzione , ma ancor per difaffetto ufanza , e di confuetudine ; perchè l'invà quanto più può da me lontano. Mor- tenzione non mira, non riflette ad altale scompagnatura ! scompagnatura di tro , che a far quel , che si fa ; non a cuore . e di membra , di operazioni, e far quel, che fideve, per piacere a Dio di vita : Operazioni fante, e vita per-lultimo fine : e perchè molte cofe, che far fi doverebbero in Criftianità, non fa fanno da altri ; perciò si fanno solo le cose di pura divozione esteriore, e sa lasciano quelle di spirito interiore, e veramente Cristiano. Miseri noi ! qual beche noi facciamo ? La Chiefa, affinche non succedano si fatte sconnessioni, fin dal principio fece quella bella preghiera. cavata dalla divina Scrittura , e come buona Madre vorrebbe, che tutti i suoi Figlino!i al principio di ogn'opera ancora indifferente, alzallero gl'occhi, e la mira al Cielo , e diceffero : Affienes nostras, quasumus Domine, aspirando praveni . O adjuvando profequere . ut cunita eller l'ultimo fine di tutte le cole , co- nostra oratio, & operatio, à to semper in-me di tutte le cole è il primo principio; cipiat, & per te capta siniatur : Signore, ajurateci colla voltra grazia, accioche da voi incomincino, e a voi , come ultimo fine, fiano indirizzate tutte le nostre operazioni . Ma perchè così pregare almeno fulla prima mattina noi non fappiamo ; perciò è , che si fa molto , e tutto si perde ; sol perchè si fa tutto quel, che fi fa, fenza spirito, fenza cuore : e opere fatte fenza fpirito, e fenza cuore, fon opere tutte morte, che nul-Apostolo : Eft discretor cogitationum, & intentionum cordis: ad Hcb. 4, 12, yuole le opere , ma dell' opere tutte efamina i pensieri, cerne le intenzioni, e più gradì quella povera Donna, che nella cassa del Tempio pose: duo minuta: Mar. 2.24 due minuti quadrinelli di rame , che altri , i quali ivi lasciavano monete di Argento, e d'Oro; perchè quella ciò, ciano le Devozioni, che in quel giorno che dava, dava a Dio; e questi ciò, che davano, davano all'oftentazioni, è

alla pompa. Fin ora vedute abbiamo le incoerenze del cuore , e dello spirito colle opere

de. In Lezione si prarica, e di si giovevole norizia, mi fia lecito riconofcere a minuto tutte le nostre piaghe. Molri fon quelli , che efattiffini fono ne' precetti della Chiefa; ed à quanto fon l delicati, e quanto interrogano per sapere, qual fia la qualità, e quale fia la quantità, e il pelo della refezione permessa nelle sere del digiuno! quando sia, e quando non fia la mezza notte Ecclefiaftica! qual fia l'attenzion dovuta al divin Sagrifizio ne' giorni festivi ! e se l basti assistere , ovvero sia necessario veghi quando il pensiero, quando il desiderio, quando lo fguardo arrivi a compiacenza, e a peccaro; quando il gine nella mormorazione, cauti fono del pari, e rigorofi; ma fe tali fiano in quel' altro precetto, che meglio è non nogilità, effi lo fanno; io folamente sò,

loro unite effer dovrebbero ; fol perche | non un fole , tutti, e non due folamenil nostro spirito non è spirito universale te osservat dovete i mici precetti ; per-a tutte le cose della nostra santissima Fe- chè a ciascun di essi, come a tutti infieme , dovete quella offervanza, che a me dovere: Così dice Iddio, che comanda, e comanda da padrone affoluro: Ego Dominus . Offervare adunque uno, o due precetti, e trafgredirne quattro. o fei , potrà forle quelta dirli offervanza ? Offervanza nò : incoerenza , fcompagnatura si , dice nella fua Epiftola Canonica San Giacomo : perchè se raluno offervaffe tutti gli altri nove precetti e folo il decimo trafgrediffe : di tutta la legge farebbe rco, mentre la legge; per quella sola trasgressione, sarebbe turtiere ancora il Sacerdote ! Ma chi v' è ta scompagnata, e scommessa. Quicum-poi, che con pari delicatezza interro-que totam legem servaverit, offendat autem in une, factus est omnium reus . 2. 10. Una corda scordata basta a guastar l'armonia di tutte l'altre, e a far dissonandizio arrivi ad effer temerario in cofa za ; e tante diffonanze di trafgreffioni grave; quando le parole sieno grave- pur troppo bastano a far sì, che la vita Cristiana sia tutta scompagnata, sconnesmente offensive, e di notabile amarez. Cristiana sia tutta scompagnata, sconnes-za al profsimo ? Chi v'è, dico, che di sa, e totalmente diversa dalla vita de' ciò interroghi, e si faccia scrupolo? Or primi Cristiani; fra quali nè udire, nè perchè tanta minutezza ne' precetti del- vedere, ne immaginar fi poteva cofa, la Chiefa, e sì poca ne' precetti natura- che non facesse quell'armonia, che nelli del Decalogo? Altri poi, rigidissimi nel la Chiesa voleva David, quando diceva: precetto della roba altrui, e nettiffime Servite, lodate Iddio, e lodatelo con mostrando le mani, altro non fanno, tutti gl'istromenti di suono, e di canmostrando le mani, altro non fanno, tutti gl'istromenti di suono, e di can-che gridate contro l'usure, contro i to: ma sate sì, che gl'istromenti siemonopolj, contro l'ingiustizie de'pesi, no bene accordati insieme: Laudate eum delle milure, e de contratti ; ma quafi in Tympano, & Choro ; laudate eum in la reputazione vaglia meno della roba , Chordis, O Organo; laudate eum in Cymhan per nulla levar la fama ora a una balis benefonantibus: Pf. 150. 4. O quan-Fanciulla, ed ora a una Matrona ; ora to ammirabile, quanto celeste sarebbe il a un Cavaliere, e ora a un Cirradino; Coro della Chiefa, se gli stromenti da ora a un' Ecclefiastico, e ora un Re- corda, e da fiato, e battura, cioè, se le golare : e chi fu mai , a cui questi bi | operazioni , e lo spirito , e il cuore , e liofi cervelli perdonaffero? Or perchè la voce si tenessero sempre in buona tanto rigore nella roba, e tanta larghez- confonanza! Ma fe lo spirito, e il cuoza nella fama altrui? Altti per fine nell' re stuonano dalle operazioni, e l' opeuno , e nell'altro genere, nell'avarizia, razioni sconcordan fra loro ; chi può foffrire un si farto (cifma di armonia, e

di coto ? Finalmente l'incoerenza nostra è la sconminarlo, e che passa sotto nome di fra- nessione de'tempi, e de'luoghi. Il Redentore diffe:Operset femper orare, & numquam che Iddio comanda nel Levisico , che deficere. Luc. 18.1. Chi è mio feguace , non uno o due, ma si osfervino tutti in ogni tempo, in ogni luogo far deve del pari i suoi precetti : Custodite omnia orazione , ne mai di orare stancarsi : e pracepta mea, & universa judicia, & fa- perchè: Semper orat ; qui benè semper cite ea : Ego Dominius . 19.37. Tutti , e agit : secondo la spiegazione de Santi d Lez, del P. Zucconi Tomo V.

fa semere orazione, chi fa sempre del 180 pianto, non cade solamente sopra bene ; perciò il Signore preferivendo a' quelli , che accortono ; eade, e printi-tuoi leguaci l'orazione inceffinte, inte-fe raccomandare quel , che fece David , tuario affiftono , e prefeggono . Reveche si protestò di aver' in mezzo del suo rendi Sacerdoti, se noi esercitiamo tut-39. 9. Dica ora chi sà , e chi vede più mo all'Altare; ogni giorno entifamo aldi me, qualfia la nostra coerenza in que la menfa, e pasteggiamo là, dove gli Ansto punto. lo dirò folo fin dove arrivan geli, veggono, offervano, e diciò, che gli occhi miei : la maitina, e fingolar- pur troppo accade, flupifcono. La Men-mente ne giorni Festivi, io veggo gran fa è sublime, il Pasto è divino, e il Papietà, gran devozione in Chiela. Oc-chi ritirati, labra chiufe, fronti dimelle, vuz, qui de Cuelo desendi. Jo. 6. 41. Io orecchie attente agli Evangeij, aile Setti- son Pane di vita sempiterna, che dal ture, alle Preghiere, che ti recitan da- Ciel fon vennto a ravvivare il Mondo gli Altari, e si spiegan da' Pulpiti. O fe- già morto: Qui manducat me, O ipse vilice Criftianità, che di più da te può de- vet propter me : ibi. 58. Chi di me si eifiderarfi , e che di più facevan que' pri- ba , di me fi nudrifice , e per tal nudrimi Criftiani, de' quali , per norma , ed mento : he in me manet , & ego in eo : etempio di tutta la Pollerità, fu Icritio: ibi. e di due facciamo un fol vivenie. Erant perseverantes unanimiter in oratio-ne, cum mulieribus, & Maria Matre Je e divina; e ogni maitina tornate all' su . Act. Apolt. 1. 14. Ma le poi il gior litello eibo; le ciò si referisse la , dove no, se poi la sera, e la notte extripon non comparve mai nè Sacerdote, nè da a quetti fanti principi di giorno, ad Sacrifizio, nè mai fuonò nome di Evanaltri lascio l' offervario; so mi restringo gelio; ogni Popolo, cred' io, ogni Nafolo a dire, che le la noltra divozione e zione direbbe cerramente : Se ciò è , i affilla tolamente alle Chiefe, e agli Ora Criftiani non fon più Uomini terreni , tori i fe la nostra orazione è limitata fon Uomini celesti; e i Sacerdori della folamente alle ore prime del giorno: di Criffiani à non fon Sacerdori folamenpiù, ie l'opere di pieta fono molie, e te, fono Iddi, mentre di Dio ogni matpoche quelle di giultizia; quella è una tina fi nudrifcono. E pure quali fiam grande (connessione di luoghi, e una noi, Signori miei, quali siamo ? Cogrande sconcordanza di tempi , e una priamoci tutti il volto , facciam gemito massima incoerenza di vivere; e sopra prosondo, e confessiamo le nostre dela Cristianità ngni giurno li può tinnova: plotabili incorenze: il nudrimento non ze il pianto di Geremia, e dite: Quomo-corrisponde al cibo; perchè il cibo non do obscuraum est auram: mutatas est esto; corrisponde in nulla ai nostro vivere: optimus : dispersi sune lapides Sanctuarii Pane di Vita la mattina, e Colore, Volpyromu: apperty for impacts of the control of the c ero Edifizio ? Ogni Piazza , ogni Teatro non fi vede , che umania di vita ? ero, ogni Spettacolo vede le rovine del O meno Comunioni , o vita più fanta , Santuario ? Amaro pianto ! ma quel , qui elclamerebbe chi è più zelante di me-che è più, si è, che l'amarezza di que Ma io non elclamo così : si facciano le

Comunioni, si fitequerti la Mensa de le pattecipate delle Provisioni dell'A-gi Angeli; ma ricordiamei tutti, che se tare, è coetrenza approvata dassi Apo-una Comunione basta a fate un Santo 3 stole, che dice : Qui Altari desercento, e mille Comunioni bastar dove viunt, sum Altari paricipant. 1. Cor. 9. rebbero almeno a non effer tanto terreni, dopo un Pasto tanto celeste; ad effer dell Altare, e service a tutte le profann poco più Cristiani, dopo esferci uni- nità del Mondo, è una incoerenza, che si tante volte a Cristo Gesù nella Co-munione; perchè servire all' Altare, forma.

#### QUESTIONE XIII

Qua societas lucis ad tenebras ? 2. ad Cor. cap. 6. num. 14.

Delle strane combinazioni, e accompagnature, che da molti far si vorrebbero nella vita Cristiana.

quadri al nostro rilassamento, fra poco ponderanno altre cose, ma per toccare,

Aolo Santo, Paolo Aposto-lo vedremo. Nell' ultima Lezione par-lo, Paolo Dottor delle Gen-lammo delle strane sconnessioni e incoeti , Voi con profondità di renze del nostro vivere ; oggi il metofpirito interrogate, e io e en do vuole, che si patsi ancora delle straipitiro di contradizione ni missime connessione, e accoppiamenti del rogazione a me sembra poco a proposi que stranssismo, oggi patietemo; e interco. Ciastum sà, che Idido al principio : Comminciamo.

Qua societas lucis ad tenebras? Non Divisit lucem à tenebris. Gen.1. 4. Fece Que societas lucis ad tenebras? Non la luce, e poscia con tanta gelosia la di-vie dalle tenebre, che ne le tenebre al-cora son quelli, che riuscir correbbero vale dante erretue, no file la luce, polí giammai a cinella fanta Scienza, ed effer Santi. Ma compagnarsi alle tenebre; e voi, quasi e quelli, e questi si affliggono, che poposibile fusse, dimandare qual sia l'accio, o nulla riesce loro batter la via deb compagnatura della luce , e delle tene- la falute, e meno quella della fantità; e bre: Que secietas lucis ad tembras ? Che- volendo sempre andare avanti , sempre de adunque volete con tale interroga : it trovano illi principio del cammino : zico e o Santo Apostolo ? Interrogare voi In che urtare voi, o Anime bramose ? e medefimi, die egli, e troverete, che voi qual è la difficoltà, che per giorni, e fiete quelli, i quali con orrenda mostruo sità, ne vostri asfetti, ne vostri costumi, le? La fantità è uno studio più scile di nel vostro vivere, accoppiar volere in- tutti : In altri studi, non rutti in tutti seme Tenebre, e Luce: Acqua, e Fuo ricescono; ma chi in uno, e chi in un co; e in far iali accoppiamenti, e com- altro; solo la santità è quella, nella quabinazioni, disspare tutto il capitale de' le tutti possono riusiere: Uomini, e Donvostri giorni, e non ve ne accorgete . ne; Giovani, e Vecchi; Ricchi, e Po-Questo voste dire l' Apostolo a' Corin-veri; Dotti, e Ignoranti. Che cosa dunti : quella è la forza della sua enfatica que è quella, per cui, volendo noi es interrogazione; e quello, quanto ben ser Santi, Santi non siamo ? Altri ris-

fondo della difficoltà, Cristo Redentore I campo, chi a Dio vuol piacere quanto diffe un giorno alle Turbe : Figliuoli d' Abele nell'Altare . Simon Mago voleva lidraele, udite la verità, e bene appren- ricevere lo Spirito Santo, ma voleva andette quelto principio , che : non poteffis cora ritenere lo spirito proprio : lasci lo Deo fervire, & Mammona : Matth. 6. spirito proprio, chi vuol avere Spirito 21. Voi , fervir vorrefte a due padroni insieme : a Dio, e a Mammona : cioè a Dio, e alle Ricchezze; a Dio, e al Mondo; e questo appunto è quel, che far non si può da veruno: E perchè, ò Signore? Perche : aut unum odio habebit, o alterum diliget; aut unum sustinebit. o alterum contemnet: ib. Perchè fervire a Dio. I è lo stesso che non curarsi del Mondo : fervire al Mondo, è lo stesso, che non curarfi di Dio : servire a Dio, è uscir dalla legge del Mondo; fervire al Mondo, è uscire dalla legge di Dio : quella è vita Cristiana; questa è vita Gen iles ca. Se per tanto non può combinarfi infieme legge di Dio, e legge di Mondo : vita Cristiana, e vita Gentilesca; voi penerete molto, e non farete nulla, perchè con tutto lo sforzo non arriverete mai a unire insieme due servizi, non solo disparati, ma ancor contrari, ed essere unitamente di due partiti, di Dio, e del Mondo con tutto l'impegno, e per ifcru-Mondo . Che cofa adunque è quella, che l ritarda, anzi che rende impossibile affatto l'andare avanti nella via della falute, della persezione Cristiana? Non altro se non, che noi vorremmo andare avanti, ma vorgemmo ancora rimanere in dietro; vorremmo molto acquiftare nell'of-l fervariza della legge Divina, manon vorremmo nulla (capitare nell' offervanza de' risperti umani : in una parola vorremmo volare in Cielo, ma non vorremmo staccarfi dalla Terra . E perchè queste sono combinazioni, fono accompagnature mofirmole, e chimeriche; perciò è, che do- zo al fermone esclamò : Quam angusta po molto lavoro di mente, e di braccia in accordare Cielo, e Terra ; Dio, e Mondo, costumi Cristiani, e usanze Gentilesche; sempre ci troviamo da capo; e dopo molto giro, non fiamo entra:i ancora in cammino; perche ad altro non li, che o trovin quella via, o efferino in abbiamo attefo, che ad accoppiare infie- quella porta! O Signore, vol fiete Same, tenebre, e luce ; esercizi di Fede , pienza crerna, voi errar non potete; ma e occupazioni d'infania : Que focietas lo confesso, che non v'intendo in quelucis ad tenebras ? Esca d'infania ; chi sto passo; perchè questo par , che si opvuole arrivare a sapienza. Caino vole- ponga a quel, che disse il vostro servo va effer Caino nel campo, ed essere Abe- David, quando di se asserì, che egli le nell'Altare ; laíci di effer Caino nel camminava per via ampliffima, e m gran

Santo . Balaam voleva viver da empio. e voleva morire da giusto : lasci la vita degli empi, chi vuole la morte de giusti . Ma lasci la Terra quel Cristiano, che vuol camminar verso il Cielo: si disimpegni dal Mondo, chi vuol avanzarii nel fervizio di Dio : percliè voler far l'uno. e l'altro infieme, altro non è, che volere accompagnar luce , e tenebre ; acqua, e fuoco insieme ; e perdere il lavoro, e l'opera. Allora vola la Nave per l'onde, quando ha sferrato dal porto . Volo di navigazione , e tranquillità di porto, è una combinazione, in cui può affaricarfi, chi non vuole riufcire, ne in Mare, ne in Terra,

Il primo accoppiamento adunque, del quale e Gesti Crifto, a San Paolo ci avvifa . è la combinazione stranissima , che vorremmo fare di servire a Dio, senza lasciare la servitù del Mondo; di servire al polo di coscienza, con qualche divozioncina, fervir ancora a Dio. Ma perchè ancora il rilaffamento fi accorge, che questa prima è una accompagnatura af-fatto impossibile; e resta persualo, che Babilonia, e Gernfalemme; fervizio di Dio, e fervizio del Mondo, non possono mai accordarsi insieme; perciò Gesù Cristo dice un altra cofa, che può cagionare grand' apprensione a tutti i ri-lastati . Spiegava il benedetto Cristo un giorno la legge, secondo tutta la sua persezione al Popolo, quando in mezporta, & arcta via eft que ducit ad vita ! & pauci funt , qui inveniunt eam . Matt. 7. 14. O quanto è firetta la porta, quanto è angulta la via, che conduce a vita ererna! e quanto pochi fon quel-

giufti, escono da tutte le angust e del l lor cammino : Effugiet autem justus de cordar queste Scritture, altro dir non fi può, se non che firetto, e largo; anguta ad un'Elefante, è larghiffima ad un bino, Or che accade a noi, e quali fono i nostri pianri? Noi vorremmo camlute, ma vorremmo ancora portar con sempo; compunzione, e allegrezze; volendo andare avanti, fempre ci tro- tica. viamo in dietro; e a noi avviene quel, che averrebbe, a chi colla tefta, e col- che dolendoli in generale della loro poca la picca alzata, o con gran foma addof riulcita in tutte le vie dell'Evangelio a fo, entrar volesse per uno sportello: Il specialmente si dolgono di non riuscire popolo ride, la gente grida: scarica, se in quella dell' Orazione, che è l'unica

latitudine di campo; fol perchè cammi-[vuoi paffare ; abbaffa la picca , e la tepava per la via dell'offervanza, che è l'u- sta, se non vuoi rimanere ; e noi dicianica strada della salute : Et ambulabam mo : porta men peso , e sarai pitt viagin latitudine, quia mandata tua exquisi- gio. E specie di pazzia, voler, che per zi. Pf. 118.45, e ne' Proverbi è feritto, uno stradello da fante entri un carro da che i giuffi per quefto stello, che son fieno. La Legge antica di Moise, allor che si stava per dar battaglia agli ininuci di Dio, con voce di Tromba faangustia. 12.13. Come adunque ora dal ceva intimare a tutti : Si quis adissea. e dentore si dice, che stretta è la via , vit domum novam ; si quis plantavis, e angusta la porta della salate ? Per ac vincam ; si quis despondis userem ; revertatur in domum fuam : Deuteron. 20. 5. Se tta voi , ò Soldati , v'è talfto, ed ampio fi dice correlativamente uno, che abbia fatto contratto di noza chi cammina per la via, ò entra per ze, abbia p'antata una vigna, o fabbrila porta, perchè quella via, che è firet cata muova cafa: lafci l'armi, e torni a cafa ¿ perchè con rali imbarazzi di cuo-Cervo : e quella porta , che è angusta | te , non si può andare a combatter da ad un Gigante, è ampliffima ad un Bam | forte ; chi vuol da vero combattere ; altro feco non porti, che atmi, e valos re. E Cristo dice a noi: Le mie vie sono minare speditamente per la via della sa- strette, e voi molto larghi : non vi maravigliate per tanto perchè poco, o nulnoi tutto il bagaglio de'nostii commo la avoi riesca l'avanzarvi in esse : esse di , degli agi nostri , e delle nostre ca- non sarebbero così, le voi soste più agire ricchezze, e amori : ma perche la li . Se per tanto volete , che facile vi via della sa'ute, e molto più della per- riesca ogni cosa, non sate accompagnafezione Ctiftiana, non è capace di tan- ture impossibili; scaricate la soma, lato bagaglio; perche l'erte, e le falite ficiate il gran bagaglio, che con voi vornon comportano tante some, e sopra- reste portare, e allora si aprirà il passo: fome; diciamolo più chiaramente : Per- allora si allargherà la via, allora con Dachè le vie dell'Evangelio son tutte vie vid ancor voi camminerete in latitudine di compunzione, vie di penitenza, vie di cammino, e di cuore; e ful fatto di orazione, vie di speranze, non di litesso vi accorgerete quanto sia vero, godimenti, non di delizie, non d'alle- che beati fon quelli, che o nulla posseggrezze, e di danze; perc.ò è, che a gono, o nulla si curano di ciò. che posnoi con tutto il nostro volere camminat leggono; ne altro vogliono in questa per quelle vie, che conducono a vita vita, che folo falvar l'anima, e artivaeterna, effe riescono si strette, e tanto re a vita eterna; perchè a questi scartalpestri, che stiamo sempre sul vincere chi di tutta la Terra, le vie del Cielo rieil paffo, e non entrar mai in cammino: e scono più ampie, più gioconde, che le vie perchè ? Perchè noi andiam troppo cati- istesse della perdizione; essendo che ess, chi, perchè combinar vogliamo infieme: quanto più camminano, tanro più encammino, e danze; penitenza, e bel trano nell'immenfo, nell'infinito, e tempre più s'avvicinano al Regno: Beagodimenti terreni , e speranze celesti: e ti pauperes spiritu ; quoniam ipforum eft perchè quelle son cose tutte incompat- regnum Calorum : Matth. 5.3. Tali verite, e incompossibili insieme ; perciò noi tà non s'intendono mai, se non in pra-

In terzo luogo molte (ono quell'anime.

provvisione; che seco portar si deve i della salute eterna. Posto ciò . come ci per tutto il gran viaggio dell'Eternità; governiamo noi, quando vogliam fare e piangono che il tempo dell'Orazioni Orazione, fenza la quale far non fi può fia per esse il campo della maggior batta- un passo nella vita eterna? Se si osserva glia, per le gran tentazioni, e pensieri, tutto ciò, che il divino Maestro inse-e triftezze, che in quel tempo le bersa, gna nelle recitate parole, e pure arriva gliano. Sian henedette quest'anime, che la Battaglia; consoliamoci pure, perchè guano. San bencette quertanime, ene la oatragua; comoliamore parte, percine di tal cofe fi rammaricano; perchè que- cio à avviene fenza noftra coipa, e, per fio infefio rammarico, come gemito di folo efercizio di pazienza, e di umilità. Colomba, dichiara il lor buon cuore Ma fe poi fi entra in Orazione, e danella via della fature, e della perfezione i vanti alla tremenda Maefià di Dio, non Criftiana. Ma effe veggan bene di non si licenzia tutto l' accompagnamento di fare, oltre le suddette, altre strane com- pensieri, di affetti, di premure terrene; binazioni di cose. Cristo parlando dell' se a tutta questa vil turba, che ci bisbi-Orazione, disse remembre, intraines glia nel cuore, non si serra in faccia la biculum ruum, & clause offic, ora Patrem potta; se settata la potta, altro non vo-suum in astrondise. Matth. 6.6. Quando gliatto, che confabulare cun Dio delle tu vorrai fare Orazione, come far la de- nostre frascherie, e non trattare seriavi frequentemente ; entra nella tua Ca- mente, in abscondito, degli interessi dell' mera, íerra l'uício; e prega Iddio tuo Anima, e dell' Eternità; non ci lamen-Padre celeste; ma in segreto. E volte tiamo, che l'Orazione non ci riesca; dire, che quando si vuol fare Orazio- la colpa, è tutta di quell' accompagnamenne, non baffa ritirarsi nel suo apparra-to, o per meglio dire è tutta colpa del mento, ma bisogna ritirarsi ancora nel nostro spirito, che non sa dire, come mento, ma biograta della sia Camera; diffe Abramo, il quale allorché falir vo-cioè, ritirari tutto in se medefimo, e leva a sar nel Monre il memorando Sa-nel suo cuote: non bassa liceraziasi dal grafizio, diffe a tutti i Famigliari : Ex-le parentele, dalle amicizie tutte, e anche dalla propria famiglia; ma bitogna a Dio, e tumulto di follecitudini umaancora ferrar l'ulcio, cioè, ferrare il cuo-re, ferrar lo firitto ad ogni penfiero, (pirito: Orazione a Dio, e liti, e con-ed effere inacceffibile ad ogni altro af- tefe di ctore; son nutre cosè incombinafetto, che non sia pensiero, e affetto di bili, e incompatibili insieme : e prima cofe sante, e celesti. Ne basta pregare ci riuscirà di accompagnar la luce colle in qualunque maniera il sommo celeste tenebre, che con tal cervello, e tal Padre; ma bisogna ancor pregario in suore, sare l'Orazzione, che Cristo coabscendite, con tutta segretezza, cioè, manda di cose, delle quali accorger non si possa l' umanità , ne risentirsi la natura ; punto , che è punto più rosto di spiriperchè pregat (olo per cose temporali), to, che di rilasfamento, molte son l'A-per cose terrene, questo è lostesso, che nime, che nella via del Signoro si dol-paprit la porta a tutta la tutos de bense-gono di non provat mai nell'oservanza u, e degli affetti umani; e sare Orazio-loro, nel loro Esercizio di Pierà, y erune in mezzo a tutto lo schiamazzo del na dolcezza , veruna unzione di Spiri-Mondo . Così disse il Signore; non per-chè egli con ciò victar volesse il fare O- di esser desconte , sempre più razione in pubblico, e pregare ancora atide, che i Figliuoli d' lidraele, quanper li bilogni, e interessi del nostro vi- do nell'arenoso cammino alla Terra Provere ; ma per distinguer , come io cre-do , Orazione da Orazione , cioè , la sta è la maggior affizione dell'Anima Meditazione dalle Preghiere; ovvero le offervanti , che cetcano Iddio : fervire; Preghiere , che fi fanno per gli affari umani , dalle Preghiere , che fi devon fuccedeffe fempre , fenza nofta colpa ; fare per 'l folo negozio dell' Anima , e lio vorrei sallegrarmi con chi patifce di

Los, del P. Zucconi Tom. V.

Finalmenre, per non uscir da questo

que-

quello male ; perchè di male si fatto , I mo in afflizione , c, lamento continuo , ra, che sembra si gioconda ! Chi più, gio, andare a Dio, unico centto di tutdo la ragione del nostro gemiro, aggiun-ge: Ingemiscianus gravati, sò quòd noin- Soma addosso, e volo in Cielo, è acmus expoliari , sed supervestiri. 5. 4. Sia- compagnatura impossibile.

e di si fatte desolazioni han patito an- perche vorremmo effer rivestiti, ma non cora l'Anime più follevate, edestatiche; vorremmo essere sognitati i vorremmo e l'Anime più follevate, edestatiche; vorremmo essere sognitati i vorremmo essere sognitati i vorremmo essere sognitati i vorremmo essere sognitati e l'Anime mana seu terra son agua tibi. Pl. ma non vorremmo lasciar la Natura Tra-14, 2. 6. Oime, Signore, che cola è vagliofa ; vorremmo non fentire il pequetta? E'possibile, che tutti i Fonridel- so, e pur vorremmo porrare la soma : le vostre consolazioni sian seccati per me ? e perchè volere la soma, e non sentire l'Anima mia davanti a Voi, è più ari- il peso: voler bere a i Fonti della Grada di una pomice. Il male per tanto di zia, e non voler flaccar le labbra dale Anime sì grandi, può effer conforto del le paludi della Natura : voler effer rinostro dolore; ma qui ancora è dove vestiro dell' Uomo nuovo leggierissimo convien diflinguere, aridirà meritoria da ed eterco, e non volersi spogliare dell' aridità colpevole. Quando l'aridirà vie- Uomo vecchio, e terreno; son combine o per debolezza, o per istanchezza nazioni impossibili; perciò è, che piannaturale di fantalia, che non finifce di giamo di non trovare alleggerimento al apprendere , nè di colorirfi di que' punti perpenno affanno del noftro cuore : ma di Fede, che muover possono tutti i più piangiamo in vano; perchè se vogliamo sanii assetti; o viene da disposizione di alleggerimento dal Cielo, bisogna scari, vina, che vuol di noi far pruova, e ve carti di tutta la Terra : le vogliamo l'. dere se noi diciam da vero; se sappiamo acque delle Consolazioni celesti, bisogna navigare a tutti i venti, e fra tecche, e ufeir dal fuoco delle paffioni infernali ; feogli tenerci forti nel corfo già preto , fe vogliamo la luce delle Verità illumiverlo il lido della beata Eternità : fe da natrici , bifogna lafciar le tenebre delle ciò, dico, viene la nostra desolazione, l'Imassime ingannevoli del Mondo; perchè Ecclesiassico dice a tutti : Sustine Suften- Acqua , e Fuoco ; Luce , e Tenebre ; tationes Domini: 2. 3. non vi imarrite, Cielo, e Terra, non possono combinarsi o Credenti, non perdete il merito di co-linsieme. Ed ecco la ragione universale, dello vostro martirio inreriore ; e con perchè si pena molro , e nulla si ricice, longanimirà di pazienza, aspertate le di- nelle vie dell' Evangelio, della salute, e lazioni dei Signore, che alla vostra ari- della persezione Cristiana: Nolumus expodirà ancor, e dalle pietre istesse sarà scor- liari, sed supervestiri: Vogliamo esser rirer fonti di acque non aspettate. Ma se vestiti, ma non vogliamo essere spoglial' aridità nasce da noi, e noi siam quel- ti . Spogliamoci prima di rutti gli abiti hi, che vorremmo acqua, e fuoco infie- vecchi di Adamo; e faremo riveftiri degli me; non alpetriamo miracoli, e in uno abiti nuovi di Cristo Gesù : stacchiamoapprendiam bene la natura di tutte le ci da tutta la Terra; e allora fentiremo firane, e mostruose accompagnature, che quanto sacile, quanto gioconda cosa sia, noi vortemmo fate . S. Paolo (crive la le beata, per le vie tutte dell'Evangelo, fua (conda a Corinti , e dice : Miferi falir verfo il Cielo ; e con Gesù Maenoi, che viviamo ancora in questa Terlito, e Duce di tutto il luminoso Viagta, tute transa si guornia i cui pia, sao, sanate a Bio, unico tentroti un chi meno, in a turni : Biomicinius: pra i i movimenti umani : Quit dabia milio vati ; dam peregrinamer a Demina. Nel pana sicue Columba, Goodabo, Greguiero pelleginari lonani da Bio, facciam pian- (cam pian- (cam pian- (cam pian- (cam pian- (cam) pian- (c del nostro corpo, che pur troppo ci gra-va, e pur troppo ci è caro; e renden-cherà del peso mortale della mia timani-

# QUESTIONE

Singulariter sum, ego donec eranseam. Pfalm. 114. num. 11.

Quali, e quanto ree siano le singolarità de' rilassati .



golarità, che quanto è bella nella vir- rendere questo principio della Santa Scientu, tanto è deforme nel vizio. Singo-lari fiam tutti, perellè tutti in nofita natura fiamo individui ; e la individua- fimo argomento, la Santa Scienza pregolarità sa diffinguersi dalla moltitudine. degli Apostoli , e nel Carechismo Ro-

L giorno dell' Afcentione di Ma perchè non rutti vogliono effer fin-Gesti Criflo in Cuelo, e del godan nell' offervanza ; oggi vodremo Cielo aperto finalmente agli quanti fian quelli , che diffinguer i vo-Uomini,par , che ci contigli gilono nel ritaffamento . Il fingolarifii-oggi a parlare di quella tin- imo Gesti trionfante ei affilia, a bene, im-

zione nostra non in altro consiste, che mette, come principio indubitabile, che in quel colorito, in quel contornio di la legge naturale, impressa da Dio nella volto, in quella statura, in quella dispo-fizion di persona, in quel genio, in quell' che abbraccia ancora la Fede insegnara indole di cuore, e d'anima, per cui uno da Cristo al Mondo, sono leggi univerè diverso dall' altro; nè trovar si può sali, che comprendono tutti gli Uomiuno, che non abbia qualche carattere dif- ni , e nessuno eccettuano dall'obbligaferenze dall'altro. Così ci volle natura, zione dell' offervanza. Così infegnano tutti uniformi in essenza, e tutti singo tutte le Scritture; e questo volle dir S. lari in persona. Ma perche questa è una Paolo, quando scrisse a Romani: Non fingolarità a tutti comune ; perciò è , est distinstito Judei, & Greci: 10. 12. Nel-che ciafcuno per diffinguerfi, ester vor-tebbe fingolare in qualche cosa diffinta. non v'è diffinzione ne di nazione , ne Chi è ricco, vorrebbe leffer fingolare in di persona, nè di stato, perchè : Unum ricchezze; chi fludia, vorrebbe effer fin- corpus, & unus fpiritus: ad Eph.44. Uno golare in dottrina; chi canta, vorrebbe è il corpo, e uno è lo spirito, che Ideffer fingolare nel canto ; e così di altre dio di tutti gli Uomini intende formare cole di natura, di fortuna, e di arte, nella fua Chiefa. Pofto ciò, diamo ora nelle quali nesiuno rimaner vorrebbe in un occhiata alla Cristianirà presente, e turba fra molti. Ortimo sarebbe questo in primo luogo sol di passaggio, offerdesiderio di singolarità, se noi sapessimo viamo ciò, che nella Fede accade. Deaire almeno, come dule David, il qua letaco punto è il punto della nofira Sur-le vedendo, che gli Uomini per troppo i lima Fede, e fila confile turra in un girare, e aggirarii fira i beni della Ter- arto femplicifilmo del noftro intelletro, ra, davano comunemente turit ne lacci che dice: I o ammentto, ricevo, e cre-infernali; deplorando la lor forte, e al do turto ciò, che la Chiefa fpodal Cri-Ctelo mirando, cletamò C. Gada pur chi llo crede, e a creder propone, e definivuole, che non caderò già io, in reti (ce effer rivelazione, e atteftazione di si fatte: Cadam in retiaculo ejus omnes Dio; e perche la Cluesa propone, de-peccatores Terra; singulariser sum ego, sinisce, e dichiara, che ciò, che si condoner transcam. Feirce, chi con tal fin- tiene nella Scrittura divina, nel Simbolo mano, tutto è detto, rivelato, e atte-te fra i Letterati, e fra gl'Idiori l'infa-flato da Dio; perciò io ticerco, e credo inia di fare il Dottore in Divinità; e finita. Questo è l'atto purissimo di noftra Fede; di modo che, le l'intelletto dubita punto nel credere, o per credere cerca, e vuole altri motivi, che la veracità di Dio, non è più la Fede di quelli, de quali in presenza degli Apostoli Cristo Gesu disse a Tommaso : Beati, qui non viderunt, & crediderunt: lo: 20, 29. Beati quei, che non viddero, che non cercarono di vedere, nè per credere vollero veruna atteftazione di fenfo, o di ragione umana, e pure credetono folo perchè : Non care , aut fanguis , fed Pater caleftis revelavit illis : Matth. 16. 17. Senza umano motivo, al solo Padre de' lumi prestarono Fede. Bella Fede per istruzion della Chiesa sposa di Crifto, fiffar gli occhi nel Padre de' lumi, e dire : Da questa mente eterna non altro, che luce, verità, e sapienza puote uscire . Bel credere ! Ma permo; perciò, che accadde nel Mondo? una volta accadde, che alcuni cervelli rivoltofi, e altieri, in privato, e in pubblico si dilettassero di motteggiare, e sopra l'immortalità dell' Anima, e fopra l'eternità delle pene, e fopra la morale Cristiana, e altri articoli; e all'autorità della Chiesa, che tali articoli propone, come da Dio rivelati, ess alla forda rispondessero : Singulariter lum ego: Io non mi arrendo alle prime ; io non vado colla corrente ; io iono fingolare nè miei fentimenti. Rea perniciosa singolarità: În materia sì delicata non confatsi al sentimento comune. Questa singolarità fit quella, che partori tutte l'Eresie nella Chiesa: questa introdusse tutnetto il nostro secolo. Serpe occultamen- pace.

fermamente tetto ciò, che si contiene quali per vivacità di spirito proferire nella Scrittura, nel Simbolo degli Apo- propolizioni firane, e alle Scritture fanfloli, e nella Dottrina Criftiana; folo te, e alle definizioni de Concili, e del perchè credo a Dio prima, e fomma Vaticano, per fingolarità poco conforverità, e per confeguenza veracità in- mi. Ma non è quelto effer fingolare in Dottrina: questo è effer singolare in sollia. Noi abbiamo i Santi Padri, noi abbiamo i Sacri Concilj , noi abbiamo il ientimento universale della Chiefa, noi abbiamo l'Oracolo di Dio in Terra : questa è la regola comune , regola ficurissima del nostro credere ; e se tal regola ha tanta autorità, chi v'è, se non è pazzo, che possadire: Singulariter sum ego: lo voglio effer fingolare ? Fratelli . Sorelle, voi nella prima voftra fanciullezza udifte la Dortrina Criftiana: Voi imparafte tutto ciè, che è necessario sapere: Voi con pienezza di Fede credefte a Dio . che colla fua voce interiore, e colla voce esteriore de'suoi ministri vi ammaestrava ; e perciò , diceva San Paolo : Do-Etrinis variis & peregrinis nolite abduci. ad Heb. 13. 9. Non date orecchio a nuove opinioni, non v'imbarazzate con Dottrine di strani, e storti cetvelli: Idem che in materia d'intelletto: Quot capi- sapiamus omnes, & in eadem regula per-ta, tot sementia: Superbissimo è l'Uo- maneamus: ad Phil. 3. 16. Uno sia il credere, uno il sentire di tutti, nella già appreia regola della Fede comune . In questa regola riposiamo, in questa rallegriamoci di avere con tutta certezza afficurato il gravissimo punto della nostra Religione; e se non tutto possiamo intendere, non tutto possiamo sapere, per acquietar l'intelletto, per canzare ogni pericolo, a petto di chi che sia, diciamo in vita, diciamo in morte: lo non sò rutto: io non intendo tutto, ma credo, e fermamente credo tutto quello, che crede la Santa Madre Chiefa, che è Spofa di Cristo, che è una comunità composta delle prime intelligenze del Mondo, e dove solamente Iddio sa sapere il suo Verbo . Con questa fola risposta, tronchiamo la to il rilassamento nella Cristianità : per- voce a tutte le nuove Dottrine, a tutte chè quando incomincia ad allentarfi la lle antiche tentazioni di Fede, e diciam Fede, allora è, che incomincia a ca- con David: In pace in idiplum dermiam, dere la disciplina ; e pur di questa peste o requiescam : Pl. 4. 9. Non voglio sadopo tante spiegazioni, e Canoni, e per'akto: Io credo con tutti i Santi; e Dogmi della Chiesa, non sò quanto sia tanto mi basta per vivere, e morire in · Ma le singolarità del Secolo non re-[di poco onorato il Precetto di Cristo · fiano nella sola Fede, passano nella Leg- lo, dice quell' altro, son di natura si ge; e se riflettiamo bene, per le singo- biliosa, che scoppierei, se non mi ricatlarità, avviene, che la Legge di Crifto tasi : perdoni pure, chi è più slemmatifia quafi ftraniera in Criftianità. Per non co di me; che io non posso petdonare. feorrere tutta la Legge, dividiamola in Ed ecco, che la fingolarità della natura due parti, in quella parte, che frena l'attacca quasi d'impossibile il Precetto di irascibile, e in quella, che frena il con- Gesu Redentore. Io perdonerei, dice cupifcibile dell' indomito cuore umano; un' altro, fe aveffi fatto qualche male a e vecliamo, come: "una, e. 'altra parte coltu, a colei, che mi ha offelo; mi offero; a inolti: giorni. Gesù Criflo [enza vecuna ragione, esfere si altamentravseam : Io non son di plebe : io son e di Gloria. Dama : io fon Cavaliere : io fon Uo-

nell' Evangelio, per imbrigliare nel suo te aggravato; questa è un offesa senza Regno tutto l'irascibile de stroi Fedeli, pari ; e io non posso stare alla Legge dice, e da Sovrano comanda: Ego an comune. Ed ecco, che per la singolatem dico vobis : dilizite inimicos vestros . rità dell'offesa, di universale si rende par-Mattle 5 . 39. In qualunque maniera voi ricolare, la Legge Evangelica; e perchè vi sforziate di fpiegare a modo vostro la non v'è chi non pretenda di esser singulare Legge di Mose; io vi dico, che non in qualche cofa, ecco quafi tutti i Fefolo perdoniare a vostri inimici, mache deli suor di Legge, e suor di Regola: gli amiate ancora, e gli amiate di cuo- cioè, ecco la Regola, e la Legge dell' re, fenza confiderargli mai come innni- Evangelio, riftretta all' offervanza folo ci, ma fempre come miei, e come vo- de Claustrali, e de Solitari, se pure anstri Fratelli. Questo è il Precetto più ef- cor fra questi non entrano le singolaripresso, che Cristo lasciasse nel suo Evan- tà . Or che singolarità son queste nell' gelio; nè questo ha bisogno di spiega- Evangelio, che di tutto il Mondo intenzione. Ma di questo Precetto qual' è l' de formare un Corpo di Chiefa, un Reoffetyanza tra Fedeli ? Una volta i Fe- gno vario di Nazioni, di Volti , di Gedeli adontati, offesi, percotti in una guan- nj, e di Condizioni; e pur tutto comcia sporgevano l'altra, e dicevano: Id- posto, ed accordato in consonanza, ed dio vel rimeritis e dell'offesa più non si armonia di offervanza, e di santità ? Che ricordavano. Ora quando è, che l' ira- fingolarità fon quette ? Le fingolarità fuscibile dell' Uomo sia punto toccato, e ron sempre la rovina, la peste di tutte ratto ogni cofa non fia piena di riffe, di le regole, e comunità religiole; e le fincontele, di duelli, e di fangue? E se golarità son quelle, che tengono in pieper timore de' Magistrati, si perdona al di tutta la decadenza, e rilassamento di fangue ; quanto pochi fon quelli , che coftumi nel Regno di Crifto. Tutti fiafappian perdonare alla fama, fappian per- mo fingolari di perfona, è vero, ma turdonare alla robba, sappian perdonare al- ri conveniamo nell' essenza comune dell' la famiglia dell' offeniore; e per l' odio Uomo : perchè adunque , per la singointestino, che conservano di una sola of- larità delle persone, pretendiamo di cifefa, non faccian cento, e mille vendet- fer fingolari ancora nell'effenza comune te, peggioti affai dell'istelle sentre; e in odel Cristiano; e vogliamo; clie per noi vi fa un Evangelio a parre, fatto solo non passino tutti i giorni della lor vita? per noi? Questo Evangelio singolare non O Ctiftianità, e perché tanta trafgref- v'è. Chi nell' Evangelio vuol effer finsione di un Precetto si caro a Cristo golare, non speri di essere a parte del Redentore? Sapete perchè ? Perchè cia-Regno comune di Cristo, che è Regno scun dice : Singulariter sum ego , doner tutto di Lumi , di Santità , di Trionfo ,

La seconda parte della Legge è quelmo di onore, dice quello, e quella ; e la, che intende riordinare la seconda parchi è del mio fangue non può, nè deve te del fedizioso nostro appetito inferioperdonare . Ed ecco , che la fingolari- re, detto concupifcibile ; e fopra di quetà del fangue, e della nafeita ttarta quali fto, per dir tutto infieme, con forza inesplicabile, disse Cristo: Si oculus tunt dopo i peccati, si dice: Il genio che scandalizat te; erue eum, & projice abs ho, l'occasione, in cui mi trovo, il te . Matth. 18. 9. Seguaci miei , io nel luogo , il tempo , l' impegno , la pafvoglio fentire, che odore d'Innocenza, e Santità . Onde se qualche oggetto vi fcandalizza, e qualche volto vi accende la concupilcenza, pronta sempte a prender fuoco, e a fare incendio; per evitare tali scandali, per troncare ogni fomite di reo appetito; cavatevi gli occhi ; tagliatevi le mani ; troncatevi i piedi; cioè, fate sì, che in voi non rimanga più nè adito, nè moto a sì fatte inclinazioni , e appetiti infernali ; pur troppo essi ancora a porte chinse vi enrreran nelle vene ; ma le voi farete la parte vostra di abborrirli sempre, quasi Uomini, e Donne; Giovanni, e Vecferpi venenose; esse mordere non vi potranno giammai. Di si fatti ciechi e que : in tutti i luoghi, privati, e pubblimonchi piena era ne primi tempi la Criflianità ; perchè que' primi Criftiani in offervanza del Precetto di Cristo, andavano si modesti per le vie , erano si rifervati, si cauti, e tanto timidi, e nelle parole, e nel contegno, e nel zati . Siam noi ora così , o Fedeli, che qui non fiete ? Le pompe, le gale, le stituta eft . 15. t3. Questa Legge per mode di vestire ; gli spettacoli di volti, ogni altra è fatta, che per re . Iddio . e di aspetti, che si fanno ancora in Chie- non dice così a nessuno, ma vuole. fa , ben dichiarano , che non siamo più che la sua Legge sia da tutti osservata . in Terra di Ciechi, dove non si usan Così senza singolarità era offewara da' ha occlyi per tali occasioni, se gli sa pre- pa del Popolo antico. Era giovine, mente l' offervanza antica d' una Legge lo : poteva perder la roba , la reputa-Regno di Cristo, chiamato nell' Evan- naccie di que' due Vecchi ribaldi ; e gelio Regno de Cieli. Or perchè si pa- pure in un complicato di cole tanto ra-lefe, e per così dire, sfacciata trafgref- ro, e fingolare, che fece ella ? Ella fione di Legge, e di Regola nel Criftia- mirò il Cielo, ella fospirò a Dio, e nesimo ? Singolarità, singolarità, rovina poscia disse : Angustia sunt mibi undisi ricade senza fine ; perchè e avanti, e satto singulari. Ma vada tutto, tut-

mio Regno non altro voglio vedere, fione, che mi predomina, è tale, che che candore , e purità ; ne altro odore Singulariter fum ego , donec transeam : merito qualche eccezione , qualche difpenía, qualche (ingolarità dall' offervanza comune ; e se mi dispenso, merito ancor perdono . O Fratello , o Sorella. che è quel , che voi dite ? Le dispenfe, che voi pretendete, non fono difrenfe , fono diffolutezze : perche altro non fono, che scioglimenti di Legge, e di Regola indispensabile. La Legge di Dio è universale, che non ammette ne fingolarità di persone , nè singolarità di occationi; ma vuole effer offervata ab omnibus, da tutti , Principi , e Vasfalli ; chi, che siano; vuol esfer offervata, ubici ; palefi , e fegreti ; vuol effer offervata, femper : di Primavera, e di Autunno; di Estate, e d'Inverno; di giorno, e di notte : e siccome i premi promessi agli offervanti , e le pene minacciare a' trafgreffori, fono a tutti comuni, così a tratto, che ogn' un ben si accorgeva, turti comune è l'obbligazione dell'ofche effi non folo non amavano, ma fom- fervanza; nè v' è chi dir poffa a fe, mamente temevano di effere fcandaliz- quel , che da Affuero fu detto ad Efter: Pro omnibus, non pro te, bec lex concomparfe; ma che fi vuol comparire, primi Fedeli; e così per efempio del perchè ogn'un vuol vedere ; e chi non Innovo Popolo, fu offervata dauna Donstare ; perchè ogn' uno interroga , chi era nobile , era bella , era in luogo seha vedino ; e vuol fentire le relazioni , greto, era nel Bagno in tempo di tutta o avere i ritratti degli fcantiali lontani, genialità, dopo mezzo giorno, Sufanna: ravvivando ancora il fuoco, dopo le ce- Poteva ella, fe voleva, guadagnar la neri del fepolero. Questa non è certa grazia de' due primi Giudici del Poposì delicata, e di tanta confeguenza nel zione, e la vita, se repugnava alle midella Disciplina comune: Si pecca, si pec- que . Dan. 13. 22. Io sono serrata da ca assai, negli stessi peccati si cade, e ogni parte, e le mie angustie sono as-

to è meglio i Quam peccare in con- spettaco'i , cosa difficile affai è a conofpettu Domini : ibid. che trafgredir la fcere , qual fia Cattolico , e quale Acat-Legge, e offendere Dio . Quelta è of tolico, e Eterodoffo; quale Cristian o, fervanza , Signoti miei : questo è te- e quale Epicureo . Cristianità antica : fle mere Iddio. Io non credo, che que lo non parlaffi con chi parlo ) quanto flo esempio sia unico, e tutto rimasso piangerei di non ritrovarti altrove, che nel Testamento antico: Non so quest' negli Annali! Maperchè parlo a que i, che ingiuria al nostro secolo : Ma per ulti- parlo, mi rallegro, che in essi comparisca mo prego quelli, che mi ascoltano, ad quel, che voleva Gesù Crifto, che comoffervare co'l loto zelo, in quale sta-parisse in tutti i suoi Fedeli, quando dis-to a nostri giorni si trovi la Legge di le : Sie luceat lux vestra coram homini-Dio, e l'Evangelio. Interrogato un bus, ut videant opera vestra bona, & giorno il Divin Macstro, se solle leci glorificent Patrem vestrum, qui in Calis to nella nuova legge dare alla moglie il est: Matth. 4. 16. L'ultima singolarità è libello di repudio, che permetteva Moi affai più stravagante di tutte l'altre riferite sè nella Legge antica : Licce homini di di sopra. Quelle sono eccezioni pretese mittere anorem ex quacumque caufa ? contro la Legge precettiva di Dio. Queft Marth. 19. 3. Il Benedetto Crifto, che lutima è un eccezione sperata contro la arrivava al sondo della Legge, da Mae-Legge penale da Dio stabilita. Iddio in stro sovrano inspose : Meglio propere du-cento, e mille luoghi della sua Scrittui ritiam cordis vustri, permistr vobis dimirera si dichiara di non perdonare a chi che tere uxorem: ibi. 8. Moise per la durez- fia, che prevatica, e pecca : Non parza del vostro cuore e per ovviare a cam, non concedam, neque miserebor za dei vottro cuore, e per ovviate a l'am, no conteaum, neque impereur unaggiori nonveniente, pertuffa avoi co- at non disperdame es: Jer. 13, 14. Così desto vostro libello di repudio: Ab imito disse per Geremia: e per David già avec antem non suir se: ibn. Ma al principio, satto pubblicate: custo di Dominus omnes quando la legge naturale era in tutto il diligentes se, o o contra pectatores disperfuo rigore , nè pur li trattava di fimili det : Pf. 144. 20. Iddio non abbandona , permissioni. Dopo la decadenza del pri- chi l'ama ; ma fenza nessuna riferva ; mo fervore della Cristianità; si è inco-manderà in perdizione tutti quelli, che minciato a cercare, e dimandare : An l'offendono . Quelta è la legge penale, licent hoc , an licent illud i Se fia lecito e come ogn'un fente , è legge , e dequesto, se sia permesso quell'altro? e ciò creto universale, che non eccettua vel non perchè l'Evangelio parli ofcutamen- runo in particolare : Ma perchè Iddio è tend petter to a p fi trovino ruposte benigne, ciascun per liter peribitis : Luc. 13. 3. Se non farete durezza di cuore , nulla curante della penitenza tutti , tutti del pari anderete perfezione, e del tempo dell'offervanza, in perdizione eterna i di modoche, una fatto a femedemo Dotore, e interprete, è la Legge; e di una è l'eccezione a tut-va dicendo : Qui non v'è nulla ; que-ti concedura ; e questa è la penitenza fla è cofa leggiera: fin qua artivar fi de pectati. Or che succede ; si pecca ; può, senza scrupolo: Questo non è vie si pecca assai, e per tornar senza paura tato dalla legge; quelto è permello dalla a peccare, fi concepifce un non sò che consuerudine; e tal voira si va tant'ol- nel cuore, e si dice : Ogni regola tre, che si arriva a dire: Questo non è ha da avere la sua eccezione; e se nespeccato, o è peccato comune ad altri ; funo ha da effere eccettuato in partico-ma non a me. Onde tali, e t ante sono lare, io son quello : perché finalmente le permissioni prefunte, le dispense usurpa- io son Dama, io son Cavaliere, io son te, e l'eccezioni pretefe, che l'Evangelio, Sacerdote, io fon Dottore, io fo quelfembra quafi legge ftraniera in Criftiani- la , e quell'altra divozione , e io non tà, e ne circoli, e ne raddotti, e negli posso andare per via della prescrizione

tuato volevail Regno, che istituiva; colla bominibus, us videant opera vestra be-

universale della penitenza. Così, se non sina voce, e colla voce del suo Precursore. all'aperta, almen tacitamente fi dice ; e Giovanni, altro non fece che dire: Panitencosì dicendo si tira avanti il conto, e si liam agite: Tutto il mio Regno saccia peniseguita a peccare. O rilassati , o rilassa- tenza, perchè io con questa condizione ti, quali eccezioni voi date alla Legge Iola potrò diffinguerlo da ogni altro Reuniverfale? Cristo ad essa non da altra gno, e falvarlo. Queste parole si esprese eccezione, che la penitenza: e voi per eccezione gli date la qualità della voltra (ce sub initio da tutto il Regno di Cripersona; e sperate di salvarvi, solo per- sto; e chi su mai di que primi Cristiaché siate il tale, e la tale? Che speranza ni, che pretendesse falvarsi con altre co-è quetta: Di Abramo Padre di rutti i cezioni, che con quelle della peniterza-redenti, per sommo elogio è scritto , Era giovane, era nobile, era applaudiche egli, per obbedire a Dio nell'arduo tiffima la Madalena, e favoritifima era Sacrifizio del suo Figliuolo Isac: In spem la sua casa da Gesú Cristo; e pure, ut contra spem credidis: ad Rom. 4. 18. Specognovis: quando intese, quando consirò in Dio, contro la speranza, che Id- derò i Divini Decreti, non ricorse ad dio data gli avea di quell'unico Figliuo- altri privilegi, non dimandò altre ecce-lo: e voi folo per peccare, iperate con- zioni fingolari: ma lacrymis capit rigaero l'unica speranza, che Cristo ci da re pedes ejus : Luc. 7.38. a piedi di Cridella penitenza. Questa non è speranza: sto incominciò il pianto, e non lo finì questa è disperazione; perchè questa è prima della morte. Era savoritissimo Piequella, che vi conforta a peccare, e per-tro, era distinto da ogn'altro Apostolo, ciò questa farà quella, che al fine: mor-debit, ut coluber: Prov.23, 23. Vi darà il mo : e pure dopo la sua negazione morso inmedicabile della disperazione : nulla giovandogli la sua dissinzione , i Due fono le leggi penali de' peccati dopo fuoi privilegi. Flevit amare; Matth. 26. il peccato d'Adamo: La prima è della 71, pianfe, e pianfe tanto in tutta la morte remporale; la feconda della mor- fua vita, che fenza pianto non vidde te eterna. Della prima morre temporale mai nascer il giorno. Era savorito Paonon è stata conceduta veruna eccezio- lo Apostolo, era falito al terzo Cielo, ne ; e da esta fino a nostri giorni , non e pute non cercò dispense della penie and an of anne a final ground property of the construction of th Alla seconda Legge penale della morte la mia carne, per non incorrer la peeterna è flara concedura una fola ecce- na universale della more eterna. Codi zione, e questi altra non è, chi a qui eprima dei li islamento fece ogni altro niterna de peccatori, fenta a qual confizione, nessiuna più a nafare ettere dal godari, noi fam quelli, che fia tutti la morte eterna e se fe è veo e fishma gli agei, fra tutte le allegtezze, fia tutricevino da tinte le Legi, che i Erre le la mome i manifere del corpo-pio firmar regisama i l'eccesion medeli- pretentiamo, che la morte eterna per ma è quella, che conferma la regolaco- le noftre qualità ci porti rifertto. O mune, e la Lege e Geui Salvator e, Ci ilitantia antica, ci o non patalfi a Giudice universale, quando diffe: Nyi quei a cui parlo, quantopiangerei di non penimerima eggiriti, somat, finistir peri- l'iterovarti altrove, che fu sil Annali ! bitis, coll'eccezione non solo confermò, Ma perchè parlo a quei, a cui parlo, ma diede ancora maggior vigore alla Leg- con effi mi rallegro, che in effi comge penale della morte eterna, intimata parifea quel, che in tutti 1 Fedeli vo-a tutti 1 Figliuoli di Adamo , onde è, leva, che compatifie Gesù Cristo, quan-che egli, perchè dalla morte eterna occet do dise : Sie tuccat lue woffra orram na , & glorificent Patrem vestrum , qui liquie della Cristianità antica . io m MA. O partifernt Farten vojemn, que unite cha Chitantia antica, to m in Calis est. Mant. 4.16. Portatevi inno tallegro; e benedico il Padre, e il Fi-do, che il Mondo si accorga, che voi gluolo Celeste, che faccia si bene rif-fiete mici Fedeli, e tutti Figinoli di plendere in Terra, questo raggio della luce . Con queste lucide e fante Re- sua Gloria in Cielo.

#### QUESTIONE

Tempus hujus ignorantiz despiciens Deus, nunc annuntiat hominibus, ut omnes ubique panitentiam agant, Act. Apost. 17. 30.

Quali , e quante sian l'ignoranze tra' Fedeli.



fub Calo . Eccl. 4. 1. Il pianto fuccede rità : Cum veneris ille Spiritus , docebis al rifo, e il rifo al pianto, perchè: Tem- vos omnem Veritatem . Jo. 16.13. Seconpus flendi, & tempus ridendi; tempus do la promessa venne lo Spirito della racendi, O tempus loquendi; tempus bel- Verità; col raggio della Fede, e dalla Greli, & tempus pacis, &c. ibi. v'è il tem cia, e dall'Italia, e dal Mondo diffipò po di piangere, e il tempo di ridere; l' ignoranza; e l' Uomo, e noi tutti fel il tempo di tacere ; e il tempo di par-lare ; il tempo della Pace , e il tempo pi nofiti , la Scienza de Santi , non è ranza ancora abbia un tempo, più che i Principi, e le Verità, che infegna lo un'altro, io non so; dubito bene affai, Spirito Santo; perciò quali, e quante d'ignoranza - Parlava 1' Apostolo nell' Areopago di Atene, cioè, nell' Affemblea più dotta, più favia, e più riverita della Grecia, e del Mondo; e perchè il Mondo di allora non aveva lume di Fede; perciò l'Apostolo senza adulazione, e del tempo , e degli Areopagiti, e delle Accademie, e delle Scuole della dottissima Grecia, e del Mondo più letterato, diffe, che quello era tempo tutto d'ignoranza: Tempora hujus ignorantia despiciens Deus , nune annuntiat hominibus, ut omnes ubique panitentiam agant . l'Arti più oneste fiano a'giorni nostri in Iddio vedendo la voltra antica ignoran- I gran parte sparite dall' Italia, che la Glo-

a Ice Salomone, che ogni co- za vi fa fapere, che facciate penitenza, l fa quaggiù fotto la Luna ha le non volete perire. Per mifericordia la fua stagione, e nulla vi di Dio, i nostri tempi non sono i temè, che non sia transitorio: pi di allora. Scese dal Cielo quello Spi-Omnia tempus habent; or rito, del quale promise Gesti Redentofuis spatiis transeunt omnia re, che integnate averebbe tutte le Vedella Guerra : e così di tutte le altre Scienza comune a tutti i Fedeli; perchè cole temporali; ma le fra quelle l'igno- a molti non piace studiare le Massime ; che ogni tempo nel Mondo, tempo fia fiano le nostre ignoranze, la Chiesa noftra Madre pur troppo lo sà , e noi oggi put troppo dovtemo confessario. Lo Spirito illuminatore ci faccia conofcere questa miova origine del nostro rilassamento; e incominciamo.

Molte sono le ignoranze de Figliuoli degli Uomini, e chi potrebbe tutte nui merarle ? ma per tutte ridurle ad alcuni capi principali, alcune fono ignoranze di quelli , che non fanno , perche non vogliono findiare . Gli Uomini dotti, e prudenti deplorano, che le Lettere, e

ventù dallo studio siasi tutta rivolta al pranza di quel , che la Legge proibisce . bel tempo; e che la Vecchiaja non più, o comanda; e questa ancora alcune volcome una volta, favorifca gli fludi mi- te è ignoranza involontaria, e incolpagliori. Se ciò è, come temo che sia, bile, perchè il mancamento della noti-gli Areopagi più samosi, cioè, i Se-zia si tiene tutto dalla parte dell' intelnati jupremi dell' Italia, fi aspettino pu- letto, e nulla della volontà; come spesre quanto prima, Tempora ignorantia : le volte succede ne' Precetti della Chie-Tempi di tanta ignoranza, che nè pur fa : altre volte è ignoranza volontaria. sappiano di non sapere ; perchè nè pur e colpevole; perchè il mancamento delfapranno che vi fian libri e fcienze la notizia, è mancamento della volonnel Mondo . Ma questa è una ignoran- tà, che non si cura sapere quanto può, za di cui non parla la lanta Scienza; per non effer tenuta ad offervar quanto perchè, ancor fenzalibri, fi pnò effer San- deve; e questa è l'ignoranza, di cui con ri . Qui solo può dirsi, che gli Uomini San Paolo parla qui la Scienza de' Sannon na(cono, ne lerterati, ne dotti ; e ri : e perche questa ha molti rami, perperciò se non si studia, sarem tutti igno- ciò. ranti del paris e se tutti del pari saremo ce ne da libri, ne da studio veruno, avanti ; che tace lempre di le , e fi fa conofcere, fol quando arriva; perchè l' Uomo: Futura nullo scire potest nuntio . 8. 7. Questa è l'ignotanza più amara; e mini di migliore intelletto devono abi Moralisti: Ignorantia juris, & ignoran- do ; Maestro già acctedirato da cento. tia falti : Ignotanza di Legge , o igno- e mille miracoli ; far la professione di

La prima specie dell' ignoranza colpeignoranti, le Città non fi distingueranno vole, è di que Fedeli, che non sanno, più dalle Ville, e da' Boschi. La secon perchè voglion troppo sapere, e poco da ignoranza è quella, che non fi vin- credere nella lot Fede; e perchè voglion troppo sapere, e poco credere, perciò perchè è ignoranza propria della nostra nè credono, nè sanno. San Giovanni natura; e perciò è comune a tutti gli Uo- nel suo Evangelio riferisce, che Nicomini . Tutti gli Uomini votrebbero sa demo uno de primi Farisei della Sinagopere il giorno, e l'ora della lor morte : ga, su una sera a vistare il benedetto Ma Cristo Redentore dice : De die au-Cristo, sece a lui il suo complimento, tem illa, vel bora nemo scit . Matth. 14. e il complimento su la professione della 16. Figliuoli degli Uomini, non ectcate (ua Fede, e diffe: Rabbi, scimus quis a ciò, perchè di quel giorno, o e di guell' Deo veniffi; nemo enim pasoff hac signa ora, altro mai non saprete, se non che facere, que in sacie, nis succio Deus cum la morte vi arriverà, come il ladro, in e. 3. I. Maestro, noi iappiamo, e crequell' ora appunto, in cui non l'aspet- diamo, che tu sei venuto veramente tate. Tutti gli Uomini vorrebbero (ape- dal Cielo; perchè tu fai quei miracoli . re, se essi ne' lor disegni avranno buo- che sar non può, chi in se non ha Idna, o rea fortuna: fe l' Anno farà steri- dio . Bene, o buon Nicodemo, bene : le, o abbondante: che cosa sia per suc-ceder dimani, e cent' altre cose simili a lare con Gesù Redentore. Gesù Redenquefte. Ma l'Ecclesiafte dice, che il fu- tore accolle benignamente il Farifeo, turo non manda mellaggieri , nè avvilo ratto entrò in dottrina , e diffe : Nife quis renatus fuerit ex aqua , & Spiritu Santto , non porest introire in Regnum Dei : ibi 5. Nicodemo , se tu vuoi esser mio , bilogna rinascere , e battezzarii ; pur quelta è l' ignoranza più univerfale perchè, ficcome non fi entra nel Mondi tutte; e perciò qui è , dove gli Uo- do senza nascere , così non si entra nel mio Regno, senza rinascere, e battezbaffare la fronte, e dire : che giova a zarfi : Effet rigenerato in vecchiaja ? 6 noi tanto fludio, e tanto sapere, se sa- rinascer già vecchio ? Quomodo possunt per non possiamo, che sia per esser di hae sieri i ibi. 9. come ciò può sarsi, o noi sia un ora? La terza ignoranza non Signore i disse Nicodemo: Credere, creè universale a tutti, ma è particolare di dere, che Ctifto sia Maestro, Maestro molti; e questa effer può, come parlano venuto dal Cielo ad ammaestrare il Mon-

tal Fede; e poi dirgli in faccia, come posso- divina, interrogando la Filosofia, la noesser vere vere le tue patole? Fariseo, Mattematica, le Scienze umane, fan tu es magister in Ifrael , & hac ignoras? come , chi per trovare il Sole accender ibid. 20. Tui lei Maestro in Ildraele; tu volesse le lucerne. Qual ignoranza più spieghi le Scritture nella Sinagoga, rif-pose Gesti Cristo: e pur sei in tanta mo Elemento della nostra Fede, è cre-ignoranza: O Signore, e quale è l'igno-dete a Dio attestante, senza veruna arranza di questo buon Farisco ? Non una, restazione di umano sapere ? Si Testima due erano l'ignoranze di Nicodemo. monium hominum accipimus, dice S. Gio-La prima era non sapere, che i Misteri vanni, Testimonium Dei majus est: 1.5.9. della nostra Fede sono superiori ad ogni Se si crede alla Filosofia, se si crede alintelligenza umana: Onde il dite di ef- la Mattematica, se si crede all'Istorie, INCHIGENZA UMBIN : O'MOR PI O ME DI CI I PARACCHIRATEA; PE II CTEGE BI HOTTE ;

1: Quemodo pojimt bec prir è l'iffelto quanto più creder fi deve a Dio, l'attoche dire: Quetto articolo è interedibile, l'alzione di cui folamente; come arteperche io non l'intendo ; e qual igno flazione di prima verità, è infallibile ? ranza più perniciosa di questa, che in Chi ciò non ammette, non è capace di un colpo può atterrare tutta la nostra sapere: cum emnibus sanctis, que sit lacredenza? La scconda ignoranza eranon titudo, & longitudo, & sublimitas, & recentar: La reconsa agnoranza et anon insuaso; o songuiano a por poriminar; di apere, che per credere con Fede divi; profundam : ad Eph. 3: 18. Qual fia la na, non fi deve mai richiedere, ne lu- grandezza, quale l'altezza, quale in me di ragione umana, nè attefazzione, profondità, quale l'immenfiat delle co- o fpiegazzione di Uomini; ma deve ba le divine, che fole fon degne di effer. stare, che Iddio solo l'attesti, o imme- sapute, e che solo dalla Fede saper si diaramente colla fua voce, o colla vo-ce di qualche fuo già autorizzatto Mini-fro; petche la noftra Fede è Fede divi-fel, exibit home ad opur fuem Pl, 102. na, solo perchè a Dio attestante noi 24. Quando il Sole è limpido, e chiacrediamo; onde il dire: Quemodo possumo co; l'Uomo altora và al suo lavoro; ober seri? è l'istesso, che dire a Dioi Se dice David; e io dico: quando il luvoi attro lume non mi date, che mi me di Fede è snebbiato da ogni sossicapaciti, io non posso credere alla sola zione umana; il Fedele allora, ò quancapacit, i, to not polio ctedere alia ioia zionte umana; il reclet ailora, o quan-voltra artefizzone. E quali ignoranza più i to e promto a tutto i fiuo dovert. Ma ingiuriola a Dio di quefta, che abbatte! quando falla est max: ibid, i liume si autorità Divina, la quale è l'inico fon- oltra, e dalla notte è fopraficto il gior-damento della noltra intiffina Fede! Ma no: In igla pertranssimmi mante sessione Nicodemo era compatibile inquel tempo, fistre i ibid, allora esto cion dalle tane le fie-perche allora non era ancora pubblicato i e; e allora si niveglian, acco is, un-ti Sayamemo del Buttelimo. Se e perche le le passioni, si piaccendono i vai; vi la Sayamemo del Buttelimo; e perche le le passioni, si piaccendono i vai; fe egli ne dimandò la spiegazione, di esce l'inferno al bujo; e al Cristiano di mandolla all'istesso divino Macstro, che Fede, che altro timane, che il nome glielo intimava. Ma come poffono effe- di Fedele ? Iddio ci guardi dal volere re compatiti quelli, i quali, dopo che sapere quel, che solo si deve credere : gli articoli tutti della nostra Fede sono cioè , Iddio ci guardi da quell' Ignogià accettatl dalla Chiefa universale; e ranza, che vien sotto nome di scienda Dio sono con innumerabili, e incefanti segni ; e miracolì, confermati ; or di quelli , che vogliono troppo sapere ; di questo, e or di quello van dicendo: l perciò san meno di que buoni idiori, Quomodo possimi hae feri? come è posibile questo; come è possibile tro ? e perche col lume umano arrivar rola di Dio , e nella Fede ripofano : S. non possono a intendere il Come e il Per Il a seconda specie d'ignoranza è di quel the de' Misterj divini ; perciò essi, ca | 1 . che sanno perchè credono, ma non villando co' lor cervelli, fopra quet, che fanto quel, che fanno, perchè non vonon intendono, e fopra le cole di Fede guono attordere quel, che credono e

Quelt'è una specie d'ignoranza, affai e la sua ignoranza era ignoranza effai adunque. Così ti vai lufingando, o mifero: & nefcis quia tu es mifer , & miferabilis, & cacus, & nudus : ibid. e ze, fei povero, fei cieco, fei nudo, e ignorante in quello Resso, che sapeva : nebtoli nella pranca della Fede; simili

più universale, benchè universalmente peggiore, che l'ignoranza di quelli, che fia meno offervata della prima . Tutti non fanno. Se ciò è, come è indubitasiamo Fedeli, e se bene non tutri con bile, o quanta ignoranza è nella Fede di quella semplicità, che si doverebbe, tut- molti Cristiani ! La Fede ci sa sapere ti nondimeno crediamo la Dottrina Cri- verità altissime, non mai sapute dalle ftiana, ed Evangelica: ma che avviene Scuole, ne dall' Accademie profane: ma fra di noi Criftiani? Nell' Apocalisse par perchè pur troppo è vero il proverbio, la Gesù Crifto a Giovanni, e gli co- che : legere, & non intelligere, ignoramanda, che in suo nome scriva al Vef- re eft : leggere, e non intendere quel, covo di Laodicea, e gli dica: Vesco- che si legge, e lo stesso che ignorarlo; vo di Laodicea, tu fai il difinvolto, il perciò, o di quanti di noi si verifica, baldanzoso nel tuo posto, e teco stesso quel di David : Nolnit intelligere ne bevai dicendo : Dives sum , & locupleta- ne ageret! Pl. 35. 4. Seppero i giudizi di sus, & nullius indigeo: 3.17. Io (on tie- Dio; leppero le verità eterne ; ma perco, e dal mio Velcovado ho ammaffato chè non le vollero intendere, nè le voltant' Argento, e tante supellettili, che lero intendere per non esser costretti a non ho bitogno di neffuno; e topra mol- mutar fentiero; perciò, come fe non le ti profani pollo sfogiare: allegramente l'apellero: miquitatem meditatus est in cubili suo : ibi. 5. In luogo di meditare quel, che credono, in luogo di capacitarfi bene nelle verità credure; altro non fenon fai, che tu fra tutte le tue ricchez- cero co'lor cervelli, che andar meditando iniquità, e materia di peccati. Non miserabile. A un Pastore di anime, a'un basta creder per tanto l' Evangelio, per Vescovo, e a un Vescovo de primi sette non esser dell'Evangelio ignoranti : l'Evan-Vescovadi dell'Asia, dire Nessis, e far rim- gelio non è una Dottrina speculativa soprovero d'ignoranza, e d'ignoranza di lamente, è Dottrina speculativa, e praquelle cole istesse, che egli predicava al tica insieme. Chi intende solamente la popolo? Come può intendersi , o Signo speculativa per crederla , ma non intenre, e come deve spiegarsi questo passo ? de la pratica per essercitarla, sà a mez-Se il Vescovo di Laodicea eta l'inter- zo, ed è più d'un poco idiota in Fede, prete della Fede alla sna Chiesa; se leg- David disse, che la Fede, è una Lucergeva l'Evangelio , e ad altri diceva : na, che tutto illumina: illumina l'intel-Beati pauperes spiritu : Beati qui lugent: lerto per distinguere la verità dall'erro-Beati qui persecutionem patiuntur propter te; ma illumina ancora i piedi, per dijustitiam : Matth. 5. 3. Che Beati sono i stinguere il buon dal cattivo tentiero : Lupoveti di spirito; Beati gli affinti; Bea- cerna pedibus meis verbum tuum, & luti i perseguitati per la giustizia ; se men semitis meis. Pl. 18. 105. Cristo difcio, dico, predicava ad altri, co- se, che quella lucerna risplender deve me poteva stimarsi selice nelle sue ric non solamente nello spirito, ma deve chezze, e fortunato nelle prosperità di risplendere ancora, e spandere il suo sulquesto Mondo; e non sapere la miseria, gore nelle mani: sint lumbi vestri pree l'inselicità, in cui secondo la sua Fe- cineti, & lucerne in manibus vestris : de steffa viveva? Non è maraviglia. Il Luc. 12, 35. Se per tanto l' intellet-Velcovo di Laudicea più d'un poco deca- to crede, ma i passi non vanno do-duto dal primo servore, sapeva tutto, tutto ve insegna la Fede: Se la mente sà agli aitri predicava : ma perche non vo- quel, che dice l'Evangelio, male mani leva intender quel, che fapeva; ma per- non operano quel, che l'Evangelio comanchè, per non vedere la sua mileria, spe- da: Noi siamo mezzo Fedelì, e mezzo gneva il lume del suo sapere ; e per non Infedeli : Fedeli d'intelletto , Infedeli di mutare ne filma, ne amore, alfordaya volontà; mezzo illuminati, e mezzo tele voci dell'Evangelio ; perciò egli era nebrofi ; illuminati nella teorica , e tene fian fatte le fpade?

L' ultima ignoranza finalmente, che abbraccia tutte le altre , di tutte le aluniversale di tutti i nostri mali. Il Mondo , come dice San Giovanni : Pofitus istesso San Giovanni afferma : Omne, di sapere divino. Mangiarono gl' inseli-

Lezi del P. Zucconi Tom. V.

in tutto a i Figliuoli di Efraim, de qua-li dice David, che effi sapevano tutta Uomini nascessero, i quali, come dice l'arte di faettare in Pace : ma in Bat- San Paolo: Ignorant, O errant : ad Heb. taglia furono i primi a gettar l'arco, e 5.2. da un etrore passano a un altro crfuggire: Filis Ephraim, intendentes, d'
tore; da una ignoranza entrano in un'
mittentes arcum, converss sunt in die bellis. Pl. 77.9. Miseri noi! lucidissime armi
ze passan la vita. O Scienza, Madre d' fono le verità della nostra Fede, abili a incredibili ignoranze! Noi crediamo, renderci invincibili in qualfivoglia incon- che gli appetiti , le voglie, le concupitro. Con este i primi Fedeli si ridevano scenze, le superbie, l'ire nascano da indell' Inferno, abbattevano il Mondo, e relietto avveduto, e perípicace di quel, ta Carne; per l'erre della fantità corre- che gli giova, e di quel, che l' offen-vano esultando: Ma se noi sappiamo ben de . Ma San Pietro esortando i Fedeli ridirle a mente, ma non sappiamo poi, a non consormarsi mai a sì satti perspine vogliamo adoperarle nelle occasioni; cacie di cuore, dice, che tutti questi chi potrà perdonare alla nostra ignoran- nostri affetti altro non sono, che affetza, che porendo esere Eroi, nulla più sia-mo di quei Fanciulli, che a' di nostri por-dientia: non configurati prioribus ignoranran la spada, e ne put sanno a qual fi- tie veftre desideriis . 1. 1. 14. Voi siete battezzati, non vi conformate per tanto agli affetti dell' antica vostra ignoranza. Non è adunque la perspicacia dell' intre ancora è la più perniciosa : perchè telletto, nò : non è l'avvedutezza del essa è un Campo, anzi è un Seminario cuore ; ma l'ignoranza , e l'idiotaggine è quella, che partorifce questi perversi affetti , questi rei germogli della nostra est in maligno . 1. 5. 19. è pieno tutto di decaduta natura . Se per tanto il Monmalvaggità, e di mali: perchè, come l' do è pieno d'ambizione, di cupidigie, e d'ire ; è pieno solo , perchè è pieno quad est in Mundo, concupiscentia carnis d'ignoranza, imperciocche chi tanto poeft , concupiscentia oculorum , & superbia trebbe peccare , le non fulle tanto ignoeite : ibid. 2. 16. Nulla v'è, clic venga rante ? Ma dov'è qui, dirà taluno, dal Mondo, e che non fia concupifcen tanta ignoranza in Criftianità, dove pur za, e superbia complicata insieme. Co- corre la Dottrina Cristiana? Sapete dov' me o Mondo, come tanto decadessi dall' è la prosonda ignoranza de Cristiani ? effer tuo primiero ? Come di tanti mali e in quel tanto sapere que punti, e punti ricoprifti i Il Mondo cadde dall' effer tigli d'onore : è in quel ranto fludiare suo primiero, per una specie di Scienza, le delicatezze tutte del piacere; è in quel peggiore di qualunque ignoranza. Creo tanto raffinarsi nell'Arti rutte d'arricchi-Iddio P Uomo: lo pose in Paradiso, ea re, e firaricchire : è in quell'effer tanlui diffe : Tutto questo Paradilo è tuo : to periti negli studi tutti della vanità : in guardari però dall' Albero della scienza , questo tanto sapere è la più prosonda Eva di quell' Alberò s' invaghi : Adamo ignoranza della Dottrina Cristiana . La a quell' Albero si appressò : il serpente Dottrina Cristiana ha tre parti, una è disse, che temete voi di quest' Albero sopra gli Articoli, che si devon crededi Scienza? Mangiatene pure, e io vi re; l'altra è iopra i Beni, che si devoprometto, che farete come Iddio, Scien- no amare ; e la rerza è fopra i mali , ies bonum , & malum. Gen. 3. 1. pieni che si devono suggire . La prima parte è sapura, quanto basta da tutri i Cristiaci, Et aperis sunt oculi amborum : ibid. ni , dove i Curati fanno il loro doveaprirono gli occhi alla nuova icienza : re ; ma la feconda , e la terza parte , leppero, e conobbero, affaggiarono il quanto è poco fludiata, e quanto mefapor del peccato; e da quella scienza no appresa ! I Cristiani nel primo ferfu, che si oscuraste la ragione, si anneb vot della Chiefa, perchè non studiava-

no, ne i punti dell'onore, ne le finez- za del vero modo di vivere, dichi, nel ze de piaceri, ne l'economia delle ric- Battefimo, è morto al Mondo, ed è chezze, non si degnavano a cose vili, rinato a Dio! Signori miei, se voglia-e sugaci applicate il loro spirito: ed o mo saper qualche cosa dell' Evangelio. quanto erano eruditi , e dotti in cerca- bilogna dilimparare quanto ci ha infegnasur piaceri, le riccheze e la Giori lou il Mondio Altonato Spirito Sagna etcra i in liprocara tutto l'apparente di con lingua di Fucco , incominenta i quella vita , e in apprezzar [olo il ve- parlare in noi , e conofect ci farà , ro , e il forte dell' altra ! Ma or , che [quanta fa l' ignoranza del Mondo , e prevale la Cienza , infegnata dal 5cr- quanto bella , quanto alta , quanto di-perte, o quanto di diffel l'ignoran 'Vina, la Dotttina di Crifto.

### QUESTIONE XVI

In lege quid scriptum est? Quomodo legis? Lev. cap. 10. num. 16.

Quanto si manchi nell'intelligenza; e perciò, quanto si pecchi nell' offervanza della Legge, e della Scrittura divina.

che propofizione, non approvata in Si-mo: Iddio faccia, che io dica il falfo; nagoga; e a lui disse: Masister, quid e diamo principio.
facienda, voitamo aternum possidebe? O
bin lege quid scriptum est? Nel Salmo
buon Maestro, che ho da far io, per at- 100. Si legge un Versetto, che è il prinpredicando ? Che hai da fare ? rispose il ma. Parla David del santo timor di Dio, divino Maestro : Tu sei Dottore, e pur e dice , che esso è il principio della sanon sai, the si richieda per arrivare a pienza: mirum apientia timer Domini.
vita eterna i m lege quid feriptum est ? Pi. 110-10. E petchè è difficile a sapere,
Che cosa è scritta in quella Legge, di chi entri, e chi ammaestri in questa celeste
cui tu sei Maestro: Quamodo legu: i ibi. Sapienza, egli per consolazione di chi mi Come lege quella Scrittura, che tipica sicciora, aggiunge: Invitettura processo como lege quella Scrittura, che tipica sicciora, a ggiunge: Invitettura processo con postro, che interesta profito, che interesta con con postro, che interestogato, che fapeva lege egili opera i perché l'opere, ci non le gere la Scrittura, c la Legge : Ma le parole fon quelle, che (cuopronol'intedicelle : Che dice la Legge : Ecome interpreta con comi interpreta con comi interpreta con comi interpreta ce le Serrie legge, c depoia le pracio della Sajienza, sono comi interpreta ce le Serrie legge, c depoia le pracio della Sajienza, sono comi interpreta ce le Serrie legge, c depoia le pracio della Sajienza, sono comi interpreta ce le Serrie legge, c depoia le pracio della Sajienza, sono comi interpreta ce le Serrie legge, c depoia le pracio della Sajienza, sono comi interpreta ce le Serrie legge, c depoia le pracio della Sajienza, sono comi interpreta co

Ra Dottore, eta Dottore di ed io, che direi? Ciascuno si prepari a Legge, e Maestro di Scrit-rispondere come può, mentre io con tura, e di Teologia quel rossore mi dispongo oggi a dire, che noi Farisco, che interrogò un leggiamo le Scritture, ascoltiamo l'Evangiorno il benedetto Cristo, gelio, a mente sappiamo il Decalogo, a fin di prenderlo in qual-

rivare a quella vita eterna, che tu vai cipio regolatore di tutto il proposto Teture, el Evangelio, o mici seguacia Quo- e della Scrittura divina, della Scrittura, modo legitis? Come risponderemmo noi? e della Sapienza divina, è suo d'intelli, bus, eum : bel principio è questo, e quan- fare alla professione di Cristiano , non to sia vero, ben lo dichiara la ragione, sia volto a darsi bel tempo? Finalmente petchè le parole della Sapienza, e della il Decalogo dice: Ama il tuo Iddio : Scrittura non son satte per ester solo ascol- ex toto corde tuo : e il cuor de Cristiatate, fon fatte ancora per effer vedute, e ammirate nell' opere ; onde è , che quando le Trombe Angeliche là nel Monte Sinai promulgavano la Legge, il facto Tefto dice, the il Popolo non folo ndiva. ma videbat voces . Ex. 20. 18. vedeva ancota le voci di quella Legge, che tutta veder fi deve nella nostra offervanza. Chi per tanto ascolta, ma non vede le parole della Sapienza, fente, ma non intende quel , che Iddio vuole colla fua parola : Intellettus bonus omnibus facientibus eum. Posto questo principio, qual' è l'intelletto, quale l'intelligenza della maggior parte de' Cristiani? Tempo fu, che in Cristianità dir si poteva della Leg- idiora, che non mai udi parola di Dio. ge eiò, che David disse della Profezia: Domini virtutum . Pl. 47. 9. Come ci fu predetto, come uddimo da' Profeti, cosi abbiam veduto succedere nella Città del Signore delle virtà ; e mulla di favore , nulla di affiftenza , e di profperità noi ascoltammo per divina rivelalazione, che tutto cogli occhi nostri non veggiamo adempito . Così del-Nulla fan questi Fedeli di Cristo, che tutessi ascoltano d' Evangelio , tanto esesapere qual sia, e quanto santa la Leg-Ri dell'Evangelio avevano la vera, e la buona intelligenza; perché questi sull' dio nelle sue Scrittute. Ma di questa inselligenza quanto ora rimane fra noi ? chi v'è, che non procuri di arricchire,

genza: Intellettus bonus omnibus facienti- mangiare, e a bete; e fenza nulla penni dove và dove è fitto ? Sventutato fi stimerebbe quell' amore umano , che fra noi non prevalesse sempte all'amote di Dio. In Craftianità adunque si sà a mente il Decalogo, fi ascoltano le Scritture, si udiscono le patole dell' Evangelio : ma in Criftianità non fi veggono le parole ndite : e l'intelletto noftro è tutto in udire, in citare, in ptedicare, e nulla in eseguire la Dottrinadelle Scritture, e dell'Evangelio. Or che intelletto è questo ? Questo non è certamente: Intellectus bonus omnibus facientibus eum: ma è intelletto, che ad altro non ferve , che a farci più tei di qualunque Posto adunque, che noi non intendiamo Sient audivimus , sie vidimus in civitate bene le parole della Scrittura , per vedet ora ciò meglio, e in uno per trovare l'origine della nostra poca, e non vera intelligenza: io in primo luogo dubito assai, che da noi s'intenda, e s'interpreti la Scrittuta tutto al contrario di quel, che era intefa, e interpretata dagli Ebrei. Due fono i fensi primari delle Scritture divine : il fenfo letterale, e la Ctistianità d'un tempo dir si poteva: il senso figurato. Il senso letterale è quello, che si ferma nel significato istesso to non lo mostrino nella lor vita: quanto delle parole, e più in là non passa. Il fenfo figurato è quello , che col fenfo guiscono nel lor costume ; e chi vuol istesso delle parole si estende ora a significare allegoricamente le cofe della ge dell'Evangelio, offervi i Criftiani, e Chiefa miliranre in Terra; ora anagogivedrallo cogli occhi fuoi . O questi sì , camente le cose della Chiesa trionsante che intendevano bene le Scritture: que- in Cielo; ota tropologicamente le cole appartenenti a i coftumi, e alla disciplina della vita umana. Or gli Ebreinel efercizio moltravano ciò, che dice Id-lor Testamento antico, escluso ogn'attro fenfo, stavano ostinatamente attaccati al solo senso lettetale : onde lette-L'Evangelio dice : Fuggi le ticchezze : el ralmente interpretando ogni Scrittura : quando gli Apostoli ad essi dicevano e straricchire quanto può ? L'Evangelio che i loro Sagramenti , i loro Sagrifidice: Prendi la tua croce, e portala vo- zi eran tutte figure de nuovi, e veri Salontieri : e chi v'è , che non fi adiri gramenti ; del nuovo , e vero Sagrifizio co'fuoi travagli, e non faccia quanto sà della nuova, e vera Chiefa, iftituita dal per levarsi di dosso la Croce di Cristo? vero, e promesso Messa Cristo Gesu: e L'Evangelio dice: Fa penitenza, se vuoi che perciò era tempo ormai di uscirdall' falvatti : e chi v'è , che non attenda a ombre, e dalle figure, e riconofcere, e fantità pratica : e mentre un l'interpre va , non intendeva di parlare agl'Idota, come dette per gli Ecclefiastici, c laui, o a Gentili, intendeva di parlare

eredere le verità fignificate; essi utlava- l'altro per li Regolari; un per la Cristia-no, essi fremevano, e che non secero inità passata, e l'altro per la Cristianità eontro Paolo Apostolo, che loro dice sutura; tutti su l'Evangelio restiamo con vario pano aponoto, une toto une tutura; tutti in 1 exangelio rethamo con va 1: Figlinoi d'Idrarde, voi ficer total-quell' indifferenza, coila quale refirermunte fifi nella lettera, e nulla nella mo, se l'Idorie degl' Indiani, o la legemente, e nello pietro delle Seritture; ma gei di Licurgo, o di Solone si leggelle-sappiace che litera occidit, sprittur antem co. Questi iensi ideati dalle nostre paswiviscat? 2. Cor. 3. 6. Dalle Scritture voi sioni, che per non soggiacere a freno, sicevete morte, non vita; sol perchènel si van sigurando le cole a lor modo, la lettera riconoscer non volete il vero non sono i sensi dell' Evangelio. Signofignificato di quello spirito, che ogni ri miei , non sono i sensi intesi da Cricofa ravviva. Gli Ebrei adunque, nelle flo Redentore, che ci volle fanti in praloro istesse Scritture, andavano, e van tica, non in speculativa. I sensi figurati tutt'ora in perdizione ; fol perchè nel delle Scritture son finiti ; son passare le Tellamento vecchio, e ne Profeti altro figure, e le allegorie del Tellamento intender non vogliono, che il fenlo let vecchio: il Tellamento nuovo è tuto terale. Ma noi nel Tellamento nuovo, in spiritu, o veritate: non ni fimbo- e nell' Evangelio non corriamo pocope: il , o metafore: l'Evangelio deve effer ricolo di perderci, fol perchè al contra-tio degli Ebrei, tutto intender voglia-fer tutto intefo, come parole di Legge, mo in lenso figurato, e nulla in senso che vogliono esset prese : prout verba letterale. Così andarono in perdizione fonant : quando Crifto dice, che bifosutti quegli Eretici, i quali distero, che igna far penitenza; che bisogna effer n-Cristo non era, ma faceva la figura di mile; che è necessario aver la semplici-Figlinolo di Dio; e tutti quegli altri, tà de Fanciulli; che in Ciclo non entra, clie al contrario differo, che Crifto non chi non lascla tutto in Terra : queste era, ma faceva la figura di Uomo mor- non fon parole dette ad extranees; fon tale, Figliuolo di Maria; e quegli altri, parole dette a noi, dette a tutti in coche differo, che nel Sagramento dell' mune, dette a ciascuno in particolare; Altare non v'è la prefenza reale, ma fo- e ogn'altro fenfo, che ad effe fi dia, lamente la figura del Corpo, e del Sangue ogn'altro comento, che di esse si fac-del benedetto Gesù; e che i Sacerdoti non cia, sono sensi, comenti, e spiegazioaffolyono, ma folamente dichiarano da ni della nostra umanità, non della no-Dio affoluti i penitenti; ed akre bestem | stra Fede; del nostro libertinaggio, non mie di figure , di fimboli , e d'ombre, dell'offervanza Cristiana . Cristo sapeva fognate contro il fenfo istorico, lettera- parlare, e quando dava qualche consisle, e reale, delle parole dell'Evange-glio, a cui non voleva obbligare tutta lio. Ma fra noi Cattolici, e veri Fede- la Cristianità, diceva ancora: Qui potest li di Crifto, in quale intelligenza fi pec- capere capiat : Matth. 19.12. Intenda chi ca, e come spieghiam noi l'Evangelio? può intendere, cioè, chi è chiamato La decadenza de nostri costumi pur trop- alla perfezione, quel, che io dico del po lo dice; e se non in parole, in sat- celibato, e della verginità. Ma quando ti almeno ben dichiara, che noi quan- diceva: Nis panitemiam babueritis. omdo nell'Evangelio sentiamo le parole, la nes similiter peribitis: Luc. 13.3. e quandottrina, l'esempio di Gesti Cristo, l' do diceva, Qui non accipit Crucem suam, andiamo comentando in fensi figurati, & sequirir me, non est me dignus. Matt. e allegorici, come cose ideali, dette per 10.38. Chi non sa penitenza, non avera efercizio di maraviglia, e di Fede; non falute : Chi non prende di buon cuore per riforma di costume, e di vita; co-lla sua Croce, e non seguitail mio esemine fimboli di quel, che far si potreb pio, non è degno di me, nè del nome be, non di quel, che sare si deve; co-di Cristiano : Quando queste, e a ltre me idee di santità specubativa, non di innumerabili cote simili a queste dicebrei.

Per accennare ora un' altra, se non gli devono i Criftiani? Io dubito affai , che ancora in ciò si pecchi di poca inoffervanza; folo perchè nelle Scritture non intendiamo bene la natura de' contrarj . Nella Legge vi fono precetti pofitivi , e precetti negativi. I precetti pofitivi comandano il bene, che fideve fare; ei precetti negativi vietano ilmale, che si deve suggire: Onde David per restringerii tutti in poco, disse: Declina ai malo, & fac bonum: & inhabita in faculum faculi. Pl. 26. 27. Fuggi tutto il male vietato dalla Legge; opera muto il l bilito, e prosperato per tutti i Secoli. Ciò tutto è limpido, e chiare; e pure il male vietato; e qui è dove noi manci volle tutta la Sapienza di Gesù Cri-Ro per farlo intendere ; e non sò , fe ancora l'intendiamo bene. Gli Ebreine' ne prescritto, e ne precetti negativi il le Creature, che compor non si possomale vietato; e più oltre non passava- no coll'amor di Dio; e perchè, quanta. Ma questa intelligenza, che in teorica, e in speculativa pare adeguata, in pratica rielce affai manchevole. Venia occasioni si facilmente manchiamo . mo al fatto, e tutto intenderemo: Il Non dico troppo, Signori miei, non primo precetto affermativo, e che è il mi avanzo più in là del vero : l' Evan-fondamento di tutti gli altri, dice : Di- gelio fcuopre molte verità, offervate

Laz. del P. Zuccomi Tom. V.

a l Cristiani : non intendeva di parlare I de suo. Deut, 6.5. Amerai di tutto cuoa i Criftiani poveri, e (venturati ; in- re il tuo Iddio : Chi in questo precetto tendeva di parlare a tutti, e a ciascun naturale, altro non intende, che il be-Cristiano in particolare: Non intende, ne prescritto di amare Iddio, per osserva di parlare in allegoria, o in metafo | vanza di effo, fi sforza quanto più può ra di questa, o di quell' altra peniten- di fare atti di amor di Dio; impara a za; di questa, o di quell' altra Croce ; mente le parole ; recita spesse volte le intendeva di parlare della vera, e tota- formule della sontrizione, e della dilele emendazione della vita; di tutte le zione più perfetta; e si rammarica quancroci, e de travagli, che Iddio ci man- do a lui pare, che il suo cuore non dida . Quello è il vero fenfo letterale di ca da vero. Bene Fratello, egregiamentutro il nuovo Testamento : e secondo te, o Sorella : Seguiriamo a far così unesto intender si deve tutto J' Evange- logni giorno, e replichiamo spesso gli arlio : fe nell' Evangelio medelimo andar ti di amor di Dio , e di contrizione; e non votliamo perduti, come nel lor vec- fenza effi non andiamo mai a letto, per chio Testamento perduti vanno gli E- assicurare ad ogni evento improvviso. quanto più si può , la nostra eternità : ma chi crede con cio di aver fatto tutfalfa dimezzata almeno intelligenza di to , non fi fidi di fe ; e fe altro non Scrittura, io dimando, come intendiam fa , tema affai del fuo cuore ; perchè l' noi i Precetti del Decalogo ? Come gl' esperienza insegna, che se con tutti queintendevano gli Ebrei, o come intender gli atti, che noi facciamo, l' amor di Dio viene a petto coll'amor di quel figliuolo , coll'amor di quelle ricchezze . telligenza , e perciò fi manchi molto di di quegli onori, di quelle vanità, e pazzie del Mondo; all' amor di Dio tocca a cedere ; e lo spirito umano è quello, il quale prevale allo Spirito Santo, Spirito di Carità, e di Amore: Or perchè con tanto sforzo di amare Iddio, si poco l'amiamo, e si poco si osferva il primo, e massimo precetto del Decalogo? Non per altto, se non perchè noi non finiamo d' intendere bene la Legge : e perchè fiamo manchevoli d'intelligenza. perciò fiamo debofffimi di offervanza. bene dalla Legge comandato; e farai fla- Noi ne precetti politivi intendiamo folo il bene prescritto, e non intendiamo chiamo d' intelligenza. Il primo, e masfimo Precetto, comanda l'amor di Dio esplicitamente, ma implicitamente vieta precetti politivi intendevano folo il be- ancora tutti gli amori ftrabocchevoli delno ; e questa sembra un' intelligenza di do noi offervar vogliamo questo precet-Legge, e di Scrittura, buona, e adegua- to, applichiamo folo al bene preferitto dell' amor di Dio, e non al male degli amori vietati ; perciò è , che nell' liges Dominum Deum tuum , ex toto cor- tutte al tempo del primo fervore de' Cri-M 3

fliani ; ma peco , o nulla avvert te in primo e massimo Comandamento del guesti tempi di rilassamento. Gesti Cri- Decalogo. Se ciò è , come per truri di vostre parole, ci imponete una Legge del tutto nuova, e affatto intollerabile. E chi v'è, che possa odiar suo Padre, mento. Il primo e massimo Comandadio ex toto corde, se non si odia ogn' alquesto altro non è, che spiegazione del Dio, bisogna odiare ancora il Padre ,,

No, che non si fermava nella superficie, sicri Maestri è cesto s quanto dall'incel-na nivvava al sondo di tutte le cose, sigenza, e dall' offervanza dell' Evango-per sare metndere non le patole sola- lio noi sin ora siamo stati lostanti, ancor mente, ma la perfezione tutta, e l' el- quando facciamo atti d' amor di Dio ! fenza della Legge divina, diffe, e repli Perfetta fu una volta l'offervanza di quecò molte volte alle Turbe, che lo fe- sto Precetto; perchè i Cristiani di una guitavano: Figliuoli di Abramo, voi ve- volta, battezzati appena, vendevano tutnite a me per effer miei feguaci; ma io to, uscivan di casa, e più che ad altto vi dico, che: Si quis venit ad me, o della natura, della fortuna, e della Ter-non odit Patrem suum, o Matrem, o ra, pensavano ad amare Iddio; e in Ter-Uxorem . & Filios . & Fratres , & So- ra a cercar folo la gloria del Paradifo ; rores , adhuc autem & animam fuam ; ma ora chi non può colla persona; colnon patest meus esse discipulus. Luc. 14. lo spirito chi esce di casa? chi esce dal 26. Se ral uno vuol esser mio discepolo, Mondo? chi dice con David: Domine tioe, offervare la Legge, come io la quid mihi est in Calo; & a ce quid volui spiego nel mio Evangelio ; e non odia super terram , Deus cordis mei , pars mea e Padre , e Madre , e Moglie , e Figlino- Deus in aternum ? Pl. 72. 26. Fare , e dili, e ciò che ha, e ancor la propria vi- re così, da noi fi crede, che fia l'atto ra; in vano spera di effer mio seguace. della somma, e ultima persezione; e pur O Signor benedetto, che è quel, che questo altro non è, che atto d' intera voi dite ? Voi professate di voler rifor- offervanza del primo precetto, spiegato mare bensì, non di volere aggravare il da Crifto. Vediamo più chiaramente que-Mondo, cioè, d'infegnare la perfetta fto stesso, e finiamo la Lezione, ne preoffervanza della Legge; anzi di ridurre cetti negativi . I precetti della seconda tutta la Legge antica, a Legge di Gra- Tavola sono tutti negativi, cioè, di non zia, di Carità, e di Amore, non a da ammazzare, di non rubbare, di non forre move, e infoffribili Leggi. Chi bene nicare, di non fare in fomma, nè defiintende il vostro spirito, così spiega il derare verun male al prossimo. Gli Evostro Evangelio; e pur voi in queste brei grossolanamente inrendevano, inquesti precetti esser victaro il far male a chi ci vuol bene, cioè, a Parenti, agli Amici, a i Nazionali, che folo tenevafua Madre, ed anche la propria vita ? no in luogo di Proffimo loro : ma Ge-Che novità è questa, o Signore ? Non è su, ne primi giorni della sua predicazionovità, non è firavaganza di Legge, è ne, con voce alta e fonora diffe cospiegazione della Legge antica, è dichia- sì: Audistis quia dillum est antiquis: Non razione del primo, emaffimo Comanda- occides . Matth. 5. 21. Voi avete udito molte volte, che gli antichi vostri Macmento comanda amare Iddio : Ex toto firi, quando nelle Sinagoghe leggono la corde; ma perchè non si può amare Id- Legge , e i Profeti , raccomandano , e inculcano di non fare nè omicidio , nè tra cofa, che foprafaccia, e affoghi quel altro male al proffimo vostro: Io poi vi fanto Amore; perciò è, che Cristo co-Idico, e apprendete ben quel, che vi dimanda, che non folo si ami Iddio, ma co, che non folo far non dovete, nè che fi abbia ancora in odio e orrore defiderar male veruno al vostro prossiogni cofa più cara della natura, in ca- mo; ma dovete ancora amare, e far beso che questa voglia prevalere nel nostro ne a' vostri istessi inimici : Ego autemcuore, e repugni all' obbedienza, all'of- dice vebis : Diligite inimices veftres, & servanza , e all'amor di Dio sopra rutte benefacite his , qui oderunt, vos . ibi 43le cose . Questo volle dire il benedetto Che cosa è questa , Signori mici ? Per Signore', nell'ardue riferite parole ; e offervanza del precetto dell' amor di

E la Madre ; e per offetvanza de' pre prete ancora del male; e affinchè la Legcetti di non far male al proffimo , bi fogna amare, e far bene ancora agl inimici ? Che cofa è questa ? Ciascun proffimo, ancor quando è vostro inimidice, che il precetto della dilezione degi'inimici è il precetto di Gesti Crifto ed è così, come egli stesso desse : Novum mandatum: Jo.13. 24. Il nnovo comandamento dell'Evangelio : Ma io di co, che la novità non confifte nel Precetto, ma confifte nella fpiegazione del Precetto antico, non mai bene inteso fin allora: Perchè se i Precetti affermativi , mezzate , sono osfervanze imperfette , che comandano il bene, vietano ancora che non arrivano mar a riformar tutto il il male, che al bene prescritto si oppo- cuore mmano, come vuol Gesù Cristo nel ne ; i Precetti negativi , che vietano il fuo Evangelio : Sicut audivimus, fic vimale, comandano ancora il bene, che dimus in civitate Domini virtutum. Iddio a quel male repugna; e perchè la dile- faccia, che nel nostro vivere stesso noi zione direttamente repugna al male, che mostriamo, che in Cristianità si vine fare, ne volcre si deve al prossimo; ve non secondo la sigura, ma seconperciò Crifto per dichiarare a fondo la do la letteta delle Scritture; e nella no-Legge, e ridurla a persezione, disse : stra offervanza facciam vedere quanto Amate ancora i vostri inimici, perchè bella sia la Legge, quanto fanto e divife non gli amate, nell'occasioni gli fa- no sia l'Evangelio.

ge, e l'offervanza del non far male fia in ficuro, vi si comanda la dilezione del co: Declina à malo, & fac bonum: Per fuggir tutto il male vierato, far il bene contrario al male vietato; e per fare tutto il bene prescritto, odiar tutto il male vierato. Quelta è la spiegazione intera di rutta la Legge, quella è l'in-tera perfetta offervanza di tutta la Scrittura : l'altte tutte tono spiegazioni di-

## QUESTIONE XVII

Rogaverunt eum, ut de Calo signum oftenderet eis. Matth. cap. 16. num. 1.

Quanti siano in Cristianità, che per credere, e operare come conviene , aspettano miracoli .

Redicava un giorno il bene i dere qualche miracolo da tuo pari in Cic-detto Cristo alle Turbe : le lo. Giosuè fermò il So'e a mezzo cor-Turbe con devota (emplicit: divan le parole, è ammi ravano la Dottrina dell' di dicibil Macftro, quando uno Un micacolo di tal natura da te alpet ftuolo di Serib, e Fatifei, con que la tiamo, e tu da noi, come da quello compostezza di volto, e affettatura di popolo, sarai cre-turo. Non potevan parole proprie di certi uni, che voc'io que malvaggi Dottori usare arte più fina no ingannare a man salva , si seceso a ber itereditate presso le Turbe i miracoli bui davanti, e distero: Maxisser, volumia ir , sin altora operati da Cristo, qual si te signum videre . Math. 12, 28. Mae i miracoli dozzinali di seconda, e terza ftro, ru fei veramente amminabile, e dalle. Crifto non fi trovò all'improvvi infegni cofe del tutto maraviolio:e; ma lo a tanta malizia; onde rivolto al Panoi per crederti qual fei, vorretaino ve polo diffe : Generatio mala , & adaliera fig 1-in

signum querit, & signum non dabitur ei te, io mi vatrò di un versetto dogina-nisi signum Jone Prophete: ibid.4. Questa tico, da tutti saputo in Cristian ta . La

ftro spirito : e incominciamo.

razza di Rabbini, malvaggi di cuore, Chitela nostra illuminatissima Madre nell' c di Fede adultera, per credere, vuol Inno: Pange lingua gloriosi, che da noi vodere (egni in Cielo; ma altro fegno fi recita nell' esposizione del Venerabi-ad essi non sarà dato, che il segno di le, canta a Dio, e dice a nol: Pre-Giona Profeta, colla nila Refutrezione, flet siate speptementum senjum describition non dal seno del Mare, ma dal seno sigliuoli, Gesti che siede a destra del della Terra, e della Morre. Così rispo-padre, è a noi vicino, e presente in se l'incomparabil Signore. Ma noi che questo Altare, noi vedere non lo possiba diremo (u quello Evangelio) Non pare, no, perchè il nostro occhio non è ca-che questo passo sina aproposito per noi, pace di trana luce; ma la nostra Fede che già crediamo, e di Cristo siamo Fe- supplica alla debolezza degli occhi no deli . Così pare , e così effer dovreb ftri , e noi crediamo , come se vedessibe dopo tanti miracoli, de'quali la no- mo ciò, che noi crediamo: Presset si-stra Fede ha pieni gli Annali. Ma qua- des supplementuum sensuum desettui. La li . e quanti fiano i Fedeli tilaffati , che Fede adunque , per dogmatico , e preper creder bene, e per operare come certivo detto della Sposa di Cisso, no-conviene alla salure ererna, aspettano stra Madre, ha da essere il supplemento nuovi (cgnì; oggi lo vedremo: È quel- de noftri tenfi in tutto que'lo, che noi lo, che regna in Cielo, e pure con in-di Evangelio, e di Scritture credianto. cellante miracolo è a noi fempre prefente Ammirabile supplemento! supplemento in quell'Altare, ci faccia conoscere la molto superiore all'istesso suo principadecadenza della nostra Fede, e del no le. L'occhio è la guida primaria della vita umana, ma non è guida infallibile: Per entrare ordinaramenre in Tema, la Fede è la guida primaria e unica, mi fia leciro dimandare alla femplice e de guida infallibiliffima della vita fie noi fiamo Criftiani , come erano i permaturale ; L'occhio può errare , ma primi Criftiani della Chiefa nafeente, o non può errare la Fede : L'occhio non veramente diverà : Ciascuno a questa in- passa di là dal rutto il corporeo ; e la terrogazione risponderà, che essendonoi Fede di là da tutto il corporeo entra in battezzati, come battezzati etano quel-h; che credendo noi a medefini artico-le , che quelli credevano, fi fa rotto a re ! Ma perche la Fede non in tutti i t., che quelli credevano, fi fa rotto a re ! Ma perche la Fede non in tutti i dubitare, se noi siamo, come quelli Fedeli è supplemento dell'occliio, perchè Criftiani. Ma se quella particola compara-tiva Come, dice simiglianza non solo nell' supplemento; pereiò è, che non tutti i essenza, ma ancora nella qualirà, e quan-fedeti sono dell'issessa quantità del fervor Cristiano; bilogna pur perchè non tutri crediamo come se ve-consessare, che quel Como, non si ve- dessimo quel, che crediamo. Ed ecco rissa totalmente in noi; e noi non po- la ragione, per cui nell'illesse Fede noi co fiamo diffimiglianti a quei primi Cri- fiamo si diffimiglianti a i primi Criftia-Riani, come pur rroppo abbiam veduto ni. Esti credevano, non in qualunque nelle Lezioni passate, e pur rroppo ve maniera, ma credevano, come se vedremo nelle Lezioni seguenti . Or per-dessero quel , che credevano : e perchò chè nel medefimo carattere, ne mede-leli crede, come se vedesse Griko fimi Sagramenti, colle medefime, e nel Sagramento: chi crede, come se ve-forse maggiori grazie di quelli, di essi si selfe si Patadito, e la Gloria de Santi, s scriffero si lunghe, e si memorande Isto- chi crede, come se vedesse l' Inferno : rie ; e di noi , o si deve racere il no- e i tormenti de i dannati : chi crede . me, o si devono diffimulare i portamen- come se vedesse tutte le altre cose fluti? Perchè tanta diffimiglianza nell'iftef, pende della noftra Fede; ha la fantafia, i fa Fede? Molte sono le ragioni di ciò; ha la mente colorita talmente di Fede, ma per recarne una sondamentale di tut- che fra oggetti si grandi, e tanto im-

meng.

templazione, ad estasi perpetua; e si ri- differenza di vivere, e di operare, che postolo, nella itta essenza è tutta: Ex sta, che per trovaria conviene andare, prediffero i Profeti ? Ed ecco il vivo ri- tis , omnes fimiliter peribitis : Luc. 13.5.

menfi, lente rapirli a maraviglia, a con- i maniera di credere , nafce in noi ranta fealda, e si accende ad operare per co- per conoscere i Cristiani antichi, bisole di tanta importanza, e premura; e gna ricorrere agli Annali. Quelli per-a più non curarsi di queste basse, e pic- chè credevano ad salutem, sempre eracole , e fugacissime cole terrene ; per no in elercizio di Fede ; sempre in arciò è, che que primi Criftiani, che cre-to di cercare Iddio ; fempre in atto di devano come se vedessero, furono Uo-sprezzare il Mondo; sempre in punto di mini degni di memoria, e di Altare : effer Martiri, o almeno Confessori di ma perchè noi crediamo, non come Cristo. Si maravigliava Roma, sapiva chi vede, ma come chi ascolta solamen-te la voce della Fede; e perchè, chi cre-mai, nè a Spettacoli, nè a Teatri, nè de così crede veramente quanto bafta a giuochi pubblici, o a Trionfi, verun a concepir la Fede, che, come dice L'A- Criftiano ; e diceva : Che Gente è queauditu : ad Rom. 10. 16. ma non quan- o agli Oratori , o alle Solirudini più erto fi richiede a conoscere, anzi a con me, o alle Catacombe più oscirre? Ma cepire bene ciò, che si crede ; percio molto più si maravigliavano i Cristiani qual è la nostra Fede in noi, e quali sia- di sentir rante vanità, tante pazzie demo noi nella nostra Fedet Dopo la Morgili Uomini; e dicevano: Filii bombte, e la Resurczione di Gesu Critto, mm, 1/9uequò gravi corde? Ur quid diduc Dileppoli, non ancora ben sormai ligiti vanitatem, 6º geritis mendacium? in turta la Fede Criftiana, andavano in Pi. 4. 3. Perchè tanta infania, tanta di-Emans: Con effi incognito fi accompa- menticanza della Morte, e dell' Eternignò il riforto Signore, e gl' interrogò tà, o Figliuoli degli Uomini ! Ma quede loro difcorfi : Effi meffi, e lagrimofi sta bella, e scambievole maraviglia è entrarono nella Paffione, e Morte del affatto sparita dal Mondo : Nè Babiloloro caro Maestro; e aggiunsero: Nos nia ammira più la nostra fantità, nè autem sperabamus, quod ifse esser redem- noi più deploriamo le pazzie di Babilo-peurus sfrael. Luc. 23. 21. Noi poi spe- nia, e del Mondo; perchè da noi non ravamo , che egli fuste per regnare , e si crede più , come si credeva allora , dal giogo straniero liberare Isdraele: ma ad falurem, & juftitiam : Si ascolta l'Eterria dies est hodie, quod has falla funt: vangelio, che dice: Estose parati, quia, ibi. ma oggi è il tetzo giotno, che egli qua hora non putatis, Filius hominis veè morto, e nulla di nuovo ancora fi ve- nies : Luc. 12, 40, Figlinoli degli Uomide. O stulti, & tardi corde ad creden ni , siate preparari a sloggiare dal Mondum ! ibid, 25. O ftolti , e duri di cuo- do , ad entrare nell'eternità , perchè la re in tutte le cole della Fede ! ripigliò morte viene , e voi saper non potete il Signore . Dunque , perchè non vede- quando effa viarrivi : Figliuoli degli Uote ancora il miracolo del vostro riforto mini, fate penitenza, attendete meno à Maestro, voi vacillate in tutto ciò, che godere , e più a piangere i vostri pecegli tante volte vi predicò, e che di lui cati ; perchè , Nisi panitentiam habueri tratto del nostro credere, e perciò anco- Senza penitenza, voi non vi potere fal-ra del nostro operare. Si crede è varo, vare : Figliuoli della Chiesa, mia Spo-ma non si crede, come chi vede; si sa, ricordatevi, che Exempsima desi crede, come chi aspetta di veder mira- vobis, ut quemadmodum ego seci, ita coli, per risolversi à creder da veto; e & vos saciatis. Joan. 13. 15. lo vi ho perchie quefta non è Fede, ad justiciam, data la Dottina, ma vi ho lasciato an-or falutem, operativa di giusticia, e di cora l'Elempio, non di superbia, ma falute, come parla l'Apostolo, ma è di umilità; non di genialità, ma dimor-Fede folo , come dico io , ad Religio rificazione ; non di gran ricchezze , e mem, quanto basta per avere il nome di onori, ma di gran poverrà, e sommis-Cristiano: perciò è, che dalla diversa sione: e perciò, se siete veri Cristiani,

ti per rifolverfi , vogliono fegni, grazie straordinarie, e miracoli : e dopo tanti e fegni, e grazie, e miracoli registrati nell'infallibili carre dell'Evangelio, e de' Profeti, fi trova pure in Cristianità, chi dice : lo ascolto tutto di Profeti , Apofloli, ed Evangelifti; ma non veggo veruna di quelle gran cofe, che si dicono : e un'altro ripiglia : lo credo tutto, ma di là non è mai tornato veruno a darci le nuove dell'altro Mondo, e dell'Eternità. O Fedeli di Crifto, che modo di credere è questo? E che potrebbero con voi i morti , se vi apparissero , e predibent Moysen , & Prophetas: fi Moysen, ex mortuis resurrexerit, credent. Se non pazzia può fidar la sua salute a si fatte si crede a i Profeti, ne alle Scritture di- condizioni?

dictro le mie orme, e non dietro i rif-; vine, che abbiamo; nè anche si credepetti umani, e l'esempio del Mondo rebbe a' morti, se risorgessero. Così del dovete camminare. Tutte queste, e al- poco essetto de segni, disse Abramo all' tre cose si sentono; si adora il Testo, Epulone: ma San Paolo parlando della facrofanto, e poi ? e poi col capo per profonda cagione de' fegni, così dice a aria fi riman lospeso, e nulla si ri- tutti i Credenti : Fedeli di Cristo, non solve ; e perchè sì poca risoluzione aspettate di veder segni , e miracoli ; in cole di si grande importanza ? Non perchè Lingua sunt in signum, non sidelipet altro, fe non che per risolvetsi , fi bus, fed infidelibus. 1. Cor. 14. 22. Ildoaspetta signum videre; veder qualche se- no delle lingue, la virtu de segni, e de gno; e uno dice: lo conosco di non miracoli, si concede da Dio per convinesser preparato alla morte ; ma quando cere gl' Infedeli , non pet compiacere i verrà qualche Isaja, qualche Profera , Fedeli; cioè , per sar credere gl' Insedecioè qualche Sacerdote a dirmi: Dispo li, non per sare operare i Fedeli: I Fe ne domui tua: morieris enim, o non vi- deli, che credono all' Evangelio, conserves : If, 3. 8. 1. Fratello, ti rimangono mato da cento, e mille fegni paffati, poche ore di vita ; disponti ; la morte non devono aspettar nuovi segni per creè in casa: quando verrà questo Profeta, dere, e operare. Se per tanto noi già allora farò da vero, e mi pentirò. Un' al- crediamo all' Evangelio, che dice: fiate tro dice : lo conosco, che non cam- preparati alla morte, sate penitenza, semino bene; ma quando Iddio farà il mi- guitate il mio efempio, fe volete falvarracolo di mutarmi il cuore, di levarmi vi; che aspettiam noi, che vengano i questa perversa natura che mi ha data, morti a predicarci ? Anzi, perchè non allora mi metterò ful 'I buon fentiero , temiamo , che Cristo dica a noi quel , Un'altro dice : Io conoico, che iono ditor- che diffe ag'i Ebrei : Generatio ifta fignum dinato in coscienza; maquando Iddio mi querit, O signum non dabitur ei, nisi si, sarà la grazia di terminar questa lite, di gnum Jona Propheta? Questa mia rilassa tormi da questo impiego, di allontanar la Cristianità aspetta tegni, grazie, e mimi da questo impegno, da questa, o da racoli, per vivere Ctistianamente; ma quell'altra occasione; o allora sì, che altro segno non averà, che il segno di attenderò all'anima : ed ecco, che chi Giona Profeta, cioè della refurrezione per un verso, e chi per un'altro, tutti di- universale de'morti, quando non vi sarà cono : Volumus à te signum videre : tnt- più rempo di operare, ma folo di render conto dell'opere fatte. Cristiani rilassatia che qui non fiete, bisogna bene intendere questi Principi di fanta Scienza; cioè, che non è più tempo di dire colla Sammaritana, ancora infedele : Cum venerit ille , nobis annuntiabit omnia . Jo. 4. 25. quando verrà Cristo Salvatore, quando rice verò quella grazia, quando vedrò quel miracolo, allora farò tutro. Crifto ègià venuto ; gia ha operati tutti i miracoli della Redenzione; già ci ha faite tutte le grazie necessarie alla salute : noi tutto crediamo, noi tutto adoriamo: perchè adunque si aspettano nuovi miracocaffeio? Abramo all'Epulone, che vole- li per falvarci ? Questo non è credere al va, che di sotterra mandasse qualchuno passato; questo è riportarsi al suturo; a predicare a suoi Fratelli, rispose: He questo è dare a Dio le condizioni della nostra falute, e dite: Io farò, io dirò, fe & Prophetas non audiunt ; neque fi quis voi mi farete un miracolo. E chi fenza

ficura l'anima rua, e la falute eterna.

... Molti adunque son quelli , che asper-t cere a Dio? e Iddio si è sorse poco dichiatan miracoli di onnipotenza: ma altri rato, quando diffe per David, che egli non moltiffini fon quelli, the afpettan mira- abbandona, chi lo cerca ; ma che a lui coli di provvidenza , e di milericordia , è più presente , quando esso nel cercarche io per non effer lungo riddutrò a lo è più travagliato : Clamabis ad me , due classi contrarie. La prima classe è & ego exaudiam eum ; cum ipso sum in di quelli . che si confessano spesso , the tribulatione : eripiam eum , & glorificafrequentano i Sagramenti, che vorrebe- bo eum: Pf. 90.15. Anzi Gesù Cristo non ro vivere bene per una parte; ma per l' disse espressamente, in persona de' Dialtra si arrischiano a tutti i passi, entra- scepoli , a tutti i Fedeli , prima di anno in tutte le occasioni ; ne v' è sonre dare a patire : Io non posso sempre tratsì sospetto, di cui essi non voglian rin- tenermi con voi a consolarvi ; io sono gersi le labbra; e se loro si dimanda; aspetta to dalla mia Croce; ma non teperchè tanta animolità in cosa si delicata, mete: Non relinquam vos erphanos: Jo, quale è la coscienza, e l'anima? essi ril. 14.18. Non vi lascierò orsani in Terra; pondono: Io spero, che Iddio mi preser voi piangerere un poco la mia lontananverà . come preservò i tre Fanciulli nel za , e il Mondo goderà della vostra trila Fornace di Babilonia. Entrar fenza flezza ; ma fe voi farete forti ne vostri bifogno, entrar di tutto genio nel fito- propoliti, la voltra triftezza si muterà in co, e non ardere? Gran miracolo è trionfo, e il trionfo del Mondo in torquesto; e pur questo miracolo tutto gior- mento ? Plorabitis , & flobitis-vos ; munno fi aspetta . Ma Gesu Crifto non in- dus autem gaudebie ; Pos autem contrifegnò a tanto sperare : insegnò bene a stabimini : sed tristita vestra vertesur in fuggir, come dalla peste, tutte le oc- gaudium : Jo 16. 20. Dopo rali, ed altre calioni : e con espressione infinita, dif- innumerabili Profezie, e Scritture di sise : Si oculus tuns scandalizat te , erue curezza ; che cercate voi adunque , o eum, & projice abs re : Matth. 5.29. Se anime diffidenti , altre sicurezze, e gral'occhie, o la mano tifcandalizza, cioè, zie, per fapere, che Iddio in voi altro ri mette in pericolo di urtare, e cadere; non disapprova, che cotesta vostra difficavati l'occhio, tagliati la mano; e af-denza, e languidezza di spirito? Ma tant' è. Tutti vogliamo grazie straordi-Quello non è un modo di parlare di chi narie, e miracoli, per operare come promette miracoli di affistenza a tutti i si deve; solo perchè non crediamo alle temerari : è un modo di parlare di chi Scritture , come fi doverebbe . La terza minaccia di abbandonare chiunque si ef- classe finalmente è di quelli moltissimi. pone al pericolo; e per non avere (cru- che cercano avvocati in Ciclo, e prepolo nell'esporsi, si và lusingando colla gano i Santi, pregano la Vergine, e a speranza di miracoli. La seconda classe quelli, e a questa digiunano, e si racè di cert'anime diffidenti , e accidiofe , consandano per la falute dell'anima loche fan per forza ciò; che fanno; e le a ro; ma fra tanto, che fanno? Peccano quefte si dimanda : Perchè tanra malin- a tutto pasto, nulla fanno per salvarsi ; conia , e infingardaggine nel fervizio di anzi a corfo diftefo , vanno quanto più Dio ? esse rispondono : Son'anni , che possono verso la perdizione . E questo mi sforzo di andare avanti nello spirito, che cosa è ? Se io male non interpreto ; e sempre più mi trovo indietro : sono questo altro non è , se non che dire a' fecoli, che prego, or per questa, or per duell'a la Vergine, e a Dio: Volumus quell'attra grazia : e nulla arneor vee à se signum videre: Noi vogliamo signo : onde se Iddio: non ostembre mini vacci, ma solo per miracolo; perchè mifericordiam fuam, non mi da qual- non meno di un miracolo si richiede, che fegno di gradirmi, lo non hò più fe pur basta, per salvare uno, che sa cuore di nulla fare, e vado all'Orazio- tutto per perderli. Le preghiere fon buone, come al martirio. O anima afflirra, ne, e in ogni disposizione di cuore, bipare a te piccolo fegno di effer gradita, fogna replicarle, e dir forte; e se bisoquell'iftello defiderio, che su hai di pia gna, ancor raddoppiarle: ma finche fi fià

in continuazione di peccato , tali pre- un altro : in luogo di pregare di falvanghiere fono fimili a quelle, di chi a on- ei ancor peccando, preghiamolo di muta di Dio, ber volesse il veleno, e di tarci ladisposizione, in eni siamo di pec-cesse: O Signore, fate che il veleno care; e concludiamo, che voler segni, non mi faecia male. Se Iddio a questi tali e miraeoli per creder bene , per operavuol fare un miracolo di mifericordia, re eriftianamente, e per ottener faltite. il miracolo farà non di mutar la natura fono tre prefunzioni di spirito , una del veleno, ma la volontà di avvelepeggiore dell'altra . Crittanità , tu
tuarfi, dice San Paolo: Nofeis, quid befici felice , fe ti piace di camminar
mignitas Dei te ad paniemisiam addacit: [econdo la regola della Critianità anad Roma. 4. Mutiam per tanto pregbie tica , e di afficurare la falure eterad Rom. 2.4. Mutiam per tanto pregbie tica , e re, e in luogo di pregare Iddio, e i na, coll'offetvanza perfetta dell' Evan-Santi per un miracolo, preghiamolo per gelio.

### QUESTIONE XVIII.

Nisi abundaverit justitia vestra plusquam Scribarum, O Pharifaorum , non intrabitis in Regnum Celorum . Matth. c. 5. n. 20.

Quali, e quanti siano quelli, che in Cristianità si contentano di una Giustizia tutta Farisaica.



guaci mici, non fiate di contentatura sì incominciamo. facile ; perchè io vi dico, che se pochi . Nisi abundaverit justitia vestra plus.

E taluno di genio piacevole, fono i misfarti degni di proceffo, e di per non effer amaro a fe medefimo, lodar voleffe il ssorte o d'inferno; e fe voi non avetempo presente, dir potrebite altra Giustizia, che la Giustizia Fabe: I Pulpiti gridano fempre tifaica, voi non fatete feelerati, ma ne contro il fecolo nostro, e i anche farine giusti ; perche farete giusti contro il fecolo nottro , e il anche farme giulti ; perche larete giulti percicatori non lafeian mai con itchia- mazzi di farfi tutti rei di Giuftizia: e malvaggi nel colpetto di Dio: Nife put mitrae quanto pochi in Critiani- and madavarii piditi velfra la liquamo Scriati fano i proceffi criminali , e quanto harma, de Phartifarma, non imrabiti rati quelli , che condannati (non a li Regnam Catermas. Sicchè per effer (applicio i Petchè adunque (empre del pinto), non bafta qualunque otlevanza para gridare, e fibatteria contro di tutti; farifacia, o Fibofofica, che fia. Quello fe i Tribunali più trigidi, trovan il poco è un gran punto è punto, che merita da condannare ? Non è poco certamen- gran riflessione. Non sia per tanto grate, per affolvere il fecolo corrente, che ve alla pietà di chi mi afcolta, che la i Cristiani comunemente arrivino all'ul- Santa Scienza ei faccia oggi la Lezione, tima vecchiaja , fenza mai effere ftati e ei sphieghi qual fosse l'osservanza de i chiamati da i Tribunali di Giuftizia; ed Farifei antichi; quale quella de Criftiaio quali quali per tal ragione piegherei ni moderni, che non son quei e qual a sentir meglio de nostri giorni. Ma per quela, che Critto insegna nel suo Evanoche Geni Critto dice a i Crittani : Segienza divina ci assista;

conviene aggiungere si è , che gli Scrinofe . Or come effer puote tanta offer- tutta efattezza ; nè vi era chi di minivanza da una parte, e nulla di Santità, e di Giustizia dall'altra? Il Redentore, data : Offerva i Comandamenti : Gli Scribi , e i Farifei nulla più offervavano , che i Comandamenti di Dio ; e pure I no un principio degno di rifleffione i ed eran malvaggi? Come va questa contra- è, che vi è gran differenza tra fare, e no que miteri la Legge : ma come l'offervavano ? Notiamo di grazia i Capi la affai enfatica, e dice, che nel gior-arincipali dell'offervanza Farifaica; e Id-no fettimo riposò Iddio : Ab omni opere perche in esti la vita non corrisponde-1 va alla Dottrina; perciò essi eran maldentore: Udite pure la Dottrina di que' xit , & falta funt . Pl. 32. 9. Ma i Fari-Dottori ; ma guardatevi di far quel , che effi fanno : Super Cathedram Moyli federunt Scribe . O Pharifei : omnia er- vano ; perchè facevano non per fare . go, que dixerint vobis, fervate, O faci- ma per dire, e far dire di fe quel, che facere. E perche, o Signore : Dicunt fare opera ; è far per far parole : perciò

quem Scribarum , & Pharifaerum , non [ Venerandi Sacerdoti , Venerandi Miniintrabitis in resnum Calorum. Quali Uo firi del Santuatio, a noi principalmente mini fussero gli Scribi, ei Farisei, quan- è detta questa parola di Evangelio . Se to rigidi Dottori, e Maestri della Leg- la nostra offervanza si riduce a fare i Dotge di Mosè, e quanto esatti, e zelan- tori, e i Dottori più rigidi sopra il Poti offervatori di tutte le minutezze lega- polo ; a infegnare buone Dottrine da li ; a bastanza su riferito da noi nella Pulpiti; a dare insegnamenti di tutta auspiegazione dell' Evangelio: quel che ora sterità ne' Consessionari; se l'essere nostro non và più in là, che a toghe lunghe, bi , e i Farifei con tutto il loro rigorif- e attillate; la nostra offervanza non attimo di Dottrina , e di Offervanza, non va a quella Giustizia , che Cristo vuole folo non erano Uomini fanti , ma era- nel fuo Regno : perchè tutto questo è no Uomini si perversi, che Cristo d' Dottrina, non è Disciplina; è lingua, indole dolcissima, non mai si adirò tan- non è cuore ; è intelletto , non è voto con altri, quanto con quelle dotte, lontà; e nella volontà, e nel cuore cone canute tefte ; e San Giovanni Precur- fifte la Giuftizia. Ma qui entra una nuofore arrivò ancora a chiamarli tutti del va difficoltà, perchè i Farifei non spiepari : Progenies Viperarum . Marth. 37. gavano folamente con tutta Dottrina la razza di Vipere nascoste , sempre vele- Legge , ma l' osservavano ancora con ma traigressione imputar gli potesse: onde non pare, che dir si possa, che essi a chi voleva effer giufto, e falvo, null' diceffero folamente, e nulla faceffero : altro diceva, se non che : Serva man- come adunque il Signore di essi proferi: Dicunt . I non faciunt ? Le parole della Sapienza sono profonde; e qui insegnadizione ? Non è contradizione di paro- fare . Nel Genesi parlando Mosè di tutle, è profondità di dottrina. Offervava- to quello, che fatto aveva Iddio ne' fei giorni della Creazione, usa una formodio ci faccia la grazia di non ritrovarla /ue , qued creavit , ut faceret , 2, 3, da in gran parte nell'offervanza Cristiana . I tutta l'opera , che avea creata , e che In primo luogo i Farifei parlavano be aveva fatta, per farla. Or dico io, v'è ne, egregiamente spiegavano la Legge; forse un operare, che sia non operare; ne v' era chi più di loro ne fapeffe in ovvero un fare per non fare; che dir fa Sinagoga . Ma perchè non offervavano debba come cola fingolare , che Iddio la Legge come la spiegavano ad altri : fatto aveva il Mondo per farlo ? V' è . Signori miei , v' è pur troppo: Iddio fece per far quel, che fece ; perche diffe, vaggi ancora nella loro offervanza ; e e fece quel , che diffe di fare : anzi il sercio di essi disse a' suoi seguaci il Re- suo dire fu l'istesso, che fare : Me difei come facevano quel, che facevano ? Facevano per non fare quel, che facete; (ecundism autem opera corum nolite facevano; e perchè questo non è far per enim , O non faciunt . Matth, 23. 2. per- è , che di essi proferì il Signore : Dichè dicono, ma non fanno quel, che cunt, & non faciunt, dicono, ma non dicono : parlan bene , e operan male . fanno; perche non fanno da vero quel,

che fanno ; lo fanno da burla , lo fanno | In fecondo luogo gli Scribi , e i Fabus . Matth. 6. 16. Lo fanno, per poter la loro offervanza non era intera, era dire, come disse un di essi nel Tempio: manchevole; perche non solo ad essa of Non sum sicut cateri bominum. Luc. 18. servanza mancava l'intenzione di osser-12. Pochi a me pari si trovano nella Leg- var la Legge, come abbiam detto di soge . E nessuno a te pari si truovi giam- pra; ma ancora perchè non era offervanmai, o superbo; perchè quest'istesso tuo za, quale deve esser, e quale la prescridire, è la prima ragione, per cui la tua ve l'Apostolo nel passo cirato: Facienoffervanza non arriva a giustizia; perchè tes voluntatem Dei ex animo : con affetl'offervanza Fatifaica non è offervanza, to. Due cofe dice in queste parole San è arte di giuocar le facte Carte, e sar le servite a propri vantaggi. Se ciò è, Legge, in cui è dichiarata la volontà di come è certissimo ; o quante, o quante Dio ; ma nell'osfervanza della Legge , offervanze, offervanze non sono, ma so-no maneggi di sordidissime passioni ! Si si miri alla volontà di Dio, che nella và alla Chiefa, fi fan le devozioni , ma Legge vuol'effere obbedita: perchè altriper parer divoti; fi và cogli occhi baffi, menti la nostra offervanza farà fimile all' col capo chino, colla corona in mano, obbedienza di alcuni Servidori, che esenon per onorare Iddio, ma per riportare guiscono di mano in mano i comandi , co Fanici: Primos accubirus in conis., e hanno a dispetto il Padrone. La se-or primas Cathedras in Symagosis. Matt. conda cola, che vuole l'Apostolo, e na 23, 6. i primi posti ne' Magistiati, e i se de dalla prima, è, che l'ostrevanza del-primi gradi ne Palaggi. Si sa il zelan- la Legge, e l'esecuzione del volere di te, e il rigorista, non per zelo di Leg- Dio sia fatra: Ex animo : cioè volentiege , ma per aver credito da screditar ri , con affetto , con amore di obbedire , chi che fia: e collo feredito altrui , co- non materialmente, non fervilmente, a prir mille proprie ribalderie . E queste Dio , che nella Legge comanda: Facienson forse offervanze della santissima Leg- tes voluntatem Dei ex animo . Quanto ge di Dio; o fono artifizi, e fimulazio-ni, al pari di qualunque delitto, degne Farifeismo, lo disse Gesù Cristo, quando sodi supplizio, e di suoco? Dico così, pra que Vecchi Dottori della Sinagoga, perche sò di certo, che non dico con citò le antiche parole d' Isaja, e diffe : tro di vernno di quei , che mi ascolta- Bene prophetavit de vobis Isajas , sient serino; ma contro di quelli, che non ascol- prum est : Populus hic labits me honorat . tan mai Parola di Dio: l'offervanze, di- ser autem corum longe est àme. Mar.7.6. co, di questi tali, non sono certamen- Questo Popolo osserva tutta la Legge te l'osservanze de Cristiani antichi; eran esteriore dell' opere, e trasgredisce tutta questi modesti, eran divoti, eran osfer- la Legge interiore dello spirito, e del vantissimi, ma Non ad oculum servientes, cuore : e perchè nulla sa con buon cuoquafi hominibus placentes , fed ut fervi re , perciò nell' offervanza medelima : Christi, facientes voluntatem Dei ex ani- Irritum faciunt praceptum Dei, Mar.7. 9. mo : ad Eph. 6. 6. non per parere, ma frustranea, e inutile rende la Legge, per effer offervanti; non per piacere agli e l'offervanza : ibid. 9. Difficili, ma fanocchi degli Uomini, ma per piacere agli l te parole. La Legge di Dio vuole offerocchi di Dio; non per avvantaggiare il vante tutto l'esteriore; ma molto più, e propri interessi, ma per edificare la san- principalmente vuole obbediente tutto l' ta Città; e cagionare roslore, e vergo- interiore dell' Uomo: Chi per tante si gna alla fcorretta Babilonia . Questa è contenta della fola offervanza esteriore. offervanza, che arriva a Giustizia; que deroga alla legge interiore, che è la prinsta è Gustizia, che vuole nel suo Regno cipale, & irrisum sacis praceptum Dei. Gesiì Cristo; perchè questa è vera ob Tale eta l'osservanza Faritaica: osservanza faritaica: bedienza a Dio, non artifizio di politi vanza fenza cuore : offervanza ad ocuca, o di economia.

per apparenza : Ut videantur ab homini- risci osservavano la Legge è vero , ma lum , non ad fpiritum ! . offervanza le-

le tradizioni Ebraiche, non secondo le Signori miei, questa è piena, e non fante intenzioni , e la volontà di Dio ; manchevole offervanza : offervanza effee percio offeryanza, che nell'istesso of riore pronta, e offeryanza interiore perfervare trafgredifce il precetto . Quale fetta . fia ora l'offervanza de Cristiani rilatiati. zi, ma fi dice : Questa Messa non finifce mai ; questi Vesperi son troppo lunglii ; queste funzioni , queste preghiere amavano il far la volontà di Dio : Fat altra volta diffe Gesù : Va volis , Sort-...

gale , fecondo le fpiegazioni , fecondo | cientes voluntatem Dei ex animo : questa

Finalmente, perchè i Farifei offerè difficile a dirlo; cetto è nondimeno, vavan la Legge, ma non l'offerva-che se ne di Festivi si và a divini Offi- van ex animo, di buon cuore verso Iddio; perciò è, che la loro offervanza non era stabile, era volubile; non era universale a tutti i precetti, era particofrançan le ginocchia, e la testa; se si lare solamente di alcuni; e perciò della fa qualche digiuno, qualche penirenza, loro offervanza dir si poteva quel, che qualche elemosina; se si efeguiscono gli si dice della Legge istessa. Della Legge, obblighi indispensabili della persona, del- è trito il proverbio, che, cessante fine lelo stato, e della condizione, ma quan gis, cessat lex : cioè che, quando cessa per dispetto; se finalmenre si cammina: il motivo, il fine, per cui fu fatta la per viam mandatorum, per la viade' Pre- Legge; cessa, e senza vigore rimane, cetti, che conducono al bene, e ritiran/ ancora la Legge : onde è , che la Legdal male: ma per tali sentieti si và, co- ge ceremoniale Mosaica è tutta abrogame vanno i Bambini, che vanno dove ra ; perche essendo stata essa istituita da a mano gli conduce la Madre; ma van- Dio affin di alludere alla venuta del prono, e si rivoltano, vanno, e spesse vol- messo Messia, e sigurare la sutura Chiete piangono di andare, dove vanno: fa sposa di lui, con tutti i suoi vari Saqueste son tutte offervanze, è vero, ma gramenti ; dopo che e quello arrivò , e non ci fidiamo di tali offervanze ; per- quella fu spodira, e i veri Sagramenti su-chè queste son tutte offervanze materia-li, offervanze esteriori, osservanze fa-Legge ceremoniale ; e per conseguenza risaiche, che non arrivano a Giustizia; la Legge delle figure, e delle allegorie, perché non sono osservanze ex animo, c affatto annullata. Questo stesso de si su de receiva en de satte con buon cuoro, porca dell'osservanza farisaica : esta du-e con volonta di esquire il Divino vo- tava, ed eta in tutto rigore, sinche i Falere . e a lui piacere ; ma sono osser- risei nell'osservanza trovavano i toro sivanze informi di anima, e di spirito, ni indiretti, e i lor pravi vantaggi; ma O dove è sparito quel tempo d'oro, in que'luoghi, in que' tempi, che cesquando i Cristiani facevano tutto ciò, favano i loro fini, che mancavano i moche della Legge Evangelica imparato a tivi del lor credito, del loro interesse a vevano dagli Apostoli : ma tutto face- che facevano que valenti Vecchioni ? Il vano cum exultatione, & simplicitate Benedetto Cristo, che gli arrivava a soncordis, collaudantes Dominum: Act. A. do, disse di loro alcune cose, che pospost. 2. 29. osservavan la Legge, e bene- son servire di pittura. Una volta gli dicevano Il Legislatore; correvano all' chiamò, Sepulchra dealbara, que foris obbedienza, ed efultavano nell'obbedi- parent hominibus speciosa, intis verò plere : eran prefi , eran condotti a i tor- na omni spurcitia : Matth. 23. 27. Seplomenti, e ne tormenti per la Fede trion- cri imbiancati, e coloriti ; belli, e spefavano ; facevan tutto , tutto pativano ; ciosi di fuori; puzzollenti , e infostribili e nondicevan mai : Oime! perche questo, di dentro ; cioè , osservanti di giotno . perché quell'altro a me? perché io fon tanto malvaggi di notte ; rifervati in pubblicaricato? main tutti gli accidenti , in tutti co , diffoluti in privato ; fanti di fuori , gli eventi, con ilatità di volto : 👉 cum ribaldi di dentro; di aspetto spettabili, e simplicitate cordis; e con semplice, e ret- odorosi, ma di cuore, e di viscere frato cuore, ogni cola facevano, ogni cosa dici affatto. Che offervanza è questa, fosfrivano, perchè nella loro offervanza che non è Giustizia, ma è ipocrissa? Un

ba, & Pharifel ; qui decimaris Men-|ctilegio. Questa era l'offervanta Farifaltomo, lema volerné pur col diretoroccare | de me, su faterem volumatem sum». Dun up fei e minacciando cenfure, e (co- meu, solai, o' fatem suam inmáis communiche a chi non paga le decime, a | dis mei: P£138,9. Nel mio libro ln prime chi non fecqtie il meglio dell'Armen- il voltro volter, o mio Dio; e di avere co, pet il Sagrifiaio: e (fil han pet nul· net mezzo del mio concela voltra dia fattifia formatte all'Altare, come Ofini, e fi- líma Legge. Gioifica chi at così dire; nees, il meglio per fe, e fenza forupo- perche a tale amore dia Legge, e di volontà lo commettere una ribalderia, e un fa- di Dio, arrivan folamente gli Eletti.

tham , O' Anethum , O' Cyminum; O' ca ; e pure di tale offervanta, gli Scrirelinquitis que graviora sunt legis, judi-cium, misericordiam, O sidem: Matth. ctedevano di essere Uomini santi. Ma 23.23. Guai a voi , o Scribi , o Fari- Iddio ci guardi tutti da si fatta fantità, sei, che tritate, e sminuzzate la Men- che a riepilogarla tutta, altro non era, ta, l'Aneto, il Comino, e l'altre er-bucce di nessuna importanza; e concul- za, ma per dire, e far dir bene di se : care alla peggio quel , che tutto impor- offervar la Legge , ma non offervarla exta nella Legge: cioè, guai a voi , che amine, con buon cuore, e in efecuzione fiere turti in alcune vostre legalità estedel voler di Dio, ma in malvaggia eseriori di officiatura, e di purificazione, e cuzione de propri disegni: offervar la Legdi cerimonie; e poi credete, che la Giu- ge, ma osservarla a mezzo : l' esteriore stizia ne' Tribunali ; la Misericordia ne' di purificazioni, di mondezza, di cerimo-Magistrati, e nelle distribuzioni ; la fe- nie, con tutta esatezza ; ma l'interiore delta ne'contratti , e in tutti gli affati dello spirito, della Giustizia , della Misedel proffimo, non fiano offervanze per ricordia, delle Fede, della Carità, nulla voi. E quali sono le vostre osservanze, volerne sapere; osservar la Legge di gior-fe non sapere osservare verun'altra vir- no, ma non di notre; in pubblico, ma tù, che lavarvi le mani prima di entra- non in privato; davanti agli Uomini, ma ta , tue a savar i e man prima di culta lindingina di culta lindingina di culta li culta la c alligant onera gravia, & importabilia, & re : Domine Domine, cioè ad alcune diauigam entre gravia, O impertabilia, O i i: Demine Demine, cicci ad alcune disponent in humeres imminimo, O mismi vozionencie, e olifervanzio di labra, e es digite mevere: Marth. 27,4. Rigidiffir, di mani; e lafciar tutte il forte della Lege, e ni fono nella fipegazione della Lege, e gopa il autore, e lo fiprito. I didio ci e de Profetti; e altro non fanno, che guardi da contentatici di si fatta istatità caricare di peti, di obbliggianoi i, e di fratiacia petede con si fatta fantità noi ferupoli infoliribili il Popolo; e guai a faremo condannati, come emple feche chi in lor prefenza trafferdile la mini- tati, die Cettilo Nigi shandarori riplita ma delle loto Dottrine; ma offervatti orifra plus quam ferbarom, O'Phurigamber, e trovectere, che mentre oggi a l'emple quam ferbarom, O'Phurigamber, e trovectere, che mentre oggi a l'emple quam ferbarom, O'Phurigamber, e trovectere, che mentre oggi a l'emple quam ferbarom, O'Phurigamber, e trovectere, che mentre oggi a l'emple quam ferbarom, O'Phurigamber, e trovectere, che mentre oggi a l'emple quam ferbarom, O'Phurigamber, e trovectere, che mentre oggi a l'emple quam ferbarom, O'Phurigamber, e trovectere, che mentre oggi a l'emple quam ferbarom, O'Phurigamber, e trovectere, che mentre oggi a l'emple quam ferbarom of l'eliarom. tro suda sotto la soma del loro rigorif. Si rallegri chi sente, gioisca chi può dir mo, essi se ne van leggieri leggieri at- con David : In capite libri scriptum est torno, senza voler ne pur col ditto roccare de me, ue facerem volum atem tuam. Deuc

#### QUESTIONE XIX.

Si patitur ut Christianus , non erubescat : glorificet autem Deum in ifto nomine . 1. Pet. cap. 4. n. 16.

> Nuova considerazione sopra lo stato presente della Cristianità.



Cristiano; la gloria è gran- minciamo de ; perchè qual nome più L' Eccle

no le obbligazioni di quelli, che Cri Ohl bene, bene, niponderanno iritaffati; fiiani (on nominati ? I primi, che ripor e a me giova creder così. Ma io in pritaffero questo nome, furono i Fede- mo luogo offervo, che in Cristianità a' idi Anticchia; ma come lo tipottato-no i Lo ripottatono non lolamente, ze: në vi fu mai tempo, 2 de flefe pià percile credevano in Gesti Crifto ; ma lore convenienza fi di ritrovara tutto l'Elem-tempo. Pet convenienza fi fano, e, fi pio, e la Doutriandi Gestì Crifto perche ! cendono i faltui pet i vie, e per le Chienel lor vivere, ne loro coftumi era tutto i fe ; e con quanto garbo vanno, e venricopiato l'Evangelio; e perchè: Manus gono i faluti ! Per convenienza fi dan-Domini erat cum illis. Act. Apost. 11. 21. no, e si ricevono le visite; e con quan-la mano, la virtù del Signore si faceva te formalità, e cerimonie! Per conve-

Lez. del P. Zucconi Tom. V.

Rande è la gloria, ma non fente della Cristianità, e sapremo quanè minore l'obbligazione , to competa , quanto sia bene a noi il che seco porta il nome di gloriosissimo nome di Cristiani ; e inco-

L' Ecclesiaftico dice : Ante judicium bello trovar fi può fopra la interregate pfum: 18. 20. Chi ha da effet Terra del nome di Criftiano, che non giudicato, non tema poco il giudizio; e da altri è preso, che dal nome di Cri- interroghi se medesimo, se medesimo esa-Ro. che è Salvatore universale del Mon- mini, prima di effer interrogato, ed esado ; che è Figliuolo Unigenito di Dio; minato dal Giudice. Così dice l'Ecclefia-che è Verbo, e Sapienza eterna ? Van- fiico; e S. Pietro aggiunge : Tempus off, tin pur altri, altri nomi: che se al nome ut incipiat judicium a Dome Dei. 1.4. 17. di Crifto Gesti curvan la refta, piegani dopo ranti peccati, è tempo omai, clie le ginocchia, le Potenze celefii, tetre-firi, e infernali; nome uguale a questo cominci alla Cafa, o dalla Città di Dio; non risuono mai, ne mai risuonera nell' e la Cristianità sia la prima ad effere gin-Universo. Ma se i nomi grandi gran dicata. Se per tanto tutti dobbiamo ester cose ancora richiedono; e se quelli, che giudicati, e giudicati prima di cutti i Po-si appellavano Pitragorici, eran tenuti ad poli, per il nostro nome di Cristiani; offervare la rigida disciplina di Pittago-ra; e se quelli, che si dicono Platoni-ticolare; e a me in generale sia orggi le-ei, o Artistorleici, sono obbligati a spe-ci, o di directorga così: Che si se, e core, e a disendere la Dottrina di Plato- me a' giorni nostri si vive in Cristian ne , e di Aristotele; quali, e quante so tat e noi Cristiani, come ci portiamo ? conoscere nella lor santità: Così esta su- nienza si tengono, e si frequentano le rono appellati Crifliani . Ma noi , con converfazioni; e con quanta affiduirà, e. qual merito Crifliani fiamo appellati ! lunghezza; Per converienza fi vefle, fi Efaminiamo oggi, fecondo il metodo del sioggia ; e come fi sfoggia fi bancherle Lezioni , per un poco lo stato pre- ta; e come si banchettal e si dice , così

12. ogni cola fi ricoprì di tanta lordu giadria conviene. Que' buoni Fedeli d' di Babilonia, che per quanto si narra da

convicue alla mia condizione, e perfor antiochia che furono i primi ad effere pat La convenienza in forama è quella, appellati Criftiani, non passavano in conche più di ogni altra cofa, regola il tem- plimenti i lor giorni no; gli passayano in po, le spese, il volto, le parole, e il co-fitume del secol nostrot e ben si può di-re il nome, e la Dottrina di Cristo; o re, che non vi fia ne gente, ne popo- della Dottrina, e dell'Esempio in far velo del Mondo profano, che fia più con- dere ne loro coftumi l'idea, e la luce. venevole, ne più civile del Ropolo Cri- Con tali portamenti, essi riportarrono il stiano. E questo, se susse dentro i suoi nome di Cristiani; e senza tali portamenti limiti , sarebbe un bel vanto della Cri- non sò quanto stia bene a noi un tal nome ftianità: Ma perche quefte tutte fono con- di feguaci della Dottrina, dell'Efempio di venienze umane, che partorifcono mol- Cristo non della Dottrina nè della Scuola ti inconvenienti morali; perciò non po- delle convenienze umane. Le convenienco può temerfi, che in questa ultima età ze, le civiltà son buone; e guai a noi, non avvenga ciò, che avvenne nellapri- se il rilassamento in luogo di civiltà ma età del Mondo, quando i Figliuoli di introducesse la tronssezza, e la burban-Dio, cioè, del giusto Set, incomincia- za: ma la civiltà de Cristiani ha da esser sono a trattare co' Figliuoli degli Uomi- civiltà della fanta Città di Dio, non ni, cioè, dell'empio Caino, Per conve- della diffolura Città di Babilonia : Denienza incominciarono essi a conversa- mum tuam decet santitudo, Domine, ist re, a cenare, a ballare infieme; ma la longitudinem dierum. Efaminiamo bene convenienza si avanzò tanto, che: Om- ogni cosa, e troveremo, che la leggianis care corruperat viam suam . Gen. 6. dria poco luogo ha lasciato alla santità nella Casa di Dio: 5. In secondo luogo ra, che vi bilognò un Diluvio univerla- nella Cristianità, vi sono gran negozi s le, per lavare la Terra. Per misericor- gran maneggi, grand' interessi, e tutta l'. dia di Dio non siamo ancora giunti a attenzione alla casa, e alla roba: per la questo segno; certo è nondimeno, che roba si studia, e si veglia a vendere, e siamo molto in là ; perchè, a bene esa- a comprare ; a sar conti , e cambi: per minare ogni cola, può accadere, che fi la roba fi naviga : per la roba fi milita: trovi, che per convenienza si introdu-cano delle corrispondenze di affetti, e la roba in somma gli Uomini, e le Dondi pensieri non buoni; si spenda più del- ne sono in continue saccende. Ne ciò le forze, e non fi paghino le spese; si deve del tutto condannarsi, essendo ciò diffipi il tempo, e il denaro, dovuto all' permesso dalla Legge di Mosè; non ese educazione de Figliuoli, e alla conserva- sendo universalmente proibito dalla Legzione della Caía; e per le convenienze ge di Grazia; e da Salomone è lodata umane si trascurino tutte tutte le con- la Donna, che fila, che cuce, che comvenienze co' Santuari, cogli Altari, co' pra il Campo, e vende i suoi lavori : Santi, e con Dio. Imperciocche, pas Questivit lanam, & linum : & operata fando i giorni e le fettimane in fat con- confilio manuum fuarum, &c. Confideravenienze ora a questo, e ora a quella; vit agrum, & emit esm, &c. Sindonem qual tempo poi resta da fare quel, che fecis, & vendidit, &c. 13. 13. e se tutconviene con Dio; e facendo con tan- te le Donne faceffero quel, che faceva ta devozione, e studio riverenze, e in-chini a chiunque ne vuole; quanto in-riporterebbero! Ma se mai accadesse, devote, fredde, e sgarbate sono le genu- che per sar roba, si sacessero e usure, e flessioni, che si sano agli Altari, e a contratti, e misure, e giuramenti fassi ; Cristo Gesti antore del nostro nome: Or e per articchire, si commettesse doc-che convenienze sono le nostre: Domum sioni e frodi, e oppressioni di pupilli, e tuam Domine decet Janiliudo. Pl. 93, 5. di vedove; e cento, e mille altre ingiulti-Alla Cafa, alla Città di Dio, la fantità, zie; che dir si dovrebbe di tanti nostri non le gentilezze: la fantità, non la leg- maneggi? anzi che direbbero i Figliuoli

periti, sono assa più sicuri di parola, i la mia Persona, e della mia Casa, più assa più sinceri di cuore, e assa più net della roba, e della vita, mi è a cuore ti di mano di quel, che noi siamo i Essi Non è questa piccola lode della Cristia. riderebbero certamente di noi : e forse nità, esfere il Popolo più onorato di tutanche cercherebbero dove nell'Evange ti i Popoli; e le l'onore nostro non susse lio si insegnino queste arti? E certamen sì geloso, e tanto risentito; qual Maete fe Gesti Crifto infegnate c'avessetut- stro di Morale vi farebbe più valevole te le maniere di far roba, e arricchire; dell'onore, e della reputazione? L'ono-i Cristiani non potrebbero esser più oi-re è quello, che accende lo studio dell' fervanti di quel, che sono . Ma se egli arti più belle: l'onore è quello, che inaltro più non raccomandò a' fuoi fegua- fiamma il petto alle magnanime impreci, che la povertà di spirito, cioè il di- se : l'onore è quello, che dalle brutte fintereffe di tutte le cofe terrene : fe difle : Qui non renunciat omnibus , qua poffidet , non poteft mens effe difcipulus . Luc. 14. 33. chi non rimunzia, cioè, chi non fi disaffeziona atutto quel, che ha, le cose più oneste, raccomanda l'onore e che può avere, non mai farà mio vero Discepolo; e se a tutti i Cristiani difle : Thefaurizate vobis : Tesoreggiate, o miei Fedeli, accumulate ricchezze, e formalità, tanti puntigli, che tutta la tesori: ma ricchezze, e tesori in Cielo, non in Terra : Nolite the aurizare the-(auros in terra : the aurizate autem vobis alle virtù più eroiche, fià tutto ful conthe aurum in Calo. Matth. 6. 19. Se quefla, dico, fu la sua Dottrina; che altro dir fi può della Cristianità de' nostri tem- perciò fra i mali presenti della Cristianipi, se non che da essa, più della Legge tà, l'onore non ha l'ultimo luogo. Imdi Cristo, si offerva la Leggedell' interesse; e i Cristiani più, che al Regno de' Ciell, appartengono al Regno della no, quante brighe, quante rifle fi fan-Terra, e del Mondo: sol perchè non no ; quante discordie, quanti odi irrev'è più nè chi dica, nè chi ascolti, come una volta : Habentes alimenta , & quibus tegamur, bis contenti simus: ad complimento, che non su bene offerva-Tim. 1.6.8. Fratelli, Sorelle, contentia- ta; e per un titolo, per una parola, per moci di avere quanto è necessario, non a sfoggiare, non a banchettare, non a te e duelli, e guerre fanguinolissime sucdiffipare, ma a vivere ? Così a Timo- cedono fra quei Cristiani, che solo a seo disse Paolo, e così sacevano i primi cuore aver dovrebbero la gloria, e l' Fedeli ; perchè ben conoseevano , che onore di Dio, e di Gesù Cristo suo Fiquelli , che Volunt divites fieri , incidunt gliuolo? Cristo fece il precetto della diin temationem , & in laqueum Diaboli : lezione degl' inimici : e con qual voce-Radix enim emnium malorum cupiditas eft : con quanta fovranità d' imperio l' intiibi. defiderano più di quel, che loro bi- mò allor, che diffe: Ego autem dico vofogna a vivere: danno nelle retidel D.a- bis: diligire inimicos vestros. Marth. y. volo ; e della falute più non trovan la 44. Ma fe questo precetto di Padrone via: Tempus est, ut incipiat judicium à universale dei Mondo s'incontra con un Domo Dei; esaminiamoci bene, perchè Uomo di onore de' nostri rempi, che

di tali cofe fi farà il primo Giudizio,

azioni ritrae lo spirito: e se l'onore non fuise; quanto il fenfo, e la cupidigia, fortometterebbe la ragione, e l' Uomo? Ond'è , che l'Ecclesiastico, fra allor che dice : Curam babe de bono nomine . 41. 15. Ma perchè questo noftro onore ha introdotte fra noi tante Cavalleresca non basta a spiegarli ; e perchè l' onore, in luogo di stimolarci tegno, fulle riverenze, fulle parole, e topra i riguardi; cofe tutte frivolissime ; perciocche, se sfasciar ci piace le nostre piaghe ; quante inimicizie si accendoconciliabili fi infiammano ! e perchè ? per una formalità di visita, di faluto, di un puntiglio di reputazione, quante volfilmi fua riputazione vendicarli , e fae In terzo luogo nella Cristianità de' no- fangue ; la riputazione prevale, e il prefiri tempi v'è un grand'onote; ne fi tro- cetto di Crifto, quali poco onormo y va , chi non dica a rutte l' ore : lo fo hada cedere il luogo ann punto di uno no Uomo onorato; ela reputazione del- re . Svergognatifiano onore umano ,

ne di bel tempo; e la protessione di bel zioni voletmi sempre , e volentieti pritempo altra non è, che foddisfarfi in vare; ficcome, dico, il far professio-

qual pefte di te peggiore usci mai dall' tutto ciò, che piace ; di cavarsi, quan-Inferno : che in Cristianità si abbia da to si può , tutte le voglie ; di non lamettere in disputa, e in clame di caval-leria, se il perdono, se il seguire l'esem-pio, se l'obbedire al comando di Cri-lagas e il spore; di correre a rutti si sio, sa cosà disonorata, e vile? Quello de, sa cosà disonorata e vile? Quello vertimenti, e gusti, o quanto ogn'uno ifteffo dubitare, che corre fra noi, ben è perito ! Ogni giorno cicono nuove dichiara, che da noi fi vuol far più da invenzioni di piaceri, di godimenti, di Cavalieri, che da Criftiani; e che le mal-comparie, di condimenti di cere, di fime del nostro rilassamento, non sono pransi, di conversazioni, e di balli; e le ro-massime, nè principi d' Evangelio, ma ghe ancora più lunghe, e le reste più biandi vero , e reale Ateismo . Era forse che non isdegnano di pregiarsi di riuscit Uomo di si poco onore Gesti Criflo, bene in tutte l'arti del bel tempo, e del-che difiputar fi debba, fe fia difonore l'a foddisfazione. Se io dico troppo, si obbedinto l'Eran forte si visi que pri-perdoni all'ignoranza di un povero So-mi Figliaoli della Chiefa, che noi dobbiam recard: a vergogna il feguire i ta, che dica, che lo fiato prefente della efempio di effi; che non folo non fi rifentivano, ma ibant gaudente d' confedella Crittania à neica, non e fiato del Elu concilii, quoniam digni habiti (unt pro tutto buono; perchè la professione, che, nomine lesu contumeliampati: Act. Apost. per parlare risetvaramente, io appello 7.41. Elultavano, quando per il nome profeffione di bel tempo, non è prof. di Gessi Crifto erano offeti, adonnati, fione da Criftano, I aprochi (iline del Criftano) i all'armi, quando ad ello non i offeri è profefione di orazione, e di allinensce incenso, e timiama ? Incenso, e ti- za ; di umiltà , e di mansuetudine ; di miama, si deve non al proprio nome compunzione, e di pianto; ditò meglio, o casato; si deve solo al nome di Cri- è professione di contentezze, e consofliano. Questo folo è fopra ogni altro lazioni interiori; di godimenti, e pianome; questo ci raccomanda lo Spirito ceti di Paradifo; non di agli, e cipol-Santo, quando dice, Censam habe de bo-no nomine; e folo di questo faremo pu- ti fono a tutti permessi no giorni, e nell' niti, se il nome di Cristiano non è più ore dovute : ma non prosessare altro . in quell'onore, che fu . S. Finalmente che divertirfi; e per divertirfi, di Dio, qual professione è la professione più co- dell' Anima, e della Salute eterna permune fra i Cristiani del Secol nostro i der poco meno, che tutta la memoria : Molte certamente sono le professioninel-la Cristianità. Altri professa le Lette-te, e altri l'Armi ; altri la Politica, e che il Cristiano è quello, che professi attri l' Economia; altri la Pittura, e la Fede, e la Legge di Cristo; non altri la Scoltura; altri il Suono, e altri quello, che professa la Fede, e la Legil Canto ; e qual'arte, qual facoltà v'è, se della foddisfazione , e dei piacere , che non conti i fuoi Professori ? Profes Nè vale il dire : questo , e quell'altro sioni tutte belle, ingenue, ed onessif-sime. Ma quale è la professione più uni-altro piacere; questo, e quell'altro geverfale, e che abbracci tutte le proset nio non è vietato : ciò è vero : ma sicfioni , e tutti i professori insieme ? A come il privarsi di tutti , e dire , cobene esaminare questo punto, troveras- me si legge nel Lib. di Rut : Cedo juri s, che la professione più comune, e propinquiatis, quo libemer me carere pre; trascendentale, che tutte l'altre com- succendentale, che tutte l'altre com- succendentale. prende, alira non è, che la professio- ne ; e professo di tutte queste soddisfaDella Scienza de'Santi.

197

ne di fuggire tutte le soddissazioni an- 72. 27. Il mio tratterimento è star col cor permesse, è somma vissu ; così il mio Dio ; è il parlar con lui, è lo spespecifiare di volerle tutte, e dichia rare in lui , e da lui alpettate ogni fe-rarfi di effere (Usmo, non d' altro, ne, e tutta la mia confolizzione Ogre-che di bel tempo, è fommo vizio; e flo è fegnalarfi nell' Evangelio; questa fe degli atti tutti di sal professore avere professore da Crilliano, non da A-mo a render conto, della professore teco, ovvero Epicurco. Cristianità, Cri-tifessa non 30 fe. portemo ottenere per ji filanità, ristiera; che il vivere sempre dono; perchè peggiore d'ogni peccato, l'econdo la convenienza del Mondo e è una professione rotalmente repagnan-non unai scondo le convenienze di Duri te alla Fede, alla Legge di Critto, e il viver sempre secondo gl'interessi delall' obbligazione d'ogni Criftiano . Quei, la Terra , e non mai secondo gl' inceche mi ascoltano, che professano osser ressi del Cielo; l' esser Uomo tutto vanza, e pietà, si confortino no loro di onote umano, e nulla dell'onore. fanti propositi : a petto di tutto l' esem e della gloria di Dio ; esser Uomo tutpio contratio, sappian dire in ogal oc-casione: Vada pur chi vuole alesove, prosessione Evangelica; non è vivete Misi adhere Des bomms off; of pome-secondo l'obbligazione del nome di Care in Domino meo (pem meam . Plalm. Ifiano.



# QUESTIONE

#### Renovamini Spiritu mentis vestra . Ad Eph. cap. 4. num. 23.

Che cofa sia, e quanto importi a tutti i Fedeli la rinnovazione di spirito.



ci. Quelli furono anime sprezzanti di fira: Rinnovate lo spirito della vostra ciam noi in quella compunzione ? Oh ! mente ; e ratto fartet altri Uomini da e che non facciono 1 s'invocano nuovi quelli che fiete. Felice Criftianità , fe a Santi ; fi recitano nuove preghiere ; fi te piacefe rinnovarti di figinito ; perché fanno nuovi pogoditi di viver da Criftia-a te detto farebbe quel , che diffe Da no ; di attender folo all'anima, e a Dio; vid: Renovabitur ut Aquila juventus tua. e a piedi de' Confessori si piangono i pec-Ps. 102.5. Tit sei non poco invecebiata, cati, e si promette di mutar vita; e tuto mifera; ma tu quasi Aquila tornerai to bene, tutto santamente; perche, se alla tuagioventù, e con nuove animole una volta ha da arrivare la morte, in una penne ripiglierai il diimello antico volo alle di queste nostre compunzioni , o quanto prime altezze della fant tà. E che di me- bene essa sarebbe arrivata! Ma l'esperien-

On v'è, cred'io, fra noi chi glio può farsi, che in vecchiaja torna-di tratto in tratto, in seme- re alla primiera gioventù degl'anni? Ma desimo rientrando, non pian- come possa, come debba farsi questa ringa di non esser quel Cristia- novazione di gioventù, e di spirito, Figliuoi della Chiefa e tempi Appolio i incominciamo.

Renovamini spiritu mentis vestra 1 Fatutto il visibile, animetutte rivolte all'eter- cilmente si dice ; ma non facilmente s' no, all'infinito, all'immenfo; bramofe (olo intende, che cofa fia rinnovazione di del sommo Bene, del primo Vero, della Bea- spirito ; perchè quando si tratta di spi-titudine sempiterna. Ed o quanto il Mon- rito , il senso umano perde il moto, e do rimaneva allora attonito in vedere il cammino. Per intenderla nondimeno, Uomini sì diverti dagli Uomini : Uomi-ni tutti di Paradifo! Ma di noi, che dir la, che prescrive S. Dionisio, per falire si debba, e quanto a noi rimanga della alla cognizione di Dio. Per salire alla Cristanità antica, pur troppo l'abbiamo, veduto nelle Lezioni passare, dalle quali si deve prima andare per via negativa, convien finalmente concludere, che in c vedere quel, che Iddio non è, cioè, Crittianità a giorni nostri si veggono gran vedere quel che Iddio non ha d'imper-Palagi, gran Ville, gran pompe, lusso fezione, e poi andare per via assermatiimmenfo; diciamo meglio, fi veggono va, cioc, vedere quel, che Iddio ha d' grandi Altari, gran Chiefe, e Baliliche immenfa, d'infinita, di eterna incompren-fontuole; ma poco, o nulla di Cristiani sibile persezione. Secondo questa regola, tà antica si vede ; il rilassamento presen- che cosa è rinnovazione di spirito ? Non te nulla di Geuro ha lafeiato. Che fare è quella , che molte volte da noi fi fa, adunque fi potrobbe, per far tornare quell' Noi molte volte dalle verti a eterne, e aria, quel volto, quel coltume, quella dalla forza della divina parola, che con fantità fra noi, e non effer fempre Cri stiani di nome, e poco men, che Paga! (a, convinti, o al terrore di qualche siani di fatti? S. Paolo per dir tutto in poco, dice: Renevamini spiritu menit ve noi, e restiano compunti. Ma che sacco, dice: Renevamini spiritu menit ve noi, e restiano compunti. Ma che sacco, dice si della siano compunti.

vote di compunzione, dopo qualche gior- se occulte, e lontane, usan sorze da Giganno, e talvolta ancora dopo qualche ora, ti gli Energumeni ; fanno prodigi i Mafi torna a quei di prima, e con quanta ghi ; e il Mago Simone volò ancora per tipiglia l'antico costume. Da che deriva tanta prontezza a cadere, dove si pianse gente si fatta, fallo senza principio indi effer caduto? Taluno dirà, che non fi trinfeco, fenza spirito proprio; perciò, diffe da veto; che i propoliti non furon ella fa maraviglie, ma non vive marabuoni; e forse ancora si darà in iscrupoli, che le confessioni surono malfatte : Ma non è necessario dir tanto; perchè è buoni i propoliti, e ben fatte postono effere le confessioni ; e pur dopo poco correr là donde fi fuggi. Che mancò adunque, e che manca per far vera , e durevole mitazione di vita ? disfar l'abito , vincer l'inveterata confuetudine del rilaffamento ; è libertinaggio , rispondoni gli Asceti ; e rispondon bene ; perche un'abito cattivo è capace di atterrare cento propositi santi. Ma per intendere a fondo le parole di Paolo, io dirò; che in queste hostre frequenti mutazioni di vita si fa molto, molto s'incomincia di ritiramento , di preghiere , di modestia, di elemofine, e che sò io ; ma non fi fa tutto : e per quel poco, che manca, dopo di aver fatto molto, non fi fa più nulla; foincominciata; e la vita fenza spirito, e fenza spirito proprio, è una certa vita, che io non faprei come chiamarla; cerso è, che non è vita connaturale, è vita violenta; e perció non è vita permanente; è vita transeunte, che sa qual-che sforzo, e poi sparisce. E la ragione si è, perchè la vita, che è vera vita, che è vita durevole, e permanente, secondo la definizione de' Filosofi, altro non è, che Principium motus ab intrinfeco : è principio di moto, è vero; ma è principio intrinfeco te; di cui il vivente è costituito, e sormato: e perchè il principio costitutivo dell' qualunque novità di vita s'incominci da vita fenza principio intrinfeco di moto :

24 infegna, che, paffato quel primo fer- | Parlano lingue straniere, indovinano cofacilità fi despose, con tanta facilità il aria, come per atia volerà ancor l'Anticrifto . Ma perchè tutto ciò , che fa vigliofamente ; perchè le maraviglie loro non son satte da principio intrinseco; fon fatte da principio estrinseco di moto: i loro prodigi non fono operati da spirito proprio, fono operati da ipirito estranco di vita : e perchè operati Iono da spirito estraneo; perciò è, che dopo aver parlato lingue straniere, si torna subito a non faper parlare, nè pute il proprio linguaggio; e dopo aver fatti de' voli in Cielo, nè pur si può camminare per la Terra. Maraviglie di pianti, prodigi di compunzioni fon quelli, che fi veggono in certe occasioni nella Cristianirà, e si dice : O che murazione è questa ! Quella piange, e quello sospira ; gran mutazione! Ma non ci fidiamo di tali murazioni; perchè se nella mutazione non si arriva a mutare lo spirito; noi áncora saremo cole grandi, e non farem mai mil lo perché alla nuova vita, che s'incomin-cia manca lo spirito proprio della vita Caisas, e a Saule. San Giovanni nel sno Evangelio fa un bell'elogio a Caifaffo, e dice che elso : Cum effet Pontifex anni illius , prophetavit: 11. 51. in quell'anno, che su Pontefice, arrivò ancora a profetare in Concilio. O gran Sacerdore, che è Pontefice insieme e Profeta! Ma perchè lo spirito di Proseta non era spirito di Caifasso; ma era spirito del tempo, e della dignità; Caifasso profetò, e pur diffe cento bestemmie sopra la persona di Cristo, e lo condannò a morte. Un simile, e più curioso elogio si riferisce di di moto, è principio proprio del viven- Saule nel primo libro de Re, dove si legge, che perfeguitando esso l'innocente David, arrivò in Ramata, e in Ramata Uomo vivente, è folo lo spirito; perciò trovò Samuele, con un coro di Profesi. che cantavano iodi a Dio; e Sante che noi, fenza novità di fpirito, farà fempre fece ? Saule entrato in mezzo de Profeti incominciò con effi a profetare anche: e i moti , che fi fanno fenza principio egli: e profetò tanto, che perduta la vointrinfeco, o quali moti fono! quanto ce, e il fiato, cadde in Terra mezzo svesforzati, quanto innaturali, e manchevoli! nuto. Ogran Ré, che vien meno per lo-N 4

ne di foirito ..

zione di San Paolo nelle recitate parole, alcuni : Nolunt expoliari , fed supruessis-

dare Dio, e profetare! Ma perchè lo spi- | Renovamini spiritu memis vestra : Spirita tito di quella fanta Poesia, non era spiri- della mente altro non è, che la parre to di Sanle, era spirito del luogo, e de' superiore dell'anima, che in essa regola compagni ; Saule profetò , e pure uscito tutto , e governa ogni cosa : perchè sicdal profetico coro, tornò al fuo male come l'anima è quella, la quale avviva, vaggiffimo spirito; e la sua Profezia ri-regola, e governa tutto il corpo; così male in proverbio di chi lo scherniva : lo spirito della mente è quello, che avvi-Num & Saul inter Prophetat? 19, 24, va, regola, e governa tuttal anima. E Come è possibile, che ancorSaule abbia quel, che nelle Città, nelle Repubbliche, profetato ? Queste fon le maraviglie, e ne Regni, si dice Governo, per signiqueli sono i miracoli, che si fanno tal sieare il sovrano Massistato, e suo sittuato volta da noi , quando ogni altra cofa fi tu; nell' Uomo fi dice Spirito della menfa, che rinnovare lo spirito. Si sospira, te. Ond'è, che se lo spirito della mente, si piange in Chiesa: ma perchè quello è è spirito di superbia, tutto l'Uomo allospirito del luogo sacro, non è spirito del- ra negli atti suoi , è in superbia : se lo giorni; si fan digiuni., si san penitenze spirito della mente è spirito di mansuetu-in alcuni bisogni: ma petchè quello è dine, cosa tronsia a altiera più non rispirito del tempo, è spirito dell'oceasso mane in quel selice. Questo è lo spirito, ne, non è spirito, de penitenti ; perciò che rinnovar si deve, per rinnovare in sparito quel timore, passato quel giorno, un punto tutta la vita. Ma perchè rindi torna al bel tempo, e a soliti diverti novazione, alcune volte altro non è, menti. Si san Mussioni, si predica, si profe- che semplice repetizione, e consermauzzada Pulpiti, si opera da Apostoli nelle zione dell'istessa cosa, come la rinnova-Chiese, e nelle Compagnie; ma pereliè quel-zione de'voti, che è una pura repetizioto è spirito dell'impiego, non è spiriro degli ne dell'istessa promessa, dell'istesso Sagrioperari , finito il Sermone , terminata la fizio , già fatto per l'avanti a Dio ; ed Predica, fi và alla radunata, e si novella, altre volte rinnovazione, non è repeti-e si mormora più di prima. O nostre mui zione, ma è mutazione di una cola in tazioni di vita, quando farà, clie ci piae- un'altra, qual fu la mutazione detta nelsia di continuare quel , che pur tante le Seritture rinnovazione, che nel Monvolte incomineiammo, da veri Cristianii do fece Gesù Cristo, allotchè colla sua Ma eiò non è sperabile , infin elle non morte mutò affatto lo stato dell' Uomo. ei rifolviamo di incominciare la murazio- e di fehiavo refelo , nel Battefimo , Fine della nostra vita, non da questo, o da gliuolo; perciò qual deve essere la noquell'altro, dirò così, sforzo di braccia, stra rinnovazione di spirito, secondo la ma dalla vera, non apparente rinnovazio- mente di San Paolo? La nostra rinnovazione non lia da effere quel , che fi fa. E qui , è dove entra il punto principar da noi , secondo le stagioni, che corrole, e più difficile : di vedere che cola no, nelle quali fi mute la veste, ma fi, sia questo spirito, che rinnovar si deve ; ritiene l'istessa moda, l'istessa soggia die come di esso si faccia la rinnovazio-ne? Che cosa per tanto è Spirito è Spiri-che vuole S Paolo. La rinnovazione, che 20, oltre molte impreprie fignificazioni vuole l'Apoftolo, e che è necessarla a chi. di vento, di respito, di spiriti vitali, di non vuole essere sempre un mezzo Cti-spiriti animali del nostro langue, varia stiano; lia da esser mutazione totale di mente fi dice degli Angeli , della terza spirito , cioè , mutazione totale di go-Persona Divina, e dell'Anima nostra, per verno; mutazione totale di cuoro, mutafulo fignificare, elle essa non è corpo . zione totale di sentimenti; mutazione in.

ma non vorrebbero effer foogliati ; vor- premere ora un mostro, ed ora un'alrebbero far nuove divozioni, nuove pre- tro . Non vi faran più allora incoerenghiere, ma rirenere l'antiehe massime, ze di vita, nè composizioni di estremi gli antichi affetti , tutto il genio antico ; contrati , eioè , di carne , e di fpirie infingarfi di aver mutato vita, per fo to ; di offervanza, e di rilaffamento; lo avere aggiunto alla vira di prima qual- di Dio , e di Mondo : perchè lo spiriche coroncina di più; perciò l'Apostolo to nuovo della rigenerazione, è spirito dove dice : Renovamini (piritu mentis ve- tutto di vita , che nulla lascia di morfra; per ispiegare il suo detto, immedia- te ; è spirito tutto di sapienza, che nultamente aggiunge : Deponentes, fecundim la tascia di follia ; è spirito tutto di prissinam conversationem, veterem bominem, induite novum hominem : ibid. Spo- ficcome l'anima nel corpo non và a gliatevi dell'Uomo vecchio, nato fecon- patte a parte; non avviva prima l'oc-do la mifera generazione di Adamo; e chio, e poi l'orecchio; prima le marivestirevi dell' Uomo nuovo, nato se- ni, e poi i piedi; ma sa unto insiecondo la celefte rigenerazione di Crifto me, e tutto fa con tanta dolcezza. Gesù ; eioc. deponete tutto quel gover- che noi fenza fludio , fenza sforzo , no interiore, che vi detta la natura : e anzi con diletto, e veggiarno, e parprendete tutto quello, che vi prescrive liamo, e eamminiamo, e viviamo tut-la grazia; disimparate l'inclinazione, e to il vivere naturale; così quelli, che le maniere viliffime della mafcita : e ap- fon rinnovati di spirito , senza veru-prendete quell'alte , e sublimi della rige- na violenza, senza sforzo veruno . nerazione ; condannate come reo lo spi- mutan volto , mutan parole , mutan rito antico, che per tanti (ccoli ha rego-lato l'Uomo, forito di Mendo, forito di mendo, forito di Ciclo, fon di repente tut-di fecolo, forito di carne: e in luo luo l'altri da quei, che prima furono; go , al vostro regolamento sostituite lo prima tutti rilassamento , poi tutti ofspirito nuovo, spirito di Evangelio, spi-servanza; ed osservanti di tanta matterito di Cielo, spirito di Santità; questo ralezza, che l'osservanza sembra esfin il principio intrinfeco de vostri moti, fer la lor vita naturale. Chi gli vee di tutta la vostra vita supernaturale, e de , esclama : Hac of mutatio dextedi clevazione . Questa , e non altra è re excelsi : Pialm. 72, 21. O che murala vera rinnovazione di fpirito; quefta , zione , ò che mutazione è questa ! e non altra è la totale mitazione di vi- Ma non è maraviglia : chi ha diverta ; e fe a questa mutazione colla grazia fo principlo intrinseco di vita, presto della nostra vocazione ci piacerà una vot- si muta in diverso vivente; presto si ta arrivare : o quali , o quanto prefto, e fa un Beato in Cielo ; e prefto & fa ftupendi Uomini tutti faremo ! Non vi un Santo in Totra : quando di quelfaran più allora ne erre di monti inne lo , e di quetto può dirfi : *Quentiam* cessibili, ne tempette di Mare intrattabi priora transferunt : Ap. 21. 4. Quelto i , perchè lo spirito nuovo di Cristo è e gia Beato , perchè è nicito assatto di directione di directione di con consideratione di considera n'; petrie lo ripino moto di cito è e da beato, petrie e netro anatto di figirito di trionfo, che tutto vince, tute dalla Terra, luogo di lagnime, e di co appiana, tutto fottomette. Non vi fa pianto ; e già è entrato in Cielo, Reta più quelle fanchezze di corre, quelle già di godimento, e di beatinidine : le perplefficà di mente, quelle debolezze, Quieff altro è già Santo; perchè si è quelle inconanze di passo: perchè lo spi spogliato affatto dello spirito vecchio di rito movo di Cristo, è spirito di carita, Adamo, spirizo di debolezze, e di ca-è spirito di amore, che sancar won si dute; e si è rivefidito dello spirito mopuò, che vacillar non sà, che gode dell' vo di Gest Crifto, ipirito di valore, arduo, che nel difficite fi avvalora, ed c di trionio. Ma prechè noi vortenana camminare: fuper affidem, of be-mo lo figito naovo, e lafetare non

ri. 2. Cor. 5.3. vorrebero effer rivestiti , passioni umane ; e con pie dominante ; filfcam, fonra tutta la fierezza delle vorremmo lo spirito antico ; perclie

#### Parte IL Lezione XX.

votremm'o volare in Cielo, e în uno primi fedeli ; che ester Santi, crede-star firti în Terra ; perciò siam quei vano ester lo stesto, che ester Ciritiani, che siamo : tentando fempre, siliani ? Critiani à Critiania à e tem-sempre lusingandoci, e non mai mu-po omai di ringiovenire : O renovando vita . O vita beata, quando s'a bium ut Aquille, juventur tune. E rin-rai nostra vita ? Ma, o vita santa , giovenirat ben preslo, se a te piacerà di quando farai vita di tutti i Fedeli staruno come l'Renovamini spirata manti vospira.



## ERUDIZIONE

VARIA DELLA DIVINA SCRITTURA.

OVVERO

CARATTERI DIVERSI de' Figliuoli degli Uomini,

PARTE TERZA.

# 



## ARGOMENTO,

E Dichiarazione

#### DI QUESTA TERZA PARTE.



Ome cadesse, e quanto caduto rimanga il Mondo dal suo stato primiero della Creazione, e poi ancora della sua Redenzione, veduto sin ora l'abbiamo nella Seconda Parte delle Lezioni precedenti. Ma perchè caduti ancora, per

Misericordia Divina, non siamo tanto inselici, che nulla di biono, nulla di bello rimanga fra noi ; perciò questi avanzi, queste reliquie della nostra selicità antica, anderemo ora per il Mondo sra le nostre rovine cercando; cioè fra i vizi, che inondano, anderemo osservando le virtù, che sopra il comuene nausragio vivono ancora, e sioriscono. Nonpotrà ciò sarsi senza molto girar per il Mondo: Noi con tutto ciò, senza veruno incomodo, nella Divina Scrittura, dove tutto si trova, scorreremo il Mondo o osserveremo la varietà de Popoli, la diversità delle Nazioni, e da Figliuoli degli Uomini d'indo, e di costumi si disferenti, caveremo i Caratteti delle rare virtù, che rimangono, e de molti

vizi, che regnano. Questo sarà lo studio di questa Terza Parte di Lezioni. Iddio saccia, che riesca quel, che con tale studio si cerca, cioè, che le virtù a vista delle desormità de vizi, Exultent, co letentur. Psal. 34. si rallegrino della lor bellezza, e si consortino; e i vizi avanti alla bellezza delle virtù, Erubescant, co conumbentur. Psalm 6. 11. si consortidano, e se sono desormi, siano almeno men baldanzosi.



#### QUESTIONE

Hac est generatio quarentium eum : quarentium faciem Dei Facob. Pf. 23. D. 6.

Di vari Popoli del Mondo, e in primo luogo di quelli, che cercano Iddio.



nulla delle estrance regioni lasciare, sen- generatio querentium Dominum : Questa za prenderne informazione, e notizia: che voi vedete, o Popoli, è una Nabona, & mala in hominibus tentabit: 39. notte non fa, che cercare Iddio: e qual 5. Così fece, quel profano Uliffe : Qui nazione più fingolare di questa ? Ma chi 5. Cost rece, quel protato o tine: 2m inacione par migorat di quella mores hominum multeram vidit. 6 arbes: puo conofecer ral gente , fe prima non così fan molti ancora à nostri giorni; e fi fa, dove si trovi , e che sia cercare così farò io in questa terza parte di Le-Iddio in Terra ? Se Iddio si trovasse di to quel, che fanno i curioli, ma fenza liffimo farebbe a conofcere la gente, che uscir mai dalle Sacre Pagine, dove tut- cerca Iddio; e che solca mari intrattato si trova, e nulla v'è da cercare , bili , sale balze, e rupi inaccssibili per Giocondo studio sarà questo, ma non sa trovare Iddio, e in lui finire tutti i girà affatto inutile ; perchè questo, altro ri, e raggiri del cuore umano. Maz quie non farà, che andar passo passo, dalla novir, in qua via lux habitet? Job 38, santa Scrittura cavando erudizione, e 19. Chi seppe mai in qual parte di Terdottrina; e giacchè oggi è nata quella, ra abiri quella luce, che lucem habitat che è detta fiella mattutina; ad ella con- inacceffibilem ? perciò; chi può intendefacro questo nuovo corso, ed ella sia re, che sia cercare Iddio in questa valle guida de' miei passi : ella consorto delle prosonda ? Questa è la difficoltà di camie fatiche : ella a me , e a tutti quelli, che con tanta bontà mi alcoltano, ne facra erudizione. Ma noi offerviam sia porto di salute ; e diamo princi-bene ogni cosa , e forse arriveremo a

invero degna di offervazione , e di ma- gli possa sopra la Terra ; e che perciò

Iste, e o quanto a mio pro- raviglia: se io in questa mia prima usci polito diffe bene l'Ecclesia- ta, arrivar potessi aben conoscerla, alzar stico, allor che disse, che lo vorrei la voce, e dire: Nazioni, Po-studio del Savio è scorrere tut- poli della Terra, venire tutti a vedere to il Mondo, offervare tut- una generazione di Uomini, che su le ni, e i rei costumi degli Uomini; e ha riportata tale iscrizionne : Hac est In terram alienarum gentium pertransiet, zione, che altro di giorno, altro di zioni : anderò per il Mondo; offerverò là da tutto l'Oceano , fopra la punta i Popoli; offerverò le Nazioni; farò tut- dell' Alpi più faricole, e orrende; facivar bene questa prima notizia, e formarsaper tutto, e a rispondere alla proposta Hac est generatio quarentium Domi- difficoltà. Qual generazione adunque è, num. Fra tanti Popoli, e Nazioni, di la generazione di quelli, che cercano tanti, e si diverfi geni, dice David, Ilddo, e quali fono i loro caratteri: Sache vi è ancora una generazione d'Uopere qual è, rifonde in primo luogo mini, che per fingolatta di fludio, da David: Effa è, una generazione d'Uo ogn'altra nazione si distingue; e mentre mini illibata affatto, e innocente; cioè, l'altre tutte, altre cose van cercando sono cert'anime (vogliate affatto del Monper il Mondo, questa sola nel Mondo, do; mal soddisfatte in tutto del secolo ; altro non cerca, che Iddio. Nazione che nulla trovano mai, che contentar

fuggono, quanto più possono, dove il pito delle ricchezze, degli onori, de'. avi fi fermano, e ivi prendono il loro lo fue cofe. Chi ama, e cerca Iddio: 2 malinconia di cuore, non è stravagan- tacebit , quia levavit super se . Thr. 3. le genti.

volgo de Popoli corre a fare e feste, e piaceri, e de peceati del Mondo; e non allegrezze, e spettacoli, e peccati ; e effer più Uomo di questo Secolo; il se-mentre tutto il Mondo è in istrepito. condo passo qual è: è uscire ancora suor csi, dove trovano solitudine, e sienzio, di se medessmo, e di tutto lo sitato delpiù geniale alloggio. Che direm noi di Non querit, que fua funt. 1. Cor. 13. 5. questo carattere? Il Mondo lo vede, e si si scorda di le medestimo, dice S. Paoperchè non 4' intende, dice, che questo lo; e Geremia dice, che! Uom contemè un carattere di Anime malinconiche, i plativo gode della solitudine, e del fi-o di cervelli ippocondriaci. Ma non è lenzio, perchè esce fuor di se, e sopra così, o Mondo, non è così: Questa non di se si solleva: Sedebis sollarins, c za di cervello: è indole di anime ide- 18. Or qual è il contegno, qual è l'aria, gnose della Terra; di anime grandi, she e il secondo sarattere di quella Gente, contentarsi non sanno di piccole e minute cole ; e perciò quefto è il primo biam detto , è Gente apata di tutto il passo: Quarentium Dominum: di quelli, Mondo, ma è Gente apata ancor di se che cercano Iddio : essi ben sanno il medesima: epercio è Gente sempre astratbene, che cercano; e perchè il bene, ra. Esti van per le strade, e non si acche cercano, è un bene, che non si corgono di quel, che veggono: essi controva per le strade, e per le piazze; versano, e collo spirito stan sempre suo-perche è un bene, che per il suo Pro-ri di conversazione; essi mangiano, e fera Ofea si protesta, che fuor della tur- non tiflettono a quel, che mangiano, nè ba , egli conduce quell'anima , da cui a quel , che bevono : effi per fine non vuol effer trovato : Ducam cam in foli- in altro luogo fi trovan meno, che dosudinem , & ibi loquar ad cor ejus : 2. ve fi trovano, perchè di fe, dove fi trova-18: perciò effi, che ben (anno il bene , lno, non fi ticordano, quafi anime anno che cercano, fuor di tutto lostrepito del jate di viver, dove vivono; lolo quando Popoli, e del Mondo esteriore, lo cerca- alzan gli occhi al Cielo, mostrano di no in solitudine, lo cercano in ritira- uscir di aparia, e di aver cuore; perchè mento di cuore, e quando han perduto allora si accendono, allora sospirano, e di vista ogni cosa creata, allora è, che dicono con David: Quando veniam, O credono di non esser lontane dal bene, apparebo ante faciem Dei? Pl. 41. 3. Oia cui fospirano; e dicono col Re, e me, quanto son lente queste mie ore mor-in un Solitario David: Ecce elengavi tali! ed io, quando finirò il mio camfugiens, & manfi in folitudine : Pf. 57.8. mino ? Quando arriverò a veder la fac-Eccomi, dove mi volete, o mio amo- cia di quel Bene, che cerco? O Popoli, re, eccomi in folitudine: ditemi or voi, o Nazioni, o Genti tutte della Terra, dove fiete, e che altro mi resta da sa che in quel, che sate, in quel, che dite, re per trovarvi? Ed ecco il primo carat- in quel , che penfate , altro far non fasere di quelli , che cercano Iddio, per- pete , che cercar voi medefimi ; e per chè quella fuga dalle baffe, e ftrepitole un leggier vantaggio, per un punto di contrade del Mondo, è il primo passo, nulla, abili siete a dar suoco, e a far rocol quale effi s'incamminano a Dio, e vina di tutto, offervate di grazia, la quafi Colombe fi ritirano dall'universal bell'indole, il nobil carattete di questa diluvio nell' Arca di salute : e se questo generazione di Uomini , che David ad è un passo assai straordinatio, e insoli- offervar ci propone: Essi vivono in Terto; noi non crediamo oggi di poco of ra è vero, ma vivono in perpetua apaservare per nostra erudizione, offervan- tia del Mondo, perchè nel Mondo nulla do una gente tanto fingolate fra tutte trovano, che piaccia ad effi : vivono in perperua altrazione da se medesimi, per-Ma se il primo passo di tale singola- chè in lor medefami, e nel loro stato, riffima gente , è ufche da tutto le fite- nulla trovano , che ad cili non dispiaccia : effi mirano al Cielo; al Cielo fem-j ge di quel cammino; e quafi di Dio non corde ? Ut quid diligitis vanitatem , O pelante, giacerete dentro di voi fommer-

Il terzo passo dell'ammirabil Gente, è nel cercare Iddio, sempre più a Dio avvicinarli . Non par che meriti offervazione questo passo; perche non è nuovo a chi cerca, andar fempre la dove crede di trovar quel, che cerca : Ma non è cosi in chi cerca Iddio; il non mai divertirsi da lui, e a luisempre più! avvicinarfi, non è cofa, che meriti poca confiderazione . Fuggito era dall' Egitto, passato avea il Mar Rosso, camminava per la solitudine del Deserto il Popolo d' Iídtaele, seguiva per tutto la Nuvola prodigiosa, che a Dionella Terra promessa lo conduceva : per tutto riceveva miracoli di Protezione, e di Affiftenza: e pure Sofonia Profeta dice . che esso, che tanto fatto avea per cerfuo termine, tanto più da esso si allon-Nuvola condottiera, ma non udiva la Chiefe, nell'avvicinarsi il tempo dell'O-

Lez. del P. Zucconi Tom. V.

pre fospirano; petchè solamente il Cie- si fidasse, con lui non prese mai ne fale essi vogliono espugnare, per trovar miliarità, nè considenza. O misera lsdraequel Bene, che cercano. E chi di voi le! Camminar quaranta anni, cioè, tutnelle vostre imprese su mai, che conce- ta la vita, per arrivare alla promessa Terpir sapesse una tale idea, avere un tal ra; e poi rimanere nel Deserto: e dalla genio, e per tale idea, e genio effer Terra de' Viventi, termine di tutta la vi-Gente più celeste, che terrestre ? Fili ra mortale, sempre più trovarsi lontano. hominum, Filii hominum, u/quequo gravi Che cammino è questo! Ma tant'è: Tutti trovar vorrebbero Iddio : ma perquaritis mendacium? Pf. 4.3. Figliuoli de- chè non tutti vogliono cercarlo per le fue gli Uomini, fino a quando, con cuor vie; perchè non tutti lo cercano di vero cuore , per arrivare alla fua più intifi , a sempre sognare, a savoleggiare di ma, e stretta considenza; perciò, dopo voi medefinu: L' Uomo non è nato per i due primi passi restati nel terzo : Ad cercar sempre se medesimo ; è nato , e Deum sum non appropinquant : Cammifatto per ulcir fuora di se, e di se cer- nan, camminano nella lor vita, e a care qualche cofa maggiore. Perchèdun | Dio mai non si avvicinano. Ma come si que è si piccolo il Popolo di quelli, portano, come van quelli, de quali (o-che cercano Iddio? E noi tutti non corlamente parla David, quando dice: Hec riamo a popolar la Terra loro, che fra est generatio querentium Dominum? O cotutte le Terre, è la Terra più amica del me si portano i essi escon dal Mondo. Cielo e e pure è la Terra più spopolata escon suori di se, sopra di se si sollevadi tutte ? ma torniamo alla nostra osser | no; ma non restan poi nel terzo passo, perchè han cuore da faper cercare Iddio. La Sposa de Cantici, che in se rapprefentava al vivo tutti gli affetti di quelli, che cercano veramente Iddio , prega , piange, e dice : Indica mihi ubi pafcas, ubi cubes in meridie . 1. 6. lo ti cerco o Diletto; e perchè vorrei pure trovarta una volta, ti prego per pietà a farmi fapere i tuoi gabinetti, i tuoi pasfeggi, i tuoi ripoli, e l'ore tue più affabili : Ne vagari incipiam post greges sodalium tuo. rum : ib. perchè io , nel cercarti , non vorrei svagarmi, e smarrir la via di più prestamente a te arrivare. Questo è l'Esemplare, e l' Idea di chi cerca veramente Iddio; e perciò, secondo questa idea, la Nazione, che dice David, e che noi offerviamo, altro esercizio, altra occupazione maggiore non ha in Terra, che care Iddio, e per entrar nella Terra pro-l'fospirar di notte, sospirar di giorno, e messa : Ad Deum sum non appropringua- batter tutte le vie dell' offervanza , per vit. 3.2. non si avvicinò mai al suo Id- arrivare a Dio, e sempre più a lui avvidio, e quanto più camminava verso il cinarsi : e perchè essi ben sanno, che la Cafa di Dio in Terra è il Santuario, e tanava : e perchè ? percliè : Non audi- che il tempo più confacevole per trattavit vocem , non suscepit disciplinam ; in re alle strette con lui , è il tempo dell' Domino non est confiss: ibi. Seguitava la Orazione ; perciò è, che nell' aprirsi le voce di Dio : camminava verso la Ter- razione , essi corrono , quasi Cervi asserapromessa, ma non apprendeva la leg- tati, e prostrati avanti a Dio, a lui 2P10-

lero defideri, ed ivi di là dal penfiero che conten plare la Maestà, la Grandezne fanno staccarsi , se non per rientrare nel tolo lor cammino di rutta l' ofservanza ed esecuzione del Divino vooffervare il costume delle Genti , si entra nelle Corti , e ne' Magistrati ; nel-Piazze , e nell' Officine ; per offervare al genio , e il coftume: Quarentium Dominum, è necessario entrar negli Oragior folitudine, e filenzio ; perchè qui , più che altrove, effi fi trovano, qui mo-ftrano l'indole, e lo fpirito loro : e qui per il volto ancora da tutti i Popoli si distinguono . Ad essi confortandoli disle Davide : Accedite ad eum, & illuminamini , & facies veftra non ; confundenzur , Pfalm. 33. 6. Avvicinatevi pure a Dio . e non temete . Da quella vicinanza muterete talmente il volto, che vien dal Cielo . Così diffe David ; e quanto diceffe il vero, ogn' un può ofvolto, e molto più l'anima, e il cuo i Comprenfori, che han finita la lor re pieno di lumi i per vettità questo è via, lo rrovano in Cielo, come ul-un Caratere di Gente, che non poco timo fine di tutti i moti, come primerita di effete offetvata da chi cer- mo principio di tutto il ripolo, e co-

aprono il lor enore, a lui espongono i ca erudizione, e perizia di Mondo :: Tutto bene , o David , qui dice tat di turto il Mondo visibile, e di se stef uno : I passi son belli , maravigliosi sofi, fifli, e inn obili, altro non fanno, no i caratteri di Gente, che tu proponi alla nostra offervazione ; ma qual è za , la Gloria del Bene , che cercano ; poi la loro riuscita ? Essa cerca Iddio : ne da quella cara, e tenera occupazio- ina, fe chi cerca qualche cofa, e non mai la trova; per molto, che faccia, nulla rieice nel fuo carattere; come riufcir postono quelli, che cercane Iddio è lere. Onde, se in altre Regioni, per Iddio è un Bene, che nessuno può vantarfi di trovarlo in Terra , dicendo egli Reffo: Non videbit me home . O vivet . le conversazioni, e ne' Teatri ; nelle Ex. 33. 20. Chi vede me, non vive vita mortale ; se per tanto , come dice San Giovanni : Deum nemo vidit unquam . I. 18. Non fu mai verun vivensori, nelle Chiefe, e ne luoghi di mag- re, che arrivaffe a vedere Iddio in Terra; qual riuscita può sare, chi in Terra non può mai , nè vedere , nè trovare quel, che cerca ? Qui flà il punto; e in questo consiste la difficultà proposta al principio ; e perciò se è ammirabile , è ancor compatibile la Gente , che cerca sempre, e non trova mai lddio. Ma nelle cose di Dio, o quanto noi siamo addierro, se non si studia bene la fanta Scienza! Chi risponde alla poco differenti farete dalla Gente, che fuddetta difficolia, dice, che quelli, che cercano Iddio, lo cercano, non per trovarlo in questa vita, ma per trofervarlo . Moise : Ex confortio fermonis varlo folo nell' altra ; e fan que' paffi , Demini . Ex. 34. 29. Dai tratto familiar che fanno, per far bene l'ultimo passo, con Dio, usci con volto si lunzinoso, ed entrare in possesso di quel Bene, che loprafaceva la villa d' pgn' uno ; e che cercano in vita. Ottima risposta, e questi , se non tempre hanno i raggi gran condotta di quelli, che in questi nella faccia , come a molti di que' San lugacissimi giorni motrati , ad altro non ti , che qui veggiamo cotonati si que- peniano, che a passaggio del Exernità . Ma io , oltre questi cittina risposta , dino, che essi escono dall' Orazione, in co, che quelli, che cercano Iddio an-modo, che il lume interiore dello spiti cora in questa vita, nevan tanto di lui, to, il cuore acceso nell' Orazione, e che sta tutte le Generazioni umane, pol-le vittù rinvigorite nella lor bellezza, son dirsi la Generazione di riuscira più colla vicinanza di Dio, sfavillano loro selice di tutte. Essi veder non possono talmente in volto, che se altri Popoli Iddio in questa vita, è vero; ma possovan tempre o timidi , o vergogneti , o no nondimeno trovarlo , perche Iddio è lascivi, o superbi , questi tolo van sem- un Bene, che secondo la capacità di pre ne' loro affari, come chi cice dal ciascuno da turti si lascia trovare: Egli seno del Padie de' Lumi. Per contrase- si lascia trovare da Comprensori in Ciegno di effersi appressato a Dio avere il lo, e da Viatori in Terra : ma come

mino, come lume di tutti i lor paffi, lo cercate? Dite di grazia, o Pelici, come conforto di tutte le loro affizio- che cofa vi cofta? Non v'e, ne mai ni, come amico di tutta la lor confi fu bene veruno nè di Natura, nè di denza, e come Pafre di tutte le lor spe Fortuna, nè d' Atte, che ivi si trovasi falus mea , quem simebo ? Pl. 26. I. Egli è fo. Ma la generazione, che cerca Iddio. dir possono: Deus, Deus noster : Iddio e sommo Bene; e pure non v'è Bene è nostro, perche noi già lo vediamo, più sacile a trovarsi del primo, e sommo e vedendolo già io possediamo; e i via Bene Iddio, che per tutto si trova, e da tori dir possono : Io in Tetta non son tutti si lascia trovare; e perciò della Genpoco selice, perchè a Dio dir posso: te, che cerca Iddio, per nostra ultima Voi sospiro, e Voi unicamente cetco più felice di tutte le Genti, perchè nesin questa vita; eperchè cerco unicamente funo cetca Bene maggiore di quello, Voi, perciò Voi fiete mio. Voi fiete de' che da effa si cerca: è nessan, primadi Beati per visione i ma fiete mio ancotaper essa, atriva a quel, che cerca i perché sede, mio per grazia, mio per amici- essa solo cerca Iddio, che si trova per zia, mio per confidenza, mio per pa-terno amore; e che di più v'è da tro-e fommo Bene, Iddio. Concludiamo per vate, che di più v' è da possedere in tanto, che a girar turto il Mondo, a Terra; e perciò, che di più, che dime rivoltar le Carte di tutte l'Istorie, e di

me contentezza, e beatitudine di tutta la riufcita di chi cerca Iddio: e questo la vitacerena; i viatori, che stanno an-cora sul corso, lo trovano si, lo trova-un bene si fatto, folcar si potrebbero no ancora in Terra; ma lo ttovano, tutte le tempeste, e investigare l'Isole, non come fine di tutti i moti, non co-me principio di tutto il ripolo; ma lo trovano, come guida di tutto il or cam-trovano, come guida di tutto il lor cam-voi il trovar tanto di Dio, o voi, che ranze. Quelli beati dicono: Hes requies fe , dove fi cerca ; e per possederlo almea in faculum faculi : Pf. 131. II. Non tro non bisognasse, che avvicinatsi ad hò più, che cercare : sono arrivato do- esso. Vi son bensì altri beni, che si lave arrivar volevo, e nel ben, che, cer- scian cercare tutta la vita, e mai non candolo fempre, ho al fin trovato, ri- fi lafeian trovare : e quante fon quelle posero in eterno. Ma questi viatori, di-cono: Io non veggo ancora Iddio, e sudano, travagliano tutti i lor giorni, pur l'ho trovato; perchè egli è quel, e poi con pianto devon dire : Per toche mi afficura nel mio cammino. Che tam nottem laborantes , nihil cepimus ? di più posso desiderare in questa valle Luc. 5. 5. 8' è cercato molto, e nulla s'è oscura ? Dominus illuminatio mea , & trovato: tutto si è fatto, e nulla si è prequel, che mi sta sempre a lato, e mi sa non patisce di questa disgrazia; essa, doscudo, e disesa nelle mie Battaglie: Do vedice colla spola de Cantici : Quasivi, minus à dexeris of mihi, ne commovear : quem diligit anima mea : 3.4. ratto può ag-Pí, 15.8. Egli è quel, che mi consola in giungere: Inveni: lo cercai, ed ecco, che tutte le mie amarezze, e mi libera da l'ho trovato; perchè Iddio è un bene di tutte le mie angustie : Dominus sirma-tal natuta, d.ce S.Giacomo Apostolo, che mentum meum, & resugium meum, & dove si cerca, ivi si trova; dove si brama, liberator mens: Pf. 17, 3. Egli è la mia ivi si possiede; e dove, e quando, di gior-Dens Deus mens, ad te de luce vigilo : erudizione, che diremo? Ma che altro Pí.62. I. O Iddio, io veglio a Voi, a dir si può, se non che essa è la Gente glio in Terra v'è da cercare? Questa è tutte le Tayole, trovar non si può Nazione, o Popolo di volto più cotpicuo, I ma di nascere, nell'istessa. Concezione, d'indole più nobile, di passo più sibili trovassi Iddio,, e la pienezza della sime, e di sinecesso, di riulcita più selice, grazia: fate per pietà, che a tutti piaodi quel, che sa Generatio-guerention cia di entrare a vivere, e morire, là Dominium: La generatione di quelli, che dove solo può dissi: Qui è, dove nul-cercano Iddio. O generazione, perchè, la si cerca, che ratto non si trovi: per-

etrano nome. Se generatorie y peterici, la la ceta, cue tatto non li troy! per-ellendo tale qual lei, fei la Nazionemen i che qui fi ceta folamente Iddio, che numerola di tutte? Ma Voi o gran Ver-gine, che con fingolarifima fotte inve- ii trova; e dove egli ittova, ivi fittova ngli gratiam apad Denn: Luc. 1, 30. pri- ii primo, e ii fommo di tutti i Beni.

#### QUESTIONE II.

Qui elongant se à te, peribunt. Pf. 72. n. 26.

Della Gente, che si allontana da Dio.



lontanar si potessero, e viver da Dio oggi per erudizione, e dottrina, osserlontani. Iddio è per tutto ; e David di- veremo quest'altra Gente contraria, che ce: Quò ibo à spiritu tuo: & quò à fa- per tutto suggon da Dio, quasi dall'im-cie tua sugiam? Pl. 138. 7. Dove da Voi menso Iddio altontanar si potessero; e potrò fottrarmi, ò Signore? Si ascendere incominciamo l'offervazione. in Calum, tu illic es; si descendero in m- Quò ibo à spiritu tuo ? Al Re, e al fernum, ades: ibid. Se salirò in Cielo, Proseta David non riusciva certamente

Correndo il Mondo, e scor-1 Mondo, questa è la Nazione più numerendolo per conoscere i Po- rosa di tutte. O quante cose nuove alla poli, le Nazioni, le Città, Filosofia, e all'Istoria dalla Scrittura s' e i costumi più notabili de- imparano! Noi per tanto, che nella Legli Uomini, non averei mai zione passata osservammo la beata Gencreduto di poterni abbattere te di quelli, che per tutto cercano Id-in una satta di Uomini si strani, che al-dio, quasi da Dio lontanissimi fuss ro;

in Cielo vi trovo : e se scenderò nel di allontanatsi da Dio. Ma voi , o Poprofondo Abisso, nel profondo Abisso poli chimerici, come fare voi a riuscipresente Voi siete : e Paolo Apostolo , re in questa vostra impercettibile lontafu questo istesso rema, non a Dio ma a nanza? La Scrittura dice, che voi put gli Uomini parlando, dice: In is/o vi-troppo vi allontanate; ma i modi, e le vimus, movemur, o sumus: Act. Apost. vie, per cui a Voi riesce di allontanat-17. 28. Come i Pefci nell'acqua, cosi noi vi , la Scrittura non dice ; se nondimetutti immerfi fiamo nell'Immenfità dell' no offerveremo bene le profonde paroeffer Divino, che come Oceano di tut- le della Scrittura, troverem quel, che to l'effere, e dentro, e fuori di noi, non si crede, e forse ci spaventeremo per tutto si dissonde, ed estende. Se per di ritrovario. Per camminar ordinatatanto Iddio per tutto fi trova, come può mente per vie tanto ofcure, convien didath una Gente, che vada, e viva da videre tutta la chimerica Gente in due Dio lontana! Gente sì fatta, fembra Gen- classi; una è di quelli, che vivono da te chimerica, e impossibile. E pure non Dio lontani ; l'altra di quelli , che viv' è parte di Scrittura, che di questachi-merica Gente non favelli; e da cui non no. De primi nel Salmo 57. si legge cofi raccolga, che fra tutte le Nazioni del si: Alienati funt peccatores à univa: er-

ve incominciarono a vivere, ivi inco- Sole. miniciarono ad alienatfi, e andar fuggitivi, de errati . Gran profondità di parole, ma clafe, pui deplorabili fon questi della prima in un gran dortrina di Profesta, che la feconda clafe . Quei primi fon loncon si profonde parole ci infegna , tani da Dio, ma non pollono diri al-quale, dopo il peccato di Adamo, lonamanti percibe, quali nacquero cali poli notturni , che giorno non fanno ; fi pecchi , e pecchi affat ; e perchè fet-Lex. del P. Zucconi Tom.

raverunt ab utero; lequuti sunt salsa: 4- ma ammirate-ancora la grazia, che go-i peccatori fin dall' utero materno, do- dete di esser rigenerati fra le braccia del

fix la perversità della nostra Natura ; rimangono , non potendosi allontanare mentre questa è quella, che ci con- da quel, che non conobbero mai: Non cepifce in peccato; in peccato ci par così questi secondi, perchè questi conororifce; e d'ignoranza, e di errore cial- icono , questi credono , quetti adorano letta, e paíce. Tali naícemmo tutti; e fe lddio, e put da Lini fi allomanano, da lddio, prevenendoci colla fua Grazia, lui fuggono; e fe potefiero, put troppo non ci avefie illuminati colla fua Fede, e yorrebbero, non avetio mai conoficiuto. non ci avesse fatto rinascere nel sagro Cagiona spavento il solo immaginare il Fonte ; tali faremmo tutti, fenza neffun genio di gente si farta ; e appena po-lume fiperno di Fede , fenza neffuna trabbeti credere, fe la Scrittura a terto-cognizione di Dio. Or petche un, che fe di rutti , nel Primogenito degli Uonon ha notizia di una cofa, nè la co-mini, non ne proponelle l'Efempio. nosce, per molto che l'abbia vicina, da Parlava Iddio a Caino; l'ammoniva da quella nondimeno è fempre lontano; e Padre; al dovere l'efortava; e per ridurchi avesse in casa un retoro, ma non lo lo a buon senno, non lasciava di rapsapesse; l'averebbe sempre vicino, e pu- presentargli l'atrocità del suo Fratricire da effo farebbe più remoto, che dal- dio . Ma quello , che fece a tanta bonle ricche miniere del lontanissimo Perù; tà è in luogo d' umiliarsi , e chicdere perchè di quelto lontanissimo, e non di perdono : Egressis à facie Domini , haquello vicinissimo, averebbe qualche no bitavit profugus in Terra . Gen. 4. 16. rizia : perciò è , che quelli , che nasco allonranossi dalla faccia del Signore ; fugno, e vivono senza Fede, e senza nel- gitivo sempre, e suggiasco abito sempre funa cognizione supernaturale di Dio, sopra la Terra. Orrido Figliuolo d' Adalle Scritture son detri : Filii alieni , damo , che trovasti la via di fuggir da & alienigena : Figlinoli Stranicii, e Bar- Dio ; ma non men orridi l'ofteri , che bari alla Città di Dio , compresi tutti imitatori siere , e seguaci di quel primo dal facro linguaggio fotto il nome di Gen- orrido Fuggitivo. Voi non veder: Iddio. tilità, e di Genti . Mifere Genti , Na- nè fenfibilmente lo fentite, come lo vezioni infelici, che avendo attorno, den- deva, e tentiva Caino, è vero : Come tro, e fuori di se il Padre de' Lumi: In Fedeli, lo credete nondimeno, e l' adotenebris. O'in umbra mortis fedent. Can. rate : e pur non men di Caino lo fug-Jac. 10. vivono nondimeno in tenebre, gite. Or come mai fate da Dio a fuge sepolti giacciono m ombra di morte : gire , e quali vie prendete per allonta-In Deo vivant , movement , & funt : e narvi da Lui , che per tutto è prefentifpure a Dio non fon mai vicini, perchè simo è Questo è il Capo della difficil non mai lo conoicono. Questa è la norizia, che noi cerchiamo; e perciò prima classe de Popoli chimerici ; e que lio , non senza l' autorità della Scrittuffi colla loro miferia a noi ricoidano la ra, con turta ficutezza rispondo, che felicità della nottra totte, che rigenera le vie della chimerica lontananza, non ti in sen della santissima Fede, impalla sono disastrose, nè impraticabili nò, soti fiamo di luce: e Figliuoli di luce, da no le più aperte, e le più battute da' tutte le Scritture fiamo appellati. O Fi feguaci di Caino : perche fono le vie gliuoli di luce , Figliuoli iliuminati , mi più piane, e dilettevoli del Mondo. Mi rate là in quelle folte tenebre della lon- ipiego : Ogn'un sà , che nel Mondo fa tananza dal Sole, e compatite a que' Po pecca, ne v'è Città, o Villa, cove non

fe iono i vizje, che per effer Capi , el functea : non da altro, che da una nore gire da Dio, e che pieno sei di fuggitialtro Mondo chimerico; perchè fono d' nanza da Dio. un Mondo lontanissimo da Dio . Essi ciò ? e d' onde naice un avversione si biamo offervare , per finir di conoscere

Origini d'innumerabili peccati, detti to- men funcita conversione : Aversio à Deo, no Vizi capitali ; perciò chi può riferi- O conversio ad creaturas . Due cose dire in quanti modi , e per quanti verfi ce il peccato , alienarsi da Dio , e afnel Mondo si pecchi? Dica ora chi sà , sezionarsi alle Creature ; ma perchè l' che cola fia finalmente peccato, che sì affezione alle Creature è la causa dell' facilmente, e in tanti modi fi commet- alienazione da Dio ; perciò è , che dote ? La Teologia risponde, che il pec- ve essi cominciano ad affezionarsi alle cato non è altto, che Aversio à Deo, Creature, ivi cominciano ad alienarsi & conversio ad Creaturas. Una avver- da Dio; e quanto più alle Creature si fione , o per meglio (piegarlo , il pec- accostano , tanto più da Dio si allontatato altro non è, che un voltare le spal- nano; in modo, che per milurar la lole a Dio, e un rivoltat si tutto alle Crea ro lontananza da Dio, altro non si riture. Onde Iddio di ciò dolendosi, dif chiede, che osservare qual sia il loro de per Geremia: Dereliquerunt me son amore alle Creature. L'ainore, l'anactem aqua viva , & foderunt sibi eifter- camento alle Creature è la milura della nas, cisternas dissipatas, qua continere non loro lontananza da Dio. Chi più è atvalent aquas. 2. 13. nella fere de lor de- taccato alle ricchezze , agli onori , a i fiderj , allontanati fi fono da me , che piaceri , a i beni creati , è il più ftacfon Fonte d'acque di vita, e di falute; cato dal fommo, e increato bene Iddio : e per bere, ricorsi sono a cisterne d'ac- L' affetto alle Creature gli scuopre ; l' que diffipare, e mortifere. Che cosa affetto alle Creature gli diftingue; e il adunque è fuggir da Dio, e peccare ? Carattere primo della firanissima gente, quali sono le vie dital fuga? Sono i pec- che noi osserviamo, altro non è, che cati; e quanti fono i vizi, e i peccati, l'amore, e l'attaccamento ai Beni crea-

tante fono le strade aperte di allontanar- ti. Quella tanta sete di bere alle cistersi, quant'un vuole da Dio : e i pecca-l ne velenose del Mondo, ben dichiara di tori di tante forti, che fon' eglino? fi- aver perduta la fete de' Fonti vitali del nalmente altro non iono, che gente fug- Cielo; e quel tanto correre alle Creagita , è allontanata dal Fonte di vita, e ture , dimostra di non esserpiù vicino a di falute, che scorre per tutto, e luogo Dio . Quando Caino incominciò , conon laícia fuor del fuo corfo. Ed ecco me fi legge nel Genefi, a fabbricare Cala Filosofia chimerica ridotta a passi, ed se, e Città; a far batter metalli, a trotilanza del Mondo. O Mondo, misero vare istromenti di suoni, di canti, e Mondo, che appiani tante strade di fug- d' allegrezze; allora fu, che il mifero fuggitivo s' era totalmente allontanato da tivi , anzi disertori dell' immensa divi- Dio : e quando i Figliuoli della Chiesa na Maestà! Noi veggiamo Uomini, e si avventano tanto a i beni di natura; Donne in Carrozza, e a piedi, passeg- allora è, che dichiarano di non essere giar per le Città, e per le Ville, e gli più vicini a nessun bene della grazia. L' crediamo Cittadini, Paelani, e Amici . affetto alle Creature, è il costitutivo, e Ma o quanti, o quanti di effi (on diun il carattere dell' incredibile loro lonta-

Fin ora nondimeno noi non abbiamo fono Cristiani : essi sono Fedeli , che offervata la difficoltà maggiore di questa credono, e adorano Iddio, e pur fug- chimerica lontananza da Dio: perchè gono da quel, che adorano. Effi fanno, fin' ora abbiamo offervato folo, come che Iddio è Padre, e Padreditutto amo- da Dio si allontani, chi sugge da Dio i re; e pur lo fuggono, come se avesse- E che da Dio si allontani, chi fugge da to pessima opinione di lui : Essi giura- Dio; ciò facilmente s'intende : ma che no, che Iddio è il primo, e il fommo fugga da Dio, chi a Dio s' avvicina; Bene ; e pur , come se l'abborrissero , questo è il difficile di questa attuale chis da esso si allontanano. E perchè tutto mera ; e questo è quello , che ora dob-

tani; e pure essi appunto son quelli, de' quali Iddio per Geremia fi duole, dicendo : Quid invenerunt in me iniquitatis , quia elongaverunt à me ? 2. 5. che male ho io loro fatto, che d'iniquità trovano in me, che così mi fuggono, e da me G allontanano, ancora a me prefenti? O Signore, come effer può, che effi fi allontanino da Voi : se effi a questi avviene , quel che avviene a tutti quelli, che patifcono di antipatia : Trattano effi (pelle volte infieme; infieme entrano in conversazione; e tal volta ancora fi fanno delle cortefie ; ma che? Quanto più si trattano in vicinanza, tanto più fi alienano infieme; quanto più si avvicinano, tanto più si infastidiscono; e quanto più di persona son vicini, tanto più fon lontani di cuore : altro non partorifce., che noja. O fomqui appropinquet , Sopli. 3. 2. e non v'è chi

a fondo quella fuggiafca Potterua di Cai-no. Effa è fedele, come abbiam detto, fo è il fecondo Carattere della foro alle è tutta gente Criftiana; è e come gente pazione, e lontananza! Carattere in tur-Criftiana, contro l'escupio dello scele to opposto al Carattere: Querentium De-rato Caino, torna a Dio, entra in Chie minum: di quei selici, che cercano Idfa , affifte al Sacrifizio , e adora avanti dio : Que'li , dove veggono Altari, dogli Altari . Chi gli vede , creder non ve sentono sacre parole , dove mirano può, che effi allora fian da Dio lon- Cielo, quafi da magnetismo tirati, fi fermano, s'inteneriscono, e per affetto fospirano; e questi dove veggono, e sentono cola celefte, e divina, fi torcono, e di troppo sermarsi si attristano. Quelli, quando dagli Oratori, o dalle Chiefe tornano agli interessi della misera umanità, sentono la pena di chi dal banchetto, e dalle sinfonie de' gran Palazzi, tornar deve al digiuno, e al travaglio della fua vengono a Voi, e frequentano la voltra povertà; e questi, quando escono da Sare-Cafa? Ma tant'è, Signori mici, tant'è; tuarj, escono quasi Canes foluti : come Cani sciolti dalla catena; corrono, e a tutto il lor solito libertinaggio si avventano. Quelli in fine cercano Iddio ancor nelle Piazze, e nello strepito delle creature; e questi fuggon da Dio, ancor nelle Case di Orazione, e di silenzio. È che di più possono avere per dichiarare, che di Dio nulla più voglion fapere? Gente infelice, che vi fermate folo, dove fuggite dal Sommo Bene, quafol perchè col a prefenza, crefce in loro le farebbe il voftro ftato, fe Iddio, nulil contragenio; e la vicinanza in effi , la più faper volesse di Voi; e Voi annojando Iddio, Iddio fi annoiasse affarto di mo , amabilissimo Iddio , quat è il con- Voi? Or ientite ciò, che Iddio dice nel tragenio, di cui patlo con Voi ! Si en- Deuteronomio al 31. e imparate qual fia tra nella vostra Casa, ma si entra quasi la vostra condizione: Questi si allontanan per forza, e con dispetto; si stà davan- da me, e io mi allontanerò da loro: ti a Dio, ma ogn'altra cola si cerca, Faremo a suggirci insieme: Faciem meam che Iddio ; si ascoltano le Profezie ; si abscondiam ab eis, & considerabe novissima ascoltano gli Evangeli; e più volentieri eorum. 20. Scambievole sarà l'avversiodegli Evangeli fi alcolterebbero le Favo- ne delle nostre faccie ; e solo c'inconle : si affiste al divin Sagrifizio, si vede tremo quando ad essi toccherà compail Figlinol di Dio Crocifillo, in atto di rir, come rei davanti a me, come Giuaspettarci colle braccia aperte, & non eft, dice, nel lor ultimo giorno. Esser da Dio abbandonati in vita, e pur davanri a s' accosti a quell'amabil Signore; anzi Dio dover comparire, come fuggitivo della fuggiasca gente non v'è, chi non arrestato in morte; non è certamente fi torca, e non miri altrove; e in luo- stato da eleggersi da verun, che abbia go di reftar presi da quella presenza, da intelletto; perche questo altro non è , que'lumi ererni, da quelle parole di pri- che troncare il corio al fonte di tutti i ma fapienza, da quei fonti di amore, Beni, e null'altro lasciarsi, che la via da quelle onnipotenti attrattive, con im- aperta di tutti i mali. E pur queste sopazienza si aspetta l' ora di uscir di no-pa, e suggir dalla presenza degli Altari, condizione di si satti seguaci di Caino, e d'Iddio. Così quetti tornago a Dio : fuggitivi per tutto il Mondo, perchè per

che frutto da questa notizia Istorica . I rore del loro staro. E ciò basti aver detto di questa estranea parre di Mondo.

Ma per compimento di notizia, e di erudizione, io nella Scrittura trovo accennata un'altra forte di gente, la quale non è veramente fuggitiva del Cielo, de Traci antichi, volubili fono di abitazione, e di fiato. Geremia parla a Gevaga? 31.22. Fin a quando, ò Città dilerta, anderai (ciolta, e vagabonda, diein Dio trovar non possi il pieno de'tuoi contenti? Non porcya in poco descriverti meglio la qualità, e il genio di ral gente , non totalmente a noi remota , In via peccatorum : per la via de peccati ; non cotte lontano , per le vie delle ma nè pure è totalmente a Dio legata. quanta facilità entra nella Caía dell'Oranon è fuggitiva, ma è pur troppo vaga- fer situato in Orazione : ciò è vero ;

sutro stranieri a quel Dio, a cui nulla sonda; e con Dio si porta più tosto da può effer lontano. Ma fuggan pur effi Vaffalla, che da Serva. Grande, come quanto vogliono; che fuggiran bene dall' diffe David, è la differenza, che corre amore, ma non fusgiran già mai nè dal fra i Vaffalli, e i Servideri : I Vaffalli braccio, nè dell'ira dell'onnipotente Si- vanno talvolta all'Udienza de'loro Pringnore. Noi per ranto per raccor qual- cipi; ma, finita l'Udienza, sbrigato l'affare, e ottenuta la grazia, partono di Pafacciam come fan quei , che navigano lazzo ; ed entrati , come fi legge nel attorno il Mondo, i quali (coprendo in Deuteronomio, Per unam viani, ezrediunlontananza qualche Nazione firanamen- cur per feptem. 28.7. entrati . dico. per te barbara , l'offervan per un poco , e una porta , n'escon per sette : cicé setpoi fuggono, contenti d'averla folamen, te volte più volentieri di quel, che ente veduta : Così noi , avendo offervata trati vi fuffero: Ma i Setvitori, e le Seralla singgita questa mostruosa, e chime- ve trovandosi in attual servizio, non rica gente, altro di essa non si piaccia, fmarriscono mai il volto, non perdono che la compassione della lor suga , l'or- mai la presenza de lor Padroni ; perchè han fempre l'occhio attenro ad offervare il volto, e i cenni di quello, a cui fervono : Sieut eculi ferverum in manibus Dominorum [uorum; & ficut oculi Ancilla in manibus Domina sua; ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum : Pial. e di Dio, ma è vagabonda, e a modo 112, 2. Or la figliuola vagabonda che fa? chi vuol conoscerla a sondo , miti la Cristianità la mattina in Chiesa; e porusalemme, e a rutta la Tribù di Giuda, Icia l'ossetvi il giorno, per le vie, l'ose dice : U/quequo deliciis dissolveris, filia servi nelle conversazioni, e ne tearri, e se più non la riconosce, dica pure : Questa non è più quella devota, quella motro a tuoi spassi, e alle tue delizie; quasi delta, quella compunta di prima; quella è tetta gente svagata dalla compunzione rutta gente divertita dal Santuario . e da Dio ; e il suo proprio Carattere è aver due volti ; uno per la mattina , e fingolarmente a di noftri. Effa non va: l'altro per il rimanente del giorno: uno per Iddio, e l'altre per il Mondo; perchè quanto fa la mattina, tanto disfà il diffolitezze; non è totalmente sciolta; giorno ; e quanto propose in Orazione davanti a Dio, tanto trasgredisce nelle Frequenta il Santuario, fa le divozioni, fue comparfe davanti agli Uomini: con ascolta volentieri le Prosezie : e sembra pericolo di svogliarsi assatto di Dio , e più tofto gente divota, che rilaffata. Ma di non effet più vagabonda nò, ma fugperche fa tutto quel , che fa , di passag- giriva dichiarata , e del tutto sviata . O gio : perchè fa divozioni , ma in devo- Figliuola vagabonda , dimmi di grazia , zione non prende parino : perchè con che ttovi tu di buono nello svagarti da Dio 2 anzi qual bene tu non perdi con zione, e di Dio; con tanta prontezza tanto divertirri altrove ? Ambula ceram n'esce ancora, e si diverte : perchè fi- me , c'esto perfettus : Gen. 27. 1, diffe Iddio nalmente alcune volte sospira , e piange al Padre di tutti i Credenti . Cammina per compunzione; ed alere volte e ride, fempre nella mia prefenza, o Abramo, e scherza colle sie vanità, e si adorna, se vuoi esser totalmente persetro. E vee vaol comparire , e feorret per tutti i ro , che non sempre si può star collo trattenimenti del Secolo : perciò esta spirito sisso in Dio, ne sempre si può esperchè, o Cristianità vagabonda, a te perdizione, e rovina,

ma è veto ancora, che sempre si può piace di andar girando per di là, dove fare quel, che sa, chi ama ; che do- non aitro si trova, che lacci, pericoli; vanque vada, e, qualunque cossa cossa con a principi. Si principi giu di principi cuore impegnato ad un so portirà, chi da me si aliontana, dice la o'oggetto; e per molti, che siano di c. Enoi terminiamo la Lezione con i negozi, e gli affarì, uno sloto è il questo Principio: che una Gente, una si nesse se ladio è un Signore, Nazione, un'Anima, quanto più a Diosi di cui noi a tutti l'ore abbiam bifogno, avvicina, tanto più fi avvicina alla fua fe-e in cui i Beati trovano da impiegare licità; ma quanto più da Dio fi (vaga, o giocondamente tutta la loro eternità ; fi allontana, tanto più fi appreffa alla fua

#### QUESTIONE

Justus autem ex Fide vivit. Ad Rom. c. 1. n. 17.

Di quelli, che vivon di Fede; e come di Fede viver si possa da noi.



o di vario , ma ancer di it. Quefto è il Tenta della Lezione pre-firantifimo pado. Alcuni vivono di folo intere i e incominciamo.

price ; altri di foli erbaggi ; altri di car- ; de fangue di come pub farfa a vivre di Fede, o Apo-Cavallo: onde per novvità di maravigità flolo Paolo: Viver di pane s' intende; e chi detto: Venti d' que permana pe- ma viver di Fede, o chi l' intende; e chi fede . Si trovano adunque in Terra , fi Die , ut lapides ifti panes fiam . Matth.

Chi viaggia lungamente per trovan pure si matavigliofi viventi ; e ii Mondo, e fcorre per di gii che voi, o Giuntif, fiete quelli, che vefi climi della Terta, pele di maravigliofamente vivete, contenta fe voi cavviene di trovat revi, che io offervi il voftro vivere, e Nazioni, e Popoli non de, faccia mia erudizione I vaveri offerva

fins eque. Orrido pasto ! Ma se fra tan- può intendere una vita tanto straordinati Popoli si ttovasse un Popolo, che vi- ria, e nuova ? Nuova certamente è una vesse di credenza, e campasse di Fede; tal vita : ma perchè è nuova, perciò è qual Popolo effo farebbe ? Effo farebbe lorotalite; e Gesà Crifto, come cofa no-cerramente un Popolo, ma Nazione de-trabilifima, non lafeito di integnata nel gra di effer notata a Carstretti maggiori fiuo digiuno. Aveva egli digiunato, fen-nelle lor Carre da Geografi, come Na-izone fingolare, e da ogni altra diffin-bero quando il tenatore Satanaffo, a. Ma dove trovar fi può Nazione si fattofi davanti a lui, quali in atto di fatta? O Sapienza divina, fono pur grancompafione, a lui dille : Troppo indidi le cofe, che voi nelle Scritture infe- tereto è questo tou digiuno, o Solitagnate ! San Paolo, e prima di San Paotio . Per vivere è necessario cibats; ma to, diffe Habace Profest : Juffu ex fale perché quello Deferto multi altro pais an evoir . Rom. 1.17. Chi vive in Terra , prefiart, che monchi d' Alberi , el de d' ginflo , in Terra vive , e vive di di Monti; the rocchi d' Alberi , be los ed è ginflo , in Terra vive , e vive di di Monti ; Tu, [c Figliado let di Dio

43. fast, che le pietre si mutino in pa-1 (ce! ed eccoci in Tema-di-osservare quene, e rompi il digiuno. Non vi ebifo- fti fingolariffimi Viventi, e a diffinguergno di tanto, rispose il piacevol Signo- gli da tutti gli altri Figliuoli degli Uore : imperciocche : Scriptum est : Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo , quod procedit de ore Dei : ibi. 4. nel Deuter. 8.3. è scritto, che l'Uomo non vive di folo pane, nè di folo companatico; ma vive di ogni parola, che efce dalla bocca di Dio. Così rispose al Tentatore il benedetto Cristo; e la sua rifposta (piegar si può in due maniere. La e perchè la vita spirituale ha diversoaliprima è, che gli Uomini comunemen- mento, e cibo, dal cibo, e alimento te per vivere , han bisogno di cibo ; ma che alcuni Uomini fingolari, con fingolar provvidenza, possono esser mantenuzi da Dio in vita lenzapane, cioè fenza cibo veruno; come gl'lidraeliti per quarant'anni eran campati di fola Manna celeste. La seconda maniera d'intendere a nostro proposito quel : Non in folo pane vivit home , è, che l'Uomo fenza miracolo ha bisogno del pane, cibo nostrale; ma il cibo nostrale, non basta all' Uomo per vivere : perchè l'Uomo non ha una tola vita, ne ha due: una animaleíca, e fenfitiva, l' altra spirituale, e ragionevole; una naturale, e supernaturale l'altra: per quella prima vita, basta il pane, e il companatico; ma per quelta seconda, altro che pane, e companatico a richiede . Posto ciò , che cos è viver di Fede altro non è, che vivere : De emni verbo, quod procedit de ere Dei : d' ogni parola, che elce dalla bocca di Dio; e perchè le parole di Dio son tutte Verna eterne , tutte Dottrina , mtte Rivelazione di Fede infallibile : che dal baffo nottro Mondo prefente all'alto, al fublime Mondo futuro c'introducono, e e' infegnano a vivere, non più la fola vita naturale, ma la vita sopranaturale ancora; e a operare, a parlare, a converiare, non più fecondo le Leggi della Natura, e la confuetudine degli Uomini , ma secondo le Leggi della Grazia , e la confuetudine degli Angeli : percio è , che chi vive di Fede : Non in folo Quello è il viver di Fede ; e fe quelto pane vivir: non vive tolo del povero, infipido pane del Mondo inferiore , ma Fede , non vivon certamente da povepaffa a vivere del pane, dell' alimento ri , ma vivon poco men che da Beati: dell'ampio, dell'immenio, del rivelato I Beati vivon di visione, ed effi vivon Mondo eterno: ed ivi , o quanto bene, di rivelazione divina . Ciò baftar ci poo quanto beatamente fi nudrifce , e pa- trebbe ad invogliarci un poco di tal vi-

mini . In primo luogo adunque i Figliuoli degli Uomini, che non vivon di Fede, vivono una vita fola, che è vita fensitiva, vita poco differente dalla vi-ta delle Bestie, vita più tosto brutale, che ragionevole . Ma quelli, che vivon di Fede, oltre la vita sensitiva, vivono ancora la vita ragionevole, e spirituale; della vita fensitiva; perciò chi può riferire qual fia il pasto degli uni, e degli altri viventi ? Quelli, che vivono la fola vita fensitiva, altra pastura non hanno, che pastura vile, e terrena : contentare i fenfi , foddisfare alle voglie , appagare la fame, e la fete di tutti gli appeniti : Questo è tutto il lor pane ; e perchè gli appetiti : Abducunt fensum : Danno a traverio, e come Puledri indomiti trasportano l'Uomo a i sonti più velenosi, e a i pascoli più mortiferi : perciò i miferi fenfuali corrono, e si affrettano a pasteggiar della lor morte, sol perchè : Animalis homo non percipit ea, que funt (piritus . I. Cor. 2. 14. Chi vive da animale, da animale tolamente fi paíce . Non così quelli , che vivono la vita spirituale : Essi sdegnano la Terra e tutto il Mondo inferiore de' fensi: entrano nel Mondo superiore dello spirito, e della Fede: e perché il Mondo della Fede, e della Rivelazione è pieno di Lumi, pieno di Verità, pieno di Verbo divino; perciò essi di Verbo divino, di Vetità, e di Lumi si pascono, e dicono con David : Sicut adipe , O pinguedine repleatur anima mea . Pl. 62. 6. Quì si pasca il mio spirito : qui si soddisfaccia il mio cuore ; qui folo viva l' An ma mia ; perchè il vivere fra tanti Lumi, fra tante Verità, e Dottrine, è un vivere a pallo continuo, ma a pallo di maraviglie, di stupori, e di estasi . è un bel vivere, quelli, che vivon di Ma il pane della sapienza è il pane di vita; e l'acqua, è acqua di fapienza : Cibabit illum pane vita , O intellectus ; te, e per intenderle, non poca astrazioero punto.

Dal latte diverso vien diverso colore ; e dalla diversità della nudritura nasce didriti di pane di vita, cioè, di chi vive di Fede? Io non fo con qual aria di volto . con l qual portamento di persona, entrassero a Abramo, fotto il leccio di Mambre; fo bene che quelli, i quali vivon di Fede, anil pane comune degli altri figliuoli degli

tà. L'Écclefi iffico spiegò un pocomeglio i sapore di quel, che mangiano, ne da esquesto viver de Giusti, e dille, che la lo traggono gran lugo, o diletto, affue-Sapienza prende ad allattare i Giusti, e satti ad altti sapori, e vivande. Certo e, gli nudrifce di pane, e di acqua, come che fe per la vita natutale effi mangia-Togliono in digiuno nudrirsi i Penitenti. no il pane comune degli altri, non mangiano certamente, ne affaggiano il companatico degli altri . Mi fia lecito ufar questo basso vocabolo, per bene spiega-O aqua sapientia salutaris potabit illum : re una vita tanto suot di uso : Il com-15,3. Mirabil nudritura, stupendo digiu- panatico di quelli, che viver non sanno no, a cui non arrivano nè le cene di la vita di Fede, sono gli onori, i piace-Apicio, ne i pasti di Sardanapalo! Gran ri; sono le ricchezze, le conversazioni, portate, gran piatti, gran vivande, vi- le allegrezze, e le feste : Qui essi dan ni supendi si veggono nelle Tavole de' fondo; e qui lauti pur troppo tengono i Sardanapali, ma fratante vivande, e tan- loro fenfi, e appetiti. Ma companatico ta crapola, io non fo, se la vita fi nudris, si fatto, e tanto usitato, non è il comca, o fi affoghi. Certo è che l'intellet- panarico di quelli, che vivono la vita to, e il fenno non poco ne tocca. Ma, dell'elevazione, e dello spirito. Essi, o vot felicl, che vivete di Fede, che con aria di compassione più tosto, che fempre a pafto avere una portata di vi- d'invidia, lo veggono, e non lo curata, e un nappo di sapienza, e di salute ; no : veggono i Popoli , e le Nazioni qual Banchetto al vostro Banchetto può banchettat per tutto co loro sensi ; e compararfi? Cofe grandi, cofe stupende, dall' ciempio, dalle voci della moltituo Sapienza divina, fon le cose, che voi dine nulla commossi, veggono, e passadite nelle voltre Scritture : ma elle fon no : fentono il canto delle Sirene , che cose tutte astratte, e di non sacile intel- invitano: veggono l'aspetto delle Lamie ligenza. E veto, fono cose tutte astrat- che lusingano; e nulla s'inteneriscono: vanno per le vie, entrano talvolta nelle ne da fenfi vi bifogna : ma per inten- convertazioni , e ne teatri , trovan per derle quanto si può , passiamo ad un al- tutto il pasto preparato, e pronto a tutti gli appetiti , e nulla s'invogliano : e da banchetti, e conviti di tutto il dilettevole escon sempte digiuni . Grand'inversità notabile di spiriti, di sangue, e dole, bel genio, ammirabile costume è ancor di costumi. Quale è l'aria, quale questo: essere natutalmente asserti, avet è il volto, e il costume di quelli, che tutte l'acque correnti davanti; e pur viallattati fono d'acqua di fapienza, e nu- ver fempre colle labbta afciutte : questo è un viver fingolare tra i viventi in Terra. Ma non è maraviglia; Ifaja, parlando del Redentore, che aspettava, disse, tavola que'tre Angeli, ricevuti a pasto da che esso averebbe mangiato Butitro . e Latte ; e perchè ? perchè quei primi fapori rendono il gusto si delicato, e cor effi entrano a tavola, e mangiano idegnoso, che ratto distingue i buoni da tei lapori : Butyrum, & mel comedet, ut Uomini ; petchè così richiede il viver | sciat reprobare malum , C'eligere bonum ; mortale, che tutti facciamo in Tetra . 7. 15. Quelli, che vivon di Fede, han Ma per quel, che dicono le Scritture, se per quel, che si osserva in molti, e per quel, che si osserva in molti, e per quel, che si legge di tutti quelli, che si si delicato si tisentito il gusto, che some gli Angeli, mangiano più in appa Eroi, col pasto de Pueri; percio non è renza , che in fostanza ; perchè la vita maraviglia, se essi non hanno mai , ne di Fede, che effi vivono, non fente il fame, nè fete di cofe tertene; e parifcono

cono inappetenza di tutto quello, che f ne di vita; è pane d'intelletto; è pane petire pane di errore, e d'inganno quelli che dal Verbo divino pasciuti sono esce solo per salutifero nudrimento de del pane di Sapienza, e d'Intelletto? Come posson bramare cibi impastati di morte, quelli, che sono assuefatti a nudrira drimento traggono que', che vivon di di cibi impastati di vita, e di salute ? Il Mondo, che gli vede così schifi, e fvogliati, non gl'intende, e dice: Come fan costoto a vivere, senza mai assaggiare ciò, che tien noi in vita, e fenza cui viver non possiamo? Ma essi rispondono quel, che rispose Gesù Cristo, al- de. Ma qual sia il loro valore in romlor che i Discepoli lo chiamarono alla Tavola apparecchiata, fopra il Pozzo di Gia-le dintni; quale la forza in paffare tutto cob: Alium cibum habeo manducare, quem vos nescitis : Jo. 4. 32. Viventi in basso Mondo: noi in altro Mondo abbiamo altti cibi, e altri pasti, che voi non sapete : e perchè il cibo , di cui noi in fublime altiffimo Mondo pasteggiamo, è tutto cibo di fapienza, tutto cibo di vita, e d'intelletto; perciò voi vi maravigliate, se goder non possiamo di codesti voftri Banchetti, e pafti, tutti imbaftiti di pazzia, e di morte O viventi di Fede, quanto è bello il carattere di questa la falire l'alto monte di Dio Oreb. Ciò vostra inappetenza! e il colorito, l'aria, il genio vostro, quant'ha dell' Etereo ; vedere, quei, de'quali parliamo: viver, mentre vi dichiara Uomini più tofto ce- come vivono di fpirito; e camminar, lesti, che terreni! Chi mira il vostro! colore, non intende il vostro pasto: ma chi vuol colorirfi un poco meglio, fi contenti di provare il voltro digiuno; e rano ogni difficoltà, vincono ogni ttaratto fentirà la mutazione del volto, e vaglio, sprezzano tutte le lusinghe, derimolto più del cuore.

Ma questo non è tutto quello, che ritrae dal suo vitto, chi vive di Fede : Il colorito è di Paradiso: Il volto, il genio, il coftume è angelico : Quello nondimeno, che è più considerabile, è il ve alla Tavola della Sapienza. Molta, e l varia è la qualità, e la virtu de cibi. I naturalifti, e i medicanti ben fanno quali, e quanti fian gli effetti , che nalcono! dalla qualità de'cibi ; per non effer lunfce, chi vive di Fede; perchè ello è pa- che vince il Mondo : Het est vittoria

comunemente fa appetifce dal volgo del immortale; perchè è pane di Verbo divile genti. E per verità, come possono ap- no e di Sapienza; è pane celeste, perchè è pane, che esce dalla bocca di Dio; ed suoi Fedeli. Quali per tanto sono le sorze, quale il vigore, che dall'Eteteo nu-Fede ? Sprezzar tutto quello, che piace all' umanità; fugeir tutio quel, che lufinga i fenfi; calpeftar con piede ficuro tutti i pascoli della concupiscenza, e vincer tutte le tenerezze della natura , fono i primi passi di essi ancot fanciulli in Fepere tutta la folla degl'inimici notturni. l'orrido, e minaccioso Mondo; quale per fine il vigore, in superare tutte l'altezze de'monti eterni, e in correr verso le cime più erte della Santità ; chi v'è, che possa riferirlo : Elia, per il pane, che gli appresto un' Angelo, prese tanta lena, che in fortitudine cibi illius ambulavit quadraginta diebus, & quadraginta no-Etibus , ufque ad montem Dei Horeb : 3. Reg. 19.8. Cammino fenz'altto gustare, quaranta giorni, e quaranta notti, fino è molto, ma molto più senza fallo è come camminano in modo, che dove altri, o restano, o cadono, essi con volto da Eroi, con passo da Giganti, supedono tutte le minaccie del Mondo: urtano Leoni, e Draconi, ptemono Aípidi, e Bafilifchi, vitibili, e invifibili, pafían per fetro, e per fnoco, affrontano i Tiranni, stancano i Carnesici, e dove, più patiscono, ivi più godono; nè sanno vigore, e le forze, che acquista, chi vi- fare un passo, senza dare una Battaglia; nè passar giorno, senza riportar molte vittorie nel generoso cammino del loto Oreb, e nelle talite de monti fanti di Dio . Non bastano i fasti della Chiesa a riferire le palme , da effi riportate, e le go basti dire, che da cibi nascon le for-l'operate virtu. Certo è, che il lor viveze, e da cibi più fostanziosi vengon le re, altro non è, che un perpetuo trionforze più robuste, e possenti. Sostanzio fare del Mondo, della Carne, e dell'Inferno; so veramente è il pane, di cui si nudri- e se Giovanni disse, che la Fede, è quella,

gae frincie mundum, Fides noffra. T. Epi, divina. Qui effi fi fermano, qui prenver di vittorie, e campar di trionfi; fol perchè qui mangiano il pane dell'Intel-perchè la Fede infonde un tal vigore, e letto, e della Vita; qui spengon la lor tanto avvalora lo spirito, che prima man- sete, perchè bevono l' Acque della falucan gl'inimici della nostra salute, che la to; qui si nudriscono di latte, e dinet-virtii di combatterli tutti, e atterrarli i tare celeste, perchè qui leggono le pa-Per lo che dir fi può , che gli Eroi , role , che escono dalla bocca dell'Altisnon altrove si formano, che nella Tavo- simo : quì in elevazione di spirito mela della Fede . Qui a me par di fentire dirano, qui contemplano le Scritture, e molte Anime, che mi oppongono, e di- le Rivelazioni divine ; e perchè fan cono: Noi ancora crediamo, noi anco-ra abbiam Fede; e pure nelle nostre oc-Madre, la quale vedendo le maraviglie cafioni, ne'nostri incontri, non sentiam del suo Figliuolo, e contemplando semqueste forze, non proviam questo tanto pre il suo volto : Conservabat omnia vervalore , che si dice : Noi siam deboli , ba bee in corde suo : Luc. 2. 58. nulla e con rutta la nostra Fede, ogni difficol- lasciava passare, che colla Meditazione, tà. fe non ci atterra, ci atterrifce non- non ne faceffe fuo nudrimento, e non dimeno, e ci pone in fuga; dove è adun- ne ristorasse il suo spirito; perciò non è que la tanto elaggerata virtù della cre- maraviglia, se chi vive di Fede, abbia denza ? Grand'opposizione è questa : ma quelle forze, quella virtu, evalore, che io rispondo , che altro è credere , altro non senton quelli , che si contentan so-10 risponde, che and e choix. Alia est capit.

de vivet di Fede perché: Alia est capit.

is , alia est capitatis, altro è il cononon vogliono mai il fapore: Qui conscer, altro il ristetter a quel, che si conole: chi crede solamente, entra veFedeli. Onde noi perraccorrettura quedere il preparato Banchetto della Fede : sta facra Erudizione, e in un per notare il ma in esso non prende posto, ne si mette l Carattere di questi singolarissimi Vivena sedere nell'astrazione de'sensi, e nell' iti di Fede, dir possiamo, che suggire tutelevazione di spirito; e se pure assaggia to il dilettevole de'sensi; superare tutto qualche cosa, di nulla nondimeno pa-fleggia. Ma chi vive, e viver vuole di passo invitto salit tutte l'erte della virti. Fede, non è sì parco nell'apprestato a e della persezione, è il distintivo più promenfa, che è quella menfa iltelfa: Quam prio, di chi vive di Fede. O Fede fan-popoliui Sapiania. Prov. 9. 2. Che, co-indima, quando fatà, che a noi piaccia ne dice Salomone, la Sapienza tine di faper palteggiare. e nudrifi di Safempre imbandita nella Caía della Fede pienza ?



#### QUESTIONE IV.

Habitantibus in regione umbra mortis, lux orta est eis. Is. cap. 9. num. 2.

Di quelli, che vivono in regione di morte ; e qual sia una tal vita.



to nome di vivo ? e qual è la vita, che lavevano lume di Fede: ma fe ora l'Apoaltro non è , che morte : Senza vernna califfe , e coll' Apocaliffe tutta la Teo-

E mai dar si potesse il caso , discrepanza di Autori, la Teologia tutta che i morti, non folo vivef- risponde; che siccome l'Anima è la vifero ne'loro sepoleri, mane' ta del Corpo, così la Grazia fantifican-loro sepoleri ancora facesse, re è la vita dell' Anima: Onde sicco-ro Banchetti, e Danze; ne ime, Corpo morto da noi si dice quelper tutto l' oro del Mondo lo , che lia perdura l' Anima ; così Uouscir volessero dall'orror delle loro tene-bre i orrida , ma curiosa costo farebbe , pella quello , che ha perduta la Grazia entrat fortetra a vedere le conversazio-lansificanne ; con ranta proprierà di soni, le allegrezze de morti; e offervare miglianza, che siccome chi ha perdura i costumi de Popoli sepolri. Io certamen- l'Anima, nulla può più operare nella vite, che dal sepolero son poco lontano, ta narurale; così, chi ha perduta la Graprima di esfervi chiuso, di buon genio cicaderei ad informanni, come si, vina di pernaturale; e siccome quello nel da morti. Ma perché i morti, de qua- suo sepolero, cost questa nel suo Cor-

li parlano i Profett, e gli Evangelifti, po, passa morti i suoi giorni : Quello non sono sotterra no, ma sopra la Ter- si dice cadavere ; questa si dice peccara, e vivono nelle loro Città, nellelor trice: quello morto alla Terra; quella Case; e di sar bella figura, e comparir morta al Cielo: quello al Mondo; quefi compiacciono; convien mutar cammi- sta a Dio : quello vivenre già morro; no, e cercare dove si trovino questi mor-ti, che vivono, e fan comparía. Per or-differenza fra di loro, se non che i vidine di Gesù Crifto, serisse Giovanni A- venti gia morti, devon risorgere ; e i postolo ad un Vescovo: Nomen habes, morti ancor viventi, devon morire . Se qued vivas, & mortuus es . Apoc. 3. 1. per tanto, secondo la Teologia, tutti e noi diciamo, dove fiere, o voi, che quelli, che vivono fenza la Grazia divicredete di vivere, e di vita altro non ave- na, fono morti , benchè ancor viventi ; te, che il nome. Dove ficte? noi cono- chi potrà numerare tutti quelli, a' quali scer vi vogliamo. Gran cose, Signori reputar si devono scritte da S. Giovanni miei, gran cofe fon quelle, che si tro- le suddetre parole di Cristo: Nomen havano nelle Scritture divine, da chi le leg- bes , quod vivas , & mortuus es : Milege, non folo con attenzione, ma con ro, che di vivo altro non hai, che il qualche specie ancora di santa curiosità. nome, come viver puoi, se hai perduta Noi per tanto, che nella Lezione passa-già l'Anima? Non pochi certamente son ta offervamino la fingolariffima Genera- questi, che nel lor vivere non hanno zione di quelli, che vivon di Fede; og- più Anima; e perciò la prima cofa nogi offerveremo questi stranissimi Popoli, [tabile di questa genre, è il numero. Una che vivon di morte; e incominciamo. volta i Profeti, quando dicevano abi-Nomen habes, quod vivas, & mortuus ranti in regione di morte, inrendevano es : Quat è quello morto, che palla for parlar folamente di que Popoti, che non catori , che vivono fenza Grazia ; ò morte; ne mai fono più allegri, che quanquanto, ò quanto ampia, è la regione do arrivano al luogo della lor morte; ne de morti I quanto poco di Mondo, di mai fan maggiori feste, che quando lor Città, di Cale, e d'Uomini rimane, a sopraviene l'accidente mortale? Può dircui scriver non si possa in fronte il Pro- si cosa più orrida, e p ù luttuosa di quefetico Epitaffio di David : Sepulchrum pasens : Pi 5.11. Questo è un Uomo, che suetudine comanda , che si piangano à mangia , favella , e tide ; e pure è un morti : Super mortuum plora : defecit fepolero non chiulo no, ma aperto; perchè è sepolero d'un morto, ancor vivente. Povera innocenza ! qual aria a Peccatori, e le Peccatrici; o di quanti tutta ammorbata dall'alito pestilente di tanti morti, e dal morbo di tanti fepolcri i

Ma il numero è la cosa men notabile, che offervar fi possa in tali spiranti fepoleri. Quel, che merita maggiore offervazione fi è, che, in tanto numero di Uomini morti, né pur uno può trovarfi, che motto fia di morte naturale, data non fi fia la morte. Prefisfo è a non fi può : Constituisti terminos eius . qui prateriri non poterunt : onde di chi è morto di morte naturale, fidice, egli è fuor del suo giorno. Or della gente, di compaffione intieme, offervare dove, e tutta morte fpontanea? quando , e come effi fi dian la morte . giuoco è quello, dove tutto si perde, e siccome la Grazia fantificante è vita per jono nel giuoco, e muojono nella con- te del corpo per legge infallibile è proversazione; muojono ne passeggi , e ne messa la resurrezione universale ; alla teatri; muojono ne banchetti, e ne bal- morte dell'Anima non è promessa no la

logia, dà il nome dimorti, atutti i pec- pecchino , e col peccato non fi dian la fta? La Scrittura, la natura, e la conenim lux ejus : dice l'Ecclesiastico 22.10. Se quelta confuerudine si offervasse topra te rimane in Terra, che aria non sia funerali picne farebbero le conversazioni. e i Teatri; i Tribunali, e i Magistrati 1 e per le ftrade, e le piazze, che altro fi vedrebbe , che lunghe schiere di morta gente? Perchè dov'è, che non accadano queste morti repentine ? e qual' ora del giorno battono gli Oriuoli , che a centinaja non fi contino i nuovi defonti ? Non tanti per verità muojono ne' contagi, quanti ne muojono nelle allenon violenta; e che da se furiosamente grezze, e nel bel tempo del Mondo. Ma a questi morti improvvisi, che accatutti il giorno di morire, dal qual uscir de? accade quel, che per imprecazione diffe Giob deeli Empi: Sepeliemur in interitu ; & vidua illorum non plorabum : 25.15. Dove cadono, ivi testan sepolti; morto nel hio giorno, cioè nel giorno, e nè pur le lor vedove Mogli, nè pur le a lui prefisso: Ma de chi muote di mor-te violenta, il dice, è morto prima, e la lor morte; anzi non rare volte accade, che i morti, e i moribondi si apcui parliamo, che dir fi deve? Ma che plauditchino fra loro, fi congratulino inaltro dir fi può, se non, che essa è una sieme. Gente veramente notabile, ma gente sì strana, che non ha giorno, nè notabile non per qualità di vira, ma per ora prefiffa di morire: ogn' ora per effa, qualità di morte, che è morte fempre è ota di morire ; perchè per ella ogn' volontaria, e pur sempre violenta: semora, è ora di peccase ; e perchè pecca pre improvvila, fempre fuor di tempo . non folo fpontaneamente, ma pecca an- fempre fuor di luogo : e pure per fare cor allegramente ; perciò è orrore , e un altro passo, qual morte è quetta . che

La morte del corpo, che ranto si telo confeilo, che nel leggere un giorno, me, è morte temporale; perchè ficcome che un giocatore avendo tutto perduto temporale è la vita, così temporale di fopra la tavola del fuo giuoco, con un effo è la morte. Ma di qual natura è la pugnale fi paísò il petto; nel legger ciò, motte dell'Anima? La morte dell'Anima dico, fenti commioverni, e diffi ; che e morte per fe medelima eterna: perchè dopo tutto, fi perde ancor la vita ? Ma le medefima eterha; così la morte di efche dovtà dirli di quei tanti, che muo- fa, è per fe medefima eterna. Alla morli; perchè luogo non v'è, dove essi non refurrezione universale, è ben minacciata la morre eterna; e se bene è conce-l questi dicono : Giacche abbiam cominduto alla Penitenza riforgere, questi nondimeno (on quelli allegriffimi morti, che non riforgeranno in eterno. Non mi avanzo rroppo, perchè così si legge ne' Salmi: Non resurgent impii in judicio; neque peccatores in concilio justorum : Pl. I. S. Riforgeranno gli Empj col corpo, ma non riforgeranno già coll' Anima, condannata alla morte eterna; e la morte etena dell' Anima, ancor dopo la refurrezione, morte più grave, che secondo S. Giovanni : est mors fecunda in stagno ignis . O fulphuris: Apoc. 21.8. è morte, e sepoltura seconda nell'Inferno. Non temporale adunque , ma eterna è la morte di questi morti volontari; e pur essi, a che peníano, e che studiano? studiano bene affai a differire la morte del corpo, e a morir quanto più tardi fi può; ma chi v' è di essì, che tardi a non morire coll' Anima, e non corra quanto può ad incontrar la morte sempiterna ? O morti viventi, fiete pure firavaganti; e chi mai creduro avrebbe di trovarvi a lunghe immense schiere, passeggiar con baldanza per le Città Cristiane; e in grembo della Chiesa, che è madre di rigenerazione, e di vita eterna? Ma quel, che e più, fi è , che sì fatti morti non muojono una volta sola in lor vita. Il Decreto divino è , che una fola volta muojano tutti i viventi, e replicar non fi possa la l morte : Statutum est hominibus semel mori: ad Heb. 9. 27. Ma questa massa d' Uomini, più che mortali, non si conrentano di morire una volta fola ; morti in una strada, entrano a morir di nuovo in una officina; morti in una conversazione, corrono a morir di nuovo in un teatro; morti co pensieri, e colle compiacenze, fi affrettano a morir di nuovo coll'opere, morti il giorno, amano morire ancora la notte ; e Dio voglia, che la mattina non si alzin dal letto con tutta brama di andare a motire. dove ad effi più piace la morre; e a fare empiamente quel, che disse santamenre Abramo all'Angelo, che andava a incenerire l'infame Pentapoli: Quia semel capi , lequar ad Dominum meum: Genel.

ciato, fernitiam pure a peccare, e a morire; quali poco fusse morire una volta fola. Che gente adunque, che gente mai è questa, o sommo Iddio; Gente vivace solo per morire? Ma qui dirà sorse raluno, che questa è una mia esaggerazione; perché com'ester può, che un, che è già morto, muoja di nuovo, e torni cento, e mille volte a morire? E' difficile certamente a intender quella morfarà morire di nuovo il cotpo di una te, tante volre replicata; la Scienza de, Santi nodimeno, che è una Scienza, la quale infegna quelle cofe, che l'altre Scienze nè pur fanno immaginare, rifponde con una parità, e dice : Quel buon Penitente rorna cento, e mille volte ad accusare le sue colpe passate, altre mille volte affolute: e il Confessore torna di nuovo ad affolyerlo; nè è mai che a quel Penitente da Confessori sia negata l'affoluzione. O Sacerdoti fanti, come affolyete voi quel , che è affoluto ; se scior non si può, quel che è già sciolto; come affolyer fi può, quel che è già affoluto? Ma i fanti Sacerdoti, con tutta la Teologia, rispondono, che si pno , anzi si deve assolvere quel, che altre volte è stato assoluto; perchè se altre volte il peccato paffato in affoluto dal reato della colpa e della pena eterna, colla nuova affolizione fi può affolvere dal reato della pena temporale, che rimalta fusse dopo le assoluzioni passate; e caso che non fusse rimasto reato veruno ne di colpa, ne di pena, fi può nondimeno, si deve assolvere, per conferire al Penitente nuova Grazia Sacramentale per la nuova Confessione, e Penitenza prefente. Veniamo ora a noi : morto è chiunque ha peccato, ma può morir di nuovo, perchè può meritar nuova sentenza di morte i sempre più può aggiavare, e render mortali i fiioi peccati paffati; sempre più può incontrare di pena, e di morre eterna; e fempre più può rendersi indegno di risorgimento, e di vita immortale. Questa è la rispostadella Teologia; e perciò a quella generazione di morri , o quanto bene compete l' iscrizione di San Giuda Apostolo, che di effi dice : Arbores autumnales, infructuo. 18. 27. Giacche ho cominciato, fegui- fe, bis mortue, eradicate: n. 12. Tron; terò a parlare . Così diffe Abramo ; e chi d'Uomini, fimili a i tronchi d'Alberi

già secchi dalle barbe , i quali si tengo-pratto non si affrettasse a ripigliar l' ossa no ancora in piedi, ma già fon morti, antiche, e a tornate in vira : ma de' e diradicari cento, e mille volte dalla morti viventi, chi v'è, che si muova vita eterna. Che sate adunque, che sate chi v'è, che si scuota dalla sua morte nel frattifero Campo della Chiefa , o eterna ? che fi rallegri , e dica : Siam ret intellete, fe vivete solo per moti-tronchi infelici, fe vivete solo per moti-rire tante volte, quante son l'ore della no, e godiam dell'invito, che Iddio ci

fonieus ; & ecce commotio: ibi. 7. Si udi tro non ha , che il nome ; che vive foun gran rumore di gente improvvisa; si lo di morte ; che muore a rutte l'ore ; chi, e d'offa, che correvano a rieome crede, di non poter più vivere? Se il paginarii infieme, a riforger da norre, e Sole fuggiri poteffe, fuggiribbe certa a format Udienza, e Teatro alla pato- liiente all' afpetto di tali morti. Fugla di Dio . I Profeti , gli Apostoli non giam almen noi , Signori miei ; suggiauna fol volta, ma quali ogni giorno ef- mo dal conforzio, e dalla regione di si clamano fopra i nostri morti viventi, nè fatta gente; perchè esta è la vera regiolalcian di dire, e di repetere : Offa ari ne di morte ; e ci giovi folamente d' da , audite verbum Domini: Tronchi d' averla conofciuta nel lor fuliginoio in-Uomini inariditi , e morti , forgete dal fernale carattere , per fapere dove , e la voltra morte: Iddio pietoso di voi, con quanta sorza dir dobbiamo: Ecce con amor di Padre vi parla, edice: In-elongavi sugiens, & mansi in solitudine. troducam in vos spiritum, & vivetis: Ph.54 8. Conobbi il genio, conobbi il ibi. 5. Non dubitate , non temete ; le costume , conobbi la vita della gente sevoi volete, io vi renderò lo spirito di polta in sua vita; ed elessi suggire, e rivita , vi renderò la mia grazia , da voi maner fempre in folitudine , prima che pur troppo spregata ; e vivrete, e da appreffarmi alle sinfonie, alle danze , e me, come morti riforti, a braccia aper- alle pestilenti allegrezze de'morti vestiti te sarete ricevuti . Ciò si dice da' Pul- da viventi : Placebo , placebo Domino in piti, ciò si replica dagli Altari, c i Mi- regione vivorum. Pl. 114.9. Viver voglio nistri di Dio non cessan mai di così pro- sta vivi, e fra vivi piacere al mio Iddio, figure per tutto; e pure a tante, e si che, Non eft Deus mortuorum, fed vivorepetute e Profezie, e Promeffe, e Mi- rum. Mar. 12, 27. Non è Iddio de' morti , naccie, che accade? Al primo cenno di ma de' vivi, ed è Fonte di vita eterna, e Ezechiele non vi fu verun morto, che beata.

fa di rimetterci in vita? Chi v'è., che Finalmente effi fon viventi tanto morti, dica così ? Anzi quanti di effi fon quele di genio tanto mortifero, che non fo- li , che non fi allordino all' invito , e lo non amano, ma riculano, e hanno al comando Divino; e non dicano nel in dispetto la vita. Ezechiele un giorno loro interno: Se noi siam morti, e pur entrò in un Campo pieno d' offa spolpa- siam vivi ancora; la nostra morte è una te, e di scheletti umani, sparsi consula- motte, che si poco c'incommda, che non mente per tutto; ed ivi preso da impul- ci curiamo d'altra vita, e goderemo di fo di Spirito Santo, in atto d' imperio, trovare altre nuove maniere di morire, alzò fopra l' orrido Campo la voce, e e di pienamente foddisfarci della nostra diffe: Offa arida, audite verbum Domi- morte. Così dicono, o almeno così ni. Ex. 37. 4. Offa inaridite, mifere spo- sanno; e inveterati nel sepoleto de' lor glie di motte, forgete dalla vostra pol- corpi, odian la luce, e di tenebre sovere, ed ascoltate ciò, che a voi dice l' lamente si pascono. In qual Carta Geo-Altissimo Iddio. Non aveva ancor fini- grafica si trova Nazione più deplorabito di parlare il Profeta , che , fallus eff le , e perduta di quefta, che di vivo alvidde una immenía commozione di tef- e quando morir non può, allora tolo

### QUESTIONE

Peregrini sumus coram te , & advena , sicut omnes Patres nostri . I. Par. cap. 29. num. 15.

Di quelli, che sono pellegrini sopra la Terra, e in che confifta questo pellegrinare .



sono pellegrini in questo Mondo : e la ma altezza dell' Empireo . O bell' anda-Chicia, la Chicia istessa nostra Madre, re, dove si veggono, dove si dicono è pellegrina, e a i suoi Figliuoli và tali cose; e incominciamo la Lezioavanti , e al fuo pellegrinare gli eforta , ne. perchè: Non habemus bir mannem Cr.

Peregrini sumu ceram te, T advevistam, sed state aminquirimus: ad steb, na, sseu Parez nastri: Nobile non
o Città permanente in Terra s e perciò degli incliti suoi maggiori; e porer ditutti tenuti fiamo a cercare quell'eterna re : io vado, dove andarono quelli . Città, che sopra tutti i Cielì, colla sua che alla nostra samiglia aprirono il sen-morte, ci ha acquistata Gesù Cristo, que tier della Gloria. Ma voi, o primi nostra vocazione, rimane ancora a sa: pre terrati dentro la folitudine delle lo-pere che sia, e come sar si debba questi ro Grotte, e Foreste; come adunque ammirabil pellegrinaggio : perciò che può dirfi : Peregrini fumus , ficut omcoía ora dice la Scienza de Santi : e nes Patres noffri l'Efacile non men che cora ora orce la scienza de Santi : e] net Metre nejtri le l'actie noto mên che fau dobbiamo i Non altro, che neccefairo it tijonolere a quelto dubbio feguire i paffi, offervar l'orme di que per l'intelligenza della Scrittura : e la gran pellegrini nofti maggiori e de tili rigiodo è , che quando la sScrittura imparae: le Leggi, le maniere , e i mo non riferifee qualché fatto , o qual di el celefte cammino. Quelto vuole de avvenimento Regivio , ne parla ora la Scienza de Santi : quelto riche di preto metodo di offerara el Popometri, e di che valore ; e di elevatione ; li pui (gnalati della Terra . Quelto oga allora , fecondo il Canone di S. Daolo, e granto e perché oggi è la Fefa del la Scrittura parla figurammente parciò

U tempo, in cui la fanta Protomartire Stefano; io per introduzioScienza, delle più alte Doe in e éclameto ; O the bell' andare pet
a noi lece Lezione di femquell' Anime, che da quelle baffe rerespectation per la Tergroup fante, con lume toperno di femquell' Anime, che da quelle baffe rerespectation per la Tergroup fante in electric de l'annue de deverir vorie
ceva: Frant, e con lume toperno di fen de l'Apol. 7, 53. Ecco che il
che i Parartini, i Professione : dell'apol. Cale de R. Apol. 7, 53. Ecco che il
che i Parartini i professione : dell'apol. Cale de R. Apol. 7, 53. Ecco che il
che i Parartini i professione : dell'apol. Cale de R. Apol. 7, 53. Ecco che il
che i Parartini i professione : dell'apol. Cale de R. Apol. 7, 53. Ecco che il
che i per per primit i professione i control della prifessione della primitatione del

allora deve întendersî: Non in littera, î non co passî del corpo, ma collo spirito fed in spirito, de veritate: 2. ad Cot. 3. della venta. Non turti i nostri pellegri-8. Non-tecondo la lettera, ma (coondo) ni son Proseti, ma turti come i Proseti, lo spirito; non secondo il senso iltorico, vanno, e volano collo spirito; e quanma secondo il senso metaforico , e figu- to di nuovo Mondo da essi si vegga , ato. Secondo quelta regola , fi spiega no minumerabili paffi della Scrittura . effi folo lo fanno ; noi folo faper por noi nonumerabili paffi della Scrittura dice, che quanto da noi fi allointanino , e dire : pellegrinare si deve da Fedeli, come pel-legrinarono quelli, che surono i maggiori cala, non si muovono dalla loro abirain Fede non deve intendersi material zione, e pure non stan più nella lor mente in fenso letterale, cioè che uscir fi casa, non stan plù ne' loro affari, non debba di Cafa; lacciar la Terra nativa; i ftan più nella lor Città, non ftan più in e andar girando per il Mondo; non è Terra, fon fuori di tutto il Mondo vi-quefto il pellegrinaggio, a cui ci obbli: fibile; perchè collo firito (corrono l'imga la nostra vocazione, e che secero i mento, l'infinito, l'eterno dell'altro Mon-Patriarchi, i Profeti, e gli Apostoli; do; e in nessun luogo stan meno, che ma deve intendersi spiritualmente in sen- dove stanno, e abitano colla loro perfo fimbolico, cioè, che fi deve fare fona. O Santa Chiefa pellegrina, e miquel, che fanno quei, che viaggiano litante nostra madre; se questo è il pel-per il Mondo; ma con molta diversità; legrinare, che richiedete da noi, andiapetchè se quelli vanno colla persona , mo pellegrinando quanto volete, perchè questi devono andar collo spirito : se andar vedendo collo spirito se grandi, le quelli da una Terra passano all'altra, immense scoperte satte da Profeti, e da-questi dalla Terra devon passare al Cie; gli Apostoli, è un bel-vedere; ed è un lo : se quelli non escon mai dal Mondo poco più, che andar vedendo con gran presente ; questi escon sempre , ed en- curiosità le basse Torri , e le trite Cirtà, trano nel Mondo futuro : le quelli fi e Ville di tutto il nostro Mondo terretrattengono dentro le misure del tempo; no . La natura adunque , o per meglio questi s'inoltrano agli spazi immensi dell' dire, l'issituto, e l'indole del Prosetto. Eternità : perloche, se quegli in lunghe e Apostolico pellegrinaggio de nostri maggiornate, o settimane, e anni, fan poco giori; è non stare dove si stà; ma colla viaggio; e sempre dentro le strettezze di considerazione, e coll'anima, è uscit queste nostre anguste Terre, e Regioni, suora di tutto il visibile, e scorrere, or e Provincie fi stovano; queffi in un ba-leno (corrono da uno al latro Mondo vitibil Mondo , che ci propone la no-E qual Geografo v'è, che poffa notate fit antiffina Fede in carta, o lapere , i viaggi, che elli Per meglio ora intendere la natura, e finano in un iltanet E'-cola cetta elli Per meglio ora intendere la natura, e curiofa nel leggere le Profezie, l'offer- re, in fecondo luogo dimando, dove vare la velocità de Profeti in paffare da principalmenre vadano, e che cofa inuna visione all'altra; e in minor tempo tendan di sare i nostri singolarissimi peldi quel che scrissero, da primi correre legrini co i lor moti. Dice Salomone, agli ultimi giorni del Mondo; dalla bat-raglia di Michele in Cielo, alle furie del transeunt universa sub Coelo: Eccl. 3, 1. Dragone in Terra; da Cristo Redentore Che sotto il Cielo passano tutte le cose, e al seduttore Anricristo; dalla caduta dell' senza che veruno se ne accorga, vanno, e empia Babilonia alle costruzioni della si affrettano verso il lor fine; e perchè ficeleste Gerusalemme, e ad altre cento, ne di tutte le cose è la morte, l'Uomor e mille cose lontane di luogo, disparate libit in domum aternitatis sue come a rerdi tempo, e diverse di condizione, ve- mine della sna vita temporale, và semdute poco men, che in un occhiata; fol pre camminando, e fempre più appref-perchè tutto il corso della Profezia si fa-sandosi alla casa della sua Eternità; per-

ceva da Profeti , in spiritu, & veritate ; ciò che fanno i nostri pellegrini , e do-

ve vanno collor pellegrinare? Non altro- matura; andar dove si và; passar dove ve fono intefi, che dove è incammina- flar non fi pub : in una parola far tutto ra forto il Cielo ogni cofa mortale; effi quello, che dice l'Apostolo: Que lursum vanno, dove fi và; essi fanno quel, che lum sapere, men que super terram: ad si sa da tutti ; e perchè tutti vanno ver Col.3; 1. cioè esse l'Unini più dell'altre. so il lor fine, e tutti del pari fan viag- tra, che di questa vita : più del Ciel, gio all'Etetnità; perciò essi all'Eternità che della Terra. Qual idea di vita; qual camminano, e per l'Eternità san viag- vita più celeste di questa? gio: Non è adunque non è, o viventi, cola firana, cola firavagante il pellegri-nare in fua vita ; è cola tanto propria ad offervare, quali fian le vie, che tenad ogn'un, che vive in Terra, quanto gono; quali gli efercizi, che fanno; qua-proprio dellanostra vita mortale, è cam- li gli affetti che efercitano nel lor camminare . e (empre più allontanarii dal mino que pellegrini , che ci vanno avanlnogo della nascira, e avvicinarsi al luo- ti, e a seguirli ci invitano. Il Re, e il go della morte. Gran verità, gran veri. Proseta David, uno de' più memorandi tà è questa. Ma se ciò è, dirà qui ta-luno, tutti siamo egualmente pellegrini, uno, che entra in tal cammino: Ascenperchè tutti egualmente andiamo alla fionei in corde fuo disposuit, in valle la-morte, e all'Eternità. Così esser dovreb crymarum: Ps. 83. 6. nella valle delle labe , ma non è così : I veri pellegrini , grime , dispose le sue salite al Ciclo : e celebrati dalle Scrittute, fra tanti viven- perche al Cielo si tale, non co' passi, che siamo, sono pochissimi, tutti sac- ma cogli efercizi dello spirito, e cogli afciam viaggio , ma non tutti pellegrinia- fetti del cuore; perciò , il bramolo pelmo : perché non tutti facciam per ele-legrino disponga il suo cuore a camminazione di virtù quel, che da tutti fi fa re, non più per il piano della valle, ma per necessità di natura. Quella è la dir la falire per l'ette de monti etetni. Que-ferenza, che corre fra il viaggio a tutti sto è tutto il distesi dell'alto, e sublime comune, e il pellegrinaggio fingolare de pellegrinaggio Patrum nostrorum : e qui Santi nostri maggiori. Tutti i Figliuoli si vede, dove incominciatono; come degli Uomini vanno verlo l' Eternità per proleguirono; e dove terminarono il loro necessità, ma non tutti parton dal tera- pellegrinare i Santi nostri maggiori : In po, e da tutte le cole temporali. Quel evitu Ifrael de Azypto : Pl. 111. 1. Uscit li sempre più fi avvicinano all'altro Mon- dall'Egitto caliginolo, dalla valle del piando, ma non mai fi staccano da questo ; to, dalla casa dell'amara servità, è il priquesti sempre più si avvicinano all'altro mo moto del cuore, che vuol bene in-Mondo, ma sempre più da questo si trac- camminare il suo vivere per le vie del Sicano : Quelli vanno alla morte, ma co- gnore : Andar passo passo staccando il me rori forzari al macello : questi van-lenore di la . dove nacque : allonganats no alla morte, ma come vittime volon- dalla Terra, che lo nudrì; è il primo tatie al Sacrifizio : perchè quelli fono passo dell'ammitabil cammino . Difficil sempre prevenuti da la morte, e questi passo, arduo cammino! Ma il Legislatotempre prevengono la morte, ad ella fi re Moisè per confortare i pellegrini fuoi preparano, ad ella vanno incontro, e listraeliti, nel principio della lor fuga, prima, che da essa siano rapiti, essi da di là dal mar Rosso, compose il primo le da tutto il Mondo fi aliontana fuo Cantico e diffe : Fratelli Sorelle . no, e collo spitito non mai altrove si tro- voi sapete qual Terra sia la Terra di Evano, che nel Mondo eterno. Quefto gitto: voi provato avete ne pianti della è il pellegrinaggio, che da noi richiede voltra fetvità, quanto essa sia cruda, e la nostra vocazione Cristiana; e questo è inumana. Voi l'avete veduta tutta col'efempio, che a noi lasciorono que San-perta di tenebre, di orrore, e di strage; ti pellegrini, de quali parliamo. O beati ed ora su l'arene di questo lido, vedete pellegrini, che bella idea di vita è la vo- il fiote, e il meglio dell'Egitto col fito fira! Far di necessità virta; fantificar la Re sommerso, e risintato dal mare. Can-

tiamo adunque lode al Signore, che ci i giorni antichi, e a i fecoli paffati ; è ha liberati da Terra sì atroce: Cantemus perchè in effi viddi spariti i primi Popo-Domino; gloriose enim magnificatus eft, li; viddi mutati i primi Regni; viddi il equum, F afcensorem dejecit in maro. Mondo sempre in moto, sempre in agi-Ex. 15. Così cantò Mosè, e col fuo canto i tazione, e tunulto; poco foddistato di infegnò, che duro non dee parere al tutto il pafaro, io applicai l'animo agli buoni Pellegrini l' ufcire, e allonta- anni fututi, e a i fecoli eterni, e qui narfi dall' Egitto, figura di tutta guella folo trovando ferunezza, e aimmittabiliviaggia, vede qui Città, e la Ville ; qui eterna promessa Terra.

Lez, del P. Zucconi Tom. V.

trifta , e ofcura nottra nativa valle di tà , qui mi fermal , e di tutto il paffapianto; e se i Monti, e i Colli vicini to una sola cosa ritenni nell' animo . e all' udire il bel Cantico, e a vedere quel-ha gran moltitudine di Popolo fugitivo dall'Egitro, e pelleginio per il Defetto, Patla, e di infegna, o gran Pellegrino, a dar l'esempio, mostrar la strada, e dog chi ama seguirri: questa è la cosa meno maricamente allegorizzare al più nobile avvertita; ma è la cosa più orrenda di pellegrinaggio del nuovo Popolo di Dio; tuto il Mondo pallato: perchè quella alfe, dico: Montes exultaverunt, ut arie tra non è, che i peccari passari; questa tes, & colles sicus agni ovium. Pl. 113.4. è quella, che fissa mi stà nel cuore : e efulcarono i Monti, applaudirono i Col- perchè Peccatum meum contra me est li ; non fia , chi fi maravigli , che la femper: il mio peccato fempre fiffo miftà Chiefa nostra Madre colla mostriudine de' nel cuore, perciò pellegrinando all' E-fuoi migliori Figliuoli, esca cantando dall' ternità, e a Dio, sempre dico: Deli-Egitto, e faccia professione di pellegri- lea juventutis mea, & ignorantias meat, nare con tutto lo spirito, e con tutto il ne memineris, Domine. Pl. 24. 7. Passan le cuore lontano da tutto il Secolo , e da ricchezze , paffan gli onoti , paffan i tutto il baffo, ecaliginofo Mondo; per piaceti, e tutte le cofe umane spariscochè è un bell' allontanarsi di là , dove no ; ma non passan già nel vostro Tricadon le Famiglie, cadon le Città, ca-l bunale, o Signote, i nostri peccati pafdon gl'imperi; dove star non si può sen- sari ; Voi per tanto per vostra pietà faza rovina, e pianto dopo morte. Per te, che ancor essi sparificano dagli occhi maggior confermazione, ed infegnament voltri; e Voi (cordatevi delle prefenti to di ciò , ancor David alla tella delle mie ignoranze ; colle mie lagrime cannobili, e pellegrinanti schiere , diceva : cellare la memoria de' miei giovenili tra-Cantabiles mihi erant justificationes tue , scorsi, e delicti . Io non lascierò mai di in loco peregrinationis mea. Plal. 118.54 piangetli: Lavabo per fingulas nostes le-La dove io andai, e vado pellegrinando thum meum, lacrymis mais firatum meum fuor della mia Cafa, fuor della mia Re- rigabo . Pial. 6. 7. Ma Voi . o Dio delle gia, e di tutto il mio Regno, mio eler-misericordie, non lasciate di perdonarcizio, mio trattenimento, e diletto, fu mi . Bel cantare in cammino; bel camfempre cantare . Giocondo efercizio , è minate cantando ; ma non fi canta mas cantar per via , e col canto alleggierire così , mai fi efercitan bene fimili afferil travaglio del viaggio. Ma qual farà ti , fe non da chi esce dalle valli del il Tema del nostro canto, o David? Chi pianto, e col cuore s' incammina ali"

Monti, e là Valli ; qui Fiumi, e là Ma- Ma fatto il primo , e più difficil pafri; e per tutto incontra novità di Popo- so di uscir dalla Valle, e staccarsi dalla li diversi , e di Nazioni distinte . Che Terra nativa , incominciano le ascencanteremo adunque pellegrinando, o Da- fioni, le falite del pellegrino David . vid? Canteremo di ogni cofa un poco, Chi fale in alto, vede meglio, e più di-perchè ogni cofa è lafciata da Dio in flingue le baffe, e l'umili cofe; e perprospettiva per nostra giustificazione, e ciò in questo primo salire, che dice Dadottrina. Ma io piit, che a i giorni pre- vid? Egli non si ferma a mirare giù nò fenti : Cogiravi dies amiquos , & annos le pianure, ne le Ville, ne le Città , ne aternos in meme habui. Pl.76.6. Penfai a i Palapi , ne l'opere grandi dell'arte, e

della superbla umana: ma offerva solo le le, non lasciano di palesare il gran se-Creature, e le Opere del Signore; e greto; ma fra gli addormentati viventi non altri . che un infinita Sapienza , poaspetti, e qualità, e nature; non altri, ze; ne altri, che un immensa Bontà dell' eterno suo Essere, poteva dissondere ranti beni; e di stupore, e di diletti, riemfentir posiono i pellegrini miei compadi Mondo da voi creato, o mio Iddio ! Così cantava: ma non ftava qui il Pellegrino Salmifta : faceva un' altra falita ; nelle disposizioni del governo divino, super tali cose: Cali enarrant gloriam passi, e Guida del suo cammino: Lu-Dei, O opera manuum ejus amuuntiat sir-mamentum. Pl. 18. 1. 1 Cieli, e se Stel-men semis meis verbum tuum, O lu-mamentum. Pl. 18. 1. 1 Cieli, e se Stel-men semisis meis Ps. 118. 105, Canta so-

considerando in esse la moltitudine, la chi v'è, che alle voci del Cielo porga varierà, la grandezza delle cose; l'ar-l'orecchio? Voi per tanto, che dal promonia delle parti , la concordia de'Cie- fondo uscite, o Anime pellegrine , e su li, e degli Elementi ; il numero , la di per li Monri delle Verità ererne fiete inversità di tanti viventi; l'economia del- camminare, udite i Cieli, udite le Stelle, la natura , e la disposizione di tutto l' udite le Creature tutte, ed esse vi diran-Universo, stupisce, ed esclama : Ma no, che quella Mente increara, eterna; ana . maena opera Domini; exquisita in e infinita, che tutto in un punto creò ; omnes voluntates ejus. Pl. 110.2. Oquan- quella fu, che: Praceptum pofuit, & non to grandi, quanto ammirabili fono l'O- prateribit : Pfal. 148. 6. Fece la Legge, pere del mio Dio ! E questo Sole, e diede il Precetto alla natura di tutte le questa Luna, e queste Stelle, che io mi- cose create; e quella basto, a far sì, che ro in Cielo; e questi Fiumi, e questi Ma- nè Stella in Cielo, nè Volatile in Aria, ri , e questi Monti , e questi Piani , e ne Onda in Mare , ne Vivente in Terquesti Fiori , e queste Piante , e questi ra , muoversi possa suor de prescritti setanti, e si vari Animali, che io veggio gni della Legge onnipotente; e perchè in Terra, quanto bene dichiarano, che quella comanda, che la Natura, e il Mondo fi confervi, e duri qual fu createva formar l'idea di tanti, e si diversi to; perciò, o mente eterna, o sommo Iddio : Ordinatione tua perseverat dies: che una fomma Potenza, poteva crear Pf. 118. 21. Il Sole, e il giorno fempre tanto Mondo di maraviglie, e di bellez- parte, e fempre ritorna; la Natura fempre manca, e sempre rifiorisce : il rempo sempre fugge, e sempre resta : e it Mondo sempre si muta, e pur sempre è pire tutto l' Universo : Delettafti me Do- lo stesso : Domine Dominus noster , quam mine in saltura tua; & in operibus ma-admirabile est nomen tuum in universa ter-nuum tuarum exultabo. Psalm. 91. 5. O ra ! Ps. 8.1. Bel cantate; ma cantando che diletto io provo ; ed o qual diletto | quanto è bello falire i Monti eterni ! Questo non è andar per il Mondo : eni , in mirar con mente elevata tanta questo è crescere in sapienza, e sempre immensità di bellezze, in questo teatro più entrare in elevazione di cuore, e di ípitito. Ma, perchè Iddio non è solamente Autor della Natura, è Auror ancor della Grazia; e quanto ammirabile e' dall' opere della Creazione entrando è nel governo della Natura, tanto, e molto più è ammirabile nella condotta cantava , e diceva : Quam magnificata della Grazia ; perciò su questa ascenfunt opera tua Domine l nimis profunda fione di spirito, chi può riferire quel, falle funt cogitationes tue . Pl. 91. 6. bel- che il Capo , e l' clemplare di tutti gli le , gloriole , e ammirabili sono l' ope- antichi pellegrini David , và per tutto il re del mio Iddio : ma tu , o Mondo , fuo Salterio cantando full' Arpa ? Egli come fai a confervarti dopo tanti feco- canta forra la Legge divina, e la chiali , e fra tante revoluzioni , e fortune , ma Legge di candore , Legge immaco-quale appunto fossi al principio ? Vir in-lata , che dal fangoso sentiere sa rivolspiens non cognofcet , & ftulens non intel- tare , e converte l' Anime al puro fenliget hee : ibi. 7. Chi dorme nella Valle tiero del Cielo: Lex immaculata converprofonda dell' ignoranza, e dell' errore, tens animas. Pf. 18.8. Canta sopra le vonon fente, non pruova la curiofità di rità rivelate, e le chiama Lume de'fuoi

za, suo refugio, sua sicurezza, e dice, le vostre promesse infallibili mi afficuravolte ingombrate da folte schiere d'inimici vilibili, e invilibili, che a deftra, per la lontananza, in cui ancor mi tro- tiffima Cala.

pra le Grazie prevenienti, concomirani vo dalle fospirate porte della vostra al-tiu e susseguenti, e le appella sua sortez- tissima Casa, o mio Iddio: Ma perchè che fiamo prevenuti dalla miericordia, no, che vicino è il mio termine; e che e dalla fortezza e potenza fiamo acci io artiverò finalmente a Voi primo compagnati, e (eguiti. Diligam te Domine, fortitudo mea: Bominus firmamentum del mio cuote; o quanto su quella successaria. meum, O refugium meum, O liberator mi rallegro, ò quanto giosso, e a vin-meus. Psal. 17. 9. Ma perchè le vie del cer tutte le difficoltà mi consorto, o Cielo fon'ardue, fon difficili, e spesse primo, e sommo mio bene : Letatus, latatus sum in hit, qua ditta funt mihi : in Domum Domini ibimus : Pfal. 121. 1. e a finistra ci stringono, e contendono il Entrar nella Casa di Dio, entrare a vepaffo : perciò egli confidato nell' ajuto dere Iddio ! ò che termine di pellegridella divina Grazia, a fe, e a chi lo fe- naggio è questo ! Per questo, di buon gue, canta edice: Animo, o compagni, cuore passar si può, e ferro, e fuoco. In Deo faciemus virtutem : O' ipfe ad ni- Questa è tutta l'idea di quel pellegribilim defucet inmines nostres: 1/1, 107, 14. maggio, che s'inconincia collo staccat Coll' ajuto di Dio sarem maraviglie: vin-il Euore, e lo spirito dall'ofcura valle ceremo tutte le disficoltà, salitem questi, dell'Egitto, e del Mondo presente; che monti eterni; ed egli a nostri piedi farà si proseguisce col meditare, e cantare cadere tutta questa folla d'inimici. Fi-lopra tutte le cose di nostra Fede; che nalmente all'ultima falita, o quanto, o fi termina, con batter tutte le vie de come David, e medita, e canta, e di- divini Precetti, fino ad arrivare all'alta ce: Advena ego jum, O' peregrinus sicut soglia della nostra eterna beatissima Ca-omnes Patres mei : Pl. 38. 13. lo son so- sa. Questi surono gli esercizi, e gli sturefliere nella mia Casa, io son pellegri di, e gli affetti de Parriarchi, de Profeti, no nella mia Terra i io vado per tutto degli Apoltoli nostri maggiori, tutti pel sossimoto, e dicendo: Quanda veniama, legrini sopra la Terra, e se questa è la O apparebo ante Jaciam Dei: Pfal.41.3; vocazione della Chiefa notra Madre, e Quando farà l'ultimo mio giorno; quan-do finirò quefto amato cammino di vi o Fratelli, animo o Sorelle, dice San ta mortale; quando arriverò a vedervi, Pietro: Obfero vue tamquam advenar, o mio Iddio? Fuerunt mibi lacryma mea & peregrinos, abstinere vos à carnalibus panes die ac notte, dum dicitur mibi desideriis: 1.2.11. Vi prego, e vi sconquotidie : nbi eft Deus tuns ? ibid. 4. Io giuro ad effer pellegrini da tutto il carpiansi di giorno, io piansi di notte, e nalissimo Egitto : se trovar non volete non di altro mi cibai , che di pianto , ferrate le porte della voftra eterna bea-



## QUESTIONE

Habitabat Juda, & Ifrael absque timore ullo, unusquisque sub vite sua , & sub ficu sua. 3. Reg. cap. 4. n. 25.

Quali fian quelli, che passando sempre, pellegrinar non vogliono fopra la Terra.



Rande, fenzafallo, effer do grini effer vogliono fopra la Terra; ma

mente cantando. Esempio di Regno si la fianma di Fede, che ci costringa a tranquillo, difficilmente fi trova in altra Istoria. Ma perchè Salomone colla tran- in Cielo ; in Cielo è l' Augustissima noquillirà del fuo Regno, fece una figura; e l'draele , coll'oziolità delle fue villeggiature, ne.sece un altra; e se quello figntò un altro maggior Salomone, a cui nalcendo fu cantato : Gloria in altifimis questo sia l'argomento e il frutto della Deo; & in terra pax bominibus bona vo- noftra offervazione; e incominciamo. luntatis : Luc. 2, 14. questo simbolegio Habitabat unusquisque sub vite sua, o' altri Popoli, a quali pur troppo su det- sub sice sua : Iddio saccia, che a i Camto : Quid hie ftaris tora die oriofit Matt. pi , alle Ville , e alle Cirtà Cattoliche 20.3. Perciò in quella figura io adoro il torni la tranquillità, e la pace del Repacifico Regno di Cristo; ma in quelto gno di Satomone ; ma Vor, o Popoli , simbolo esclamo , e dico : Com effer non più Maraeliti, ma Cristiani; non più può, che fra Uomini nati tutri a cose Uomini del Vecchio, ma Uomini del grandi, trovar fipolia, chi con tenerez Neovo Testamento, porche tanto vi za e pace in una vigna, in un campo, piace di limitare l'amprezza del vostro in un basso, e vil tetto di casa, possa spirito, e la capacità del vostro cuore, acquietarli ? E dove è il fuoco , dove è dentre gli angulti spazi della vostra Terlo fpirito della noftra fantiffima Fede ; ra, tenza ufcir mai , con un penfiero . che flar non fa , che fermarfi non può con un defiderio a pellegrinar un poco in anguito luogo; ma folo all' ammento, fuor delle voltre Cale, e a cercar cofe solo all'infinito mira sempre, e solo nell' più ample, piu alte, e belle del Moneterno ripofa? lo cerco nella Cristianità do ? lo per osservatvi al lume de un tale ardor di Fede, e perche in me, Principi Eterni, in primo luogo osservo, e nella maggiore parte de Crittiani più che codelta voftra fituazione , codefta non lo trovo, qui fon costretto a fer-vostra positura si immobile, e ranto sismarmi, e a prender l'argomento di nuo fa in Tetra, non folo è impropria alla va, non gioconda offervazione. Nella nobiltà dell' Uomo; ma è ancora mol-Lezione paffata, offervammo l'indole to violenta alla natura di tutte le cofe grande di quell' anime , che (econdo la Terrene . E principio , molte volte re-

veva la tranquilità d'Ildrae- oggi tecondo il nostro stile, offerverele, allorche nel Regno del mo l'indole contraria di tanti, e tanti, pacifico Salomone, elfo fuot che non pellegrini no, ma flazionari d'ogni timore seder poteva della Terra, Sub vite sua, O sub sica all'ombra delle ine piantate: fua, iono radicati, e fitti. Ciò offerve-Et sub vite sun, & sub sien sua; e sorro remo, affinche la loro non bella situa-l'olmo, e l'ulivo passar l'ore estive liera zione di cuore, riaccenda in noi la beldire : Oime ! l'Altiffimo noftro Padre è fira Madre, con nuova, e più viva bellezza, oggi purificata : quello, e questa al Cielo ci chiamano, e noi fempre pin in Terra ci radichiamo. O nostra vità?

loro vocazione, non altro che pelle plicato dalla divina Scrittura, che fair

spa-

spatiis transeunt universa sub carlo :: Eccl. | tire ! Questa non è certamente positura 3.1. Nulla è permanente fotto il Cie- naturale, è positura violenta : non è silo ; che tutte le cose sono passeggiere ; tuazione propria , è situazione simile a e noi istessi dall' esperienza ammaestrari, quella del misero Assalone, che mentre transitorie diciamo tutte le cose, che so rapidamente passava, per li capelli. simno in Terra ? Ma io per trovar l'origine di questo appellativo Transitorio, dimando, fra tante cofe transitorie, chi fia il primo a paffare ? Noi veggiamo ogni giorno , Uomini , e Donne , Giovani, e Vccchi, Poveri, e Ricchi, Cittadini, e Cavalieti passare, e con lugubre accompagnamento effer portati tutti fulle bare fra morti in sepoltura. Ma, mentre ciò veggiamo, veggiamo ancora, che tutte le cose di quelli rimangono fra vivi : Rimangono le Cafe , rimangono le Vi le, rimangono i Mobili, e tutto cio, che quelli polledevano, rimane. Se per tanto ogn'altra cofa, fuor che il Padrone, rimane; a chi più compere il nome di transitorio; al Padrone, o alla robba? Ogni cofa fotto il Sole è transitoria, e pallerà nel suo giorno; ma nasti eum, super opera manuum tuarum confra tanto noi fiamo i primi transitori, i primi passeggieri del Mondo; e noi siam avere occhi, e fronte da mirare in Ciequelli , da quali ogn'altra cofa , paffando da un Padrone all'altro, transitoria fi appella. Posta questa esperimental verità: Qual politura, qual lituazione è la vostra, o stazionari della Terra? Voi, altro non fate, che pallar dalla voltra Citti. e pur non volete effer detti paffeg- Homo, cum inhonore effet, non intellexit. gieti . ma Cittadini . Voi dalle vostre Camento vi allontanate; e pure in esti, e gli occlii , e i pensieri , e gli affetti fissi tenete: Voi per un folo momento fiete dove fiete, epurdove fiete, fempre più vi radicate; il tempo vi porta via ; e le contate gli anni vostri, troverete, che trenta, quaranta, feffanta anni fono, incomincialte a partir di quelto Mondo, el gia da quetto Mondo se n' è andata la voftra infanzia, la vostra pnerizia, la vostra gioventà, e forse più della metà della voltra vita è già sparita; e pure state sempre fu'l fabbricare, fu'l comprare, fu'l vendere, e fare mille disceni in quella keire, e restare; allonianarsi, e non par- ne : Quella per fine non forma idee ,

bolo de pensieri, e degli afferti, appelo rimife ad una quercia. Popoli, Popoli mai finuati, il Cavallo del vostro tempo corre a diftefo; il Cavallo, che è Cavallo di nobile spirito, quando ha da correre: Stare loco nescit : non sà ftar fermo: e voi, che sempre vi trovate nel fervido corío della voltra vita, muover non vi fapete di là , dove passate, passeggieri , e in uno stazionari nella Terra del voftro passaggio .

In secondo luozo, la situazione di questi tali , non folo è violenta , ma è ancor deforme , e abietta ; perchè è fimazione di gente affatto avvilira. Dice David, che l'Uomo fu di gloria, e d'onore coronato da Dio, costituito sopra turte le Creature : Gloria , & honore coroftituifti eum. Pfalm. 8. 6. Nobile pofitura ; lo, e fotto di se vedere tutto il Mondo corporeo I Ma se avvien, che l' Uomo tener non fappia il piede nell'alto fuo posto; che cofa è l'Uomo allora? L'Uomo allora, dicel' ifteffo David, è men che Uomo ; perchè è Uomo fimile aun Bruto! comparatus est jumentis insipientibus . O le, dalle voftre Ville, da' voftri Beni fem- fimilis factus eft illis. Pf. 48. 13. Par, che pre più ogni giorno, ogn' ora, ogni mo- fia troppo elaggerata quella comparazione: Ma per bene intendere quanto giusta sia la somiglianza, basta solo intendere la differenza, che corre fra l' Uomo, e le Bestie. Quello, e queste han l' Anuna ; ma l' Anima delle Bestie è tutta materiale, che fuor del juo corpo, non ouò vivere; l'Anima dell'Uomo è tutta (pirituale, che fuor del fuo corpo, vive, e vive immortale: Quella, altro non conoice, che il presente, ne fuor di quel, che vede, e tocca, e finta, e mangia co' fenfi fuoi , punto fi estende ; questa esce da tutto quel, che è presente a' sensi fuoi , e per lo passato , e pe'l futuro Terra , da cui siete già suori più di due lontano si allarga, e conosce, e studia , terzi . Che fituazione adunque, e che po- e medita ancora le cofe tutte più incorditura è quefta? paffare, e rimanere ; u- potce, e più remote alle fenfazioni uma-

fla . e quell' altra Cafa , e Famiglia , e ricchezza particolare; e da tutti i particolari, che finiscono, forma l'idea unifeunt universa sub Calo : Oime come palla, come finisce ogni cola in Terra! dell' Uomo, non esce mai co' pensieri, cogli affetti, e cogli studi dal suo corpo, e dalle cofe corporee; quando non forma più univerfale ; e quando è tutto fillo nel prefente particolare ; nè più sà penfare al futuro, e all'eterno; ma e tutto limitato al tempo, e al luogo in cui vive; allora trovi chi può, trovi chi sà la differenza fra l' Uomo, e la Bestia; essendo nell'operare , nel vivere tanto fomiglianti. Certo è, che fra la fituazione di quella, e di quelto, poco ci corre; e perciò qual'è la desormità d'un Uomo, che sollevato da Dio sopra tutte le cose create, si avvilisce da se; e a simiglianza di un vil Giumento, nulla più in là del suo corpo prevede, o sente? Chi lungamente ha girato il Mondo ride, allorchè vede quel Pastorello viver contento dentro lo spazio di un prato, o d'un bosco . Il Pastorello nondimeno è compatibile, se altro non conoscendo. che il suo piccol Villaggio, stima, che la fua Capanna fia uguale al Palazzo di Nerone; che il fuo Campo competer poffa colla Monarchia Affiria; e che il Rio della Plata, non sia maggiore di quel piccol ruscelletto, a cui conduce la Greggia. Ma se vera sosse la sentenzadi quei Greci Filososanti, che credevano la Lu-Terra; fe vera foffe questa opinione;quanto riderebbeto di noi quei Popoli celefti, e cogente terrena? Voi capaci fiete di formon-

non fa universale, ne sa dire per cagion sfare i grandi nel loto della vostra Terdi esempio: Queste cose, che io veggio, ra, e nella polvere delle vostre rovine tutie finifeono, e paffano; ma l'Anima; Qual viltà è la voîtra, o gente umana; dell'Uomo vede, che finifece quefto, e Cost, Jenza fallo, fe vi fuffero, direct, quell'altro giorno; quefta, e quell'altra bero quegli altri Popofi favolosi: ma Festa; questa, e quell'altrastagione; que- noi , che parlar dobbiamo colla Scrittura, che direm noi, Signori miei, che diremo? Io, per mostrare quanto disse bene David , altorchè disse , che l' Uoversale di tutti, edice: Suis spatiis tran- mo, quando non tiene il posto della sua elevazione sopra rutte le cose terrene, è fimile a una Bestia, dirò in simbolo Or quando l'Anima, quando lo sprito quel, che Daniele predisse, e che poi avvenne al famolo Nabucdonolor . Era questi Re in Babilonia, e Re d' immenía Monarchia: quando un giorno, mentre da una loggia del fuo Palazzo, mirando la grandezza della fua Città , e confiderando l'ampiezza del fuo Imperio, di se, e della sua potenza si compiaceva; fopra di lui arrivò la voce, che diffe : Tibi dicitur , Nabuchodonofor Rex : Dan. 4. 28. Re di Babilonia, a te ha predetto Daniele, ed ora a te fecondo quella predizione si dice , che tu credi di effer grande, gloriofo, e potente, folo perché fopra le piccole cose terrene hai gran Regno : ma perchè per esser grande non basta aver gran Regno in Terra, fra poco mostrerai quanto in codesta tua potenza, e gloria, tu sei brutale; e il Mondo da te apprenderà, che l' Uomo, quando non altrove, che in Terra si fissa, e pasce; poco, o nulla fi diffingue dalle Bestie : Tibi dicitur. Nabuchodonosor Rex : ab hominibus ejicient te : cum bestiis , & feris erit ha-bitatio tua ; & fænum quasi bos comedes: ibid. quanto diffe quella Voce celefte tanto si avverò nel misero Re: uscito egli di menre, si gettò per Terra, suggi dalla Regia, s'inselvò tra le Fiere. e per sette stagioni visse come un Giuna, e gli Aftri effer popolati al par della mento falvatico. Non a tutti avviene quel, che avvenne a quel Re; ma quel Re fu fimbolo vivacissimo di tutti queme direbbero: Che fate, che fate costì, o li, che non fanno pellegrinare un poco fuori del\*lor corpo; ma come Zoofiti tare questi Cieli , di aspirare all' Empi- attaccati allo scoglio , ivi solo si fisfareo; e dall'altezza del vostro spirito, no, dove solo trovan più sugo a i loveder come piccola, e minuta polvere, ro appetiti. Or che fittuazione di cutotutte le voltre Case, e Provincie, e re, che positura d'anima è questa? Nort Regni ; e pur voi caduti dalla voltra aver altri pensieri, che pensieri non fiatt grandezza, non ad akto penfate, che a di Terra; non aver akti affetti, che af-

fetti

trovi ? ro i Popoli estranei; e i Galli antichi, Terre native, non lasciarono di calar dagli orridi lor Monti, per venire ad e amene pianure; ed Enea istesso, allorchè dall'aría fua Patria fuggiva, per confortare i fuoi, mostrava l'Italia, e diceva: Animo, o compagni, fra queste tempeste, e travagli, noi andiamo in Italia: il solo nome d'Italia , basta a farci dimenticare l'amore della Patria, e le fatiche delle nostre navigazioni, e viaggi. Poco vantaggioso a noi fu questo amore di quelle straniere Nazioni i ma ò quanto è bello l'esempio , che esse ci diedero ! Nascere in regione di rigido Cielo, di arido fuolo, di Terra infelice, è difgrazia di natura ; ma saper uscir d'infortunio , faper abbandonar la Patria , faper cercar Patria migliore, anzi in luogo di Patria, aver tutto l'Universo, questa è nobiltà di genio, e grandezza di spirito; ed è impazienza degna d' imitazione, e di lode . Italia , Italia , che hai tu tanto di bello, che, ficcome invitafti quegli Esteri a venire, così non esorti noi a partir date, e a staccarci? Tu sei inclita per fama è vero, di te favellano le Poesie,

fetti non fiano di corpo ; e quali fuor i re, tei in va le di pianto ; e in valle di del nostro corpo, non si tiovi cosa de pianto, che trovar si può, che mesto gna di stima, e di amore, dentro il non sia, e non dica: Fuggite, o Popocorpo, e attorno il corpo, limitar tut- li, cercate sede migliore, se lagrimar ta la ssera dell'attività dell' Anima? O non volete, e pentirvi di morire, dove Anima dell' Uomo, tanto follevata da vivernon si puote? Così dicono anoi, e le Dio, tanto dominante sopra tutte le co-Guerre, e i Terremosi, e le disgrazie, e se della Terra, chi più da Bruti ti di-le malinconie, e l'incertezza d'ognicola, flingue, se nulla più de' Bruti a te pia- nella valle del nostro Esilio. Ma chi v'è. ce follevarti in alto, ed uscire dall' a- che dalla valle oscura levi gli occhi in bietta siruazione di spirito, in cui ti alto, e dica: Animo, o Fratelli, animo, o Sorelle : la natura ci maltratta, Finalmente la fituazione di questi sta- la sorte ci strapazza, la Terra c'inganzionari, Sub vite, & Jub ficu fua, na; ma il Cielo ci invita, la Gloria ci non solo è impropria, e violenta; non aspetta : usciamo adunque all'aperto; e folo è vile , e abietta ; ma è ancora fe è un mal vivere , dove fiam nati . compassione vote, e miserabile; perchè andiam tutti a conquistar quel Regno, è situazione tutta terrena, e in Tetra, dove beatamente si vive. Chi v'è, chi qual situazione effer vi può, che non v'è fra i Popoli sedentari dell' amarissifia infelice ? La nostra Italia, non sò ma valle, che così a partire, a staccarsi, fe per fuo vanto, o per fua difgrazia, a pellegrinare, e a combattere, fi eforfu un tempo fratutte l'altre, quella Pro- ti? Ciafcun vede la bellezza immortale vincia, a cui più, che altrove accorfe- delle stelle, ciascun sente la voce della Grazia, che ci stimola, ciascun sa l'obe i Goti, e gli Oftrogoti, e i Vanda-li, e gli Unni, mal foddisfatti delle lor ciafcun piantato, come Pioppo alla ribligo della vocazione Criftiana; e puro viera, nella profonda valle con tutto l' affetto a pianger fi rimane . O miferi . alloggiare, e rifiedere nelle fertili nostre, qual fituazione di cuore è la vostra? Fra i molti Demoniaci, che nell'Evangelio fi leggono, liberati dal benedetto Cristo ve ne furono due tanto firani, che come riferifce San Matteo , non altrove federe, non altrove abitar volevano, che in monumentis . 8. 28. ne' Sepolcri fra Cadaveri : Fra Cadaveri avevano il lor diletto; e una Tomba verminosa era tutto il lor Regno. Orrido genio! Ma genio, in cui tutti quelli, de quali parliar mo, nella politura del loro (pirito, riconoscer vi devono il loro proprio carattere. S. Paolo, che ben fapeva, che fia vivere in corpo mortale, fra queste nostre belle vedute di Mondo, lagrimava, e diceva a Romani : Infelix ego homo, quis liberabit me de corpore mortis bujus ? ad Ront. 7. 24. O me infelice ! quando farà, che io sia liberato da questo corpo di morre ? O Paolo , perchè tanto ti dispiace di vivere in quel corpo, e in quella Terra, da cui tanti, e tanti piangono, folo quando ne devono partire ? lo so quel , che patisco di angustie , di e l'Istorie; ma tu, come tutte l'aktre Ter- strettezze, e di miserie in questa prigiovoi , con tutte le vostre grandezze , videlle Genti, e così dicendo ben dichiara, che quelli, i quali dal corpo loro, e dalle cose corporee non escon mai colgli stazionari, che pellegrinar non voglio- corpo ; di vita , e di morte; di tempo ; no collo spirito fuor del corpo , e della e di eternità.

nia di corpo : Io ho veduto, quanto di Terra, e dice : Effi vivono fra le loro bello, quanto di alto, quanto di beato fostanze terrene, e vivono allegramengodono i Santi in Cielo; e non volcte, te : ma fra poco : Relinquent alienis diche io pianga di trovarmi ancora a pot- virias fuas ; lasceran tutto ad altri : e tare attorno per la Tetra questo corpo poi ? Ée-sepulchra eorum, Domus eorum di morte ? Romani, sate rissessione a in avernum : Ps. 48. 13. e la Casa, dove quel , che è il vostro corpo , che altro | visscro , e il corpo in cui vissero , e la non è, che un valo di morte, e che va Terra per cui vissero, non sarà più lomorendo ogni giorno; e saprete, che ro gioconda abirazione nò; ma farà sepolcro funesto del lor nome, della lovete in sepoltura. Così dice il Dottor ro memoria, dell'Anima loro, che artra miglior Cafa, altra migliore abitazione in Cielo , non volle cercare : Sepulchra corum , Domus corum in aterlo spirito a respirare aure eteree, e vita- num. O che poetica metafora è questa ! li, vivono è vero, ma vivono in un le-polero, che variamente, or da fanciul-lo, or da giovane, ed or da vecchio fi eternità non v'è Cafa nà; v'è folo colorisce, e tinge; e col suo colorito sepolero per abitazione di quelli, che sempre più sepolerale, dà il carattere a vollero vivete con tutta l' Anima setutti quei, che morendo sempre, non polta sempre, e mfata nel corpo, e imparano mai a vivere; si lusingan ben' nel loto delle cose terrene. Vergine effi, e van dicendo, che non veggono, angusta, altissimo Iddio: ad te levanon sentono in se, questi nuovi sepol- vi Animam meam : Psal. 24- 1. lo vicri, queste nuove sepolture; ma veggo- vo ancora, e vivo in questa corporea no, e godono e Cale, e Giardini, e po abitazione terrena; ma da quefte baferi, e Ville, abitazioni tutte da poter (e, e infelici contrade, a Voi alzo vivere con tutta fodisfazione. A che gli occhi, a Voi follevo lo finito, a dunque efaggerare quefti vafi, quefti cor. Voi m'incammino con tutta l'Anima pi di morte, e queste situazioni violen- mia ; affinche essa, prima d'uscire dal te , deformi , e lacrimevoli , che altro corpo , s'introduca coli affetto al lunon fono, che metafore? Sono metafo- me della Beatitudine del vostro volre è vero; ma fono metafore di Scrit-110, e nella vostra Regia sermi la Setura divina, che al grosso nostro inten- de ; e provvegga alla Casa della sua e-dimento insegnano verità eterne. Canti ternità. Così dica, saccia così, chi full Arpa David , e finifca il nostro par- non vuol più trovarfi per questa Terra lar metaforico. David canta fopra rutti in pessima situazione di Anima, e di



#### QUESTIONE VIL

Erunt omnes docibiles Dei . Joan. cap. 6. num. 45.

Di quelli, che son docili nella Dottrina del Signore; e in che consista questa docilità.

Mondo un Accademia, una Scuola di fludio, in cui concorressero del pari gran doci-licà di studenti, e grande infal-

libilità di Maestro; o quale Scuola quella farebbe ! e come ad essa correrebbe ogn'uno, per effer il primo ad entrar là, dove uscir non fi potrebbe , se non si uscille Uomo primo in sapere ! Esta sarebbe certamente una Scuola degna di effer notata nelle Carte Geografiche, come cofa fingolare, e degna di effer riferita da tutte l'Istorie. Ma dove è, che in Terra si truovi un, che sappia tutto infegnare, e un che possa tutto apprendere? Bramar fi può, ma non può sperarli una cola si fatta. O fommo fiddio, che è quello, che oggi dir devo, e dirto per rallegrarmi con tutto il Popolo Cristiano, che solo esso fra cutti i Popoli, fia quello, che ha trovato il Mae-Rro infallibile, che è il Figlinolo del Padre de'Lumi, che è Verbo, e Sapienza eterna, che: Illuminat omnem hominem, venientem in hunc mandam . Jo. t. 9. ad ogni età, ad ogni fello, ad ogni qualità di Perione, comparte ampiamente i suoi Lumi, che tutto infegna nel suo Evangelio; e quel, che è più flapendo, a euri infonde docilirà, e intelligenza, da ben riuscire nell' intallibile sua Scuola. Teco adunque mi rallegro, ò Cristianità felice; da te prendo il Tema di nuova infolita offervazione; e mentre in te offervo la docilità, che devi avere ; la riuscita, che puoi fare nello studio della Sapienza ; mi alcolti , e la Grecia anti-

E mai trovar si potesse nel strina, e di Luce; e incominciamo : Erunt omnes docibiles Dei : Che cofa è docibilità, o docilità di fludio? Tre cose dice, chi dice docilità di Scolare . La prima è, una certa apertura naturale di mente, per cui l' intelletto è disposto ad apprendere facilmente, e a ritenere qualunque più ardua Verità, e Dottrina , e per cui un' Uom dall' altro è diverso : ed Aristotile non è Margite . A questa docilità si oppone quella durezza d'intelletto, e d'ingegno, per cui alcuni tutto veggono, tutto alcoltano, e nulla intendono; e prima in marmo, che nella lor mente scolpire si possono le lettere. Ma questa docilità, e indocilità di mente, non è quella, di cui noi oggi parliamo : perche queste son rutte disposizioni non della Grazia , ma della Natura, che organizza diversamente gli Uomini, e per varietà di questo gran Teatro del Mondo, vuel che vi fiano Aquile, ma vuole ancora, che vi fiano Nottole, e Talpe ancora. Si confolino poi tutri, perchè se non tutti per intelletto fon abili alle Scienze umane, tutti per Fede abilifimi fono alla Scienza de' Santi, che è Sapienza divina. La seconda cofa, che fignifica la docilità, e che è la prima, che a quella Lezione appartiene, è una prontezza d'intelletto, difposto a credet senza repugnanza tutto ciò , che apparisce credibile ; e perchè credibiliffimo è tutto quello, che come locuzione di Dio, propone la divina Scrittura, perciò è, che docili nella Fede quelli folamente fi appellano, che credono senza repugnanza a Dio; che a lui non ca, e l'Egitto, e la Caldea, e l'Acca- la oppongono mai : che per tutto crededemie più famole del Mondo, e tutte re, balla, che ad essi si dica: Questo imparino, dove sia, che i Discepo Articolo è di Fede divina. Per questa la turti effer possono Figliuoli di Dor-I facilità, per questa promezza di credere a Dio.

a Dio, fu, che Gesù Crifto diffe : Erum | Platone ; ed Ariftotele , fanno i rittofi . ne faranno docili alle mie parole, tutti e perciò tutte faranno Anime grandi , perchè con tutta facilità arrivetanno a l faper quel vero, a cui con tutto lo stuimano. O quanto, o quanto poco costa in tale Scuola il primo sapere, se in dere a Dio, volar più in fu di tutti i voli delle (cienze umane; mentre le Vedocilità della Fede ; e quel docile Fantestano; perciò essi repugnando al lume proprio Carattere della Nazione singo-superno, cavillano (opra le parole di Dio; lare, che oggi abbiam preso ad offervae dove Iddio non dice quel, che dice re; e di cui diffe Gesti Crifto : Erune

omnes docibiles Dei . Quelli , che ver- e pretendono sopra la Verità di entrare ranno alla Scuola della mia Dottrina, in disputa con Dio: per non cedere, se riceveranno colla Dottrina istessa un tal non quando convinti sono con umane hume, che tutti fenza nelluna diffinzio- ragioni, e con Argomenti Filosofici. Anime indocili al divino sapere; e perciò capaci di quella Sapienza, che infegno; Anime infelici, e incapaci di fapienza, e di luce eterna . Sottomet:a l'intellerto, chiuda gli occhi dell'ardira Filofofia, creda con docilità, e riposi in Dio, chi per dio arrivar non puote giammai intelletto I troppo cavillare non vuol rimanere Figliuolo di tenebre . Finche si dice : Nisi videro non credam. Jo. 20. 25. non fi ascolta da effa altro non fi fpende , che ferrar gli Crifto: Beati qui non viderunt , & crediocchi, come chi vuol ripofare, e ripofar derunt: ibid. 29. Beati fon quelli, che di fatto in feno della infallibile Verità; non veggono, e pur credono; e perchè ma credendo, e ripofando nel fuo cre- credono fenza vedere, e fenza verun testimonio de' fensi, perciò son beati.

Questa è la docilità d'intelletto; ma rità più fublimi, gli Arcani più profon- questa si richiede bensì, mà non basta di, e i Misteri più ardui, non con altro per esser totalmente docile, e beatonelfludio arrivar fi possono, che colla sola lla Scuola dell'alto Maestro: perche quefto, non folo vuol effere creduto in quel, ciullino quanto addietro fi lascia tutto il che dice , ma vuol' effere ancora obbefaper delle Scuole, quando con labbra dito in quel, che comanda. La terza dofemplici, e innocenti dice, e attende a cilità per tanto è più tosto docilità di quel, che dice; dicendo divinamente il- cuore, che d'intelletto : perchè è dociluminato: Credo in Deum Patrem Om- lità, che nasce bensì dall' intelletto: ma nipotentem! Così tutti i Discepoli di Ge-su Cristo, arrivarono ad essere i primi la rende, che essa per le gran maravi-Maeftri , i primi Apostoli del Mondo ; glie , che di Dio a lei riferifce l' intele così nacque quella altiffima Scienza, letto, non sà più repugnare a cosa veche Scienza de Santi fi appella, fenza la runa, che Iddio voglia da lei . Di quale nessuno arriva ad esser Beato. Bea- questa docilità di volete, di questa arti noi, se ci piace di avere nella Scuo, rendevolezza d'affetto, e di cuore, parla di Crifto, quella docilità d'intelletto, lò San Paolo, quando icriffe a Timothe egli coll'istesso suo magistero conce-de ad ogn' uno; e che promise David, mai ester aspri, e rissos; ma facili, e arquando diffe, che il Verbo di Dio dif- rendevoli a tutti nel fervizio di Dio ; lipa la caligine naturale della mente uma- Servam Domini non oportet litigare , fed na , e dona intelletto ancora a' Pargo- mansuetum esse ad omnes , & docibilem . tetti: Declaratio fermonum tuorum illumi- 22. 24. Di questa prontezza al voler di nat, & intellessim dat parvulis. Psalm. Dio parlò David, quando disse: Gli oc-118. 130. A questa beata docilità d'in chi del Popolo Fedele devono esser semtelletto fi oppone una non sò qual luper- pre fiffi in Dio , per fapere quel , che bia di cervello, per la quale alcuni creder egli comanda : come gli occhi de' buo-non fanno quel , che vedere cogli occhi , ni , e vogliolofi Servitori fiffi fono adofe trovare non possono colle mani ; e servare i cenni de loro Padroni : Siene perche le alte, le sublimi cose Divine, oculi serverum in manibus Dominarum suonon a' sensi no, ne alle umane ragioni, rum; ita oculi nostri ad Dominum Deum ma alla sola docilità della Fede si mani-

**OSTINIZS** 

è che effi non folo ricevono volentieri la intendere ancora i santissimi fini, le che Uomo; studia molto, ma poco im-amabilissime intenzioni, che avete in para. Mi perdoni la natura umana, se comandarci. Anime docili, quanto è bel· così infolitamente io parlo. Esfa è una lo, quanto è proprio, quanto è dilettevo- gran Natura, e dopo la Natura Ange-le ancora il voltro studio! Questo è l' lica, esta è la prima fra tutre le Nature efercizio di quegli Angeli, che come difi create. Ma da che essa cadde dal sino se a Tobia Raffaele : Aftant ante Domi- flato primiero , in cui Iddio collocara mm: Job. 12. 15. Stan sempre sull'ali l'aveva, essa può rivestirs, può adornarsi avanti al Trono della somma onnipo di Arti, e di Scienze, quanto vuole, tente Maestà, pronti a volare, come che sempre è Madre di perverse inclinafulmini, là dove per il Mondo inferio zioni, di affetti deformi, di paffioni brure, Iddio gli comanda : e se se essi in tali, e di tal, Cuore, e tanti Vizj, questa loro prontezza sono beati ; quali che non tante Bestie si trovano ne' Camfiete voi , e quali riuscite nella vostra pi , e nelle Foreste , quante se ne trovadocilità d'intelletto, e di cuore? ed ec- no, e forse più indomite, e indomabili, coci al fecondo punto della Lezione.

Pastorello Fanciullo, all'istesso pascolo con to a creder quanto Voi mi direte, a ese durrà il mansueto insieme, e seroce Or guir quanto Voi mi comanderete; e ad

omnes docibiles Dei . Docili fono questi vile . O bel vedere l'Agnelletto , che d'intelletto, perchè non fanno mai liti- scherza col Lupo; e il Lupo, e il Lecgar colla Fede; ma dociliffimi fono an- ne, e l'Orfo, che alla bacchetta del Pacora di volontà, perchè a lor balta ri- storello obbedisce ! Ma dove si vede . cevere il comando , per correr tofto , dove fi trova un tale ovile , o Poeti, o dove son comandati ; e perchè sanno, Filosofi, o Accademici profani, dove si che i Comandamenti di Dio sono comandi trova ? voi non insegnate mai una cosa di lapienza, comandi d'amore, che altro si fatta ; ma ascoltate , e credete alla comandar non sa, che il nostro bene, percio Prosezia: Chi vuol vedere sì fatta maraviglia, offervi cio, che fuccede nel legge Divina, ma la meditano ancora, la Regno di Cristo, e che non succede altrovagheggiano, edicono con David: In to- ve . Altrove, chi entra a fludiare, apprende to corde meo (crutabor mandata sua : Pl. PArti, le Scienze, è vero; impara ad ef-118. 69. Sopra la voltra legge, o. Si- fere gran Filosofo, grand' Oratore, gran gnore, io sarò le mie veglie; a' vostri Poeta, e che so so? Ma rimane sempre Precetti applicherò il mio studio, non quell' Uomo, che è; e nulla più; e chi folo per ritrovare le manière, e i mo- fludiando dallo fludio non esce un altre di di offervarli con effarezza; ma per Uomo, non diviene un Uomo, più nelle Città. Or che succede nel Regno E' difficile ad offervare questa riuscita di di Cristo, e nella Scuola dell' Evangelio ? studio nella scuola di Cristo; perchè es- Entrano in essa: omnes Bestia Gentium. sa è riuscita tutta interiore nella scuo- 2. 14- come dice Sosonia, tutte le nala; ma tali di essa sono gli affetti, che zioni più ferali: entrano i Parti: entran noi facilmente fra tutti gl'indocili, e du gli Sciti: entran gl' Idolatri, e i Genti-ri diffinguer potremo l'Anime docili, e li; entran gli Atei, e gli Epicurei, tutti arrendevoli, d'inielletto, e di cuore di Setta, di Genio, di costume diffe-Parlando Ifaia de' tempi felici - ne' qua- renti ; e tal volta per inimicizie - e per li noi ci troviamo, dopo la venuta del interesse contrarj : Entra per fine Saulo gran Macstro in Terra, con ispirito di Tarsense, primo Persecutore di Cristo : più che poetica profezia, dice: Verrà entra Matteo, primo Publicano dell'Egiorno in cui Lupus habitabit cum agno, braitmo: entra Maria Maddalena, prima T pardus cum hado accubabis: visulus, Peccatrice della Città: entrati tutti, tutparvulus minabit cos: 11.6. Il Lupo , e vo studio , dicono tutti con Paolo : Dos l'Agnello, il Pardo, e il Capretto si ap mine, quid ma vis facere? Act. Apost 9. pajeranno insieme, ne il Vitello temetà del 6. Signore, eccomi tutto nelle vostro Leone, e il Leone scherzerà colla Pecoraje il mani; dite, comandate, che io son pron-

esercitarmi in tutta la vostra Dottrina:, dell'Anime docili, perchè non è questa vangelifta, ed Apoftolo: Maddalena non è più lo scandalo della Giudea; ma è l' esemplare della Penitenza: e i Lupi , e vidde Ifaia, e che è il piacevole, e ammirabile Ovile di Crifto. Gran mutazioveste da Dottore; ma è mutazione di le nella Scuola della Lege Evangelica . la : emmirabile di(ciplina : ammirabile ruscelsa Dottrina.

e appena han detto così , che ratto in fola la riufcita della loro docilità . Essi effi h vede altro volto, altro contegno, ion tutti come Pecorelle fra loro, o altro genio; e Saulo Tarfenie non è più come Colombe nel medefimo nido del-Saulo, lupo rapace; ma è Paolo vaso di la loro scuola; e benchè essi sian molti. elezione, e Dottor delle genti : Matteo della loro moltitudine nondimeno fu detnon è più Publicano; ma è Matteo E- to da S. Luca, e sempre è vero : Multitudinis autem credentium erat cor unum, O' anima una : Act. Apost. 4. 32. Nell' unità della lor Fede, nell'unità della logli Orsi, e i Leoni, deposti gli efferati ro offervanza, non nasce disparere fra loro costumi, formano l'Ovile, che pre- loro : uno è il cuore, una è l'anima di tutti . Ma tali essendo fra loro totto la medefima disciplina , quali poi sono ne è questa; che non è mutazione di con altri di altre cuole, e palestre? Chi veste in veste, di veste da Soldato, in vuol bene conoscerti, e distinguerti, offervi tutti i Figliuoli degli Uomini ; e Spirito, è mutazione di Natura, e di dove trova Anime indocili alle maffime Uomo, in altro Uomo. Ma tant' è, del Mondo, e a i Principi del Secolo; quefta è la ruifcita di chi è docile nella Anime sprezzanti della morale tutta dell' Scuola della Fede, di chi è arrendevo- Accademie profane, Egiziane, e Caldee, Anime, che ne vedere, ne tentit pollo-L' infallibile Maestro rimuta tutti i suoi no Metri, e Poesse di non siderea Poe-Discepoli: quel, che era nascita terrena, tica: di più dove veggono Anime inflesdiventa rigenerazione celeste; gli Orsi, sibili a i piaceri; Anime indomabili dale i Leoni diventano Agnelletti piacevo- le ricchezze, e dagli onori; Anime per li ; i figliuoli delle tenebre diventan fi- fine del pari intrattabili, e immobili alle gliuoli di Luce; i figliuoli di dannazione, | minaccie del Mondo, dell'Inferno, e diventan figliuoli di falure, ed eredi di della Carne: dove, dico, trova Anime regno: e tutti riescono altri Uomini da si fatte, si ferme, le ammiri, e creda, quei, che furono: perchè il gran Mae- che queste, funt omnes docibiles Dei: ftro, che formò tutte le nature, le sà Son quegli Agnelletti, son quelle Pecoancora riformare: & potens est de iapidi-but istis suscitare Filios Abraha: Luc. 3. stro obbediscono, e vanno: perchè que-2. e poco pena dalle pietre più dure, e ste son quelle, che colla loro docilità da cuori più brutali, far nascere gli elet- nella Dottrina dell'Evangelio, appresero ti figliuoli d' Abramo. Ammirabile scuo- a fuggire tutto ciò, che è il tenero, e il lufinghevole della Carne; e con intrescita; ammirabil Macstro, che tanto in- pidezza ad incontrare tutto ciò, che è fegna: Et dicit de tenebris lumen fplende- il duro, e l'afpro della virtù; e tutte fi scere! 2. Cor. 4. 6. e dove insegna, sa formarono in gente la più segnalata, e che risplendano ancora l'istesse tenebre. distinta da tutte l'altre genti, sormate nel Vol per tanto, Anime docili, non usci- Ginnasio degli errori, de vizi, e delle te mai nella Dottrina dell' Evangelio dalla | pazzie imane . Sicche, dove s'impara ad vostra docilità: la docilità sia il primo, e più effere docili, ed arrendevoli alla Dotpregiato vostro carattere: perchè quanto trina della Sapienza; si apprende insieme più docili farete, tanto maggiore farà in ad effere inespugnabili a tutte le forze tutta la sapienza la vostra riuscita. Tutti dell'insania? O che bella riuscita di fini Cristiani fono Discepoli di Cristo, ma dio! e che di più può desiderare un'Uonon tutti riescono nella scuola de' lumi mo, che uscir da tutto il debole, e vieterni i perchè non tutti amano di effer: le dell'Uomo ; ed effere Uomo quanto docibiles Dei: docili, arrendevoli all'ec- arrendevole a Dio, tanto invincibile all' Inferno: Uomo degno di Gloria, di Ma non è questo folo il bel carattere Trionfo, e di Regno sempiterno?

più d'un poco rilaffata dal fuo primo fto si guafto, che ci piaccia trattenetci fervore, fi trovano nondimeno alcuni , in cofe si vili : il nostro trattenimento che io cogli Afceti gli chiamerò Uoni; fia in Ciclo i la nostra conversazione sia ni interiori, i quali per lo più sono ri con Dio, e co Beati e i mediarqueli titati, amano il silenzio, suggono lo strella Gloria, il contemplar quella Maestà, pito, e la moltitudine, e soto sia le sa quella Grandezza, quella Bellezza eterchè tanta ritiratezza, e astrazione di gno di speranza; e ad aspertare, che di mente ? non per altro, se non perchè lassi venga finalmente il Re della Gloftro: in esta tali, e tante, e tanto subli-pastare i nostri corpi su 'l modello delle mi verità insegnogli, che ivi impararo- sue immortali bellezze. O Animedocili no a poco stimare le cose esteriori ; ad nella Scuola di Cristo, quanto in sù anuscire volentieri dal Mondo presente; e dar potete, se colla vostra docilità, mufuturo, ed eterno. Onde non è mara- genza, altro cuore da quello, che aveviglia, se essi godono tanto di esser Uo- se dalla nascita; se di tal dottrina poremini ritirati, e tanto fuor de fenfi, che te guernirvi il petto, che ne lufinghe. non s' incontri Filolofo più aftratto di nè minaccie di Mondo vi pieghino giamloro . Che pertanto direm noi di questa mai; se arricchir vi potete di tali lumi . riuscita di sudio ? Quando dalla Dot-ttina della Sapienza, altro non si rittas e se, che questa astrazione da sensi que Dio; ivi conversare co Beati ; e vedensta elevazione di spirito, questo tratteni- do dall'alto ogni altra parte di Mondo mento nel Mondo futuro : io dico, che inferiore , coperta di nebbia , e di caliquesta sola riuscita basta a fare un grand' gine, alzar la voce, e dir finalmente Umo. Il Mondo interiore, il Mondo su-alla Cristianità: Cristiani, Fedeli di Crituro esì pieno di cofe grandi, di cofe im- fto ; voi venite alla medefina Scuola mense, di cose ammirabili, ed eterne, che con noi: con noi ascoltate la medesima per vecità un Uomo vi si può trattene dottrina, che noi ascoltiamo; mase non re con tutta la foddisfazione, per impa- vi piace di effere un poco più docili al-Parerica non ordinaria. Scrive San Pao- voli alla Legge dell' infallibil Maestro ; bile, il vergognolo vivere di quelli, Luce, di eller da Dio dichiarati Figliche terrena supinnt: 3. 19. che altro non uoli di Tenebre. Che diciam noi, Fediscorrere , dilettarsi , e godete di Ter- timo , che tante volte portafte in bracra , e di cose terrene : e poi l' Aposto- cio la Sapienza bambina , pregatela per lo , quasi Anima suggitiva , e sprezzan- noi , pregatela , che non si adiri colla in Culiu of , unde eisem expellames De no fit gloria volta, che ella Sapienza ci missum noferum Jojum Chriftum, qui re fostta rella nofeta dutezza, ci piceli al-formabli copus humilitati in pfere, confii-guratum corpori claritati fue i ibid. 20, to autore, a feolitamo lei, con quanto ma noi Fedeli, noi, che fiamo addor-

Finalmente nella Cristianità, benchè [trinati nell'Evangelio, non siamo di gucre Mura , davanti agli Altari , e nelle na della Regia di Dio, dell' altiffimo Em-Cale, e luoghi di Orazione, più che in pireo, è tutto il nostro diletto: Diletto, altrove si trattengono in astrazione; el' che e'insegna ad amare quel, che è deastrazione è il Carattere loro . Or per- gno d'amore; a sperare quel , che è deeffi sono tutti della Scuola de' Lumi eter- tia a riformar quelle nostre ablettissime ni; in essa formogli tutti l'eccesso Mae-spoglie mortali, e co'suoi splendoti a rima sempre più filosofare sopra il Mondo tar potete natuta; e avere altra intellirare una Filosofia non comune, e una la Fede, di essere un poco più arrendelo a quei di Filippi, descrive il mitera- voi correte pericolo, nella Scuola della impararono, altro non sepperomai, che deli miei, a tali parole? Giuseppe santiste, agginnge : Nostra autem conversatio nostra indocilità : e inquesto vostro gior-

# QUESTIONE VIII.

Et auferam cor lapideum de carne eorum : & dabo eis cor carneum. Ezech. c. 21. n. 19.

> Degl' indocili, e duri alla voce della Grazia, e della Sapienza.



infieme, fi contengono nelle incominciamo. recitate parole di Ezechiele .

re e in questo giorno dell' Incarnaziogran miracolo di concedermi col nuovo cuore, nuovo spirito, nuovo sentire, e miovo vivere . Questa è la gran promessa. Ma che vi sia tra noi, chi di tal miracolo abbia bifogno, e che nel Mondo si trovin Popoli di cuore impieineffabile Mistero, in nostro nome pre-gate l' augustissima Madre a mirat dal rito, pari di quella durezza, che instel-

Na granpromessa, e una mag-1 suo Trono in noi : e cogli occhi suoi gior maraviglia, complicare pletofi, a intenerire il cuore di tutti ; e

Auferam cor lapideum de carne eo-Iddio promette a tutti di mu. rum. Benche nell' Uomo non vi sia partarci il cuore, e in luogo di te veruna, nè più tenera, nè più rifenun cuor di fasso, darci un cuor di ce tita del cuore, che ad ogn' ombra di ra, arrendevole, e dolce. O Signore, male, si ritira, e fugge; e a ogn' augiacche Voi tanto ci promettete, aprite ra di bene, fi dilata, e accende; le Scritpure il mio petto, diradicate il mio cuo ture nondimeno ci avvisano, che non ci afficuriamo dal mal di viscere : perne del vostro Figliuolo, fare in me il chè non pochi son quelli, che fra i lor mali patitcono ancora di durezza di cuore, che in se contiene tutti gli altri mali insieme. In Giosne si legge, che i Cananci al suono delle Vittorie, e de' Prodigi, che per tutto operava l' Arca fanta di Dio, in luogo dipiegar la frontrito; questa è la gran maraviglia; e te, e adorarla, diedero tanro in rettio: qual Poeta mai qual Favola fu si ardita, Ut indurarentur corda eorum : 11.20. che che immaginar potesse Nazione, o Po- superbamente armandosi alla resistenza, polo, che di gelido fasso avesse le visce- indurirono affatto di cuore; là dove inre? e pure a vedere, ad offervare queft' tenerir fi dovevano, e arrendersi a ortida parte di Mondo, noi fiam oggi quell'immenfo fulgore di gloria. Poco chiamati dalla divina Profezia i per ap- nondimeno sarebbe , se questo male di prender con nuova erudizione, che le cuore, correlle tolo fra gl'incirconcili : alcuni per docilità di spirito, di Fiere Quel che è molto, si è, che da tale infalvatiche diventano Agnelletti piacevo- fermità incognita a Medici, e Dottori, li , come vedemnio nella Lezione pal- nè pure gl' lidraeliri andarono esenti . sata; altri moltiffuni son quelli, che per Isaja nel cap. 46. da parte di Dio, fa indocilità di cuore, d'Uomini ragione- una chiamata del fuo Popolo, e dice : voli diventan più che fcogli infleffibili. Audite me dure corde: 12. O voi, che Gabritele beato, voi che ammiralte la do nella Tetra di latte, e di mele, sette cililà della Vergine alla locuzione dello di cuore arido, e duro, ascoltate le Spirito Santo, da lei udifte quelle me- mie parole, e addolcite il vostro indomorande parole : Ecce Ancilla Domini, mito petto ; e quel , che è più, Eze-fiat mihi secundium Verbum tuum : Luc. chiele , dopo Isaja , fa l' Elogio a tutta 1. 28. e al fuono di quelle parole, rat- la Cala d' lidraele, e dice, che essa è to vedeste, che: mellissui fasti sum Ca- Casa di gente dura di fronte, e più dui : i Cieli addotti i, filiatrono latre, e ra di cuore: Domas strad attrita fronte: Voi, dico, gran Ministro dell' 11, 6 dure corde 3, 3. A. Ancora Idiracli miei , guardiamoci bene , che la morralif- rattere della voftra durezza. Parla Iddio fima ftupidezza di cuore, dal Popolo Ebreo | nelle fue Scritture, e promette immennon si dilati ancora nel Popolo Cristiano - sità di Beni in questa, e nell'altra vita, Noi, non siamo nella Terra di latte, pro- a chi l'ama; e gli Apati nulla si muovomessa agli Ebrei, è vero; ma fra noi scorre no. Iddio in questa, e nell'altra vita mitanta dolcezza di Sacramenti, tanta dol-cezza di Grazia, tanta unzione di Spiri- flibili a chi l'offende i e gli Apati nulla to Santo, che Joele Profeta, di noi, e si rifensono. La Fede fanrissima spande non d'altri , prediffe : Stillabunt montes per tutto lumi eterni , infegna Articoli dulcedinem , & latte fluent rolles : 3. 18. ammirabili ; e gli Apati milla si riscalda-Non faran più aridi i Monti, non faran no . I Proferi, gli Apostoli gridano, ampiù rigide le Rupi; ma dalle Pietre an- moniscono con voci da spezzar le Piecora colerà dolcezza, e soavità; allor- tre; e gli Apari con affettatissimo Stoicischè per il Mondo correrà il Sangue mo, Averterunt, come dice Zaccharia dell' Agnello di Dio. Ciò de'nostrigior- Profeta, Averterunt scapulas recedentes . ni fu proferato ; e pure per incominciare l'offervazione, quali fiam noi Criftia- 7.11. al celefte luono delle Profezie fi ni? Se confessar vogliamo i nostri mali, non pochi fon quelli, che patifcono di fordi, e quali nulla fosse la locuzione del cuore, perchè patifcono non d'uno, ma fommo onniporente Iddio, come tedi tre mali , che farebbero incredibili , goli lafcian fcorrere tutte l'acque , che cafe ciafcun non ne provaffe la fua parte. dono; e aridi, e digiuni fi rimangono. Il primo male , la prima infermità del Che Aparia dunque è quelta ? David , cuore, è un male, che si chiama Apa- quando o per alterazione d'umori, che tia. Gli Stoici, feguaci di Zenone, co- ingombran la menre; o per istanchezza mendavano sommamente quelta Apatia: di santasia, che nulla più afferra; o per e in essa riponevano la felicità dell'Uo- disposizione del Signore, che vuol promo. O felice Apatia ! Ma che cosa è vare la virtu, come spesse volte accade questa Aparia? L'Aparia altro non è, che all' Anime sante : David, dico, quando una certa disposizione di cuore, per cui si trovava in aridità, e defolazione di l'Uomo non sente più verun' affetro, ne spirito, piangeva, si raccomandava a Dio, di amore, ne d'odio; ne di defiderio, e diceva: Signore, abbiate di me pieta: ne di timore delle cose mortali; ma reso io sono arido affatto; son come Terra affatto infentibile, mulla fi muove alla fenz'acqua; e che di buono può germoprospera fortuna; nulla si risente alla sor Igliare da un Uom composto di Terra, tuna avveria; ma nella perpetua vertigi- le voi non stillate sopra di esso la rugne delle cole umane, nel folo amore, giada delle vostre grazie? Expandi manella sola contemplazione della verità , nus meas ad te, factus ficut Terra sine fenza veruna alterazione immobilmente aqua tibi : Pial 142. 6. Così piangeva la ttà fiffo : Quelta è l'Apatia della Stoica fua aridità David : ma non così piango-Dottrina ; e per verita , se questa Apa | no già inostri Apari : essi sete non banno ria, quella flupidezza d'affetti, fuste so- d'eterea ruggiada : essi brama non serlo in ordine a i mali, e a i berii di que tono di Manna celefte : essi godono di 'fta vita ; una sì fatta flupidezza farebbe effer Terra fenz' acqua, perchè femtir non quali virtà, e superiorità di Anima assai vogliono, ne moto veruno di affetto, comendabile. Ma se questa Apatia so ne veruna alterazione di cuore. Or quapra le rofe transitorie di questa vita, le Aparia è questa? quando le piante non rant' oltre fi avanzasse, che sosse del pari traggono piu sugo dalla Terra, ratto alinfenfibilità delle cofe dell'altro Mondo; lora inaridifcono le piante ; quando la e stupidezza a tutti i Beni, e a tutti i Terra non si ammorbidisce pinalle piog-mali dell'altra vita; quale Apatia sarebbe gie, all'acque, che corrono, ratto alloquestar Apari, che Apari fiere sopra tut- ra indurisce la Terra, e quando la Terte le cole della Fede a conoicere qui il ra è indurira , che fi fa allora melle wi-

fibile lo refe a Dio, e a Mosè ? Fede I vostro cuore, e apptendete il primo ca-O aures suas aggravaverum ne audirem: voltano in là; ferollan la telta; fanno i effere arrivati alla tranquillità tutta del rivati allo stato delle piante, quando inaridifcono; alla durezza della Terra, quanfiate afpettare.

Apato, è quel che è inappetenza nell' infermo, che presto riacquista l'appetito, quando di altro male non patifce, che d' inappetenza. Ma se l'inappetenza tant' oltre fi avanza, che diventi ancora naufea, e fastidio del cibo; quale speranza allora rimane all'infermo? Inappetenza l Cristiani rilassati, che noi osferviamo: infermi fon effi, che nella loro inappetorni loro qualche voglia di falutiferamente cibarfi; ma le mentre si aspetta, che passi l'inapperenza, ad essi, come l fuole accadere, fopraviene l'abborrimento, e la nausea del cibo, cioè, all' Apatia sopraviene l'Antipatia di ogni cibo di fa'ute : qual fia allora lo ftato di tali infermi, ben lo dichiara là quello (coglio bafta dire : scoglio di mare . Certo è , ad petram .

feere della Terra? Nelle viscere della Ter- | moreremur in folitudine ? ibid. Perche ra fi generano allora le Pietre; e fasso- hai avuta si poca pietà, che condotti ci sa rimane la Terra. Apati, quando voi hai tutti a motire di fame in quest assene alle locuzioni efferiori, ne alle inte- tato deferto ? Morir di fame , chi ogni riori inspirazioni di Dio, più non senti- mattina è pasciuto di Manna celeste! O te moto veruno ; voi allora credete d' Popolo di Dio , Popolo nudrito di miracoli, che parlare è questo? Ma tant'è. cuore ; e d'ogni cola vi tidere : Ma io Signori miei , tant'è . Quando l'Apatia, credo, che allora appunto voi siete ar- per la continuazione diventa Antipatia . e repugnanza alle cofe tutte, che vengono dal Cielo; la durezza allora è già do è impietrita. Con quelle, non altro formata; e il cuore come pietra può già che ferro, e finoco fi adopera; e voi spezzarsi bensì, ma non piegarsi. A quefopra di voi, non sò che di buono pof. Ito fegno arriva , ed ò quanto facilmente arriva, quell' Anima, che dopo esfersi L'Apatia nondimeno, finchè è fola svogliata di Dio, della Fede, e di tutte Apatia, è gran male, ma non è male le cose sante, incomincia ancora a schitotalmente infanabile; perche effa nell' farle, ad aborrirle; e a quell'Apoftolo. a quel Profeta, a quella locazione interiore ricalcitra, e poco pena a dire quel, che in Atene all'Apostolo Paolo dissero gli Epicurei, e gli Stoici : Quid vule feminiverbius kie dicere ? Act. Apostol. 17. 18. Che vuol costui da me ; e che và borbottando, questo Ciurmatore di Piazdel cibo falutifero di vita, è l'Apatia de za ? Questa è la durezza di cnore, che altro non è, che Antipatia alla verità : contragenio alla Fede; e repugnanza, e tenza portano il carattere della loro in- pertinacia con Dio. O Popoli impietriti fermità : e infermi faranno, fin che non qual carattere è quello, che voi avete è David dice a voi , e a titti : Hodie fe vocem ejus audieritis, nolise obdurare corda vestra : Pl. 94. 8. Figliuoli degli Uomini, quando fentite la voce del Signore, piegatevi, arrendetevi, perché il repugnare a lui è lo stesso, che indurirsa di viscere . Indwirsi di cuore alla voce di Dio ! Come cio può effere, o Davidì di mare, che quanto più è battuto dall' Se Iddio, parlando a Moisè, e Aron, onde, tanto più indurisce; e induisce quando nel Deserto non avevan più actanto, che per dire direzza inflessibile, qua da dare al popolo, disse : Loquimini O illa dabit vobis aquam . che quando gli Ebrei incominciarono al Num.20.8. Parlate a quella rupe, a queldire : Naufeat anima nostra super cibo la pietra di monre ; ed essa vi darà quant ifto levissimo: Num. 21.5. Oime, che cibo acqua volete. Se alla voce di Dio adunè quello, che vien dall'aria, ed è più que s'inteneriscono le pietre; come alla leggiero del vento ? noi non lo possia- voce d'Iddio, induir si possono gli Uomo più toffrire ; e la nanfea che effo ci mini? Quelto è un effetto contrario dell' cagiona, è peggior d'ogni inedia: quan- istessa cagione. E put questo è il caratdo ciò arrivarono a dire, allorafu, che tere di tutti quelli, che patifcono delessi diedero in tanta durezza di cuore, le sudette Antipanie. Avet le viscere più che al Pontesice, al Condottiere, al Legislatore Moisè, ebbero ancor la fronte queste si ammorbidiscono, quando codi dire : Cur aduvisti nos de Ægypto, ut manda Iddio : e quelle , quando appun-

te mostruose !

lore apprende il suobene, e apprende il fuo male; perchè l' Uomo allora non l pnò effer aparo, nè al bene, che appariice fotto specie di bene, ne al male, che apparisce sotto specie di male , vicino , e pratico; ma perchè pochi fon quelli, che fi applichino ad apprendere vivamente i beni promessi, i mali minacciati da rabili Misteri della nostra Fede; e al contrario, perchè molti moltissimi son quelli , che con tutto lo studio si applicano ad apprendere i beni, e i mali di quetta vita; i beni, e i mali propostidalla Carne , dal Mondo , e dall' Interno ; pere poi concepiscono ancora dell' antipa-l proposizioni languide, di cose astratte, Lex. del P. Zucconi Tom. P.

to Iddio comanda, intirizzifcono, e in poli impietriti : questo è il principio di durano: O antipatie umane, quanto sie- tutte le nostre apatie, e antipatie. E questo qual male è? Questo, per accom-Ma qui, per arrivare al fondo di queste pagnarlo agli altri due, è un male, che antiparie, di questi contrageni, e durezze di si appella simparia, inclinazione, e genio cuore: nasce una non leggiera difficoltà, dell' Uomo alle cose sensibili della Tered è, che il cuore umano è libero ave- ra: 5. La simpatia alla Terra è quella, che ler questo, e quell'altro bene, a odiare cagiona l'apatia alla Fede, al Cielo, e questo, e quell'altro male: ma non è li- a Dio; la simpatia alla Terra è quella. bero poi a odiare il suo bene, o amare che cagiona l'antipatia, e l'avversione il suo male; perchè dalla sua natura istef a tutto ciò, che non è Terra, e sango; sa è costretto tanto a bramar quello, la simpatia alla Terra è quella, che in quanto a suggir da questo ; come dunque Terra radica il cuore, sinchè indusisca, può effere apato a que gran beni , che e fia faffo; la fimpatia finalmente, unita Iddio ci promette; e a que gran mali, all' antiparia, è quel Fonte favoloso de che ci minaccia nelle sue Scritture? An. Poeti, che convertiva in pietra ciò, che zi come nel cuor de Fedeli, nascer post toccava. E noto l'avvenimento della fono tante antipatie a tutte le Scrittu- Moglie di Lot, che è il fimbolo di tutre, e a tutto ciò, che ci propone la Fe- ri quelli, che indutiscono per fimpatia de ? Lungo farebbe il rispondere adegua- colla Terra . Fuggiva quella col Maritamente a questa difficoltà; ma ora basta to, e colle due Figliuole, da Sodoma dir solamente, che il cuore umano, ben- sua Patria, allor che Sodoma ardeva di che libero, è costretto nondimeno ad fisoco, caduto dalle nuvole; e benche l' amare il suo bene, ed abborrire il suo Angelo detto le avesse, che suggisse, se male; ma quando? folamente quando vi- non voleva perire; ne fi rivoltaffe mai vamente, e in vicinanza, e proprio co la mirare la fina nefanda, e ardente Patria; l'infelice nondimeno non fitenne. ına vinta dall' antipatia di falir il monte. vinta dall'amore, e dalla simpatia della paterna Terra, si rivoltò dalla salita del monte a riveder l'antica sua Patria ; e in quel punto istesso, che la rividde, per gli occhi, traendo i simpatici spiriti dell'incendio : Verfa eft in fratuam falis : Dio nell' altra vita : e gli altissimi ammi- Gen. 19. 26. immobile di repente, e stupida , dove mirò , ivi rimale statua di Sale : Sale simpatico della sulfurea Terra , O simpatie, e simpatie terrene . quante statue di Salevoi sormate in Criftianità, vive folo ad effer fempre più pietre insensate della Terra! Ciò bastar ciò è, che non pochi fon quelli, che potrebbe a rifvegliare qualche spirito mia poco a poco si disaffezionano prima I gliore di vita nell' indurite viscere de' Popoli infenfati, e indocili a Dio: ma pertia , e dell' av ersione a tutte le propo | chè ciò non basta; e perchè Iddio , dofizioni della Fede, e di Dio; come a po lunga tofferenza, non tollera tanta infleffibilità , tanta durezza al fuo voideali, e lontane ; folo perchè si lascian lere ; perciò quale è il fine, quale è la tirare dal Senfo, e dalla Carne, ad amare i riufcita di tanta offinazione ? Udite, o folibeni, e a fuggire i foli mali del prefente duri Popoli, e imparate a non far refi-Mondo: beni, e mali contrari di naru- flenza a quello, all' apparir del quale, ta, a i beni, e a i mali eternidel Mon- come diffe David: Montes, fient cera fludo futuro, e non lontano. Ed ecco l' xerunt. Pl. 96. 5. I Monti colarono, coorigine, e il fondo della durezza de Po-lme ceta inteneriti. Ando Mosè per or-

## OUESTIONE

Tradidit illos Deus in reprobum sensum. Ad Rom. Cap. 1. n. 28.

> Qual senso sia il senso reprobo; e di quelli che danno in effo.



fia infegna, che cinque fo-

quattro, fecondo Aristotele, i nostri senfi interiori. I sensi esteriori, come a tutti è noto, fono la vifta, l'udiro, l'odorato, il gufto, e il tatto: perchè cinque fono gli accidenti, co quali le fostanze corporce si fanno conoscer da noi, cioè, il ria tutti i nostri tentimenti ; in se occolore, il fapore, l'odore, il fuono, e la superficie aspra, o morbida a toccar-si. I sensi interiori sono, il senso comune, che riceve, e conosce tutte le senfazioni de' fensi esteriori. L' immaginativa, che forma le specie di tutte le cognizioni del fenfo comune. L'eftimativa, che giudica tutte le cognizioni dell' fenso comune, e tutt' i giudizi dell'estimativa : e finalmente la memotia , che riceve, e ritiene , quali in teloro , le specie tutte dell' imaginativa, e dell' eltimativa. Avicenna aggiunge un quinto fento interiore, che è la fantafia: ma questa non pare , che si distingua dall' immaginativa, che in alcuni è più viva- buon cuore; concerrò, e giudizio di race, che in altri . I sensi esteriori sono limitași alle fole fenfazioni de'loro oggetti particolari. I sensi interiori sono illimitati, e fi estendono a rurte le sensazioni de' fensi esteriori : quelli non forman fensazione, se non in vicinanza, e alla presenza de'loro oggetti; là dove i cetti giusti, e prudenti della mente . In iensi interiori operano ancora in lonta- tal significato ancora a Filippensi scrisse nanza di tutti gli oggetti esteriori . E San Paolo: Oro ut charitas vestra magis questa è tutta la Filolofia , sopra tutti i ac magis abundet in scientia, & in omni fensi, ovvero sopratutte le potenze sen-sitive interiori, ed esteriori dell'Uomo. sempre più cresca in scienza, e in tutti Ma S. Paolo Dottor delle genti infegna, i buoni fentimenti de' Sanri : e così del che oltre tutti, questi enumerati sensi , medesimo Iddio , scrisse Paolo a Corinse ne dà un altro, non conosciuto dalla tj: Quis cognoscit sensum Domini? 1. 2. 16.

On è mai, che dalla Scien-Filosofia; e questo è detto senso reproza de Santi, qualche cosa bo, al quale son consegnati i Popoli, non fi ascolti più in là di che Iddio abbandona: Tradidit illes Dens tutta la Filosofia . La Filoso- in reprobum sensum . Ascolti adunque la Filosofia, e impari dalla Scrittura divina no i nostri sensi esteriori, e quel, che col lume naturale essa non sà e noi veggiamo, che sia questo reprobo fenfo; e poi offerviamo (econdo il noftro stile, quali, e quanti sian quelli, che ad effo sono da Dio abbandonati . Gesù tiforto tragga a se colla sua Glocupi tutte le nostre potenze ; e diamo principio.

Tradidit illos Deus in reprobum fenfum: Che cos'è adunque questo sì poco conosciuto reprobo senso; che è come un appendice della durezza del cuore, della quale parlamino nella Lezione paffata? Io hò cercato fra gli Antori, chi lo spieghi un poco : ma perchè non l'hò trovato, col mio piccolo lume dirò quel', che sò, e quel, che posso in materia più di quel, che fi crede, ofcura, e difficile. Senfo nella Sacra Scrittura non fempre fiiona male, ma alcune volte fiiona affai bene, e fignifica fenrlmento di gione, e d'intelletto purgato. In tal fignificato fi dice nella Sapienza: Cani autem funt fensus hominis, 4.8. La vecchiaja, e l'età della prudenza, non confifte ne canuti , o nella moltitudine degli anni : Confifte ne'fentimenti, e conChi di noi può arrivare a conoscere i ne' Dannati altro senso non rimane, che sentimenti, e i gindizi di Dio? Per lo il senso della lor pena eterna; così ne' che noi ancora spesso diciamo: lo la sen- reprobl ancor viventi, altro senso non to cosi; cioè, questo è il mio sentimen- rimane, che il senso de' loro peccati, to, e parere, Posto ciò, che cosa signi-sca senso reprobo Per dir tutto in con-fuso: senso reprobo, a mio parere, in pri-lase, che abbraccia tutte le potenze in mo luogo fignifica, un fenso affatto con teriori, ed esteriori; così in questi il trario a tutti i fenfi , e fentimenti , e fenfo della fenfualità, abbraccia tutte le concetti accennati di fopra: Quelli fono potenze interiori , ed esteriori , e tutte fentimenti giusti, e retti; questo è un le tussa nel baratro de'vizi, e de'pecca-sentimento perverso ed empio : quelli ti. Iddio guardi ogni sedel Cristiano dal fono fentimenti di prudenza ; questo è passar tant'oltre , che la troppa sensualiun fentimento d'infania: quelli formano tà lo renda finalmente infensato a tutti i l'Uomo a tutte le virtà, questo forma bnoni sentimenti del cuore : perchè da l'Uomo a tutti i vizi: nè credo con ciò questa insensata sensualità, non si risorge di troppo esaggerare; e per ispiegarmi dico senza miracolo speciale della Misericordia cosi: Quel, che sa nel fisico dell'Uomo divina. il fenso interiore, che come derto abbiamo (econdo i Filosofi, si appella estima- probo senso, per dargli ora un poco più tiva; fa nel morale dell' Uomo il fenfo, di colore, e infieme per offervare, feche secondo S. Paolo, fi appella senso re- condo il nostro solito, la non piccola probo : l'estimativa sorma il giud zio di reprobata gente : to domando , come tutte le fenfazioni de' fenfi esteriori; il incominci questo nuovo fenfo nell' Uofenfo reprobo forma il giudizio di tutti i mo, e dove l'Uomo sia da esso prima concetti, e sentimenti interiori della ra- percosso. Noi abbiam detto, che il sen gione, e del cuore. Or siccome, se mai io reprobo è la sensusità, che preva-accadeste, che Pelimariva si rovesciasse le : ma da qual parte essa incomincia in modo, che giudicasse amaro il dolce, a prevalere in noi i Nessun l'osserva . e dolce l'amaro, bianco il nero, e nero e perciò nessuno si guarda ; ma per il bianco &c. tutto l'Uomo allora sareb e in confisone, e difordine naturale; l vario! Fra i molti innumerabili mali, così non è elaggerazione il dire , che in a quali è loggetta la nostra vita morconfutione, e disordine morale. l'Uomo fi trovi, quando arriva a quel fenso perverso, che rovescia ogni giusto, e retto fentimento della ragione, e del cuore: perche quel, che farebbenel filico il perversito lenfo, che estimativa si dice : sa nel morale il pervertito fenfo, che reprobo fi chiama: e fi chiama così dall'Apostolo, perchè quando l'Uomo arriva ad ello, arriva all' mitimo fegno della fua reprobazione, e perdizione sempiterna. Così io mi capacito nell'intelligenza di quefto nuovo fpaventolo fenso dell' Uomo ; e per capacitarmi meglio, gli muterò il nome, e in luogo di lenfo reprobo, affai l intelligibilmente lo dirò fenfualità . ma fen-l finalità arrivata a prevalere in tiuto, e per tutto ad ogni ragione. Questa per me, è il di reprobazione. Nessun sensuale disende reprobo senso; senso nond'altro, che di la telta; e pure quelta è la prima ad tola fenfualità; e fenfualità, per cui l'Uo- effere officia dal mortalistimo letargo delmo è entro tento. Per lo che, ficeome la fun tentualità. Così io offervo in quel-

Premessa questa rozza notizia del retale , ve n'è uno , che è detto letargo . Male fisico è questo , ma è tal male, che lasciando intatta ogni aleta parte , dà tutto in teffa , e portando via tutta la vita ragionevole , uccide con folo far troppo dormire. Male universale dell' Uomo è la sensualità, cioè, quella propensione , che tutti abbiamo a compiacere i fensi del nostro Corpo. Questa tensualità, finchè non è altro che propensione, è male fisico della nofira gualta natura; ma fe una tal propensione , e condescendenza di mal fisico , diventa male morale, essa che sa allora, che fa? Essalloradaratto in testa, porta via tutta la vita ragionevole, tutto il cervello, e incomincia ad effer fenfo

le facre parole, che spiego: San Paolo nel, guenza si oscura ancora il cuore: Evacapo citato, sa quasi la scala, o la grada muerum in cogitationibus suis, & observa zione di questo male, e dice, che quelli: ratum est inspirus cor corum: ib 21. Non Ques tradidis Deus in reprobum sensim; pare, che il ottenebrazione sia propria che da Dio sono abbandonati al fento del cuore; ma solamente, e per analoreprobo', fu'l principio della loto fenfua- gia fi dice ancor dell' intelletto, che colità incominciarono a disputare contro me gli occhi colla vista, così esso colle il lume della ragione; e perchè il lume specie intelligibili, conosce gli oggetti. della ragione detta, che v' è una Mente Con tutto ciò non è parlare improprio. prima : una prima Causa di tutte le cose; è parlar profondo, e dottrinale, dar l' mn primo Motore immobile, a cui, co- ofcurità ancor al cuore; perchè effendo me a primo principio, gloria, onore, e il cuore fede primaria della vita, che obbedienza si deve; essi non poco inco- nell' Uomo è vita non solamente sensimodati dal lume di questo dettame , si tiva , ma ancor intelligibile , e ragioneposero a spegnerlo; e che avvenne? Av- vole; perciò è, che cuore nelle Scritvenne, che il male diede in testa : Et ture spesse volte significa Residenza del evenuerunt in cogitationibus fuis: e fvani- fenno : come quando Ifaja dice : Redite rono di cervello ; perderono l' intellet- prevaricatores ad cor . 46. 8. e quando to ; e quel, che è peggio, filosofando dice Osea: Vinum, & ebrietas auferunt co'l folo fenno della fenfualità : Et di- cor. 4.11. la crapula, e il vino, portan centes fe effe sapientes , ftulti facti funt : via il cuore , cioè , la mente , e il senibi. 22. e credendo di aver trovate nuo- no ; nel qual fignificato ancora i buoni ve verkà, nuovo sistema di Mondo ; Latini, per dire Uomo di senno, dicoformarono Idoli; fecero simulacri d'Uo- no : Virum cordatum : Uomo di buon mini, e di Bestie, tutti confacevoli al cnore : e al contrario, per dire Uomo fenso; gli proposero come veri Numi all' forsennato, dicono: Virum vecordem, & adorazione del volgo; e vantandos di excordem : Uom senza cuore . Or San effere i primi Savi, furono i primi Pazzi Paolo, per ben ordinare la gradazione del Mondo: Et mutaverunt gloriam in- del reprobo fenío, dice, che, offeía dal corruptibilis. Dei , in similitudinem imagi- letargo la testa, rimane offeso ancora il nis corruptibilis hominum , & volucrum , cuore: e il cuore offefo, e ottenebrato, O quadrupedum, O ferpentium : ibi. 23. che fa? Si addormenta ancor esso; e per-La fensualità , per rimaner sola Mae- chè esso non solo è sede della mente, e del ftra del tempo, a dispor d' ogni cosa, senno; ma ancor dell'appetito, e dell'afferdal fenfo tramanda il fuo veleno al ca-po, e spegne la ragione, primaria anti-balia della fensualità tutti gli appetiti, e chissima face dell' Uomo. Da queste Fon- affetti, questi senza alcuna guida, non ti uscirono el'Idolatri; da queste gli Ere l'altro sar possono, se non che sare quel, tici ; da queste totti i Novatori , cioè, che fanno i Fiumi, quando, totti tutti gli tutti quei cervelli , a'quali nulla piace , argini , allagano ogni cofa . Tutto queche nuovo non sia, e che per trovar sto volle significare l' Apostolo, quando novità più gradite al fenio, han per nul- diffe: Obscuratum est inspiens cor corum: la spegnere le verità più sante, e vene- e questa ottenebrazione di cuore èquel-rate dal Mondo, Doltrinis variis, Gpe- la, alla quale chi arriva, artiva in uno regrinis nolite abduci: ad Hebr. 13. 9. là , dove s' incamminò, cioè, al repro-Guardatevi, diceva San Paolo, da nuo- bo tenfo, già tritto formato; imperciocve , e strane Dottrine ; ma io dirò , chè qual' Uomo è l'Uomo , che è artiguardiamoci, che la tenfinalità non pre varo a tal fegno? David per fomma imvalga, perchè questa è quella, che dà precazione prega agli Empi, cioè, seconne' lumi, e introduce tutte le Sette, tut- do il Canone delle Profezie, agli Empl ti gli etrori, tutti i peccati, che vno-le nel Mimdo. In fecondo luogo l'Apo-folo dice, che addormentato, e (vani-folo dice, che addormentato, e (vanito il cervello, per gradazione di confe- ciò, che feguirà? Seguirà, che effi fi ri-

prio loro Carattere; e fin che si dor- come si legge nel libro della Sapienza me, e si giuoca di fantasia, che a suo Erge erratumen, c' biex veritasis, c'ho modo colonice bene ogni cosa, le cole situe laman men saxis nebis: Sap. 36. Oi-passan bene per esti; ma perche on den- me; quanto abbiamo errato, e quanto pre si può dormire; specchè e necessario lonaria nedammo da ogni; lume di veriuna volta aprir gli occhi in agonia; al ta, e di giustizia! Così discorrono, co-lora si scuopre, quale sia la lor Dottri- si filosofano, così vivono queste Anime na, quale il loro discorrere, e sapere, imbestialite: il solo senno della sensualità (hi apre gli occhi dopo d'aver dormito gli guida, e governa in tutto quel, che adiai, al primo raggio di luce, di tutte (peculano, in tutto quel, che dicono, le fue fantaftiche norturne visioni, e idee, in tutto quel, che fanno ; e la lenfuache dice? Per dir tutto insieme, dice: lo lità resta padrona di tutte le potenze inho (ognato; e quetti, dopo di aver dor-mito tutta la vita; che diranno all' appa (enfo; che dice il Dottor delle genti; rit dell' altro Mondo? David di effi dice, che essi dormono assa giocondamente fra idee, e speculazioni allegrissime : rebbe potuto allontanare dal vostro vima poi ma poi svegliati veggono sparire visico raggio: Non est qui se abscendar utter le immaginate Dottrine di vanità, a calore que y l'alian. 18.5, per pietà, e di errote: Dormierum fommum fumm, diffipare il letago della (enitalità de di Allora eff.), per pietà, e di errote: Allora eff., ricuperato i letano, tutti aprano gli occhi al lume del argomentano affai bene, e tirando la la ragione, e della vofita fantifina conseguenza di tutta la lor vita, dicono, l Fede .

### QUESTIONE

Ego servus tuus sum , & filius ancille tue. Pfalm. 114. 16.

De'Servi di Dio, e de'loro caratteri.



Ego fervus tuus sum, & filius ancilla tua. le vie del Santuario, e del divino servi-O'Ne. David, che ingolarità è quefà ; laio di Dio; perchè la moltifutilite tutta effer fervo di Dio in un Mondo, dove a fefer fervo di Dio in un Mondo, dove a Babilonia è rivolta. Così piangeva il e dove Iddio è padrone universile di cutti? Così è: tutti nati fiamo a fervire zione; ma perche, fecondo il noftro didio; ma quanti fion quelli, che (ner. Hille, a quefto piano convien premettevono? anzi quanti fon quelli, che l'of- re una offervazione più lieta; perciò ogfendeno, e vivono in lunga inimicizia gi a vo i mi rivolgo, o Servi di Dio,

Mmirabile è cerramente Da-Joon lui? Non è il Mondo, non è sì fevid : Egli canta melto ne lice, che cola rara, e fingolare non fiar Salmi, ma non canta mai fervire a quello, di cui fiam tutti Creadelle fue vittorie, non fa mai ture, e valialli: Via Sion lugent, eo quod vanto della sua grandezza, o non sint, qui veniant ad soleministem, potenza; ma come di cosa Treni 1.4. Oine! solitatio è il Monte singolare, si pregia d'esfer servo di Dio: di Sion; solitarie, e abbandonare sono

ftri caratteri; e incominciamo. i primi a benedire Iddio. Esti per ordibenedire Iddio? O quanto, o quanto certamente di maraviglia vederli nell' i voleri dell'onnipotente Padrone, clodarlo, e benedirlo, e ringraziarlo di quapercoffi, dir col Santo Giob : Dominus ftri , che integni a noi co'tuoi lumi in

con voi mi congratulo della vostra bella , dedii , Dominus abstulit ; sicut Domino plafervitu; e voi a me permettete, che io cuit, ita factum est: sit nomen Domini be-vi osservi, e per sacra erudizione fra le nedictum. Job 1.20, Iddio è Padrone di mie memorie riponga i memorandi vo- tutto, egli ci diede quel, che ora ci toglie : egli ci toglie quel , che ci rende : Il nostro beato Salmista spesse vol- nulla egli fa , che giusto , e santo non te ne' suoi Salmi sa la chiamata di sia : sia egli adunque benedetto in etertutte le Creature, e tutte l' invita no. Servitori del Mondo, voi non potea benedire Iddio: ma nel Salmo 133, te servir così il vostro Padrone; perchè con distinzione d'invito dice: Ecce nune voi ben sapere qual Padrone sia il Monbenedicite Domino , omnes , omnes fervi do , che voi fervite; e perciò ben fape-Domini : Ecco, o Servi di Dio, che a te quante volte avere maledetta l'ora, e voi tocca a precedere ogn' altra Creatu- il punto, in cui entraste a servirlo . Ma ra; e prima di tutto a benedire Iddio , i Servi di Dio non sono così scontenti e lodare, ed efaltare il suo santissimo della loro servità; perchè essi ben sanno Nome : Ecce mune benedicite Domino , a chi servono, ne Iddio lascia di ben diomnes fervi Domini: e poco dopo , Lan- chiararlo . Permife ben'egli a Satanasso date nomen Domini, laudate fervi Domi- di percuotere la Casa , e la Persona di num. Pí. 134. 1. L'invito è bello, e de- Giob, e di ridurlo a nudita; ma allor gno del cuor di David: Maio, che non che Giob era tutto di piaghe, e di doho il cuore di lui , non sò vedere qual lori coperto; allor che pareva, che Iddio motivo abbiano i Servi di Dio di effere più lo îtrapazzaffe; allora fu, che il buon Signore diffe a Satanasso: Numquid connario non fono i più fortunati , i più siderasti servum meum Job , quod non sit ricchi, i p ù potenti di tutti ; anzi effi ei similis in Terra? Vir simplex . O reper ordinario fra tutti iono i più oppreffi, Itus, ac eimens Deum, & adhuc retinens ipiù afflitti, e i peggio trattati di quanti innocentiam : ibid. 2. 3. Spirito malvaggio fono Uomini in Terra . Qual morivo hai ru offervato il mio fervo Giob? Tu adunque hanno effi di effere i primi a l'hai maltrattato quanto hai voluto; ma dove troversi tu in Terra un Uomo più son'io lontano da fentimenti de' Santi ! innocente, più giusto, e più costante di I Servi di Dio pariscono, e patiscono lui? Impara adunque, come io son sermolro in quelta vita : perchè multa tri vito da miei. Iddio adunque sa l'elogio bulationes justorum: Iddio in questo seco- a suoi Servi, mentre gli esercita; approto non vuol' effer goduto da fuoi fervi; va la lor fervitu, mentre gli lascia pianvuol effer fervito; e perchè vuol effer gere; efalta il lor valore, e mirabili anfervito in cole difficili, e dure; perció cor all'Inferno gli rende, quando femtra ferro, e fuoco sa passare i servi suoi, bra di loro estersi scordato. O bel ser-Ma i Servi di Dio, come fi portano in vire ad un tal Padrone, che tanto contali occasioni? e qual è il loro pri sidera i meriti di chi lo serve! Ma o mo Carattere? A bene offervarli , il lo- fervitu ammirabile , che nel fervire istefro primo Carattere è la superiorità a tut- lo impara ad esser superiore a tutte le ri gli accidenti umani. Senza punto in- fortune ed accidenti umani ! Per folo superbire, essi passano per le cole prof imparare questa nobil superiorità, entrar pere ; senza punto avvilirsi , essi passano si potrebbe di buon cuore in tal serviper le cose avverse ; ed è cosa degna tu. Servire adunque, ed esser superiore: fervire a Dio, ed effer superiore a tutti una, e nell'altra fortuna, sempre uguali gli acceidenti umani, è il primo Carata se medesimi star sempre attenti a tutti rere de' Servi di Dio, e tutto bene. Ma quale è poi questa servitù? Il nome di fervitù a molti non piace nel Mondo : lunque trattamento fia quello, che egli Ma tu, o Sole, l'adre del nostro gioruía con effi : e ancor flagellati , ancor no , guida , e allegrezza degli occhi no-

que-

Terra, ed Elementi, e tutto obbediice . non servirlo bene, e non perder la sua Non è ciò poco: Servire a quello, a grazia. Questo è il timore, che noi ab-cui non y' è in Cielo, in Terra, e nell' biamo; questo è quel, che atutti comansca . Ma ciò non è tutto ; e voi inten- mor di Dio, ranto dalla Scrittura comdete bene il vostro Carattere , o Servi mendato ; perciò questo è il terzo Cadi Dio. Chi entra a servire in alta, e rattere de Servi di Dio. Da questo na-fovrana Corte, nell'entrare che fa, egli scono que loro volti dimessi; quelle riprende una cert' aria di volto , un tal ferve di fguardi , e di parole ; quelle portamento di vita, un tal contegno di cautele, quelle temenze in tutti i passi, persona, che pare, che a tutti imponi che funno per il lubrico della Terra i ga riverenza, e rispetto. Ma voi, che perchè sanno, che sia servire a Dio, e a Dio servite senza mutar volto, e con- non servirlo bene. Care temenze di Ategno, con folo avere il Carattere di nime puriffime, che cofa mostrar può la Servi di Dio, tali fiete, che vi diftinguo- nostra Terra a Dio più grata, che mono i Cieli, le Creature tutte vi rispetta- stravgli i vostri assitti volti, per sola teno, tutto l' Inferno vi teme : e Iddio, ma di non piacergli nel vostro servirlo? che dice? Dice quel, che disse una vol- Ma Iddio qual altro contrasegno magta, e tutt' ora và replicando : Servus giore del suo gradimento dar può a quest' mens es tu Ifrael , quia in te gloriabor . Anime , che il fanto fuo timore ? Da-If. 49. 3. Voi , e voi , e voi fiete miei vid , e Salomone , e tutte le Scritture Servi, dice Iddio, e io più mi pregio di infegnano, che il timor di Dio è princieffere servito da voi, che di aver crea-to, e Cielo, e Terra. Poverello, che mor Domini. Pl. 110. 9. Temono i Sera Dio servi, non ti avvilire nella vi di Dio di non piacere a Dio, dinon tua povettà: Iddio fi pregia di essere servirlo, come e quanto egli merita d' da te servito: di te, della tua se esser servito; e Iddio si lascia temere, e deltà fa vanto nella fua Regia; e tu rif. fin che vivono, vuole, che effi temano; pondi : Se Voi , o fommo Iddio , tanto ma mentre temono , che accade ? Il lor mi gradite ; io d'altro non mi curo in timore è il lor Maestro ; il timore ad questa vita; questo mi basta : Ne repellas essi insegna la Legge di Dio; il timore me à mandatis tuis. Pl. 118, 10, Nonmi ad essi insegna l'osservanza de' divini levate il carattere di vostro Servo; e io Precetti; il timore ad essi infegna tutta son beato. O bel Carattere de Servi di la nettezza, tutta la sinezza della loro

questo Tema ? Tu fai un gran correre | terzo Carattere de' Servi di Dio? Il Proper tutto il Cielo; il nostro pensiero seta Reale ad essi dice: Servite Domino non è si veloce, che arrivar polla il tuo cum timore, & exultate ei cum tremore. corfo; e dopo tanti fecoli di corfo, cor- Pf. 2. 11. Voi , che entrati fiete al gran ri ancora: e non meno infallibile , che fervizio, fervite Iddio: ma nel fervitlo, infarigabile fei nel tuo correre; anzi nel temete, efultate ne'fuoi comandi; ma tuo volare. Or perchè tanto voli ? per- efultando tremate; e tremando palesate chè con tanto metodo vai sempre girando attorno alla Terra? Io corro, io vole Iddio qualche truce Tiranno, che s' lo sempre, risponde il Sole, e meco vo- abbia a servire con timore, e tremore; lano tutte le siere, e gli Astri, perchè a nè senza tremore comparir si debba al Dio si serve: e perchè a Dio si serve; si so cospetto e Non è Iddio Tiranno, si và sempre, e non si riposamai da noi non è Padrone crudele: e Signore amanelle nostre altissime ssere. Così in luo- bilissimo: ma tale, e tanta è la sua Maego del Sole, e a nome della Natura, e stà, tale; e tanta la sua Grandezza. e di tutto l'Universo creato, risponde Da Gloria; tali, e tanti sono i suoi pregi. e vid : Preceptum posuit , O' non preters atttibuti , che non è possibile concepire bit'. Pf. 148.6. Chi tutto puote, così co- qual' egli è, e non tremare di facto ortomandò , e a quel comando, e Cicli, e re , e nel fervirlo non temer fempre di Inferno cofa veruna, che non obbedi- da David: e perchè questo è il fanto ti-Dio, se noi l'intendiamo! Qual è orail obbedienza, e servitù; il timore finalmen-

infegna la pratica, e l'efercizio di tutte temere Iddio, nulla altro temere ? Per le virtu; e la Scienza de Sanri, che è la vera Sapienza, tanto gli folleva, che la fe per tal timore fi esce dalla forza, e Nazione di questi buoni timidi, in tutte dalla tirannia di quei tanti timori, che le altissime cose di Dio, più ne sanno, che tutti i più acuti Filosofi del Mondo ; onde David ancor Pastorello con tutta verita pote dire: Super fenes int ellexi, quia mandata tua questoi. Pl. 118. 100. Service, ed imparare; temere, e formarfi in Dortrina; e quanto più cresce il timore, tanto più nel fuo fervizio crescere in sapienza; dove si trova un servir più bello di questo ? dove un timore di quelto più nobile? Beati fervi tui; qui stant coram te semper, & audiunt Japientiam tuam . 3. Reg. 10. 8. Beati i tuoi Servi, diceva la Regina Sabaal Re Salomone; Beari fono i Servi tuoi, che han la forte di fempre udire la tua fapienza. Ma io dico: Beati i Servi vostri , o altissimo Iddio , i quali non solo odono fempre, e meditano le vostre parole : ma hanno ancora il voltro timore per Maestro continuo di tutta la voftra fapienza,

Singolare per tanto è il timore de' Servi di Dio, che tant'alto gli conduce in fapienza; ma quel che più è, fi è, che il lor timore per una parte è il maggior timore, che aver si possa in Terra; e per l'alrra è un rimore sì fatto, che feco porta il privilegio di esenzione; per cui chi reme , e ferve Iddio, è ficuro , e franco da ogn'altro timores e la ficurezza, è il quarto Carattere di questa servitu. Ciascun sa quali, e quanti sieno i mali, che fi temono in Terra da' Figlipoli degli Uomini ; e tra i Figliuoli degli Uomini chi v'è, che non rema ogn' ora di accidenti, d'infermità, di urti, di difgrazie, di tradinienii, e di cento, e mille altre cose ad ogni passo ? Ma i timid Servi di Dio, che temono? essi te Terra, ne dall' Inserno ; e de quali somono Iddio, è vero: ma perchè temono Iddio, di altro non temono; e per il privilegio, che godono, di ogni altro timo liffe : Neque luttus, neque clamor, neque re, come di timor fanciullesco firidono, Temerci di troppo elaggerare contro il mio coffume; ma neil' Ecclefiastico a che spariti son tutti i timori; e se essi chiare note è scritto il Decreto di esen-Italora piangono, piangono, non perchè zione : Qui timet Dominum , nikil tre remano di piangere , ma piangono, perpidabia , T non parebit . 16. Chi teme chè amano quel pianto, che Iddio vno-. .

mente ad esti, benchè rozzi, e idioti, ¡Iddio, và esente da tutti i timori. Per verità non torna male a temere Iddio » costringono ancora le prime potenze a sempre tremare. Ed è certamenre cosa degna di compassione, il vedere fra gli Uomini impallidire le feste, tremare le allegrezze, amareggiarfi i piaceri; e viver fempre tremando, or di questo, e or di quel colpo improvviso i primi giganti della Terra . Ma le Anime . che temono Iddio, di che mai posson temere. fe dovunque essi vanno, seco portano in fronte il falvocondotto, che da tutti gli univertali pericoli gli afficura ? Effi fon poveri , essi son umili , essi ancora sono spesse volte colpiti da accidenti amari ; ma perchè ben sanno, che Iddio co' fuoi Servi scherza, non fi adira; perchè Iddio con essi si dichiara, e dice : Noli timere, puer meus; flamma non nocebit tibi . O odor ignis non erit in te . Eccl. Non temere, o mio Servo, perchè nè fuoco, nè acqua, nè ferro, può nuocere a chi ha il mio rimore; perciò essi miran le nuvole, quando fremono; mirano i mari, quando tempestano; miran le fiere, quando minacciano; mirano i travagli, e la morte, quando si appreffano; con occhio fereno mirano turti gli spaventi, e dicono: queste son tutte disposizioni del nostro Padrone: e ciò che viene da lui benignissimo Signore . può giovarmi bensì, ma non farmi male . Venga pur dunque ciò , che egli vuole, che io non posso temerlo, ma ricever lo devo con rendimento di gragia . O David con quanta ragione dicefti: Beati omnes, qui timent Dominum! Pf. 127- 1. Quanto beati fon quelli, che remono Iddio , a' quali non resta più , che temere, nè dal Cielo, nè dalla lo può dirfi in Terra quel, che de' beati in Cielo fi trova scritto nell' Apocadolor erit ultra; quia prima abierunt. 2. 2. Da questi, ipariri fon turti i pianti, perDominami .

chè tutti , scontenti del presente , si essi sian sempre allegti di volto , ancor consolano colla spetanza de' giorni su- fra i loro travagli : sempre generosi di tuti ; ma ne giorni futuri , che spera spirito , ancot fra le rovine degli acci-no essi ? Stagioni migliori ; raccolte denti: sempre invitti di cuore, ancor sia più abbondanti; Mercatura più fortuna- le furie d'Inferno. Per questa è che essi ta; fanità più robusta; forte in fomma non pieghin mai gli occhi alle cose terpiù prospera: Questo è il tutto delle loro rene, se non per disprezzarle : mitino fperanze, e con questo vann' adulando le sempre in Cielo, e sofpirino, e dica-loro scontentezze, e lagrime presenti no : In Cielo, e sofpira : O Popoli di poca speranza, che speranza de Col. 1. 5. In Cielo, si in Cielo se O roponi al poles in perantes din perante voi è qual è il fondamento della votira intitta la noltra speranza; e la speranza speranza ; fe altro non sperate, che la intuazione del tempo ? Il tempo si mi- è tale, che rallegara non ci possa fra terà, ma chi fu mai, che così speral- tutte le tristezze di questa Terra, Serse, e non piangesse di avere si vergo vi del Mondo, che promette a voi e

le da effi: L'eati, lamounte, que mais pare to a pue manere alle fue permite e la speranza in iui, dies est immortali Poca beatitudine nonduneno farebbe, tate plena : Sap. 3. 4. Non è speranza fe il fanto timor di Dio feco altro non caduca , è speranza immortale . Speranrecasse, che il privilegio di esenzione da za immortale nella Terra de' timorosi tutti que' mali, di cui è sì piena questa Setvi di Dio ! Impatate a sperare, o vita : la beatitudine massima di questo Popoli : e quando vedete i Servi di fanto timore, è un certo timore, che è Dio temer per tutto, e fuggire; offettimore senza timore : perchè è timore vategli bene , e dite : O quanto , o pieno di speranza; e di tale speranza, quanto speran questi da Dio! Se tanto che della sola Nazione de Servi di Dio temon di offenderso; non temerebbeper antonomalia può dirli : Quella fra ro ianto, le meno da lui speraffero. Ed tutte le Nazioni, è la Nazione della (pe- ecco tutto il Carattere de' Servi di Dio: ranza; nè la (peranza altrove, che nel lo- Il timore gli diftingue affai bene : molro stato fiorisce . Ed ecco l'altro Ca- to più gli distungue la sicurezza . Ma la ratrete del timor di Dio: Tutti i Fi- speranza gli distingue tanto, che Servi gliuoli degli Uomini sperano sempte di grande, di immortale qualche cosa in questo Mondo; per- speranza si appellano. Questa sa, che gnofamente sperato in cosa si volubile , con qual sondamento promette ciò , che e tanto fallace, che quando favorisce, promette a voi il vostro Mondo, che allora è, che abbandona, e sugge? Chi sperar possiate di arrivare un giorno ad così spera, vive sempre di speranza, e essere Uomini di grande, e infallibile spemuore finalmente disperato. Non così tanza i Non è questo un titolo, che vivono, nè così disperatamente muojo- a voi nel vostro disperato servizio comno quelli, che temono Iddio : perchè pera. Questo compete solo a quelli, nd essi per tutta la Scrittura replica lo che servono, e temono Iddio : e se Spirito Santo: Qui timetis Dominum, una grande, e infallibile speranza equi-sperate in illum : Eccles. 2.9. Voi, che vale a un gran Regno; Servi di Dio temete Iddio, temete assai, ma molto voi soli nel Mondo siete quelli, che più sperate in lui; perchè Iddio, a chi sanno elegger bene il Padrone; perchè lo teme, non promette ne piccole, ne voi folo, eletto avete quello, da cui incerte cole; promette cole immense, pet mercede non sperate meno di in promette cole eterne, cole da suo pari; Regno eterno. Eslete voi! Ma, o quan-Et qui credit in eum, non consundatur; sto, è pazzo, chi non corte a fervit là, ad Rom. 9. 3. E chi crede alle sue pro- dove l' istesso service regnare regnare meffe , non rimarrà delufo ; perchè Id- eft!

### QUESTIONE

Vindicabor de inimicis meis : ait Dominus exercituum. If. c. I I. n. 24.

#### Degl'inimici di Dio, e de'loro caratteri.



che i Poeti, cioè i Teolo-gi della gentilità, ritroval-Vindicabor de inimicis

sto vostro giorno, udite con pietà ciò, rattere è non effer solamente selloni co-

O non credo certamente , che oggi son'io per dire; e incomincia-

Vindicabor de inimicis meis : Qual'è la gi della gentinta, rittovai:
lero gianimai favola più pazlero gianimai favola più paz2a, e in un più guffofa, cia degl' inimici di Dio? Se effa fofe
che quando differo, che i
fotto il Polo Artico, o Antartico, io Giganti figliuoli della Terra , rotta la credo , che quelli i quali fcorrono il guerra cogli Dei del Cielo , prefero fu Mondo , in vederla la mofterebbero i Le figalle tre monti altifilmi , un fopra l'Iontananza , e direbbero i Ecco la Teraltro gli pofero, e su per essi colle maz- ra della grande inimicizia : e, voltate ze, e colle spade in mano, salirono a altrove le prore, suggirebbero ratto lonfare la scalata al Cielo; per cacciar di tanissimo, per timor delle nuvole, e del-posto e Giove, e Giunone sua Moglie, le stelle. Ma non è così: Gl'inimici di e quant' altri erano i Numi, che corte Dio non han Terra particolare : effi fofacevano a Giove Tonante. O' il bel rino sparsi per tutte le Città, e Provinder che seci, quando lessi questa Poesia
cie; e la Cristianità ancora, ne ha la creduta nel Lazio, e nella Grecia! Ma fina parte, e la parte più grave : perchè che sarem'ora, che non la Poesia no, Idolatra, e inimico di Dio; Maomettama la divina Scrittura dice, che la Terno, e inimico di Dio, fono appellaziora non è si pacata, che Nazioni, e Ponni, e voci complesse, che vanno insiepoli non abbia in quantità, i quali inimi- me; ma Criffiano, Cattolico, e inimici sono del Cielo, e come si dice : a co di Dio, sono appellazioni, sono tertu pertu, stanno con Dio: e Iddio gri- mini tanto incomplessi, tanto disparati, da dall'alto: Vindicaber de inimicis meis. anzi tanto repugnanti tra loro, che for-Questi la voglion con me : ma 10 farò mano un complesso poco men, che chiloro conoscere, che sia prendersela col merico: imperciocche come esser può, Dio degli esercit. Tremano i pols, si che un Cristiano, un Fedele, un fissiune al i singue all'orror di questa verità, lo della Chiesa sposa di Cristo, di Criche incredibile sarebbe, se Scrittura di- sto, e di Dio sia inimico ? e pur di tal vina non foste. Ma giacchè la divina chimera è piena tutta la Crittianità. Scrittura è quella, che ciò afferife; noi Crittiani iniunici di Dio, voi avete mole de Servi, e degli Amici di Dio ofi to del moftuoso, e la mostruostià è il fervammo ultimamente il carattere; di vostro primo carattere, che vi dichiara questa orrenda Nazione ancora osserve- Uomini di due saccie: una di Fede, remo oggi il costume, eil caratrere. Dal- l'altra di sellonia, una per adorare Iddio, le Istorie umane, non si può sperare no- l'altra per offenderlo; una di pace, l'altizia sì fatta : folo la Scrittuta divina, tra di guerra. Quesa non è faccia da è quella che dice : Sappiate, che nella comparite fra i rigenerati col Battesimo; varietà de Popoli, vi è Popolo, e Gen- ma voi felloni (vergognati volete compate, che è inimica del Cielo, e di Dio, rit più degli altri, e nella vostra inimi-Santiffima Croce, che Iride foste della cizia sate gli animosi, e gl'intrepidi; e reconciliazione umana con Dio, in que- perciò ? e perciò il vostro secondo carari . Grande su l'ardimento di quell'A- poco più , che temerario; perchè la sua figureo Eliodoro, che come fi legge nel remerità non viene da gran cuore, vien secondo de' Maccabei a capi 3. non du- da poco cervello . Considerate qual inibito di entrare armato nell' inviolabile Santuario di Dio in Gerufalemme; e fra accorgerete, che la vostra testa non sia le sue Gnardie, quasi in Piazza di Con- in sistema : Non vident , neque intelliquista , con militar fierezza, stender la gunt, ut confundantur. Il. 43. 9. han permano a predare il facro Teforo . Con duto il lume degli occhi , e dell' intelturta baldanza, e con paffo da Conqui- letto; e là folamente vanno, dove afstatore, passeggianoper tutto in Cristia- pettati sono dalla loro confusione. tà questi Cristiani di due saccie: in questa parte, e in quella van facendo de de, è la cemerità di quelli rigenerati grandi attentati contro Iddio; nè temo- fedeli , doppi di faccia : ma quel , che no di attaccarlo ancora ne' Santuari, e e più stupendo, si è, che la pazzia lod'avanti agli Altari ; e dove riesce loro ro non è pazzia malinconica , o furiodi più gravemente offenderlo, ivipiù go- fa, come put effet dovrebbe, con una dono : Letantur cam male fecerint , & inimicizia si potente , e formidabile adexultant in rebus pessimis. Prov. 12. 14. dosto, qual' è la loro col sommo la artivando ancora a far vanto quas di dio; ma è una pazzia ridente, e allegrandé vitorie, de' tor peccatipiù defor-mi. O valent' Uomini, dove voi fiete, peccati, e offete contro del Ciclo: fan-quando ciò fate i Se voi foffet in un'al-lo, che in Cielo molto fi puote; e putro Mondo, dove Iddio nulla avelle, re e danzano, e banchettano, e fan che fare ; jo vi direi : Guardatevi , o festini , e comparse ; e con tritta difinprodi, guardatevi ; perchè il nostro Id voltura portano la loro inimicizia. O dio, ladio degli Eserciti, vi può arriva- inimici di Dio, siete veramente stupenre ancora in codesto vostto lontanissimo di . Chi ha un grande , un potente ini-Mondo. Ma peccando voi, e peccan-do in questo Mondo, che rutto è Mo-lascivie, attende alle guardie, e alle dinarchia di Dio degli Efercisi, peccando (refe della Persona, e della Casa; e in socto gli occhi, e in saccia dell' altilii, quelle Cistà, o Popoli, che con altri simo onnipotente Signotente, e peccando (città, o Popoli sono in sazione, e in c on gran baldanza, e contro di Lui ancora guerra, non si sentono nè Cette, nè alzando bandiera; io altro non posso dir. Flauti, ma solo Tamburi, e Trombe; vi , se non che dirvi con Giob : Auda- e pesta di Cavalli , e Fanti armati scor-Eler provocatis Dominum: 12. 6. Valent' ron per tutto; ma gl'inimici di Dio Uomini il carattere della vostra temerità non astiman tanto il loro inimico, che passa tutti i segni degli Uomini temera- pensin punto a guardarsi da lui, o con lui ri , perchè voi offendete a tutto pasto a tornate in buona grazia. Chi passa per Iddio: voi l'offendere dentro il tuo Do le loro Città, e Tetre, vedendo i loro minio; l'offendere nella sua Casa mede Issoggi, mirando i lor figliuoli fiorire, fima ; e quali egli non fappia , o non come dice David : Sicut novella olivapolla vendicarli , lo provocate rutt' ora rum in juventute fua. Pl 143. 12. Come a sdegno, e poco men, che a duello, piante novelle al lot primo tempo; micofamente operando , si và incontro a' do finalmente: Promptuaria corumplona : ben presto sulla misura si scuopre, che pulus, cui ber funt : ibid. 15. O quanto Lez, del P. Zucconi Tom. V.

perti, ma ancora, contro la natura del- chi intraprende contro di Dio, ed en-la fellonia, esfer felloni arditi, e teme- tra all'aperta nella sua inimicizia, è un mico voi avete fopra la testa; e presto vi

Pazza adunque, come ogn' un venulla di lui mostrando temere. Or che rando le lor figliuole colorite, e adortemerità è questa ? Temerità è, quando ne: Ut similitudo Templi: ibi. Come Alfenza configlio, fenza ragione, precipi- tari, e Numi in giorno festivo; miranpericoli, e s'intraptendono cose superio- ibi. Pieni i loto Granal, piene le loto ri alle proprie forze. Ma fe fi miturano Cantine; graffi i loro Armenti; fertili i le forze dell' Uomo colle forze di Dio ; loro Campi; esclama, e dice: Beatus pera un'altro carattere di gente si fatta-

dio; e pur campo ancora, e fiorifco femchè è scritto ancora : Deus Index , juimmensa sortezza, e di sapienza infinito ferite fatan le mie vendette : Et de chi inttoduceva quella rovina nel cuot

allegri. o quanto felici fon questi Popo- i minicus meis ulcifcar inimicos meos. Os li della grand'inimicizia! e qual Popolo offerviamo bene quel, che accade nel ad effi è uguale : O fommo Iddio, Id-dio degli Eferciti, e Voi, che fate con-gran difinvoltura la loro inimicizia : ma tro di effi, che se potessero, deporre vi poi? ma poi serrali attorno da tante difvorrebbero ancora di Trono? Piano, fidenze, e gare, da tante antarezze, e piano, non ci (candalizziamo di Dio : contese fra loro fi trovano, che il loro Aspettiamo il fine, ed osferviamo anco- proprio carattere è non aver mai l'isteffo volto; ma ora effere accesi d' ira, e Sono allegri nella lor Guerra gl'inimi- vendetra; ora pallidi di rancore, e d' ei di Dio, iono baldanzosi; ne lascia- invidia; ora perplessi, e pieni di gelono in ogni occasione di esser superbi ; sie, esospetti; e quasi in campo di guerma io in esti osfervo un non sò che , ra, sempre in guardia, per non esser sorche molto mi fa fospettare del loro gran presi, e colpiti. O Popoli allegrissimi, brio . Esti , nell' inimicizia , che hanno che è quel, che succede fra di voi? Voi con Dio, non mostrano di riuscir ma- siete inimici di Dio; ma di questo inimile . e dicono quasi per vanto: Peccavi, co poco, o nulla temete: anzi nell'istef-O' quid mihi accidit triffet Eccl. 5.4. lo fe vostre feste, e allegrezze, fate con ho peccato, ho offeso molte volre Id- Dio la guerra maggiore, e sra danze, e lascivie sempre più irreconciliabile renpre più di prima : e dicon così, perchè dete la vostra inimicizia: Ma mentre di del iommo alriffimo Idaio degli Eferciti Dio, quafi di debole inimico, vi rideè scritto : Numquid irascitur per singules te, nelle vostre Terre, altronon corre, dies? Pl. 7, 2. Cioè, Iddio degli Eferciti che onte, e offese, e vendette fcambienon è tale, che venga ogni giorno all' voli i altro non fi fente, che liti, e rifarco, a i ruoni, e alle faette; ma per- fc, e guerre perpetue; e la discordia co' crini stracciati, e con la nera sace in flus, fortis, & patiens: ibi. che Iddio è mano, che altro fa . se non che scot-Giudice di gran pazienza, ma in un d' rer per tutto; per tutto accender fuoco, e far arder le Città, e le Cale di ta, che sa ben condurre le sue Guerre; risse domestiche, e di odii intestini? e perchè fra le molte appellazioni di lui, d'onde vengon mai tante ire, e tanti dal Profera David è appellato ancor : fdegni a intorbidare le vostre genialità, Deus ultionum Dominus . Pí 93. 1. Iddio o inimici di Dio ? Voi groffi d'intelletdelle vendette; perciò che accade ? Ac- to non l'intendete ; ma uditelo dalla cade quel, che noi veggiamo accadere, Scrittura, e imparate, che Iddio senza e non ce ne approfittiamo. Molte sono adoperare direttamente i suoi sulmini, le maniere di vendicarsi ; alcuni si ven- sà nondimeno combattervi , ed estermidicano direttamente con la mano , e narvi colle armi vostre , e colle vostre col ferro; altri si vendicano, ed o quan-te volte, e quanto atrocemente! colla con tutti i Presenti delle sue Provincie lingua; altri, altro non potendo, fiven-l'empio Re di Babilonia Baldaffarre; dicano col ceffo; altri indiretramente quando Dario Re della Media, di affecoll' inimicizia altrui . Il Signore delle dio stretta teneva Babilonia. Quello banvendette le efercita tutre, maa' fuoi tem- chettava con tutta lautezza; questo con pi; e qual'è la prima? La prima, che egli tutto ardore promoveva il suo Campo : ordinariamente adopera in questa vita, nella Regia ogni cosa era in allegrez-è l'indiretta, da lui medesimo dichiara- za, e sesta ; nel Campo ogni cosa era ta, allor che diffe per Isaja: Confolabor in lavori, e in armi: e mentre là risuofuper hostibus meis , & vindicabor de ini- navano finfonie , e canti ; qui aperto micis meis : 1. 24. Io mi consolerò so finalmente il passo, nel più oscuto delpra i miei inimici ; perchè effi fra loro la notte , entrò in Babilonia la Cavallea azzufferanno, e colle scambievoli lo- ria inimica; e per far sapere a' posteri,

dell'

viía comparve nella Sala della gran Ce- contenzioni, e le guerre per eni Cittadina, nè comparve ad altro, che a scri- ni con Cittadini, Figliuoli con Genitovere tacitamente alcuni ignoti carattori, e Fratelli con Fratelli fono fempre teri nella parete in faccia di Baldafin tenzone: e tenzonando turti, nefiun fatre . La vidde , l' offervò quell' mai trionfa; perchè , finita una tenzo-Empio : Es facies ejus commutata est, ne, cento altre ne insorgono; e la guer-O cogisationes conturbabant eum; O ra sempre rimane accesa. O inimicizia compages renum ejus solvebantur ; & di Dio poco curata, e put tanto in tancompage: renum ejul jerocennium in propositional, pur propositional, pur genna ejul ad le invoicem collidadour te mainter evendicariva! tanto in tantur : Dan. 5. 6. La vidde, e di repente impalitid ; la vidde, e tremò ; e fre, in cul pari con pari, Uomini con vendica colle nostre armi medesime . va : vedeva i colli , vedeva i monti , e

dell'Imperio Caldeo, una mano molov- Dalla fua inimicizia nate fono le riffe, le

tale fu il tremore di lui , che le sue gi- Uomini, e Donne con Donne solamennocchia fi battevano, ed uttavano infie- le combattono. Il fotte, e l'amato fi è, me. Che v'è, che v'è, o Re di Babi-lonia ? la mano, che tu vedi, non è chi enimineo di Dio, ha tante cole conarmara: effa (crive, ma non ti offende: tro di fe, che sperar non può, nè luoche temi adunque, e perchè tanto temi? go, nè tempo da assicuraris. Lo Spirito Ah! che quella è una mano, che ancor Santo nella Sapienza al 5. dice, e prodifarmata fa far guerra, e rovina. Così telta, che Iddio quando mostra di non è, così è, tu ti apponi, o Baldaffarre; rifentirfi, allora mette in armi tutte-le e il fatto fu, che appena finita con spa- Creature; ad esse commette le sue cauvento la Cena, fu presa la Città, fu es- se; esa, che in sno luogo sia tutto l'Upugnata la Regia, fu atterara per sempre niverso contro de'suoi inimici. Armabit la Monarchia Caldea : e Baldassatte , creaturam ad ultionem : 5. 18. & pugna-che bevendo a onor de'suoi Dei , pro- bit cum illo orbis terrarum , contra infanati aveva i sacri Vasi del Tempio di sensatos: ibid. 21. Gran cosa è questa ! Sion , fu poco dopo trucidato nel fuo aver inimicizia con un folo, e per quelletto. O belle Cene degl'inimici di Dio! lo folo aver contro di ferivolte le crea-Ma o guerre fanguinole, che fra se fan- ture tutte; veder congiurato a' suoi danni no gl'inimici del nostro ammirabile Id- l'Universo tutto; nè cosa veruna incondio ! Iddio non prende ogni giorno i rrar nel Mondo, che non minacci venfulmini no : ma con tacita onnipotente detta. Che dicono ora a questa verità mano scrive il decreto inevitabile : ed infallibile gl'intrepidi inimici di Dio ? ecco un Regno da altro Regno atterra-to: ecco una Provincia da altra Provin-cia destrutta: ecco il Mondo tutto in lor timore, e la lor signa, è l'altro loro armi; ed ecco Iddio, che con un'ini- Carattere, che ad ogni paffo gli scuopre? mico dell'altro si vendica, e di ambe- Fuggiva dalla faccia di Dio il fratricida due si abusa . Così succederà ne' giorni Caino, e tremante diceva : Omnis , qui dell'Anticrifto, quando per detto dell' invenerit me, occider me: Gen.4.14. Do-Evangelio: Configrate gens in gentem, Ge veportò io afficurarmi, fe ogni cofa fla regumm in regumm. Matth. 24. 7. Popolo, alla pofla, per levarmi la vitat e benchè regno non farà, che contro l'altro non Iddio afficuraro l'avesse, egli nondimevada ; e l'incendio di guerra non fia u- no ben sapendo , che dopo aver fatta niversale a tutti quelli, a'quali sarà Id- inimicizia con Dio, nessuna cosa, nè in dio adirato : così succedetà allota. Che Cielo, nè in Terra esset poteva sua amicosa poi succeda a giorni nostri là dove ca : Habitavit prosugus in Terra: ib. 16. Cristo non regna, io non ardisco rise-risto. Certo è, che dove non è amici-trovò, dove non paventasse. Vedeva il zia di Dio, poco fieure fono le paren- mifero i giumenti de campi, vedeva le tele, e molto infide le amicizie umane: fiere delle felve ; e remendo che a lui perchè è primo principio, che Iddio si non si avventassero, suggiva, e trema-

temendo, che sopra di lui non facessero a fondo, e non aver compassione di voi? lassu non venissero, si nascondeva, e naeciosa; Nuvola non passa, che non tremava e perchè è decreto del Cielo sia tremenda; e qual regione è quella, scritto nel 17. della Sapienza, che : Ti- a cui tutto il Cielo è inimico ? Voi Pomida fit nequitia ; & femper prafumat fe- poli fiete, che temete fempre di cento. va perturbata consciuntia : 10. Che fof- e mille cose ; e a chi ricorrere non pettofa fempre, e timida fia la malvag- avere; nè luogo di ficurezza trovate; gità , e la rea coscienza aspetti sempre Voi vivete di contrabando nel Mondo : cose orrende ¿ percio è , che l'empio e il Mondo tutto arde di vendetta con-Caino, non trovando nel Mondo, ne tro di voi. Che vita è questa ? vivere luogo , nè tempo ficuro , fuggi fempre , l'afciò agl'inimici di Dio suoi successori : tutto insieme : Voi tali siete, che Iddio Diffimulate pur quanto volete, o gente Creatore, Iddio Redentore, Iddio Padella grande inimicizia, che non dish- dre, Iddio Padione del Mondo, è vodate di nessuno: Voi temete ancor de' sionevole, e in un quanto orrendo sia cibi della voltra tavola : Voi sospettate lo stato vostro ; stato d'inimicizie celein questa, or in quell'altra villa vi riti- perazioni in vita, e in morte ? Ciò a rate : Voi tremate all'ombra folo d'un me basta per tivoltare in contratio il terdi que' ranti pericoli, de' quali è si piena mone; e a quegli amici di Dio, che la vita umana : Voi finalmente impalli- qui mi afcoltano , dire ciò , che difdite al folo nome di morte, e utlate nel le l'Angelo al giusto Lot : Surge d'e. vostro cuore ogn'or, che vi ricordate, falva animam tuam : neli respicere poli che ogni giorno, ogni momento può el lergum : nec fles in omni circa regione, fer l'ulumo del voltro vivere : ed ave- ne & tu fimul pereat : Gen. 19. 15. Fugte ragione di così tremare, perchè i col· gite, o giulti, e nella voltra fuga non pi maggiori della vostra inimicizia non fi vi rivoltate mai , per non contaminarricevono in questa, ma nell'altra vita : | vi in mirare queste nefande Regioni : cioè, nel campo proprio della vendetta Regioni tutte destinate all'imminente diretta, e allora faprete qual inimico fia incendio de' Popoli, non degni di al-Iddio. Ma fra tanto perché ranto fuggire, preché ranto remate? Gli amici di Dio poli, che in tutto il Mondo, altro luonon paticono di quelli tremori, di quelli go più proptio non hanno, che l'Inspaventi . O miseri , chi può conoscervi l'ecno .

rovina, fuggiva, e tremava: vedeva i Alle vostre Case, alle vostre Ville, alle Cieli, vedeva le nuvole, e temendo, vostre Terre non nasce Sole, che non sia che fuoco, e felmini contro di lui di adirato, non forge Stella, che non fia mia dispetto di tutte le creature, e da tute tremò : e fuga , e tremore per eredità to l'universo essere mal visto ? e per die mulerere mai tanto, che non fi ricono- firo dichiarato inimico : e che più die fca il voftro Carattere. Voi non vi fi- a può per concepire, quanto compafancor dell' aria della voftra cafa, ed ora fti, e terrene : ftaro di timori, e dif-



#### QUESTIONE XIL

Portate Deum in corpore veftro . 1. ad Cor. cap. 6. num. 20.

Quali siano quelli, che portano Iddio nel lor corpo.



Ra unte le Favole più ca- j adunque, che per tutto vado cercando zano a dire , che ello fu Uomo di tanta forza, che

non dubitò di prendere il Cielo, recarfelo in collo, e valentemente portarlo. E' mirabile senza fallo la liberta de Poeti, che dir possono impunemente ciò, che vogliono, e di un Re della Mausitania, peritiffimo Aftiologo, ratto formarne un portatore di Aftri, e di Cieli. Ma noi, che diremo delle parole fante di Paolo Apostolo, Dottor delle genti? Egli vuole, che noi tutti portiamo Iddio nel nostro corpo: Portate Deum in corpore vestro . Chi v' è , che tanto polia fra noi., o Apoltolo fanto ? e come si fa a portare sulla persona quello, che come dice Isaja : Mensus est pugillo aquas , & calos palmo ponderavit ; appendit tribus digitis molem terre ; & libravit montes, & colles in statera . 40. 12. con uno aprir di pugno, misura tutti i mari ; con uno stender di palmo, pesa tutti i Cieli ; con tre dita sostiene in aria tutta la macchina della Terra, e Colli , e Monti bilancia fulla stadeta, e nem terreni, ita portemus imaginem culene' loro knoghi gli dilpone . Non è que fis . 1. Cor. 15. 49. e siccome una volsto peso da noi , o Paolo: A noi tocca ta nelle nostre umane sembianze portamdi ciler da Dio sostenuti , e portati per mo la similitudine, e l'immagine del nonon cadere, e non disfarci in nulla : stro Padre terreno; così ora in altre far-Iddio non ha bilogno di effere portato tezze portiamo attorno, e facciamo a tutin collo da noi . Così dico io , che po- ri vedere la fimilitudine , e l'immagine co intendo la mente degli Apostoli; ma del nostro Padre celeste. Questa, per v' è , chi l' intende , e nella Cristianità mio avviso , è la mente dell' Apostolo non mancan di quell' Anime eroiche, nelle citate parole; perchè questo, enon che sappian portare Iddio in se, mo altro esser può il portare Iddio nella perfirarlo a tutti , e dire : Questo è il no- sona , nelle membra, ne sensi esteriori, stro Peso , perchè questo è il nostro A e in tutte le nostre corporee operazio-

Lez, del P. Zucconi Tomo V.

prisciole, non è certamen- notizie, ed erudizioni delle Classi più te l' ultima quella di Atlan- legnalate degli Uomini : non devo late, di cui i Poeti si avan- sciare addietro la Generazione di questi nuovi Evangelici Atlanti, degni di tutta l' offervazione , e memoria; e percio il lor genio, i loro costumi, e caratteri faranno il Tema della Lezione prefente;

e incominciamo.

Portate Deum in corpore veftre . le non trovo modo di spiegare queste sante parole dell' Apostolo, se non le spiego alla nostrale, e non dico, che Paolo . dicendo: Portate Dio nel voltro corpo, vuol dire: Fratelli, Sorelle, i vostri portamenti non sian più portamenti umani, sian portamenti divini; non sian portamenti di figliuoli degli Uomini . han portamenti di figlinoli di Dio; perchè voi non fiete figliuoli di una fola generazione: siete figlissoli di generazione umana, ma fiete figliuoli ancora di rigenerazione divina. Per la prima generazione voi fiete figlinoli di Adamo : per la seconda siete figliuoli di Dio . Portatevi adunque non più, come figliuoli di Adamo, ma come figliuoli di Cristo Gesu : Et sicut portavimus imagimore : Pondus meum, Amor meus. lo ni . Supposta questa non impropria ipie-

gazione of Testo, quali fono i porta più di quel, che egli è : e perchè almenti, cel eperazioni del Figliuoli di cuni vogliono comparir di gran Nafei-Dio ? I Figlinoli di Signori , e Princi ta , ed altri di gran Dottrina ; alcuni pi Grandi , kono di portamenti alti , e di gran Prudenza , ed altri di gran Vatoftenuti , petchè elli beri fanno di chi lore ; e molti ancora di gran volto ; sono Figliuoli, e di qual Padre portino per ciò è; che ciascuno prende il ca-la somiglianza, e l'immagine. Perral ta-rattere di quel, che vuole esser vuole esser credu-gione molto più alti e sostenui esser lo, e adatta tutte le maniere, e pordovrebbero i potramenti de' Figlinoli di tamenti fuoi a quel Personaggio , che Dio : perchè essi ben sanno , quanro vuole rappresentare nella Scena di que-Iddio lor Padre sia superiore a tutte le sto Mondo . Così sanno i Fissiuoli depotenze umane, e angeliche; e la ve- gli Uomini; ma per quest' istesso, che nerazione, che si deve a chi porta la così fanno gl'ingannati Figliuoli degli somiglianza, e l'immagine dell'onni Uomini, gl'illuminati Figliuoli di Dio potente Signore. E pure a bene offer- fi ridono di tutte queste Scene, e comvare questi nobili, eterei Figliuoli, che parle del Secolo, e riferbando a far la portano Iddio nella lor persona, come lor compatsa ad altro tempo pitt pro-vuole San Paolo; non v'è forse in Ter-prio, quando non saran più estuli di ra, chi sia di portamenti più dimessi, questa lagrimosa Valle, amano ora con più modesti, più riservati di loto. Tron- Gesù loto Fratello, Maestro, e Duce, fiezze, burbanze, orgogli, e superbie portar l'immagine di Dio in povere sì, non nascon, nè entran mai nella lor ma fante maniere di portamenti, e di Terra ; ma fe in Terra fi trova piace vita . Quella è la prima ragione , per cevolezza , umilità , condeferndenza , e cui effi, effendo di si alta generazione; maniere affaibli , e cortefi , effe tutte fi non vogliono in fe altra grandezza , veggono ne' portamenti di tali fublimif che quella di effer poveri e umili fefimi Figliuoli. Or perchè andamenti sì guaci del Crocefisso Signore de Cieli. volgari, e caratteri di sì poca comparfa ? Molte sono di ciò le ragioni , ma l' immagine di Dio ; e questo è il pripoi le ridurremo a due ; la prima è , mo lor catattere , non aver nessun cache essi sono Figliuoli, e insieme Fra- rattere di gran comparsa, o di molta telli d' uno , che siccome noi portar scena. dobbiamo Iddio, così egli prese a por- La seconda ragione dell' umile portarar d' Uomo in Terra ; onde per istru-zione, ed esempio di tutti i suoi mi-sione , ed esempio di tutti i suoi mi-sione per esempio di tutti i suoi minori Fratelli, diffe: Discite a me , quia del giusto Seth : per ampliationem vomitis sum, & humilis terde. Matth. 11. cis, & significationis, dalla Scrittura vien 19. linparate da une l'umiltà di cuore, appellaro Figliuolo di Dio: e perché esda me appendete la mansuetadine de lo ambulavis cum Deo, Gen. 1. 22. Camportamenti, e del tratto: così diss'egli, minò sempre là, dove Iddio lo guidaed o quanto v' è da imparare da lui ! va , e conduceva ; perciò fu , che un Egli era natural Figlinolo di Dio: ma giorno, camminando egli con Dio, che perchè effendo Figlinolo di Dio, pre- lo guidava, e conduceva, Iddio lo preio aveva a portar l' Uorno ; perciò fe , e portollo nel Paradifo terreffre volendo comparire più tosto Uomo, dove ora egli si prepara a comparire di che Iddio, coprì i fulgori della fua Di nuovo, ma a comparire più che Uovinità, e si tenne sempre dentro le nmi- mo, per far petto all' Anticristo negli ulli , e basse maniere della sua Umanità i timi giorni del Mondo: Ambulavit He-Non è maraviglia pet tanto, se agliadot- noch cum Deo, & non apparuit ; quia tivi Figliuoli di Dio più piace l' esem- tulit eum Deut : ibid. 24. San Paolo ci pio del lor divino maggior Fratello , raccomanda portare Iddio nel nostro corche l'esempio di rutti i Figliuoli de po se questa Scrittura dice, che Iddio gli Uomini . Il Mondo tutto è pieno portò Enoc in Paradifo . Bel portare di comparfe ; ogn' uno vuol comparire iddio , se il portare iddio altro non

Mondo migliote, suor di tutto il Mon- no, che comparire Figliuoli di rea nado dell'apparenze! Non tutti i Figino- fcita, e di natura condannata, I Figlinoli di Dio ion portati al Paradiso terrestre : li di Dio vestono secondo le mode . e Tutti nondimeno fono portati da quel le ufanze del Mondo nuovo, riformaro Dio, che portano, in un Mondo nuovo ; in un Mondo , dove rivestire si possano e comparire altri Uomini da que' che naquero . Nascemmo tutti Figliuoli d'Adamo , e come Figliuoli d'Adamo perduta l'innocenza, perduta la fomi- della Sapienza, e secondo tutte le idee glianza di Dio, nascemmo spogliati di della mente eterna, ben dimostrano a gloria, privati di Regno, e rei di catutti che sia portare Iddio nel como tena. Non soffri questa nostra infelicisfima naicita quello, che ptele a portar l'Uomo, e coll'Uomo il Mondo tutto, e che fece? Apprestò, nel suo sangue, nuova nascira all' Uomo ; sece nuovo portan Cristo Gesù, perchè in tutti gli Mondo del Mondo antico; di un Mondo pieno d'ignoranze, di errori, e di peccati, fece un Mondo pieno di Sagra-menti, di Grazia, e di Sapienza, e in sì fatto Mondo , come soffrit si può la comparía del Mondo antico, e della noftra prima infelicissima nascita? Non la soffrono certamente quelli, che si ticor- tà, l'aria, il coloriro, e il volto di Gedano d'effer rinati Figlittoli di Dio: effi su Crifto Figlituolo di Dio; onde se quelsi rivestono, essi si rinnovano, essi si li fra le loro pompe, altri non sono, ricordano d'essere con Enoc trasseriti che Uomini terreni ; questi fra le loro in un Mondo nuovo, in nuovo Paradifo, e perciò? e perciò fan quel, che vuole, che si faccia S.Paolo, che scrive a mini tutti celesti . Così esti porrano Id-Colossens, e dice a tutti i Rigenerati: dio in Terra; e il lor Carattere altro Expoliantes veterem hominem cum actibus non è, che non aver più nulla di Unfuis, & wovum induentes: 3.9. Spogliare- mo, ma effer tutti di Dio. O eccelfo vi dell'Uomo antico , riveftitevi dell' Gesù , qual Mondo dal Mondo antico Uomo nuovo, uícite dal Mondo antico formato avete; e come col prender la del peccato, entrate nel Mondo nuovo nostra Umanità, portato avete l'Uomo della Grazia: e quivi quali in nuovo dalla Terra in Cielo! Ma questi due Paradifo, con Enoc prendete nuovo vol primi Caratteri, benchè fian degni d' to, nuovi portamenti, nuovi coftumi, e offervazione, e di maraviglia, fono Catutta la soniglianza di quello, da cui a ratteri nondimeno più tosto negativi; Dio fiete stari rigenerati. Ciò accoltano, che positivi; petchè il primo consiste in ciò fanno que buoni, che noi offervia- effere Uomini di poca comparfa; il femo ; e ò quanto da tutti i Figliuoli de- condo consiste in essere Uomini , che gli Uomini fi distinguono! I Figliuoli de poco o nulla ritengono della nascira i gli Uomini vestono secondo le usanze, e della natura umana. Per il prino, esti secondo le mode del Mondo antico ; e dichiarano di essere usciri dal Mondo in-perche il Mondo antico è tutto impassa-vesterato; per il secondo dichiarano di to In fermento malitia . 1. Cor. 5. 8. Di effere usciti ancora da se medesimi , e malvaggio fetmento; perciò, esti vesten- dell'Uomo vecchio esser affatto spoglia-do secondo le usanze antiche, vestono ti. Veggiamo ora due altri Caratteri as fecondo tutte le invenzioni della vanità, fai più belli de primi . San Paolo , c'iro

è che effer da Dio porrato ad altro, dendo di ben compatire, altro non fanda Cristo; e perchè il Mondo nuovo riformato da Cristo, è tutto impastato In azymis finceritatis, & veritatis: ib. In azimo fincerissimo di verità; perciò essi vestendo secondo tutte le invenzioni Quelli portano Adamo nel lor corpo . perchè in tutti gli atti altro non fan comparire, che la nascita antica, e la condannata natura ; e questi nel corpo atti loro, altro non fan comparite, che la nuova nascita, e la rigenerazione celeste. Quelli vivono secondo il Mondo caduro ; questi secondo il Mondo risorto. In quelli sempre più fiorisce l'umanità; in questi l'ilmanità sempre più spatifce, e sempre più apparisce la Diviniloro fommissioni altti Uomini non sono, che Uomini di nuovo Mondo, Uosecondo tutte l'idee della lascivia, e cre più d'ogn' altro Apostolo, tratto dell'

istituto, dell'idea . e de'portamenti del | ferentes , ut & vita Jefu manifesteur it Mondo riformato da Ctillo Redentore, corporibus vestris : 4. 10. I predestinari dice , che gli eletti furono da Dio pre- adunque per questa configurazione , che destinati ad esfer conformi all' immagine fanno? Leggono la vita di Gesù Cristo. dell' unigenito suo Figlisolo naturale : descritta nell' Evangelio; contemplano Quos prescivit, & pradestinavit conformes fieri imagines Filii fui. Rom.8. 29. In queste parole ciascun vede , con quanta tenerezza di amore regolata fosse ab eterno con tal conformità la nostra pre-1 destinazione ; affinchè i Figliuoli adottivi , fimili foffero al Figlinol naturale; e quanto più fimili firendellero, rantomeelio comparifero in quella Gloria, a cui furono predestinati, ed eletti. Or perchè l'unigenito eterno Figlinolo Gesti Cristo, ha due nature, divina l'una, e l'altra umana i e perchè secondo la natura divina, eft cander lucis averna, (peculum fene masula Dei majeftatis , & imago bonitatis illins : Sap. 7. 26. è candor della luce, specchio della maestà, e immagine l della bont i dell'eterno altiflimo suo Padre ; ma secondo la natura umana su specchio di dolori, e imagine esemplare d'Uomo percosso, e umiliato: perciò gli eletti Figlinoli di Dio , per configurarli secondo la loro predeftinazione a questa doppia immagine di Gesti Cristo, the fanno? Effi precurano non folo di effere nella vita , Uomini celefti ; ma per quanto pollono, procurano ancora di effere Uomini Teandrici, cioè, Uo mini Iddi, come Uomo Dio fu Gesu Cri-Ro; affinche Iddio Padre raffigurar pofla in effi il bello, e l'ammirabile dell'umano, e del divino Unigenito fuo Figliuolo; e per arrivare a fare in fe questa copia di quel gran Prototipo, chi può riferire le loro idee, i loro efercizi, e affetti? Il foprallegato ammirabile S. Paolo. per dar l'iffrazione a tutti della prima parte della fuddetta conformità degli eletri a Cristo Gesti, scrive la sua seconda a ma lettera vi diffi, che portiate Iddio in Crifto, e di effer con mi crocefiffo? corpore veftre, nel vostro corpo. Ora fe faper volete, come fi fa a portare Iddio nel corpo, vi dico, che nel vostro corpo portar dovete la mortificazione, la pachè così nell'immagine del Figliuolo, conformità riesce molto penosa, maque-

que portamenti in carne morrale; lo mirano in Croce coperto di ferite, e dolari; e con quanto studio i Figliuoli degli Uomini vanno in se ricoprendo tutte s' idee della disordinata natura; con altrettanto studio i Figlinoli di Dio vanno in se ricopiando tutte l'idee della natura riformatrice del Mondo caduto; e contemplando il Crocefisso con quei colori di Uomo mortificato, e languente, van configurando a quello il lor volto, la lor periona, la lor vita in modo, che nulla in effi rimanga, che mortificato, e uniliato non lia; e le arrivar non pofiono a quella conformità, alla quale arrivo S. Paolo, che di sè potè dire : Ego figmata Domini felu in corpore mee porto: ad Gal.6.17-godono almeno, quando incontrano amarezze; quando patricon doloris quando veggon languenti le membra, e crocefissa tutta la loro umanità. Questo è il lor godimento; e questo infolito godimento di patire , è appunto il terzo lor Carattere; che quanto gli diftingue da Figliuoli degli Uomini, tanto gli afsomiglia al Figliuolo di Dio. O in quali maniere, e per quali vie convien porrare Iddio, e a Dio piacere, se ciò altro non è, che portar la Croce di Crifto . e con Crifto effer crocefifo ? Ma, o quanto è bello ancora, effer crocefisso col Fighuolo di Dio! A noi pela, è vere, la Croce di Crifto; ma molto più a Cristo pesarono i nostri peccari. Glorioso a noi è portar quel pelo adorato ; ma obbrobriofo a lui fu il portare il vergognoso pelo delle nostre iniquità. Se per tanto iniquitates nostras ip/e portavit: If. 13. 11. Fratelli, Sorelle, chi di noi può Corinti, e dice : Fratelli, nella mia pri- rienfare di portare la Croce gloriofa di

Molso diverso, ma non men bello, è l'ultimo Carattere de' Figliuoli di Dio. Essi devon conformarsi a Gesti Cristo . come Uomo; ma devon conformarfi anzienza, e la Croce di Crifto Gesù; per- cora a Gesù Crifto, come Dio: quella porterete Iddio 140 Padre : Semper mer fa riefce molto difficile : perche fe quelrife ationem Jefu in corpore veftra circum la confilte tutta nel patire, questa confiste tutta nel fare ; e chi può far tanto , immagine del loro altissimo Esemplare ! che arrivi alla fimiglianza del Verbo di- Essi non veggono, è vero, contemplavino, della Sapienza increata, e di quel- no nondimeno Iddio nel suo unico Filo , che fu ab eterno generato fra i lu- gliuolo Gesti Cristo; e nella Dottrina, mi , e fplendori de' Santi ? Ma che è nell' Evangelio , nell' esempio di lui fatdifficile a chi vive nel Mondo riforma- ro Uomo, apprendono le leggi, le mato dalla Grazia di Cristo Gesu ? Dice niere , i modi tutti da lui inlegnati ; e San Giovanni , che i Santi in Cielo , la Sapienza artefice di tutte le bellezze tutti fon fimili a Dio, perchè tutti lo ererne, non trovando in effi veruna opveggono; e perchè tutti lo veggono, posizione, da loro un tal colorito, un ratti a lui si configurano: Charissimi, tal volto, un tale spirito, e tanta sanune sumus Filii Dei, & nondum oppa- nità, che chiunque vede essi, vede Id-ruit quid erimus. Scimus quoniam cum dio operare nelle sembianze umane coapparuerit similes ei erimus , quoniam vi- me nelle sembianze umane operava in debimus eum sicuti est . Epist. t. 3. 2. Ma Gesu Cristo Figliuolo di Dio ; ed alloi Figlinoti di Dio in Terra . come pof- ra è , che essi compariscono come Uofon fare questa configurazione a quel , mini , che non sono più Uomini ; perche non veggono ? e pur si fa ; e que- chè in tutti i loro portamenti fan comflo è il più luminoso carattere de' Pre- parire Iddio con tanta vivezza, che Iddestinati Figliuoli in Terra . In Cielo , dio istesso allora dice di essi : Ego di-i Santi veggono ; e la Visione beatis : xi : Dii essi , O Filii excelsi omnes . ca è quella , che in essi ricopia tutte le Plalm. 81. 6. Voi non siete più Uemidivine bellezze, e simili a Dio gli ren- ni , siete Iddii , perchè siete miei Figlide ; in Terra , alla Visione supplisce la noli , e Figliuoli a me similissimi . O partecipazione della divina Natura ; e bel vedere , non più Figliuoli , e Figli-perchè questa partecipazione altro non luole degli Uomini , ma Figliuoli , e è, che la Grazia, che Gesù Crifto ci Figliuole di Dio in Terra! E se il Mon-ha meritara: perciò la Grazia è quel- do riformato da Cristo, pieno sosse di tala, colla quale, come parla San Pie- li Figliuoli, o quanto felice, quanto beatro : Efficimur divina confortes natura . to Mondo farebbe il nostro Mondo! Ma 2. 4. ci rende non folamente fimili; ma perche fi ama di effer più tofto Figliuopartecipi ancora, e conforti con Gesti li degli Uomini, che Figliuoli di Dio, Cristo della divina Natura. Ond'è, che perciò il Mondo è quel Mondo, ch' è i Predestinati Figliuoli, lasciando in se pieno di disordini, di desormità, di pecoperare la Grazia, anzi alla Grazia coo-casi, e noi siamo quei, che siamo, Fe-gerando, sempre più si formano; ed deli di Cristo: ma non sò, quanto a Crio quanto si configurano all' idea , all' sto conformi.



# QUESTIONE

Vos ex Patre Diabolo estis. Jo. cap. 8. num. 44.

Quali siano i Figliuoli del Diavolo; e che sia avere un Padre sì fatto?



lo , venuto fosse in Terra a offervazione . far popolazione ; e che tta

do ; ma vedere Case , e Ville , e Cit- cioè , da quello , che per sar suggire tà , e Provincie popolate da Gente in- ogn' uno , basta sol nominarlo , e dir fernale , questo è un orror tutto insoli- Diavolo ; non è disgrazia nò , ma è dis to, che ha ancor dell' incredibile; e perazione; pereliè è difgrazia voluta, pure Gesù Salvatore, è quello, che col- è difgrazia cercata, e cercata con tur-In fua fapienza feopri questa verità oc-culta quando a un branco di Scribi, mini, che eller non vogliono Figituo-e Farties, che quasi Serpenti nafcolti gli i di Dio. O fommo iddojo, e quasi stavan d'attorno, per documento de' Po- mai son quelli, che nati bene fra gli fteri , diffe : Vox ex Patre , ex Patre Uomini , nati talvolta di nobile , di ric-Diabele offic: Yoi Dottori della Sina-goga, non fiete Figilioni di Abramo nò, feere, ed effer Figilioni di Inferno? qua-ma del Diavolo, e San Giovanni, per li mai ion quelli ? Afottim pure quelli, far fispere, che quella razza Diabolica, e imparino la loro no offervata origi-dal Popolo antico e rapropogata anco. ra nel nuovo, nella sua prima Epistola, tera, in due parole, da suo pari spiega dice: Carissimi, io vi ho mostrato il tutta questa tremenda Genealogia, e Carattere, onde voi in Cristianità co-dice: Qui fatti peccatum, e Xilabolo si si. Castiere e onde voi in Critishita co dice: 220 jain precation, extraone of green confere possible in Figliano de Diavolo, quantima de initia Diabelas precata. 1,3,8, e diffingueri de Figlianol di Dio: /n Chi è, chi è Figlianol del Diavolo, o bec monifgli funt Filli Dio i, o Filli Diavolo i, o bec monifgli funt Filli Dio i, o Filli Diavolo Diabeli. 3, 30, Non è Favola adunque, è ogn' un , che pecca perché il Diavolo è Fede divina , che da Gente infernale yolo è il primo precatore del Mondo. fia abitata una gran parte della nostra Mirabil dottrina : e chi intende questa Terra . O Gente non bella , io temo Cansale , che se è vera , vera sarà andei offervate in voi i volfit caratteri, coi quella confeguenza i Il Diavolo è che fiparenta polfano il Sole. Ma giac il primo percatore i dinque chi pecca, che nella Lezione pulfata offervatumo i è Figliano del Diavolo. Ma che confenuntio il monitori il monitori di proprio del pro fe effa ci farà con mageiro forza prega- del peccatori? O quanto, o quanto la re, e dire: Peni fentle Spiritus: O che fare l' e che altro è quel, che la Spirito lantifimo, che per quelti gior- tutto in quella formidabil discendenza, ni di Pentecoste, rinnovaste colla vo- fuor che il peccato; se il peccato è quelftra venuta il Mondo, e faceste la ri-lo, che se comune a i Figliuoli l' origigenerazione dell' Uomo, come Padre ne del Padre? Il Diavolo in Ciclo, pri-

Hi mai creduto avrebbe, che de' Poveti; riceveteci tutti per vostri il Demonio caduto dal Cie- Figliuoli; e incominciamo la spaventosa

Vos ex Patre Diabolo estis. Gran difi Figliuoli degli Uomini , grazia è certamente nafecre di Padre non pochi fiano i Figliuoli reo, e condannato da Tribunali di Giudel Diavolo ? Molte fon l' otride cofe, fizia al patibolo : ma nafecre dal primo che per tutto s' incontrano nel Mon-condannato al fupplizio fempiterno ,

ma di peccare, non era Diavolo, era riescono si bene in questa parte, che Luc fero, Angelo primo in bellezza; per la fimiglianza più, che per l'origipeccò egli, e ratto di Lucifero diventò ne, appellati sono da chi sà, Fig'iuoli Diavolo L' Uomo in Terra, prima di del Diavolo. Iddio Creatore impresse Scuola, la specie Angelica sia immulti- loro operazioni, che aggiungono alla paplicabile, il Diavolo nondimeno pecca- terna immagine? Nel terzo libro de'Retore, col peccato, moltiplica la specie gi si legge che Jezabelle Donna inserde Diavoli in Terra. Quella è la profonda caussel de S. Giovanni: Journam ab buon Uomo detto Nabot, lo sece chia initio Diabolus peccat : perche il Diavo- mare in giudizio; e per farlo condannalo è primo peccatore; perciò; Qui facit re alla morte, mandò contro di lui, peccaium, ex Diabolo est. Chi pecca, da due fassi testimoni, che attestassero d'a-lui discende; perche siccome Iddio col-vere udito Nabot bestemmiare il nome la Grazia fantificante, comunica a Fi- di Dio, e del Re. La Scrittura, che gliuoli degli Uomini la fua natura divi- ciò riferifce, non dice il nome proprio na ; così il Diavolo col peccato a' Fi- de'due falsi testimoni, ma da loro il nogliuoli degli Uomini, comunica la sua me di Figliuoli del Diavolo, e di più natura infernale; e siccome quelli sono ancoral, di Uomini Diabolici: Addullis deificati colla Grazia , così questi sono duobus filiis Diaboli, secerunt eos sedere disumanati col peccato; e perchè molte, contra Naboth: At illi, ut Viri Diabolici, e varie (ono le specie de peccati, perciò dixerunt &c. 3. Reg. 21.13. Grande, e vari, e innumerabili fono i peccatori, che nella loro divertità tutti convengono in effer Figliuoli dell'ifteffo condannato, e tenebrolo Padre. Peccatori, voi sfoggiare a tutro potere : voi fate i grandi : voi fra gli Uomini fiete i prii d'Uomini diabolici ? La ragione di ciò altieri , e superbi ; perchè la superbia è la prima origine della voftra numerofiffima stirpe : Ma per verità non avere ragione di tanto insuperbire. La vostra origine, il nome della vostra famiglia, la discendenza da Satanasso, non sembra, che fian cofe da fatne vanto. Se per tanto fiere quelli, che fiete, fiate almeno più rifervati; perchè effer di stirpe sì disonorata, ed esser tanto superbi, non è cosa soffribile, nè da Dio, nè dagli

Ma dopo l'origine, e il nome; per l dir di voi qualche cofa più distinta, qual'è il primo Carattere di questi strani Figliuoli? Non tutti i Figliuoli, ne'loro costumi e portamenti sono simili a i

Uomini.

peccare, è solo Figliuolo degli Uomini : nell' Uomo la sua immagine; e lasciò; pecca, eratto diventa Figliuolo del Dia- che l'Uomo da se colle sue operazioni, volo ; e perchè ? perchè il Diavolo col aggiungesse all'immagine la simiglianza ; peccato gli comunica l'origine sua : l' Il Demonio, ne peccatori imprime, coorigine non di Lucifero no, ma di Diavo me Padre, la fua immagine: ma i peccalo, e benche lecondo una grande, e riverita tori Figliuoli, come si portano; e colle non folita espressione di parole! Par che baftaffe dire : Figliuoli del Diavolo; perchè adunque lo Spirito Santo si rifervato, e breve nel parlare, a i Figlinoli del Diavolo, aggiunge ancora l'appellazione fe io non erro, fu, che per esprimere la fimiglianza, che corre fra gli Uomini peccatori, e i Demoni, non basta dire Figliuoli del Diavolo : ma era neceffario aggiungere Uomini Diabolici, cioè Uomini, che (cambiar fi possono co' Diavoli : Uomini , che son Diavoli in carne. Il Diavolo è Padre della bugia; e quelli differo, e giurarono la bugia: Il nome di Diavolo fignifica accufare, e nell' Apocalissi è chiamato Accufator fratrum: 12.10. e quelli accufarono, e in uno calunniarono l'innocente Nabot: Il Diavolo foffrir non può nè giusti, nè giustizia in Terra; e quelli fecero, che lapidato fusse quel giusto, empiamente accutato. Il Diavolo finalmente è iniloro genitori ; ed Esaù ben mostrò ad mico di Dio, e i peccatori tutti, che Ifac, quanto a un genitore fanto possa sono ? Non sono certamente amici di riuscir dissimile un Figliuolo scelerato . Dio : ma l'offendono ogn'or , che tor-Questi nondimeno, de'quali parliamo, na loro l'offenderlo; e qual fimiglianza magal fotterranco lor Padre; e si assonigliamo Carattere : Carattere si espressivo , che non dicetroppo, chi dice che essi non folamente son figliuoli d'Inferno, masono ancora Uomini diabolici, cioè Diavoli in carne : Emulateli dunque voi, o Figliuoli celefti, e procurate di ranto rafsomigliare il Padre de'lumi, che se il Mondo, fe il Sole con ilpavento vede in quelli Uomini diabolici ; vegga in voi, e si rallegri vedere Uomini divini, che fan sì, che la Terra non fia tutto un'

Inferno. Non è piccola adunque la fomiglianza, che questi deformi figlipoli han con il lor Padre, se essi per simiglianza arrivano ad essere detti Uomini diabolici : Ma la fimiglianza non è rutto il Carattere della lor qualità, perchè effi dal lor Padre non hanno folamente l'origine, hanno ancora l'educazione, e la icuola. Onde siccome la simiglianza è quella, che scuopre l'origine; così le massime, I principi, gli affiomi fon quelli, che scuorrono l'educazione, la scuola, e il partito di ciascuno. Chi segnita i dettati di Platone, si dice Platonico; chi feguita i dettati di Aristotile , si dice Aristorelico: chi milita sotto questa, o quella bandiera, si dice Cesariano, o Pompejano, e che so io? Se per tanto, dopo la nascita, e l'educazione, la disciplina è quella, che dà il Carattere a' ciascuno: e l'Anticristo, come nell' Apocaliffi fi legge, a quelli, che leguiranno la fua dottrina, e bandiera, per diflinzione maggiore darà il Carattere del tuo nome impresso nella loro destra mano, o nella fronte di effi : Et facies pufilles & magnos habere Charatterem fui nominis in manu dextera, aut in frontibus /wis: 13.16. Qual'e il fecondo Carattere de Figliuoli infernali : essi poco si distinguono dal lor Padre, per la siniglianza; ma come si distinguono poiper la dottrina, e per la condotta ? San che i suoi lumi, le sue dottrine sian tut-

maggiore può avere un Figliuolo con fuo Giacomo nella fua circolare dice; che Padre ? Questi surono due solamente, nel Mondo corre una certa Sapienza, ma in in quei due solamente su espresso che non è Saplenza celeste: ma: est Sail Catattere di tutti. Figliuoli di Dio, pientia terrena, animalis, diabelica: 3. voi non arrivate, ne arrivar potete a 15. è Sapienza terrena, bestiale, e diatanto affomigliarvi al Padre voltro ce-bolica; e Gesù Crifto per sar sapere da lefte, quanto questi tutti si assomigliano quale scuola venga; che venga a fare; e da chi si studi una tal Sapienza ? in no tanto, che la fimiglianza è il lor pri- Parabola dice, che un buon Padrone, feminato aveva ottimo grano nel fuo campo, e ne sperava non ordinaria raccolta; ma quando il grano incominciava a biondeggiare, il campo fu trovato pieno di zizania, di lappole, e loglio. Corsero i Contadini a riserire la mala riuscita della femenza al Padrone, e differo : Domine , nonne bonum femen feminafti in agro tuo? unde ergo habet zizania? Matt. 13. 27. Signore, non avete voi feminato ottimo grano nel voltro campo ? come adunque fiorisce in esso una messe sì pervería? Il Savio Padrone rispose: Non vi maravigliate: Inimicus homo hoc fecit: ib. 28. Questa è opera tutta di un'Uomo, che è inimico di ogni buona raccolta. Questa è la Parabola Evangelica. dalla quale non vi è poco da imparare . Il Regno di Cristo, cioè, il Campo della Chiefa universale, è tutto seminato di Sapienza, di verità eterne, e di quell' Evangelio, che fecondo Zaccaria Profeta, altro non è, che Frumentum electorum , & vinum germinans virgines : 2. 17. Sementa di predeffinati, e vendemia di Vergini, di Martiri, di Confessori, e di Anime prime. E che di raccolta sperar non fi può da un campo si feconde, e si ben seminato? Ma che è quel, che avviene, e che nella fua Parabola fignificar volle il Redentore? Ogni cosa nel Regno di Cristo, verdeggiar dovrebbe di celefte dottrina : ogni cola fiorire di Sapienza eterna; nè zizania mai comparire là dove il Verbo istesso Divino attestò : / ater meus agricola est: Jo: 15. 1. Il mio Padre, che è Padre di lumi, è coltivatore di quello mio campo feminato tutto d'Evangelio; e pure quanti errori, quante Erefie, e quanti fon quelli, che offilmente entrano nel campo, e nulla di bello vi lasciano! Piange la Chiesa, che lacerato fia il fuo Manto di eterei fiori, e fritti contello. Piange la Fede,

gono le virtù, che il lor coro ogni gior-no sia minore in Terra; e ad esse, quasi statuti della consustone, e de' disordini in paele straniere; convenga andar sco- infernali ? Voi fate i galanti; ma qual nosciute, e raminghe in Cristianità : e galanteria è la vostra, se altro non è, qual fu quell' mimiens homo, che femi- che lascivia, e dissolurezza vestita a comnò ranta zizzania nell' incomparabile parfa ? Voi vi fate vanto di grande spi-Regno di Cristo : Nell' Apocalisse è rito ; ma qual altro è il vostro spirito . scritto, che il Dragone caduto dal Cie- che spirito d'inimicizia con tutto il buolo si avventò al Figliuolo della gran Ma no, e il bello della Chiesa Sposa di Cri-dre, per divorario; ma non potendo sto; e di tutte le vittu seminate con tant' also arrivare. Abiit facere prelium tanto studio dall'Evangelio in Cristianicum reliquis de semine eins . 12. 17. fi tà ? Quefta è tutta la vostra educaziopose a far guerra a tutri quelli , che ne , tutta la vostra riuscita , per cui ceescono dalla celeste discendenza; e per lebri vi rendere, e Uomini nominari in far più arroce la guerra : Habens iram tutto l'Inferno. Ma quefto che altro è . magnam, mist ex ore suo aquam tam-che quell' Inimicus, inimicus bomo, che quam slamen: ibi. 12. ardendo di suro-dice Cristo; ciò è, quegli Uomini, che re, e di vendetta, versò dalla peftilen- fenza che nelliun fe ne avvegga, danno te sua bocca un fiume di velenossissima il guasto a tutta la messe del gran Padre acqua, ecorrer la fece per tutta la Ter-ta. Noi non veggiamo questo non fa-dalla sussirea cuola delle nenebre : Fivoloso Acheronte, scorrer per la Terra; gliuoli tutti del Diavolo, primo infinico e chi v'è, che possa dire: Questo è il del Cielo. Per verità in altre Lezioni fiume ; ouesta è l'onda ; e questo è il noi abbiamo offervate altre non belle veleno dell'antico Serpente ? Peccatori , generazioni d'Uomini; ma in queffa per peccatori , apprendete qui il carattere nostra erudizione , dir potremo di aver della vostra educazione, e della vostra veduto ancora fra gli Uomini, i Figliuoscuola. Quella Poesia, che voi studiare, e con ranto genio andate tal volta can- tutti infernali. tando al vostro cuore; quella Politica, fin di arrivare per qualunque via a granla verecondia, o la finderefi ; che altro è finalmente, se non che l'educazione, che aveste, e l'erudizione, che imparafte dal Dragone vostro Padre? Egli versò fin dal principio, e tutt' ora và versando dalla bocca il suo tartareo fiume ; e nimento danno l' arco , e la spada ; i voi non lenti correfte tutti a ber di quell' acque, a tuffarvi in quell'onde, amifurare il fondo, e il corlo tutto di quel fiume ; e perchè quello è il fiume della terrena, della beftiale, della diabolica Sapienza, che dice San Giacomo; perciò in essa vi formare, e vi formaste si miglia tutro permette, purche in tutti i

te annebbiate da caligine infernale. Pian- i ne' voltri portamenti fiete compafiati tutli, e gli Allievi del Diavolo, e i Popoli

Spaventola certamente è Gente si farquella Economia, che ranto vi piace, af- ra; ma perchè essa si traveste, e si fa credere la gente più garbata, e piacede stato; quelle massime, que' dettati di vole del Mondo; per finir di osservargenialità, che voi praticare in voi, e la alla luce della divina Scrittura, che non lafciate d'infinuare ad altti; quella feuopre il fondo di tutre le cofe, dopo Morale, che sana tutti gli scrupoli della l'origine, dopo la somiglianza, e dopo coscienza; ne lascia mai , che si risenta l'educazione, vedere ora dobbiamo i loro spassi, i loro trattenimenti e passatempi . Varj fono gli spassi , e trattenimenti, che i Genitori, lecondo il genio de Padre, danno a i loro Figlinoli. I Popoli bellicoli a i loro Figlinoli per tratte-Popoli men feroci, il giuoco, il fuono, e il ballo. Gli Spartani davano il nuoto ne' fiumi più gelati, e la caccia delle Fiere più salvariche; ed altri , altrove danno trattenimenti fancialleschi, e puerili - Il Padre infernale all'orrida fua fabene, che quella Sapienza appunto è il trattenimenti ancora si pacchi; ne altra voftro carattere. Voi vi pregiate di leg. legge fi offervi, che di peccato. Col giadria, ma qual' è la voftra leggiadria, le peccato gli trattiene, col peccato gli fudrifee, nel peccato gli efercita, perche non sono trattenimenti di lor genio : in peccato tutti generolli; ed essi tutti perche essi poco godono, dove non vi con labbra nestande dir possiono quel, è mosto da peccare. Così gli islituì, che con labbra penitenti disse David, clu gli genero; e gli islituì si bene, che Ecce in iniquitatibus conceptus sum, & effi superano ancora l'esempio paterno, in peccatis concepit me mater mea. Psal. Nell'Inserno si pecca; ma si pecca per 50. 7. e per conseguenza di tale origi- disperazione, e rabbia : sopra la Terra ne, quali fono gli spassi, e i tratteni- si pecca per trastullo, e spasso : e pur menti di questi ottibili Pargoletti ? Sa- Voi , o sommo altissimo Iddio , tollomone ne' Proverbi in poco descrive lerate tal gente nella vostra Monarchia? tutta la lor vita, e dice : Qui ambulant Sono tollerati per poco, è veto ; ma per vias tenebrolas , letantur cum male verrà tempo, in cui , se essi ora offenfecerint . & exultant in rebus pessimis : dono Iddio per trastullo , il sommo Id-2.13. quelli, che camminano per le te- dio per suo diletto verserà sopra di essi nebrole lor vie paterne, si spassano co' peccati ; efultano nelle (celleraggini ; nè san divertirsi, se non trovano qualche dato, che tormento, e pianto sempinuova invenzione di peccare; e da un terno. Luminofissimi Figliuoli di Dio. peccato non passano a un' altro mag- su questo paragone apprendete la diversigiore : Quindi è, che se mangiano, e tà della vostra origine; la bellezza della bevono; mangiano, e bevono per go- vostra simiglianza; la sapienza della vostra la ; e la gola è il condimento delle lo- educazione; e perciò vostro trattenimenro tavole : se vestono, e si abbigliano; to, e diletto sia sempre più meritare, che vestono, e si abbigliano per lusso; e la di voi da Dio si dica: Dii esti, & Filii luffuria è la moda delle loro compar- excels omnes. Ps. 81. 6. Voi fiete rigenerase : se cantano, e suonano, cantano, ti dal mio Spirito, dal mio Spirito siete e suonano per lascivia; e la lascivia è educati; e perchè il mio Spirito non sa la legge delle loro allegrezze: se passeg- fare, se non cose grandi, voi tutti Figligiano, e ballano; ballano, e passeggiano noli siete di fantità: Figlinoli, a cui io preper cadere; il cadere è la regola de' lo- paro l' eternità del mio Regno. Feliro paffi ; e quelle vie , quelle fale , e ce , chi entra nel numero di tali Figliscene, dove non v'è molto da cadere, uoli!

tutto il calice dell'ira fua; ne ad effi altro passatempo della loro eternità sarà

### QUESTIONE XIV.

Vigilavi, & factus sum sicut passer solitarius in tecto. Pf. 101. n. 8.

Della Gente solitaria



El leggere le recitate parole/ nello strepito della sua Regia: Vigilavi, del Salmo, confesso che non O fastus sum sicut passer solitarins in poco mi rallegrai di trovare secto. Mi rallegrai, dico, ciò leggendo, fra la Gente Iolitaria , non perchè intesi, che ogn'un secondo il gefolo un Profeta, ma ancora nio, o il bisogno, esser può solitario, un Re, un Re Guerriero, un giacche per tutto trovar si può solitudi-Re Vittoriolo, un David, che di fe di-ne, e rittiramento. Tre volatili nel si-re di aver trovata la solitudine ancor detto Salmo nomina David, giussi c

pla-

plati del suo vivere solitario; cioè, il ssi sece David fra i grand' Uomini; così Pellicano, che abita sta i desetti scogli del sece Giuditta fra le gran Donne; la quaprima mattina canta fra di noi fulla punria, e nelle Foreste, e nelle Ville, e nelle Città; tre capi dell'odierna nostra offervazione; e un documento folo, che farà documento, e insieme esempio del Re David, di concedere talvolta qualche poco di solitudine all' Anima : ond' ella possa lontana dagli interessi del corpo, penfare a fatti fuoi, e alle cofe eterne dell' Anima . Questa sarà la mareria della Lezione; e incominciamo.

Vigilavi , & factus sum sicut passer so-litarius in tecto . Molte sono le Classi de' folitarj, che è ben distinguerle, per non confondete il buono coll' ottimo . ne l' ottimo col pessimo . Alcuni sono goder non sà, se non è sola a godere ; folitudine, di cui oggi parliamo, è quella , che si divide in tre gradi , uno più

Nilo ; il Cotvo notturno, o sia il Guso le rimasta Vedova ancor di fresca età : nostrale, che abita nelle Cale difmeste, In Superioribus domus sue, fecit fibi fecree ivi lamentevolmente canta di notte tum cubiculum , in quo cum puellis claufa per le Ville; e il Passero mattutino , sa | morabatur . Judit. 8. 5. Nelle soffitte della gace dell'aria, e delle nuvole, che a fua Cafa, chiufa abitava in folitaria parte, finchè chiamata soffe ad abbattere colla ta de' tetti : Similis faltus sum pelli- fua bellezza il superbo Oloferne. e tutta cano folitudinis; faclus sum siene nicis l'armata Assiria. Nel secondo grado di so-corax in domicilio: vigilavi , & fa litudine entran quelli , che sono solitati l'um sicut passer solitarius in te non solo di spirito, ma ancor di prose-Eto. Tre simboli di tutta la gente solita- sione; e che, abbandonato affatto il Secolo, si ritiran ne Chiostri a professare vita Monastica, e solitaria. Tale fu quell' inclita albergatrice di Cristo, Marta nelle Gallie; tale quel grande Antonio Abate nell' Egitto; che in Cristianità surono i primi a fondar Chiostri, e Monasteri, ferrari al Secolo, e feparati dal Mondo. Ma perchè questi sono solitari di una solitudine comune a molti, che vivono in comunità; perciò questi si dicono Cenobiti, ma non Anacoreti . Anacoreti fon quelli del terzo grado di folitudine, che non folo di spirito, e di ptosessione, ma fono folitarj ancora di lnogo, e di perfona; perchè effi fon quelli, che separafolirari d' interesse, perchè essi solo per ti da ogni comunità, da ogni moltitule vogliono tutti i guadagni , tutti dine, amano abitare le selve più dense ; gli onori, tutti i piaceri; e non po-tendo soffrire, nè superiori, nè ugua- il Precursore Giovanni nella Giudea; e li , vogliono , che ogn'altro ad effi fia Paolo Primo Eremita nell'Egitto ; e la inferiore. Pessima gente è questa, che Maddalena sull'orrido monte di Marsiglia; e tant'altri, che a i Posteri secero ne sà rallegrarfi , se non vede ogn'altro sapere, che fuor del Mondo si trova pupiangente. Questa è la solitudine degli re qualche cosa da amare, e da godere. Orfi, e de'Leoni, che sempre son soli, Questa nascosa gente è quella, di cui perchè ad esti nessuno si appressa. Ma primieramente osservar oggi dobbiamo il folitudine sì fatta merita di effer folo Carattere, per raccor da effo facra eruticordata per esfer da tutti aborrita: La dizione, e scienza; e per raccorla ordinatamente, in primo primo luogo io dimando, qual fia l'indole, e il genio di perfetto dell'altro; e che forma folitari queste Anime, che suggono di là, dove degni di offervazione, e riverenza. La il Mondo è più popolato, e bello ? Effi solitudine del primo grado è solitudine potevan pur comparire fra gli altri; moldi spirito: e in questo grado di solitudi- to ancora potevan pretendere dal Monne entran quelli, i quali dovunque si tro- do; perchè ad essi non mancava nè pavino, ancor fra i clamori del Secolo : trimonio, nè splendore, nè volto da ri-Edificant sibi solitudines, fanno, come portare e concorso, e applauso; perchè diffe Giob, 3. 15. sabbricarsi Gabinetti adunque suggirono, e si nascosero; qual da ritirarli spelle volte dalla frequenza genio è questo? E'genio suor d'ordine, de'negozi, delle brighe del Secolo, per ma non fuor di ragione ; perchè altro solo attendere all'Anima, e a Dio. Co- pon è, che contragenio ben grande a tuttutto quel, che è vano, che è caduco, e i rà le tue rovine in Giatdino , la qua fotutti, quali Pellicani d'altiffimo nido, dall' eminenza del loro ípiriro, mirano attorno il ballo, e fremente pelago del Mondo; e vedendo ogni cosa allagata d'ignoranze, di errori, e di peccati, inorridifcono, e dicono : Oimè ! Come viver si può là , dove si vive sempre a nuoto full'onda, e full'onda volubile ancora fi pecca? dove sempre si bevono sorsi amari, e ancor fra forfi amari fi fcherza co' flutti, fi giuoca colle rempefte, e fi va a fondo danzando? Quis quis dabit mibi pennas , ficus columba , & volabo, & requiescam? Pf. 54.7. O chi pietoso mi darà penne da volar lontano da queste tempeste da questo Mare, seminato tut-to di naustagi? Timor, & tremor vene-runt super me: ibi.6. Il solo vederlo cagiona orrore; il folo immaginarlo consiglia a fuggirlo, e a cercare un porto di sicurezza, e di riposo. Così essi dicono, e così essi fanno; e perciò qual è il lor primo Carattere ? è il contragenio al genio universale degli Uomini; è l'orrore di vivere dove altri amano di affogare: è la fingolar rifoluzione di fuggir di là, onde altri non fanno allontanarfi, e pur piangon sempre di rimanere. Bel Carattere di Anime grandi è la fuga di tutti gli amori dell'anime non degne nè di offervazione , nè di memoria.

Non è però solo l'orrore del Mare, e il contragenio del Mondo quello, che eforta alla solitudine, e distingue quell' Anime, che noi offerviamo. Effe ben non è bello il morire; ma conoscono ancora , che è un bel vivere, dove si vive bene, e meglio si muore; dove si

che è buono solo ad essere spregiato. Essi litudine in Orto di non soliti frutti ; e per le desolate vie farà, che altre voci non risuonino, che voci di allegrezza, e di rendimento di grazie : Confolabitur Dominus Sion , consolabisur ruinas eius : ponet desertum ejus , quasi delicias; & folitudinem ejus, quasi bortum Domini: 2 audium , & latitia , invenietur in ea , & gratiarum altio, & vox laudis : 51.3. O Solitudini, ò Deserti della Nitria ! ò Grotte della Tebaide ! ò Chiostri di silenzio, e di orazione : quanto pocosiete conoscinti dal Mondo I Il Mondo crede, che voi siate il paese delle malinconie, e il nido delle disperazioni . Ma, o quanto il Mondo s' inganna! e quanto del Mondo si ridono quelli, che dalle incessanti rovine del Mondo, là si ritirano, dove non altro, che felve, e balze, e rupi, e fileazio, e folitudine effi veggono attorno! Ma per questo istesso, che altro non veggono i beati folitari, quanti fono i mali, che essi non veggono? quanti sono i beni de quali essi abbondano, se le balze, e le soreste fioriscono di quella pace, di quella tranquillità, di quella contentezza, che altrove in vano fi cerca? Dice l'Ecclefiafte, che Iddio fece il Mondo, e poi lasciollo alla disputa degli Uomini : Cuntta fecie bona in tempore suo, & Mundum tradidit disputationi corum. 3. 11. Ben presto, e fin dal tempo di Caino, incominciarono gli Uomini a disputare; e la disputa non è ancor finita : nè fi disputa folamente colla voce, e colle opinioni; conoícono, che è un mal vivere, dove li disputa ancor colle mani, e coll'armi; e le guerre , le risse civili , le discordie domestiche, e l'ire, e l'invidie, e gli odi, e gli amori, quand'è mai, che efvive, quando si vive, e non si muore, can di contesa, per lasciar riposar qualquando fi muore; onde fe il contrage- che poco il focolissimo cuore umano ? nio del Mondo le muove, il genio alla Nè solo è l'Uomo, che si azzusti coll' solitudine le punge, e lesserza. Non so- Uomo: Ancor la sortuna, ancor il caso, no si inamabili le Solitudini , ne si in- e le stagioni , e le nuvole entrano in disgiocondi sono i Deserti, che non meri puta cogli Uomini, e sanno argomentino di avere ancor effi i loro abitatori, ti si forti , che or bilogna accorrere Parla Isaia all'atterrita figliuola di Sion, a far argine a un fiume, che sbocca; ora e a lei cosi dice : Figlinola di Sion , tu a rifarcire una cafa abbattuta ; ora a vifra poco dalla rovina imminente a foli litare un ferito; ora a feppellire un mortudine ridotta farai, come giàti ho pre- to; e chi grida da una parte, chi piandetto altre volte : ma non temere : Id- ge dall'altra, e infellonifce, e argomendio consolerà la tua desolazione; mute- ta ancora contro le stelle. Gran disputa d

per offesa, o almen per difesa. Ma di cando il pane della contentezza, e non tali , e tanti schiamazzi , quale è quello , che arrivi a turbare quelle remote parti de'nostri Solitarj? Là tace il Mondo tutto, la ogni cola è in ripolo; là nulla v'è da perdete , nulla v'è da acquistare ; perchè là non entra quell' infelice Mio, e Tuo, unica cagione di tutte le brighe umane. E se è veto ciò, che è pur dettato comune, che l' Anime grandi non mai stan meglio, che quando fon fole; chi v'è, che posta riferire quale fia lo stato di quell' Anime. the altra via non fanno, the la via dell' Eremo, e della Solitudine ? David diffe ; ed essi dicono col solitario David : Ecce elongavi fugiens , & mansi in solitudine . Pf. 54. 8. Io desiderai le penne della Colomba; le penne della Colomba ho ottenute: defiderai fuggire lo strepito delle fortune, e delle rovine del Mondo; dallo strepito del Mondo tutto, son suggito: defiderai folitudine, alla folitudine fon pervenuto : ma or che fono in folitudine : Manfi in solitudine ; dalla mia cara folitudine non uscirò giammai; perchè folo in Solitudine, gaudium, & latitia invenitur ; fi trova godimento , e allegrezza : e fe il godimento appartiene all'interiore, e l'allegrezza all'esteriore dell' Uomo; tutto l' Uomo in Sofinudine ha tanto da effer contento, che di buon cuore può dimenticarsi di tutto ciò, che di bello, di grande và il Mondo pazzamente vantando . L' Anime grandi in se medesime cercano, in se medesime trovano la lor contentezza ; e perciò chi vuol conoscere Anime contente, non vada agli Spettacoli, non vada a i Teatri, o a i Banchetti; vada dove più solitario, e deserto è il Mondo ; e dove vede un' Uomo, che uscir non vuole dalla sna Grotta, che non vuol lasciare la sua Foresta, lo miri, lo offervi, e dica : questo sà, questo è quello, che nulla vuole, nulla cerca fuor della fua folitudine; perchè della fua solitudine è contentissimo; e la contentezza, e la giovialità del suo volto, la dolcezza delle fue parole, è il carattere . che lo diftingue da tutti que miferi kontenti, che or da una Festa, e or da un' altra ; ot da quella converfizio- fate , fece parlare l' abbattuta Gerula-Lez. del P. Zucconi Tom. V.

questa , dove si stà sempre in tenzone ne, e or da quella comparsa van mendilotrovano. O Spelonche, o Antri, o Solitudini, quanto bene ficte architettate; fe non alle Ville no , non a' Palagi più magnifici, o alle Città più superbe, ma folo a voi è dato di contentare, e far

lieti i vostri Abitatori! Se i Solitari nondimeno altro dalla lor Solitudine non volessero, che pace, é ripolo; effi farebbero più tosto anime infingarde, che genetole, nel ritirarli da tutto il Pelago amaro; ma essi non fuggono folo per non star sempte a petto di una tempesta, o di una battaglia ; fuggono ancora, perchè ben fanno, che la Solitudine è tutta a proposito per esercitare la Patetica, che è tutta Patetica celeffe; e per cantare col notrumo Volatile il loro lamentevole metro, e dire con David a Ciclo stellato : De profundis clamavi ad te , Domine : Domine , exaudi vocem meam . Pial. 192. 1. Afcoltatemi Voi dal vostro altissimo Trono di Gloria, o Signore : lo fono in profonda Valle; io fono ancora in Terra : Terra di peccatoti , e di peccati ; io fuggo, è vero ; ma io porto ancora me stello, ed io non poco a me stello son grave, e pericolofo. Afcoltare adunque, o Signote, il mio pianto; e liberatemi da quel, che fuggo a tutto mio potere ; e pur temo, che non mi venga dietro, e non mi arrivi per farmi cadere : De profundis clamavi ad te, Domine: Domine, exaudi vocem meam. O che Pocha, o che Patetica è questa ! questi sono affetti, questi son canti da affitti, questi son carmi da penirenti . Così è per l' appunto ; nia per questo medelimo , essi piacciono a' noftri Solitarj; amano effi l' afflizione; amano gli fludi, amano gli elercizi tutti della penitenza . La penitenza fuggit gli sece dalla moltitudine ; la penitenza gli condusse in solitudine ; in solitudine gli ammaestra; in solitudine gli esercita : ed essi con tale scuola . o come rielcono nel filenzio delle Grotte, e delle Selve! Atterrata, ed arfa Gerusalemme, Geremia sedendo sopra un faffo di quelle rovine, pianfe, e con una figura Poetica, che dà l'anima, la voce, e il fenío alle cofe ancora inten-

lemme, e disse : O voi, che passate, chè trattamento sì truce della propria ghevoli: Effi, per fine coperti di cenere, fanguinosi, e allor più godere, quando to poche son le vittorie, che si riporfentono più languire le loro membra , tano! O fommo Iddio, e perche genio, per-

vedete le vi è dolore simile al mio do- carne ? Perchè la penitenza, come alta lore : Iddio adirato: Mifit ignem in offi- maestra di tutta la sacra milizia, non sobus meis, O erudivit me. Thr. 1.13. coll' lo infegna i modi tuttl, e le maniere di ira sua, acceso ha nell'ossa mie, e in tutte schernire le arti, di abbattere le sozze dele mie mura un fuoco, che mi divora fino gl' inimici; ma infegna ancora a scuopria ridurmi in cenere, come voi vedete; re, quali fiano i falfi amici, e quali i ma ò quanto nuova , quanto infolita crudi inimici dell' Uomo; e perche l'Uoerudizione con questo suoco m'infegna! mo non ha inimico maggiore di se me-Quale è l'erudizione di questo tuo suo- desimo, e delle sua carne; perciò è, che co, o dolente Figliuola di Sion ? quale i buoni Solitari ben' ammaestrati nel lor è la Dottrina? Dottrina tutta di pianto; silenzio in tali guerre, contro di se in-Erudizione tutta di penitenza; Scuola fieriscono; contro di se rivoltano tutta che m'infegna a conofcere, che sia pec- la disputa del Mondo; e si trattano. cato; e fra queste mie ceneri mi ammae-stra a piangere quanto io peccai. O Fi-finche non veggono morti gli appetiti ; gliuola pur troppo peccatrice, quanto tu estinta la concupiscenza; e l'umanità afimpari, se impaii ad esser finalmente pe satto sottomessa. Così soro insegna il nitente! Mist ignem in ossibus meis, & suoco della penitenza, appreso nelle ceerudivit me . Ancora i Solitari pallidi, e neri del lor cilizio ; e questi sono gli digiuni hanno nelle lor vene il lor fuo- esercizi della lor Solitudine: se questi per co, che gli erudisce? S. Ma per sare un' tanto sono tutti esercizi guerreschi, chi altro passo, ed entrare nel terzo pun-lè più Guerriero de' Solitari, che non sito, il fuoco loro non è fuoco d' incen- nifcon la guerra, fe non quando han dedio, è fuoco di guerra; e la loro eru- bellato affatto l' inimico ? Sono pacate, dizione non è erudizione di sola per sono tranquille le Selve, e le Solitudini è nitenza, è erudizione ancora di Ar- vero; ma non v'è certamente, non v'è mi, e di Battaglie; e per sapere le lo- Palestra, o Scuola, dove più s' impari to inimicizie, basta solo offervare i lo- a scuoprire le false amicizie, e l' inimito esercizi. Essi piangono è vero, ma cizie coperte; dove più si apprenda l'arnon piangono folo i loro peccati, de' te di scanzare tutte l'infidie; e dove più quali molti di essi sono innocenti; ma si stia sull'armi, che in quel silenzio, e piangono ancora i peccasi altrui, i in quella pace, in cul fi formano tali peccati di tutto il Mondo : e per- Anime , che perduto stiman quel giorchè i perchè ben fanno, che i pecca- no, nel quale non han dato cento batti fon quegl' inimici, che dan fuoco a taglie a'loro inimici visibili, e invisibili, Gerusalemme; abbattono la Città di Dio, e di effi tutti non han riportate cento vire tutto il Regno di Cristo. Essi non torie. Non su dunque infingardaggine, scorrono mai cogli occhi, non si allar- fu virtù, e valore il fuggire, il nascongan mai co' paffi, ne mai colla persona dersi per combattere in filenzio, per escon di guardia: e perchè ? perchè dal vincere in solitudine, e per riporiare grand' Antonio impararono, che ogni co- colla penitenza il nome, e il carattere la nel Mondo è piena d'inimici visibili, di Conquistatore del Regno de Cieli. e invifibili; e quelli fono i più formida O Nitrie, o Tebaidi, dove sparirono bili, e atroci, che fembrano i più lufin- quei vostri giorni, quando i Cristiani, ouscivano a combattere in Campo apere cilizio non in altro più si esercitano, toco' Tiranni, e co' Carnesici, o si ritirache in fiaccare i loro appetiti , negare vano nelle vofire Grotte a combattere con ogni respiro alla loro natura ; per deli- seco medefini , e con tutto l'Inferno ? zie avere i digiuni più alpri, i fonni più Ora si veggono innumerabili spade, ma brevi , le norti più crude , i flagelli più fra tante ipade , che si veggono , quan-

> Finalmente - per non effer lungo . CIA-

da vero , e apprender le scienze, e l'ar- verune vigilias oculi mei: Gli occhimiei, ti, non studia nelle Piazze, e ne' Tea- dice egli nel Salmo 76. gli occhi miei, tri: ma si ritira in solitudine. Della so- bramosi di vedere ciò, che non si vede litudine amici fono tutti gli fludi : in fo- in Terra, prevennero il Sole, e l'Aurolitudine fioriscono tutte le scienze; e in ra; e io, in quell'ora taciturna, entrat filenzio imparano a fapere tutti quelli , foleva in meditazione ; e qual'era il teche fanne. Ond'è, che la Sapienza eter- ma delle tue meditazioni , ò Profeta ? na per farci sapere, dove ella tenga la Cogitavi dies antiquos, & annos aternos fus (cuolà, e dove si faccia maestra de- in mente habus: ib.6.10 meditava gli anni gli Uomini, dice per Olea lopra la Ca-ta di Giacob : Lastrabe cam, of ducam le rovine di tanti Regnis le mutazioni di eam in solitudinem, O ibi loquar ad cor tanti governi; le revoluzioni perpetue di ejus: 2,24. lo allatterò, quali bambina, tutto il Mondo; e dal tempo pallato entutta la famiglia d'Isdraele: ma dove, o trando nel tempo avvenire, e ne Secoli Signore? in folitudine; e come aggiun-leterni, ivi filfal la mia mente; ivi appre-ge immediaramente, nella valle d'Acot, si la cecità degli Uomini, che sono tutti cioè, nella valle del pianto: ivi le darò limpiegati nelle cose temporali, e non vege il mio latte, ivi le darò intelletto, e ivi gono, che nulla è ciò, che non è eterla formerò a tutta la sapienza. Che co- no: che è vano, e sugace ciò, che non sa adunque su quella, che esortò e Da- è immutabile, e sisso; e su questa consivid . e Elia . ed Elico . e David . e Gio: detazione , Exercitabam . & [copebam /pi-Battiffa . e tutta la gente Monaftica , e ritum meum : ib. 7. efercitava il mio ipi-Anacoretica a ritirarli, e a vivere almen rito; e da tutti gli affetti, da tutte le incollo (pirito in solitudine ? Fu il poco clinazioni basse, e terrene lo ripurgava, genio, che avevano co I Mondo; su il e alla sola eternità preparava il mio cuogenio grande, che avevano alla tranquil-lità della vita; fu il deliderio di piangere, considerazioni di grado inferiore : Medi macetarfi, e colla penitenza riportare mor fui operum Domini. ib. 12. Sollevanla corona eterna; ma fu ancora la brama domi in alto, io rammentavo l'opere deltomma, che avevano di studiare, e di la creazione, gli arcani del governo, la apprendere quanto Dio sà infegnare . condotta della provvidenza del nostro Confiderarono effi le grandi ignoranze Iddio; e lasciando l'Anima scortere per degli Uomini; i grandi ertori del Secotutti gl'infiniti, immensi attributi divini; lo; le frodi, e gl'inganni, che corrono e contemplando la grandezza, la maeper il Mondo: udirono da Geremia, che stà dell' Eller primo, e sommo Bene, rutil Mondo è infalvatichito , perche non to fuor di me esclamavo: Quis, quis Den's v' è chi riftetta a quel, che importa; magnus ficut Deus noster? Tu es Deus qui che mediti le verità eterne, e studj la facis mirabilia: ib.14. Che cosa in Cield, Scienza de' Santi : Desolatione desola che cosa in Terra, che cosa nell'Univer-ta est omnis Terra, quia non est, qui so è comparabile a voi, o nostro Idrecogiter corde : 12.11. Ciò effiudirono, dio ? Voi folo fiete quello, che nelle ciò conobbero; e ben sapendo quanto il opere vostre, nelle vostre parole, e nel filenzio delle foreste, o degli Oratori pri- fommo esfer vostro, degno siete di tutvati sia proprio a leggere se Scritture, a te le sodi, di tutto so stuppore de Bea-meditare la dottrina de Santi, e le cose ti, e di tutta la contemplazione de Santtutte eterne, altro non vollero per riti- ti. Contemplazione adunque, ftupore, rarli dallo strepito di tutte le cole uma- ed estasi sono le occupazioni ordinarie ne, e ferrarsi in solitudine: quali pot sia- de' solitari. Da questi esercizi essi prenno gli studi, quali le contemplazioni, e dono il tor carattere ; e chi vuol dire Pestali della lor folitudine, chi può riferirlo : gente folitaria , dica gente aftratta Per risapere nondimeno qualche cosa, ba- gente contemplativa, gente, che a i Rerà sentire qualche versetto del Re David, gran pensieri, che han nella mente, al-

ciascun sà , che chiunque vuole fludiar | canta gl' esercizi , e gli affetti: Anticibaquando di sè, come di passero solitario, le gran verità, che findiano, alle gran dottrine, che imparano, fono quafi ar grand'ignoranze, i grandi errori, le grantoniti, e affatto tradrutati di tutte le pazzie, e peccati, che e incontrano cofe fenibili. O le grand'Anime, che nello firepito del Popoli, e ne texatri del fi troyano nelle folitudini ! Ma o le Mondo!

# QUESTIONE XV.

Qui adeptus est gloriam in conversatione gentis . Eccles. cap. so. n. s.

Della gente conversevole, e civile.



non altrove, che in folitu-dine si formano. Ciò diffi allora; ma ciò dicendo, non inteli bialimare la conversazione civile, ne sar rimprovero a chi la frequenta. Non su questa la mia intenzione ; ne ciò poteva io intendere, senza sar torto a tutte le Città e Ter-l re, the nate fono dallo feambievole converfare degli Uomini; i quali una volta sbrançati , e per li monti , e per le felve vivevano, fenza veruna legge di Comunità, o di Repubblica : chi può adunque riprovare la converfazione, a cui fi deve tiuta la civiltà tunana? anzi (c l' Ecclefiaftico loda quel Simone Pontefice, figliuolo del grand Onia: Qui ade radunano per negozi, e interessi privati, prus est glariam in conversatione gentis; le radunate alsora si dicono conserenze; che fra gli altri fuoi pregi riportò fom-

Ella Lezione passara lodai la tutte le conversazioni fono celesti confolitudine, e dissi che la so-litudine, è palestra di gran sia depravata dall'abuso; perciò non savirtà, scuola di gran dottri l'rà fuor del solito nostro tema, dopo la na; e che l'Anime grandi folitudine parlare ancora della conversazione; e dopo i folitari, offervare la caratteristica tutta della gente conversevole, e civile. La conversazione per tanto, e la gente conversevole, farà la materia della Lezione presente ; e diamo

principio.

Adeptus eft gloriam in conversations gentis. Se conversare altro non é, che trovarli molti insieme , nel medesinto luogo, e confabulare, e discorrere; rante faranno le conversazioni, quante le radunate, che si fanno per tutto; e che lecondo il tema del discorso, e il motivo di radunarfi, fortifcono diverfo nome : percire le quei , che radimansi . G se per negozi, e cause pubbliche, si dima gloria nel conversare co' suoi, e co- cono consigli, o consulte; se per setgli stranieri; e se il Figliuolo di Dio scettere, o studi, si dicono Accademie, le in Terra : Et cum hominibus conversa- e Scuole ; le per sola malvaggità , tus of : Bar. 3. 28. E amò di conversare Conventicole devono appellarsi : ma se con noi, gente idiota, e terrena; quan-to bello farebbe, faper converfare con le radunate allora ritengono il nome di Dio, e cogli Uomini, e dir talvolta con rutto il genere loro, e Conversazioni San Paolo : Môfra autem centurfatio in Gappellano : cdi quelte appunto farà og-celir (fl. Phil. 3, 20. Giacchè l'annabili figli e rendizione della facta Scienza. Ma-tano Gesti è partiro dalla Terra, andiam di quelte , che dice la nostra buona Maenoi a trovarlo in Gielo , o almeno a (tra? San Pietro nella prima (na Epitola trattenerci con lui, mentr'egli è nafco-diec, che i Crifitiani col Bartelino fono fo i noltri Altari , El perche non paffati dua na convertazione a un altra:

fira conversatione paterna traditionis. II. vertazione: Ecce quam bonum, O quam 13. Fedeli, conversate pur fra di voi, incundam of habitare starree in unum! na ricordatevi, che non siete più della Pl. 132. O quanto, o quanto o duona, fit ferife San Pietro. Eran esti tutti Neo fa; e con cara fratellanza conversino in-fiti battezzati, venuti alla Fede di Cri- fieme! e noi dir possiano, o quanto lofto, o dall'Ebraismo, o dal Paganesmo. devoli, quanto gustose sarebero le con-Gli Ebrei di quel tempo, che conversa-versazioni Cristiane, se in esse ciascuno zioni Paterne, e Farifaiche, udir non po- faffero in comune ; e alla Comunità fatevano nè il nome di Crifto, nè dell'E-tevano nè il nome di Crifto, nè dell'E-tevano nè il nome di Crifto, nè dell'el ceffero godere la galanteria, e il garbo vangelio, e dell'uno, e dell'aktro, co- del loro (pinto! Maperchènon tutti (an-Pl. 21. 27. Conventicole di gente mali- me in conversazione. Chi sa così, non gna, che latrano, e mordono come ca- fa bene; trafgredifce la legge del converni. I Pagani, gl'Idolatri, che vivevano (are; fa totto all'Assemblea, distinguen-secondo le tradizioni paterne, akroudir do un solo sra tutti; e ad esso può farsi icconno le transación parente, automor de un on la cauti, è ad ento puo tari non volevano, che Giove, e Bacco, e il rimprovero , che al Sole fece quel Venere, e Adone, e lordure nefandedei Profano, quando difle: Quid valur figir Numi; e della punífima Legge Evangeli in un no quaer manda debu scales? Perchè ca, fi ridevano, come di floitezza: on- in un fol volto tu fiffi gli occhi tuoi, ca, ii ricevano, conic oi inviezzazi ori iii un ioi voito tu niii gii occhi tioi; , de le loro radinate appellari fi porevano, che a tutti fono dovuti è O galanti, fe come fi legge ne Numeti : Sepulcha galanti intere, perchè galanti non fiere (soncapifentia, 11, 34. Sepoleti di concue con tutti del pari; perchè di voi, e del prifecnza, e Affemblee di cadaveri. A le voftro garbo private le Comunità de Confemblee , e conversazioni sì fatte , ne versanti? e fitti in'una sola persona della pur sospettar si devono in Cristianità : conversazione, non sate più , come il Sole, esendo stati da esse tutte purificari col e le Stelle, che satte sono a compartir del Bartefimo i Criftiani , come dice S. Pie- pari a tutti la luce? Voi fiete fingolari . rro. Ma perchè le tradizioni paterne, e il carattere di fingolarità, non ebuo-che dice San Pietro, abbracciano molte cole, e fignificano ancora le confuerudi- giuriolo alla Comunanza : Ciò poco o ni della nostra depravata natura ; e per- nulla sì allontana dalle paterne tradiziochè i Cristiani devono non solamente ni ; e perciò poco o nulla si avvicina allontanarsi dal pessimo di tali tradizio all'octimo delle conversazioni Cristiane. ni , ma devono ancora avvicinarii all perchè siccome è viziosa la convetsazio- è tutto divertimento? e che divertimen-Lez. del P. Zacconi Tom. V.

Scientes, qued redempis effis de vana ve- ne , così è viziosa la solitudine in convana conversazione delle vostre paterne quanto gioconda cosa è, diceva David. tradizioni . Quali fussero queste paterne che i Fratelli Isdraeliti si trovino dentro tradizioni, può raccorfi da quelli, a' qua- il medefimo recinto di Città, o di Cavano, cioè vivevano secondo le tradi- con tutti, e tutti con ciascuno converme di fcandalo, parlavano; onde le loro no offervare questa Legge; perciò, se è conversazioni dir si potevano, come le vera la fama, molti sanno scissure nelle appello David : Concilia malignantium . radunanze Cristiane, e introducono scis-

Il fecondo non ottimo carattere, è l' ottimo delle tradizioni Cristiane; e all' eccesso del conversare, contro la natu-ottimo più si avvicina, chi dal pessimo ra del divertimento. La conversazione più fi allontana; perciò secondo il più, è fatra per divertimento della troppa ape il meno, diversi sono i caratteri delle plicazione della mente agli studi, agli conversazioni Cristiane . Il primo è un affari, a' negozi civili, e domestici ; ma certo carattere, che è contrario alla chi altra applicazione non ha, che la natura della conversazione, e alla legge conversazione; la conversazione a quedel conversare. La natura della conver-sazione è inimica della solitudine, e la plicazione continuata; applicazione dellegge del convertare è, che ciò , che fi la mattina, applicazione del giorno, apdice pet divertimento, fi dica per tut- plicatione della notte, applicazione di ti, e non per uno, o due solamente; tutta la vita. E che vita è questa, che

edificatsi Città : ma io aggiungo , che bent , & suis spatiis transeum univer-

to è questo, che è tutta fissazione al su sempre, e sempre sarà, che le Cit: passatempo i Mirabil cosa certamente è tà, e le Repubbliche, che meglio cdiquesta! A chi applica troppo allo su-dio, al negozio, per buon consiglio ranno a terra, per lo divettimento, per fuol dirsi: Amico, voi applicate trop- l'oziosità, e per la disapplicazione; impo : divertitevi un poco dal vostro su- perciocche quale sarà l' educazione de dio : ma a chi ful divertimento altra figliuoli , quale la condotta della Caapplicazione non ha, che il divertire la ; fe i Capi di Famiglia fino a mezza fi; per buon configlio, che altro può notte fi trattengono, e divertono fuor dirfegli , se non che : Signore , voi ap- di Casa ? quali saranno i Magistrati , plicate troppo i perchè state sempre, o quali le Presetture; se per più lungamen-ful pensiero, o sull'appatecchio, o sul te divertirs, si scorciano, si differiscono divertimento medefimo i divertitevi per l' udienze ; si trascurano i negozi; e daltanto un poco da codesta vostra tanta le conversazioni si prendono le raccoapplicazione; e se volcte saper in che mandazioni, e le portate delle cause divertir vi dovete, con vostta lode, e men buone ? quali saranno gli studi delvantaggio ; udite di grazia una bella le lettere , delle leggi , e delle facoltà cofa , che si legge nella Scrittura . Nel necessarie alla vita civile ; se altro stucapo 38. dell' Ecclesiastico, si dice, che dio, altra scuola non v'è, che la scuol' Aratore stà sempre solo nel Campo, la del trattenimento? Da scuola si fatta, e pur sempre conversa : e con chi con l che altro può aspettarsi, se non che ogni versa ? conversa co' suoi Buol nel sol- cosa sia governata dall' ignoranza, dall' co ; perchè ora gli chiama , ora gli ac- errore , e dall' inganno ? Così parlerebcarezza, ora gli ígrida, ora gli punge be, se parlasse un Platone, o altro Saal lavoro, e con esti passa la giornata vio della Grecia antica, che altra Moraallegramente in fatica : Qui tenet ara- le non seppe, che la Moralità filosofica. trum, & gloriatur in jaculo, stimulo Ma chi parla colla Scienza de' Santi ; Boves agitat , & conversatur in operi- che di più deve dire di questo tanto ecbus eorum : O enarratio ejus in filiis cesso di conversare, che è il proprio taurorum. 38, 26. Conversazione da Bi- carattere di questo nostro galantissimo folco, converfazione da Campo è que fecolo ? Quelli, che hanno più zelo di sta, è vero : ma è vero ancora, che me, con tutto fuoco s'invesicono conancora in Città ciascuno, voglia, o non tro le conversazioni moderne, nè la voglia, ha il suo Campo da arare. Da sciano di esagerare i pericoli de pensieche diffe Iddio al primo nostro Padre : ri , delle inclinazioni , degli affetti , a' In Judare vultus îni , vescerie pane . | quali sî espone , chi aktrove non să an-gen 3, 19. ancora i Cittadini , e le dare, che la dove la conversazione èpiù Dame , e i Cavalieri han da arare il galante . Io non entro in ciò , perché lor Campo, e sudare, per tirare avan- non son rigorista : e suppongo, cheque' ti e la Famíglia, e la Ĉafa, e la Città; gran branchi di fpiriti infernali, che vid-perchè lo flato, e la vita dell' Uomo de Sant' Antonio per aria, nè pure audi-nel fudore della fronte è flata da Dio [fcano di appreffarfi alle porte delle conripofta . Chi per tanro fi tien sempre versazioni Cristiane , per giuocar bene fulle conversazioni più geniali, e nulla il lor tempo; dico solamente, che per mai vuol sapere della conversazione del questo tanto conversare, il Mondo tut-Bifolco full' aratro, e ful lavoro, efce to è in difordine. O che efagerazione è affatto da tutto il metodo della vira u- questa i Non è esagerazione , perchè il mana ; e senza metodo, come star può Mondo non è più quel Mondo, che in piedi la vira, la famiglia, e la Cir- Iddio formò. Salomone dice, che il tà ? L' Ecclesiastico nel luogo citato , Mondo su talmente disposto , e organidice, che senza lavoro, e senza siu zato da Dio, che tutte le cose, tutti dio: Non adissicabitur Civitas: ibi. 36. gli studi, tutti gli esercizi umani abbia-Non fu mai , nè mai farà , che polla no il lot tempo : Omnia tempus hasa sub Calo: Tempus ridendi, O viziata natura; perchè è carattere, che rempus statendi, O poco, o nulla si consa alla prosessione empus ratendi. 1. 1. Ma se a gior-Cristiana. Ciascun sa, che corre gran vili ; ma qual tempe rimane allo studio piego ripongono il lor nome, e la loro Se tutte le cole in questo Mondo han suonare. Si conversa, si conversa ogni da avere il lor tempo; il suo tempo aver giorno, si conversa ogni seta, ne dalla e di pianto. Ma uno studio si fatto, senza conversaziones ma quel conversar qual tempo trova nelle Città Cristiane, sempre, nella convetsazione riporre ruttaglio d'ora furtiva rolta all'impegno di te contare ogni giorno , come ore di voi avete un carattere, che non è bel- fto non è folo effer dilettante, perchè lo, nè è degno di voi ; perchè è carat- questo forma categoria , questo dà catere di quel figlinolo, che nell'Evange [rattere ; e il carattere è di professore di lio è detto figliuolo prodigo. Voi ben conversazione, di divertimento, e dibel trattarvi fempre, come in giorno di com- gnano, che la professione de Cristiani è parla, e di gala. Questi non son conti, professione di penitenza, di riforma del-che tocchino a me, toccano al vostro le antiche tradizioni, e de'riti della naeconomo : A me tocca dirvi, ehe oltre fcita, e dell'inveterata nostra natura. tutte queste spese, voi spendete tutto il voftro flato; voi difficate tutto il voftro bile professione di penirenza, come accapitale , e non ve ne accorgete ; per- cordar fi può la professione del bel remchè spregate tutto il vostro tempo, tutti po? Se nelle conversazioni non si peri voftri giorni, tutta la voftra vita in divertirvi da ogni applicazione propria de' dirò così, ogni studio necessario all' Uofigliuoli della Chicia. Voi fiere feialacqua mo ; fe per fine la conversazione fusse tori di gran teforo, che altrove non fi ralvolta almen conferenza Accademica trova , clie ne' tefori del rempo , e per- di lettere , di erudizione, di dottrina; o ciò avereffe bifogno ( perdonatemi se ve | il bel professare sarebbe il professare Uom lo dieo ) avereste bisogno, che i magi- di conversazione ! Ma essendo le confirati vi defero l'econome, prima che verfazioni, tutto divertimento, tutto pafin morre vi rroviare falliti di tutto.

ni nostri , il tempo della conversa differenza fra i professori , e i dilettanti zione non finisce mai ; se tutto il tem- di qualehe arre, quale sarebbe per cagion po si impiega in non far nulla ; se il d'esempio , il suono , o il canto . I ditempo, che ogni cofa divora, è di lettanti fuonan talvolta; i professori fuovorato tutto dal pallatempo; qual tem- nan fempre : quelli nel fuono non prenpo rimane, non dico più allo fludio del-le lettere, alle cure domefliche, e ei-ti impegnari, ne in altro fludio, o imdell' eternità, della falute , dell' Anima ? riputazione; perchè la loro professione è dovrebbe ancot questo studio, che è il conversazione si desiste mai un giorno massimo di tutti gli studi; e perciò a tan- intero, nè pur ne giorni santi. Il conti Santi parvero pochi fettanta, ottanta, versare ral volta non fa categoria, non e cent'anni di folitudine, di penitenza, dà carattere , nè la vita civile fu mai le adello appena si concede qualche ti to il suo sorte; e fra l'ore più impegnaconversare ? Conversanti miei riveritì , scuola , le ore della conversazione : quefapete quel, ehe fece quel prodigo fi- tempo. Or che professione è questa in gliolo; ma voi fate più di lui. Voi spen- Cristianità ? qual carattere ? Tutti i sandete molro in vestire, voi molto getta- ti Padri, tutti i facri Maestri, coll'Evante in giuochi, e moltissimo spendete in gelio aperto in mano, dicono, e inse-Ma a questa sanra, a questa indispensadelle tanto tempo ; se non si abjurasse . fatempo, tutto feialacquo di vita, con-Da quelta troppa affiduità, e frequen- verfanti miei, il vostro Carattere non è za di conversare nasce l'ultimo earattere earattere da Cristiano; e g i Erero soffi, delle convertazioni Criftiane; earartere che veggono, e offervano i nostri costuche poco, o nulla si allontana dalla con- itti, veggendo fra noi tanta disapplicazioversazione delle paterne tradizioni: cioè ne , tanto divertimento ; elie altro dir da dettati , e consuetudini della nostra possono, se non ehe non v'è Città, non v'è

gente, dove men si professi la penitenza | Confessori, e di Martiri, confermata, io che fra Ctiftiani? Voi dite, che conver-mi rallegro, che tu ora si professata da sando non fate male. Ciò vi si accorda Ma perché la professione Cristiana, non e Poposi di prima qualità; na se la tua è folamente di non far male , ma è an-professione è ridotta ad esser fola profes-cora di sar bene , di pensare all'eterni-sione del divertimento , prego Iddio , e tà , di attendere seriamente all'Anima , Gesu Redentore a darci lo spirito del e a Dio; perciò è necessario finalmente divertimento, ma di quel divertimento. concludere, che la professione del diverti- che ci distolga da tutti i divertimenmento, e del bel tempo, è tutta contraria ti umani; e ci fissi nella sola applicaalla vocazione, e professione Cristiana . zione di salvarci, e di andare a con-Santissima Fede di Cristo, con tanto su- versar con Dio, e co' Santi in Cielo. dore, con tanto langue di Apostoli, di Amen.

# QUESTIONE

Felix, qui non habuit animi sui tristitiam. Eccles. cap. 14. num. 2.

Si offervano gl' Allegti felici.



in Terra ogni cola è ingom- zione; e incominciamo.

curiolità di nuova, e ficra erudizione, continuo lavoro di un opera sì ardua, so voglio oggi provatmi, se uni venisse e sì tremenda, qual è la silute dell'Ani-

E felice è solo, chi non par fatto di conoscere questa gente sempre tisce di malinconia; selici-allegra, per riporla come gente selice, tà, selicità umana dove por fra le nazioni più singolari della Terra. trò io trovarti in Terra ; le Questo è l'Argomento della presente Le-

brata di malinconie, di tri-flezze, e di pianti à Pur troppo si procu Gente allegra, e sclice, come sate voi ra dagli Uomini fingularmente di que- ad effer, quali voi fiete fra tante mile-Ro fecolo, di fuggire la malinconia, e rie, e maliconie di questa vita ? Cupio di stare allegramente ; ma chi v'e, che videre vos : ad Rom- I. 11. defidero di rielca nello studio di essere alleggo : Si vedervi, e conoscervi, ferisse Paolo a' fanno allegrezze è vero , si canta , si Romani Padroni delle genti ; e io desifuona, fi balla, fi side, e o quanto an- dero di vedere, e conoscere voi, o gencora a spese altrui si ride l ma il nostro re fra tutte le genti degna di osservarito, che altro è, che un baleno, figli-z'one, e maraviglia. Come fate adun-uolo di mebido Cielo, che quanto più que ad effere quali fiete, e quali dice tide, tanto è più tiilo, e ofcuro? Se l Paolo Apoftloje Semper gaudentes i L'itherper tanto, secondo l'Ecclessafico, felice so Apostolo a voi dice, e inculca: Cum è sol quello, che non è malinconico; chi meta, & tremore salutem vestram opepuò sperar selicità, fra tante malinconie? ramini: ad Phil. 2.12. Fratelli, Sorelle, Ma perchè S. Paolo dice di se, e de'suoi operate la vostra salute con timore, e Compagni : Quaft triftes , femper autem tremore. Voi obbedite : voi con timogaudentes : 2. Cor. 6. Noi andiam come re, e tremore operate la vostra fainte, e malinconici , ma non siamo malinconi- pur siere i più allegri di tutti gli Uorni-ci , siamo allegrissimi ; perciò mosso da ni ; e come star si può allegramente su'l ma, e dell'eternità? Quì v'è bisogno di che è tutta selicità di questa misera vigrand' attenzione, per trovar la vena ta? Dirò cose nuove, ma dirò cose vedi questa perenne allegrezza, e il prin- re, dicendo, che la felicità di questa vicipio di quella non comune felicità . ta altro non è , che quell' Operamini [a-Dalla Scuola fi cerca in che confi-lutem vestram : quel operate , che dice sta la felicità natura'e dell' Uomo . l'Apostolo ; quell'lavorare , che è lavo-Varia fu fu questo punto l' opinio-ne de' Filosofi antichi. Alcunì disse-vori umani, perchè è lavorare la faluro, che la felicità naturale dell' Uomo, te, e la felicità eterna dell' altra vita . confiste ne' p aceri del corpo; e questi Questa è l' opera tanto raccomandata a furono gli Epicurei: ma gli Epicurei non noi dagli Apostoli, da' Proseti , dagli Eintefero, che questa loro felicità è feli- vangelisti ; per istruzione di quest' opecità da Bestie, non da Uomo, che più ra, tutta la Scrittura divina è stata detche di corpo, è nato ad effer felice di a- tata; a far quest'opera, tutti fiam nati: nima, e di spirito. Altri dissero, che la da far quest' opera, escono quelli , che felicità natutale confiste nell'indolenza , dice Paolo : Quasi triftes, semper autem e apatia di ogni cofa ; e questi furono gaudemes : che tembrano effer malincogli Stoici : ma gli Stoici non intelero , nici, e pur son sempre allegrissimi ; perche per eller felice non basta non doler- chè in quest' opera sola si trova la vena si di nulla , ma è necessario ancora go- della perenne allegrezza, e la fonte deldere di molto. Altri differo, che la fe-licità naturale confiste nella Filosofia, e que in lavorare, in operare Cum metu, nella Contemplazione del Veto; e que d' tremore, con timore, e tremore di ili furono i Platonici : ma i Platonici non ben lavorare la fua falute, confifte non intefero che il Vero può conten- la felicità dell' Uomo nel mileto stato tare l'intelletto, non può contentare la della vita presente. O santa Scienza son volontà, che co'l Vero appetifce anche pur grandi le verità, che tu c' infegni ! il Buono. Altri finalmente differo, che Ma tant'è, Signori miei, tant'è, benla selicità naturale confiste nel possedi-mento di tutti i beni onessi, uti'i, e di-dimeno non è, a chi ha lume di Fede. lettevoli; e questi furono i Peripatetici, La Fede c'infegna, che la felicità dell' che sentiron meglio di tutti. Ma per-che nello stato presente dell' Uomo, che in Cielo: qual altra selicità adunque all' è stato di natura caduta, stato d' igno Uomo rimane in Terra, se non che cerranze, di milerie, e di pianti, essernon ear la felicità in Cielo; e per tempo può, ehe uno abbia insieme tutti i beni, incominciare il volo a quella beata parche desidera; senza veruna mistura di quei re di Mondo ? La Fede c'insegna, che tanti mali, che teme; perciò tutta la Fi ciascuno nell' altra vita : Ibit in domum lolofia è coltretta a concludere , che aternitatis fue . Eccl. 12.5. Troverà quelnello stato presente non v'è più selicità la Casa, che ora si và fabbricando ne' naturale per l' Uomo; e se l' Uomo la suorgiorni mortali: qual'allegrezza adunspera, la spera in vano. Così per necesi que maggiore, che andare ora architet-tità conclude la Filosofia, ma la Scientando a suo modo, e lavorando a suo za de' Santi, con altro lume entrando gusto la sua Casa eterna, e farla sempre qui in disputa, conforta l' Uono a spe-linaggiore, e più bella, per trovatla al sin qui in dilputa ; cointria i Como a per inagenote; y pu oras, per tutatamente rat bene; è dice ; che benché ello non del lavoro, e della vira, tutta compita? possa eller ficire di ficirità naturale nel·la Fede c' infegna, che le opere nottre lo flato prefente, pupi cifer nondimeno fedelmente ci feguitano dopo la unotte: nello stato presente selice di una selicità Opera enimillorum sequenturilles. Apoc. affai maggiore; perchè può effer felice 14-13, e quel, che in queffa vita è medi felicità supernaturale ancora in questa rito, nell'altra vita si muta in mercede vita. Aver perduta una felicità, e tro- centuplicata: qual forte adunque più l:evarne un' altra maggiore , non è certa- ta in questa vita a noi può toccare, che

mente poco . Ma qual felicità è questa , potere ogni giorno accrescere le nostre

ricchezze immortali; seco portarle tutte i tutta Figlinola di Virtù, e di tal Virtù. te sempre allegri , perchè voi siete semftra felicità ; e di felicità pieno avete il pensiero, pieno lo spirito; e dir con sicurezza potete: Noi nalcemmo infelici: andiamo formando.

Bella, gioconda offervazione di Mondo è questa! io per non uscir si presto da ella , rifletto, che la sudetta gente , è gente veramente fingolare, petchè è gente non folo di fingolarissima allegrezza : ma è gente ancora di felicità , e di felicità diversissima da quella, che comunemente fi apprende dagli Uomini. Gli Uomini poco versati nelle Scritture, comonemente apprendono, che la felicità fia un dono di natura , e di fortuna ; e che effer felice auto non fia , che effer fortunato. Ma è quanto errano! La felicità non è dono di natura ; è lavoro di virtù : non è regalo di fortuna ; è parto di valore : perchè non è felicità ricevuta da altri; ma è felicità da se partorità : non è fortuna incontrata a calo; è formna fabbricata con istudio, e fabbricasa tutta, e lavorara a fuo modo. Nulla dice, chi dice, come fi dice speffe volte a questo, e a quello : Tu fei nato felice. Chi vuol lodare, non dica cosi; ma dica: Tu non fei, quale nascefti , mifero; ru fei felice, perche ciò, che non ti diede la naicita, ti dà l'industria, e il valore. Ed ecco nella medesima offervazione un diverso carattere della gente , di cui parla e Salomone . e l' Apostolo : Essa è gente felice . dozzinale , nulla del comune ; perche dificava l'aría , e destrutta Gerusalem-

afficurate per il mar di questa vira ; en- che di essa putè profetate David, e con trar nel lido dell'Eternità, quasi Nave , profondità di Profeta cantare : Labores che vien dall' aurea Cherioneso; e per manuum tuarum, quia manducabis, beaun bicchier d'acqua data a un povero , tur es , & bene tibi erit . Píal. 127. 2. O grovare apprestato un Oceano di con-voi, che d'altro non vivete, che del genti? O semper gaudentes. O gente sem-lavoro delle vostre mani; voi siete beapre allegra, ora intendo il carattere del- iti, e beati fatete; perchè il vostro lala vostra incessante allegrezza. Voi sie- voro, è lavoto di beatitudine eterna; e perchè è lavoro di beatitudine futura . pre felici ; e fempre felici fiere , perchè e lavoro ancora di felicità , d'allegrezza voi stare sempre su' l'Iavoro della vo-presente ; imperciocche qual cola put lieta, e felice, che notte, e giorno andar lavorando la fua beatitudine fututa ? Labores manum tuarum, quia manma ecco, che alla felicità fempre più ci ducabis, beatus es, & bene tibi erit: Lavoro di beatitudine , che cos' è ? altro non è che bearindine di lavoro, o di virtu . O gente felice , che così sapete lavorare, di qual malinconia, di qual triftezza potete parire in occupazione sì farta ? Anzi qual vena di allegrezza a noi infegnate, se apprender sapremo queflo gran principio di facra Scrittura , e dire, come voi dite : Io non pollo farmi fortunato, non pollo farmi potente, non posso farmi Monarca; posso ben farmi beato : e che di più pollo io velere, che di mano in mano andar lavorando la mia beatitudine? Così io mi vado capacitando e delle felicità, o dell' allegrezza di questi segnalari lavoranti.

Ma per capacitarmi meglio, e per offervare infieme un poco più a minuto la for vita, prevengo chi mi vorrebbe opporre, e dico; che ancor io sò, che ancor fra queste Anime allegrissime si annebbia talvolta il Cielo; ancor nelle lor Case entrano i travagli; e ancora ad effe tocca bene spello a sofpirare, e a gemere. Or come effer può. che fiano, come afferma l' Apostolo, Semper gaudentes : Sempre liete , e gioconde : se frequentemente sofpirano , e plorane ? Di più , come posson sempre godere, le altro mai non fanno, che fuggire ogni godimento? A quelle, e perchè è sempre allegra: ma è gente al ad airre difficoltà, che opporte la no-legra, perchè è sempre selice: ma la sua stra fantasia, con poche sillabe uno sofelicità, la sua allegrezza , nulla ha del lo risponderà per tutti . Allorche si riebulla deve all' accidente , nulla all' in me, da que Figlinoli d' Ildraele , che cidenza, pulla al calo, ma nutto al fuo romati eran dalla Servitti delle Genti. sturio - tutto al fuo lavoro : perchè è Sammaritani invidiosi che incomincial-

fero a riforgere le odiate muradella Cit-Leffer felici ci ajutano. Non il piacere tà , e del Tempio di Dio , dalla bassa adanque , ma la vittoria , e la suga del pianura ridevano, deridevano quell' Ope- piacere pestitente, e infernale, è li vero, ra : e per frastornar dal favoro quegli il puro , e l'eroico piacere di quelli , alti lavoranti della fanta Città, non lasciavano di fare ad essi vari inviti di scendere al piano, e divertirsi . Ma il buon Neemia, che presedeva all' Opera in nome di tutti, rispondeva a Sammaritani: Non poffum, non poffum descendere. Lasciate d'inquietarci colla vostra amicizia; nè io, nè verun di questi miei, possiamo scendere, e intertompere ancor per poco il nostro lavoro . E per- gandentes : Sempre ridenti, e perciò, sechè , o lavoranti esemplari ? Perchè , Opus grande ego facio. 2. Fxod. 6. 3. Noi lici ; perchè all'alte loro occupazioni , abbiamo per le mani un'Opera si grande, che non farà mai, che noi la tralasciamo, finchè essa non sarà del tutto compita. Opus grande ego facio, & ideo non poffum descendere. I piaceri, le delizie, le lascivie con sinfonie, e tenerezfingolare del nostro Tema, e l'invitano a affetti più geniali. Ma quelli , che rifpondono? Opus grande nos habemus: Piaceri, onori, ricchezze, potenza, e gloda tutte codefte voftre lufinghe, che non ftri inviti. Noi ftiamo lavorando la noftra casa eterna, la celeste nostra Gerusalavorarli da fe , e a fuo modo la fua non possumus descendere. Tutto bene, o essi dan la mano all'opera nostra, e ad lo avesse ora a rispondere ! non poco

che attendono a operar falute, e a fabbricarfi la cafa eterna . Bella risposta ! Risposta di Anime grandi, che non altrove trovan ripolo, che nell'eminenze prime delle verità eterne. Ora incomincio a intendere, che ancor nel rigore, anzi nel folo rigore della Fede Criftiana, trovar fi possono, e di fatto si trovano quell'Anime, che dice S. Paolo Semper condo il detto di Salomone, sempre feche occupazioni fono di felicità, triffezza, e meftizia di baffe inclinazioni non mai fi avvicinano. Falix, qui non habet animi (ui tristitiam.

Facciamo ora l'ultima offervazione, e finiam presto la Lezione. Bella certaze , e balla fi fanno attorno alla gente mente è la vittoria del piacere , nè direbbe male chi dicesse, che essa è la nuscendere dall'alto lavoro, a divertirsi un drice, che allatta la selicità, e l'allegrezpoco, e ad effer men rigidi con tuttigli za della gente, che noi offerviamo; ed latte fuo è sì generofo, e nobile, che dà al lor volto it carattere di celefte angelica sembianza. Ma per conservar semria Sammaritana, e terrena, ceffate pure pre questa angelica lietiffima sembianza, non basta la bella vittoria del basso apfarà mai, che noi ci accordiamo co' vo- petito, e piacere: Altre cofe molte convien vincere per non mutare l'eterea inalterabile sembianza, e non far sopra di lemme: e pare a voi, che noi possiamo se rivoltare in contrario il detto di Paodilettarci d'altro, che del nostro lavoro? lo : Quasi gandentes , sempen autem eri-Questo, questo è il nostro diletto; que ses . Ardua è la vittoria del piacere ; fio è il nostro contento; e qual content ma il piacere si vince col suggire, e te-to maggiore aver si può in Tetra, che nersi in alto: ma il suggir non basta. dove si vive sempre in tenzone colle eternità ? Opus grande habemus, & ideo turbolenze de tempi, colle altercazioni degli umori , cogli accidenti della vità invitti: Ma chi può intendere, che voi umana, or con quelto, or con quell'alpossiate esser Semper gaudentes : senza tro prossimo amaro ; e sempre di giorgustar mai una cola, che piaccia al fen- no, e di notte coll'attrocissimo Inferno fo; e con sempre vivere a labbra asciut- si pugna. Quì non si sugge, qui si comte ditutti i fonti del genio umano? Sam- batte, e combatte forte, e fra combattimaritani . Sammaritani , voi non inten- menti , e battaglie , come si avvera il dete l'opera, che noi facciamo, fe non Semper gaudentes di San Paolo, come intendete, che i voltir piaceri, non tener fi può il volto della celefte allequando fi godono nò, ma quando fi cal- grezza? Quefta è la difficoltà, e qui urpettano, e vivono, allora folo giocondi ta la norta fantafía nell'intelligenza del-fono, e dilettevoli ; perchè allora folo le citate facre Parole. O fealtro Aposto-

certamente si adirerebbe, che in Cristia perche è Città nara di battaglie; mudrinia nascano tali dubbiezze, quasi lano-fra sche sia men lieta, quando ha più un opera si satta, chi per moltifudine ghe, si facevano a minacciar ferro, e han veruna possanza. fuoco alla sorgente Gerusalemme; egli Non dico troppo Signori mici, dico Sion: 26.1. L'alta Sion, che noi fab- ben adoperata, è piena di maraviglie, e brichiamo, è tutta Città di fortezza, feconda di que miracoli, che in fe espe-

da combattere. S. Luca negli Atti Apo-ftolici riferifce, che gli Apostoli allora der può il colore della sua angelica alpiù godevano, quando avevano più da legrezza; fe le battaglie isteffe fan conocombattere, e da paire: Mare gauden lete l'opera, e più bello, più ammirabi-rez à confpellu concilii, quoiniam digni ha-le, più fingolate tendono il lavoro ? O biti fant pro nomine Jela commeliam pa-lvol felici. Qui com metu., & tremore ti: 5. 41. Nel libro primo de Maccabei (alutem vestram operamini ; che temete . fi legge, che que valorosi Fedeli, sen e lavorare; che tremate, e quanto più tendo, che Antioco con tutto l'Oriente tremate, tanto più al valor vi accendein armi si moveva contro di loro, per te: chi può sarvi malinconici, se il ter-fare strage di Gerusalemme, del Tem- rore de vostri conflitti dà alla vostra pio, e di tutte le cose sante; esti allora, allegrezza un nuovo, un più alto ea-benchè pochi, si armavano, uscivano in rattere, che è carattere di allegrezza, campo andavano incontro alle formi- ma di allegrezza bellicofa a invitta ed campo, anagyano incontro ane totture just a anagyano mirando l'opera vostra dir Ifrail cum leuitia. 3:1. e quanto più sor potrete: Scalpri falubris illibus, & tun-midabile era la batraglia, tanto più alle-lione plurima. hane saxa molem congramente effi combattevano. Il prefato fruunt. I shiggiti piaceri, e le tollerate fe-Neemia vedendo, che i Sammaritani, rite han fatta questa machina di lavoro, inselloniri di non profittar colle lufin-contro la quale nè tempo, nè morte

fece ad effi vedere dall'alte mura tutto quello ', che a tutti dice San Giacomo il Popolo con una mano fulla meftola, e Apoftolo, il quale per far fapere qual fia soll'altra fulla spada : con una costante nella nostra Fede il vero fonte dell'alleful lavoro, coll'altra pronta alla batta- grezza, nella fua lettera circolare, così glia; e coll'una , e coll'altra insieme scrisse: Omne gaudium existimate, fratres fembrava dire : Ora è bello questo mu mei, cum in varias tentationes incideritis: ro, perchè ora è figliuolo di pace, e di 1.2. Fratelli, e Sorelle, quando più folguerra: figliuolo di travaglio, e di va- te fono le tentationi, e i ttavagli, e le lore inflerne: Una manu faciabat opus, guerre, che voi incontrate; allora solo O' altera tenebat gladium : 3. Exod. 4. 17. credete che l'allegrezza con tutte le gra-Bel fatto; ma o più bella allegoria! quel- zie entri in casa vostra, per consortarva li facevano una grand' opera; ma aliude- fu l'opera della falute, a cui attendete; vano ad altri, che fanno opera maggio perchè allora folo l'opera della vostra re. Quelli fabbricavano la Gerufalemme falute fi avanza, e crefce : que colpi , terrena; ma questi fabbricano la Gerusa- che voi ricevete, son colpi di chi fab-'lemme celefte: quelli fabbricavano la lo- brica, e più animofo manda in Ciclo ro abitazione temporale; questi fabbrica- l'edifizio fempiterno: le tribolazioni femno la loro abitazione eterna : quelli la brano impedimenti, ma fono ajuti, fon voravano colla mano ; questi lavorano foccors, che raffinan la virra, aumencollo spirito : quelli all'opera loro non tano il merito , avvivano il lavoro dell' lasciavano appressar gl'inimici; questi sull'eterna Beatitudine; e per conseguenza opera istessa vincono rutti gl'inimici lo- rendono più felici , e se dir si potesse , ro, e le vittorie incessanti, che riporta li più fortunati lavoranti dell'alta Gerusano, è tutto il lavoro, tutta l'opera, e lemme. Chi mai creduto averebbe di tutto il muro eterno, che fanno; e per-ciò con più ragione di quelli, dir posso-licità in Terra? Ma tant è, Signori miei, no con liaja : Urbs fortitudinis noftra rant'è : La nostra Fede ben'intela , c

rim en-

patifice la carne, rantopiù si avvalora lo pre allegro in quelta mifera Valle di fpirito. Concludiamo adunque la nostra pianto. Iddio faccia, che di tale in-osservazione, e come primo principio ser-legnamento sappiamo approsittarci. Amiamo, che l'attender folo a operare la men.

rimentava Paolo Apoftolo, il quale per fiua falute, non è, come fi crede, non nofto infegnamento laiciò feritto a Co- i un lavoro malinconico, è un lavoro infegnamento laiciò feritto a Co- i un lavoro malinconico, è un lavoro diferio mon irribulatiume noftra . 2.7. 4. Mol· licità in quefla vita, e di beatitudine te, vaire, in necifanti fono le noftre tri- bolazioni per Mare, e per Terra ma cizio più giocondo, che operare, ccomno mai fon più allegro, che quando più battere per effer felice, e bearo Vi rin- fon travagliato: perchè i Chum sofrmare, grazio per tanto, o lavoranti felici, che mano piero ma i bidi. 21. Occupanto più indeguno mi avere la modo di effer femene parere fina "bidi. 21. Occupanto più indeguno mi avere la modo di effer femene

## QUESTIONE XVII.

Risum reputavi errorem , & gaudio dixi : quid frustra deciperis? Eccl. c. 2. n. 2.

Si offervano gli Allegri infelici.



allegrezza arrivino finalmente? quanti fon gannevoli fono le allegrezze del Mon-gli allegri nel Mondo? Fra tanti, che ti-do! e incominciamo l' offervazione. don per tutto, (embra improptio inter-rogare, quanti fieno gli allegri. Così do, o Figliuoli degli Uomini? Oli nel partebbe ancora a me: ma fe il prefato) Mondo fi fia allegramente da chi lacete Salomone non errò, quando diffe, che il rifo de Figlinoli degli Uomini non è Bene: ma per allegramente stare, che si

On v'è, cred'io, nel Mon- riso, ma è errore; e che l' allegrezza do fra tanti Popoli, che sia- non è allegrezza, ma decezione, e inmo , un folo , che ftar non ganno: Rifum reputavi errorem , & ganvoglia, e vivere allegramen-te a'luoi giorni. Troppo ca-dico, è vero, non sarà certamente im-EXACEMENT LE ATMOST (SOUTH). 1 TOPPO CB - 1000, 9 VETO, NON ITAL CETTAMENT EN INTO CONTROL OF CONTR do, che non cerchi l'allegrezza, e che Lezione passata, osservammo quelli, che per tutto in Città, e in Contado non lavorano alla loro beata eternità, e non dica : Vieni, o amata allegrezza, vieni: trovammo ne pure un malinconico; ogentra in casa mia, e più non esci? Que gi osservando quelli, che lavorano semsta è la brama, questo è lo studio più pre al lor bel tempo, vedremo se ci ver-comune, e più universale fra gli Uomi- ta satto di trovare uno, che sia veramenni. Ma in tanto, e si universale studio te allegro. E se ciò non ci riesce ; io di allegrezza, quanti son quelli, che ad anticipatamente esclamerò: Oquanto in-

fa nel Mondo ? Grandi intertogazioni fi 1 no , quali fi dicono , allegrezze no : fofanno oggi da chi è malinconico. Per no divertimenti di malinconie, tratteniistare allegramente, non vedi tu, che si menti di malinconici: c se taluno di ciò fuona, fi canta, fi balla, fi converfa, fi faper voleffe la ragione; io dieo, che la banchetta, fi và a' Teatri, fi fanno Fe- ragione è quella, che fu confessata da fte, e Carnevali, e fi scherza, e si ride Giob, ma da ogni altro, benché affai per tutto, quanto fi può ? E che altro ? Parti forfe, che tutto questo sia poco i delle sue affizioni, si trovava il gran Pa-Poco o Figlinoli degli Uomini , pochif- ziente . Tre primi Personaggi dell' Idtfimo è tutto questo, che voi dite, per istare allegramente; perchè tutto questo ma a quelli, che indiscretamente gli cranon è stare allegramente; è divertifi dal | no attorno per consolatio, che disse, la malinconia; e il divertimento della che rispose Giob ? Prevenerunt me dies malinconia non basta per esfer allegro . afflittionis : mærens incedebam : confur-Non vi parlo colle Favole, e co' Poeti ; gens in turba clamabam . 30. 28. Siete vi parlo colle Scritture, e eo' Profeti ; atrivati tatdi; non fiete venuti a reme se voinon credete, vi troverete ingan- po, o amari consolatori; le mie affizionati o ridenti Figliuoli d' Adamo . Il ni vi han prevenuti, ed io altro più far primo Re d'Ifdraele, Saule, era agitato non posso, che fra i vostri conforti da un atrociffimo spirito di malinconia, passare in tristezza, e pianto questi giorche, quando gli alterava la bile, il mini, che mi restan di vita. Voi correte, fero Re faceva pazzie nella sua Regia . voi vi affrettate, o ridenti Figliuoli de-Ciò vedendo i luoi zelanti Servitori, per gli Uomini, alle vostre allegrezze; ma sanarlo da quel surioto spirito, secero non correte a bastanza; le allegrezze vi come fu detto altrove, chiamare in Cor- trovan tutti prevenuti da quelle malinte il Pastorello David a suonar la Cetra, conie, da quelle tristezze, da que' tan-e col suono a ricreare l'agitato Regnan-ti timori, che voi ben sapete, e che cote. Arrivò il famolo Sonatore in Cor-petti portate in petto. Se voi non cor-te, accordò l' Arpa, fuono al Re; e il rete ad altre Fonti più alte, l'acque cor-Re a quel suono , Rescillabatur, O le-vois habebat : 1. Rez. 16, 33. I rasser-nava, sa lagegeriva del snormale: Espre-le labbra, e voi riderere, è veto; ma pherabat in medie domus sue: ib. 18. 10. quale sarà il vostro tiso, o prevenuti ? c prosetava, cioè, ballava, e eantava, Ridere, e sospirare; sospirare, e ridere; quali allegrissimo nella sua Regia. Ma riso, che non è riso, ma è sospiro riperche quel firono, benche mifteriolo, e dente; tolpiro, che non e folpiro, ma e potente , era divertimento di malinco- rifo addolorato ; cioè , apparenza titta nia , non era rimedio ; perciò il mifero contratia alla verità delle cofe . Quefto Re, faltando ancora, e profesando, die- è il carattere, che diede Salomone alle de in tali finanie, che fino a tre volte, vostre allegrezze, quando disse: Risum presa la lancia, volte dissarsi del suono, reputavi errorem, & gandio dixi: Quid e del Suonatore, e colla morte di David, frustra deciperis? E questa è la forza deluscir dalle sue manie. Non dice poco la prevenzione, che dice Giob : lasciar questa Serittura; fi suona, si balla, si venire, ma non lateiar entrare mai alan fefte, e fethini, per ilfare allegramento tro affetto, o altro feminiento, che te; ma dopo un poco, ancor fra le al- fentimento non fia di triffezza nel cuorelegrezze totnando i penfieri , che bolloperchè le allegrezze del Mondo non le lumane. Se l'estore nascelle solo dalla

ovvia, diffimulata, etaciuta. Nel colmo mea fuoi amici accorfero a confolarlo : Ma fe il primo errore - che dice Sa-

no nell'anuna , chi fi torce , chi fofpi- lomone , nafce dalla prevenzione delle 12 , chi fi duole : e finite le finionie , malinconie , che fa , che tutre le mottre tutti etcono dalla Fester que malinconi allegrezze altro non fiano, che meri traci, che vennero, e sorse più tristo diprie stille, e divertimenti di gente malincoma . Or perelle si poca allegrezza fra niea : il fecondo maffimo estore mafee cante allegrezze? Non per altro, se non dalla qualità delle medesime allegrezze

prevenzione ; io direi : Gente prevenu- ina? O pazzi al egri, qui apprendete quasiete indisposti all'allegrezza . Deponete ridendo, perdete il senno, e la vita . prima quelle malinconie , che come (a-pete vi macerano, e poi andate a ral-legratvi. Ma nafcendo l'ettore dalla qua-legratvi. Ma nafcendo l'ettore dalla quache ? in cose di nulla, e più vane de' fogni. Ma ciò è poco : quel, che è do de'Proverbj, dove è scritto, che non pochi fon quelli , i quali Letantur cum male fecerint , & exultant in rebus peffimis: 2, 14. Si rallegrano, quando pecefulrano; e queste, che allegrezze son nostro Torace, che si appella Diastamnia, per leggiera che fia la punta, di muore ? fi muore ridendo : fi ride , e dar vi può nome di allegrezze, le il vo- loro godimenti diffinti ; e quel , che è fire rife, altre non è, che morte eter- godiniento degli occhi, non è godimen-

ta , voi correte a rel'egratvi , ma voi i fiano le ve fire allegrezze , fia le quali

lità istessa dell'allegrezza, che si cerca; Osserviamo ora, quali sieno leallegrez-che direm noi, Signori miei, che dire-ze della Cristianità, che, se non sono di mo? Ma che altro dir si può, se non qualità sì mortisera, sono nondimeno di che le allegrezze del Mondo , o sono qualità inutile, e inefficace al fine che si ree di qualità, o sono di qualità affatto pretende, di stare allegramente. Quel-inutile, e inefficace a rallegrate un Uo- li, che star vogliono allegramente, che mo . Poco mi tratterrò nella prima parte fanno? Si divettono da tutri gli studi più del disgiunro : perchè essa appartiene più onesti , da tutti i negozi più gravi ; e tofto a chi predica, che a chi và per il Mon- per non dire ancora da tutti gli efercido offervando la varietà delle genti : Non zi di pietà, fi divertono almeno da tutti posso nondimeno non accennate per eru gi interessi di casa; e spendono, e span-dizione la qualità di alcune nostre alle- dono in una comparsa, in una sesta, in grezze. Nel Libro della Sapienza, do uno spettacolo un mezzo Patrimonio: e ve si scuoprono le verità di molte co- chi non ha molto da spendere, lavora, fe occulte, fi legge, che alcuni figliuoli fuda, travaglia tutta la fettimana, per flar del Mondo non fanno stare allegramen- poi allegramente il giorno di festa . E te, fe non impazzano : anzi impazzano | questo che altro è, fe non che a prezper volere stare allegramente; e le alle- zo di argento, e di oro voler compragrezze più pazze, ad essi sono le alle- re l'allegrezza? O allegrezza, quanto sei grezze più care, e belle. Dum letantur preziola, e cara, se tanto sei valutata. infaniunt; aut certe vaticinantur falfa : quanto fanno le famiglie, e le cafe; ma 18. 28. Or quali allegrezze fon queste ? quanto sei poco conosciuta, se tanto da Stare allegramente, e perdere il cervel- noi fei scambiata! La festa riesce, come lo, e dalle fallità, e pazzie andar men- fi dice, allegriffima; la comparfa riefce dicando il suo godimento. A questi tali ammirabile; il banchetto, e le sinfonie, parla il Profeta Amos, e dice : Che fa- e i balli riescono di piena soddissazione à te. che fate. o Pazzi ? Qui letamini in perchè, e gli occhi, e le orecchie, e le mihilo. 6.14. Voi vi rallegrate, ma in nari, e il palato, e la gola non han più, che desiderare . Bene , o gente allegra . bene : Ma mentre godono tutti i fentimolto, è quel, che si legge nel scon- menti, il cuore come stà ? O miseri noi ! tutti corrono dietro le allegrezze de' fenfi , e neffun fi muove per l'allegrezza del cuore . E che vagliono le allegrezze degli occhi, e dell' orecchie, fe cano; e quanto più peccano, tanto più il cuore riman fuori della festa ? Lungo sarebbe a decidere, quando sia, che il esse ? Dicono i Notomisti , che se mai cuot dell' Uomo veramente si rallegri , punta di ferro arriva a quella parre del fi dilati in questa vita, e come dice David , delecteur in letitia: Pl. 67.4. Non solo si rallegri, ma si diletti ancora, e repente è necessario morire; ma come si compiaccia della sua all'egrezza; quel, che ora può dirfi con tutta ficurezza, è fi muore ; fi muore , e fi ride , e che nessuna dell'allegrezze suddette , è fu'l riso si esala l'anima. O riso orren allegrezza del euore : perchè siccome do ; ma , o spaventose allegrezze ; e chi sutti i sensi hanno le loto allegrezze , i

to dell'orecchio; quel, che è godimen-le in un terminare l'offervazione di rurmenti, ne d'occhi, ne d'orecchie; ma fono allegrezze, fono godimenti più follevati, più immateriali, più puri, che chè nascono da fonti, da sorgenti più universali, e ampie, e che furono accennate da David, quando diffe : Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine; dedifti latitiam in corde meo: Pf. 4. 7. Site, ma ci avete impresso ancora nell' aè il lume , che fenza andare altrove , ogn'or che ad effo mi volgo, rallegra il da dilettarmi! Posto ciò, quali sono le allegrezze correnti del Mondo? Allegrezze grandi; allegrezze strepitofe; ma allegrezze tutte morte : fono allegrezze d' occhi, e d'orecchie; non fono allegrezze di cuore : e allegrezze fenza cuore, come possono esser vive, e vere allegrezze? Ridete pur ora, ridete quanto vi o nulla avete raccolto; perche altro rac- riore : quelle fono trattenimenti de' de venite, o fospiri? Estiratto rispondo- allegrezza; nia dove è sola allegrezza, no : Veniam dal cuore; ma fe interro- altro non v'è , che un mero divertio prevenuti ridenti, e confessate, che sa malinconia. Questa è la differenza, le vostre allegrezze non vengono mai che corre fra l'allegrezza, e il gaudio; canzia navigata, or da un banchetto, e fra gli allegri, che oggi offerviamo, e or da un festino ; e a voi atrivan si quelli , che offervammo nella Lezione stanche, che comparse appena vi spari- passara; cioè, sra quelli che stan sempre scon davanti. O allegrezze umane; quan- sul lavoro della casa eterna, e quelli non fiete mai noftre!

to dell'orecchio, non è godimento del te le allegrezze, e di tutti gli allegri del gusto &cc. così il cuore ha i suoi godi- Mondo, è necessario distinguere quel menti particolari , che non fono godi- che comunemente dal volgo fi confonde. Il volgo crede, che quando fi arriva a una festa ben fatta, e dove tutti i fensi trovano il lor pieno ; allora si ardilatano, e allargano tutte le fibre, per- rivi fin dove si può arrivare nell'allegrezza umana. Ma non è così ; e perchè? Perchè fi crede, che quell'allegrezza sia gaudio, e quella non è gaudio . ma è fola allegrezza. La Scrittuta distingue queste due cose; e quando vuol dire gnore, voi non ci avete dato folamen- una vera, e piena allegrezza, non dice allegrezza; ma, o dice gaudio; o accomninia il lume del voltro volto; e quelto pagnando l'uno, e l'altro infieme, dice allegrezza, e gaudio . Così a Dio nel Salmo 50. dice David : Anditui meo damio cuore : perchè in esso, o quanto ho bis gaudium, & latitiam : 10. Così degli abitatori di Sion , dice Isaja : Gaudium , & letitiam obtinebunt : 35. 10. e l'Evangelio, che dice meno, e fignifica più, per dir tutto insieme , dice solamente : Gaudio: Così l'Angelo diffe a paftori : Annuntio vobis gaudium magnum . Luc. 2. 10. e così, al fervo sedele fu detto in San Matteo : Intra in gaudium Domini piace, o gente allegra, ma non dite mai | sui. Or qual differenza v'è fra il gaudio. di effer veramente allegri ; perchè voi e l'allegrezza ? e che di più , fopra l'alnon ridete mai di cuore; e a voi nelle legrezza, dice il godimento, o il gaudio? vostre feste si può dire quel , che disse Dice tanto, che senza gaudio , le alle-Aggeo Profeta a fuoi Ifdraeliti : Semina- grezze non fono allegrie, fono fchiamazfis multum, & intulifis parum. 1.6. Voi zi, fono clamori; non fono allegrezze, avete fatto un grande apparato; voi ave- perche fono apparenze, non fono verità, te speso molto, e sacrificati avete i vo- Le allegrezze sono tutti rilassamenti esteftri ftudi migliori; ma dopo rutto, poco, riori i il gaudio è turto godimento intecolto non avete, che qualche rifo sfor- fenfi ; quello è tutto contentezza del zato, che dove nalce, ivi muore; per-cuore; e perchè ciò, che vien dal cuochè esso non mai nasce dal cuore. Stra- re, si dissonde per rutto l'Uomo; perna cola! fe io interrogo i fospiri: d'on- ciò è, che dove è gaudio, non manca go il rifo: d'onde ne vieni? Rispondere, timento, o per meglio dire un vero pasdal vostro cuore ; vengono come mer-le perciò qual'è la differenza , che passa to a noi fiete straniere, se nate altrove, che altro non cercano, che passatempi? La differenza, che paisa fra questi, e Per arrivare al fondo di questa verità, quelli , è la differenza istessa, che passa

fra un Re di Scena, e un Re di Trono: lante, e tutti gli allegri della Tetra, alquelli fon Re, finché dura la Scena ; tro non fono ; che Perfonaggi di Tea-quelli fon Re, finché dura la vita: quel-li Re di Spettacolo ; quelli Re di Co-lon tutre allegrezze fitaniere ; nate ficomando: quelli Re di Favola; questi Re ri, non dentro di noi : Allegrezze, che di Verità; cioè, Re in Teatro, e Re in non arrivan mai a rallegrate lo spirito : Cotte; Re in Festa, e Re in Battaglia; Allegrezze, non mai di piè sermo, ma Re in Banchetto, e Re in Consiglio; sempte suggitivo: Allegrezze per fine, Re in Banchetto, e Re in Conligito; l'empre tuggitivo; Aliegrezze per hine, perché quelli hanno il carattere della lo- loe altro non fono, che divertimenti di ro qualità, e quelli della loro apparenmalinconia; e che perciò nel Libro di 22. In quello limbolo, che é fimbolo (sioc), chiamate uture fono: Gausias lyaccennato da San Paolo, quando diffe; lescrite; so. 5. Allegrezze d'ipocriti; che
peretri figure hajus musulti. Coct. 7, 31. Quando moffrano di fine più allegramenfiq quefto fimbolo, dico, fi specchino te, allora son più malinconici. O voi,
tutta la gente allegra, e in clio imparii - che fabbricate la Città eterna, quanto
no a conoscere la qualità delle loro allediversi fisere da questi ridenti ! Voi femperezze Grandi con le allegrazze loro, une al lavoro; confissi firmera la sufferen. grezze. Grandi iono le allegrezze loro, pre al lavoro; questi sempre al passarem-perché fanno una gran comparta; ma se po. Ma perché è scritor, e sempre sarà a sin della sesta, e del sessione, e allo vero, che: Expessasio juspensa lauia, a spegner de lumi, essi tutti costretti lo sper autem impiorum peribit. Prov. 10, 24, no a dite colla caduta Gerusalemme: Voi lavorando, sece sempre allegrissimi. Defess guadians cerdai neftri. The 1.11. quelli ridendo, son sempre mellismi; e passato il tempo della nostra allegrez-perchè il vostro lavoro, è lavoro di vita 21; ei nostro godinento è datto spa-terna; ei riso di quelti, è riso di passitio : consessino, che tutte le allegrez- (atempo, cioè, di tempo perduto, e di ze del Mondo (ono figure di Scena vo- (peranza fallita.

## QUESTIONE XVIII.

Fratres, sobrii estote, & vigilate, quia adversarius vester Diabolus , tamquam Leo rugiens , circuit quarens quem devoret.

1. Petri cap. 5. n. 8.

Carattere de'Demoni.



to, e dice : Guardatevi, perchè voi siete appostati ;

mo a San Pietro, anzi allo Spirito Santo, che ci fa correre un si amichevole avviso ? Noi viviamo spensierati; e perchè Trombe, e Tamburi di guerra non l ù odono nelle nostre Contrade, noi cre-

Lez. del P. Zucconi Tem. V.

E gratitudine, e tendimento diamo di essere in pace; ma San Pietro di grazie si deve a chi scuo- dice : Fratelli, Sorelle, siate desti ; perpre qualche inimico occul- chè ciascun di voi ha innumerabili inimici attorno; inimici tutti occulti, e atroci , che ancor nelle vostre caquali grazie mai non dobbia- le , ne' vostri appartamenti vi aspettano per divotatvi : Fratres , fobrii eftete . O sommo Iddio , che è quel , che voi ci tivelate ? Se ciò detto ci fosse da qualche Filosofo, o Accademico, io consiglierei tutti a non s'inquietare, e a vi-

vere in pace; ma perche l'avvilo ci vie- in tal comp. 1. nza , ratto fiaccata rimane da chi non cria, da chi tutto vede, le la fua iuperbia . L' levitto Michele z fa ; perciò convien credere, convien ulci centro le superbe innumerabili schiesemere, e tenerfi in buona guardia : re; ad elle con voce di tuono fece udima per guardarci da quei Leoni , che re : Quis ut Deus ? Chi v'è , chi v'è , non vediamo, che farem noi, Signori o fuperbi, che con Dio possa competeanici, che saremo ? I Maestri di spirito re? Et non valuerunt, neque lotus corum non lasciano su questo punto di date inventus est amplino in Calo : Apoc. 12. molte, e varie, e tutte giovevoliffune 8, e quelle non reggendo a quel tuono istruzioni . Ma io , che non sono Asce- ontipotente di voce , caddero tutte dal ta, e che vado nella divina Scrittura of- Cielo, e come aggiunge San Giuda Afervando il Mondo, altro non faro, che postolo, tutte legale surono: Vinculis afar onel , che lungamente lio fatto fin' ternis lub calizine : p.6. con eterni legaora; e avendo fin ora offervato i carat- mi nella caligine del tenebrofo Inferno. ceri delle Genti, e de' Popoli più fegnala- Questa è la condizione, e il carattere ti della Terra; ora per terminar que dell'angelica Gente Infernale. Desorme fta terza Parte di Scrittura in poco più carattere, effere tutta gente caduta, ad una Lezione, anderò offervando i ca- percoffa , e incatenata ! Ma perchè efratteri, le qualità, e l'arti più fegnalate la, benchè incatenata, è formidabil genancor della Gente Infernale : e fe la Gen- re , che ancor dalla catena , coll' alito te Infernale, di nulla più teme, che di fuo, e colle fuggestioni sa ammotbare effer conoicutta, e scoperta; noi, refe il Mondo; pereiò è necessario in essa

te, e poco pena a rovesciare ancora una allora per antonomasia detto Lucibello

a Dio le dovute grazie, che per nostra offervare altri caratteri, che a noi più ficurezza ci abbia rivelate cole sì occul- appartengono. I facri Maestri infegnano, te a tenore di tutto l' Inferno inco- che fra Demoni ancor nell' Inferno y'è minciamo la Lezione del fotterraneo Re- ripartimento, e distinzione di ordini, d'impicehi , e di comando ; come era Qual Popolo adunque, qual Gente, in Cielo, prima che effi cadesfero: perè la Gente Infernale, o Scienza de' San- chè, ficcome allora non tutti erano delti? La Gente Infernale è Gente di alta la medesima Gerarchia, così oranon tutorigine, perche eff fu creata prima dell' la fono del medefimo grado; e ficcome L'omo, e fu creata tutta in Cielo; el allora altri ad altri etano superiori, cola è di sublime intelligenza, perchè ha sì ora altri sopra altri hanno superiorinella sua natura le specie tutte intelligi- tà, in modo, che quelli, i quali era-bili, non acquiste, ma innate; e le in- no Angeli di ssera, e d'intelligenza magtelligibili specie sue sono specie tutte uni-versali, in cui essa quasi in idee inten-lizia, e malvaggità maggiore nell' Inferde tutti i particolari e esta è di velocità no ; ma altri ad altri subordinati esseninarrivabile, perchè non si muove succes do, tutti nondimeno, quasi Officiali obfivamente da un luogo all'altro, ma in bedifcono a quel primo, che vince tutun baleno, la fi trova dove vuole an-lti in malvaggità, come tutti in splendodare; in quella guila, che il nostro pen- re, e bellezza vinceva; e a cui perciò fiero , fenza paffare ne Terre , ne Ma- fu detto: Quemodo cecidifti, Lucifer , qui ri , da Firenze si trova in Turchia , o mane oriebaris? Il. 14. 12. Come cadesti in Persia, ed anche in Cielo: essa essen- in codesto tuo prosondo, o Lucisero; · do tutta spirito, sopra il Mondo elemen- canto più deforme nell'Inferno, quanto tare, e corporeo ha forza incomparabi- fosti più lucido, e specioso In Cielo 3. Città: in quella guifa, che l'Anima no- ora per antonomalia detto Satanaffo? Difira muove, e raggira, dove vuole, il stinzione adunque d'offizi, e d'impieghi, piccolo Mondo del nostro corpo. Ma come distinzione, e ripartimento di petale effendo la Gente Infernale, effa è ne, si trova ancora nel tenebrolo Retutta gente caduta dal Cielo . Volle ef- gno di Lucifero. Quali poi fieno gl' unla superbamente competer con Dio; e pieghi de' Demoni dentro l' Inferno; lo quegli saper lo può, che solo su a gni della Terra, non ha tanta forza Lezione, oggi parleremo solo de' caratteri a tutti comuni. Quale adunque è 10 perseguitarci ? L'interrogazione , è stro avversario; e sotto il nome di Diavolo, egli non vuol fignificare, che un solo del numero de' Diavoli è nostro avversario particolare : ma in quel nome fingolare comprende tutto il numero de' Diavoli ; e vuol dire , che tutti i l quella guisa, che quando si dice Uomo assolutamente, si comprendono tutti quelh, a quali compete il nome universaliffimo di Uomo ; perchè allora il nome universale non significa questo, o quell' altro individuo, ma fignifica il genere, o la specie di tutti gl' individui. Tutti i Diavoli adunque son nostri inimici , el ciò espressamente insegnò San Paolo Uomini, grandi e piccoli, Uomini e Donne, abbiam guerra, non con altri Uomini composti di carne, e di sangue, ma con potenze superiori, con principati , e potestà formidabili di renebre: Non est nobis colluctatio adverfus carnem , & fanguinem ; fed adver-sus Principes , & Potestates : adversus Mundi rectores tenebrarum harum: 6.12. Posto ciò, come indubitato, qual' è il primo carattere comune di tutte queste potenze, e principati di tenebre? Non altro, che l'inimicizia degli Uomini : in questo convengono tutti ; nè troveraffi mai , che un Demonio fia amico di un Uomo . Genio deforme , brutto carattere è il vostro , o Principi delle tenebre . Voi fiete Angeli , voi fiere spiriti , tanto superiori di numero , tanto superiori di forze, tanto superiori d' intelligenza a noi i e pure non vi vergognate di impiegarvi rutti in una guerra si atroce , contro una gente si infe-

nell' amministrazioni delle pene , so- che messa rusta insieme con tutti i Recondannargli tutti , secondo il merito quanta ne ha un solo di voi . E qual della colpa ; altri ad altri fuperiori di gloria è la vostra combatter con armi pena , come altri ad altri furono supe- si vantaggiose , e professar guerra irreriori di peccato. A noi rimane solo os- conciliabile con gente si debole, e cafervare gli impieghi , che tutti hanno duca ? dov'è , dov'è il vostro decoro; fuor dell'Inferno : e riferbando a parla- dove la vostra superbia? e per dire qualre de loro caratteri particolari ad altra che cofa a propolito, qual motivo avete di prendervela contro di noi , e tanil primo de' caratteri a tutti comuni ? interrogazione da idiota, ma la risposta San Pietro dice, che il Diavolo, è no- è tutta dottrinale. La Teologia all' interrogazione dà tre risposte. E la prima è . che essendo i Demoni rutti già dichiarati inimici di Dio, e da Dio tanto puniti, sono inimici ancora di tutte le cose, che a Dio sono più gloriose, e care; e perchè tutte l'opere della Crea-Diavoli del pari son nostri avversari: in zione, ma singolarmente l'Uomo, creato con tanta diffinzione ad immagine; e simiglianza di Dio, a Dio è carissimo: perciò i Demonj, per fare a Dio ingiuria, e dispetto, spegnerebbero, se potessero , il Sole , e le Stelle , che fempre predicano la gloria di Dio; macon fingolarità di rabbia, sbranerebbero tutti gli Uomini, per cancellar dal Mondo i ritratti, e la memoria dell' quando scrisse agli Escli, che tutti noi Altissimo Signore. Questa è la prima ragione dell'odio, che i Demoni hanno contro di noi. La seconda più specifica ragione è, che essi, come superbiffimi che fono , nulla posson soffrire, che non sia di loro esaltazione; e perchè Iddio, nella grand'Opera della Redenzione affuníe all'unione ipoftatica più tofto la natura umana, che la natura Angelica; e fece Iddio un Uomo, più tofto che un Angelo; perciò i furiolissimi Demoni, e contro quell' Uomo Iddio, e per lui, contro tutti gli altri Uomini, di lui fratelli, ardon di tanta rabbia, che l'ira, e il furore non è piccola parte dell'Inferno, che softrono. La terza ragione più individuale è, che essi cacciati di Cielo . vuore lasciarono le lor sedi fra le Angeliche Gerarchie; e perchè ben fanno, che que' posti altissimi devono esser riempiti da Uomini, tanto ad elso inferiori di natura ; perciò quì è, dove elfi fremono ; e per fare , che l'Anime riore a voi, qual è la gente umana; nostre non arrivino a possedere quel - vergognofa fenza fallo a Demoni, ma contrate per tutto.

le tenebre non è di minor loro vergone : e confiste nell'arte loro di militar con-

che effi infelici perderono ; che non re de'Principi delle tenebre ! Offerviafanno , che non dicono contro di noi? mola di grazia ; e dalle Istorie Ecclee o quanto volontieri , fe tanto poref- fiastiche , e dalla nostra esperienza mefero fopra di noi rovelcicrebbero il Cie- defima , impariamo a conoscer bene i lo tutto , e la Terra ! Queste sono Demonj . Esti si fanno nostri amici , le ragioni di quell' inimicizia, che è nè v' è, chi più d' essi mostri di essere interessato del nostro bene. Quel , non è cerramente poco formidabile a che più ci piace , essi più ci proponnoi ; perchè se si riflette a quel, che gono ; quel , che più ci diletta , esti pure fi crede , cagiona orrore il pu- più ci promettono ; dove più corre ro immaginare, che l'Aria, l'Acqua, la nostra depravata natura, la più ci e la Terra tutta piena sia di Demoni, e sortano, e la via ci appianano, e perche benchè sian legati dal loro Infer- chè ben sanno dove va la nostra natuno, non lascian mai nondimeno di ef ra, dove corre il nostro genio; esti ferci attorno, a branchi interi, e di non lasciano di dar somento al suoco, di faettar fempre contro di noi . Non è lodar le ricchezze , di efaltare gli onomaraviglia per tanto, se il buon San l'i, e la glotia, di accreditate i piace-Pietto con tutta pietà ci diec: Fratres, sobrii flate, & vigilate: Fratelli, Sorelle, Evangelio a tutte queste cosè, come a non vi addormentate; fiate fobri; anda- cofe perniciole, fono contrariffime te canti; perchè non pochi fono gl' ini- che non fanno essi, che non dicono mici , che voi non vedete , e pure in- alla nostra fantasia , per ilcreditare turte le parole della adorabil Fede divi-Il secondo carattere de'Principi del na : pet metterci in dispetto l'offervanza, e la disciplina ; per farci ridere gna, ma è di maggior nostra istruzio- della vita sutura; per affezionarci alla vita presente; e per sarci vivere in sortro dinoi , e farci guerra ; perchè effi ma di bestie ? La vita sensitiva e brucontro di noi non vengono mai a vi- tale è quella, che più piace alla nostra to, o a campo aperto; nè mai adopra- concupifcenza; e affinchè fola la concuno aste, o spade, o altr'arme onorate; piscenza fiorisca, e regni nel Mondo. adoptano folo menzogne, frodi, e in quante invenzioni, quante allegrezze ganni; e benchè tutti potenti nel lor poesie, e favole mettono tutt' ora in pre come ribaldacci fyergognati , che fon l'armi , quefte fon le macchine . e non han più iputezione , nè onore . quella è tutta la disciplina militare dell' Ond' è, che nelle Scritture effi paf- Inferno. Chi in mentire meglio riefce. fan tutti forto il nome di Satanaffi, cioè i è il più valente fra Demoni ; e fe taludi tentatori e infidiatori : fotto il no no di noi a quell'arme s'arrende, o me di Diavoli, cioè di accufatori, e quanto allora nell'Inferno fi trionfa! O calumniatori delle virtà, e di tutte le Principi, o Potestà dell' Inferno, quali cose sante: sotto il nome di Demonj, sono le vostre battaglie, quali le vostre cioè, di sottili, e raffinati in astuzie, vittorie, e i trionsi ? Pare a voi, che e surberie; e per descrivere secondo le sa battaglia onorata combatter con sro-Scritture un Demonio, basta dire, pa- di, vincer con inganno; e per trionfadre di bugie; perchè come diffe Gesu se spegnere ogni lume di verità, e d'in-Crifto: In eo veritas non eft; er ciens lo telletto ? Voi ficte totte intelligenze quitur mendacium, ex propriis loquitur, e pute l'intelligenza a voi ad altro non quia mendace est, & pater ejus ( idest lerve, che a sedurce, e gabbare il genere mendacie . ] De in Ev. S. 44. Nel De- mano . Ma i Demoni poco curano à monio non fi trova verità : fi trova la rimproveri dell' enore : dovrebbero ben pasta da tutte le bugie ; delle quali esto essi rimproveri esser un poco più curae padre . In the per tanto confilte la ti da noi , the si vergognofamente ci condetta , in che tutta l'arte milita- lasciamo ingannare da bugiardi sì anti-

Les det P. Zucconi Tomo V.

chi. Una bugia scoperta suol levare il scepoli , andate a predicar l'Evangelio , credito a chi che sia ; ma i bugiardi aportare il Regno di Dio a tutto le Gensfacciati fogliono non folo non effer ti ; e fappiate , che quelli , che credecreduti da veruno, ma effere (cherniti ranno, e col Battelimo entreranno nel ancera da tutti; e pure i Demoni da che mio Regno, non faran più gente debo-Mondo è Mondo, non differo mai il le , e inferma nò; ma Giovani, e Vecveto; e pur son tanto creduti, ed han chi; Uomini, e Donne; Ricchi, e tanto credito fra l'umane genti, che Poveri, che fiano, sra gli akti prodigi, ogni cofa è piena di errori , d'inganni , che potran fare : In nomine men Demoe peccati, fol perche a' bugiardiffimi nia ejicient . Marc. 16. 17. col folo mio Diavoli troppo si crede. O nostra igno- nome, cacciat potranno tutti i Demo-ranza: dopo tanta esperienza, dar si fa. nj. Non dice poco in queste parole Gecilmente nella rete degli spergiuti infer- su Cristo; nè pochi suron quelli in Cristianità, che come si legge negli Anna-L' ultimo Carattere comune a tutti li Eccleuastici, col solo nome di Gesù, i Demonj, è Carattere di lor massima posero in terrore tutto l'Inferno; e molconfusione, e in uno di nostro sommo te più farebbero quest' Anime invitte, consorto. Ogn' un, che immagina, o se noi tutti, ne pericoli del corpo, e fogna , o fente dir Diavolo , fi scuote , nelle tentazioni più pericolose dell' Aniteme , ne fi fida di andar di notte allo ma , sapessimo segnare in fronte , e nel seine, ne u noa os annar en rouce ano qua , aspetimo tegnate in tronte, e nel fotro : na fe noi fam Uomini d' ono- (toco i nome di feeta) perché questo te, non abbiam ragione di temere tan- è quel nome, a cui per detto di San to gence si vile, qual è tuttala gence in- l'ado, o non vè Denetra, che non ce-fernale. Esta è gente intinica, ed ardente da, e non si artenda: sin nomine Josa retraire. Eils e genue nuitana, co aucteure pas, e norm a nuiteura i rin momine i pur d'odio inefinguissimile contro di nois per-ché da che fu cacciata di Cielo, altro firiam, d'hifernorma. Philip 2. 10. Ma modo non trova di vendicari di Dio. )
che con far male a noi . Effa è peritifi (piegando pi minuraamente la vistoria finan nell'arre di farri guerra; perche la noi promeffa, e la facilità di riporin quell' arte sempre si esercito; e co- tarla sopra tutte le Potenze Insernali, nel me acutifima d'intelletto, si tut-te le vie, le maniere, e modi d'in-gannare, e prenderci. Effa è fottis Altasmi; z. Chi vive nell'invincibil Fe fima , e valorosiffima insieme , e poco de , e si fida dell'ajuto dell'Altiffimo Idpena a follevare una tempeña, a co dio : Non timebir à timore nell'arne ; à price il giorno, e a finuovere un monte, non che il cervello di un Uomo bidante in tenebrir, ab ircurfa ; O De-Tutto ciò a' Demonj dà loro la natura menie meridiane: 6. anderà ficuro di giorangelica; natura superiore, e percio po- no, nè temera delle suliginose schiere, tentissima sopra tutta la natura corpo- che scottono per tutto, e ingombrano rea. E pure, o fanta Fede, che è quel· l'aria; andertà ficuro di notte. nè te-lo, che ora io fon per dire; e pute di rò, che le un fanciullino fedele, una pe infernali, che infeftano ogni cola; Verginella Cristiana, si abbattesse mai averà ben egli di giorno, e di notte incon tutta infieme la tremenda Gente In-fernale; quel Fanciulino 3i, quella Ver-ginella , che crede bene , e confida in im confidano? e se tu contro di esti ginella ; che crede bene , e confida in im confidano? e se tu contro di esti Cristo Redentore, è abile di stare a pet- invocherai il mio nome : Cadent à lato di rutte le nere innumerabili Bandie- tere tuo mille, & decem millia a dexre; e con un segno di Croce, con una tris tuis : ad te autem non appropriqua-filla d'Acqua benodetta dissiparle tutte, bit : 7. Nessiun di essi potrà a te appresporre in isbarațiio le fotte schiere della safă; e tu a mille, a mille gli vedrat Posețtă Infernale. Andate diceva, Ge- casere attorno di te; e con piede in-su Cnfto a sou rozzi, e poveti Di-vitto camminerai sopra l'Aspide, e il Bafilico, e quafi minuta polvere cal-pefterai Leoni, e Dragoni: Saper Af-che potendo con si poco vinecce tutu pidem , O Bafiliyem ambulabis, O con-gli spirituali, i mmensi conflicti, amano odlasbis Leonen, O Draconen, 13. Chi arrendersi a inimici sì deboli, e rimafiete adunque , chi fiete , o superbisti- ner pteda , e troseo dell' Inferno ! Sanmi Principi delle Tenebre ; e con tutte tiffima Fede , ravvalorate il nostro spithe voftre force, che potete voi contro trito, fate, che effo si compiaccia risordi noi ; se da noi fedi di Cristo, pogere dalle cadure, e a Dio cantar coa
rete effer truti calpestari, e schemini i David i Saper inimices mes despecti serFoste grandi, soste potenti, sinche a
las meur. Pl. 53, 9. Nel vostro nome, o

Fotte grand , totte potenti , nache a lau smus. 21, 33, 9. Nel vollto nome, o do loi folte obbedienti ; ma da che infinperbifle , chi fiete , che di fola vilià , dere tutti i Giganti dell'antica Guerra ;
di fola codardia avete il carattere i Gran conforto è quefto della noftra Fede, avevoi con orto è quefto della noftra Fede, avevoi con trionio; e a Voi, e alla voltra
un arme al invitar da confiondere cutte disfirmientata Demini ju aternum cantabo.
le Podelhà actre, e infermili. Ma o quaPlatin, 83. 2.



# QUESTIONE XIX.

Ab initio Diabolus peccat; & in hoc apparuit Filius Dei, ut diffolwat opera Diaboli, Epift. I. Joan. cap. 3. n. 8.

De'caratteri particolari de' Demonj.



nj, benche legati tutti Vinculis aternis (ub caligine: n. 6. nebre infernali, come dice San Giuda Apostolo, vadan

nondimeno lavorando per tutto, e facendo opere tali, e tante fopra la Tetra, che per disfarle non vi bisognasse meno della virrù onnipotente del Figlipolo di Dio in carne mortale? Io remerei di dir tavole; ma così dice Giovanni Apostolo; così in- nj è il più malvaggio; e incominciamo. fegna la nostra Fede: e se tal'uno interrogasse, dove e quali siano i lavori de' Demont fopra la Terra, non altro vedendofi, che lavori, efabbriche, eopere de' figliuoli degli Uomini ; la Teologia rifponde, clie l'opere de' Demonj, non altrove si veggono, che nelle operazioni istesse degli Uomini ; il nostro male operare è tutto loro atchitettura; e i peccati, i vizi nostri altro non sono, che invenzioni, disegni, e opere infernali; in modo che, siccome chi vuol sapere qual sia l'invisibile Iddio, basta solo, che ofservi qual sia il Sole, quali le stelle, quali tutte le bellezze del Mondo; così, chi vuol sapere quali siano gl'invisibili Demoni, aitro far non deve, che confiderare qual fosse Caino, qual fosse Ginda, e quali fiano tutti gli scelerati della Terra : perchè ficcome in quelle comparifce qual fia Iddio, autore di tutte le cose belle; così in queste comparisce quali siano i Demonj, autori, architetti, e fabbri di tutte le cose desormi, e nesande del Mondo. Questo volle dire S. Giovanni, quando difie: In hoc apparuit Filius Dei , ut diffolvat opera Diaboli; volendo fignificare, che il Figlinolo di Dio venne per disfare l'opere del Diavolo; non già ne' Diavoli istessi, che capaci non sono di la la gran rovina della rerza parte della

D è pur vero, che i Demo-1 redenzione; ma per disfarle in noi, che per sua pietà siam tutti redenti . Orrenda deplorabil cofa è questa, che dell' o-Con eterne catene nelle te- pere nostre debba far vanto, e andar quasi di gran lavoro superbo il Diavolo! Ma giacchè nell'opere nostre, ne'nostri peccatl comparisce lo studio, e l'arte de'Demoni ; noi da nostri mali medesimi , anderemo oggi offervando, dopo i caratteri comuni, i caratteri ancora particolari de' Demoni; ediquello, che di tutti i Demo-

> Per entrare ordinatamente in Tema, andiamo la dove i nottri mali ebbero l' origine; e offerviamo quello, che fra Demoni è il più offervabile. S. Giovanni nel capo 12. della fua Apocalisse, dice, che, incominciata, e finita in un baleno tutta la battaglia degli Angeli in Cielo. cadde percosso dall'invitto Michele Lucifero; e mentre egli cadeva, fu udita dall' alto una voce , che diffe : Ve terre, O mari; quia descendit Diabolus ad vos, habens iram magnam : 12. 12. Guardatevi voi, che abitate nel baffo globo della terra, edell'acqua, guardatevi bene, perchè a voi è fceso il Diavolo, ed è sceso portando seco un Inferno di surore, e di fuoco, contro di voi. Innumerabili furono quelli, che caddero, e pure di un solo si parla; perchè in quello folo, quasi in nome generico, fono compresi, e finalmente possono intendersi tutti gli altri, che a quello folo obbediscono: e perciò qual' è l'obbedire di quelli, e il comandare di quello? Questo non più Lucibello nò, ma nella fita caduta comparve Dragone; così nel capo medefimo dell'Apocaliffe è descritto: Et ecce Draco magnus, rufus, habens capita feptem, & cornua decem, & in capis tibus ejus diademata septem : 12,3. Segui-

ftcl-

rone. Ciascuna testa aveva il suo corno, e la sua corona, ma la testa di mezzo, come la più porente, aveva quattro corna. Nulla di più dir fi poteva, per fare intendere il ripartimento, la disposizione, e le mire di sutto il diabolico regno. Sette sono le reste del Dragone ; perchè fette fono i vizi capitali, che egli prefe a portare, e a introdurre pel Mondo. Dieci sono le corna di lui ; perchè dieci fono i precetti di Dio, che egli con tutta la fua possa prese ad urrare, e abbattere fra gli Uomini. Sette fono le corone delle lette sue teste ; perchè nessan de fette vizi capitali restò di regnare fra noi, e regnarono in modo, che il Dragone per essi padrone si rese del Mondo. Onde Gesù Redentore, quando era per abbatterlo colla sua morte, non isdegnò di chiamarlo Principe di questo Mondo: Nune Princep: bujus Munds ejicietur foras: 13. 21. A questo Principe obbediscono tutti i Demoni ; ma perchè ega vuole , che fra di effi vi fia ripartimento d' efercito , e ordine militare ; perciò effi , lecondo il numero delle tefte , e de'yizi dominanti , fono divisi in sette-schiere , ra particolare , e cialcuna schiera particolare abbia la sua Bandiera - E perciò fervono al Dragone, perchetutti a kii fono inferiori d' intelligenza; ma in partifono spiriti di Superbia, e altri spiriti d' altrimolti foiriti d'Invidia; ne pochi fon gi; chi veder gii potelle, vedrebbe ceri lo uttta da sè ? Ciascano sà quello, a tamente le ripartire fuliginofe schiere star noi per tutti i secoli deplorabil, successempre sull'insele inosfievare inostriumo- so; ma io per raccor da cito la non po-

stelle, cioè degli Angeli ribelli, ecco che i ri, le nostre inclinazioni, itempi nostri : comparve un Dragone imiturato, che a- le le occasioni tutte, per assaire la Piazveva sette teste, dieci corna, e sette co- za, dove essa è più debole, e men disefa; e giorno e notte aspettarci per prenderci tutti, ficondo il nostro più teneto. Ond' è, che se taluno sapet volesfe , quale delle fette tefte del Dragone più prevalea fopra l' Uomo, e più trionfi, offervar dovrebbe, dove l' Uomo fia più inclinato, e propenfo; perchè io credo. ne credo d'ingannarmi, che fopra i Giovani gli spiriti della Lussuria sian più degli altri in trienfo, fot perchè la Gioventuin questa parce è più esposta, e men difesa: sopra i Vecchi più degli altri trionfino gli spiriti dell' Avarizia, sol perchè la Vecchiaja all' Avarizia è più propenfa: fopra le Donne poi qual sefta del Dragone quale schiera de' Demonitimanga più viptoriosa, e superba, lo disse l'Ecclesialtico, altor che diffe : Non eft ira super iram mulieris: 25. 22. perchè se non v'è , chi fia puì pronto all'ira, ne dell'ira più renace, che la Donna; le Donne son quelle, che più coronano la quatta focola testa del Dragone. Ma che che siadiciò . alle Donne, e a gli Uomini mtri dice S. Paolo: Fratelli , Sorelle : Nolite dare locum Diabolo: ad Eph.4. 27. Mortificate le vostre inclinazioni, custodite i vostri senatfinche ciafcun vizio abbia fa fua fchie- fi , in tutte le occasioni tenetevi in buonz guardia; perchè l'Inferno non dorme, e sà ben prevalersi di tutti i suoi tempi . che fanno i Demoni ? In generale tutti Questi sono tutti i ripartimenti , e offi-2) particolari de' Demonj , nostri capitaliffimi inimici . Per offervare ora l'arci locolare altri fervono ad una tella , a'tri ro più distinte , e gli stratagemmi delad un altra testa di lui ; perchè alcuni la loro milizia , dall' Apocalisse andiame al Genes , Et crimine in une , ire Avarizia; alcuni fono spiriti d'Ira , altri una sola loro impresa , che sa la pridi Gola; molti fono foiriti di Luffaria, e I ma, e la più funesta al Mondo, potremo apprendere la condotta di tutta la quelli , che spiriti sono d'Accidia , e di lor guerra . Tutti i Demoni, come det-Rilaffamento ; affinchè ne all' irafcibile , to abbiamo, obbedifeno al Dragone; e ne al concupilcibile dell'Uomo manchi-no i fusi ipiriti incendiari, he dam fusi co , che iliginio l'appeuto , or contro lottile , e malvaggio; perciò tutti de lui questa, or contro quell'altra virtil; ed of apprendono l'arre di sar guerra a Dio, quefto, cal or quell' aktro vizio faccian e agli Uonimi. Or il Dragone, come fi tionfare: e preche usti (ono Demon), portò nella prima fasa luttuoffaria supretturi acuti, com fagati, e tutti mativage la, che egli, per fare faccola a sitoi, poren giovevole erudizione, offervo quattro, mangiò il frutto vietato; mangiar lo fecofe. La prima è, che il Dragone, ben ce al fuo marito; e ratto fi fcolori il Sofapendo le sue orrende fattezze, diffimulò (e medefimo; e di Dragone si mutò in Serpente: e benchè non si sappia, quale fosse la specie del Serpente, di cui prese egli la forma; certo è nondimeno, che si miniò, si dipinse di molti, di vari, e di tutti bellissimi colori : Serpeggiò ma con un ferpeggiar vezzofo, e lufinghevole, quali scherzar volesse, piacere; e fece sì, che nulla in lui appariffe di atroce, come nulla di atroce apparifce a noi nelle nostre tentazioni, clie fi travestono in modo, che poco o l nulla fi diffinguono dalle nostre inclinazioni medelime. La seconda è, che serpeggiando piacevolmente attorno all'albero vietaro, fnodò la lingua, favellò con voce dolciffima, e per introdurfi con maggior proprietà al parlamento, e in uno all'attacco della prima incauta Donna . l'in l terrogò, e l'interrogò fopra un punto deficatiffimo ; e fu, perchè Ella, Signora del disciplina tutta della tartarea milizia. Ciaf-Paradifo, non mangiasse di tutti i frutti, cuno, se osserva bene il filo, e la serie di quel bellissimo paese ? E chi poteva delle sue proprie tentazioni, riconoscetà credere, che in questa amichevole inter- quest'arre infernale; e pure a una frode rogazione rant' Inferno si nascondesse ? si provata, si scoperra si presta orecchios La terza è, che dall'interrogazione paf- e sì poco essa si scansa, che ci lasciamo fando al configlio, confortò la Donna e interrogare, e promettere, e afficuraa non temere del divino divieto, nè re, e imuovere, e pottare in rovina. della morte minaciata alla trafgreffione ; Fratelli , Sotelle: Nolite dare locum Diascreditando in uno e il divieto, e la mi- bolo: Serrate la porta in saccia a' nesandi naccia, ela veracità divina: Neguaquam, tentatori; date subiro all'armi contro gl' nequaquam morte moriemini : 3, 4. Non incendiari infernali; e troncate ogni trat-mortete, non motrete; tu sei troppo tato co Demonj, se non volete perire; credula, e timida, o Donna. E che di perchè il trattar con effi, è lo ftesso, più in poco far si poteva, per animare che esfer perduti. al fine pretefo, che deridere il timore, e screditare la Fede di Dio? Ma per me- erudizione, vi sono due altre classi di glio afficurar tutta l'imprefa, e rovefciare il Mondo - non bafto al perfido (muovere i fondamenti della Piazza, che fono Fede, e Timore di Dio: perciò la Uomini, fanno, dirò così, i venturieri quarta cofa, che io offervo in questo afsalto, è, che alla minaccia di Dio oppo- se è di quelli, i quali, or a questo, cor a fe la fua promeffa; se Iddio alla trasgresfione minaciacciava la morte, egli alla traf- visibile, dove son comandati da gli Uegreffione promife la vita, e la vita non più mini . Essi infegnano l'arte, essi dettan timana, ma divina : In quoeumque die le maniere d'effer costretti a servire ; e comederitis ex eo, aperiemur oculi vestri, colla loto scuola sormano e i Negroman-O erith fient Dii: ibid. 5. Grand'arte, ti, e i Maghi, e i Fattucchitri, e le Fat-gran frode, grand'imprefa, gran vittorial tucchiere, come è noto nelle Pitoneffe,

le, cadde il Mondo, e di tutto il genere umano padrone rimafe il vittoriofo Serpente. Così puenò, così vinse il Principe delle tenebre; e alle notturne Falangi infegnò l'arte di combattere e trionfare degli Uomini. Memoranda rimafe quest' arte, questa condotta nell'Inferno; tutte le enumerate schiere l'appresero; e imitando il lor Principe, tutt'ora l'adoptano contro di noi : ed o quante , ò quante vittorie di noi ogni giorno esse riportano! Chi per tanto vuol fapere tutta la disciplina militate, che i Demoni offervano ne' loro particolari conflitti con noi , dica cosl : Distimular l'effer loro; fatti nostri parziali; portar la caufa delle nostre inclinaziomi : interrogate in punti delicatissimi di Fede ; screditare la veracità di Dio ; diminuire il timore delle sue minaccie, e ingrandire le promesse di tutto ciò, che più piace alla nostra umanità, questa è la

Ma per nulla lasciare a dietro di tale Demoni; e a quali delle sudette schiere effi appartengano, io non fo; fo bene, che per guadagnar luogo, e far partito fra gli nella guerra contro di noi. La prima clafquell'altro obbed fcono ancera in forma La Donna sedotta crede all'ingannatore ; che si leggono ne' libri de' Re, e negli Atti degli Apostoli; ed essi a questivalen- | nell'anima. Fra i molti di questi vi fu una ti Maestri, e Maestre, si obbligano loro Donna , la quale : Habebat spiritum indi servirli in tutto quel, che vorranno firmitatis : Luc. 13. 11. era posseduta da effer ferviti; nè mancano cettamente al- un tale spirito d' infermità , che la tela promessa, perchè essi con tutta fedel- neva, come Giumenta, si curvata verta, e prontezza, servono in pace, eser- so la Terra, che Nec poterat omnino survono in guerra; lervono negli oracoli, Jum aspicere : ibid. ne pur permettee ne'vaticini, dove furono un tempo va alla milera, alzare talvolta la tella. adorati come Numi ; (ervono ne' mestieri più bassi, e ne'mestieri più alti, fino a portar per aria, e far volare; come fegui in Simon Mago, e come feguirà nell' Anticristo; servono per fine alle libidini più nefande dell'uno, e dell'altro fesso; ne si vergognano, in qualità di samigli, o di valletti, obbedire a tutte le sfrena-l tezze umane. Ogran servitù, gran sedeltà! Ma, ò gran fellonia, gran ribaldaggine! I Demonj fervono è vero, ma con qual mercede effi fervono? Effi nel contratto, che fanno di fervire, richiedono che chiunque da essi vnol'esser servito, faccia in iscritto segnato col singue, la renunzia di Dio, e de'Santi, e la perpepetua donazione dell'anima al Demonio servente. Questa è la mercede, per la quale i superbissimi Demoni non isdegnano anzi ambiscono di servire in servizi Surde & mute spiritue, exì ab eo. Mar. nefandi agli Uomini: e questa ben dichiara, quanto stimata, quanto stimabil sia un Anima, che a prezzo si caro si compra da Demoni, e per si poco si vende dagli Uomini.

L'ultima classe de Demoni è di quelli, i quali, quando l'alto Rettore dell'univerfo, per li suoi inesplorabili Giudizi lo permetre, infestano ancora i nostri corpi, e in effi efercitano il lor genio particolalo tutte le cose umane. Molti sono gli esempj autentici, che si riferifcono dagli Anna'i Ecclefiaftici degli Offeffi, cioè di quelli, che sono infestati con infestazione esteriore da quei spiriri, i quali quando altro far non postono, intestano ancora le ca-A noi, per finir di conoscere i Demoni, no limbolo di ciò, che operano i Demoni trove, che in monumentis manebat: Luc.

o gli occlii al Cielo, e consolarsi un poco con quella vista; e con ciò ben dichiarava l'antipatia, che tutti i Demoni hanno colle stelle, e con tutte le bellezze incorruttibili, e celesti. O Spiriti malvaggj, se voi veder non potete il Cielo, clie avete perduto, lasciate almeno, che noi mitiamo là, dove fiam tutti aspettati : ma questo è quel, che non vogliono i Demoni . Il secondo su un Giovane , che era invalato da uno spirito sordo, e muto. O Demonjancot fra voi fi trova, chi patisce di queste umane malattie? Non patiscono de nostri mali i Demoni, dichiaran bensì in questi Energumeni i mali . che cagionano nell'anima; nè credon di far poco, le riducon tal uno anon avere più, nè lingua a confessare i suoi mali interiori, ne occhio a udirne il rimedio ; 9. 24. Sordo e muto spirito esci ratto da questo corpo : diffe Crifto fopra quell' Energumeno: ma o quanti, che nè Confessori vogliono attorno, ne Profeti, bifogno averebbero, che fopra l'anima loro fi adoperaffe questo Eforcismo! Il terzo fu un Giovane , che aveva uno ipirito funatico, il quale a certi punti di Luna, cioè, a certe alterazioni d' umori, e circolazioni di sangue, era si agire, e dichiarano quali fiano i Demoni ver- tato da quel fuo lunatico Demonio, che fi fcagliava in mezzo al fuoco, e da fe si stranava le carni. Demoni, e Demoni lunatici, che razza di Demoni fon questi! Questi son que' Demonj, che sanno i nostri amici , che s' introducono ne' nostri consigli, e mostrano d'inmere, e le case, e le rendono inabitabili; teressarsi sempre per il nostro bene ; ma ma molto più fono gli esempi di quelli, che laspettiamo le loro Lunazioni, e allofono ancora invafati, cioè, possessi dagli ra ci accorgeremo qual sia il lor genio spiriti ; e che perciò si dicono Energumeni. Verso di noi. Finalmente vi su un pover Uomo si maltrattato da' suoi spiriti, che basterà accenname alcuni di quelli, che si non soffriva di andar vestito, che suggileggono nell'Evangelio, che furon tutti cu- va da ogni uno, e per non effet troyato rati da Gesù Ctiflo; e che nel corpo, furo- da veruno, fi seppelliva da se, e non af-

abitat dove abita folo la morte! Ma chi nell'Inferno, dove quali Numi vantano ha inimicizia col Cielo, ha inimicizia d'aver Regno, e Imperio; folo perchè ancor colla Luce, e col Sole. Arrivato guando (on dentro l' Inferno, far più non questo mitero Energumeno avanti agl'il- possono verun male a noi viventi ; e il libati piedi di Gesù, gittoffi ratto per Ter- non poter far male a noi è l'unico mara, e quali Bifcia percossa, torcendosi per le, che temono fra tutti i tormenti, che ogni parte, alto grido: Quid mihi, & ti- patiscono nel loro Inferno. Il Signore bi Fili Dei altissimi ? obsecro te , ne me per dichiarare la forza del suo Comantorqueas: ibi. 28. Che hai tu meco che fa-do, e in un la viltà di quel regginterre, o Figliuolo dell' Altissimo? e perchè to infernale, comandò, che uscissero turqua sci venuro a tormentarmi più di quel, ti da quel povero invasato; e permise che tormentato sono? Di grazia ti allon- loro, che entrassero, come volevan, ne tana di quà, e lasciami stare. Ed è pur Porci. Uscirono quelli fremendo, come vero, che si trovi Creatura, che siator- lampi si avventatono a quella Mandra; mentata dal volto, e dal nome di quello, in quella entrarono, e entrarono con che reca faltue, dove arriva; e compart tanto fuoco, e fuote, che quelle mite beatitudine a chi lo mira. Ma tant'è; fere Beftie, non foffrendo! improvyio Salute, Redenzione, e Beatitudine sono tormento delle viscere, per rimedio del tutti nomi di tormento a chi fi trova in loro ardore , tutte del pari fi precipitadisperazione di tutti i beni. Il pietolissimo rono dall'alto in uno stagno vicino . e Redentore , per far fapere la condotta tutte del pari ivi rimalero affogate: Grex della gente infernale, l'interrogò, e dif- Porcorum impetu abiit per praceps in flase: Quod sibi nomen est? ibi. 3. Che no- gnum, o suffocatus est. 33. I Demonj me haitu, come ti chiami? Quello rispo- adonque ebbero per grazia d'entrar ne fe, Legio : Io ho nome di moltirudine ; Porci ; e i Porci invafati ebbero per meglio perchè ho nome di Legione composta di affogar nell'acqua, che soffrir' il suoco di 10. milla Combattenti. O fommo Iddio, que Demonj. O fe noi alle prime fumate e non bastava un Demonio a fare strazio de nostri tentatori, corressimo ratto all' di 10. milla Uomini? Ciò baftava certa | Acqua benedetta, e alla S. Croce; quanto mente a quel mifero; ma non baftava a quella truppa malvaggia; perchè ciascun | Queste sono le qualità, questi i caratteri di essa, altro non potendo per allora, generali, e particolaride' Demonj. Milein un solo volle sfogar la sua rabbia, e ro chi da tali spiriti è invasato nel corfar sapere qual sia l'amicizia, che i De monj vantano di avere cogli Uomini. Ma la trista Legione presentendo ciò, che ac- po, si dicono spiriti d'infermità , spiriti cader gli doveva: Rogabant eum, ne im- di fordaggine, spiriti di mutolezza, spiriperaret illis, ut in aby flum irent : 31. ti lunatici, e frenetici : magli spiriti, che con voci deplorabili pregarono il Reden-linvalan l'anima, mutano nome, e per tore, che non comandaffe loro di tor- nostra pazzia si dicono spiriti di galantenare al profondo loro Abiffo; ma gli la- ria, fpiriti di genialità, fpiriti d'onore ; sciasse entrare in una Mandra d' Anima- e chida tali spiriti è più posseduto, da noi li, che ivi vicino pasceva sotto le quer- è detto Giovane, Uomo, e Donna di cie. O nefandi, e che remete voi di tor- bello, di grande spirito. O miseri noi, nare al vostro Inferno, fe con voi lo che dalle Scritture non intendiamo, che portate per tutto? Portano essi nel loro questi nostri bellissimi spiriti, sono appuntormento il loro Inferno per tutto; ma to gli spiriti più insidiosi in vita, e più non da per tutto son nell'Inferno serra- tormentosi in morte i Iddioci faccia inti; questo essi temono, e temono tan- tender bene questa verità, che può esses

8. 28. ne' sepoleri abitava. Orrido genio , sordidi animali , prima che effer terrati averemmo imparato da questi Animali ! po; ma più mileto, chi è invafato nell' anima. Gli spiriti, che invafano il corto, che eleggono di ferrarfi in corpo di verità regolatrice di tutta la nostra vita.

### QUESTIONE XX.

Angelis suis Deus mandavit de te, ut custodiant te in omnibus wiis tuis. Pf. 90. n. II.

#### Offervazioni fopra gli Angeli Custodi.



Ica pur quanto vuole la no-; stete sempre, e non vi dichiarate mai del ftra malinconia, che non è ben, che ci fate; io per iscoprir con ceralla discrizione della fortuna, e del caso. Non è co-

sì : Iddio hà tanto pensier di noi , che vuole, e comanda, che non folo ogni Città, e Popolazione, e Provincia abbia il suo Angelo Tutelate; ma vuole ancora, e comanda, che al nascete di ciascun di noi, dal Cielo si spicchi un Angelo, che prenda di quel fanciullino la cura : e tutti noi , dal giorno primo fino all' ultimo de' nostri giorni, abbiamo un' Angelo, cioè, un Principe, un Beato dell' altiffima fua regia per cuftode. Cosa grande, ma vera, e indubitabile è questa. Così dice David nelle citate parole del Salmo: Angelis fuis Deus mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis : Cosi conferma San Paolo, che aggiunge, che gli Angeli dati ci fono, non folo per custodia del corpo, ma ancor per guida e scotta all'etedità dell'eterna falute : Omnes funt administratorii spiritus, in ministerium missi, propter ess, qui hereditatem capium falutis: Heb. 1, 14. Così finalmente tutta la Teologia. O Angeli Besti, che qui a noi affistete, e che sentite l'ignoranza delle mie parole, io mi copro il volto davanti alla vostra presenza, mi vergogno della mia viltà, ammiro la bontà del vostro, e nostro Iddio, che alla vostra assistenza mi ha raccomandato, e commesso. Ma voi permettete a me, che oggi avanti di voi, almeno per gratitudine, io parli di voi. Ne'giorni passati osfervai con orrore le qualità degli (piriti infernali , a noi e in condurci a falute: e perche voi ci affi- di ; onde prima di morite , diffe al Fi-

vero, che Iddio ci faccia tezza le vostre qualità, entrerò nel sacro nascere, e poi ci abbandoni libro di Tobia; ed ivi in un di voi beatiffima gente, offerverò i caratteri di tutti ; e il solo Raffaelle già riferito in altro tempo, ma non mai ben'offervato. darà a noi quella notizia, onde esclamar possiamo: O noi felici, che a si fatre intelligenze dati fiamo in custodia ; e in-

cominciamo .

Missus est Angelus Domini sanctus Raphael, ut curaret eos ambos. Tob. 3. 25. Nel tempo della diffipazione degl' Ifdraeliti fuor della lot Terra, per tutto l'Oriente, fra l'altre samiglie condotte in servitù, ve ne furono due della Tribù di Neftali : una era quella di Tobia, e l'altra quella di Raguele Fratello Cugino di Tobia . Quella in Ninive dell' Affiria, e questa in Rages della Media . Ragnele era Uomo fommamente da bene ; e Tobia era Uomo di già nota fantità . Tobia aveva un folo Figliuolo; Ragnele una sola Figliuola; e l'uno, e l'altro si trovava in pianto. Tobia piangeva, percliè era vecchio, era povero, e di più era ancor cieco. Raguele piangeva, petchè, oltre le miserie comuni a tutto il Popolo di Dio, tenuto in servitù, sette volte a sette di sua nazione sposata avea la sua Figlinola per nome Sara; e un Demonio, detro Almodeo, nella sera istessa delle nozze, pet occulta disposizione Divina, uno dopo l'altro, uccisi aveve i fette sposi , prima che verno di essi fosse marito. O di quante miserie. di quanti pianti è pieno quel Mondo che dagl' imperiti è creduto Mondo si bello! Tobia quand'era in miglior forsi tremendi ; oggi il metodo vuole, che tuna, prestati aveva ad un' sidraelita chia-con tenerezza di affetto, noi osserviamo mato Gabelo, dieci Talenti d' Argento, quali voi fiete in difenderci, in cultodirci, che è quanto dire 6. mille de'nostri fcu-

gliuolo

gl'inimici, ci convien temere, o almen

elinolo Tobia: Vanne in Rages, ò Fi-ste in un punto; per operar nondimeno glinolo, rifcuoti da Gabelo tutta la fom- con quella connaturalezza propria della ma; e con esta dopo la mia morte, vi- Grazia divina, che si conta alla nostra vi come Iddio vuol, che viviamo in fer- natura, prefe figura umana, lasciò il povitil, poveramente si, ma col santo ti- me di Raffaele, che significa medicina more di Dio. Diffe così, e coll' antica di Dio; si chiamò Azaria, che con pofua Moglie pianse della necessità, in cui ca mutazione significa, ajuto, soccorso fi trovava, di privarfi del caro innocen- divino; ordi tutta la tela, e aspettò il te Figliuolo, che era l'unica confolazio- punto di condurre con ammirabil fegrene, che a lui rimaneva fra le sue lagri- tezza tutta la divina disposizione. Non me. Il caro Figliuolo rispose: Farò quan- sempre si fan miracoli da' nostri Angeli to mi comandi , o Padre : ma Quomodo tutelari ; ma o quante grazie occulte hanc pecuniam requiram? Ille me nescit , quanti benefizi segreti da effi noi rice & ezo eum ignoro ; fed neque viam , per viamo ! e chi fenza effi campar potrebquam pergam illue, aliquando cognevi: be fra tanti visibili, e invisibili perico-5. 2. Come sarò io a riscuotere questo li ? Andò per ordine del Padre, il picdenaro da Gabelo ? egli non conosce colo Tobia cercando per Ninive Virum me: e io non conosco lui: noi siam nell' fidelem. 5.4. un' Uomo fedele, che con Affiria, egli è nella Media: lestrade son sicurezza condur lo sapesse a Rages, Ma lunghe, e sono tutte battute dagl'inimi- dove si trovano Uomini sedeli, e sicuri ei del nome d' Isdraele; io non ho fat- nel Mondo ? Cercò nondimeno l' innoto mai viaggio; e chi porta argento, di cente Fanciullo, e mentre andava offerogn'uno può temere . Ed ecco in poco vando e questo, e quello, per trovare il l' immagine tutta della vita umana : fi carattere , che voleva ; fi abbattè in un deve camminare, e come camminar si Giovane, che l'aspettava; e per una cerdebba, non lo sappiamo; le vie son pie- ta simpatia, che l'innocenza ha cogli ne d'insidic; e le vie più battute , bene Angeli, si filsò in lui; l'interrogò del suo spello sono le più insidiose : Gli amici son nome ; gli dimandò , se mai era stato pochi, e molti gl'inimici; e più che de- nella Media, ed altre cole si fatte; e quello compiacendosi di essere interrosospettare dell'amicizie; la povertà è ama- gato da tanta semplicità, tispose; che ra , e le ricchezze son pericolose ; la il suo nome era Azaria, che molte volfortuna ginoca con tutti, e le disgrazie te aveva scorsa la Media, che conoscenon la perdonano a veruno: Per necef- va ancora Gabelo; e per afficurare non fità di vivere, fi ha da navigare, ora folo il Figliuolo, ma ancora il Padre, e a un vento, ed ota a un'altro: ota fra la Madre, andò in Casa di Tobia, sodfcogli . e ora fra fecche : or fra un' im- disfece a tutte le interrogazioni, fi offebarazzo d' intereffe, e or fra un'altro di ri alla condotta; e perchè sapeva parlare convenienza; e tutti ab origine siamo al cuore, piacquetanto, che il Padregli ignoranti di vele, e di timone, e nulla fidò il tenero Figliuolo; il tenero Figliv'è, che ingombrato non sia di caligi- uolo prese la paterna benedizione, e ne , di sospetti , e di timori . O vita colla sua guida uscito di Casa , s'incamumana, e come viver si pnò sta tanti minò verso la lontanissima Media. Ed pericoli, e put con tanta igneranza I eccoci fu l'allegorico cammino in punto Ma ò santissima Fede, quanto conforti d'osservar quanto si può in un' Angelo chatnque de' tuoi lumi fi fida ! Mentre folo, le maniere, i modi, la bontà, e il tali cofe si agitavano nella Casa del cie- genio di turti gli Angeli nostri Custodi. co Tobia , e dell'afflitto Raguele: Mif- Usciti di Casa , Ambulaverunt ambo sifus eft Angelus Domini fanttus Raphael , mul : 22. La Scrittura dice , che non at curaret eos ambos: Dal provido , dal uno, e poi l'altro , ma appajati insieme pietossifismo Iddio fu dal Cielo spedito a andaron sempre del pari. O Tobia, come rallegrare l'una e l'altra dolente Casa facesti tu ad arrivare i passi di chi in inil fanto Angelo Raffaele: il quale poten- stanti vola da un Poloall'altro? Ma tu, do strigare mitto l'affare miracolosamen- o Azaria, come potesti trattenere il tuo

volo,

volo , frenare il tuo ardore , e confarti i affifter poteffero ancora agli spaffi pues a i paffi di un Fanciullo ? Questa è la rili della Terra ? e put v'assistono; eput prima maraviglia di que' Principi altissi gli sostrono; e pur anche godono, che mi, satti nostri Custodi. Lenta è la no- l'Innocenza si rallegri, e trastulli. Chi Ara natura, tardo è il nostro spirito, e o riflette a chi ha sempre vicino, e affiquanto è debole, e pigro ! Velociffimi flente al fuo operate, se crede bene, e fono gli Angeli; e percihe i loro moti, non è stupido affatto di cuore, convien non sono mistrati , nè da distanze de che qui concepisca riverenza , e timoluoghi, nè da intervalli di rempo, ma re. Ma non tema l'Innocenza, che gli dal lampo del lor conoscere, e dalla Angeli nostri Custodi sian tanto indi-fiamma del lor volere; chi può spiega- screti, che si adirino con ogni nostro re, quanto essi da noi sian differenti nel trattenimento, e si sdegnino, quando loro andare, e nel loro operare? e pur noi non fiamo, o in elevazione di fpieffi si accomodano a noi; misurano i rito, o in esercizio di opere eroiche. lor moti, co' moti nostri; attemperano Essi sanno la nostra infanzia; essi conoil lor suoco al nostro languore ; e se in scono Figmentum nostrum : che noi sia-Cielo le Intelligenze motrici degli Aftri mo impaftati di creta, ne possiamo star Cieto le intenigenze motica cagaria il il mapatata di crea, ne poniamo tata fanno andare, in un miniato di tempo, lempre full' ali je, e volar fopra i Cieli: molti milioni di miglia que valtifimi perciò effi fan comparire a i bifogni del Mondi celefti; in Terra l'Intelligenze la noftra umanirà; e come le Madri co' noftre Tutelati vanno dove noi andia- lor Pargoletti, così cffi con noi, or ci mo ; restano dove noi restiamo ; e per accompagnano, or ci dan la mano , or non mai latciarci , da noi prendon le condescendono , e sempre ci assistino. misure de moti loro. O Intelligenze bea- con tana bontà, che io non temo di te, se io apprendessi a confarmi ranto dire, che la sedeltà, la vigilanza, e con voi, quanto voi vi confare con la benevolenza, è la singolarissima Canoi : e colla velocità del voltro spirito ratteristica della loro condotra. Non spepassar sapessi sopra tutto il fango di que rin però tanto quelli , che nulla san fasta valle oscura; quanto imparato avrei re con innocenza; e che sanno ciò, dal primo carattere della vostra consacevol condotta!

varono verío la fera ad una Riva del rati con occhio piacevole dagli Angeli Tigri, famolo Fiume dell' Affiria, e uno loro; e se i loro Custodi da essi restano de quattro, che escono dal Paradiso ter- offesi, da chi essi saran custoditi, e disesi? reftre : ouivi alloggiarono la notte ; ma Imperi , fossero sì condescendenti , che postri non dormono , è vero : ma se

intenzione, e di cuore: non faran que-Camminando adunque insieme, arri sti abbandonati nò, manè pur saran mi-

Lietamente gnazzava nella corrente perchè il caldo del giorno, e la polvere Tobia ; ma perchè alcuni traffulli, ben-del viaggio , non poco avevano affaticato il Giovanetto Tobia, egli prima, ta pericolosi; perciò mentr' egli si trache annottalle, ebbe desiderio di guaz- stullava coll'acque, un Pesce di strana zare un poco nel fiume, e di lavare al- figura, con bocca aperta fi avventò a men la fronte, e le piante. Di tali fo- lui, e non poco l'atterrò. Gridò alto łazzi e riftori ha bifogno talvolta l'egra il Fancipllo a quel pericolo , e rivolto nostra umanità : e il celeste Custode , disse al suo Custode : Domine , invadit che disse, e che sece in tale occasione ? me : 6. 3. Signore , Signore , il Mostro Levossi in piedi; accompagnò il Fanciul- vien contro di me: e di me è più sorte, e. lo all' aura della fresca riviera; lasciò, veloce. Bene o Tobia, bene : ne' peri-che esso entrasse nel siume; e nulla of coli ricorrete a chi può, nè divoitropfeso condescese alla semplice brama di po presumere. Tutti abbiamo sempre a quella Innocenza. Chi mai creduto avrebilato il possente ajuto dell'Angelo nostro be , che gli Angeli , i quali stan sempre Tutelare; ma chi ad esso ricorre ne peridavanti a quel Trono, da cui escono le coli del corpo, e nelle occasioni assa disposizioni de Regni, e i Decreti degl' più pericolote dell' anima e Gli Angeli

gliono ; the dalla cadeta s'impari , che E dove fra gli Uonant, dove tali guide, ad cill fi deve venerazione, confidenza, tali cuilodi ii trovano, che fappian guis e ricorfo . Azaria invocato , che ben l fapeva la tela, che si ordiva in quel viaggio, rife, cred'io, a quel timor puerile ; e che diffe? Poteva ben egli a un cenno fare, che o il Pesce non apparisfe, o ratto fi dileguaffe; ma perchè egli non era sceso dal Cielo, per solo afficurare il viaggio di quel Giovanetto, era sceso per ammaestrarlo ancora alla virtù, e al valore; con voce di ficurezza, e di autorità diffe a lui : Non temere : Apprebende branchiam ejus, & trahe illum ad te: 4. Prendi il mostro per le branche, e tiralo all'asciutto. Noi sentiamo le vocide' nostri Angeli : ed è quante volte , è quante, allor che nell'acque tempestose di questa vita ci mettiamo in fuga ad ogni vento contrario, e per un leggier timore cifrastorniamo dal porto della falure; nel nostro interiore risuona la voce, che dice; Che temi tu, che temi ? Và incontro a quello spavento; soffri quel travaglio; prendi quell'occasione, che Iddio ti manda; e da quel, che temi, averai più di quel, che tu speri? Ciò dicono i nostri Angeli custodi, che di tutte le inspirazioni, di tutti i lumi celesti sono gl'immediati ministri. Ma quanto pochi sian quelli, che obbedilcono alle loro infinuazioni , ben lo dichiara il gran numero degli errori, che si commettono; e de' cervelli sconsigliati, e pazzi che siamo. Il piccolo Tobia, che si fidava della sua guida, preje il Pelce, lo tirò alla riva; e Azaria a lui : Exentera hunc Piscem. 5. Or che vinto hai il mostto temuto, sbranalo ancora; aprilo in mezzo; cavagli il fegato, il cuore, e il fiele; e a suo tempo faprai, che nella tua vittoria tu hai trovato un perciocche le viscere dell' Uranoscopo, cioè del Contemplator delle stelle, Sunt necessaria ad medicamenta utiliter : ibid. ti faranno fra poco si giovevoli, che per esse farai tornare la luce , e l'allegrezza

effi lafcian talvolta ca. .r, chi cade, vo- : altri , che da tal guida poteva iaperfi , dare i passi, che sappiano istruire la mente, che fappian configuare a tempo; e al futuro con lume infallibile fappian provedere? Se far si potesse, con tutto l'oro del Perù , far si dovrebbe una tal provista all'età tenera de' Fanciulli, e ancora all'età matura, e cadente de Vecchi: e pure senza nulla spendere l'abbiam sempre a lato . Ma clii v'è , che a ciò rifletta, e che nelle sue occasioni, ne'suoi pericoli sappia prevalersi d'una Intelligenza celeste, di un Angelo assistente, di un Beato, e d'un Beato, che ha per suoi caratteri, bontà di compatirci, e vigilanza d'affifterel; condescendenza da compiacerci; e per compimento della fua eccelía condotta, ha lume ancora, e fapere da conoscere tutti i nostri bisogni, e da provedere tutti i postri rimedi ; e pure, dico, chi v'è, che rifletta alla forte, che tutti abbiamo, e che per suo bene se ne prevalga? O nostra sonnolenza!

Tutto fi fece da Tobia ; tutto fi difpose della pesca i si cenò la sera; la mattina se guente si ripigliò il cammino; nè vi fu bisogno d'interrogare delle strade. e delle distanze de'luoghi; si andò per le vie più diritte, per il cammino più piano, e corto; fi usci dall'Affiria . e fi entrò finalmente nella Media; e che fegui? Il negozio, per cui era stato mandato dal eieco Padre il Giovanetto Figliuolo, era riscuoter dieci Talenti d'Argento da Gabelo: questa sola era l'intenzione di quel lungo, e pericoloso viaggio : ma non fu questa l'intenzione di Azaria nella fua condotta; celi nella fua condutta mirò affai più in là di quel che voleva il Padre, e il Figliuolo: Efresoro maggior di quel , che credi ; im- si miravano al solo denaro , e Azatia mirò a riscuotere il denaro ; ma col denaro mirò ancota a provedere il Figliuolo, che conduceva, di un ottima sposa : e perchè in tutto il diffipato Ildracle non v'era fanc u'la migliore di Sara, l'igliuoalla tua casa. Quell'Angelo adunque, la di Raguele; la Figlinola di Raguele, che con tanta Condescendenza accompa- volle Azaria, che sosse sposata al Giovagnò Tobia al folazzo del bagno, or lo netto Tobia. Era difficile riscuotere tanconfiglia al valore; folo lo lascia alla pu- to denaro da un Vecchio, e tutto a un gna, folo alla vittoria lo vuole, e a lui tratto pareguare un conto antico di dieansegna, a lui predice quel, che non da ci Talenti; ma molto più difficile era

istruzione di Azaria, passarono le pri- onnipotente Signore riferiti avea i lunco di chi mira più al Ciel, che alla ma in uno per far sapere a tutta la gen-Terra, fuggi dalla sposa il Demonio As- te umana, quali siano gli Angeli, che to il parentado. Finita la fettimana del- coricorriamo a voi, e tanto diversamennora di Sara; e colla sposa, colle sue di vita. Ma voi, che si potenti siete, donne, con i fuoi servidori, coll'ap-impetrate a noi, che non ci piacplaufo, colle benedizioni di rutta la na cia mai di camminat là , dove voi ac-zione Ebrea, si ripigliò il viaggio in die compagnat non ci possiate con tuteto, e si tornò a Ninive. Ma, ò come, ta vostra approvazione, e lode. Aed ò quanto diversamente, da quel, che men .

spoiare una Fanciulla, che era guardata i n'eran partiti I Al: poveto addoloraro ler da un Demonio, che uccifi avea un do- to paterno arrivò tutta la comitiva: arpo l'altro, sette sposi, prima che verun rivarono gl'improvvisi Dromedari caridi essi a quella si sosse appressato. Ma chi d'inaspettate ricchezze : in casa enche non può, che non fa per noi la trarono i servidori, entrarono le serve, mente, la forza, e l'afferto de nostri entrò lo sposo, entrò la sposa, con essi Angeli custodi? Azaria , lasciato in casa entrò l'allegrezza , entrò l'abbondanza : del cugino Raguele Tobia, folo andò in per compimento dell'immenía allegrez-Rages; mostrò il chirografo, la ricevuta za, lo sposo Figliuolo cavò dal suo cria Gabelo : Gadelo ratro contò i dicci stallo il Fiele del misterioso Pesce, con Talenti; di effi caricò due Cameli; con effo inginocchiato davanti, unfe gli ocessi, strigato il negozio, torno il velo- chi dell' antico attonito Padre : spati di ce Custode a Tobia : Tobia secondo repente dagli occhi lagrimosi la lunga l'istruzione del Custode, e la legge di notte; tornò la disperara luce; e il Pa-Moisè, chiese a Raguele l'unica Figliuo-I dre rividde finalmente il caro Figliuola, che era a lui la più prossima di sangue: lo; ma lo rividde, quale non l'aspetta-Raguele prese la mano della Figliuola, va, ma quale dalle dissipate nuvole si a quella di Tobia la congiunfe : fece la mostra ral volta il Sole : allegro, brillanscritta di darle per dote la metà del suo te, e sposo; e sposo rornato per sondare avere, e l'altra metà lasciarla per resta- ancor nella comune servitù d' Isdraele mento dopo morte : e pianfe per tene- una caía piena dibenedizione, e di merezza ; ma gelò ancora per timore di raviglie; folo perchè protetta da un Anquel, che era sette altre volte accaduto, gelo, che per ultimo carattere della sua Azaria per far la festa maggiore, seco condotta, ha la renseita in tutti gli affaconduste il buon Gabelo alle nozze, e ri, che prende a portare. Azaria scuotutti entrarono al banchetto nuziale : pri finalmente l'effer fio: diffe, che egli Sed cum timere Domini nuptiarum con non era Uomo, come appariva per neviviem exerceleur. 9. 12. c'il Convito, cessità della scena umana; ma eta Ange-che durò sette giorni, si allegrissimo, lo, ed eta l'Angelo Rassaele, uno de' perchè si celebrato con quel santo ti- sette Serassini, che spiccati da tutti i Comor di Dio, che è fonte di ogni ve- ri, ftan sempre sull'ali davanti al Trono ra allegrezza. Gli sposi secondo l' dell'onnipotente Signore; che egli all' me rre notti in Orazione , e conti- ghi travagli , le lunghe preghiere e lanenza: lo sposo la prima notte bru, grime di quella, una volta affittrissima giò il segato del Peice Uranoscopo, casa; e che secso crea per colmaria dell' pescato nel Tigri; a quel sumo simboli: allegrezza, e dell'abbondanza presente; modeo; e affin che più non tornasse, non conosciuti assistono a noi poveri, e Azaria lo forzò, e legollo fra i Serpenti I finatriti viventi. Così diffe, e così detin un Deserto dell'Etiopia. Corse la nuo to, disparve. O Angeli Beati, perdonate va del felice sposalizio, e si rallegrò tut- a noi, se sì poco vi conosciamo, sì pole nozze, si caricarono i Cammeli del te dalle vostre infinuazioni, andiamo per denaro di Gabelo; della dote; delle Do- questa ofeura valle nel nostro caminino

# SCIENZA

RIPARTITA IN PROBLEMI,

OSIAN

VERITA' ETERNE

D E L L A

DIVINA SCRITTURA,

Variamente impugnate dalle Opinioni Umane.

PARTE QUARTA.

The second second NY TELEVISION Market of Asset State 17 71 101 111 111 111 111 A TUSTISTICS 21.145.52 1.11.1



## ARGOMENTO,

E Spiegazione di questa Parte

#### DI LEZIONI.



Enchè nell'offervazione de Popoli diverfi, e de costumi contrari de Figliuoli degli Uomini, che satta abbiamo di sopra nella terza Parte, ciascuno abbia potuto vedere, chi bene, e chi male cammini, chi viva a dovere, e chi va-

da a traverso; perché nondimeno ciascuno pretende di camminare Pei viam veritatis: e se contrari sono i costumi, molto più contrarie, e opposte sono le opinioni umane: perciò ora entreremo in quella parte di santa Scienza, in cui ciascun potrà dire, e difendere il suo parere, perchè ora il Metodo vuole, che noi entriamo in que Problemi, che spesse volte sono proposti ancora dalla divina Scrittura, e che altro non sono, che Proposizioni variamente disputate, e combattute dall' opinioni umane. Non sarà inutile il così disputare, affinchè la Parte migliore si consermi nella sua Fede, e più si consorti alla sua osservanza; ma la parte contraria, che sin-

308

chè non combatte, crede sempre di trionsare, si consonda de suoi errori; e tutti unitamente diciamo, come là nella Regia della Persia al disputar problematicamente di Zorobabele, su detto: Magna est veritas, con pravalet: benedictus Deus veritasis; lib. 3. Esdræ cap. 4. Grande è la sorza della Verità, che vince ogni cosa; e Voi, che Iddio siete della Verità, siate in eterno benedetto, e glorissicato, o nostro Iddio; e vostro onore sia tutto il cammin di nostra vita: In via veritatis, co justita. Eccles. 34, 22.



#### 309 PROBLEMA PRIMO.

Video aliam legem in membris meis , repugnantem legi mentis mea. Ad Rom. c. 7. n. 23.

Quale delle due leggi debba in noi prevalere , la legge delle membra, o la legge della mente.



stolo: Infelix ego homo, quis me liberabis e incessanti contese; e perchè esse leggi de corpore mortis buius ? ad Rom. 7. 24. sono l'origine di tutte le nostre agità-Matant' è, Signori miei, tant'è; a que zioni ; perciò sopra di effe sarà quello sto nati siam tutti; e se Rebecca piangeva, quafi Madre infelice, allorehè-fentiva azzuffarsi nell'utero que due Gemel-lma ancor sopra Proposizioni di Fede diflir. Capi di due gran Popoli , Elau , e pnteremo tal volta ; non perehè le Pro-Giacob; chi v'è di noi, che nel suo inreriore, giorno, e notte non fenta la zuffa delle due leggi contrarie, che fra il faccia vergognare delle nostre perplessisì, e il nò, tengono in lite continua tut tà, in decidere, ed abbraceiare con riti i nostri affetti, e in due partiti divi- soluzione la causa migliore. Questo è il dono tutto il genere umano, altri per motivo de'nostri Problemi : questo è il nna, e altri per l'altra delle due emole Tema della Lezione presente ; e in noinimiche Potenze? Si cerchi pur quanto me dell'Augustissima Trinità incominciasi vuole di questa Guerra intestina la pa- mo . ce, ehe finelie fiam Uomini impastati , come impaffati pur siamo, pace non tro-vetemo giammai. Che sare adunque si son queste, o beato Apostolo? Legge deve, o fanta Seienza, nostra Macitra ? delle membra, eioè del corpo ; legge Non altro, che cleggere la parte miglio- della mente, cioè dello spirito; leggi re, e per esta generolamente combatte- tali, che una di este ha da prevalere; re fino alla morte. Ed eecooi ad un'al- a una di esse si ha da servire, e dichiatra parte di Scienza de' Santi . Esfa lun- rarla signora dominante dell'Uomo, Quagamente ei ha tenuti nell' offervazione li leggi per tanto fon effe; e chi di effe delle Nazioni, e de' Popoli, di coftu è il legislarore? Gli Epicurei, e quelli, me, e d'indole non men diversi , che che in questa causa non amano la veri-di volto; ora per continuazione di Me- ta, prevengono la tisposta di chi none-codo, vuole che noi dagl' Uomini pal- ta, e dicono: Che accade dubitate? siamo ad offetvare le cose umane, e in La legge delle membra, e del corpo esse apprendiamo, quali esser dovrem e tutta legge della natura: la natura è mo, e pur non siamo. Ma perehèle co-se umane son tanto imbarazzate da i difungolarmente all'Uomo, che di tutti è pareri, e contrasti de'nostri cervelli, che il capo , comanda acearezzar le memnon poco fi pena a cernere la parte mi- bra, voler bene al corpo, non contra-Lez, del P. Zucconi Tom. V.

Ue leggi, e due leggi contra-I gliore ; pereiò la Seienza de' Santi, ora trarie sempre in tenzone, e e' introduce in quella parte di Ouestioin tenzone nel piccolo cam- ni , che dalla Scuola fi chiaman Problepo del euore umano : Gran mi , eioè Proposizioni disputabili , o al-Guerra! Guerra, che fece men disputate vatiamente in contrario . gemere, e sospirare alla mor- Da' Problemi adunque disponianci a udite aneor la grand' Anima di Paolo Apo- re le decisioni delle molte, delle varie, nostro primo Problema . Il Problema è già decifo dalla nostra santissima Fede polizioni fian dubbiole, ma perchè la decisione del Problema, e del dubbio ci

Video aliam legem in membris meis , re-

ftat must co' suoi piaceri, e sodisiare in occhi, con tutto se al Cielo susse sutto al suo ralento. Ogn' Uomo sente in vato: Come adunque poteva l'Uomo si fe questo precetto ; perche così a tutti fattamente architettato , al Ciclo effere comanda la natura : e alla natura , chi intelo , fe la natura ifteffa ricevuta da puo repugnare? Quanto dolcemente can- Dio, gli comandava di effer fempre atra Lucrezio, e chi verfeggia con lui è e tento alle membra, al corpo, e a tutte ie a'loro Carmi fi crede; il Problema è le fodisfazioni corporali : Forse Iddio coldeciso, e la legge del corpo ha da effer la costruzione dell' Uomo intese una cola Sovrana del Mondo corporeo. Manoi fa , e colla natura ne intefe un altra ? solpendiamo per un poco il giudizio , Naturalisti, Naturalisti, codesta vostra leged ciaminiamo alquanto il merito della ge, è troppo disdicevole alla nobil con-causa. Questi valenti Naturalisti dicono, dizione dell'Uomo da Dio creato, e all' che quella legge, che noi fentiamo nelle eccelfa idea di Dio Creatore; e perciò nostre membra, cioè, que pruriti del no- riflettete un poco più a quel che dire, stro corpo, quelli appetiti de nostri sen- quando dite, che la legge delle membra, si, quelle voglie della nostra umanità, è è legge da Dio inscritta nella nostra natutta legge della natura; ma io dimando tura . di qual natura essa è legge ? O che dito, e si vergognino della loro ignoran- re del corpo, che non sia fodisfazione fielle, parlando della fabbrica dell'Uo- re tutto ciò, che di vero, di bello, di mo, ebbe a dire, che Iddio: Or homi: buono è nel Mondo; e da essi sapra mi sublime dedi: cestumgne sueri, justi quanto ingiurioso sia allo sipritto, chi, fit , & erettos ad fydera tollere vultus : per legge di natura fottometter lo vuole Volle; comandò, che l'Uomo a diftinzio- a i foli defideri della carne. ne delle bestie, solo colle sole piante. In terzo luogo, noi non abbiamo una, toccasse la Terra; e co'l volto, cogli sola legge; ne abbiamo due, come ogn'

In fecondo luogo, l'Uomo non è commanda! è legge della nostra natura, del- posto di solo corpo; è composto di corla natura umana. Non confondiamo le po, e di fpirito: Quello, secondo San cose, o Naturalisti, distinguiamote prima Paolo, è l'Uomo esteriore; questo è l' di giudicarle. La natura tumana è diver- Uomo interiore : quello è la parte infefissima di condizione, e di stato da quel, riore; questa dell' Uomo è la parte suche fu al principio 3 e perciò io diman-do di qual natura fia legge, la legge del padrone; quello giace; quefto vola: quel-corpo è dela natura create da Dao, o lo poco fi allontana da Giumenti; quedella natura depravata dall' Uomo: Del- sto agli Angeli, e a Dio s'avvicina: quella natura nello flato primiero d'innocen- lo è caduco , e mortale ; quefto è imza, e di giustizia originale ; o di natura mortale , e sempiterno . Or la natura , nello stato prefente di caduta, e di cor- che al fuoco comanda che voli, che coruttela? Dite, o prodi Filosofanti, rif-manda allo spirito dell'Uomo? Coman-pondete alle mie interrogazioni. Effinon da, come ogn'uno in se esperimenta, sispondono, perché non sano quel, che che pensi sempre, sempre immagini, e sà la nostra Fede. Ascoltin essi per tan-disegni qualche cosa, che non sia piaceza. La legge del corpo esser non può delle membra, che non sia ssogo degli legge della natura, creata da Dio nel suo appetiti, e del senso. Rea natura, se flato primieto d'innocenza, e di giuftizia ciò comandaffe : empia legge, se ciò ri-originale, e perclè ? perche in primo chiedeffe; e noi quanto poco obbligatia luogo Scriptum est, nel libro de' lumi, e Dio saremmo, se tal natura, e tal legge delle verità infallibili è scritto, che Iddio: data ci aveste. Ma non son queste l'Idee Fecit haminem rellum ; & ipfe infinitis dell'altissimo Iddio , ne quelta è la nafe mifcuit queffionibus: Ecclel. 7. 30. Fece tura del nostro fpirito , fatto per comanl'Uomo retto, diritto, e alle cose alre, dare, non per servire al corpo; per voe celesti rivolto. Ciò che è ranto vero, lare in alto, non per aggirarsi nel fanche l'istesso Ovidio, Uomo per altro pro go. Interroglia ciascuno que suoi deside-fano, e poco amico della purità delle ri di conoscere, di sapprende-

Paolo : La legge delle membra , e la vino decreto in noi punisce il peccar , legge della niente : Video aliam legem che abbiam fatto; e che perciò dalle fain membris n cis , repugnantem legi men- cre pagine è detta : Regnum peccati , & tis mea : Quella è le ge della car- corpus mortis: Legge, regno di peccato; ne, quella è legge dello spirito, di e corpo dove altro non fiorisce, altro quello foirito, dico, che è la par non regna, che morte. Questo volle te superiore dell' Uomo , dove sola- dire l'Ecclesiaste, quando siffe , che l' mente apparisce il vero, dove solamen. Uomo fu creato in rettitudine di corte si cerne il buono, dove solamente po, e di spirito : ma esso da se precanfi distingue Pretiosum à vili: Jet. 15. 19. do cadde nella penalità della rissosa con-Il bello, il nobile, l'eccelso dal basso, cupiscenza : Fecit hominem rellum, & dal vile, dal deforme ; dove finalmente infe miscuit se infinitis questionibus; e que-Dica ora il naturalifta Lucrezio di qual quando scrisse, che la legge del corpo è natura fia legge, la legge dello fpirito, legge non della natura, ma del peccae della ragione? Io non credo, che i Na- to, che a schiavitù riduce la natura umaturalisti arrivati siano a tanta insania , na : Video aliam legem in membris meis che negar vogliano, che la legge della repugnantem legi mentis mee, & captiviragione, the in noftra Fede, altra legge tatem me fub lege percati, que est in memnon è , che la legge de dieci Precetti bris meis. naturali, registrati nel Decalogo, sia leg- Vinto il primo punto non tanto conge della natura umana; non credo, di- tro i Naturalisti pagani, quanto contro i co, che ciò essi voglian negare, se ne- libertini Cristiani, che credono, e pure gar non vogliono, che l'Uomo fia Uo- ne'loro trascorsi colla natura fi scusano. mo per natura ragionevole. Ma fe la che direm noi in decision del Problema: legge della ragione è legge della natura e a qual delle due leggi daremo la vicumana, come della natura umana può toria, e la palma? Ciascun vede, che effer legge la legge delle membra, e del- dir fi deve per rettamente decidere, e la carne; se questa altro non si, che prendere una resoluzione da Uomo. Io contradire, e repugnare a quella? Fordirò solo quel, che si costuma là dove; se dalla natura, e da Dio creatore pos- Regni non sono ereditari, ma elettivi fon venire a un ora due leggi contratie? Il primo Re d'Ildraele fu Saule; e Sau-e noi possiam forse a un ora a due leg- le era tale, che Samuele pote mostrario gi contrarie per natura effere obbligati ? a tutto il Popolo radunato, e dire : Voi O legge delle membra , e della carne avete dimandato fopra di voi un Re , convinta pur troppo, qual legge tu sei , eccovi il Re; e voi vedete, Quod non fe alla ragione repugni, e a tutto il det- si ei similis in omni Populo : 1. Reg. 24. tame dell'umana natura ti opponi! Tu Che in tutto Isdraele non v'è Uomo a abiti nel nostro corpo , è vero : tu sei lui uguale; perchè : Ab humero, O surlegge della nostra natura , pur troppo è fum eminebat fuper emmem Populum : ib. venifimo : perchè naturali fono in noi 9. 2. Nessun del numerolistimo Popolo. quegli stimoli , quelle voglie infane , e arriva colla Testa agl'Omeri di lui. La superbe della nostra carne; ma tu non statura per tanto ad ogni altro superiore. sei legge della nostra natura creata da rese riguardevole a tutti il primo Re d' Dio nel suo stato primiero d'innocenza, Istraele. Altri Popoli, se non eleggono e di grazia originale; sei legge di natu- il più alto di corpo, eleggono il più nora cadura, di natura condannata, erea: bile di famiglia, o il più valorofo in are perciò non sei legge jurisdizionale nò, mi, o il più erudito in dottrina, o il fei legge penale, penalifima della natu-ra umana; perda altra legge non fei, più bello di volto: a l'Prolot mai fu, che legge di appetito fediziolo; di con-che legge di appetito fediziolo; di con-

uno esperimenta, e come attesta Sangintrusa nella umana natura, che per dil'Uomo è Uomo, e non è Giumento. Ito più espressamente integnò S. Paolo.

cupilcenza ribelle; legge noninnata, ma delle membra, qual merito è il mo,

che del Primato contender prefumi col- forte, ma la concupifcenza è dolce ; co la legge della mente : Mira quella veri chi atal dolcezza può far refissenza? Così tà , mira quella rettitudine , mira quella dicono effi , e credono con ciò di abellezza immortale della tua avversaria: ver vinta la causa; e pure della causa, essa è la sace del nostro vivere : essa è nè pure hanno inteso lo stato , perchè l'astro del nostro cammino: essa è la re- il nostro Problema non è sopra qual leggola di tutte le leggi; nè legge v'hà , ge prevalga nella moltitudine de'figliuoche o da lei non derivi, o a lei non li degli Uomini; ma sopra qual legge serva: Essa è la guida di tutta la mora- debba in tutti i figliuoli degli Uomini le, nè v'è buon costume, che a lei non prevalere. Miseri noi ! La legge della si conformi : essa è quel dettame , che concupiscenza è deplorata da tutti i Sanmai non erra, e ciò che essa non detta ti; è condannata da tutte leggi umane. è tutto errore: esa è quel lume inestin- e divine ; è vietata da tutti i precetti guibile di ragione, a cui ogni altro lu- naturali del Decalogo, e pure quafi a me si riporta : essa finalmente è figlia legge prescrirta Ab immemorabili , tardel Padre de'lumi, figlia di splendori, e ti , e tanti chinan la testa , e obbediffplendore impresso nel nostro spirito, per cono alla sua violenza: Miseri noi ; cui a Dio rivolti con sentimento di gra- ma se miseri siamo, almeno fra le mititudine, dirgli dobbbiamo : O sommo serie nostre non perdiamo l'intelletto; nostro Iddio . molto a voi siamo obbli e per un giusto consorto dell' oppressa gati, perchè creati ci avete: ma molto ragione, veduta la qualità, e la napiù obbligati vi fiamo, perchè tali creati tura, veggiamo ora gli effetti, e i ci avete, che voi, quafi cofa preziofa, e cara, con un raggio del volto voltro feenza. I fuddetti figliuoli d' Ildraele. sigillata avete la nostra natura: Signatum contro l'antichissimo governo de'Giudici. est super nos lumen vultus tui. Domine, che oragovernano, tutto regolato da Dio, dedisti letisiam in corde meo. Ps. 4.7. Ma vollero la Monarchia, e il Regno, e all' tu, o viliffima legge delle membra, che a'tro in tuo vantaggio reccar puoi, fe non che la ma desormità ? Tu non innata nò, ma intrufa nel nostro corpo, figlia sei di peccato, madre d'iniquirà, campo di sedizione, regno di morte, ministra d'Inserno: e per tutto dire, altra legge non sei, che legge di concupilcenza, che è quanto dire, legge penale di confusioni , e disordini : e pure, tale essendo, quasi vipera percolsa, quanto più percolsa lei, tanto più azi la testa, e muovi guerra : e a chi guerra tu muovi ? muovi guerra alla ra- all'aspetto del nuovo Re esclamarono turgione, e a tutto il lume naturale. Può ti: Vivat Rex: ib. 10. 24. Ma ben presto dirli legge più scelerata di questa? Infelix, si accorsero di quel, che satto avevano ; infelix ego Homo, quis liberabit me de e i Profeti Maggiori, e Minori, che sorcorpore mortis hujus?

to, paísano al secondo assai più impor- polo, e l'esterminio di quel Regno. I fitante, e dicono: Sia pur la legge del gliuoli di Adamo non voglico il gocorpo, legge non della natura, ma del- verno della ragione, e del Decalogo, lo stato presente, in cui tutti viviamo : vogliono il governo della concupiscen-Essa nondimeno è una legge universale za : alla concupiscenza danno il Primaa tutti : e chi più, chi meno , non v'è to, e fotto il dominio della concuoiscenchi ad essa non obbedisca. La ragione è za credono di vivere in libertà. Ma qual

frutti della regnante dolcissima concupiche oragovernano, tutto regolato da Dio. ultimo Giudice Samuele non temerono di dire: Conftitue nobis Regem, ficut univer-Se habent nationes: 1. Reg. 8.5. Daccinn Re, che ci governi, come fono gover: nate tutte le altre nazioni . Samuele pianse avanti a Dio, e rispose : Voi volete un Re, e un Re averete: ma: Hoc erit jus regis: ib. 11. Ma questo, e quell' altro faranno i dititti , e le ragioni del Re, che dimandate; e voi non farete più padroni, nè de' vostri figliuoli, nè delle vostre figliuole, ne de'vostri Campi, e Poderi . Non importa, disfero quelli; e fero al tempo de Re, non lasciarono di Ma i Naturalisti convinti del primo pun- prosetare, e piangere la rovina del Pognatrice concupifcenza? Perditto il fen- duce a fegno, che tra di voi non comparino, e per suo gastigo trassigurato in Bru-to, quel superbissimo Re e i Babilonia Na-scoperto, e non finasconda: e cheRegno bucdonofor, suggi dalla Regia y suci dalla è quello, dove si singe la luce, e si te-Città, fra le Bolcaglie più denfe, fi ritiro a me; ed o quanto fi teme di effere (covivet da Bestia fra le Bestie salvatiche ; e scoperto, e giudicato? Che è questo, o quello che coll'armi fottomesso aveva, mileri, e quali sono i vostri avvenimen-e Popoli, e Regni al suo Imperio, non ti? Quem frustum habuistis, in quibus erufoffrendo più aspetto umano, suggi da bescuir? Che di buono, che di bello ri pet tutto, e per timore, e viltà si na-icondeva: Er fænum, ut Bos, comedit: amatissima Legge, dicui ora vi vergo-Dan. 4. 30. Non trovo fimbolo, che più snate? Così a voi rimprovererà S. Paonocenti, fotto il Regno della Ragione, te, fopra di voi alza la voce compaffioe della Giustizia, fummo, dico, Signori nevole, e dice : Solve vincula colli tui, universali di tutto il Mondo visibile , e captiva Filia Sion . 52. 2. Gente infelicoronati : Gloria, & honore. Pl. 8. 6. di ce, voi ben vi accotgete, a cui fervite; enore, e di gloria; udimmo dalla bocca volete vivere in libertà, e vi trovate in istessa dell' Altissimo Dio: Dominamini : catena : risolvetevi adunque ; sciogliete Gen. 1. 28. Siate Padroni di tutto cio , codefti legami del vostro collo , e totche ho creato per voi : ma perchè l'Uo- nate al nobil' effer vostro primiero. Dolmo non intefe la gloria della fua domi- ce invito di Profeta, immenfa pietà del nante innocenza ; perciò cadde, e dove nostro Ildio, sempre pronto ad abbraccadde? Homo cum in honore effet non in ciare come Figliuolo, chi da lui fuggì, tellexit, comparatus est jumentis inspien quasi inimico! Ma, la in quella molitititibus , & similis factus eft illis . Pial. 48. dine di schiavità, che si risponde, che si Nel Regno di questa sudicia Dominan-[vergognata, e in un ctudelissima tirante , in primo luogo , ofcurato l'intellet nia , a cui ferve : ma chi abbaffa il volto, e finarrito il ienno, non fi ascolta to per roffore; chi si volta inlà per non' più ragione, e oppresso tace ogni buon piangere; chi nel prosondo sospira per la dettato di natura : petchè il primo van- coscienza de'suoi-mali; e poi ? e poi da to della concupiscenza è sottomettere al tutti si dice: lo vorrei , ma non posso: fenso la ragione; e qual Regno è quel- Vorrei uscit di catena, ma quest'amore lo, dove Uomo non si trova, che sia invetetato, questa passione, quest' inte-Uom ragionevole ? Nel Regno della resse, quest' impegno mi tiene si legato, concupifcenza, in fecondo luogo, non che vorrei uscir di fchiavità, e pur non fi trova, nè onore, nè gloria; perchè posso: sicchè la dolcissima legge delle il fecondo vanto della concupilcenza è membra , l'affabilissima legge della condi tanto deprimere l'alta condizione dell' cupifcenza, incatena chi la ferve, in mo-Uomo, che egli a'tro più non penfi, do, che si vortebbe totnare a buon fenaktro più non voglia, che pascolar co' no, si vorrebbe mutar sentiero, e in-Giumenti il Prato, e soddissarsi di pia-ceri da Bestia: e qual Regno è questo, Regno sempiterno, e non si può; e làdove tutti gli Uomini fon Uomini be- dove ogni cosa è piena dilibertinaggio, stiali ? Nel Regno della concupiscenza nulla timane di liberta. Ofantiffima Legfinalmente, che altro si vede, che con-fusione, vergogna, e pentimento? Dissi Gloria della nostra natura, perdona a

è: Jus Regis? Il jus del Regno, e della te- za sì, la concupifcenza è quella, che vi ridi questo esprima il Regno della con-lo ad Rom, 6. 21. Ma Isaia, per sarvi cupilcenza : Fummo, finchè fummo in- apprendere meglio lo stato, in cui vive-13. ed ecco in poco descritto tutto il dice a sì pietoso invito, tante volte re-Regno della dolciffima concupifcenza: plicato a tutti ? Ciafcun ben conofce la mulate put quanto volete voi medefimi, me, fe ho messo in disputa il tuo meo leguaci della concupifeenza, che de cali rito. Decida pur la moltitudine infana, vostri fon piene l'Istorie: la concupiscen-lcome vuole, il Problema, che per tutte

le ragioni umane. e divine, io co' miei Et lex ejus in medio cordis mei . Pfalm. Uditori, e i miei Uditori con meco ri- 39. 9. e la sua santissima Legge comanfoluti diciamo con impegno: Vivat Rex: di , e regni in mezzo del nostro cuo-Viva Iddio nostro sovrano Signore : re.

### PROBLEMA

Fides ex auditu . Ad Rom. cap. 10. V. 17.

Che sia meglio, aver gran Fede divina, o molta Scienza umana.



quali cola disputabile, cercò qual Legge dio, si dice Fede divina . La Scienza debba in noi prevalere; la legge delle e di notizia, cioè, di oggetto chiaro, ed membra, e della concupificarza, o la evidente i pre refereiraza de fenti, o l'egge della ragione, e del divino Deca-per dimoltrazione di dicorfo i la Pediogo 3. La Leione preferite nacor effa è di notizia, e di oggetto olcuro, e fara ingiuriola alla Fede divina, perchè remoto a i fenti, e al dicorfo i node; a la mettera in conte a colla Scienza mma- che la Scienza il dice effet turti occhi na, e in Problema disputerà, qual delle per l'evidenza delle sue notizie; e la due debba in noi prevalere, cioè, che Fede fi dice effer tutta cieca per l' ofcumeglio fia, aver gran Fede divina, o aver rità delle notizie sue. Onde quando si molta Scienza umana? Il dubitar di ciò, dice saper di Fede; il sapere allora non è l' istesso, che sare inginna all' eccelso è sapere scientifico, ed evidente; è saincomparabil merito dell' eccelía incom- pere ofcuro, o relativo al faper di quel-parabil Fede divina : ma la Fede divina lo , a cui si presta Fede: e questo è il perdonerà a noi, se per sat maggiormen- sapere di tutti i Fedeli, quando senz'alte risplendere la sua gloria, oggi la met- tro cercare, dicono: Credo in Deum Patiamo in disputa , affinclie il torto giu- trem Omnipotentem . Posto ciò , che è dizio de'nostri cervelli, che fin che non meglio, creder bene, o saper molto ? combatte, presume sempre di vincere, studiare in Fede, o studiare in Scienza? disputando si accorga di avere estato: Questo è il Problema; e su questo Prola prima eterna Verità co' fuoi lumi af blema, che dicono le opinioni degli Uofista nel nostro disputare alla sua causa : mini ? I primi a parlare in tal causa soe incominciamo la Lezione.

On poco ingiuriosa alla divi s sta dalla credenza delle alsrui parole, e na Legge, su la Lezione pas relazioni. Onde l'Apostolo dice : Fides sata nè poco ingiuriosa alla ex auditu : La Fede nasce non dall'evidivina Fede, fara la prefen- denza de fensi, o del discorso; ma dalle te Lezione. La Lezione paf- udite parole di quello, a cui si crede. sata fu ingiuriosa alla divina Se quello, a cui si crede, è Uomo, la Legge, perchè la pose in Problema, e Fede allora si dice Fede umana: se è Idno i Filosofi, i Mattematici, gli Astro-Per bene intendere lo ttato di quello logi delle Scuole, e delle Accademie Problema, è necessario premettere la dif- profane; e Iddio voglia, che in tal muferenza, che corre fra la Scienza, e la mero non entrino ancora alcuni Fedeli, Fede. Scienza è quella notizia, che si i quali alzano la voce, e dicono: Che acquista, o coll' esperienza de sensi, o semplicità, che semplicità è questa: metco'l discorso dimostrativo deli' inteller tere in disputa, se meglio sia credere, o to. Fede è quella notizia, che si acqui l'apere; e chi v'è, che non vegga, che

l'intelletto umano, quanto è bramofo di fitro fapere, e troverete, che il vostro fasapere, tanto è restio di credere? Il cre- pere è sì piccolo, che è poco più di nul-dere e riportarsi tutto alle parole altrui, la . Non bastano nò, o Increduli, non è da Uom groffolano, e rozzo, che di bastano quattro esperienze meccaniche, altro non è capace, che di stare a senti- nè quattro dimostrazioni del vostro dire, credere, e racere. Un' Uomo di spi- scorso, per essere Uomini di gran saperito, prima di credere ad altri, vuol ve- re. Uomo di gran sapere è sol quello, dere cogli occhi suoi, vuol roccare col- che sà credere a chi sà tutto quel, che le sue mani la verirà, e della verità af-sicuratsi col discorso. Per questo è fatto questi son Uomini di gransapere, e peril discorso nell' Uomo : ne l' Uomo sarà ciò selici quelli , che credono a Dio : mai Uomo di spirito , se non quando perche il secondo principio innegabile arriva a creder poco, e a saper molto. della santa Scienza è, che Iddio solo è Credan pure i Cristiani alla cieca, quan-quello: Qui illuminat abscondita tenebrato vogliono; che noi restar non voglia- rum. I. Cor. 4. 5. che non solamente sà mo al bujo, nè crederem mai, se non tutto, ma illumina ancora, e sa sapere quello, che ci dicono i nostri sensi, o le cose più nascoste delle tenebre, e delci dimostra il lume del nostro intellet- le nostre ignoranze : Neme novit Filium. to . In poco , non poco dicono quelli nisi Pater, & Patrem quis novit nisi Fi-Profani; e se qui si rrattasse solo della lius, & cui volueris Filius revolure: Matt. Fede umana, essi non direbbero male; 11. 27. V' è un Figliuolo, diceva Gesù ma perchè il nostro Problema non è so- Cristo alle Turbe, Figliuolo eterno, che pra la Fede umana, ma è sopra la Fede voi vedete qui fra di voi in Terra, e divina a petto della Scienza umana ; pur conosciuto non è da altri, che dall' perciò, o quanto male effi favellano, eterno fuo Padre. Ma chi di voi conoe o quanto refiringono il Campo del nofice quell'eterno Padre? Il Figliuolo lolo
fitto fapere I La Scienza de Santi, co'l è quello, che lo conofce, e conofcer
gran lume, pone tre Principi, notl anlo fa a chiunque egli lo rivela, e palecor per lume naturale ; e il primo è , fa. Sicchè per non effer affatto ignoranche l'intelletto umano è di sì corta ti in Divinità, e non giacere in teneportata, e d'intelligenza sì debole, che bre, non bastano gli occhi, non basta se altro ajuto non ha, nè pure da se ar- il discorso, non bastano le Scienze umariva a intendere quel, che vede cogli ne nò; ma si richiede unicamente creocchi suoi: Difficile assimamus ea, que dere a Dio, credere al Verbo eterno, in terra sunt, or que sunt in prospettu che quando parla, altro non sa, che inventinus cam labore; que antem form in rivelare; e cai sa altico non la, cite montinus cam labore; que antem form in rivelare; c ce rivelazione altro non è; Calis, quis invoftigabit Sap. 9, 26. Co- che manifeftazione di cofe occulte a' si è ferriron not Libto della Sapienza; c fenfi, nacione all'in contectito, genore da le questo è Principio indubitabile, con- tutto l'intendimento umano Scienze, fermato da tutta l'esperienza, che tutti Letterature timane, quando vedere que' abbiamo della nostra debolezza; qual'è, semplici, que'rozzi sedeli Cristiani, che dire , o Pagani, qual'è il vostro sapere i alla cieca credono a Dio : mirareli con Voi con tutte le vostre Scienze, saper riverenza, con issupore, edite: Questi, non potete, nè ciò, che è fopra i Cie- che altro non fan, che chiuder gli oc-li, nè ciò, che è fotro la Terra; nè chi, e credere; questi sono quelli, che qual fu il Mondo al principio, nè ciò , hanno la rivelazione divina ; e per riche il Mondo (arà al fine de Secoli ; ne velazione fanno quelle ardue, quelle ecquel, che voglia il nostro cuore, ne celfe, quelle ammirabili cose, che noi quanto fia quel , che voi non fapere ; non fappiamo , e con tutti i nostri fittnè veruna di quelle cofe, che fon le più di non sapremo giammai; sol perchè sa belle a sapersi, le più ammirabili a con-templarsi, e le più necessarie a vivete, dere a chi tutto sà : Et illuminat abe a morir bene. Tenetevi pur forti a fendita tenebrarum. Ma perchè i Filo-non creder nulla, e poi stringete il vo- fotonti, e que che si pregiano di grand' intelintelletto, per afficurarfi del veto , vo- Dotrore delle Genti, foli noi : Polimie gliono faper con evidenza quel che fatta comprehendere, que fit latitudo, o fanto, percio il terzo principio della fanta zindo, o fublimitat, o profundam : ad Scienza qual è è che Iddio, Ef Deu Eph. 3, 18 Politama apprendere ciò, che veritatis; così è appellato dal Re, c Profeta David nel Salmo 30, v. 6, e Gesti Cristo Figliuolo di Dio, perciò disse : Ego lum via, veritas, & vita: 10.14.6. Io sono la via sicura , io sono la verità infallibile, ed io sono la vitacterna. Di tal principio non dubita, chi non dubira del suo istesso lunte naturale : e perciò; chi crede a Dio, a chi crede, ò Accademici, ò Scolastici del Mondo ? Non crede folo a chi fa tutro il vero, ma crede alla verità medelima; e le nelsuno è più sicuro, e più certo del vero, che chi crede alla verità istessa, quando effa favella di propria bocca, quando infegna, quando rivela, e ditionde i fuoi lumi; quale farà più certa, più ficura di non errare, la Scienza umana, o la Fede divina? la Scienza umana, che nasce dalle dimostrazioni del nostro caliginoso intelletto, o la Fede divina, che nasce dalle parole del Padre de lumi? La Scienza, che tutta s'appoggia fulla evidenza del discorso tante volte fallace; o la Fede , che tutta fi appoggia fulla infallibilità del Dio della verità ? Chi farà più certo, più ficuro del 400 fapere, quello che crede agli occhi fuoi, dall'esperienza convinti di tanri errori; o chi crede all' istessa verirà ererna, che con incesfanti miracoli di tutti i fecoli , ha fempre autorizata ogni sua rivelazione? Le Scienze cercano la verità , e non la trovano i la Fede non cerca la verità, ma riporta la verità istessa per maestra : quale adunque è più certa del suo vrebbe. Ma, perchè e questa, e quelle sapere, la Scienza umana, o la Fede divina? Veglino pure, e specolino, e tutte le lucetne accendano gli studjumani , per arrivare a molto con certezza fapere; ma alla vastità, alla profondità, alla infallibilità del fapete della fantissima Fede, non sperino mai di poter pervelazione Divina : a quella fola parla la và sopra i Cieli, che penetra sotto rut- adornano l'Anima, sormano l'Uomo, e ti gli Abisti, che sà tutte le disposizioni, degno lo rendono di magistrati, di onori, e il governo della Natura, e del Mon- e di tutti quei vantaggi, che condur lo do e tali ci rende, che come diffe il possono a grande stato. Così dicono questi;

v'è d'alto, di fublime, di profondo, di eccelfo, e grande nel Mondo; e (correr per tutro con occhio, e piede infallibile. Con voi per ranto mi rallegro, o Credenti, che dalla rivelazione fiete sì ben formati , che figliuoli di luce fiere tutti da chi sà , appellati : Con voi , dico, mi tallegro, e voi consapevoli della vostra forte , dite spesse volte , e replicate con vanto : Credo , credo in Deum Patrem Omnipotentem : lo non veggo, io non fenro, io non inrendo, ma io credo a Dio; e perchè a Dio credo, credo ancora in Dio; perchè in Dio mi abbandono colla mia credenza; nella sua vetacità, nella sua infallibilità, più d' ogni evidenza ficura, io ripofo, certo di non errare, nè poter mai ingannarmi nellamia fantissima Fede : dite così , o Fedeli beati , così ripofate nella vostra Fede, e coll'alto vostro sapere a quafi Aquile, fopra tutte le basse e caliginose Scienze umane, a i primi lumi

spiegare il volo. La seconda Classe di quelli a che senrono più rosto a favore dell'arri, e delle Scienze umane, che della Fede divina, sono i Fedeli medesimi. Questi ben fanno, e confessano, che la Fede por tutti i titoli , deve anteporfi a tutte l' arti, e Scienze del Mondo; e che quando si trattasse di eleggere o queste, o quella, in modo che tutte infiente aver non si potesfero , lasciar l'arti , e le Scienze, ed eleggere la sola Fede si doposseder si possono insieme, perciò questi freddi Credenri, tenendo la Fede, come si tengono le Gemme serrate sempre per solo usarle ne giorni di Festa, dicono, che più de'Profeti e degli Evangelisti leggere, e studiar si devono, e Platone, cd Aristotile, e Cicerone . e venire ; perchè ciò è riferbato alla ri- Virgilio ; e più che alla Fede divina aptender conviene all'arti, e alle Scienze verità eterna; ed effa fola è quella, che umane; perchè quelte fon quelle, che

e per verità contro questi il Problema è a cose di questo nostro Mondo sensibile : chi Ri dir non fi può, se non si dice con- Proseri , a parlar cogli Evangelisti , e sono il sostegno delle Città, losplendor delle Famiglie, e l'occupazione più bella della Gioventu, e della Vecchiaja. Io per tanto appena ardirei di favellare, con tal pregindizio in questa causa: Ma perehe so, che dove entra il comparativo, cluderfi , ma a qual parte debba darfi il luogo primiero, e l'onore; perciò fianfi pure belle, e giovevoli le Arti, e le comparazione della Fede divina , effe turte ne pur meritano di effer confiderate ; nè di ciò dubiterà mai , chi di ciò intende il principio, e la ragione Scrive San Paolo a'Galasi, e dice : Fra-telli, avanti la nascira del Verbo divino in Terra, vi erano Studj, vi etano Scuole , vi eran Dottrine, e Dottori grandi nel Mondo; ed io stesso molto studiai lume conosco, che gli studi di allora, turono fludi di Fanciulli : Sub elementis mundi: 3, 4. Studi de' primi elementi del forto il Pedagogo del piccolo lume naturale. Ma da che nacque il vero Sol mundum : Io. 1. 9. illumina tutte le te-

affai difficile ; perchè contro di que- apprende quelta, apprende a parlare co tro tante Scienze, ed Arti preclare, che Apostoli di tutte le alte, immense cose del Mondo tivelato ab aterno: loftudio di quelle, è scabroso, e pochi in esso riescono: perchè non rutti son capaci di rinscire in Scienze; lo fludio di questa è studio facile a tutti, e tutti in esso posfono riuscire eminenti, perchè la Fede la caufa non è, di qual parte debba ef lifteffa a tutti lume comparte. Et intellettum dat parvulis. Pf. 118, 130. Lo ftiedio di quelle, è fludio di poca confeguenza, perchè ogni conseguenza di es-Scienze umane quanto fi vuole, che in to, è confeguenza folo di questa breve fallacissima vita ; ma lo studio della Fede, è fludio di prima confeguenza, perchè è conseguenza tutta di Anima, di Salute, di Vita eterna. Le Seienze finalmente fono occupazioni bensi, ma non iono regola del vivere umano; ne pochi fon quelli , che fono più dorti , ma fono ancora più superbi , più scorretti , e più dissoluti degli altri; là dove la Fcnel mio Giudaismo; ma ora a miglior de, la santissima Fede, è la regolarrice di tutte le Scienze , la Face di tutto il fapere, il Flagello di tutti gli cuori, la Guida di tutto l' intelletto, la Maeftra di sapere, studi fatti : Sub Pedagogo : ibid. tutta la volontà, e la norma di turto il vivere illibato, e fanto. Una fola cofa voi dir potete, ed è quella, che per nodi Giustizia, che colla sua Fede: Illumi- stra maggiore istruzione a me rimane a nat omnem hominem venientem in hunc spiegare : imperciocche qui da sutti dimandar fi può, quale fia quello fludio , nebre anticlie; non fiamo più Fanciulli per cui folo questo nuovo infoliro Proelementari di fcuola puerile; fiamo tutti blema è stato proposto. Le Scienze, Discepoli di sovrano eccelso Maestro ; e l'Arti se non si studiano lungamente, non si studia più nelle oscure sillabe del- non si apprendono mai; ma come può la Legge Naturale, o Scritta; ma fi stu- studiarsi la Fede divina, se per apprendia negli splendori della Legge di Gra- derla tutta, e possederla, basta solo, che zia ; ed ò quanto in alto falir possiamo mossi da lume luperno, diciamo: Io crenell'immenía Sapienza dell' Evangelio ! do tutto ciò, che la Chicía, autorizara Cim essemus parvuli, sub elementis mun- da continui miracoli, mi propone acredi cramus . 4, 2, . At ubi venit Fides, la cere, come Rivelazione di Dio contende de la come fumus fub Padagogo . 3, 25. Sic cuta nel Simbolo degli Apoftoli, e da che applicando guello principio al nottro Tema, chi studia l' Arti, e le Scienze cra Scrittura? Se per tanto con solo diumane, studia da Fanciullo; chistudia la re; lo credo tutto, e tutto adoro, si Fede, studia da Uomo. Chi studia quel finisce tutto lo studio della santissima Fele, studia sotto il sosco magistero del lu- de ; che altro di più rimane a studiate in me naturale; chi studia questa, studia quest'alto, e sopraumano sapere? Così sotto l'altissimo magistero del Padre de' si dice, se non in parole, almeno infat-Lumi, chi quelle apprende, apprende a ti; e perciò lo studio della Fede, è lo balbettar qualche cofa delle minute, e balle studio più trascurato del Mondo. Ma,

ti crediamo l' Onnipotenza pla Sapien-za, la Bontà infinita di Dio; ma chi v' na.

ò quanto , Fedeli miei , ò quanto vi è jè, che apprenda, che sia credere, e adoi da studiare, non solo per dir di cuore rare un Dio onnipntente d'ererna, d' contro tutre le repugnanze dell'intellet- infinita Maestà, e Gloria? Tutti del pari to: Credo, credo in Deum Patrem om-nipotentem, ma per apprendet bene quel-vino, crocefilo pet noi; ma chi v'è, lo , che noi crediamo , e per non effer che mediti un poco , che fia il Figlino, sempre nuovo in tutte le cose della no- lo di Dio, sagrificato alla morte, e morfira fantiffima Fede ! La Fede , come to in Croce per nostro Amore ? Tutrivirtù supernaturale, s' insonde senza ve- per fine crediamo il Paradiso, l'Inserno runo fludio nel Battefimo ancora a' Bam- dell' altra vita; ma tutto credendo al bini ; onde se bastasse aver quella Fede pari de' più contemplativi Anacoreti , infula, beati noi Fedeli, rutti faremmo quanto pochi fon quelli, che studiando Santi; ma perchè non tutti fiam Santi , con tutta l' attenzione quelle Scienze , perciò qualche altra cosa si richiede, quelle Arti tronsie, e superbe, si ritiri che noi non abbiamo mai bene intesa. poi ralvolra a considerare, a risettere, Salomone ne' Proverbi dice , che la via che fia regnar fempre con Dio fopra rurde' Fedeli, cioè la Fede: Quasi lux splen ti i Cieli, ovvero aver fra poco a per dens, procedit, or crescit, usque ad per- nat per sempre co' Demonj nel prosonfestum diem : 4. 18. di lume passando in do Abisso dell'Inserno ? Che maraviglia lume, e di chiarezza passando in chia- è per tanro, se la Fede in alcuni è mirezza, cresce, e arriva a giorno perfer nore, e in altri è maggiore di lume, di to; onde San Paolo vedendo, che la vivezza, e diforza? La Fede, come tut-Fede in alcuni Fedeli, riman, come nac- te le Scienze crefce, e si raffina colla que, sempre bambina; e che in altri meditazione, e collo studio. Si mediticresce, e si avanza; si rallegra co'Tessalonicensi, e dice: Grazica Diorendo, quelle immense, quelle infinite cose, e godo: Queniam supercrescit Fides ve- che crediamo; e allora sentiremo, quanjra: 2.1.3 perche la Fede in voi fem-pre più crefce, e di fe maggiore fi ren-de . Or i o dimando, come la Fede pol-ritto ciò, che non è eterno ; in farci la crescere in un Fedele, e non cresce- correre speditamente tutte le vie della re nell'altro; fe tutti crediamo l'istesso, falure, e in farci fulla pruova conosce: e negli stessi Articoli conveniamo ? Se re quanto vero sia , quel che dice San mai fusse, che da uno di noi si credes- Paolo, che i Santi colla sola Fede riemfero soli dieci Articoli, e dall'altro si crepirono di maraviglie il Ciclo, e la Terdereco tutti i dodici, ciò s' intenderebbe sacilmente; ma credendosi da tutti operati sun instituto adepti sun repromitutto del pari; come la Fede in uno può fiones i obturaverunt ora Leonum : extineffere lede maggiore, e nell'altro mi- xeront imperson ignis Ore. ad Hebr. 11. note? Quella è la difficoltà ; e perciò 33. ma fe ci contentiamo folamente di quì è dove conviene intender bene !! credere., io non sò quanto nelle nostre origine della nostra debolissima Fede occasioni, e pericoli, ci troverem for-Tutti crediamo l'issesso è vero, ma non ti, e ben sondati in Fede. O santissima da tutti si studia, non da tutti s'intende , quel che da tutti fi crede; e perciò, in me voi fiete sì poco cresciura : De clae percio è, che in alcuni la Fede è de-ritate in claritatem: e io si poco ho appresa bote e quali Barmina di poci immenia. Tut-za, e in altri è di forza cimmenia. Tut-Dottina: Dottina, da cui solamente na-

## PROBLEMA

In pace in idipfum dormiam , & requiescam : quoniam tu Domine singulariter in spe con-stituisti me . Ps. 4. n. 9.

Che meglio sia, goder molto in questa vita, o molto sperare nell' altra?



todo della Dottrina, vlene dopo la Fede ancor ella entra in Problema. Nel Problema paffato la Fede divi-

na disputò colla Scienza umana, ed ò quanto prevalse! Ma la Speranza con chi farà oggi contesa nel Problema prefente? Di Adamo Padre di tutti i Credenti fu detto da San Paolo che: In fpem cominciamo. contra spem credidit : Rom. 4. 18. Spe-rò contro la speranza, perchè per la speranza, che aveva in Dio, su pronto a fagrificare tutta la speranza concepita, e tutto l'amore del caro Figliuolo Isac . Noi non ci troviamo in occasione di (perare contro la speranza, perchè non in pace : Ma nella nostra Fede è punto ci troviamo in congiuntura di fagrificare per nuove promesse, le promesse antiche di Dio. Ci troviamo bene, ed ò fatto di cafa. Amor di Terra, e speranquante volte ci troviamo in punto, o di perdere tutta la speranza del Cielo , o di fagrificare tutto l'amor della Languisce la speranza celeste , dove na-Terra: e forle in questo punto istesso, lice l'amor terreno; e dove s'incominche ciò dico, nel nostro interiore sen- cia a godere di quà, convien ratto sertiamo la zuffa della speranza, e dell' rar gli occhi a ciò, che è promesso di amore; dell'amore, che per una parte là. Il nostro cuote non è capace di due dice : Lascia ciò, che tu speri , godi ciò, Mondi insieme : Nec capit anla dues : che tu ami; e della speranza per l'altra, Nè due affetti contrati star possono nel che esclama : Calpetta ciò , che tu ami medesimo Trono . Con definiscono le in Terra, ed ama ciò, che tu speri in Scritture, quando dicono che goder non Cielo. Questa è la lite perpetua del no-stro cuore, che, quasi Nave agitata da così disse Abramo, quando disse all'Epuventi contrarj, va sempre ondeggiando lone : Recepifi bona in vita tua. O' Lain questa parte, e in quella; e ciò, che Larus similiter mala: Luc. 16.25. Tugoesso risolva, ne pur noi sappiamo ridir- desti nella tua vita passata, e Lazaro lo. O nostro cuore, come sei fatto ? penò : lascia adunque in questa vita Ma noi, che del nostro cuore siamo pa-droni, risolviamo almeno di volerci ri-Lazato, e tu rimanti nella tua disperasolvere una volta per sempre; una volta zione ancor di una stilla di acqua per

Opo la Fede, secondo il me- per sempre uscir di lite; e per uscirne con lode, udiamo oggi la Scienza de'Santi, nola Speranza: e la Speranza stra buona maestra, che per decidere da sua pari la contesa, ci propone il Problema: Che meglio fia: goder molto in quefta vita. o molto sperare nell'altra ? Sapienza divina : Da mihi intellectum , & vivam . Pí. 118. 144. Datemi intelletto in questa gran decitione : affinche per l'avvenue. 10 sia tutto alla speranza di voi ; e in-

Se dato ci susse di molto godere in questa vita, e in uno di molto sperare nell'altra : l'amore della Terra, e la speranza del Cielo, potrebbero difmetter la lite; e per via di concordato goder ciafcuno del fuo, e vivere tranquillamente già decilo, che a uno di questi due Fratelli tocca cedere il luogo, e uscire alza di Cielo, sono due affetti che accordar non si possono giammai fra loro .

refri-

refrigerio del tuo fuoco . Posta questa che dall' Antichità su appellato Alessan-Schiva, e rirrosa non si china, non si quanto basta a vivere, e a pugnare : e poscia dal torrente ingannevole e passa, e fugge, e folo al fine del cammino, o della vita è inrefa; e chi ciò vede, che altro dir può, se non che la speranza è un non sò che, che mira sempre più in flo, non viver mai di questa vita? Chi messo; e solo nella speranza rrovo tutvive per viver di questa vira , vive , e to il mio contento: Propter hoc latatum gode del presente, non del sururo : il est cor meum , & exultavit lingua mea ; fururo non fi vede, il futuro non fà pa- injuper & care mea requiescet in foe : sto, ne del futuro si tiempiono i forzie- n.g. Per il futuro io esulto; per il futuchi molro (pera. Questa in poco è rutra er in (pe conftituifi me: Pi.4. O speranza la perorazione degli occhi ; nè più di del futuro , qual contentezza è la rua , quello può dirli a favore del godimento, fe puoi effer preferira a tutri i godimenti le degli Uominia onde per iscoprire quel, che, se non è scoperto, prevale alla ragione, e alla vérità; io dico, che:

chi, è una certa fuppolizione, per eni

verità infallibile, qui entra la conteía; e dro Magno, efpugnava Città, fottomer fe effi decider si dovesse secondo il giu teva provincie, e Regni; e quanto vindigio degli occhi, la speranza del Cie- ceva, quasi nulla susse, toto donava : lo . fenza ne pure esporsi al cimento , interrogato perciò una volta , che cosa porrebbe lafciare il campo, e ceder la di tante vittorie a se riferballe? che rif-vittoria al suo avversario; perchè vedete l'amor del presente da una parte, e veramente da grande, e disse : Spem la speranza del suturo dall'altra; è lo meam: Io a me riserbo la mia speranza; stello che vedere un povero in digiuno a nella speranza hò rutto il mio, ed io fronte di un lauro in banchetto. L'amo- fon quell'Aleffandro, che fono, non per re ful rorrente de beni di questa vita si le vittorie, che ho riportare, ma per getta, si tussa, e beve, e guazza, e si le vittorie, che spero di riportare nell' sodissa quanto può; e chi lo vede, con-avvenire. Non è poco, che un Re si tentissimo lo crede : là dove la speranza stimi grande , secondo la grandezza della speranza. Ma questa è Istoria profana: piega al torrente ; ma , come quei va led è profanità di infana millantatura di Jorofi foldari di Gedeone , col pugno un'Uomo vanamente superbo . David , prende un forfo di acqua fugace, cioè che era altr'Uomo, che Alessandro, per tutti i fuoi Salmi , rende a Dio grazie delle vittorie, che Iddio date gli aveva: ma per dire una cofa maggiore di tutte, nel Salmo 15. dice così : Grande , ricco, potente, col vostro savore reso mi avere, o mio Iddio; ma il mio cuore , là di quel che vede ; che di ciò, che la mia umanirà, e la carne mia istessa vede, fi annoja, e vive non per vivere, non ripofa in quel, che dato mi avere: ma (ol per morire? E che vivere è que- ripola (olo in quel, che mi avete prori. o & forma conversazione , e sesta , so io canro : perchè non per il presen-Vada adunque dietro il futuro, chi vno- re no, ma per il futuro, la mia conle: ma Beatus populus, cui hec sunt : Ps. tentezza è contentezza turta distinta , e 143, 15. Beato e, chi molro gode, non fingolare : Quoniam su Domine fingularie dell'amore del prefenre. Ma gli occhi prefenti I In confermazione di ciò, non veggono poco, e maestri sono di rutti gli | mancherebbero altre innumerabili Scriterrori , che fi commettono nella Mora l'ture , per convincere la falfità di chi suppone, che l'Uomo goda solo del prefente, non del futuro. Ma fenza ricorrere a Scritture, chi v'è di noi, che Il primo errore degli occhi, cioè, di full' esperienza istessa non provi queste chi giudica fecondo il giudizio degli oc- verirà ? Si fanno gran felte ; magne , e solenni allegrezze si sanno da gli Uofi crede, che il cuore umano goda folo mini; ed una finita, già l'altra fi aspetta. del presente, e nulla possa goder del fu- Ma io dimando quando sia, che più turo; e ciò, o quanto è falfo in natura: si goda di quella festa, di quella allegreze quanto dall'esperienza istessa è convin- za : quando essa arriva , o quando essa zo! Alessandro, quell' Alessandro, dico, la prepara? quando incomincia, o quancofa, e impariamo dalla nostra esperien- sperare qualche cosa di più, di quel che za. Quando la Festa si prepara in quel- si gode ? e ciò detto sia solamente per la Caía, o in quella Città, ogni cofa è in fervore, e in brio; e i Servidori, e i Padroni, e gli Offiziali, e i Prefetti, lasciato ogni altro pensiero, stan sempre or full'idea, ed or ful lavoro dell'Opera ; e full' Opera godono veder forgere la Festa, e crescere l'allegrezza sutura; ma finito l'apparecchio, allorchè a fuon di Trombe arriva finalmente la Festa afpettata, e dell'aspettata allegrezza incomincia il godimento, che succede allora ? Sul principio ogn'uno applaudifce , ogn' uno grida il viva . Ma poi , o noftre Feste! chi fi torce, e dice : Oimè questa Festa è croppo lunga; chi si annoja , e dice : Questa parte è fredda, e quell' altra è (caría ; chi finalmente impazientito fi leva in piedi, esce dalla Festa, e se ne và a' suoi pensieri. Che cola è questa ? Ridete voi , o Beati del Cielo, ridete pure delle nostre Feste terrene : ma lasciare , che io replichi , e dica: Che cofa è questa, o Figliuoli degli Uomini ? L'apparecchio si brillante, e si languida l'allegrezza ? l' espettazio- che all' eterno futuro . La prima è prone si viva, e si (vanito il godimento, che cola è questa? Questa è l' esperienza d' ogni giorno , la quale senza star tanto a filosofare, c' infegna, che in Terra l'aspettativa del godimento suturo è più godibile dell' istesso godimento prefente : il godimento prefente , coll' andare avanti, sempre più cala; l' aspettativa del godimento futuro, coll' andare avanti , sempre più cresce ; la chi v'è un famosissimo Vello d'Oro, cudurata di quello è sol di poche ore , la stodito da Mostri, e da Chimere. Quedurara di questa è di giorni , di mesi , sto tra le Furie di tutti i Venti, e lo spad'anni : chi aspetta , non si annoja di vento di tutto il Mare, sa volar la Naquel, che aspetta; chi gode, ratto si ve, e gli animosi Argonauti. Il Vello annoja di quel, che gode; e perciò non d'Oro non fi vede; l'acquifto di quell' direbbe male, chi dicesse, che l' Uo- Oro è futuro, ed incerto; i pericoli, le mo più inselicedella Terra sarebbe quel- paure son tutte presenti; e pur si va; e lo, che avesse tutto da godere, e nul- una piccola ricchezza sutura, prevale a la più avesse da sperare ; perchè esso cento travagli presenti . Parte dal suo amiero, privo farebbe di tutto il godi-mento della fperanza, e proverebbe la nominato Alessandro; entta con ponoja di tutti i godimenti prefenti della- che forze in molte , e tutte formidabili Terra . Come adunque può dirsi , che Battaglie ; vetsa sudore , versa sangue ; il futuro non possa godersi coll' aspet- e pur con tutto coraggio combatte ; e tativa , e che la speranza sia vuota perche pospone tanti comodi di Regno di ogni godimento, se un de godimen- la tanti cimenti di Guerra ? Perche là 3 Lez del P. Zucconi Tomo V.

do si aspetta ? Osserviam di grazia ogni eti maggiori di questa vita , è sempre mostrare, quanto erri chi crede, che non si dia in natura godimento veruno . le non è godimento di cola prefente : ma se questo è errore in Filoso-

Il secondo, e il massimo errore di chi crede al giudizio degli occhi , è reputare , che qualunque Bene temporale , debba in questa vita preferirsi a qualunque Bene eterno, folo perchè i Beni temporali fono tutri Beni prefenti, e i Beni eterni sono tutti Beni futuri ; e il futuro, sol perchè è suturo, star non può in bilancia con quel, che è presente, e che in quella vita tutto si gode . Se discorreffero i Bruti, così discorrerebbero appunto; perchè ciò, che non è presente, è tutto fuor della loro capacità, e fuor della loro sfera. Ma che così discorra chi ha lume di ragione, e di Fede, chi può foffrirlo ? Due cose dice, chi dice così : la prima è, che il fixuro non poffa prevalere al prefente; la feconda, che il presente temporale debba prevalere anpolizione erronea : la (econda è ancor temeraria. Naviga co' moi Argonauri Giasone, primo inventore di Navigazio-ne, e di Nave; incontra tempeste; corre pericoli; folca Mare incognito, e orrendo; e pur con tutta fermezza fi tien sulle vele; e perchè, o Giovane ardito, foffrir tanti incomodi, e incontrar tanti pericoli ? Perchè là nel Regno di Colin quel vastiffuno campo d' Oriente , si fiorisce tra gli sterpi , e solo dalle ster che dovrà dirfi quando il paragone è ta qui rinvigorifci la tua forza contro errori si palmari degli Uomini.

uno ve n' è, che è detto Perpetuina; e la Perpetuina ò quanto è maravigliosa ! fce ne' folchi più negletti de' Campi ; quelli feminati fono , o piantati dall' Rosa, questo si, questo è un Giglio; va; quello sempre più si allontana; quella all' incontra inosservata, e sola questo sempre più si avvicina; quel

cerca la gloria di effere il primo Eroe le contapevoli è mirata . Ma quelli, ak dell' A me . La gloria è futura , e dub- tro non sono che fiori , e questa sola biola ; gli urti , e le ferite sono certe , tra fiori è la Perpetuina ; cioè , tra le e presenti ; e pur si combatte ; e una cose più fragili è la cosa più durevole gloria di Regno futuro fa sprezzar mil-le godimenti di Regno presente . I Le-fiori, non perde mai il suo colore, non gali distinguono il Jus in re, e il Jus mai smarrisce il suo volto. Dopo bread rem : il Jus in re dice il legittimo ve ora di comparsa, e di pompa, lanpossello presente; il Jus ad rem dice il legit- guisce la Rosa, ma non languisce la timo policilo futuro. Quel primogenito di Perpetuina : cade il Tulipano, e il Gel-Re , laícia al fecondogenito fuo Fratel- fomino ; ma la Perpetuina non cade ; lo il lus in re, cioè, il possesso pre- e sola fra tutti i Fiori, conserva il suo sente di un Principato, e si contenta del bello, perchè sola tra tutti i Fiori, è il folo Jus ad rem , cioè , del possesso su- Fiore perpetuo . O Perpetuina , schersuro del Regno ; e tutto il Regno più zo, anzi miracolo della natura : dian tosto al futuro Re, che al Principe pre- pur altri ad a'tri Fiori la Corona, e il fente, dà il primo onore, la prima ri- Regno, che la fola Perpetuina tanto verenza ; e il futuro Re in tutto pre- sopra tutti i Fiori si estelle , quanto sovale al Principe attuale della Regia . pra tutte le cose mortali , l' immorta-Dove è adunque, dove è, che presso lità prevale. Ma questo è Simbolo, gli Uomini il presente prevalga sempre non è Argomento del nostro Probleal futuro ? Se fi corron pericoli, fe fi ma, L' Argomento, Signori miei, & lascian mille godimenti, se si renunzian e, che: Omnes morimur, & sient aqua rutti i Principati presenti per una ric- dilabimur: 2. Reg. 14. 14. Moriamotutchezza, per una gloria, per un Regno ti, e la vita umana altro non è, che futuro; e se ciò avviene quando il pa- un torrente di ore, di giorni, e d' anragone, è paragone di equiparanza; cioè ni, che rapido corre, e và a perderli di temporale con temporale ; di tempo- nel gran mare dell' Eternità. Posto ciò . sale presente, con temporale suturo ; che non è solo Principio di Fede, ma è ancor' esperienza degli occhi , il Proparagone di disquiparanza, cioè, di blema non ha bisogno di esame i Le co-temporale con eterno; di Principato se presenti, i beni di questa vita, fantemporale presente con Regno eterno no una gran comparía ; ma perchè tutfuturo ? O fanta Speranza, qui mi aju te le cole presenti son cole temporali . perchè la vita temporale, è vita, che scorre come acqua; perciò la corrente Fra tutto il gran numero de' Fiori , delle ricchezze , degli onori , de' piaceri di questa vita, è comparsa di Fiori, che full' istesso fiorire languiscono; è Nascono quelli ne Giardini più sontuoli comparsa di fumo, che su l' istesso sude' Grandi : questa, di cui parlo, na- mare si dilegua; è comparsa di sogni, che altro di vero non hanno, che il comparire ; le cose suture , i beni dell' arte più attenta de' Giardinieri : questa altra vita, nulla compariscono; ma petaltra coltura non ha, che il fen ma- chè le cofe dell'altra vita fon tutte eterterno della natura; nascer quelli non ne, perchè la vita futura è vita perpefanno fenza pompa, e allor che effi fpan- tua, che non paffa, perchè in neffuna dono la pompa tutta delle loro bellez- fna parte è mutabile; percià chi v'è, ze, sono applauditi dall' aure , sono va- che al futuro eterno possa comparare il gheggiati da Ninfe, e da Pastori; e per presente temporale? Il presente passa, e dire cosa bella, si dice, questa è una si dilegua; il futuro viene, e ci atrilo è transitorio ; questo è tempiterno . I rare in fututo ; e se al contrario la Sa-Quel che è transitorio, che cosa è, se pienza fra l'opere grandi di Dio, ripone ora è, ed cra non è : Quel che è eter-l'aver fatti in questa vita, non Uomini di no, che cosa non è, se è sempre quel, gran godunenzo no, ma Uomini di molche è, seppre immenso, sempre infinit la speranza: Quonium bona spei secisti si-to, sempre eterno, sempre immutabile? lios tuos : 12.19, e noi istessi, per loda-Che cosa adunque ha da prevalere fra se un figliuolo, sogiiamo dire: Egi è noi? Il godimento del transitorio, o la un giovinetto di grand'indole, di prima speranza dell'eterno? O bella Perpetuina, incomparabil simbolo di speranza, quella età; se ciò, dico, è nostra stase quanto fopra tutti i fiori , e l'erbe efi continua; godimento infingardo , e vimere de campi prevale il tuo volto ! le, esci put di Problema, e cedi la Pal-Quando i godimenti eterni non fuffero ma alla speranza. Tu sguazzi nel rapiimmensamente maggiori di tutti i godi- do torrente del Tempo, e mentre sguarmenti temporali , quando i godimenti zi ignobilmente a pelcate , dal torrentemporali non fuffero vili di natura, te iftello rapito lei fuor di ogni godi-corti di durara, fallaci, ingannevoli di monto, e di ogni speranza. Ma la spequalità ; la speranza nondimeno di quel- ranza a te pur troppo inimica mira in li doverebbe tanto prevalere fopra il go. Cielo, e dice : O Cielo, o Stelle, voi dimento di questi, quanto un bene per-fiete ancora a me lontane; ma io a voi petuo prevale sopra ogni bene transitorio, sono intela; a voi corro; e mentre a e fugace. Ma effendo tutto quello, che voi sospiro, il folo sospirare alla vostra da Dio è promesso a chi lo serve, e bellezza, ravvalora il mio piede, conama, tanto superiore per grandezza, per soura il mio cuore, e tale mi tende . nobiltà, ed eccellenza a iutto ciò, che che io sola fra tutte le cose mortali, soé temporale, e manchevole; folo a cer- no piena d'immorralità ; e d'immorracar quell'eterno, e a calpellar quelto lità mi muduico, perobè frà ante stransitorio, essendo fatto l'Uomo; che le cose mottali, Sela spes immerta-dit dovremo di quell'Anima vile, che litate plena est : Sapien, 15. 4. Talo è tutta tivolta a goder di presente, e è il godimento del senso, tale è la spe-nulla a sperare in sumro, a petto di quell' canza dello spirito; e noi dubbiteremo, altra Anima grande, che per tutto spe- se meglio sia : godere molto in questa rate in futuro, rifiuta, e sprezza ogni vita, o molto sperare nell'altra ? cioè, baffo, e lotdo godimento prefente? Che effere Anime di perduta speranza, ov-diremo, Signori miei, di queste due A, vero Anime di immense, di ansinte, di nime, anzi di questi due Popoli contra-ri? Ma fe Salomone, per dire un Uomo I e non condiciamo, che la schiotia, e il affatto perduno, attro non dice, se non-veto godimento di questa vita non conche: Non habet Juturorum /pem : Prov. fifte in molto godere, ma in molto spe-24.20. Egli è tale, che mulla ha da spe- rare nella vira eternal



# PROBLEMÁ

Charitas omnia suffert, omnia credit, omnia sperat. 1.ad Cor. cap. 13. n. 47.

Qual amor debba prevalere : l'amor di Dio, o l'amor proprio ?



parlò fra Poeti, diffe che l' amore è il fortiffimo di tutti gli afferti: Omnia vincit amor : Ma chi fra i Savi maefiri reologicamente fa-

vella coll' Apostolo Paolo, dice, che la carità, è amore anche essa : ma è un amore che tutto foffre : Charitas emmia fuffert. Quello è amore, che tutto vince : quello è amore , che tutto foffre : Quello sempre coll' Arco teso : quefto fempre colla fronte dimessa: Quello quafi vittoriolo passeggia, e vola per tutto: Questo quafrinto tollera, e race; e pure quello è amor profano , e quello è amor divino. Superbiffino amor profano, rendi la ragione, per cui ti ufurpi quel vanto, che ad akro amore è dovuto? Il fatto pur che il Mondo là corre, dove l'amore arciere dietro al carro del fuo trionfo conduce Uomini , e Donne , Principi , e Principati in catena; e le trombe delle fue vittorie per tutto rifnenano. Ma perchè giò fireceda, chi v'è, che lo dica? tace ogn' uno, e il volto abbaffa. Mal non sacerò già io, che fopra la caufa dell' uno , e dell'akro amore, mi dispongo a far Problema ; e fe discussa la cansa in Problema moveremo, che per tutte le ragioni in noi, non l'amor profano no, ma l'amor divino - la divina Carità è oggi io parlo : voi per tanto date a me quello, che a nobil volo e sublime oggete incominciamo.

Hi dell'amore profanamente i poco degli ultimi giorni del Mondo , dice , che gli Uomini allora ; Erunt bomines feipfos amames: 2. Tim. 3. 2. per compimento de' lor mali, ameranno se medefimi ; e l'amor proprio , fe mai , allora fingolarmente alzera bandiera, e fara Popolo all' Anticrifto . Qual'amore è dunque l'amor proprio , che se già non è , farà almeno l'amore più univerfale ne tempi più deplorabili del Mondo ? L'amor proprio è un amore di vario nome; perchè se è amor di ricchezze, esso è detto Filargia; fe è amor d'onore, ello è detto Filadoffia : fe poi è amor del più vehemente, e in nno del più deforme di tutti i piaceri, ello allora è appellato Filadonia, cioè Cupido; cicco amore, e pare amos formidabile . Ma a ridurre tutti questi amori , effi tutti altro non fono , che Filauptia, cioè amor proprio, perchè tutto quel, che essi vogliono, per se la vogliono, e per propria fodisfazione lo cercano ; e le taluno crede d'ellere amaro lenza intereffe, ò quanto s'inganna! Que-Ro è l'amor proprio ; e di quefto ora fe discute la causa nel presente Problema. Qual merito adunque ha l'amor proprio, che lia tanto feguito, e ptetende di competere, e di vincere la caufa coll'amor di Dio? Per fapere la qualità, e il merito di qualunque affetto, e findio, altro far non briogna, che vedere l'oggetto, che lo findio, e l'affetto si propone daquella, che deve prevalere : il Profilema vanti; perchè, ficcome firada migliore, fatà poco gradito a i fensi, ma non co- o peggiere si dice, secondo che a miglioco tarà giove vole alle foirito. Divinissimo , te, o a peggior termine essa conduce ; Spirito , Spirito di fanto amore , di voi così nobile affetto!, fludio fublime , farà parole, che parole fiano degne di voi ; to è intefo ; ma se baffo e vite è l'oggetto, non altto, che baffo, e vile effer pnò L'Apostolo Paolo, per dir moleo in lo studio, e l'affetto, che sì vilmente è

occu-

in noi medefimi, che l'amor proprio deb- i Monti, e i Superbi; dà al Mare la legba molto prefumere, fol perche in noi ge, e digli : Fin quà arriverai colle tue piega l'ali, fiffa gli occhi , e tutto fi ac- tempelte : Et bie confringes tumentes flucieca ? Ogn' uno a fe stello è caro , e thus tuas : ibid, 11. e qui abbasserai la ogn'uno deve amat se medesimo; è ve stronte, bacietai il lido, e tornerai in die-ro, perchè ogn'uno nell'esser suo è ama- tro. Su o prode mio Competitore su, to da Dio : ond' è , che Iddio vuole , e e dimmi , dov' eri su , quando io , Poneeomanda, che ogn'uno abbia cura di (e, bam fundamenta terra: ibi. 4. creavo il e della lua conservazione; secondo che Mondo, ripattivo gli Elementi, nel suo egli ingenerò nella natura di tutte le co- centro fondavo la Terra , Et cum me le ; in modo , che le taluno a le volesse laudarent Astra matutina : 7. e quando male , e di se disfar si volesse , susse gli Astri , e gli Angeli tutti beati vededel pari ingiuriofo alla Natura, e a Dio. vano attorno, flupivano, e mi cialta-Ma amare se medesimo più del suo Id- vano? Rispondi : Dov' eri tu allora , e dio; e a una fua foddisfazione pospor che facevi? O miseri, o miseri noi, se tutta la Legge, tutto il Volere, tutto l' con Dio competer vogliamo, e fare i tivali! Amor di Dio, su quale ragione si ap- Ma per incominciar a dir qualche cobene, che io amo così ; ma perchè cosi io ami , io non lo sò ; e perchè io li canti fagli tutti attorno volare; tuo bile; e a beni minoti, preferire i beni Lez. del P. Zucconi Tom. V.

occupato, e rivolto. Or che fiamo noi na, e fulmina dalle Nuvole, e percuoti

poggia d'annor proprio, qual meiro [a, la noffita Legge, che è quelle Leg-è il uno, che all'amort di Dio vnoi pre-ge, la quale comanda a turta la natura valere è L'amorte per effer lodevole, effet ragionevole, non umana folamenta, deve amorte appretiativo , che conofice i angelica, che dice è Ciafcun si, qual fappia il merito di quel, che ama; e pitt sia il primo Precetto del Decalogo. e fappia amare quel, che merita più di con quanta forza cilo sia intimato cosi: aunore: amar meno quel, che merita di Diliges Dominum Deum tuum, ex toto meno effere amato ; e schifar quello , corde tuo , ex tota anima tua , ex tota che altro merito non ha, che di effere fortitudine tua. Deut. 6.5. Amerai iltuo aborrito. Qual pregio per tanto, qual Signore e Dio con tutto il cuore, cioè: merito abbiam noi , che amar ci dob con tutto l'amore di appetito ; con tutbiamo non iolo al pari , ma più ancora ta l'anima , cioè , con tutto l'amore di di Dio? Rispondi, o insano, rispondi a amicizia; con tutta la fortezza dello spiquesto interrogatorio in giudizio . Ma rito, cioè, con tutto l'amore appreziatiche parlo 10 , quali io fuffi un Piatonico vo; e perciò fopratutre le create, e imacoll'amore in idea? A noi tocca, a noi, ginabili cofe, riportai il suo amore. Coche di noi medesimi siamo amatori si ap- si dice la Legge. O'amabilissimo Iddio. passionati, arispondere; e arenderlara- che ci comandate di amarvi! Questo sogione, per cui più di Dio amar ci piac- lobalta per amarvi al fommo, faper che cia noi medefinii. Ma noi, che altro rif- Voi comandate a tutto il vostro amore. ponder possiamo, se non che risponden- E che siam noi, che meritiam l'onore do dire : lo non sò questo perchè : Sò di un tal comando? che non è comando, che non è Legge politiva, intimatalolamente di fuori, ma è Legge naturale intinon so il perche del mio amore, perciò mata, e scritta nel nostro interiore; e perio amo senza ragione. O' bella, o san- ciò essa altra Legge non è, che il detta risposta è questa! Ma chi v'è, che co-tame istesso della natura; ed è il lume del-si risponda; e perciò a chi non rispon-la ragione, che così detta, così comande così, io dirò quel, che l'istesso Dio da ad ogni Vivente ragionevole, angelidiffe in Giob, allorche a chiunque con co, o umano che sia. Non è adunque Lui disputar pretende, diffe cosi: O'tu, violenza, è connaturalezza comandare, che vuoi meco competere : Accinge fi- che si ami Iddio, sopra ogn' altra cosa cut vir lumbos tuos : 38. 3. Sù , levati amabile; perchè se è connatutale ad ogn' su, ponti fu'l grande, e comanda, fe uno, che ama, amare quel, che è amapuoi, ai Cieli, e agl' Aftri; e per Seco- bile; e più amare, quel cho è più ama-

maggiori, che cola amiam noi, le lo-for perde la riputazione una famiglia, edre ? Egli è il primo , egli è il fommo ; egli è l'ottimo di tutti i Beni; Bene non l v'è, che uscito non sia da lui; non v'è ricchezza, non v'è onore, non v'è piacere, che da lui non sia sormato. Bellezza, Grandezza, Maestà, Sapienza, Bontà, e Amore, folo in lui, vincono ogni mifura, paffano ogni fegno, e vanno all' infinito, artivano all'immenfo; e nulla in lui si truova, che l'ottimo, il massimo, e il perfettissimo di tutti i Beninon fia; essendo egli di tutti i creati, e creabili Beni, il primo, eccelio fonte, che nell'effer suo infinito di tutte le amabili cose contien l'Eccellenza, e il Sommo . Per lui amare è fatto il nostro cuore; per fruir di lui creata è la nostra natura; per trovare in lui tutta la nostra beautudine , entrati fiamo in questo cammino di vita; e tale essendo sopra tutti i Beni, non v'è Bene, che si trovi più facilmente di lui; perchè egli altro più non brama, altro più non vuole, che di effer trovato, di effer goduto da noi . Dica adunque, chi più di lui ama se stesio, qual bene in fe trovi, che fia a quel fommo Bene, a quel primo Vero, aquell' infinito, a quell'immenso Fonte di tutti i Beni comparabile? Copriamoci tutti la faccia, gettiamoci tutti per terra a quefto paragone; e l'amor proprio, come reo convinto, incominci a vergognarfi di se, e a piangere più di un poco.

In secondo luogo, se gli effetti, e l' opere sono quelle, che scuoprono il merito de pretendenti in competenza, dica di grazia, dica l'Amore umano, quale siano le sue belle azioni, per poter ad esse far giustizia in questo Problema. I Poeti gran cose dicono di lui, e quando entrano in quest' Amore, che è Figliuolo di Madre, che nominar non si può senza rossore, o il gran cantare, io efaminando quefle grandi imprefe, altto non trovo, se non che, per esso impazza un Dottore, e i Salomoni anancora vanno in cenere, e in faville : emnia fustinet : ibi. 7. Virtù non v'ha,

pra tutte le cose non amiamo Iddio? E ora un'altra ; e molte sono le linee trasche cosa più di Dio a noi puote piace- versali, che troncano gli alberi delle famiglie più illustri. Ot finalmente si dolga Minerva, che fian dimeffi tutti gli Studi, ed ora si adiri Giunone, che tutto il Governo vada a traverso; sol perchè, ora Giovani, ed ora Vecchi; ora Uomini, ed ora Donne; ora Fanciulle. ed ora Maritate tocche sono dalle saette del famolo Arciere . Queste le prodezze sono, queste l'imprese del tanto decantato Amore . O Cupido, il grande Amor che tu sei, se arrivi ancora a fare de' primi Eroi, gli schiavi più vili de' tuoi trionfi! Non men di Cupido prodi sono gli altri amori umani, che dall' amor propriotraggono l' origine. L'amor delle ricchezze tutto giorno fa le fue pruove, e poco pena a sar di un' Uomo onesto un truffatore, o un avaro solenne: l' amor dell' onore, e della gloria, che altro fa, che riempier di funto, e di vento le teste primarie, e far ridere per tutto la fama? L' amor de piaceri poi a formar della Gioventù, e ancor della Vecchiaja Giumento di fagina, e di pascolo, è tutto a proposito; e se in Città fi trova gente infingarda, gente non buona ad altro che a pascere, e a sfiorar tutti i Prati, alla sola Filadonia si deve si bella, e gloriosa riuscita di Beftie . O amor proprio , che amor sei di tutte le cose più indegne, quanto poco sà amare, chi non sà come peste odiarti I Senti per tanto, quanto da te diverso sia l'amore emolo tuo, che è detto carità: Charitas non querit que sua funt. 1. Cor. 13. 5. La carità non cerca, come dice nel citato luogo San Paolo, cola veruna per le : non vuole lue loddisfazioni, non proprio interesse; e perchè di se, e di tutte le cose umane e terreno è affatto difinterellata, perciò è che; Non agit perperam: seguita a dire l'Apostolo : non inflatur , non est ambiche essi fanno delle sue prodezze. Ma tiola, non cogitat malam: ibi. Non è superba, non malvaggia, è tutta pura di pensieri, di parole, edi opere; nè v'è, Amore ora fi accieca un Savio, ed ora chi d'un fol passo men retto possa inputarla. Ma perchè non folo: Non agir cora perdono il cervello; ora si fa un perperam, far male non sa; ma: Omduello, ed ora una guerra intlera, le Troje nia fuffert, omnia credit, omnia sperat,

citi, e di cul arrivar non voglia a la ammirabile della carità divina. L'amore cima ; perciò , chi v' è , che possa rise umano per molto , che faccia , per molrire qual' effa fia, e quale il fuo valore? to, che dica, in fuo bene, questo bene Essa, quasi Regina d'indole eccelía, mi-nondimeno, questo dono di bellezza esso rar non sà, tender non può, se non dove sar non puote giammai a veruno. Può truova il primo, il fommo, l' immen- bene a rutri coprir di vergogna la faccia, 60, l'infinito, l'eterno di tutti i Be-ni; e petchè fuor di Dio ogn'altro Be-ne è fecondo; ogn'altra Bellezza è mi lo quanti, o quanti, pe troppo amanore, minuta ogn' altra Maestà, de re se medesimi, comparir non possobole ogn' altra Potenza, oícuro ogn' no fra genre di onore I Ma la carità di altro Lume, e l' Universo tutto, da che si compiace, e che seco reca là, vanti a quell'Effere primo, increato, al- dove effa arriva? Dove arriva, dove fi rro non è, che l'essereminuto di un acomo di polvere; perciò è, che la carirà, fice, quella che sia tutti i doni, fra tutte schiva di piccole, e spregievoli cose, a le maraviglie, è detta grazia, e grazia quell'uno, a quel primo, a quel fommo giustificante; e perciò, dove arriva la di tutti i Beni, a quel principio di tut- carità, arriva quella gran madre, che to l'effere, a quel fine di rutti i moti, altro non trovando in Terra, che figlia quel fonte di beatitudine, mira fola- uoli di baffa lega, di rea nafcira, di ori-mente; a quell' uno fossira, in quell' gine desorme, lordi di peccato, rimit d' uno si infiamma, e per quell' uno che l'inferno, e di morte; e tali trovandogli non fà, che non dice, e in che fi at-tutti, tutti in un baleno gli impafta, gli tetrisce? Non v'è monte, ne mare, che riforma, gli rigenera, e figliuoli di la rrattenga; non difficolrà, nè fatica, candore, figliuoli di luce, figliuoli di che l'atterrifca; non Tiranno, nè Car-bellezza gli rende; e di tal bellezza finefice, che la spaventi. Vede il serro, glimoli gli rende, che non solo con sicu-vede il suco, vede le stere, e la mori. Eczaz possiono esti comparite fra gli Uo-te a petro, e la detide; e se non solo ninii, non solo con applauso possono patire, ma combattere ancora bisogna, mostrarsi alle stelle, ma con lode ancoe romper muraglie di bronzo; esfa dice ra possono entrar là dove fra beati cosa allegriffima: In Domino transgrediar murum: non entra, che cola belliffima, e mara-Pl. [7, 30. wterb), romperò, vincerò un: vigliola non sia. O carità, fanima eretto per arrivat dove sono intesa, al mio na, sempierao ardore di quello spiribio; nè lasserò, che virtù si trovi, e to, che è spirito tutto di bellezza, e di mia virtù non sia; è ciò che mia virtù amore, come in questo teatro di Monnon è, altra virtù non sarà, che nome do, che è rutto teatro della gloria, delvano d'ingannata fantalia umana. O ca- la maestà, del sommo, dell'onnipotenrirà, di virtù Madre, e Regina, quan- le Iddio, foffrir noi possiamo altro amoto poco sa amare, chi del tuo fuoco non re, che non sia turto amore del primo ; arde | L'amor proprio adunque col suo e sommo Bene ? e pur si sostre, e sulle suoco sa Uomini grandi, ma grandi so Certe, e su le Trombe delle nostre Poeto in superbia, grandi in avarizia, grandi sie, ogn'altro nome risuona, che il noin gola, grandi in accidia, e luffuria leme della carirà divina. Miferi noi, fe E la carità co'l celeste suo ardore for-squel primo spregiato amore in odio si ma Uomini grandi in eccellenza di vir- converte, e in vendetta! tu, di fantità, e di gloria. Non è pic- Finalmente per decider la lite, non cola questa differenza di amore: ma quan- più secondo il merito dell'una , e dell' do piccola fulle, piccola certamente non altra patte, ma fecondo il noftro vanfarebbe in un effetto, che io qui consi-staggio, io considero, che chi ama se deto, e che da tutto il finddetto detiva, medefimo non fa amarfia e la ragione di ed è, che la bellezza, che tanto piace ciò è facile, e breve. Chi ama le me-

in cui essa con tutto ardore non sieter- umano nò; è ben germoglio, e parto

ll'amore, non è germoglio dell'amore delimo, a le medefimo vuol bene; ma

Bene. O me felice i I Beati in Cielo , ne farciamare; che farà di noi; te odiati fono Beati, perchè veggono quel che ama- faremo dal primo amore Amore fantifismo, e nano, qual che veggono : lo non l'ecclete voi , e rinutare il nostro cuore- veggo quel che amo , ma fo di effer ben veduto , di effer gradito , di effer reftum innava in visceribus meis . Amen .

ciò volendo, qual bene a se riporta? Pia- riamato dal primo amore; è ciò a me ceri, onori, ricchezze, risponde taluno. basta, per esser un mezzo Beato in Ter-Ma chi risponde così, dica turto, e agra: imperciocche per sare un mezzo
giunga sariche, travagli, vergogna, e penBeato in Terra, che altro vi vuole, che timento; così di fe confesso Salomone, poter dire: Iddio mi vuol bene? Questa allorche sodisfattosi di tutto ciò, che sola corrispondenza di amore val più di nel suo ricclissimo Regno desiderar po- tutti i godimenti, di rutte le speranze del tevano gli ocelii suoi, con pianto con- vilissimo amor nostro proprio. Vilissimo felsò al fine, che altro fatto non avea, amor proprio, tu fenti qual fia l'amore, che cercar piacere, e trovar vanità, pen- col quale tu vai tenzonando; e perciò rimento, e dolore : In omnibus vidi va- qual'altra fentenza può darfi per chiufa nitatem & afflictionem animi : Ecclef. n. del Problema, e per decifione dell'eter-11. Travagliar tanto, e non altro ripor- na lite, se non che rinnovare il decreto, tare al fine, che pentimento, e vergo- che, per figura di ciò, fu affisso nel Padi-gna: che amarsi è questo ? La dove chi glione del Padre di tutti i credenti, alama Iddio, a Dio vuol tutto il bene, e lor che Sara diffe ad Abramo : Ejice Andi tutto l'immenso bene, che quello go- cillam & filium ejus : Gen. 21. 10. Quede , quali di proprio suo bene si ralle sto Ismaele sa troppo il superbo sopra d' gra, e compiace ; e così compiacendofi liac ; Ismaele è figliuolo d'Agar : liac è gas e computer; e con computerent net; intere e inguistre d'agrar la te quai bene, qual vantaggio a fe non tri mi figliuolo: o ion la Padrona; Agar porta l'Per dir tutto ia uno: Chi ama è la khiava; e pure il figliuolo della ddio, a fe riporta l'effer riamato da Dio: (chiava vuol prevalere fopra il figliuolo Ego diligente me diligo. 8.17. così dice della Padrona. Fuora adunque del Padi-Iddio ne Proverbj : Iddio adunque, l'on- glione del Padre di tutti i credenti, vaniporente Iddio con fede pubblica di fa-cra Scrittura promette, e si obbliga di comando rimanga il contemplativo Mac. riamar chi l'anna . O fommo Iddio , le Amer proprio , indegnissimo amore , fi-Favole, e l'Illorie, ma che dico, Favol gliuolo di rea, e condannata concupi-le, e litorie, le nostre Città, le nostre scenza, ru troppo insupertisci. Fuora Ville piene sono tutte di lamenti, di chi jadunque di tutti i padiglioni della Fede, li dnole di fervire, e non effer gradito; fuora di sutti è recinti della Chiefa noftra di amare, e di non effer cotriipolto ; di fantiffima Madre, vanne per fempre. Coaspentare, e di effer deluto. Di si fatte si dice, così comanda, chi tratto puote: querele, sempre fra noi piene furon le e chi può repugnare ? e pur si repugna; piazze, e le strade. Ma non così succe e perchè si repugna? il Mondo, che es-de, là dove si ama il primo amore ; là ser potrebbe Mondo tutto di bellezza, ti dice , e dir si può con sicurezza : lo di selicità, e di amore , solo perchè amar non sò, quale io mi fia; sò bene, che non vuole quello, che folo merita amoio fono amato da Dio: lo fono in Ter- re, che fa riamar, chi l'ama, e che riara, ma sono amato in Cielo; perchè io mando forma Paradiso, e versa Beatitudiamo, e sò di effere riamato dal fommo ne. O noi infelici, che ne amar fappiamo,

# PROBLEMA

Timor, quem timebam, accidit mihi . Job cap. 3. num. 25.

Qual timore debba prevalere : il timore di Dio. o il timore del Mondo?



minciamo.

ME è vero , che viver non li dire : mi è accaduto quel, che io temepuò, senza amare, vero va, egli dice : mi è accaduto il mio ti-sarà ancora, che viver non more : Timor, quem timebam, accidit in posta, fenza temere: permibi: perciò a me piace di prevalermi
che Amore, e Timore, van di questo tropo: perchè questo m'
tanto insieme, che osono! legna un nuovo timore, non altre volistessa cosa, o se l'istessa cosa non sote considerato da noi; e perciò interrono . Sono nondimeno una cosa sì indi- go qual fra tanti timori , che sono nel viía, che Gemello a Gemello non nac-que mai sì unito, come questi due affet-bile di tutti? Chi dirà questo, e chi diti nascono insieme. Così disse quel Pro- rà quell'altro ; e chi meglio dir volesse, fano che cantò: Res est foliciti plena si- forse direbbe, che i timori sono tutti di moris amor. E così insegna l'esperien- lega sì bassa, che il cercare l'eroico sta za, che nel punto, in cui si entra ad i timori, è lo stesso, che fra le Colomamare, fi entra ancora a temere; e a be cercar l'Aquile, o i Leoni. Io nontemere, o di non acquistare ciò, che dimeno platonicamente filosofando per fi ama ; o di perdete ciò , che si acqui- ora , dico , che ancor fra i timori , v' è sta . Essendo dunque si necessario tanto un timor nobile , un timor eroico , e temere, quanto si ama; e potendosi grande; e questo altro non è, che il ti-amare Iddio, o il Mondo a Dio con mor del timore, cioè, il temer di temetrario ; qual di due Timori all'altto de- re , e di aver paura. Questo è temer da ve prevalere, il Timor di Dio, o il Ti- Eroe, petchè questo nasce da una gene-mor del Mondo? Quanto all' Amore del rosità di cuore, che fra le cose timane, Mondo debba prevalere l'Amore di Dio, di altro non teme, che di dare in viltà, lo vedemmo nella Lezione paffata; ma e temere quel, che non merita di effet se ciò dir si debba ancor del Timore, temuto, ma di esser deriso : Timor, questa sarà la causa, che deve oggi agi-tarsi da noi. Il Mondo yuol'esser temu-mo in Ptoblema. Si teme, si teme molto; molto più del Mondo, vuol ef- to, si teme sempre; nè è mai, che di ser temuto Iddio: qual Timore per tan- qualche cosa non si tema nel Mondo: to deve all'altro in noi prevalere? Non ma di che cosa nel Mondo si teme? Si è dubbio(a questa causa: ma perchè pur teme della fortuna, si teme della disgra-troppo dubbio(o, anzi perverso è il no l'aia, si tenne del tempo, e più d'ogn' stro giudizio; perciò perdoni Iddio, per lattra cosa, si teme dell'Uomo, e si tedoni il fanto Timore, se per convince me tanto, che per un rispetto umano, re il nostro cervello, so Problema de' cioè, per un timore, o di non piace-Principi istessi di nostra Fede; e inco te, o di esser deriso, si lascia il dovere , si trasgredisce la Legge , e si offen-Timer , quem timebam, aceidit mihi . de Iddio . Questi sono i rimori, de'qua-Ciascuno intende, che Giob in questo li esaminiamo oggila causa, e che perbrepasso volle dire : Mi è accaduto quel , vità gli chiamero tutti col nome di tiche io temeva : ma perchè in luogo di more amano. Or che timore è questo,

Divino: l'Uomo, e coll' Uomo il Mon- Monarca . Quì v' è da remere, Signodo tutto, e la Terra, e l' Inferno, pof- ri mici, qui v' è da tremare, e da

e come questo ardisce di competere co'l sono molto, e nulla possono"; perché timor di Dio ? A bene efaminare ogni quel, che possono, lo possono folo come. cofa, ello è un timore, che altro me- Potenze fubordinate, che ienza la Potenza rito non ha, che il merito di effere abor- fuperiore, e fovrana, con tutto il lor porito, e temuto, come la più vile ditut- rere non possono, nè pur torcere un te le passioni umane ; perehè se vilrà di de' nostri capelli , o muovere un fil di cuore è temere ancora de'fogni ; e se erba nel campo . Ma che non puote noi ci ridiamo de' Fanciulli, che paven Iddio, che nel suo potere da nessuno tano, e fuggono, e piangono a ogn'om- dipende; e il poter fuo, altro potere bra ; quanto vile sarà quel timore , che non è, che il suo volere; e il suo vo-è tutta paura del Mondo, e dell' Uo-lere è quello, a cui e Cielo, e Terra , mo ? E che è il Mondo, che è l' Uo e Inferno obbedifce? Quelli, quando fia mo, che debba effer temuto da noi iloro perinello, pollono tutto quel, che O che parlare da Stoico è questo ! Il possono, sopra quello solo, che frapoco Mondo , e l'Uomo, è tal Porenza, che perder tutti dobbiamo di roba, di nome, spogliare ei può di tutto, chi può levar- e di vita; ma che possono poi contro lo ci e roba , e riputazione, e vita ; e fa- spirito, contro l' anima nostra immortarà viltà temere, e del Mondo, e degli le, ehe tutta fuori del loro tiro, del lor Uomini? E che di peggio vi è da teme- potere si ride? Ma: Quis, quis non timeat re di quello, che può arrivarci da tali te, ò Rex gentium ? Jer. 10. 7. Chi v'è, Potenze? Che di peggio v'è da temere? chi v'è, di cuor sì faldo, che tremare, o nostra Fede! V' è da temere tanto di e gelar non debba al nome di quello, peggio, che le suddetre Potenze posson che crea i Mondi al cenno solo del suo deridersi, come Potenze immaginarie; e volere; e al solo cenno dell'ira sua, sa se qualehe cosa dal Mondo, e dagli Uo- dal Cielo cadere moltitudine immensa di mini deve temersi , temer solo si deve , superbissimi spiriti , e serragli tutti nel che la debolezza umana di esse non con-cepisca timore. Non è qualche Sroico, Stelle, e per Secoli tanti correr gli sa atche dice così. E' Crifto Gesu, che così torno, quasi in armonia di coro, e di infegna. Parlava egli a fuoi fegnaci, e danza; che versa l'Abisso, e con un Di-per formarli tutti in Anime grandi, di-luvio di pioggie assoga la Terra; che ceva loro: Molri, vari, e aspri sono gli apre i Mari, e a piante asciutte per mezurti del Mondo, e gl'ineontri degli Uo- zo fa paffare i Popoli ; che a suon di mini. Ma voi, che in me credete: No trombe, fa cader le Città, e di tutti i giganlite timere eos, qui occidunt corpus: Ani- ti trionsa ; che a tutti i Viventi prescrive mam autem non possunt occidere . Matth. l'ora , e il punto di nascere , e il pun-10. 20. Non gli temete; anzi di effitut to, e l' ora di morire : Et preteriri non ti ridetevi ; e perchè , o Signore ? per- poterit ; e a quell ora , a quel punto chè essi forza non hanno più in la del vo- logni Potenza obbedisce ; che tutto puoftro Corpo: e voi fuori de i loro colpi te in questa; ma quel, che più è, tutfiete con tutta l' Anima vostra : Sed po- ro puote ancora nell' altra vita ; in cui tius timete eum , qui potest & animam , Principi tanri, tanti Monarchi tiene sotcorpus perdere in gehennam : ibi. Temete terra in sempirerna catena; ne di tanti , bensi , e tremate fempre di quello , che che fono i superbissimi spiriri , v' è pur solo è Potente, e sopra il Corpo, e so- uno, che muover si possa di là, dove pra l'Anima vostra; e solo comanda in tutti condannari sono a sempre patire ? questa, e nell' altra vira. Quì v' è del Urlano, fremono i miseri per romper fondo, Signori miei, qui v'è del grande; que' Chiostri eterni; ma altro non fanno perche in queste parole, che son parole eogli urli loro, che far sapere, che: Nedi Sapienza eterna, fi dichiara, che fia mo, nemo est, qui resistere possie: non v' l'Uomo, e che sia Iddio; e pereiò qual è resistenza al voler di quello, che dell' fia il timore umano, e quale il timore uno, e dell' altro Mondo fiede affoluto

che cofa è? E timore certamente; ma è un certo timore, che di esso pregiar fi la man destra. possono ancor gli Eroi : Principes perfeenti funt me gratis , diceva l'invitto David : O' a verbis tuis trepidavit cor meum : Pf. 118. 161. I Principi, i Potenti della Terra, senza ragione, mi perseguitano; ma io non hò mai havuto paura di loro: hò temuto ben fempre, e fempre temerò di voi , e delle vostre parole , o mio Iddio . Perchè, perchè, o David, non temi degli Uomini, che ti perfeguitano; e temi di Dio, che ti benefica? Perchè il timore è una specie di onoranza, che non è dovuta agli Uomini ; a Dio folo è dovuta. Gli Uomini, per la loro debolezza, metitano di effer compatiti anfua onnipotenza merita di effer temuto ancor quando benefica: e perció: Principes perfecuts funt me gratis; & a verbis tuis trepidavit cor meum. Gli Uomini mi minaccian, e non gli temo: temo Iddio, che mi favorisce. Dica or chi può a pre, che il rimore umano è una passione vilissima; là dove il timore Divino è un nobiliffimo affetto : quello è da temerfi, e questo da studiarsi: Venite filii, e io al suon di quest'Arpa vi farò la scuola. Che cosa, o Re, e Profeta, infegnerete a noi? Per infegnarvi una cosa degna di voi, v'insegnerò il timor di re la grandezza, la maestà, l'onnipoten- un poco più sapesse temere, quello che za, e gli altri innumerabili attributi, per fopta tutte le cofe deve effer temuto! li quali Iddio, quanto è amabile, tanto i In terzo luogo fra i doni dello Spirito è terribile ancora a i Santi. O timor di Santo, cioè fra quelle grazie, che nè

riderfi di ogni altro timore, che non fia ti- ¡ Uomini , come figlinolo di codardia , e mote di Dio. S. Ma giacchè tanti sono i di viltà, deve esser fuggito da tutti ; e il mali nel Mondo, e qualche cosa bisogna timor di Dio, come figliuolo di verità. pur temere : da chi temer fi deve ciò, che fi e di fede, da tutti deve effere ftudiaro. teme? Tenierlo dall'Uomo, o daaltra po- e riverito. Chi ha stocco d'onore, vegtenza creata è viltà; ma temerlo da Dio, ga quì a qual de' due timori dar si debba il primo luogo, e come fuol dirfi,

In secondo luogo, il timore degli Uomini , quanto è deforme per la fua origine , tanto ancora è pernicioso per li suoi effetti; perchè, dove esso prevale, cede la ragione, sparisce il senno, e quali sconcerti , quali disordini non si veggon per tutto? Molti sono i mali . che nascono dal furore delle passioni : ma non pochi fon quelli, che nascono dalla viltà de'rispetti umani, e del vano timore degli Uomini . Se andiamo all' origine della nostra rovina, troveremo ben presto, che la cagione del nostro primo peccare, non fu amor di peccato, fu timor d'innocenza : fu innocenza , cor quando perseguitano : Iddio per la che ebbe timore di esser derisa . O luttuolo timore, tu fei figliuol di peccato, e pur di peccati innumerabili tu fei l' origine : ma di tal natura non è certamente il timor di Dio. David, e Salomone, e le Scritture tutte dicono, che il timor di Dio è principio di Sapienza: favor del timore umano; che io dirò fem- mitium Sapientia timor Domini : l'esperienza infegna , che dove entra l'alito primo del timor di Dio, ratto spariscono tutte le vanità, ratto si dileguano tutte le pazzie, ratto calmano tutte le audite me : timorem Domini docebo vos : passioni , e tutto il costume in un pun-Pl. 33, 12. Venite, o figliuoli di d'Ildrae- to si risorma. E noi tutto di veggiamo, le, venite tutti, ascoltate il mio Canto: che Uomini idioti, Uomini ignoranti, e rozzi, riescono Uomini di buon configlio, Uomini di fenno, e di stato, in pace, e in guerra, sol perchè sono Uomini timorati di Dio; Uomini, a cui il Dio. Un Re adunque bellicofo, un Pro- timor di Dio con segreta interna Scuofera reale, per aprire una Schola degna la di lumi superni, insegna ciò, che in-di se, una Scuola grande, apre la Scuo- segnar non può, nè la natura, nè l'arre; la del timore di Dio; e il timor di Dio, senza timor Dio impazzano ancora i è un timore sì nobile, e tanto eccelso, Savj: co'l timor di Dio, Savj diventache non si finisce mai di apprendere ; no ancora i pazzi. Santo timor di Dio, perchè non si finisce mai di comprende quanto men pazzo sarebbe il Mondo, se

Dio, qual timore tu fei! Il timore degli acquiftar si possono, nè meritar giammai

mai da noi, fi conta, chi mai lo cre tà del timor di Dio? Dite, o Santi, e derebbe? si conta, dico, ancora il timor inlegnateci quel, che dal Mondo, dopo di Dio: Così infegna la Teologia, e tanta esperienza, non su mai appreso, La onsi dice espressamente si al Profeta: Et prima qualità del timor di Dio è presen-replebit eum spiritus timoris Domini: 11.3. tire la saetta, e sapete a tempo scanza-Non è di poco spirito certamente chi re l' arco onnipotente dell' ira divina . geme Iddio: fe egli ha lo spirito, che Così afferma David, che nel Salmo 59. è spirito di timore, ma in uno è spirito così dice a Dio : Signore, Voi spesse di fortezza, e di configlio: Spiritus con- volte vi adirate cogli Ucmini , spesse filis, & fortitudinis : ib. Ma ru, o infe- volte mandate gastighi universali sopra lice timore umano, che spirito sei? Da- la natura: ma io offervo, che quelli, i vid dice, che gli empj temono ancor, dove nulla vi è da remere ; e suggono vostra; sentono il tuono delle vostre miancor, dove nulla vi è da fuggire . Illie prepidaverunt timore ubi non erat timor : Pf. 13.5. e Salomone aggiunge: Fugit impius nemine per/equeme : Prov. 13. 28. e li , che esenti vanno da vostri flagelli : perchè accadono tali paure fra quelli, che fanno i Giganti del Secolo i Perchè? Perchè fra le pene de peccatori in ta di timore è questa, sapere a tempo questa vita non è l'ultima, aver pauta d' ogni cosa, e paventar da per tutto. Sicchè il timot di Dio, è dono dello Spirito Santo; e il timor unano, è pena del I vina Giultizia. La seconda qualità di quepeccaro, e supplizio de peccatori: se vere storimore è, che esso, perchè è timore fono tali cofe, come fono infallibili, poco certamente dovrebbe penare il nostro cuore a sciorre il Problema, e a decider qual timor in noi debba prevalere, e vin- pubblica questo privilegio di esenzione, cete in contrasto.

Ma perchè in questa vita è necessario remere, e star sempre sulle difese, io, se fusse possibile, vorrei un solo rimore , cioè vorrei temere uno, che mi afficuraffe da ogn' altro timore, e che quanto egli fusse più temuto da me , tanto più io fussi assicurato da lul , fino a che il timore mutalle natura, e più timore non fusse; ma susse speranza, e stra, non timebit cor meum. Pi.26.3. Ne vi carirà. Caro amabil timore farebbe que fia, chi di tanta intrepidezza fi maravigli; fto. Ma in quale studio, in quale scuola apprender si può un timore si fatto? Dal timore umano non può certamente a chi lo teme, serve di scudo, di usbersperarsi un tale afficuramento, anzi il ti- go, e di maglia ; Firmamentum est Domore umano appunto è quello, a cni minus timentibus eum . Con un solo ticonviene spesso replicare con Giob: Timor , quem timebam, accidit mibi: Mi è temere mi ha punto giovato a scanzare tutti gli amori della Terra, e del Mon-

quali vi remono, fi accorgono dell' ira minaccie , veggono il lampo de' voftri fulmini; e perchè vi temono, e si conpungono, perciò essi appunto son quel-Dedifti metuentibus te significationem , ut fugiant à facie arcus . 59. 5. Bella qualifuggire, fapere a tempo placare il Cielo, e lasciar gli altri rutti, che temono, ma non temono Iddio, a colpi delle didi Dio, si ride di ogn'altro timore, e sa dileguare tutte le paure del Mondo. Così afferma l'Ecclesiaste, che nel capo 34e dice : Qui timet Deum , nihil trevidabit : 34. 16. Intellonifcano pur quanto vogliono gli Uomini, frema il Mondo, e la fortuna, che quelli, i quali temono Iddio, temer d'altro non fanno, anzi ad ogn' altro rimore fanno infultare, e dire con fronte ficura : venga pur contro di me ciò che vuole, che io non pavento : Si consistant adversum me caperchè la fagione dottrinale di ciò . è quel, che dice David, cioè, che Iddio, more adunque liberarfi da ogni altro timore: per verità questo è un privilegio, accaduto, quanto temevo, ne il molto che porrebbe comptarfi con facrificare quel, che temevo. Infelice timore uma- do. Finalmente il timore di Dio è un tino , a che altro tu buono sei , se non more si fatto, che è più tosto sperenza, che a raddoppiare i nostri mali, e a sar- che timore : perchè ciò, che accader non li fentire, e quando arrivano, e quan- può in altro timore; quanto più fi teme do si aspettano? Ma quali sono le quali- Iddio, ranto più in Dio si spera; e si

dilegua, e fola rimane la speranza, che timore è questo, Signori miei ; timore formata dalla carità, teme anche effa è d'origine celefte, dono dello Spirito Sanvero, ma teme per amore : perchè te- to, principio di Sapienza : timore per me di non piacere quanto vorrebbe a fine, da cui nasce Speranza, e primo Dio : Qui timet Deum, nihil trepidabit, Amore fi forma ; che timore è questo ? quoniam ipse est spes ejus . Eccl. 34. 16. Timor Domini santius, permanens in sacu-Timore, che genera speranza, che si sor lum saculi. Ps. 14. O santo timore di Dio, ma în carità, è carità: Que foras mittis entra come Dominante nel nostro cuore, timorem . Jo. 2. 4. 18. che secondo San e più non parti.

spera tanto, che finalmente il timore si Giovanni, licenzia ogni timore : Che

### PROBLEMA

Multa tribulationes justorum, & de omnibus his liberabit eos Dominus, Pf. 33. n. 20.

Che sia meglio, esser da Dio trattato con dolcezza, o con asprezza in questa vita?



amore ordi la tela di tutti gli accidenti zo il mio parlare ; e incominciamo. umani : perchè nondimeno fra noi fuccedono molte cose, che non poco fan disputare i nostri corti cervelli; e molto fan piangere, chi piange di non esser to; ed io interessato per essi mi dolgo, ben trattato in questa vita dal Cielo: perciò chi piange si disponga a mette- mo Iddio ? Ogni cosa è piena di disure insieme i suoi lamenti, e dimostrare, guaglianze in questa vita. A quelli tutto fe gli dà l'animo, in disputa di effer mal- bene ; a questi tutto male : e il calice, trattato dall'eccello governo: mentre io che secondo David 1 Est plenus mixto. mi dispongo di riferire in Problema i no- Pi. 74. 9. è pieno di beni, e di mali in firi pianti, e vedere se meglio sia esse consulo; sopra alcuni, che sorse non sore in questa vita da Dio trattato colle no i migliori, versa sempre dolci liquobuone, ovvero coll' afpre; essere acca- ri, e sopra altri perpetue amarezze. Alrezzato, ovvero percollo. lo ben sò, che il meglio di tutto è quello, che di do ttovano, per nudrice, l'abbondanza, cinícuno dispone l' eterna Bontà: ma fe e l'allegrezza: Altri nascono sotto umimai a noi lasciata fusse l'elezione dell' le tetto, e nascendo, per nudrire altro una , o dell'altra forte contraria, quan- non trovano, che povertà , e mileria : to rimarrei obbligato a tal Problema, se Ad alcuni non si annebbia mai il Cielo; da effo convinto, indotto fusti a mitare a i loro campi, a i loro interessi, e ma-finalmente in Ciclo, e a dire: Signore, neggi, le stagioni, e le stelle sono sem-

Enchè nulla fra noi bassi abi- non mi perdonate : Signore, tenetemi tatori della Terra succeda, sempre in esercizio di afflizione, e di e non fucceda per alta dif- pianto; come in efercizio di dolore, e posizione di quella Mente di pazienza teneste sempre il vostro Fieterna, che tutto previdde; gliuolo Gesù Cristo, che oggi in Cielo e con infinita fapienza, e gloriofo trionfa. A questo fine indiriz-

> Multa tribulationes justorum : Molte fono le tribolazioni de Giusti: molti sono i Giusti , inconsolabili nel loro piane dico: Perchè governo si fatto, o fomcuni nascono in Palazzi dorati, e nascen-

pre tidenti ; ad altri Sole , o stella non come tei da Dio , da Dio fosti il più to, alcuni Sortiti funt animam bonam . dono un' indole d' oro, un cuore arren- tura, tratta voi affai bene con quelle ricdevole, un' anima docile, e un' intelletlice, mi trovo un cuor reftio, un' indole di ferro , e un' anima ferrata fempre , e ortufa . Dimitte , adunque , dimitte me, ut plangam paululum dolorem meum. Job 10. 20. Lasciate, o Re de' Cicli, lasciate, che io pianga in giudizio le mie sventure , e mi dolga di effer così malamente trattato da voi . A questi lamenti su risposto in altra antichissima Lezione, quando si trattava degli Arcani del divino Governo; ma allora chè questo si vantava di effer ricco, e fi mostrò, che retto, giusto, e santissimo potente : egli dice: Tu credi, o misero, è Iddio ne' suoi profondi giudizi; ma oggi far si deve un' altro passo, e vedere, lo a tuo modo lascio correre la natura, quali delle divine dipolizioni fiano le e la fortuna; ma tu non ti avvedi della più amorofe ; e quanto poco a proposi- somma rua estrema poverrà . Tu sei ricto fiano i nostri lamenti, fopra la forte, co di fortuna, è vero, ma non sei già re a Dio grazie fomme dobbiamo; ma fortuna, e di natura, o quanto è povevoi, che a ringraziare poco obbligati vi credete, dite in grazia, di che vilamenrate? Chi, chi può riferire tutte le ca-le non la natura; la grazia, e non la forgioni de'lamenti, e delle lagrime mie, dice quell'afflitto. Iddio, che così mi fa piangere, lo sà ; baffa folo, che io di- l'ordine della natura, o della forte; perca, che io fono il più (venturato di tut- ciò tu sì favorito dalla forte, e dalla nati in questo Mondo . Questo vedermi tura : Mifer , & miferabilis es: O pauil peggio trattato d' ogn' altro , questo per , & cecus , & mudus es : 3. 17. lei solo basta a rendermi inconsolabile nel Uomo a nudità ridotto, e miserabile asmio pianto : e quel , che raddoppia il fatto ; là dove , altri , maltrattati dalla mio dolore, si è, che Iddio dopo an- narura, strapazzati dalla forruna, e dal ni tanti, e tanti, nulla si muove al pian- Mondo, sono i più savoriti dalla grager mio. Povero (confolato, ti compa- zia, e i meglio trattati dalla mifericortilco . Tu credi di essere il più infelice dia divina; essendo regola già fissa in di tutti i Viventi; ma o quanti, o quan- Cielo, e registrata in più luoghi della ti affai più di te si credono infelici nel Scrittura, che i più fcarsi di fortuna. Mondo! Ciò nondimeno poco impor- sono i più abbondanti di grazia; e i più ta , e le tu vuoi , ti dò ancora il van- favoriti in Cielo , fono i più efercitati taggio delle tue (ventute : ma fenti ti in Tetta : Ego quos amo , arguo, & caprego; e incomincia a musar fentimen-to. A te pare di effete il più maltratta ra adunque, sono finezze della grazia e ro di tutti ; ma , se tu così maltrattato e l' onte della fortuna , sono favori del.

forge giammai, che stella non sia minac- amato : che diresti tu allora ?. e qual ciola, e trifta; e dove effi fi muovono farebbe il tuo cuore ? Ricchi, Potenti, per ajutarfi , e campare, ivi trovano ur- Fortunati del Mondo, io non dico conti, e incontri, che gli ferrano attorno, tro di voi; ma voi cercatevi purequale gli respingono minacciosamente indie- che Scrittura, che in questo punto sia tro; finalmente pet nulla lasciare dipian- a voi savorevole, che io non la trovo: e perchè non la trovo, lasciate, che io Sap. 8, 19, han dalla natura ricevuto in dica, che Iddio, come Autore della nachezze, con quelle prosperità, che vi to aperto e fereno : là dove e io infe- lascia correre e non vi contradice : macome Auor della Grazia, egli ha diverfo Governo; e voi contentatevi di cedere a que' poverelli , a quegli affitti , che voi vedete piangenti : perchè quelli, e non voi, iono i più favoriti, ipiù diftinti dall' Autor della Grazia. Udiamo le Scritture, e in un punto si importante informiamoci bene del divino Governo . Nel cap. 2. dell' Apocalisse parla Iddio al Vescovo di Laodicea, e perdi effer grand Uomo, perche Dives es; che ci è toccata. Tutti adunque rende- ricco di grazia; e chi ricco è folo di ro! Per effer ricco, non bafta, anzi a nulla giova natura, o forte: la grazia, te è quella, che selici, e grandi sa gli Uomini; e perchè la grazia non feguita

poi, che io mi rallegri con que' Poveri, ca, se meglio sia, sapere di essere da Dio e dolenti, che voi tal volta spregiate; amato, ovvero vivere incerto di quello perche voi pottete avere il carattere di Servi, è vero; ima quelli hanno ancora; la siua falture, ovvero pedel falture avere Servi, e vero ; ma que in mento ancora ; la nua saute, o vvero o cella fallute avere il carattere di Amici ci Dio. La lor po- autentica ficurezza? Le profeprità , le vertà, i lor pianti fono tutti caratteri di- grandezze di quefta vita fan molto dubchiatati della divina loro amicizia; e bitate: Quid segitet de nobis Dominus: quanco più piangenti fono , canto più Sap.4-17, Che di noi fia fiffo in Ciclo: sono nella divina amicizia introdotti . Le traversie, e le disgrazie son tutte ca-O bella Scrittura, che mi fa comparire parre di predeffinazione. Che è meglio un Mondo diverso da quel, che l'appre adunque, essere in afflizione, o in gioja fi ! Ma ciò è poco . Scrive l'Apostolo per questi pochi giorni mortali di vira ? Paolo agli Ebrei, e dice: Figliuoli d'Ifdra- Decidete voi, o Poveri, la causa vostra; le, voi credete male de'Fedeli di Cristo, ma lasciate, che io a voi più tosto, che perchè gli vedete, e poveti, e mendi a'Ricchi abbia dell' invidia. ci, e perfeguirati, e dolenti; ma non vi tra via , che che per via di traversie , e in futurum fervantur incerta . 9. 1. L' Uomo non sà, nè può sapere, finchè vive in Terra, se degno sia di amore, o di odio in Cielo; e finche vive, per regola ordinaria, viver deve in tale incerrezza. Ma se Iddio si dichiara, non solo di amare, ma di ricevere ancora per fuoi figliuoli, quelli, che fono più flagellati : Flagellat omnem Filium , quem recipit : Felicissimi tribolati, tornate a voi, e miangustie, e dite : queste sì, queste son mi la fede pubblica di suo figliuolo. Fla- i ii conosce, e sa quanto da te posta spe-

Cielo: Riochi, e Potenti del Secolo, a gellat enim ammem Filiam, quem recipit ; voitorno, e dico, che almeno procuria- Suppolte tali cole, che non fono dubbiole; et di non dispiacere a Dio; ma lafataje decida, ciacumo il Problema da [e, e di-

Le afflizioni adunque, che o fignifiscandalizzate, anzi apprendete come sta- cano, o seco porrano l'amore, e la becuro universale di tutro il Regno di Cri- nevolenza di Dio, hanno un carattere . fto, che l'onnipotente Padre non per al- per cui meritano fenza fallo, di effere anteposte a tutte le dubbiose incertissime di percosse, dichiara quali siano i suoi felicirà di questa vira. Ma esse non fignifica-Figliuoli più diletti in Terra: Quem enim no solamente l'amore, significano ancora dilieit Dominus caftigat ; flagellat autem la ftima , che fa Iddio di quelli . che afomnem Filium, quem recipit : 12. 6. Id- fligge, e travaglia : la fignificazione dell' dio flagella quelli che come figliuoli ab- amor è gran contento; ma la fignificaziobraccia. Tribolati miei riveritiffimi, che ne della stima in secondo luogo non è dite ora delle vostre tribolazioni? Per ef- piccolo pregio de' rribolati . Piange quel fer figlinoli più dichiarari dell' Altissimo , fanciullo in scuola , e si querela , che io credo, che dovreste dire, che le vo- il maestro le passi tutte ad altri , e ftre tribolazioni non fono tante, che ba-ftino; perchè questa è una figliuolanza, di lui folamente si mostri rigido semche non ha prezzo . Fermianci un poco pre , e ineforabile ; e perchè la rapiù in questo punto, che è bello: L'Ec- gione di questa parzialità non trova, clesiafte dice , che Nescit Home utrum crede semplicette, che ciò altro non sia, amore, vel odio dignus sie ; sed omnia che contragenio di chi gl' insegna : Ma non è contragenio, o fanciullo, non è mal'umore di chi ti infegna, è tutto merito dell'indole tua. Il penetrante, e accorto Maestro, ben conosce, che altti scolari son grossi di taglio, son annebbiati di menre ; e per molto, che con essi si faccia, e si dica, poco, o nulla puo da essi sperarsi colla cultura; ma perchè tu aperto di mente, focoso di spiriro, e vivo di cuore, capace sei di gran rate la voftra povettà, mirate le vostre l'riuscita; perciò è, che l'attento Precettore riscuote da te, quel, che non rifquelle, che mi afficurano, che non sono cuore da altri ; o sopra di te più , che negletto nò, che sono amato in Cielo, sopra di altri, ha pelante la mano: non e che Iddio co'miei travagli istessi fiam- perchè teco abbia mal genio, ma perchè

rare.

rate. Io temo parlare, ma non posso sine, ben dichiarollo dipoi l'Angelo Raf certamente tacere, che quando veggo faele, allor che a Tobia, anch'eglimal-Tu ti credi innocente, ma i trattamen-le quasi anime di poca riuscita, ogn'un

alcuno case, alcune persone, che quasi trattato da suoi accidenti, disse così: Molavessero privilegio di esenzione da tutte ti, e lunghi stati sono i tuoi pianti, ma le disgrazie, sempre più fioriscono, co- sappi, che ti è accaduro quel, che me-me dice David: In egressibus suis. Ps. 133. ritavi, che ti accadesse. Tu piacestia Dio 12. Ne loro maneggi, ne loro interedi, negli anni tuoi : Iddio vidde quanto riue negozi: non poco io temo di loro; e [cire potevi in fantità; e perchè a fantibenchè altri dicano: Mirare come questi tà non si arriva per la piana, perciò Idsono benedetti da Dio; la Scrittura non- dio per l'erre ti conduste: Quia acceptus dimeno a me fa eredere, che queste be- eras Deo , necesse fuit, ut tentatio probanedizioni sian tutte benedizioni dell'aut- ret te. Job 12. 13. Perehè piacesti a Dio, tor della natura, che lascia correre, co- su necessario, che tu lungamente pianme corrono le cause seconde; ma non gessi, e che i tuoi avvenimenti registrati benedizioni dell'autor della Grazia, che fussero nelle memorie della divina Seriead altri fini più sollevati ordina la natu- tura. Ut posteris daretur exemplum patienra; così io credo, perchè io leggo, che tia, sient & santti Job: 2. 12. affinchè i Iddio con alcuni , duri di cuore , e di posteri imparino da te , come da Giob , a spirito indocili, usa una certa disposizio- mirar con rispetto la pazienza de Giusti: ne, che sembra amore, e non è amore, le amarezze adunque, e i travagli, soma è condescendenza, perchè lascia an- no attestazioni non solo dell'amore, ma dare questi tali , dove vanno , e dove ancor della stima, che Iddio fa de'triboandare esti vogliono alla loro rovina . lati; e i tribolati non per altra via, che Così egli medefimo attesta nel Salmo 80. per la via delle tribolazioni, atrivat pos-dove dice: Dimisi eos secundim deside- iono ad essere anime degne di memoria, ria cordis corum; e perciò? e perciò effi e di Altare. Per quelta via andò Giob; ibunt in adinventionibus suis : 13. an- per questa Tobia ; per questa il Figliuo-deran dove gli conduce il mal talento ; lo, per questa la Madre di Dio; ne v'è onde poco v'è da fidarfi, e molto da te- nome nel Vecchio, o nel Nuovo Testamere in queste grandi benedizoni di Dio, mento celebrato, che per altra strada che non sono ricompense di merito; ma arrivato sia alla gloria di anima esemfono abbandonamenti di grazia. La do- plate, memoranda, e grande. Posto ciò, ve delle disgrazie, delle avversità, io leg- che è tutra Scrittura, poveri, assistimini, gendo la Scrittura, non trovo mai nulla lasciate, che io mi congratuli, che Iddio da temere, molto mo'tissimo da sperare, faccia tanta stima di voi , che voi soli e creder bene di fe. Gli amici di Giob, distingua da tutti gli altri in Cristianità, vedendolo tanto percosso, lo stimarono Altri hanno altre diffinzioni dalla natuun mal'Uomo, e con paralogifmi, e ca- ra ; altri altre diffinzioni dalla fortuna : villi gli dicevano: Amico, codeste tue dis- voi soli distinti siete dalla grazia. Poeo grazie, e flagelli gran cofe ti dicono . offervabili farefte, fe foste meno dolenti; ti, che teco usa Iddio, non sono tratta- co'l volgo pottebbe confondervi ; ma esmenti da innocenti : Iddio non tratta fendo voi tanto affirti, quanto voi fiete, così gl'innocenti fuoi amici: Giob. che con voi mi rallegro, con voi mi congraben sapeva gli occulti andamenti della tulo; che Iddio faccia tanta stima di voi, grazia, non accordo mai questa proposi- che, quasi Soldati veterani, vi ponga sulle zione a que grossolani Idumei; e per far prime file, a sostenere tutti gli attacchi sapere le segrete amorosissime vie della più furiosi delle disgrazie. Non direi cocarità divina, diceva : Non peccavi , O sì , le foste men tribolati ; ma essendo in amaritudinibus moratur oculus mous : quali voi fiete , fempre forto a i colpi di 17. 2. Grandi, immenie iono le mie ama- nuovi, e più amari accidenti, io a rutti rezze; ma l'amarezze mie non fono a- vi mostro, e con voce sicura davanti a marezze di peccato : fono amarezze di i più fortunati del Mondo, affermo, che vena più alta; e quale di effe soffe l'ori- voi sì, voi siete i più savoriti da Dio

perchè Iddio si dichiara di esfer con voi, l'esercizi di virtà, nè quel, che in ultidi voi compiacersi , e a voi preparare mo luogo ho riferbato , esser possono gloria e corona fingolare : non mi a- soddisfazioni di antiche, e non mai salvanzerei a tanto, fe tanto non trovassi date partite. I fortunati credono colle espresso nel Salmo 90. dove parla Iddio, loro sortune di poter fare i grandi , e i nere, dice così: Cum ip/o sum in tribulatione eripiam eum , & glorificabo eum , longitudi- mettono a conto di avere , quel che metter ne dierum reblebe eum, & oftendam illi falu- dovrebbero a conto di dare ; e credono tare meum : n.15. Se a tali parole si crede , loro ricchezze quel, che non è ricchezconvien per verirà murar fentimenti, e creder diverfamente da quel, che fin ora creduto abbiamo delle difuguaglianze umane.

patiico molto, e più di quel, che patiterrores Domini militant contra me: 6.4. non habet in ere , luat in corpore : dice Confoliamoci nondimeno, o affluti; nu- la Legge, che par fatta per li motti. I meriamo fra le nostre afflizioni ancor quema non credan perciò le prosperità uma- re ; e perciò quanto indebitati morranafflizioni : Iddio ci travaglia ancora co' Ricchi, Potenti, Fortunati del Secolo, nostri timori; e perciò i nostri timorian- o che leggi fon queste per voi , se voi cora, ancor le nostre apprensioni, han- avete senno da ascoltarle! Ma i maltratno il vanto di palesarci prima l'amore, tati da Dio in questa vita, compresi non che Iddio ci porta : secondo la stima . son certamente dal rigore di leggi si fatche sa di noi in mettercia tutte le pruo- te. Essi non trovano questi debiti in cave più forti, e spaventose; e quando an- sa loro ; perchè dovunque essi muojano cora per la forza de nostri conflitti noi in casa loro altro non trovano, che cedeffimo qualche poco al dolore, e per povertà, altro non veggono, che (venla debolezza della nostra umanità pro- ture ; e se pure essi ancora han qualche rompessimo in qualche atto di insossera cosa da soddissare, essi han pronto il conza, che perciò, o prosperi, e fortunari tante da pagare; perchè essi dir possono del Mondo? Credete voi forle di effere lagrimoli, e dolenti : Signore, le io vi da Dio meglio trattati di noi? Depone- offesi, pagatevi con questi incessanti trate pure questo vostro sentimento, per- vagli, che io patisco; e se tanto voi voche le vostre prosperità non sono certa- lete, che io patisca in questo Secolo, Lez. del P. Zucconi Tom. V.

e delle tribolazioni, e de'tribolati in ge- superbi del Secolo; ma essi prendono un grande abbaglio , e perchè ? perchè effi za, ma è debito; ond'essi, se punto anuci fono di verità, quando veggono i loro Palazzi, i loro Addobbi, le loro A tutte queste verità nondimeno, che gran Ville, e Poderi, non poco sospirar fono principi infallibili di nostra Fede , dovrebbero , e dire : Qime , che immencoll' anima piena d' amarezza risponde sità di debiti è questa! Iddio si è dichiaquel povero afflitto, e dice, che egli non rato a chiare note, che. Cui multum daha l'anima ne di Giob , ne di Tobia ; tum eft , multum queretur ab eo ; & cui perchè sà di non avere l'eroica virtù di commendaverunt multum , plus petent ab quei Santi; e che pereiò in luogo di ap leo. Luc. 12. 48, Chi più avra ricevuto. profittarfi delle fue afflizioni , teme più più larà proceffato ; ed io che farò per rosto di scapitare, e di esser sempre men l'oddissare a tanti beni, a tanti benefizi. caro a Dio; ed o che stato di compas- che ho ricevuti? Dite così, se volete dir fione è questo : non trovar verun ripo-bene, o fortunati; e aggiungete ancora, fo nell'anima, ed effer fempre più bat- che quelli, i quali non foddisfecero in ruto, e firetto dalle fue fventure ! Fra- questa vità, ne per li beni-ricevuti. ne tello, intendo il ruo dolore; e questo per li mali commessi, secondo la senrenforse è il maggior travaglio di noi pove- za di Cristo Redentore, averan da pari afflitti; onde Giob istesso diceva : Io gare nell' altra vita : Usque ad ultimum quadrantem , Matth. 5. 26. E nell' altra sco, è quel, che Iddio mi fa temere: Er vita, o come si pagano i debiti ! Qui motti non han più nè lagrime, nè presta nostra apprensione dell' ira divina ; ghiere, nè oro, nè argento da soddisfane di riportar vantaggio sopra le nostre no, tanto ancora faranno rormentati . mente, ne fignificazioni d' amore, ne fiatemi almen pietofo nel Secolo futuro . O incomparabili ricchezze ! aver tenerli sempre in esercizio di dolore, e lempre in abbondanza fospiri, e pianti da offerire a Dio in foddisfictione de peccati: ma, che dirò in foddisfazione de' peccati? Iddio non fi adira con chi piange ; e le pur fi adira , fi adira non folo per niscuoter ciò, che di dolore si deve alla fua Giustizia in questa vita; ma in uno per accrescere il merito, e più bella preparar la Corona a i suoi afflitti, in vita, e a gloria maggiore i suoi Eletti, filium, quem recipit.

di pianto . Terminiamo adunque il Problema , e confessiamo , che le prosperità di questa vita non posson mai , non posson competere colle disgrazie de Servi di Dio; e gli afflitti Servi di Dio . deposto finalmente ogni lamento , confessino di esser tanto più favoriti da Dio, quanto da Dio fono più efercitati ; essendo verità indubitabile di nostra Cielo . Bella condotta di grazia è que- Fede , che i trattamenti più aspri sono fla: Far pianger per annore, far combat-tere per distinzione, mostrar di ad rarsi con chi ama in Terra: Quem diligir Deper effer più liberale ; e per condurre a minus , castigat ; flagellat autem omnem

### PROBLEMA VII.

Cum dilexisset suos, qui erant in mundo, in finem dilexit eos. Jo. cap. 13. num. 1.

Sopra la Visione beatifica, e il Sagramento dell' Altare.



mente a i malinconici : Fedeli , Fedeli ca, più sonora, più ammirabile conte- Gesù esposto, che da codesto vostro Al-

Ono si tenere, e tanto ama- iffare egli poteva a voi, a me, e a tutti bili le parole del recitato E- i Figliuoli della Chiesa sua Sposa, l'imvangelio, che io confide mensità del suo amore, che con lasciar-randole, non posso oggi ci tutti eredi di una Mensa sì eccelsa ttattenere lo spirito, e non con protestare, e dire : Qui manducat dire a tutti , ma fingolar- meam carnem , & bibit meum fanguinem , in me manet , & ego in eo . Joan. 6. 57. sconsolari, e afflitri, non vi sgomenta. Chi si ciba, chi si nudrisce di me, in te , non vi avvilite ne' vostri travagli ; me vive , ed io vivo in lui , e la mia e per vostra consolazione sappiate, che vita ad ambedue sarà comune. Più di voi fiete da Gesù Cristo amati tanto , ciò, chi fece mai t anzi chi fu mai, che che egli nel fin di sua vita, sece Testa- immaginar potesse un' Amore sì satto? O mento, Testamento nuovo, Testamen- Amor di Gesiì, quanto immenso tu sei! to memorando a tusti i Secoli; e in ef- lo non finisco di apprenderlo, e per ciò fo, che sece i Per caparra di salure, non mi consolo, quanto consolar mi per contralegno di amore eterno, lasciò dovrei; ma per apprenderlo, quanto ap-le sue Carni in cibo, lasciò il suo San-preso effer dovrebbe, io son risoluto di gue in bevanda, laício se medesimo, proporre oggi un Problema assai ardito, affinche voi nella vostra povertà, nella e vedere, qual sia Convito migliore, il vostra desolazione aveste sempre appre- Convito eterno del Cielo, o il Convistato un Banchetto più che celeste, nell' to dell' Altare in Terra ? Cioè, quali Augustissimo Sacramento dell' Altare . Di- siano i Convitato più selici, e santi, i te or voi, in qual maniera più autenti- Beari in Cielo, o i Fedeli in Terra ?

caufa; e incominciamo.

Ampenda, e pur non credo di errare, le dico che i Beati in Cielo han mol- quello, che fa Beati; perciò, quanto etto, fe non da invidiare, da ammirare ra, quanto paralogizza, chi dice, che alni no in noi poveri viatoti della Ter-Iddio beatifichi nell'Altare, dove nulla ra: Elli fon Beati, e noi fiam mife- fi vede, come beatifica in Cielo, dove feri. I miferi fono in povertà, in travaglio, e in pianto; e i Beati fono in go- ne; e che di meglio dir fi poteva in vandimento, in trionfo, in gloria; e arriva- taggio dell'Encariftia fopra la visione beati già sono dove arrivat può un Uom tifica? Mi ascolti in pazienza, chi sente felice. Qual' altra sotte adninque esset può invidubile a chi già gode la forte di effer Beato? Quella fola interrogazio- Igran Banchetto, quelli, che veggono ne atterrir può ogni risposta, e decide- attorno tutto l'apparato, mirano tutre in un punto tutto il Problema : Ma ta la magnificenza, ammirano la molio , forse troppo animoso , non mi spa- titudine , la rarità , l' esquisitezza , il vento, non mi arrendo ad una interrogazione si argomentofa, e tanto potente ; e dimando , perchè i Beati fian bra : ovvero quelli , che , come dice l' Beati, e dove fi fondi la loro beatitu. Evangelio, entrati, introdotti alla cierdine? Tutta la Teologia inlegna, che ca nel Banchetto reale, nulla veggola bearitudine formale de Beati, consiste no, ma tutto assaggiano, di tutto si in vedere Iddio. Questa visione, che cibano, si nudriscono di tutto, e null'alteco porta un fisso, un' inalterabile, e tro sapendo, se non che trattari sono alcontentissimo amore, è tutta la beati- la reale, di reali, di auguste vivande sotitudine formale, è tutta la contentez- no pasciuti; e tutta la maraviglia, tutto za immensa de' Beati in Cielo . Or se tutta questa immensità di beatitudine altto non facesse, che predicare, nè altro, che efaltate la nostra forte in Terra, che dovremmo dir noi ? Dica ogn' re questa gran verità : voi ci accompaano, dica ciò che vuole, che io dico e gnate, voi ci affiftete alla gran Menfa. argomento così : Il cibo, che a noi fi e voi udite, quando a noi fi dice : Ecapprella nel Sagramento dell' Altare in ce Arnus Dei; ecce qui tollit peccata mun-Terra, è quello istesso, che è l'oggetto di: dite adunque, che dite allora ? Ma della visione beatifica in Cielo; l'ogget- che altro dir possono, se non che : O to della visione beatifica è quello, che quanto, q quanto son selici questi poveforma Beati in Cielo: dunque il cibo ri della Torra! Noi veggiamo quello, di dell'Altare, è quello, che forma Beatiin cui esti si cibano; noi veggiamo, ed el-Terra; e quanto maggiore è quella bea- si pasteggiano; la nostra beatitudine è lor situdine celefte, tanto maggiore è que vivanda; e ad esti solo è dato assagnar fla beatitudine terrena. Paralogismo Pa- colle labbra, gustar col palato, goder col ralogifino, e falío falúsfimo Argomento, cuore, nudrirís collo spirito di quelle belgrida quì contro di me qualche Teolo-lezze, di quelle grandezze, di quella glogo. V'è gran differenza, fra chi vede il ria, di quella macstà, che noi sempre suo oggetto, e chi mangia il suo cibo - contempliamo in Cielo; e dell'inmanità, Chi vede Iddio, vede tutto il vero, ve della divinità, dellacarne, del fangue di de tutto il buono, vede tutto il bello , Crifto Gesti, con supore, maraviglia, e vede tutto il grande, vede tutto l'im diletto dell'Empireo, sar loto Banchotto.

gare, udite le mie parole, perdonate al- tutto Iddio : Chi si ciba, nulla vede > la mia ignoranza; ma affiftete alla voftra inulla mira, nulla diftingue del celefte fuo cibo, coperto fotro gli accidenti Eucari-Dico molto, dico infolira, dico cofa stici; e perchè Iddio, come oggetto di visione, non come cibo di Altare, è tutto fi schopre! Bene, o Tcologo, becontro di me , e mi dica in cortelia : quali fiano di miglior condizione in pregio delle superbe vivande ; ma tutto ammirando, a nulla appressan le lablo stupore de' Circostanti, è loro nudrimento, e fostanza; chi, chi è più avvantaggiato in tal Banchetto ? Angeli Beatt del Cielo, ditelo voi, e fateci apprendemento, tutto l'infinito, tutto l'eterno, O felici figlinoli della Chiefa, fra le fone

miferie più di noi partecipi del fonuno Be-I cerdote, e Re Crifto Gesù , per fare a ne! Cosi quando noi ci comunichiamo, noi un convito da grandi, fa appreftadicono fenza fallo i Beati in Cielo; per- re Pane, e Vino : lo sa consagrate da chè quello, senza fallo è un dire tutto Sacerdoti, e dopo la consagrazione, il Teologico; e le ciò è, come è infallibi- Pane non è il più Pane, ma è il Corpo le, chi v'è, che non vegga il vantaggio del fommo Re; il Vino non è più Vino. dell' Eucariftia, fopra la visione beatifica, e della nostra sorte, sopra la sorte de sto Gesù, che del suo Corpo, del suo Beati? La Regina Saba, vedendo la grandezza, e ascoltando la sapienza di Salomone, presa da sommo stupore esclamò : Beati servi tui, qui stant coram te femper , & audiunt fapientiam tuam. 3. Reg. 10. 8. Beati i fervi tuoi , che ftan fempre davanti a te, e sempre ascoltano la tua sapienza: Ma jo con più ragione in quella mensa, Gesù Cristo nel'a Conesclamo : Beati i figlinoli della Chiesa . che non folo stan tempre davanti all'Al- ne, e del Vino; ma che succede a noi tare, non folo dall' Altare ascoltano la nella Comunione? Audite Cali que loquor: Sapienza eterna, e l'Evangelio, stupendo Deut. 32.1. Udite, o Beati, da me quel. di Crifto Gesù nuovo Salomone di tutti i Secoli ; ma di Gesù Cristo ancora si n idriscono, e della sua umanità, della ne non è più Pane, e il Vino non è più tua divinità fi alimentano, e pascono. Dicali adunque, per dire il vero, che la l'Umanità, è la Divinità di Gesu Crifto, forte de Beati in Cielo , è forte più lie ma nella nostra Comunione , noi che ta, perchè è forte di comprensori, che fiam noi in quell'ora? Samuele diffe'a Sauatrivati già sone al lor termine ; ma la le già consegrato Re d'Isdraele : Quannostra forte è sorte più vantaggiosa, quan- do tu sarai arrivato In collem Dei . 1. to è maggior vantaggio effere commen- Reg. 10, 5. Nel colle, dove è il Taberna-

ma è il Sangue del Sommo Sacerdore Cri-Sangue, della fua Umanità, della fua Divinità. di tutta la fina Bellezza, Macftà. e Gloria, imbastisce la nostra augustissima Menía. Così dice la Teologia; e quelta è la Sagramentale Transustanziazione: Ma io aggiungo, che non è questo folo il gran miracolo, che succede fegrazione succede alla sostanza del Pache voi intendete, e ammirate in noi . Nella Confegrazione del Sacerdote il Pa-Vino, ma è il Corpo, e il Sangne; è fali, che sperratori del divino Banchetto, colo di Dio, e in mezzo sarai del Coro Ma se il primo vantaggio della nostra de Sacerdoti, e de Proseti, Insilier in te forte consiste nell'effer commensali dell' Spiritus Domini , O mutaberis in virum eccelfo augustissimo Bancherro, di cui i alium: ib.6. Sopra di te scenderà lo Spi-Beati altro non sono, che spettatori: il se- rito del Signore, e tu non sarai più quel condo maggior vantaggio confifte in quel, Saule, che fei, guardiano di mandre. che accade in tal convito : La Teologia Quanto fu detto dal Profeta a Saule, dice, che pet istituire, e apprestare a noi tanto con maggior verità a noi succede figliuoli della Chiefa una tal menfa, fi nella nostra Comunione : Noi entriamo ta una mutazione di cole tanto fingo- quelli, che fiamo, Uomini vili, e milelare, che per fignificarla fi adopra una rabili; entriamo, dico, a quella Sacra voce non mai adoprata in Filosofia, Mensa, e in quella Gesù Cristo dice a ne mai adattabile ad altra cofa; che non ciascun di noi : Prendi pure quel , che è produzione, o creazione di nuova io ti appresto, e sappi, che : Non ego fultanza ; non è conversione di una su- mutabor in te , sed tu mutaberis in me ; flanza in un altra; non è trasfigurazione d'erimus due in carne una: Non io mi di aspetto in a'tro aspetto; ma è Tran-muterò in te, ma tu ti muterai in me: fultanziazione, cioè, fucceffione di fu-le con nuova mutazione, nella mia carstanza ad altra tustanza; in modo che senza ne sarem due a vivere, perchè; Qui veruna mutazione di accidenti, in luogo manducat meam Carnem, & bibit meum d'una, fuccede un altra diverfiffima fuftare Sanguinem ; in me manes, & ego in eo : 21; perchè con prodigio affatto nuovo, Jo: 6. 57. Se altrove il cibe passa in so-e del tutto incscogitabile, il sommo Sa-stanza del cibato, qui solo il cibato è quello, che passa in sostanza del cibo , 1 lo . 2. 40. che essendo pieno di Sapiene con tutta verità può dire coll' Apollo- za, e di Grazia, cresceva nondimeno lo : Vivo ego, jamo non ego : vivoit verò nell' una, e nell' altra; e se non intensiin me Chriffins: ad Gal, 2. 29. Io vivo, ve, extensive almeno, nella effencione ma non son so, che vivo; è Gesti Cri-foto, che vivo; in me, perchè la mia vi-dele, che vivein Grazia, può sempre cre-foto, che vive in me, perchè la mia vi-dele, che vivein Grazia, può sempre cretto, che vwe in me, percue i am ve doie, che vve in oraza puol tempre ete-ta è pafata nella vita di lui : Het off, i scere, c farfi più Santo, e perciò è perciò hac off mutatia dextera excess. Psal 76. godan pute della loro Beatitudine i San-ti. Beati dell' Empireo, voi vedete Id-i in Cielo, che han ben ragione di go-dio, ma in Dio voi non vi mutate, ve-dere del sommo los Bene; na non aspidendolo: questa mutazione solo a noi è rino poi, ne a maggior grazia, ne a conceduta, perchè solo noi di Dio si maggior gloria, di quella che banno, (peffo ci alimentiamo; e se questa è una Questo vantaggio, questo privilegio lamutazione tutta fingolare, fatra dall' ec- feiar lo devono tutto a noi; perche noi cella virtà dell' Alriffimo, contentatevi, fiam quelli, che ricevendo nel nostro che io dica, che non è piccolo il van-taggio della nostra Comunione sopra la re istessi della fantità, o quanto, o quanvoltra Beatitudine; e se vi è qualche van-taggio, questo è solo, che voi vedere, mo! Cresce, siotisce, e di frutti si catie comprendete quel, che noi nè pure ca quel tralcio, che dalla vite, sua maapprendiamo : ma se una volta sola ve dre, trae il vigore : Ego sum vitit . & dessimo quel , che noi sì spesso faccia- vos palmites: Jo: 15.5. lo sono la vire , mo, o quanto, o quanto sopra di voi e voi siere i tralci, disse Gesti Cristo do-

beati ci reputeremo! . E qui mi accade di notare un' altro to, a que', che comunicati aveva : Io nostro vantaggio assai notabile, ed è, son la vite, e voi siete i tralci : Onimeche i Beati veggono Iddio, è vero; ma net in me, O ego in eo, bic fert frula loro visione non ha, ne suò avere ve d'um multum : ibi, e perciò io non afruna gradazione, ovvero augumento; petto da voi frutto ordinario di legge anperche essi sono in termine, e non in lica. Voi dalle mie vene trar potrete il via; e chi, finita la via, è arrivaro già voltro vigore, dalle mie carni la vo-al termine, passar più non può avanri, stra vertù, dal sonte della mia Grazia, ne più è capace di augumento, o decre- la vostra fantità ; se voi sempre a me menio veruno; ma arrivato al primo gra- farete uniti , io fempre farò unito a do di Beatitudine, nel primo grado di voi : ed o quali Uomini nel mio Re-Beatirudine rimane in eterno ; nè può gno vedrà il Mondo! Uomini , che visperare giammai di salire in merito, e vono in Dio, di Dio si nudriscono, in riportare il secondo più alto grado di Glo- Dio crescono; e Uomini, che più non ria . Ma a noi nella Beatitudine delle fono Uomini di Mondo , ma Uomini nostre Comunioni non succede così : ed sono tutti di Cielo : Ego sum vitis , vos o quanto possiamo crescere, ed avanzar- palmites; qui manet in me , & ego in eo, ci ! Si comunica quello , o quella : Per bic fert frultum multum . Signori mici rivirtù della Comunione s'incorpora, e vi- veriti, queste non sono amplificazioni ve in Gesti Cristo; e perche la vita di Oratotie, sono verità di fanta Scienza; Gesù Crifto è altifima, è fublimiffima , e perciò rallegriamoci de' noftri vantag-è fantiffima, e deccelà; perciò, chi vi, ve in lui , in lui vivendo , fempre più, fanta competenza diciamo in Cielo : e più sempre può avanzarsi , e cresce- Beati , voi siete Beati , e noi siam mire : De claritate in claritatem : 2. Cor. feri ; ma vogliam far quanto possiamo 3. 18. di lume in lume, di virtù in vir- per esser più Beasi di voi in Ciclo, con tù, di carità in carità; e fe di Gesu Fan- effer più Santi di voi in Terra . Cofe ciullo ancor, fu detto da San Luca: Puer grandi abbiam dette, perchè parlandosi autem crescebat, & consertabatur, ple di questo Sagramenio, cose minute dir nus sapientia, O gratia Dei erat in ils non si possono certamente; ma perchè Lex. del P. Zucconi Tom. V.

po l'istituzione del divinissimo Sagramen-

le coie grandi han biíogno di grande sta è l'Incarnazione dell'eterno Figlino-spiegazione per effere intese, so per in-lo; la nostra Umanità non arriva a tan-tender meglio ogni cosa, simando, che lea elevazione, quando noi ci comunifaccia, che operi in noi il cibo, quando chiamo; perchè essa non arriva a fare noi mangiamo? Ciascun risponde, il cibo unione ipostatica, inseparabile col Verci pa(ce,il cibo ci nudrifce, Bene: ma come bo divino. Tre cofe nondimeno fon cercipate, come ci nudrifice il cibo; qui è te in tal punto. La prima è, che Geal il difficile ; e quefto è il bello di quefto Citlo nella Comunione il fa nostro Papunto. S. Giovanni nella prima (ua Epi-ne, nostro Cibo; per alimentarci, e nupunto. A subvanin fecta frimit aux epe ne, noutro Loto, per aumentaret, e no, e comme de la comme de l mo in altra venufiffima Lezione; ma za dell'alimentato, e colla nuova fua fo-comunque nafea, certo è, che bella co-ftanza lo rinvigorifice, lo tinforza, e lo fa è ne Beati vedere quelle ettem Bel-lravyslora; e perciò le, e perciò la terza lezze, e abbellirfi vedendole: mirar que- cofa è , che fe Gesù Cristo si è fatto gli eterni Splendori , e riplender miran-dogli : contemplar quell' Effere immen-in quefta milera noftra valle di lagrime, fo , e nella contemplazione ifteffa dila-o egli paffa nella noftra fostanza, o la tar la sua ssera, e ingrandirsi. Bella, sostanza nostra passa nella sostanza di grande, beata cosa è questa, assomigliarsi lui; e così fassi il nostro divino nudria Dio mirandolo. Ma io dico, che noi mento. Nudrimento divino! Spieghi chi facciamo una cofa di più, comunicando- può, che sia nudrirsi di Dio; che se ci. La fimiglianza porta feco diftinzio quanto il cibo è più puro, più fostan-ne : perche nessuno può essere simile a zioso, e di qualità migliore, tanto mise medefimo; onde se i Beati sono simi-gliore, più sostanziosa, e sincera è la li a Dio, da Dio fono distinti . Ma nudritura ; Angeli Beati del Cielo, dinoi, che facciam noi quando ci comu- te voi, che ben l'intendete, come noi nichiamo? Noi prendiamo il Pane Euca- fiamo nudriti; qual sia il nostro nudririftico, e a qual fine si mangia un cal mento; e quanto voi più felici vi sti-Pane ? A qual fine si mangia il Pane ? mereste, se ciò, che noi facciamo, voi Si mangia per nudrirsi di esso: Bene; sar poteste nella Beatitudine vostra. O ma come si sa il nudrimento del cibo? sommo Gesù, Gloria, e Splendore, e O Dio I Le gran cofe nol diciamo, Bellezza eterna del Paradifo, fateci inquando diciamo le cofe di noftra Fede. Il rendere ciò, che voi fate, quando divino, quando s'incarnò, alla fua libilimissimo voltro Trono fecndete per Perfona uni la Natura umana, fece quell' effere nostro cibo; ma fateci intendere ammirabil composto: Qui dicitur Chri-lancora ciò, che facciam noi, quando ci fur, che è detto Cristo Gesù: Nam; comunichiamo, cioè, quando fulle no-imperciocchè, come dice net suo Sim-stre labbra arriva l'Autor della Vita, il bolo S. Atanalio : Sient anima rationa- Fonte della Grazia , il Re della Gloria; lis, & care unus est home; it a Deus, e il Re della Gloria entra in noi per & home unus est Christus: Siccome due far correre nelle nostre vene il suo sanfoftanze diverle, cioè, l'anima immor- gue, e farci vivere una vita, che sale, e la fragile carne, unite infieme, non fia più vita naturale, me fia vi-formano un fol Uomo: cost Iddio, e a tutta Criftiana. Feliși noi , fe fap-l' Uomo, cioè, la Divinità, e l'Umani-piamo apprendere i nefiti vantagtà , unite ipostaticamente , formano un gi, e ci place di esser Beati in Terfol Crifto, Uomo, e Dio infieme, Que- ra.

### PROBLEMA

Quid est facilius dicere : Remittuntur tibi peccuta; an dicere : Surge, & ambula? Luc. cap. 5. num. 23.

> Che sia più ; resuscitare un Morto , o convertire un Peccatore?



Crifto intertoga i Farifei, e a noi Cristiani tocca a rifpondere ; l'interrogazione di Gesti Cristo, è un Pro-

blema, e la nostra risposta altra effer non può, che un Paradosso. Gesti Crifto, per disporte un Paralitico al miracolo della fanità, che con gran Fede chiedeva, diede l'affolizion de peccati : Remittuntur tibi peccata tua . ib. 20. Si fcandalizarono, fecondo il folito, i Farifei, che ciò udirono, e diftero nel malvaggio lor cuore: Cultui beftemmia : Quis potest peccata dimittere , nisi (olus Dens ? ibi. 21. chi suor che il solo Iddio può assolver da peccati ? Il benedetto Crifto vidde il lor cuore, intese il lor pensiero, e interrogogli : Quid est facilius dicere : Dimietumeur ti-Di peccata tua : an dicere : Surge, O ambula ? Che è più facile, o Doctori della Redentore che avvenne ? Due opere gran-Sinagoga, affolyere da peccati, o fana di fatte egli aveva in una fola cafa di re da una infermità; cioè, far giusto un peccatore, o fanare un infermo? Or af-la Maddalena, la feconda la refuscitaziofinche voi dal meno sappiate il più , e ne del Fratello Lazzaro. Alla refuttreintendiate, chi io fia : Surge : ib. 24. zione del morto, dice San Giovanni, forgi, ò Paralitico, e godi della fani- che corfero da Gerufalemme in Betania, tà, che lo it rendo. In quel punto, a le Scribi, e Farilei, e Dottori, e Popoquel comando, ratto levolli il Parlaini lo: le viderem Lazaram , quem Jejui co in prede; acclamaron le Tuthe ; ar /n/citaverat à merinis . 12.9. Pet veder rossirono i Farilei; e noi cherispondetermo Lazararo resoliciato; e attorno ad esso; al proposto Problema? Io, per dar tut- ò quante staraviglie, ò quanti supori! aa la forza alle parole di Gesti Cristo, Ma autorno alla convertita Sorella, chi dimando: Che sia più, non solo fanare si maravigliò, chi stupi de Or perche tanun Paralitico, ma ancora refuscitare un ti stepori per un morto riforto; e nella moito, ovvero convertire un precato- per una peccatrice convertita: La Morre: Questo è il Problema della Lezione lee de que due permani era diversa, è

El recitato Evangelio Gesti I firo non piccolo giovamento; e incominciamo.

Osid of facilies ? Il Mondo vuol vedet miracoli : d: le miracoli non vede . nulla fiima, a nulla fi muove; e pure il Mondo ba davanti agli occhi miracoli, e non gli conoice. Allorche gli Apostoli ricevitto già lo Spirito Santo, incominciarono a operar miracoli, e a parfare in tutti i linguaggi alle varie nazioni concorfe alla Palqua in Gerufalemme. San Luca neeli Atti dice. che: 12 rabantur omnes , & flupebant : 2. 7. Tutti per la maraviglia rimanevano attoniti. Ma quando alla predicazione di Pietro fi convertirono, tria millia virerum: ib. tre mila persone ; sparita tutta la maraviglia, successe lo sdegno de Sacerdoti che udit non potevano il nome di Gesti da effi crocifisto. Ciò accadde a Discepoli molec volte : ma al Mactro Gesù Betania ; la prima fu la conversione delprefente. Quella Sapienza, che lo provero; ma la morte della Sorella era cer-pale, ci dia inselletto da sciorlo con noFratello. Quella del Fratello, era mor La prima è per parte degli agenti : ce di corpo : quella della Sorella, era Iddio è quello, che opera tutti i prodilo gran margviglia; ma la fola Mad- tiffimi fono poi nel loro riforgimento . nic ragioni.

morte di Anima; il corpo fenza Ani- gi, e della fanità degli infermi, e della ma, riman cadavere fra morti ; l'Ani- refurrezione de' morti, e della converma tenza grazia fantificante timan cada- fione de peccatori. Ma perchè l'opere vere fra vivi. Il corpo fenz'Anima, per- d'onnipotenza, fi ascrivono a Dio Pade tutto quello, per cui fu generato ; dre; e l'opere di pietà, di mifericordia, l'Anima fenza la grazia fantificante, per- si ascrivono allo Spirito Santo; perciò i de tutto quello, per cui su creata; edò miracoli tutti al Padre, e le conversioquanto è più quello, che colla grazia ni allo Spirito Santo appartengono. Or perde l' Anima, di quel, che coll'Ahima il Padre immediatamente, o per mezzo perde il corpo! Il corpo in morre, per- de' suoi ministri, come fa, ciò che fa ? de l'operare della vita naturale; l'Anima Come fa sparit tutti i mali , come fa in peccaro, perde l'operare nella vita su-peraturale di elevazione; e il compara-falla sant; est mandavit, o creata sum: te la vita naturale colla vita supernatu-le la vita naturale colla vita supernatu-le supernaturale, è lo stesso, che comparare il tem potente volere su creato, e Cielo, e porale coll'eterno; e il finito, e il li- Tetra; e co'l solo comando dell'onnimitato, coll' infinito, ed immenso. Se potente volere si fa, ciò che si fa in naper tanto il Fratello riforse dalla morte tura, e sar non si puote da altra Potentemporale, e la Sorella riforfe dalla mor-te eterna; perchè tante maraviglle attor-volete, fi aprono per mezzo i mari; no a Lazzaro refuscitato, e tanto lan- tornano indietro i fiumi, si muovono guore artomo alla Maddalena converti- dal lor posto i monti, si ferma a mezzo Es? Ed eceoci in Tema. Ride la Filoso- corso il Sole, e tornano da sepolchri i na a questa mia interrogazione; manon morti ; perchè all'onnipotente Signore ride già la Teologia : La Filosofia ride, ogni cofa è agevole, obediente, e pia-perchè già è noto, che tutte l'opere su- na . Ma come opera lo Spirito Santo ? periori alle forze della natura, meritano Egli fà il precetto, egli da la legge, attenzione, e maraviglia; e perchè la legge eterna, legge immutabile; ma non natura colle fue forze non arriva a fa- coffringe, non rifcuote l'offervanza colnare in istanti un infermo di grave , e la sua onnipotenza , nò ; la riscuote da inveterata malatria ; e molto meno atriva a far riforgere un morto; esfendo già la grazia, non colla forza; la riscuote ptincipio ricevuto da tutte le scuole, co'lumi, coll'ispirazioni, non coll'onni-che: A privatione ad habitum non datur potenza; e perciò, ò quanto è più diffiregressus; la narura può far, quel che cile, e in conseguenza, ò quanto è più non ha fatto, ma non può rifar ciò, che maravigliofo a convertire un peccatore, ha disfatto; petciò che maraviglia, fe che a refuscitare un morto, o a creare all' improvvifa fanità del Paralitico, al nn Mondo! Il morto, e il peccatore Libito riforgimento di Lazzaro , Mira- convengono insieme nell'impossibilità di bantur omnes, & flupebant : Tutti ftupi- riforgere dalla lor motte; perclic, ficcovano, e gridavano : miracolo, miraco- me il morto da le non ha forza di rito ; e nulla poi fi movevano , nè alla sorgere alla vita naturale; così il peccaconversione della Maddalena peccarrice, tore da se non la forza, nè maniera, ne alla mutazione di Matteo Pubblica- ne modo di riforgere alla vita fopranano? Bene, dice quì la Teologia : tutti tutale. Ma convenendo infieme il mori miracoli, cioè tutte l'opere sopra le to, e il peccatore nell'impossibilità di riforze della natura , metitano fenza fal- forgere da fe dalla lor motte , differendalena convertita merita più maravi- Il morto per riforgere non ha bifoglia che tutti i morti reiuscitati ; e gno , nè di volere , nè di poter risor-ciò non per una , ma per tre validissi-gere da se dalla sua morte , perchè l'onnipotente volere, che supplisce di

il morto riforger non volesse, riforger dicendo, su Proseta di una Verità sonnondimeno dovrebbe, e obbedire all'on- damentale della nostra Fede : perchè, conipotente volere. Ma il peccatore non me diffe l'ifteffo Redentore, se egli non riforge così : nè l' Onnipotenza suppli- andava a patir ciò, che pati, lo Spirito sce per lui risorgendo. E perciò, per Santo, sceso non sarebbe a compartir la riforgere, egli ha bifogno, che lo Spi- Grazia vivificante, che egli andava amerito Santo dia a lui, prima il volere, e poi il porer riforgere : e qui confiftono quelle difficoltà , che rendono fenza fallo la conversione de peccatori più diffieile, e perciò più maravigliofa, e stupenda di qualunque miracolo. I peccatori, quando peccano, dicono: Se noi cadiamo, riforgeremo ancora; perchè non ci re del Figliuolo di Dio. Solo, perchè a mancherà la grazia da poter riforgere . Bene, o peccatori mici Fratelli, voi vi promettete, quali nulla fusse, la grazia di riforgere dal vostro peccato. Ma ditemi, vi prego, avete voi mai confiderato, quanto a Dio costi quella grazia, che voi credete si facile, di volere, e di poter riforgere dal vostro peccato, senza la qual grazia voi non riforgerete in eterno? Per apprender bene questo punto, io nell'Evangelio offervo, che Crifto Redentore, scorrendo or quà, or là per la Terra Santa, altro non faceva, che far miracoli, e fenza neffuno incomodo, ora a questo, ora a quello diceva: Apri gl' occhi, o cieco: Camminate o zoppi, e attratti; fiate fani, o lebrofi; e al Figlinolo della Vedova di Naina, che era porrato al fepolero, altro non diffe , che : Adolefcens , tibi dico , furge. Luc. 7. 14. Giovaneito, forgi dal letto della tua morte: e a Lazzaro Quadriduano non disfe più di queste parole: Lazare veni foras . Jo. 11. 43. Esci dal tuo sepolero, o Lazzaro, e torna a vivere; e tanto bastava per qualunque miracolo: perchè allora operava l' Onniporenza, che fenza spesafaciò, che vuole. Ma per fare la nostra redenzione cia-Joun sa, quel che egli pati; e gli Evangelisti riseriscono con orrore di tutti i Cicli, gli oltraggi, le ferite, e la Croce, che egli rollerò . Or perchè tanta, e sì amara paffione ? Caifaffo non volendo, ípiego nondimeno questo misterio , allor che diffe : Expedie vobis , ut unus meriatur homo pro populo, G nen teta gens pereat . Jo. 11. 50. è necessario , Adelescens tibi dico , surge : quelli bril-

potere, bafta a far tutto; e quantunque | rifcano tutti : Et propheravit : ibi: e così ritar colla fua morte : Expedit vobis , ut ego vadam ; si enim non abiero, Paraclitus non veniet ad vos . Jo. 16.7. Sicchè per far , che Lazzaro riforgesse dalla morte, bastò il comando; e per far, che la Maddalena riforgesse dal peccato, ve bilognarono le ferite, i dolori, e la morfar quel miracolo, baftò il volere dell'Onnipotenza; e a concedere questa Grazia, vi volle la Croce, e la Morte dell'. Onnipotente medefimo . Qual maraviglia adunque, o Filosofi, qual miracolo è maggiore ; che riforga un morto , o. che rilorga un peccatore ? Che comandi Iddio, o che Iddio muoja in Croce ? Maravigliamoci adunque, quando fentiamo i miracoli di Gesti Grifto, e degli Apostoli , e di tanti altri Santi miracolosi . Ma lo stupore , e l'estasi della maraviglia riferbiamola a quando escono da Confessionari i Penitenti, e diciamo : O' quanti , ò quanti morti fono i. morti resuscitati in breve ora! Questo è il miracolo di tutti i miracoli ; perchè questa è tutt'opera dell'Onnipotente morto in Croce per meritar la Grazia di poter risorgere a ranti Lazzari , più che quatriduani, morti in peccato.

Ma se il primo effetto della Graziameritata da Gesù Crocefillo, e ripartita dallo Spiriro Santo al Mondo, è, che i peccatori pollan riforger dalla morte del lor peccato; il fecondo non minore effetto è, che i peccatori voglian riforgere dal cariffinio sepolero del lor peccato. Ne' morti non fi trova nessunarepugnanza a riforger di fotterra; e chi può repugnare ad uscir dalle tenebre, e dall'orrore, per tornare alla bellezza della luce, e del giorno? Ma, o quali, o quante fono le repugnanze, che provano i peccatori, ad ufcir dal lor peccato, e a deteftare i loro delitti! Quando Cristo diceva : Lazare veni foras : che muota quest' Uomo, affinche non pel lanti e allegri ratto forgevano : ma e chi dall' altra, e poi rimanevano que' Scribi , que Farilei , que Sacerdoti malvazgissimi, che erano; e Mosè quando colla fua Bacchetta comandava alle nuvole, che facessero rovine di moni, di fulmini, e di grandine; e quando comandava al Nilo, che correffe sangue, e al Mare, che fi dividesse per mezzo, ratto e Aria, e Nuvole, e Terra, e Mare obbediva; ma quando poi con tutta la fua prodigiosa Bacchetta da parte di Dio comandava a Faraone, e diceva: Dimitte populum meum , ut facrificet mibi in deferto . Ex. 5. 3. Lalcia , che il mio Popolo vada al desetto a farmi saerifizio : Faraone , che rispondeva ? Nescio Dominum , & populum non dimitram : ibi, 2. Io non conolco corefto Iddio e il suo Popolo non escirà dal mio Regno. A un cenno di Verga e Terra. e Acqua, e Cielo, obbedifce; e non obbedifce Faraone a un comando espreffo dell' Onnipotente Signore : e perchè unta differenza? Perche fra tutte le Creature alla fola volontà dell' Uomo ha lasciato Iddio l'arbitrio di repugnare al suo comando . Questa è la ragione della repugnanza ; e questa è la seconda ragione , per la quale è affai più difficile , che fi converta un peccatore, cheriforga un morto. Troppe sono le difficolti , che ha da vincere chi peccò . e non si apprendono. Egli ha da fare una mutazione di cuore, una conversione di anima, di spirito, e di sentimenti, in modo che aborrifca ciò, che prima amawa ; che ami ciò , che prima aborriva : che fugga di là , dove prima correva ; the corra là, donde prima fuggiva; che abbracci ciò, che prima deseltava ; che in fine nel fuo interiore , ed esteriore fia mer altro da quel , che fu ; e a far pur troppo l'infegna, e la facilità di tortio Francilo Lazzaro ! Tu piangelli , dalena ? L' istesso Gesti Cristo lo dichia-

quando pol diceva al Popolo: Paniten I quel che una volta ti dilettava. Tu fola tiam agire : Fate penitenza, e uscite dal negletta e lagrimosa corresti a i piedi peccato : chi fi torceva da una parte , di Crifto , ed ivi lasciasti tutte le antiche tue vanità , tutti i tuoi inveterati amori , e afferri . Tu fosti un tempo la Sirena più infidiofa della Paleftina, e poscia fusti lo specchio, e l'esemplare della penitenza; e chi alla tua gran penitenza riflette, come può far di meno di non esclamare : Ecco quet, che fa la Grazia, comprata con tutto il Sangue dal Figliuol di Dio, e con tutto il suo suoco ripartita a' Figlineli degli Uomini dallo Spirito Santo ? Dall' Onnipotenza , fi fa tutto quello, che piace a Dio; dalla Grazia fi fa , che piaccia all' Uomo , tutto quello , che all' umanità dispiace . Quella vince la natura, e la morte; questa vince la natura, e l' Uomo, della natura, e della morte più indomito, e superbo . O Grazia di Cristo . quanto fei vittoriofa, fe co'tuoi lumi, colle me infinuazioni , colla tua dolcezza , espugni quella voloneà, che co' suoi afferri và efente ancora dall'Onnipotenza divina! Chi per tanto vuol vedere miracoli di prima classe, e miracoli perpetui , miri e Firenze, e Roma, el' Italia meta . e tant' altre Provincie . e Regni, e dica : Qui dove un tempo e Giove, e Bacco, e Venere fa adorava, ora fi adora il Crocefisso; e qui fiorifce, e regna quella Fede , che fu perseguitata si lungamente con ferro , e fuoco: Hec, has mutatio dextera excelsi . Pialm. 72. Pt. Questa conversione de santi Popoli . e Regni , altro non è , che l' universal miracolo, che opera la mano ferita in Croce dell' eccello Signore - Non cetchiamo altri miracoli adunque : quelto-

bafta per tutte .. Finalmente . Infciando ogni altre Atdetefti ciò, che prima abbracciava; che gomento, la morte istella di Lazzaro . e della Sorella Maria, basta a decidere il nostro Problema. Di Lazzare morto, diffe Gesir Crifto , quando gli arrivòtutto ciò quanto ci voglia , l'esperienza l'avviso di quella morte : Lazarus amious nofter dormit ; fed vade , ut à fomno nat di nuovo a precare , e a morire , excitemenm. Jo. ILII. Lazzaro nostro amiben dichiara le difficoltà, che s' incon- co ha chiulo gli occhi, e dorme : anwano a tiforgere da una morte si volu- diamo a fuegliarlo, come a fuo temta , e tanto amata . O' Maddalena , po' nivegliero i morti di tutti i Se-quanto più facelli per riforgere , che il coli . Ma qual' era la morte della Madlorche a lui pentito, e dolente il vec- maraviglia, un morto, che riforge dal chio Padre diffe, abbracciandolo: His fepoleto; ovvero un peccatore, una peofilins mens mortuns erat, & revixit ; perierat, d'inveneus eft: Luc. 15. 24. Gran differenza di parole, e di giudizio ! quando Lazzaro era morto, si dice, che dormiva: e quando il Figliuol Prodigo viveva, e parlava, si dice, che era mor- forse dalla morte eterna, che usci dalla to. Ma rant' è, Filosofi , tant' è. I mot-ti pajon morti , ma nel linguaggio della suoi invererati tattatei amori; e se Lazverità, i morti non fon morti, fono addormentati ; perchè la lor morte è morte temporale di poche ore; ma i peccatori, che pajono addormentati, addormentati non fono, fono morti, perchè la loro morte non è morte temporale, è morte di sua natura sempiterna: come è di fua natura fempirerno e indelibile il peccato: Nomen habes , qued vivas , & morenus es: Apoc.3. I. Pajon vivi, e fioriti, e fon morti, fradici, e puzzolenti: è vira tutta di grazia, e di gloria. così de peccatori è scritto nel libro dell' Amen .

eò in perfona del Figliuol Prodigo, al- Apocalissi. Chi per tanto merita maggior cattice, che risorge dal peccato ? Gli Ebrei correvano a rallegrarfi con Lazzaro refulcitato; ma io, con più ragione corro a rallegrarmi con Maria Maddalena convertita; perchè essa su , che rigaro tornò a vivere altri pochi giorni di vita mortale; ella tornò a vivere una vita lempiterna, vita di candore, vita di lumi; vita, che è rutta vita di grazia, e di gloria immorrale. Rallegriamoci adunque con essa; e per essa a Gesu Redentore diciamo inni di gloria. Ma essa beatissima, a noi mileti impetri il gran miracolo di riforgere rotalmente dalla morte ; e di viver totalmente a quella vita, che

#### PROBLEMA

Non est , qui tue possit resistere voluntati . Ester cap. 13. n.9.

Sopra l'intelletto, e sopra la volontà.



re. Egli è grande per volontà, a cui ciò, che repugna a quella Augustissima nulla su mai, che potesse far resistenza. Triade, in cui disuguaglianza trovar non si Egli è grande per intelligenza, cui nulla potè giammai, trovat non potendoli mai fu mai, che potesse occultarsi: coll'intel- distinzione veruna di natura, o di essenletto egli genera il Verbo: Per quem za. O Trinità ineffabile, a cui compren-omnia falta funt, & fine que faltum eff dere lume d'intelletto non v'è, che posmihil : Jo: 1. 3. Colla volontà , egli pro- sa arrivare ; e che fra i suoi splendori , duce lo Spirito Santo : Qui operatur om- altro non ammette , che adorazione , e nia in omnibus: I. Cor. 12, 11. Che per stupore. Alla Fede adunque sacrifichiamo questi giorni di Pentecoste venuto, tut- noi la curiosità d'intendere cose tanto tu fa, tutto abbellifce, e il Mondo tut- fuperiori alla nostra intelligenza: e noi,

On è mai, che si di ca Iddio, to riforma ; e coll'uno , e coll'altro in e che per riverenza , e ter- Trinità di Persone, in persetta Unità di rore non convenga piegare natura, e di essenza, di tutti i Mondi la fronte, e adorare, e te-siede alto, assoluto Monarca; e se talumere il fanto, eterribile no no cercar volesse, quale delle Persone me dell'onnipotente Signo- divine sia la più perfetta, cercherebbe

a noi

Ancor noi abbiamo intelletto, ancor noi la sua liberta ciò, che ti aggrada. Se al biamo volontà : Volontà debole, che pet tanto l'intelletto è il lume, la guititto votrebbe, e poco può fare : Intel- da, e la face della volontà; e fenza indetto ofeuro, che tutto vorrebbe, e po- telletto la volontà è una potenza cieca. co può intendere; e pure , e l'una , e fenza moto , fenza forza , e affatto inul'altra Potenza in noi molto prefume : tile; chi può mettere in dubbio a quale Ond'io in questa loro prefunzione dispo-delle due Potenze debba darsi la Palma fto fon oggi di efaminare qual delle due in questa controversia? Vera, e perciò Potenze, all'altra prevalga, e che sia fortissima è questa ragione. Ma si e quemeglio: e dere Uomo di grand'inteller- sta ragione nulla prova; prova solo, che to , ovvero Uomo di buona volontà ? l'intelletto è il primo ministro, il primo Queflo è il Problema, che oggi deve configliere della volontà; perche la vo deciderfi. Lo Spirito Santo faccia, che lonta ha bifogno di lume, è vero; ha la decifione riefea iffuttiva, e giovevo bifogno di occhio, e di guida, è verifle; e incominciamo.

Conoscere, e volere; intelletto, e chio; e il consigliere, e la guida, volontà sono, dirò così, due elementi non è più che guida, consigliere, e primarj , de quali è composta ogni na- ministro ; là dove la volontà è la Pa-tura ragionevole ; perchè senza intellet- drona ; la volontà è la Regina ; ed è to, the conofca, e fenza volontà, the quella, the fola comanda nell'Uomo, elegga, dar non fi puote ragione; onde e tutto nell'Uomo dispone; e perciò; fuor di contreversia è certo, che l'una, quanto chi regna prevale a chi serve, e l'altra Potenza a noi è necessaria, per tanto all'intelletto prevale la volontà. effer quegli Uomini ragionevoli, che Ciò che non è certamente piccolo vanfiamo: Ma a quale, delle due fuddette Po taggio della volontà fopra l'intelletto: tenze dar si debba il ptimato; questo sola essendo la volontà a dire nell'Uoè in questione; e questo è quello, che mo: Così voglio. Maquel, che più me oggi si deve esaminare. I Filosofi, gli O- muove a savore della volonrà, e che ratori , i Poeti , e gli altri rutti , che fi molto può consolare que semplici, che, pregiano di lapere in Scienze, e Arri, o non possono o non fanno, o non faran tutti fenza fallo in savor dell'intelletto; e diranno, che la volontà, per l'intelletto, si è, che l'intelletto quale se medesima senza intelletto, è una Po- si riceve dalla natura, tale si mantiene tenza, che nulla può, nulla vale, ed è in tutto il corso degli anni: nè studio si inutile affatto; esfendo principio di tutta trova si forte, che possa sarlo crescere, la Scuola, che Nil volitum, quin pracogni- e miglioratio. Onde, chi è corto d'intum : non si può volere quel , che non telletto , e angusto di ssera , per molto quel, che più le piace: odi, e aborta ratur in vobis, & velle, & persiere pro quel, che più l'annoja. Anzi ne pute es bona voluntate: ad Phil. 2. 13. Che è lo

a noi tornando, cerchiamo più giove le Bene per una ragione, e questo è ma-volmente ciò, che a noi appartiene le per altra ragione: eleggi adunque colfimo; ma l'occhio, non è più che ocfic condects pilo muoverfi, che fluuj, e faccia a stata, pit aucuce, fic l'intelletto non la precede. Perche<sup>2</sup> ti al morra, groffo di legname, e di taminelletto de quello, che , per mezzo de julio. Chi nafec Aquila, fempe è Aquifentimenti, e delle foecie intelligibili, la ; thi nafec Notrola. Notrola ha da alla volonta, quali in Teatro, propone moire. Ma non così faccede nella votutti I Beni , tutte le bellezze , tutte le lontà. S. Paolo dice , che Iddio ci dà il maraviglie di questo, e di quell'altro volere, e il compir l'opera, secondo la Mondo : affinche essa elegga , ed ami bontà del volere : Deus est enim qui opela elegger potrebbe, le l'intelletto mae- flesso, che dire , che altro è il volere , stro, non le dicesse : questo è Bene, altro è l'operare; e Iddio per sarci opequesto è male; questo piace al senso, e rar bene, ci dà il voler bene operare : questo alla ragione; questo è Bene one-sito, e questo è Bene dilettevole; questo rea può farsi buona volontà; può volete

il male, e può volere il tene, con un le loro Mecaniche, che lasciano addievolere, che non è volcre affoluto , ma tro di Terra, di Mare, e di Cielo, per afè fola velleirà ; e può volere il bene , ficurare le navigazioni , e i viaggi ; e con un volere, che non è velleità, ma far sì, che Lido non fia lontano da Liè risoluzione di volere; e nel suo vole- do, o da Clima; e i Popolinon siano score, può crescere tanto, che se al prin- noscinti, e remoti fra loto? L'Intelletto cipio, per cagion d'elempio, voleva fof- ha ritrovata l' Astronomia, che in piccofrir per Crifto, e tacere ; può foffrir di la sfera, ci fa vedere, e intendere l'orpoi non solo con pazienza, ma ancor dine, le leggi, i moti de' Cieli; etutta la con allegrezza, e tanto raffinarfi, che può positura, e il metodo de' giorni, e de' arrivate ancora a dir con San Paolo : meli, e degli anni . All' Intelletto final-Absti mili gloriari, nisi in Cruce Domi-mente si devono, e gli statuti, e leleg-ni nostri Jesu Christi: ad Gal. 6. 14. Non gi, che regolano le Città, e i Regni; e farà mai, che io riponga il mio vanto, la Medicina, che sì bene provede al nola mia eloria, e contento in altro, che firo vivere; e la Chirurgia, che tutte de' nella Croce del mio Ctifto. Paolo adun-nue un tempo persecutore atroce di Cri-ra, e la Scoltura, che senz'anima fan flo. arriva a non volet altro, che effe- vivere le Tele, e i Marmi; e tant'etant' re un Crifto in Croce . Gran mutazio- arti, per cui fra Canti, e Suoni , fra ne di volere ; ma , o gran potere della Danze, e Banchetti, fra Armi, e Battavolontà, che di un Lupo forma un' A- glie, fra comparse di Guerra, e di Pace, possolo l' Chi nasce cieco, cieco muore; l'Uomo vive sì lauto, sì lieto, e tanto chi nasce stolido, non guarisce mai ; e animoso? e che sarebbe di noi, se tutte chi nasce malvaggio, se vnote può mo- queste Scienze, e Arti non vi fossero ? tir da Santo. Quelto folo basta a rivol- Quanto mancherebbe al Mondo, senon tare i nostri studi, e dallo studio dell'in- fustero que' Dottori, che decidono ogni telletto ad applicarsi allo studio di quella Causa; quegli Oratori, che declaman si volontà, che tola fra tutte le nostre Po- bene in ogni Tema; e que' Poeti, che tenze, di pellima può farli buona, e ren- con eltro improvvilo di canto empion di derfi perfetta, e ottima.

lonta, è la Regina, che a tutte l'altre agitante movemur ab ip/o. O felici, a Potenze comanda nell' Uomo . La vo- cui tanto intelletto è dato : e per cui il tontà può migliorare nell'Uomo, e più Mondo non è un Mondo rozzo, e falfempre farsi petfetta. Tutto vero, tutto varigo! O bene : non si poteva dir meindubitabile; ma se il Mondo altro non glio, o Intellettuali. Il Mondo è bello; avelle, che buoga volonta, qual Mon-di Mondo è pieno di maraviglie, e dilec-do tarebe il noltro Mondo? Il Mondo to, per il folo dono dell' intelletto ir è tutto pieno di facoltà, di feienze, di il Mondo d' intelletto : In maligna pojiarti, quanto necessatie a vivere, tanto tus est totus, 1. Jo. 5. 19. è tutto, tutto belle, e pregiate a sapersi : e tutte son pieno di malizza, e di malvaggità, dice opere, tritte fon vanto dell' intelletto . l' Apostolo , l' Evangelista , e il Profeta Bene, o Intellettuali, bene, seguitate pu- San Giovanni; ed è quel Mondo figurare a dire: Voi siete in un bel Campo, to nella Città della confusione, cioè, di e io vi ascolterò volentieri . L' Intellet- Babilonia, E perchè, o Apostolo Santo. to ha ritrovata l'Architettura, e quante un Mondo sì pieno d'intelletto è Mon-Città, quante Ville, quanti Palagi, quan-ti Tempi, quanti, e Teatri, e miracoli Perchè il Mondo è pieno d' ottimo indell' Architettura sono venuti? L' Intel- telletto, e di pessima volontà; e intelletto ha trovata la Filesofia, e quanti se letto senza volontà nulla vale, nulla pegreti, quanti arcani, quante verità ar- (a , nulla conta nell' infallibil bilancia cane, e recondite iono state palesate ? della Sapienza divina, e del Giudizio L'Intellerto ha troyate le Mattematiche, eterno di Dio, Era Ricco, era Gran-

stupore le Regie, e cantando sempre, Tutto bene, qui dice taluno ; la vo- sempre dir possono : En Deus in nobis : che tutto mifurano, tutto pefano, e col- de, era Potente Baldaffarre Re di Babi-

lonia; e Babilonia era piena di miraco- tissimo fine, pet cui l'uno, e l' altro è li, di sapere, e di arte. Ma Baldassa stato creato. Or perchè questo sol mancon rutto il suo Imperio udi dirsi dal cava a Baldassarre, questo solo manca-Protect Danciele: Appropul et in paire Va a Babilionala, è ai Mondo si ricco; 4, \$\tilde{G}\$ movement et imme haben. Dan, sì bello, sì dotto, sì spieno di Scuole, 5, 27, Tu nulla peli, nulla Vali, e nulle e d'Accademie, di Scienze, e d'Arrig, ta conti, nella flateta dell' eterna Verip-irociò non e masveiglia, se l'Baldifare tà - Così di quel gran Monarca fu deri nulla e, nulla pela Biblionia, e il Mon-to, da chi non erra; così di fi deve do del cofpetto di Dios e più pefa, più di Babilonia, e del Mondo tutto ; e la vale un atto folo di buona volontà, che ragione qual' è ? la ragione principale, tutte le scienze, e le ricchezze. Che da cui dipende la decifione di questo le meglio per tanto, essere Uomo di Problema, si è, clie nelle bilancie del grande intelletto, ovveto Uomo di buo-sommo Iddionon pesa il Bello, non pesa il na volonta? essere Uomo da nulla, ov-Ricco, non pefa il Potente, e il Dotto vero Uomo di gran peso nel cospetto nulla vale; vale solo, e pesa il Buono; del sommo Iddio? Uomini di grande e il Buono di chi si dice? Si dice solo, di intellerro, usare il vostro sapere per muochi è ben disposto a conseguire il fine, per vet la vostra volontà all'ultimo fine Ideni è fatto; e il Cavallo, che è bel Cadio, se volete essere Uomini di molto vallo, ma non è buono, nè a correre, peso, e di gran considerazione. ne a camminate, che è il fine, per cui vale; e la Spada, che non è buona, nè Usmo, e il Mondo a quell'ultimo bea- vi maravigllare, fe la Sapienza incaras-

Profeta Danielle : Appensus es in state- va a Babilonia, e al Mondo si ricco,

Per finire d'intendere il merito, e la è fatto, e si vuole il Cavallo : il bel Ca- qualità del nostro volete, sopra trutto il vallo allora è pessimo Cavallo, e nulla merito, e qualità dell' intelletto; io pet fine accennetò due cole non poco cona ragliare, nè a ferire, nè a fendere, fiderabili; e la prima è, che buono efsia ricca, e lucente quanto si vuole, è ser non può in moralità, clu buone es-Spada da nulla, perchè nulla è disposta ser non vuole; perchè bonta non volual fine, per cui fon fatte le Spade, e la ta, bontà non eletta, può ben effer bonveste, che non cuopre, mascuopre, per gem- tà fisica; ma bontà morale, della quamara, e superba, che sia, è pessima ve- le solo ora parliamo, non sarà giammai. ste, sol perchè non è disposta al fine, Or perchè tutte le altre Potenze sono per cui son fatte le vesti; e il Mondo , determinate ad una sola specie di Atti : e l'Uomo quando farà buon Uomo, e l'intelletto a conoicere ; la memoria a buon Mondo ? non quando è ricco , rammemorare ; l' occhio a vedere ; l' non quando è bello, non quando è dot- orecchio a udire; e nessuna mutat può to, e di scienze, e di arri forniro, nò, l'arto, che fa, o eleggere l'atro conperchè nessuna di queste doti per se me-desima rende l'Uomo, e il Mondo più libera, e di suo arbitrio, può eleggere disposto all' ultimo fine, per cui i' uno, quel, che vuole; amare, e non amare; e l'altro è fatto; folo allora l'uno, e l' volete, e non volete; volet questo, ovaltro farà buono, farà ottimo, e molto vero un'altro contrario bene, perciò essa peserà nella bilancia eterna, quando sa solla è capace di elezione, e di bontà mesà ben disposto all' ultimo, e primo si-l'ritoria, e morale; e perciò è, che Idne, per cui sono stati creati ; e perchè dio tanto gradisce di esfere fra tutti i bene questa disposizione non viene, nè dalle l'eletto dal nostro volere; che più stima scienze, ne dalle ricchezze, ne dalla un'arro spontaneo, e libero della nostra potenza; ma viene dalla volontà, che volontà, che tutto il Mondo : anzi sola è quella, che tende al bene, che per riportare questi nostri atti sponta-del bene maggiore più s'invoglia, e del nei diossequio, diobbedienza, e di amotommo, e primo Bene puore più accen- re, egli unicamente lia fatto il Mondo derli, e infiammarli . Quelto è quello , mtto . Intelletti follevari , fublimi inche la buono l' Uomo, e il Mondo : gegni vedete qui, e intendete quanto perché quello è quello, che dispone l' dalla buona volontà siete preceduti; ne

ra, prima che a Filosofi , agli Oratori , il tuo valore , se colla Carità puoi fare o a Poeti, fece sapere la sua venuta, e ancora in Terra, di un Franceico d'Af-dar la pace agli Uomini di buona vo- sissi, cioè di un Uomo semplice, e idiolontà, da quel Coro di Angioli, che can-tatono dal Cielo: Gloria in Altissimis tanto l'intelletto, si studino le Scienze; Deo , & in Terra pax hominibus bona e l'Arti ; ma lo studio primario dell'inwoluntatis: Luc. x 14. La feconda cosa, telletto sia promuovere, e stimolare coo che nasce dalla prima, si è, che la Cari- suoi lumi la volontà a non altro volere, tà fola, fra tutte le viriù, è quella, che a nonaltro cercare, che il primo, e fomgiustifica gli Uomini, e gl' Angeli; che mo Bene Iddio : si studi molto, ma più feco porta la fantità, in modo, che quanto più un' Uomo, o un Angelo ha di Carità, tanto più è Santo, e Beato; e i Serafini in Cielo fono superiori a tutti forma di suoco, per illuminar l'intelletgli Angelici Cori ancor de Cherubini , to ; ma a fine folo , che delle fue illuche dal fapere, e dal contemplate fon minazioni la volontà concepiffe fuoco . detti, folo perchè i Serafini in ardore di e ardore di Carità . A sal fine venne il Carità a tutti prevalgono. Or la Carità, Figliuolo Divino, che diffe : Ignem veni che tanto in Ciclo prevale, di qual Po- mittere in Terram, & quid volo, nife tenza è virtù , d'intelletto , ovveto di st accendatur ? Luc. 12. 49. A tal fine volontà? O volontà, Potenza si neglet- scese lo Spirito Santo; e se a tal fine ta dagli Uomini , che impiegata fei tal non fi arriva , gli ftudi tutti dell'Arti , volta in amare oggetti vilissimi, quant'è e delle Scienze, sono affatto perduti .

si faccia Orazione, che è lo studio della volontà; e ricordiamoci, che lo Spirito Santo, Spirito di amore, venne in

### PROBLEMA

O mors, quam amara est memoria tua homini pacem habenti in substantiis suis! Eccl. 41. n. i.

Qual sia più penosa, la certezza della morte, o l'ineertezza della falute?



ta , è una ricordanza , che percuote non questa, o quella partedell' la nostra vira, se essa ogn'ora dispor si Uomo, ma rutto insieme abbraccia, e deve a morire? Ma se akto non vi susdice: Fermati, e considera, che sin là, se, che il ricordarsi di dover morire, e non più oltre, passeranno i tuoi amo- questa sarebbe una memoria amara sì, ri , i iuoi godimenti , la tua vita, e il ma di una amarezza affai foffribile; per-Mondo tutto sparira dagli occhi tuoi le non è gran cosa, che muoja, chi Amara memoria! e pute l'amarezza di è nato mortale. Il punto amaro è, che tal memoria, come correttivo de'nostri dopo una morte, ve ne resta un altra pur troppo stemperati umori , convien affai più spaventosa. Quella si sa in un

Mara senza fallo è la memo-1 tori, e per comando espresso di Gestì Reria della morte : perchè, ri- dentore, che dice : Estote parati, quia cordarsi dover fra poco per- qua hora non putatis Filius hominis veder tutto quel , che è più niet : Luc. 12. 10. fiate preparati egn'ora amabile, e caro di questa vi- a morire: perchè ogn'ota può esser l'ultima di vostra vita. Quale per tanto è provare ; e per buon configlio de' Dot- punto , questa dura tutta l'eternità ; a aucl-

quella dispor ci dobbiamo per incontrat- | versale a tutti : è particolare a questo ; sce affai più amara della certezza di quella. Ma perchè non so, se così riesca a rutti; perciò il metodo della Scienza de' vere il cervello di tutti, io in Problema oggi efamini, qual fia più amara, la cerlute eterna? A voi, o gran Vergine Madre , dedichiamo l'amarezza di questo

Problema: e diamo incominciamento. Ed è pur vero, o Giorno, o Sole, che ogn'un che nasce, da te nascendo prender debba congedo, e dire; questa, che è la prima, può effere ancora l'ulti- incertezza di eternità, quale incertezza ma volta, che io ti vedo, e teco vedo tu fei! Allorchè Giosuè fece porre nell' tante bellezze di questo Mondo . Tant' è, morir si deve . E benchè incerta sia estrarne un solo, e dargli la morte, col'ora, certa nondimeno, e infallibile è la necessità del morire. Già al nostro nafeere usei il decreto irrevocabile della no- sta; ne vi fu, chi non dicesse: Oime, stra morte: Decreto, che ogni giorno, se io fussi estratto, quale io sarei in tutto ogn'ora fi eleguisce sopra centinaja , e Ildraele? Pertimuit cor Populi , & inftar migliaja de'nati Figlinoli di Adamo. Tre- aqua liquefaltum est: 7. 5. Un solo domi , e geli la nostra superbia, ed espo- veva perire sra tante migliaja d'Isdraelisto tenga il sollo al colpo fatale , che li ; e pur tutti gelaron di paura , e si fenza fallo deve arrrivare. O la gran cofa è questa: e come a questa cerrezza sembra, che si (colorifea ogni cosa, e tanto morte a tutti comune, e nulla temete; tremino i polfi, che io starei per dire, che meglio farebbe morir prefto, ed uscir voi sudate tutti, e gelate ? Perchè in finalmente di pena, che si lungamente lvoi tanta differenza di cuore ? Perchè temere, e penare. Ma considero, che questa incertezza di una morte tanto questo decreto di morte è decreto uni- sigolare, è troppo spaventosa, a chi sa versale, che comprende tutti del pari i che sia: esser solo a morire. Questo è figliuoli di Adamo, e nessuno esclude: il caso nostro, Signori miei: la causa Statutum est hominibus, senza veruna della nostra eternità è in mano non della eccezione semel mori; ad Heb. 9. 27. sorte no; ma in mano della divina Giue perchè quel, che è comune a tutti, zia. Il processo della nostra vita è già bo, che deserta una Provincia intera, sentenza sia per uscire, a noi è ancota addolora tutti, è veto, ma ciascun si incerto. Certo è solamente, che deve usciconsola, e dice : A io piango, non so re, o sentenzadi eterna vita, o sentenza lo fono a piangere, ne folo fon io lo di morte eterna. Felici quelli, a quali la fventurato; perciò io veggo, che la certezza della motte, ci scuote tutti, è ve- ri i Figliuoli d'Ignazio, fra tutti quelli, to, ma nessuno è si dolente, come sa-che qui siamo radunati in Chiesa, io suf-rebbe, se susse solo a dolersi : Ma il de-si quell' uno sventurato, a cui per i

la , a questa preparar ci dobbiemo per e a quello; perciò io dico in primo luoisfuggirla; quella è necessità di natura , go , che il decreto della seconda morte questa è elezione di volontà. E benchè e affai più terribile, e spaventoso del priquella sia certa, e questa incerta; l'in- mo. Ciascun sà, che ha a motire; e certezza nondimeno di questa a me rie- nessun sà, come egli stia con Dio, e come fia preparato alla morte : Nelcit Home , dice l'Ecclesiastico , utrum amore vel edio dignus fit; fed omnia in futu-Santi, vuole, che per far rornare al do rum (ervantur incerta, o. I. l'Uomo non sà, nè può fapere, fe egli fia in grazia dell' Altiffimo Iddio, ovvero in difgrarezza della morte, o l'incertezza della fa- zia, e tutte le cose dell'eternità ineerte fono a noi , fino alla morte . Incerta adunque è la mia falute ; incerta è la mia vita eterna; incerta tutta la mia eternità: e se bene io devo sperare nella mifericordia divina, la speranza nondimeno, è sola speranza, non è certezza. O urna i nomi di tutti gl' Isdraeliti per me reo dell' Anatema di Jerico, tremò tutto il Popolo attorno all' urna funedisfecero come acqua. O prodi vincitori de' Giganti , voi siete certi della ed or per la fotte particolare di un folo, meno si sente da ciascuno; e quel Nem- sabbricato dalla divina Sapienza. Qual . creto della morte seconda, non è uni- miei peccati toccar dovesse la sentenza di morte eterna, quale io farei allo- i del medefimo genere. Ma quando il para fra tutti i Figliuoli d'Ignazio, fra ragone, è paragone di disquiparanza. tanti Figliuoli della Chicía, quale sarei ? cioè, di tempo, e di eternità, di mor-Spero , che ciò non fia per arrivarmi : te temporale, e di morte eterna, la voma fe mi arrivasse, come può arrivar- stra regola non corre, o Filosofi; e in mi, che sarebbe di me, inselice fra tan- giusta bilancia più pesa un timore granti Beati ? e pure io Cristiano, io Sacer- de, che qualunque piccolo dolore . In dote, io Religioso, io vivo su questo pericolo della vita si truova quell'infer-Se, su questa possibile Ipotesi, io vivo, mo, se non si viene al ferro, e al suodubbioso, incerto, e timido della mia co. Il dolore del ferro, e del fuoco preeternità . Qual certezza di morte , può fentaneo è certo , il timore della morte compararfi alla pena di questa incertez- è incerto; e pure al certo dolore preza? Si affligge chi penía, che deve mo- vale l'incerto timore: e si elegge il cerrire, come mnojono gli altri pet (en-tenza comune a tutti i Figliuoli degli fto che l'incetto timor della morte: fodibatte, e torce quel reo, che morir genere da quel certo dolore : ed è medeve per sentenza particolare della Giu- glio foffrire un genere di male minore, stizia umana! Si tema adunque alla cer- che correr pericolo di un genere di matezza di dover morire, ma si tema, e le molto maggiore. Questo caso succefi geli all' incertezza di poter perire in de tutto giorno fra noi . Ma per inteneterno : Et in camo , & freno , come det nieglio la verità, che essodice a nodiffe David, mavillas corum conftringe: ftro proposito, spiegamolo in un caso di 21. 9. e colla briglia, e colla fune, fi Sacra Scrittura. Allorchè Sufanna, intenga a freno la scottetta nostra umani- clita Donna di tutta l'Antichità, trovarà.

gizzo in questo Problema, perchè scam- famia, se non si arrendeva alle infanie bio i termini , e non mi accorgo , che delle loro voglie: Ingemuit , C'ait : Sunt paragonando il certo coll'incerto, con- mihi undique angustie. Dan. 13.22, pianfondo quel, che duole, con quel, che fe, e diste: Oime, in quali angustie io atterrifee. La morte temporale è certa, mi trovo! Si enim hoc egero, mors mihi incerta è la morte eterna: quella addo- erit : Si autem non egero, non effugiams lora . questa atterrisce : Come adunque manus vestras, ibi. Se pecco, da Dio sasi dice , che sia più penosa l'incerrezza rò condannata ; e se non pecco , sarò della morte eterna, che la certezza del- condannata da voi, che Giudici fiete in la morte temporale; e si confonde il ti- Isdraele; e perciò, che risolvi, o Susanmore col dolore ? certo effendo , che na ? Melius , melius est mihi incidere in più si duole , chi è certo di dover per- manus vestras, quam peccare in consvettu dere un occhio, che chi teme di perder- Domini . ibid. 23. è meglio, ed o quangli turti due . Bene , io paralogizzo , io to è meglio ricevere da voi la morte , scambio; ma in questo istesso Paralogif- che offendere Iddio . O Susanna, che mo , che altro non è , che un Paradof- è quel , che tu rifolvi ? la morte , alla fo, confifte il forte di questo Problema, quale ti condannano questi due Giudi-E' più penola fenza fallo la certezza di ci, è imminente, e certa: la morte, che perdere un occhio, che la certezza di temi da Dio, è lontana, e incerta; perperdergli ambedue; è piu penosa la cer- chè, dopo il peccato, potrai colla peni-tezza di perdere una parte sola, che l' tenza placare il divino Tribunale. Coincertezza di perdere tutto infieme il fuo si diciam noi : ma non così dice lo Spi-Patrimonio; perche quella è penadi do- rito Santo, che in quelta Scrittura defilore, e questa è pena di timore, che nisce, e insegna, che: Melius; melius: mina bene , quando il paragone è para- mettere in pericolo tutto l'eterno; e per gone di equiparanza, cioè di due cose conseguenza il pericolo della salute eter-Lex. del P. Zucconi Tom. V.

Uontini : ma , o quanto si affligge , si lo, perchè l'incerto timore è in diverso vali fra que' due Vecchi nefandi , che Oul (ento chi dice , che io paralo- tentandola le minacciavano morte, e inna.

na, in ie, è più penoso, che la certez-| ranì, degli Ebreì, degli Idolatri, degli la , che la speranza di qualunque Bene la dannazione . Se poi il conto , e la sta rivelazione sopra tutti i Figliuoli di lute ; perchè ivi si tratta di tempo , e Adamo, e diffe: Multi funt vocati, pau- qui fi tratta di eternità; e al timor dell' si verò elelli: Molti fon quelli, che son eternità, qual dolore è comparabile in chiamati, e possono falvarsi: ma pochi questa vita? fon quelli, che si falveranno; e perciò in confeguenza, molti moltiffimi fon de avvenga, che tutte l'altre Sette fiaeuelli , che anderan perduti in eterno . Questa è la rivelazione infallibile, e sopra questo stato di cose, è il nostro Pro- curei, e degli Arei entrin' in ogni altra blema. I facri Maestri, per far bene in- Setra, e tanto s'infinui, che nè pur la tendere questa rivelazione, cioè, questi Cristianità Cattolica vada toralmente esenpochi, e questi molti; dicono in primo te da ella? ma l'altredi Eretici, di Sciflnogo, che se il conto si sa sopra tutti matici, e di tutti gli Eterodossi, sianoi Viventi della Terra, di cento, ne pur tutte si fermentate di essa, che presso di se ne salva un solo; perchè i Fedeli di loro, la Religione altro non è, che un Cristo, che soli posson salvarsi, sono si mantello da servirsene solo in Magistrapochi, che nè pur uno di essi può con-trapporsi alle innumerabili centinaja de ne, che esclude immortalità di Anuna. gli Arci , degli Epicurei , de' Maomet- e Governo divino , tanto s' infinui uni-

za della morte temporale; in quella gui- Eretici , e Scilmatici , de' quali è certa eterno, è affai più dilettevole del godi- questione solo si fa sopra i Figlinoli delmento di qualunque Bene temporale la Chiesa, quali noi siamo; i Padri Troppo si dice, quando si dice cosa Santi, e i Dottori, non sono in un sol eterna e quando fi dice male eterno, parere. Alcuni dicono, che il numero per verità non si dice cosa di poco mo- de Cattolici, che si salvano, di due termento, e perciò mi fia permello di tri- zi almeno è minore del numero di queltare un poco meglio fu i panni nostri li , che si dannano ; altri più compasmedelimi un punto si fatto. Se compa- fionevoli dicono, che il numero degli riffe un' Angelo dal Cielo, e rivelaffe, Eletti è maggiore del numero de Presciche di quanti siamo dentro le mura di ti . Noi per non dir nè troppo, nè po-Firenze, un solo deve perire in eterno, co, mettiamei nella sentenza di mezzo, ci consoleremmo tutti per una parte : e diciamo , come par, che dicesse Gesù ma per l'altra ciascuno di se temereb- in San Matteo, e in San Luca, quanbe , ne potrebbe far di non dir talvolta do diffe : Erunt due in agre : unus affudentro di se : Mi voglio guardare , per- metur , & alius relinquetur : 17. 35. di chè io posso esser quell' uno infelice, ti- due , uno eletto , e un prescito ; un serbato dall' Angelo. Ma se l' Angelo ri- salvo, e un dannato, come avvenne a i velasse, che non un solo, ma due mila due Ladroni nella crocefissione di Crifono in Firenze, che anderanno all'In-fto, che divifero per mezzo il frutto ferno; e fe l' Angelo dicesse, non due della Redenzione umana. Posto ciò, mila folamente, ma dieci, e dodici mi- dove ci troviamo, Signori miei? Ioper la, anderan perduri in eterno: che direm-mo allora, Signori miei, che diremmo; pallo amaro, dico, e confesso, che e come i políi tremetebbero a tutti; nè temo la morte : e quello timore è una la (peranza, che tutti dobbiamo avere ), terribil pena data al peccato comune di basterebbe a levarci il tremore è O Diot tutti ; ma più della morte temo l'Infe-fe noi crediamo . L' Angelo non viene, no : perche l'Inferno è una pena senza ne è mai venuto in pubblico a sarci ta: sallo maggiore , stabilita a i peccati di le rivelazione. Ma Gesù Cristo, Veri- ciascuno; e perciò riducendo tutto ad tà infallibile, nel suo infallibile Evange- uno, dico, che per quanto penosa sia lio , non una , ma due volte, cioè nel la certezza della morte , incomparabilcapo 20, e 22, di San Matteo, sece que mente più penosa è l'incertezza della sa-

> Per ultimo dimando , perchè, e onno Sette particolari di Popoli , di Nazioni, e di Regni; e le Serte degli Epi

verfamente a tutti , che se non si stà peranza, ma arrivi ancor ad ester poco attenti, fi corre pericolo, che a poco a men, che certezza di falute eterna, E poco ne' rilaffari, diventi al fine ereperciò iolo, a confolazione di tutti, lo
denza ? Cialcun dica in ciò, quel che propolito quello Problema i ne mi avanvuole, ma il certo fi è, che il penfie:
to dell'eternità pefa tanto ad un' uno, za de 'Santi , e de' lumi eterni non mi
che effo, shatturo il penfiere della more (foltenefie. San Pietro nella fina feconte . si alleggierilce in modo, che non è da Epistola circolare, adopra una frase più pena, è stimolo a più godere della fassai notabile, e dice : Fratelli , Sorelvita: ed è flimolo tale, che con eflogli le, attendere con tutto lo fludio all' Epicurei, e gli Atei, ianno a fe, e ad Orazione, all'oftervanza, all'opere pro-altri fan la Parenefi univertale, e dico-prie della noftra Fede ; e perchè anta no: Coronemia nos rofis antequam mar premuta, o Santo Apoflolo? Non per e perciò facciam presto a godere ; e sicura la vostra elezione , e salute : quanto è più stretta la vita, tanto più Quaproprer fratres, magis satatie, nt ampio sa il godimento. Questa è la per bona opera, certam vestram vesta un per bona opera, certam vestram vesta della per bona opera, certam vestram vestram vesta della per bona opera, certam vestram ragione, per cui l'Ateismo, e l'Epicu-ressimo entra per tutto, e tanto si ditat-no ogni religione, e setta. Ma gli Epi-te satemo sempre incerti signate d'excurei, e gli Atei non han trovato colle plicite; cioè coll'intelletto; ma iminfane loro opinioni il modo di alleggie plicitè, & exercitè, la vostra salute e-rire il pensiero della morte, e dell'eter- terna, in se sarà sicurissima, e sull' nità. Essi coll' infanie loro, rendono esercizio istesso del vostro operare becerto quel, che è incerto; ed ellendo ne, farà tanto certa, quanto è cerincerta la falute di tutti, pet non foffiri to di non andare alla finifira, quanquefta penola incertezza, più che certa do fi và alla defira ; nè alla defira
rendono la loro perdizione, Si beva l' và, chi cammina fempre alla finifira, amaro dell'incertezza : Et de forti egre- verso l'Inferno . Non è pet tanto inuditur dulcedo . Jud. 14. 14 e dall' ama- tile stabilire , che l'incertezza della sato nscirà il dolce. La certezza della lute eterna è di maggior peso, e conmorte non diventa incertezza col pen- fidetazione, che la certezza della morfare a motire; si faccia pur quel, che te temporale; e che perciò pensar si si vuole, che certo sarà sempre, che si deve alla salute eterna, di cui siamo deve morire. Ma l'incertezza della fa-lute col pensiere di nostra Fede, puo za medesima, di non perire per semranto addolcirsi , che non solo diventi pre .



# PROBLEMA

Beatius est magis dare, quam accipere. Act. Apost. cap.20. num. 35.

Che fia meglio, dar del fuo ad altri, o da altri ricever l'altrui?



nife in pensiero il dubitare, ciamo .

dum. O ad dandum collecta : Se voiere Fratello : ma se all'incontro il ruo Fracevere: Beatins est magis dare, quam ac- pronti a fatgli, che a ticevergh ; Nec cipere . Non timane adunque luogo da fit manus tua porretta ad accipiendum . dubitare, che sia meglio, ester liberale & ad dandum sollecta : ed ecco il con-del proprio, o ingordo dell'altrui. Le tradittorio manifesto del nostro giudizio, parole dello Spirito Santo sono defini- col giudizio Divino. Ma chi in tal comzioni incontrastabili; ma perche lo Spi- tradittotio ha ragione, Signori miei ? Chi fegnamenti, e precetti rende la ragione; to negativo di non fare ingiurie, e del perciò a me per indagat la ragione, sia precetto affermativo di riceverle in pa-permesso elaminare il dibbro, e in Pro-blema vedere, se all'Union meglio ila Ma le ragioni sopta il consiglio di fare, effer liberale, che tenace, e ingordo 3 o ricever benefizi, e grazie, fono mol-Non farà inutile la Questione, se cre- re : e la prima è, che l' Uomo non è

On fa mai, per quel che der vorremo quelle verirà, che c'in-io credo, veruno, a cui ve- fegnano le divine Scritture; e incomin-

se meglio sia, avere la ma parta e pronta a rice vete l'altrui, e servata e stret le Dottvine della nostra Sagratissima Feta a dare del suo ; ovvero all' opposto de , è necessario confessare , che i noaperta e pronta a dare del suo, e serra-stri cervelli, poco, o nulla accordano sa e stretta a ricever l'altrui. Non cre-colla Sapienza divina. Se si propone, che do, dico, che un tal dubbio cadesse mai peggio sia, fate, o ricevere torni, e inin pensiere a veruno; perchè una mano si liberale, commemente è creditta ma-no troppo sitrana, o poco confacevole ima sola. Se poi si propone, che me-no troppo sitrana, con consocretto de ma sola. Se poi si propone, che meall'Economia umana. E che rimarrebbe glio fia, fare, o ricever benefizi, e doa noi, dice la nostra Economia, se true ni i il nostro cervello nostro fisponde : to il nostro fasse aperto, ce desposa alle Meglio, meglio è riceverne cento, che sichieste altrui? Presto vuota, ed clausta farne un solo . Così giudica il nostro sarebbe una mano sì fatta. Così discorre cervello: ma non così insegna la Sapienla nostra Economia; ma non discorre za eterna: Ne contristes Fratrem tuum: bene: L'Ecclesiastico con altro lume di Lev. 20. 14. Guardat dal contristare ance: Non sir manus porresta ad accipien- cor di una paroda, o di un gesto il uno spere la vera Economia, non siate ri-ltello si contrista, e percuote, guardati trosi a dare il vostro, e pronti a rice- da ogoi risentimento; e percosso alla divere l'alcuni e San Paolo citando il stra: Prebe illi & diterans: Matth. ... detto di Gesu Crifto, dice : Siate più 39. Lafcia, che ti percuota ancora alfa pronti a dare, che a ricevere ; perche finistra. Se poi si tratta di fare, o di ri-è meglio dare ad altri, che da altri ri- cevere benefizi, o donaivi, siate più rito Santo definisce, insegna, e co- dice meglio : il nostro cervello, o la manda, ne delle sue definizioni, in- Sapienza divina ? La ragione del precetun' Animale vile, e rapace, quali fo- male i fatti fuoi. E'valida, è forte queno le Bestie salvatiche, che stan sem- sta ragione; e questa è la ragione prinpre fu'l predare, rapire, e divora- cipale, per cui a prudenza si riduce la re; l'Uomo di sua natura è Anima- renacità, e sorse ancora l'avarizia. Ma le generolo , nobile , coronato Gloria chi così dice, intende poco quel , che d' honore: Pi. 86. di onore, e di gloria. Se per tanto un Uom d'onore, più che all'utile dell'intereffe, mira allo (plendor dell'onesto; chi non vede quanto meglio fia, effer liberale, e generolo in dar del fuo, più tofto, cherapace, e ingordo In ricevere, e bramare l'altrui? Le nature l'egna, non parla a un folo. Se ad un più nobili fono ancora le più profuse in far bene a tutti . La natura univerfale , che è Madre di tutti , stà sempre in la- te, non ti tisentire , ma lasciati percuovoro, in germogliare, e diffondere in Terra , nell' Aria , e nell' Acqua i nuovi fuoi parti , e lavori ; e con effi provvedere a i bilogni, e alle delizie di tutti i Viventi. I Cieli, il Sole, le Stelle non restano mai di girare attorno, e compartire a tutti e luce, e influenze, e Scrittura, non parla a quefto, o a quelgiorno; e colle loro benefiche qualità pe- lo in particolare, parla a tutti in comunetrare fin nelle profonde viscere della Terra, e de' Monti, a far la generazio- tire, ma perdona al Percussore; al Perne de metalli, delle gemme, e di tutte cuffore dice ancora : Non percuotere, le nostre ricchezze; e la Natura divina le non vuoi esser punito; ma se offeso quando fu mai, che di lei dir non fi do- lei da quello, che vuoi percuotere, pergi , altro mai non fece , che verfar fo le agli offenfori: e fe noi intendiamo un pra di noi l'Oceano immenfo de' fuoi Be- tal modo di comandare, esso vuol dire: ni, delle sue Grazie, e del suo Cuore ; O Figliuoli degli Uomini, fate a perdoe folo l'Uomo coronato di gloria, e fat- natvi insieme: perchè se vendicar vivorà quello, che tiene la mano sempre fesi da voi vendicar si vorranno di voi. aperta folamente a ricevere, a raccorre, e ad accumulare? Economia uma- ta, averà contro di se cento vendicatina, i tuoi dettami non fono totalmente dettami di nobiltà generosa.

Tutto bene: qui dice l'Economia nostrale. La Natura, i Cieli, e Dio, pol- Ismaele se la prenderà con tutti, e tutfon dar quel, che vogliono, perchè co'l ti se la prenderan con lui : Ismaedare, non mai han menoda dare; ma se le è un solo, e rutti gli altri son mol-noi diam sempre, e a tutti, che ci ri- ti ; e perciò sarete a sbranarvi insieme, marra dipoi ? Le ricchezze, e l'abbon- come Fiere falvatiche. Quanto meglio danza non ci nascono in Casa . In Ca- lè pertanto, che ciascun perdoni all' alla ci nasce la scarsezza, e la penuria; tro, a finchè tutti riposiate in pace! Si onde se abbiamo sempre le mani aperte dolga di questo Precetto la nostra Umaa dare, presto, e ratro timarremo col· nità, se può dolersi del suo bene. O le mana vuote agli altrui, e a' nostri bi- Sapienza divina, quanto più di noi ne sogni; e quale Economia è questa? filo- sapere ! Dopo il Precetto, tale appunto sofa bene, chi chiede; ma chi dà, biso- è il Configlio di far comune a tutti,

Lex. del P. Zucconi Tom. V.

vuol dire la dottrina de Santi, quando dice , che è meglio effer liberale , che tenace; e qui conviene offervare quel, che non sò, se abbiamo offervato giammai nella divina Scrittura; ed è, che la divina Scrittura quando comanda, o infoloparlatie, quando per cagion d'elempio dice: Se tu sei percosso da una partere dall'altra; fe ciò, dico, diceffe a un folo, o a duc, o a mille folamente, io quali quali compatirei que pochi, se repugnaffero a tal Precetto, e diceffero : Perchè a noi comando sì rigido, e non ad aktri? Ma la divina Sapienza nella fita ne ; e se dice al Percosso: Non ri risenvesse: Dispersit, dedit pauperibus? Pfalm. dona a lui, e abbraccialo; così coman-111, 9. le dal principio, fino al di d'og- da la Scrittuta divina a tutti gli offeli . to a fomiglianza dell' Altiffimo Iddio, fa- lere di chi vi offefe, gli altri ancora ofe ciascuno di voi per fare una vendetvi, e vi arriverà quel, che su predetto d' Ilmacle: Manus ejus contra omnes, & manus omnium contra eum . Gen. 16. 22, gna, che meglio conteggi , per non far quel che è suo proprio : perchè quando

cialcuno abbracciasse un tal consiglio di Ini , quando noi tertamo ogni cosa , o far comune a tutti, quel che è suo proptio, egli darabbe del suo ad altri, è vero, ma gli altri tutti darebbero a lui del loro ; e , o quanto meglio di quel che flia, flarebbe cialcuno! Iddio non volle, che la Tribu Sacerdotale di Levi nella divisione della Terra promessa, avesse come le altre la lua parte in Isdraele; ma obbligò tutte le altre dodici Tribù d' Isdraele, a dare la decima, e le primizie alla Tribù Levitica, in modo, che quella Tribù, che nulla poffedeva in proprio , avelle dodici parti : e fenza nulla avere fusfe la più abbondante, e meglio provveduta di tutte; perche, se l'altre avevano la lor parte solamente, quella sola ne aveva dodici . Ciascun dice , fn 'l nostro Problema : Se io dò del mio ad altri, nulla a me rimane; ed io rifpondo : Se voi date ad altri , fecondo il configlio Evangelico a tutti comune, gli altri tutti daranno a voi ; e che è meglio , avere il fuo poco, o avere il molro altrui? O quanto è profonda la Sapienza divina ! Ella vuole; che tutti siano profusi ad altri , ed a qual fine ? Affinche ciascun flia meglio di quel che stà, e ogn' un dicendo al fuo proffimo: Fratello, il mio non è mio , ma è tutto vostro ; il proffimo rifponda: Fratello, il nostro, non è nostro, ma è tutto tuo; e così dicendofi scambievolmente, tutti i beni creati si riducano a beni comuni ; e il Mondo torni a quell' aurea uguaglianza del Secolo d'Oro, e dell' Innocenza . quando tutto era di tutti i e povertà non v'era, fol perchè non v'erano ricchezze particolari ; nè il Mio, il Tuo, cagione di tante brighe, e discordie tra Fratelli , era ancora introdotto : e perda la decisione data da S. Paolo al nofiro Problema, che è meglio dare, che e all'avarizia!

le altre ricchezze, allora fian noftri be re , e dalla natura , e dalla fortuna ri-

ferrata nelle nostre casse, o iegnata col nostro nome ; e quanto meno ad altri fono esposte, tanto più nostro tesoro le reputiamo. Ma o nostro errore! La definizione, cioè, la natura del bene, ricevuta da tutte le Scuole, è che effo fia tutto di sè comunicativo ad altri : Bonum eft diffustum fui: le pertanto, ogni cola è cultodita da noi , e tanto ferrata, che nè pur l' occhio altrui possa penetrarvi giammai , 6 muti pure appellazione a tutto l'avere, a tuttelericchezze ; nè dagli stretti illiberali Padroni si dica mai con quel Ricco dell' Evangelio: Habeo multa bona: Luc. 12. 20. Io posseggo molti beni : non si dica tanto : ignorantemente così; ma dicafi, e da tutti : Io ho, lo polleggo molta robba . ma non molti beni : perchè quel bene , che io solo a me riferbo, e sotto molte ferrature custodisco, non è più bene, è robba folo, è imbarazzo; perchè il bene è quello folo, che di se ad altri fa parte: Bonum eft diffusionm (ui. I beni non son più beni ? che fottigliezze son queste ? le i beni nostri non son beni, che saranno adunque? Oh! che faranno? Saranno nudrimento di superbia, somite di libidine , esca di avarizia ; faran finalmente come dice l' Ecclecaste : Divitie confervata in malum Domini fui : 10. 12. Ricchezze rifervate in perdizione del lor Padrone: e chi può dir buone a quelle ricchezze, che o fono inutili agli avari, o sono dannose a prodighi, e a tutti sono pericolose ? Il buono uso è quello , clie buone, e ottime le rende; e perciò l' Apostolo non dice, che è meglio spenderle , o spregarle ; ma che è meglio darle , cioè , distribuitle all'urgenciò, o quanto è vera, quanto è profon- ze, all'iftanze, e a i bifogni altrui: Allora effe faran belle , allora faran buone, e ottime, quando come Fiumi corricevere; cioè, che incomparabilmente reranno a benefizio comune: Allora i è meglio esfer più propenso alla gene- ricchi potran vedere, e visitare i lor rosità, alla liberalità, che all'ingordigia, Campi, le loro Colline; i loro Poderi. e dir loto: Se voi, o miei Poderi, non Ma se questa prima ragione è sonda- date a me, io non potrò date ad altri: ta nel vantaggio universale di tutti , la dasemi adunque abbondantemente , affeconda ragione è fondara nella natura finchè io possa fare abbondanza in Ciristessa del bene . Noi crediamo , che l'ità , e dalla Città fare sparire tante miargenro, e l'oro, e le gemme, e tutte ferie. O ricchi Beati, se così sapelle di-

ceve-

voftro.

La terza ragione di così sentire, è sondara nella natura del dare, e del ricevere i chi da, crede di perdere quel, che dà, e chi riceve, crede di guadagnare quel, che riceve. Così da tutti comunemente fi crede, e perciò la definizione di S. Paolo: Melius est dare , quam accipere , hà poco corío nel Mondo. Ma io, al Mondo dimando, fe ne' contratti, nel commercio, e ne' traffichi, fia meglio reftar sempre creditore, o sempre rimaner debitore? Se ciaícuno, come io mi períuado , verrebbe in ogni occasione , e incontro rimanere creditore più tofto, che debitore : come dubitar fi può . se meglio fia dare, o ricevere; mentre il dare, e far bene, è lo stesso, che farsi creditore di ogn'un', che riceve quel, che gli è dato : e il ricevere è lo steffo , che rimaner debitore di tutto quel che riceve? E se i debiti di gratitudine, e di corrispondenza presso gli animi gentili , non fon men gravofi, che i debiti di giuffizia; chi non vede, che il tirar fempre a ricevere da ogn'uno, è lo stesso, che sempre più caticarfi di debiti immenfi ; il dare , efar bene a tutti, altro non è, che far credito, e aver rutti obbligati? Non è per tanto . non è perdere quel, che ad altri si dà: anzi è impiegarlo in modo, che perir non possa, e frutti più di cento per uno: Esfendo che aver tanti crediti di gratitudine, di corrispondenza, è assai più, che aver qualunque gran Teforo nascolto; e , o quanto , o quanto ricco farebbe quel ricco, che passeggiando per la Città non altri incontrar porelle, che persone obbligate, e dire : Fra i miei giorni, giorno non fu , che io non facessi bene a qualchuno. Questo sì , questo veramente è effet ricco : trovar ne'suoi conti tanti crediti, quanti fono i giorni dell'anno: lo cerramente per questo titolo folo, ho invidia a quelli, che hanno facoltà, e beni da poterfi obbligare chi che sia nel Mondo.

Ma per non parlar sempre più da Filosofo profano, che Evangelico, io invidio quelli, che possono beneficare ogn'

cevere ciò, che ricevete, folo per foc- che fanno beneficare, e beneficando . correre a tutti i bifogni del proffimo non hanno jattanza, ne cercano d'avon debitori (plendidi, e nobili; ma mirano íolo a foccorrere i bilognofi, e a follevare i Poveri. A questi invidio, e a questi dico con David : Jucundus home, qui miseretur , & commodat : disponet sermones suos in tadicio : Pi. 114. S. Ricchi. facoltofi, se goder volete delle vostre ricchezze, ed effere allegri; pietofe, compassionevoli siano le ricchezze yofire: fate, che in effe rutti i Poveri rrovino i lor poderi , il loro stato , e refugio; perchè così non solo le afficurarete per voi, e per li vostri eredi, ma voi così dispensandole sarete più ricchi, che fe da altri riceveste in dono scettri , e corone. Nell' Ecclefiastico si legge, che trova Teforo occulto, ma grande, chi trova un vero amico nel Mondo: Amicus fidelis , protettio fortis; qui invenit illum, invenit The aurum. 6. 14. Voi per tanto, o ricchi, fiete quelli, che a ogni passo, e in Città, e in Villa, trovar potete quel, che trovar non posso io, cioè ranti Tesori occulti, quanti sono i Poveri , che incontrate . Questi son quelli amici , che nell' Ecclefiaftico accenna lo Spirito Santo ; perchè questi fon quelli, che mancar non possono alla fede della loro amicizia ; e fe effi allor che vi veggono, dicellero mai quel, che pur dicono sempre, a chi usa loro pietà: Questo è un Ricco, che è nostro amico; anzi questo é un Ricco, che è nostro Padre ; non l' incontriamo mai, che egli non ci vegga volontieri, che non abbia di noi compassione, e non ci laíci fempre qualche cofa in mano; Iddio lo protegga: Iddio lo profperi : Iddio lo benedica . Beati voi . o. Ricchi, se così di voi sare parlare i Poveri ; perchè queste voci , che poco si confiderano nel Mondo, sono una protezione si potente davanti a tutti i tribunali, che la fortuna non può non arrendersi , sentendo , che i suoi dani sono sì bene impiegati ; la natura non può repugnare, sentendo, che i suoi beni fono refi beni comuni (econdo l'intenzione, che essa ha nel dispensar!i; e Iddio, ciò vedendo, che dice, Signori miei, che dice? Già altre volte si è paruno : ma fingolarmente invidio quelli , lato di quello punto : ma qui mi fia

permesso di aggiungere due cose , che preddet ei: 19.17. Chi di a Poveri, presta non furono accennate giammai; e la pri-ma è, che nel Mondo quasi in Teatro, beralissimo Padrone di tutto, o che belfoiccano tutti gli Attributi Divini; mafra la, o che vantaggiofa ufura è questa? Si tutti la beneficenza, e la mifericordia è dà a Poveri, e il Mondo crede, che quella, che sopra tutti tesulge, e porta perduto sia ciò, che ad essi si da. Ma ò il vanto; così infegna David nel Salmo | quanto il Mondo s'inganna! le ricchez-144. 9. Suavis oft Dominus univerfis; & ze , i benidi fortuna , come ogn'un sa. mijerationes ejus super omnia opera ejus, turti sono di lot natura volubili, e come Oc. Posto cio; saccian pute i sacoltosi, l'onde del mare, ora a questo, oraquell' quanto possono: fabbrichin Palazzi, al altro lido, si versano; chi a Dio gli da zino Torri, fondino Città, e Regni; con usura, cioè, chi dà a .i Poveri : in ma non specino mai di sar opera più bel-la, e che tanto all'operar divino si assi-ma gli augumenta, e multiplica: Date, migli . quanto allot . che essi stendono & dabitur vobis : mensuram bonam . & la mano a sollevare un Poveto, o a consertam, O supereffluentem dabunt in si-consolate un assisto. In questo solo, num vestrum: Luc. 6.38. Bell'usura: dar possono essi imitare Iddio , in questo uno , e ricever cento : e più non aver emulare la divina Misericordia , e col- timore , nè di sutti , nè d'infortuni. In pir tanto nel genio dell' Altiffimo, che fecondo luogo, noi preghiamo Iddio, or egli nell'Ecclesiastico promette, e dice; per questo, or per quell'altro bilogno : 3 che per la misericordia usata a Poveri, i e spesse volte dimandiamo grazie straorbeni di fortuna, per se medelimi transi- dinarie, e miracoli: Iddio non cella mai torj , e caduchi , faranno fopra fonda- di far bene a noi ; e qual giorno v' è . menti inconcusti stabiliti : Edificare fa qual'ora, che sopra di noi non versi imranno le cafe degli Elemofinieri ; e fe mentità di grazie , e favori , fe fempre in Cielo si cantano sempre lodi da Beati trovar ci sa in natura e provisione, e manalla misericordia divina ; dalla Chiefa tenimento , e delizie : Et Solem suum de Santi in Terta saran sentre risetite, oriri sacit super bonos, & malos; & pluit ed eslatate l'Elemosine de Ricchi, di sper justos, & injustos: Matth. 5.45, Ma stribuite a Poveti : Ideò stabilita sum sta tante grazie, c he incessantemente. bona illius in Domino; & Eleemofynas il- piovono fopta di noi; chi penfa corriflius enunciabit omnis Ecclefia Santtorum: pondere a sì gran benefattore ? I benefi-31.11. Per verità questo è un poeo più, 2j, che Ideio ci fa, son tutti suoi crediche restar memorabile a Posteri, per son-l ti ; e di essi un giorno a ciascun di noi tuosità di sabbriche, o per ampiezza di dità : Redde vationem : Luc. 16.2. Renttato.

segna così : Fæneratur Domono, qui mor timaner ancor cteditore di Gloria, e di sectur Pauperis; O vicissimalimen suam rimaner ancor cteditore di Gloria, e di Re-

di conto di tutto quel , che io ti hò La feconda cofa affai più confiderabile dato, e moftra quel, che a me ru hai della prima è, che Iddio è si impegnato restituito. Difficil conto ; e chi potrà per i Poveri, che scrive a suo conto mai pareggiare queste innumerabili parquel, che a Poveri fi da, e il dare a Po- tite con Dio ? Ma o quanto è facile a veri, è lo stesso, che dare a usura: l'u- chi sà trafficare con Dio ad usura ! Idhara, come ogn'un sà, è cofa ediolissi- dio, come altre volte abbiam detto. si ma a Dio, che nel Deuteronomio fece è dichiarato, che a lui si dà quel, che la legge, e disse: Non faneraberis Fra- si dà a i Poveri; e di ciò s'è dichiarato tri tuo ad ufuram: 23.19. e pure egli è con tanta espressione , che de'suoi crequello, she prende ad usura ogni cosa, diti scotdato, si costituisce debitore an-che si dà a Poveti, e di questa usura cot di un piccolo soccorso di acquastredfommamente si compiace. Non son so i da, data in tistoro ad un Povero: Qui-che introduco questo nuovo interesse nel camque porum dederit uni ex minimi illi: Mondo, è il Re Salomone che ne Pro-calicem aque frigide: Amen dito vobis; verbj, non fenza lo Spirito di Dio , in- non perdet mercedem fuam. Matth. 10. 42,

Regno', per un forso di acqua, dato ad i poveri; e perche? Perchà, come prima un povero? Per verità questa è un usura, di Daniele, detto aveva l'Ecclessitico: che non aktrove si trova, che nel ban. Sister apua extinguis intense; come l'acqua co de'poveri. Ma questo è poco: noi in spegne il suoco; così l'elemosina resistit terzo luogo siamo debitori per li pecca- percatii: 3, 33, così l' elemosina sbatte, ti, che abbiamo commessi; questo è il erade i peccati. Così dicono queste du e conto principale, che tutti render dob- Scritture, e lo Spirito Santo in effe. Pabiamo un giorno : e chi non trema fo- gare immensi , e innumerabili debiti , lamente a peníare di avere a render con- con pochi foldi di elemofina ? O bella, to, e minutifimo conto di tutti i pen- o vantaggiofa, o incomparabile ufura, fieri, di tutte le parole, di tutte l'ope- dar si poco, e tanto guadagnare. Conre della sua vita a un Giudice, che al- eludiamo per tanto, che se l'esser liberale lora , lasciato il soglio della Misericor- del proprio è nobiltà , e generosità deldia, sederà nel solo Trono della Giu-le nature più sollevare, e sublimi ; se stizia ? O poverelli di Cristo, a juraceci voi davanti a si sormidabil Trono . Ma è natura, e proprietà dell' sitesso beche potranno i poveri in tal passo : che ne ; se il dare a poveri , e bisognosi, potranno i poveri ? Potranno assai più è una specie di santa usura con Dio , di quel, che da noi fi crede. Tremava per riportar da lui la condonazione de' Nabucdonosor alla minaccia di dover ca-propri debiti, il perdono de' peccati comder dal Soglio, e come Bestia andare ad mesti, e prosperità temporali, e il regno aditare tra le Selve. Daniele, che fatta eterno ; poffiamo, per decisione del Pro-gli aveva la minaccia, gli diede antora blema, guudiere, e definire con S. Pati ii configlio, e diffe: Re di Babilonia, la Apostolo, che in luogo di attendere tu non hai poco peccato: Idalio vuol a tante in duffine e fatiche per augumen-riciotorere da tet i luoi creditia: nel 11 moi tare l'entrate e meglio, e di o quan-Imperio basta a sidare tali, e tante par-tite: ma senti: Elecmos pris redime pec-attendere un poco più all' Opere di Micata tua , & iniquitates mifericordiis pau- fericordia , e di Carità con tutti : Beaperum: Dan. 4.24. Ricompra, cioè compen- tius, beatius est magis dare, quam accipela i tuoi peccati con far molte elemofine a le.

### PROBLE MAXII.

Sic Deus dilexit mundum , ut Filium suum unigenitum daret . Jo. cap. 3. n. 16.

Qual fia l' opera maggiore, la Creazione, ovvero la Redenzione del Mondo?



Arlando Gesu a Niccodemo, tra; ma ciò credendo tu non finifei an-Uomo primario tra' Farifei, cora d' intendere, perché io fia venuto e per formario in quel gran in abito, come tu vedi, di povero; e Discepolo, che riusei nella perciò io ti dico: se vuoi sapere, quan-Fede Criftiana, a lui diffe: to tu fei amato da Dio, fiffa gli occhi Niccodemo, tu mosso dall' in me i mira il mio umile conversare fra

opete, che io fò, già credi, che io sia gli Uomini, e poscia esclama: E che di stato mandato da Dio mio Padte in Terpiù far poteva Iddio per nostro amore, che

che mandate il suo unigenito Figliuolo ze, di bellezze, e di beni spargesa prender Carne mortale, e a viver fra fe : ammiravano la Magnificenza , a noi, per nostra salute., e per redenzio- cui e Mari, e Monti, e Provincie, e in lui, fatt' Uomo, l'Amor di Dio ver-to di noi fece quanto far poreva l'Onni-potente Amore; e chi dell'Amore vuol laudarent fimal aftra matuina, O' jubi-

negarsi . che dove entra l' Amore , ce- sublimitas , & profundum : ad Ephel. 3. cer vuole tutte le pruove. Con tut- senza dubbio su l'opera della Creazione, di tutti i suoi immensi divini Attributi. & antiqua ne intueamini: 42, 18. Voi . Giob: Ubi eras, quando appendebam fun antiche, non vi ferinate più in elle ; e do un Mondo , un Mondo di ricchez- Con nuova ineffabile specie di creazio-

ne del Mondo ? Sie Deus dilexit mun- Regni , e Terra , e Cieli , di Teatro dum, ut Filium sum unigenitum daret. servissero: ammiravano l' Onniporenza, Così di se disse il benedetto Signore, e che col solo volere, tanto sacesse; e da queste sue parole ben s'intende, che attorno all'opera, che io sacevo, facedire cole grandi, cole immenie, cole in- larent omnes Filis Dei? Così diffe Iddio fallibili, dica : l' Unigenito di Dio per della fua Creazione ; e in verità per diamore degli Uomini si è satto Uomo re opera grande, che dir si può di più, mortale, lo, per non dar così presto tut- che dire un Mondo di stupori, di mato il vanto all' Amore, dimando se que raviglie, e di beni, creato a un cenno se opera di Amore, sia assolutamente l' solo dell' onnipotente volere e la dove opera massiore, che Iddio ha fatta per il Fislinol di Dio fatt' Uomo per grand' poera i didio ha fatte sempre opere di Sa- opera, che susse, non ebbe con tutto pienza, opere di Magnisicenza, opere ciò veruna apparenza di grande, e sece di Potenza infinita, per noi , e per ab- si poca comparía , che il Mondo appebracciarle tutte infieme : Iddio 5727, an- na fi accorfe , che nato fuffe Iddio in ni fono, di nulla creò il Mondo uni-verso. Qual' opera adunque è maggio-taron per aria : Gloria in altissimis Deo: re : il Mondo creato, o il Mondo re- Luc, 2. 14 con tutto ciò la glorla per dento; cioè, la Creazione del Mondo, allora rimale allo seuro in alcune poche o l'Incarnazione del Verbo : Il Proble- Cappanne di Pastori . Non pare pertanma non è poco curiofo; ma non farà to comparabile la Redenzione colla Creameno divoto a chi gulta di fapere quan-to fia amato da Dio; e inconinciamo. Mondo creato. Ma noi poco intendia-sito Deus dilexti mundam: Non può mo: Qua fit latitudo, & longitudo, & der non debba ogn' altra Potenza : pet- 18. Qual sia l'ampiezza, e la proson-che l'Amore in fine è quello, che vin- dità delle operazioni divine . Grande to ciò, confiesta si deve ancora, che descritta da Mosè à distes nel Genesi. il Mondo è una grand'Opera; e Iddio Ma Iddio, per Isja parlando del sururo Renel crearlo, sece, dirò coà, una spasa denuve, dice: Ne meminerisi priorim, Egli medesimo parlando di ciù, disse a che fin ora vedute avete le opere mie damenta terre, &c. Cun me laudarem perchè, o Signore è Perchè io son per simul astra matutina, & jubilarent omnes sare un opera nuova, e opera tale, che jumu airra matatuna, O partareut emme late un opeta nuova, e opeta tale, che Filii Dei 33. 7. Dove et tu e, e dove in paragone dei fal, piccole vi fembre-erano gii Uomini, quando io pet effi., tranno l'opete mie antiche: Ecce geo-prima che effi fuffero, creavo il Mon-facio nova j O mar orientar, striber-do; in Tetra ponevo i fondamenti dell' gnofetti est: ibi. Io facò novità nel Mon-Univerfo: e gii Afri primi. cioè , le do, e il Mondo lo faprà con fua en-prime Intelligenze l'igiuole del muo Spi-rita. rito, vedendo, dove nulla era, compa- lando dipoi Geremia, spiegando qual rir di repente tanta immensità di cole, debba effere questa gran novità di cole, ammiravano la Sapienza, che, creando e del futuro collo fille de'. Profeti paril Mondo, creasse un Mondo di mara-lando, come di cose passare, dice: Creaviglie; ammiravano la Bontà, che, crean- vit Dominus novum luper terram: 31.224

novità in Terra . Qual sarà quest'opera piccole : ora stà tutto in far piccole le nuova ; tante volte promessa , e colla cose grandi : una volta il nulla . fra le voce di tutti i Profeti tante volte de fue mani diventava universo: ora l'unicantata? eccola: Famina circumdabit vi verso, l'immenso, l'infinito, diventa porum: ib. Una Donna senz' Uomo, cioè, co men, che nulla; perchè fin ora Iduna Vergine concepirà, e partorirà un' dio ha operato fuori di se ad extra: ma Uomo. Un'Uomo adunque, e un Bam ora che fa? ora incomincia in fe ad opebino nato in una stalla, è l'opera, che rare almen terminative ad intra. Ora a può competere, e vincere tutte le mara- fe ipostaticamente unifce una nuova naglie antiche ? O Profeti, che cofa mai è que- tura; ora dopo tanti Secoli nel Mondo. fta, che voi dite ? Ma tant'è, Signori miei, apparisce un Uomo, che è Iddio: un Dio, tant'è; imperciocche per incominciare a che è Uomo, e un Uomo Iddio: Cui dire qualche cosa di quest'opera, quel- imelligimus adaptata esse secula, ut eximlo , di cui parlano i Profeti , è un Uo visibilibus visibilia fierem : ad Heb.11.15. mo, è veso; ma è un' Uomo nuovo, Per cui folo corfi fon tutti i Secoli passati: un' Uomo in'olito, un' Uomo affatto perchè folo in quest' opera, visibile a tut-straordinario, perchè è Uomo Iddio: è i i si è reso l'invisibile Iddio. Tale è l' Iddio fatt' Uomo: e Iddio fatt' Uomo, è Universo tutto creato con tanto strepiro, una tal novità, che vince lo stupore di davanti al piecolo Bambino di Betlemtutte l'opere antiche. Gran Cielo, gran-me, naro nell'ofcurità, e filenzio di una di Stelle, gran Monti, gran Fiumi, gran norturna Grotta: cioè, rale è il Mon-Mari, gran distesi di Tetra, d'Imperi, do creato davanti al nato suo Creatodi Monarchie, si viddero di repente com- re . parire ne'primi giotni della Creazione . Per molro che Iddio fatt'Uomo fia un Ma tra tante opere grandi , un Uomo opera infinitamente maggiore, che tutte Iddio non comparve allora: perchè que- il Mondo creato; il Problema nondimeno sta era un opera riserbata alla pienezza proposto rimane ancora indeciso, seconde tempi. Ciò, che di muovo compatido la fua parte principale; perche feb-va allora, non eccedeva la qualirà di Crea bene secondo le Scritture, e la Teolotura ; ciò , che di nuovo comparve di gia , è certo , che Gesù Redentore è l' poi, sopravanza la qual tà di tuito ciò, sopra maggiore, che mai abbia satta ld-che non è Iddio. Neum creavie Dumi, dio, colla quale in nessuna maniera può ms. Allora rutta la novità era ne' vasti competere l'opera di tutto il Mondo Campi del nulla, che germogliavan per creato eon tutto ciò è punto affai protutto : ora la novità è tutta nell'ampio, blematico, fe l' opera che fece Cristo nell'immenso, nell'infinito, nell'eterno Redentore, sia maggiore dell'opera, che Effer Divino, in cui germoglia la natura fece Iddio Creatore; cioè, fe la Redenumana. Allora il Mondo era ancor bam-bino, perchè allora non altro si faceva, ma prevalere alla Creazione del Mondo che l'apparecchio per la pienezza de'rem- istesso? Nel primo punto, l'opera compi i ma ora nella pienezza de'tempi , il peteva coll'opera , e il Mondo ture Mondo non è più fanciullo , perche già ro con Crifto Bambino i in questo seè atrivato quello : Propter quem facta condo punto , la Creazione compefunt tempora: Per il quale, come dice te colla Redenzione, e Iddio Creato-San Paolo ad Heb. 2. 10. fi fece allora re con Crifto Redentore; e questo è il cio, che si sece di grande, e di magni- punto difficile; perchè il creare è una co; e se Iddio allora sece l'Uomo, ora cetta operazione, a cui altro poter mon l'Uomo è stato satto Iddio. Miri pure artiva, che l'onnipotenza di Dio, che sola il Mondo, miti la Sapienza eterna, che è quella, che fenza materia fa tutta l'ovagifce in una stalla : miri l'ofcurità, pera, e nell'opera erea la materia di tuto miri lo squallore, miri il silenzio della te le operazioni, e in un punto solo memoranda notte di Betlemme, e poscia striga tutto il·lavoro. E per verità chi dica: Iddio ha mutato idea di operare: può immaginare qual fuffe la prima Crea-

ne, Iddio ha fatta , cioè, farà una gran fin ora egli è stato in far grandi le cose

gione, quando nulla trovandosi fuori di lavoro. Ma per verità la Sapienza istes. Dio , a un cenno solo dell'onnipotente sa, che schierzò nella Creazione, non volere di repente comparvero tutti scherzò di poi nella Redenzione del Mongli Elementi, tutti i Cieli, e tutta la do ; e chi vuol fapere quanto a Crifto mareria degl' inceffanti lavori della natura , e dell'arte ! Non arriva certa- fitra Redenzione , miri com' egli , nudo mente la nostra intelligenza a compren- nascesse nel più rigido inverno , nello dere la grandezza di questa operazio- squallor d'una stalla : miri come egli lane, da cui usci il campo, e il fondo dell'operazioni di tutti i Secoli. Con tutto ciò io non mi gomento di efa-ciurto ciò io non mi gomento di efaminare quale delle due prevalga, la Crea- re il suo Evangelio; lo miri finalmenzione dell'onnipotente Iddio, o la Re- te oltraggiato, ferito, coperto di fandenzione di Gesu Redentore ? Imper- gue , e di dolore , morire in Croce ; ciocchè, se la difficoltà è quella, che e poscia decida qual sia l'opera più arrende più segnalata l'opera, e più glo- dua, e difficile, la Creazione, o la Retiofo il lavoto; e se è gran vanto di denzione del Mondo? In quella con un quelli, che dir possono: Noi per arrivare al fine delle nostre intenzioni: Tran- gna &c. si sbrigò tutto il lavoro, e su fivirmus per ignem, & aquem: Pl. 61. finita tutta l'opera: in questa sul lavoal nostro operare non su mai per la pia- ra si lasciò la vita: e perciò , se l'opere na, fu sempre per acqua, e per finoco: più ardue, sono ancora le più gloriose, qual cosa su a Dio più ardua, e diffici- lo ripetero con Isaja: Ne memineritis priole, creare, oredimere il Mondo? Mira- rum, O antiqua ne intueamini : Figliuobile interrogazione! Interrogazione, che li degli Uomini, se saper volete la gloza? Iddio può tutto fare, e nulla può pa- molto fece : in quella Iddio fu maggio-tire; perchè, ficcome è onnipotente a re di fe, perchè molto pati; in quella parte fi tenga l'arduo, e il difficile? Dalla parte della Creazione, che è tutt' opera di onnipotenza, o dalla parte della Redenzione, che è tutt'opera di pazlenza? Allorchè il Mondo incominciaria d'Uccelli, dall'altra di Pesci si popolavano l'acque ; e in Terra per tutto useivano nuovi Quadrupedi, e Rettili, pienza artefice del Mondo novello , Deus dilexit mundum , ut Filium fuum parlando di se, e dell'opera, che allota unigenitum daret. faceva, dice così: Cum eo eram cunsta Quì sento un' componens, & delettabar per fingulos dies, denzione fu fenza fallo incomparabilmenludens coram eo omni tempore : ludens in Orbe Terrarum: Prov. 8. 30. Io, coll' eterno mio Padre fabbricando il Mondo, opera un Dio, che scherza sul lavoro,

12. Il nostro andare, il nostro vivere, ro, si versò tutto il sangue, e nell'opeequivale a quest'altra: Che cosa a Dio ria maggiore di Dio, non mirate più è più facile: far molto, ò molto patire? alla Creazione, mirate alla Redenziousar gran potenza, ò aver molta pazien- ne . In quella grande su Iddio , perchè tire; perchè, siccome è onnipotente a re di se, perchè molto pati; in quella far tutto, così è impassibile a nulla pa- Iddio si rese ammirabile, in questa si rese tire; e perciò, chi non vede, da qual compatibile: quella fu gloria di chi molto può : questa è gloria di chi ama molto; quella non è gloria infolita a Dio, questa è gloria tanto infolita, e fuor d'ordine, che tutti i Secoli paffari, e futuri, quando dir vorranno la maggiore di tutte ya, e che da una parte si popolava l' a- le maraviglie da Dio operate, diranno : Ecco il Figlinol di Dio : Propter nos bemines , & propter noftram falutem ; per noftro amore, e per la noftra Redenzioe viventi di ogni forte ; e Piante , e ne, sceso dal Cielo, fatt' Uomo , è mor-Fiori, e Frutti vestivano, e adornavano to in Croce: l'amor lo configliò, l'amor attorno i Campi , i Colli , e il Teatro lo conduste , e l'amore in lui ha vinte tutto dell'Universo riempivario; la Sa- tutte le antiche operazioni di Dio : Sic

Quì fento un' altro, che dice: La Rete più difficile della Creazione del Mondo; e chi può comparare in difficoltà di scherzavo sull'opera, e mi trassullavo col con un Dio, che muore in Croce? Ma dall' arduità dell' operazione, si misura lis: 1. Cor. 10. 11. perciò . noi vedendalla qualità dell' opera istessa . Opera do il Mondo antico della Creazione, dir della Creazione, fu il Mondo creato : possiamo: O Mondo di Creazione, quan-Opera della Redenzione, fu il Mondo to minuto fei, e povero; fe ciò, che redento; e il Mondo redento, come pnò (ci, altro non fei, che uno scherzo, compararsi col Mondo creato ? Il Mondo un' ombra di ciò, che Iddio far voleva do creato dalla Creazione ebbe tutto il nel Mondo redento! In te il corso delfuo effere ; ma il Mondo redento , che la Natura altro mai non fignificò , che il ebbe dalla sua Redenzione; se per essa corso suturo della Grazia. La Natura parne pure ha mutato volto, e nulla ha di tori fempre, epartorifce e Fiori, e Frutpiù di quel, che aveva ? Nulla di più ti, e Viventi, e Argento, e Oro, e adunque ha il Mondo redento, di quel, Gemme di gran valore. Ma che han che avesse il Mondo creato? O menti n-mane quanto sicte ingannate, se altro zia? Corre questa per tutto, e si disson non credete, che quel, che vedete co de in Tetra; e qui forma un Coro di gli occhi! Gli occhi nulla di più veggo- Vergini, là uno fluolo di Martiri, altrono nel Mondo di quel , che vedevano ve una moltitudine immensa di Consesgli occhi di Adamo, e di Eva, cinque fori, di Penitenti, di Solitari, di Anime, mila, e tanti Secoli prima dell'Incarna- che per nulla hanno calpeftare argento, zione. I medefinii Cieli , le medefime e oro, e ricchezze, e i piaceri tutti del Stelle, i medefimi Elementi, e la Terra Mondo creato, folo per acquistare le ricvestita, e abitata come prima. Che di chezze del Mondo redento. E' vero, che più adunque ha il Mondo, che prima ancor nel Mondo antico, vi furono e non avesse ? Così dicono gli occhi ; ma Patriarchi , e Profeti , e Anime grandi ; non così dice la Fede: Il Mondo, dopo ma quela non furono germogli di Cteala Redenzione, ha tanto dipiù, che non zione, futono tutti parti di Redenzioè più il Mondo di prima . Prima v' era ne ; perchè la Redenzione futura , fola la Natura; e ora che v' è di più ? V' è fu quella , che correr fece per quella anla Grazia ; e la Grazia è tale , che fola tichità la sua Grazia ; e tale su la forza balla a fare un nuovo, e più bel Mon-do. Prima nel Mondo v'era la Genera-che fuffe incomineiata, operò maravizione; e ora ? ora v' è la Rigenerazio-ne; e la Rigenerazione fola, basta a sa bene nel Mondo della Creazione v'era re, che il Mondo sia popolaro di Figli-uoli di Dio. Allorav' era il Testamento Mondo della Redenzione; nel Mondo antico, e il Testamento antico eta tut- della Redenzione v' è nondimeno tanto Tellamento di Servi : ora v' è il Te- to, che nulla abbiamo perduto in parastamento nuovo ; e il Testamento nuogone di quello , che abbiamo acquistavo , è tutto Testamento di Figliuoli , e to ; perchè in luogo del Paradiso di Adi Figlinoli eredi di Regno. Allora gli damo, abbiamo acquistato il seno della Uomini nascevan tutti Figliuoli d' Ita , Chiesa ; e al seno della Chiesa , Sposa e d'Inserno; ora gli Uomini rinascono, di Cristo , qual Paradiso può comparare rinascono Figliuoli di Grazia, ed Ere- si ? Quello era Regione d' Innocenza ... di del Cielo. Allora per fine v'erano Om- questo è Regione di Penitenza; e per-bre, e figure; e ora che v'è? V'è Spi- ciò? e perciò, quello era un Giardino di rito, e Verità; perchè ora solamente av- Anime tranquille: questo è un Campo di

la grandezza dell' opera, non si misura Paolo: Omnia in figuris contingebant ilnto; e vertes; percie o la loiamente av. Anime trasqualte; quemo e in Campoon ciò, che di grande, di magnifico, di fempre in danza: in quello le virui erano ciò, che di grande, di magnifico, di fempre in danza: in quello le virui de do antico: e perchè turno ciò, che diffic, iì : quello è il Pace della Tranquilliri; it uncoiò, che fece Iddio nel Mondo am- qui può dini: quello è il Pace della Tranquilliri; utto di cutto alludeva al Mondo della Re lote; e delle Vistorie. L'exga cii familio denzione, e della Grazia, come diffe. Si il della Chiefa, legga i Fafi del Regno

gnum omnium faculorum . Tanto dire , 1 lo !

di Cristo, miri i Ritratti de' nostri Al- e fat tal vanto, nessun potè giammai tari, chi dubita del vantaggio della Re- nel Mondo antico: finchè mutate finaldenzione; che io dico : ne tali Ritratti mentel' Epoche, rinnovate l'Ere de' Temtrovare , ne scriver tali Istorie , ne tali pi , non si dice più à Creatione Mune Virtu , e Imprese , e Trionfi , ne A- di ; ma si dice ab Incarnatione Verbi : nime tali, immaginar si potevano, nè Sono tant' anni, che il Verbo s'incarfra le delizie del Mondo innocente, nè nò; sono tant' anni, che Giovanni co' fra le catene del Mondo caduto ; e se suoi Compagni Evangelisti, e Apostoli , ciò non è poco, se è molto, moltissi- al Mondo tutto attestò : Quod fuit ab mo, che tutti noi, nati Figliuoli del initio, quod audivimus, quod vidimus ocu-Mondo antico, nati in catena, nel Mon-do della Redenzione, entrar tutti pos-nostre contrettaveruni de Verbo vita, ansiamo nell' Impresa del Regno de' Cie- nuntiamus vobis. 2. Jo. 1.1. Fratelli, Soli, e aspirare alla Cotona etetna; o relle, Provincie tutte, e Regni della quanto, o quanto più alla Redenzione, Terra, quel, che noi abbiamo udito col-che alla Creazione dobbiamo! le nostre orecchie, veduto cogli occlii Finalmente è vero, che nel Mondo nostri, e colle nostre mani abbiamo toccreato sempre vi su molto da vedere , cato del Verbo Incarnato, questo per l' molto da ammirare , e rimanere attoni- appunto tiferiamo a voi: e noi risponder to a tanta moltitudine, a tanta varietà possiamo ogn'or, che assistiamo al divin di cose, a tant' ordine, a tanta armo Sacrifizio: Tant' è: Iddio invisibile per nia di parti, a tanta continuazione di tanti Secoli, si è lasciato finalmente venatura, a tanta grandezza finalmente di dere in Terra, per la Terra ha paffeg-Universo: ma nel Mondo creato, fra giato, ha conversato cogli Uomini; e tanti stupori, che si veggono: Denmo questo Evangelio, che noi ascoltiamo nemo vidit unquam: 1. Joan. 4. 4. nessun ogni mattina, è tutto Evangelio del Vervi fu , dice San Giovanni , che unqua bo divino : Queste sono le sue parole , pregiar si potesse di aver veduto Iddio questa è la dottrina predicata da lui me-an persona; di aver conosciuto il suo vol- desimo, quest'è l'esempio lasciato da lui to ; di avere offervate le fue maniere , in persona : Qui v'è la sua Vita, qui v' il suo contegno, il suo andamento, in è la sua Morte, qui la sua Risurrezio-modo da poter dire: Quì scese dal Cie- ne, qui la sua Assunzione in Cielo, e lo, qui nacque, qui lasciò l' orme de' qui io posso seguire i suoi passi, qui imifuoi piedi , quì fanò infermi , quì rifu- pare il fuo elempio , qui fermarmi fulle scitò morti, qui passeggiò su 'l mate : sue idee, e qui con lui entrare in Ciequi si vesti di splendori di Gloria : qui lo , da lui aperto , e aperto a noi. Chi infegnò la Dottrina dell' eterna sua Sa- tanto fare, chi tanto sperare poteva nel pienza: quì diste: Discite à me, quia Mondo antico: quando altro sperar non mitis sum, & humilis corde: Matth. 11. 19. qui finalmente fu, che egli pugnò , de'Santi Patriarchi, e Profeti ? O Monche vinfe il peccato, che sciolse le no- do redento, quanto cresciuto sei sopra ftre catene, che superò l' Inserno, e la il Mondo creato; se solo nel Mondo morte: Et mundum renovavit: Rinovò do redento si riserisce la Vita di Dio il Mondo, e fece il fuo Regno: Re- in Terra, e la Gloria de Beati in Cie-



## PROBLEMA

Considerate lilia agri quomodo crescunt . Matth. cap. 6. num. 28.

Qual sia più maravigliosa nel suo operare, la Natura, o la Grazia?



dio nelle opere della natu- minciamento. ra : e Gesu Cristo , per in- Considerate lilia agri : Per ogni par-

ricchezze arrivare a farfi una vefte . pra di ciò vi farebbe da confiderare , zia, di cui fiete piena, vincerà fenza fal- no di aura, o di luce migliore compa-

Aravigliofo certamente è Id- lo colla natura la caufa : e diamo inco-

fegnarci a sperare nella sua te, che si consideri, maravigliosa certaammirabil provvidenza, di- mente è la narura : e per tener qualche ce: Figliuoli degli Uomini, filo di maraviglie, io in primo luogo poco attenti all'opere del mio Padre ce- ammiro, che la naturo operi tanto, oleste; considerate i Fiori de'Campi, e peri sempre, e non saccia mai strepito, vedete, come essi nascono, come cres- ma tutto con atte occulra layori in secono, come si coloriscono, e quanto greto. Noi veggiamo d'Inverno spogliatiano adorni, e ben vestiti: in verità io te le Piante, spogliati i Monti, nude le vi dico, che: Nec Salomonin omnigloria Colline, e la Terra tutta quasi vedova, sua coopertus est, sicut unum ex istis: Matt. pianger la sua povertà; e nessun l'avver-6. 29. Ne pur Salomone poté colle sue te, quando a primo tempo, quasi in ricchezze arrivare a farsi una veste, nuova Scena di Teatro, rivestiti compauguale alla veste de' Gigli e delle Rose . riscono i Colli; rivestite compariscono le Gran cofa è quella, che l'arte, e la po- Campagne, rifiorite compatiscono le Ville; tenza umana arrivar non possa a sare e ogni cosa di abbondanza, di allegrezza, e quel, che senza studio, e senza spesa sa di Primavera coperta; e chi sece tante cose la natura vicaria della Creazione ne' Fio- infieme, e con tanta fegretezza ? Amri più negletti, e nell'Erbe de Campi : mirabil natura, ma più ammirabile Ided o quanto per nostro documento so dio, a cui solo tutta la gloria si deve ! La natura vicaria del suo autore su quele da dire l Ma perchè Iddio non è folo la, che fotto gli Aquiloni, e fotto le Neautor della natura, ma è autore ancora vi, e Ghiacci, occulta, e sola sece le tedella grazia; e perchè oggi un' Angiolo, le, fabbricò le vesti, concepì la nuova per fare un fainto fingolare alla Vergine allegrezza, partori la vaghiffima Prima-Annunziata, l'appella piena di grazia : vera, e nessun la vidde mai lavorare. Ave Maria, gratia plena: Luc. 1, 29, la Bell'opera, ma ammirabil layoro! lavoconfiderazione è divifa in due parti , rar tanto, e non comparir mai , che full' cioè, in Dio autor della natura, e in opera istessa. Da ciò sormar si puote il Dio autor della grazia; e dove egli fia principio univerfale; che gli findi, e l'opiù ammirabile, chi a me l'infegna, ò pere grandi, non fi fanno mai in com-Scienza de Santi? Io veggo la cola affai paría. Nasce quel Bambino, nessim vede problematica ; e perciò oggi fia a me come egli crefee ; e pur dopo qualche permesso di esaminare, qual parte all'al- tempo ciascun lo vede cresciuro in Gitra nel suo operare prevalga, e in qual gante. Così opera la natura. Ma come delle due Iddio si mostri maggiore. Ver-ging eccella, Voi come purissma, stete Secoli antichi, nudo di virtù, spoglia. in Problema co'Gigli de'Campi : ma se to di verita , coperto d'ignoranze , di a me assistete co'l vostro volto , la gra-errori , e di peccati ; ne spiraglio veruriva . Quando dall' Empireo fpiccatofit fe non vi fate mai ne vedete, ne intenl'Angelo messaggiere, senza strepito, dere; e pur voi siete quello, che veder senza pompa vetuna, entrò in povera ci fate il Mondo, e l'Uomo tutto mucafa, ad una Verginella ritirata, e fola tato! fece fapere l'eterno Decreto. La Verginella senza compagno, in Orazione tro-vandosi, anzi in estasi di contemplazio-do tanto da dire della grandezza dell'one, concepì l'eterno Figliuolo. L'eterno pere ? Grandi fon l'opere della natura : Figlinolo nel più folto della notte, nac- opere della natura effendo tutte le bel-que nel filenzio di una Grotta ofcura ; lezze, tutte le ricchezze, e tante delicrebbe inoffervato in povero lavoro, e zie, tanti piaceri, e l'abbondanza tutchi fu mai , e chi fu mai , che vedeffe ta di tanti beni , che tutt'ora godiamo. dava allora operando la grazia ? E pure dalla grazia che abbiam noi , che comallora su , che la grazia non operò me-no , che rinnovare tutto il Mondo , ri-dalla natura ci viene apprestato; per cui formare l'Universo, far rifiorire ogni i Salmi, e gl'Inni, e le Scritture anticofa, e fondar quel Regno: che se mol- che son tanto profuse in lodare, e in te fono l'Istorie, le quali parlano dell' o- ringraziare l'autore della natura ? Così pere della natura, quali e quante fon fare ancor noi dobbiamo. Madobbiamo quelle, che parlan del Regno della gra-lancora afferire, che Iddio, come autozia , e riferiscono l'opere di lei ? Se re della grazia, supera se medesimo, come interiormente di giorno, e di notte, và la grazia di gran lunga superiori sono operando la grazia in noi, io intrepidamen- all' opere tutte della natura. Grandi, e te coll'Evangelista Giovanni direi, che il belle sono l'opere della natura, e meri-Mondo non è sì ampio, che contener tano grande flupore; ma io in primo poffa i Libri , che scriver si potrebbero luogo osfervo, che esse tutte son di pocezza in fegreto; ma con tal vantaggio Pastori. Veder que'volti sì accreditati, ra s'intende il suo lavoro . O Spirito sarà più da aspettare ne Primavere , ne della grazia , quanto fiete inarrivabile , Autunni : Es tempus non erit amplina ;

Ma che mi trattengo io nella fegreciò, che in lui, ciò che nella sua po Nel che non pare, che la grazia possa vertà, nella sua umittà occultamente ancialcun di noi feriver volesse quel, che autore della natura : perchè l'opere delin tale argomento Sunt alia multa, ca dutata, perche tutte son caduche e qua fecit Jesus; qua si scribantur per sim mortali, e questo è il nostro pianto pergula, nec ipsum arbitror mundum capere petuo: Veder quella Rosa, quel Giglio posse eos, qui scribendi sunt, libros: 21. sì colotiti, sì belli, sì licti la mattina, 23. Non è adunque (ols la natura a o- e poícia la fera vederli tutti languenti perat molto , e a operare in filenzio . chinar la Tefta , e dice : è paffato il no- Ancor la grazia opera molto, opera fem- fitro giorno ; ora è tempo di cadete , e pre, e opera con tutta foavirà, e dol- di effere pestati dall' Armento, e da cezza in regreto; ma con tat vananaggo Fatior, vecor que voin si acteoritati, of ferreteza fopra la natura, che la Fi-je appliaditi, feolorifi a poco a poco, lofoña foculando artiva finalmente i fe-incelparli, folpitar fullo foecchio, e digretilavori, e penetra negli Arcani della re: Oimel come fiparl la mia età; e io natura; ma qual Filofoña fu mai, qual come fra poco andar devo a invermini-Filosofo, che arrivar potesse a intendere re sotterra? Questo è il pianto incessani fegreti, a penetrar gli Arcani della te, che si va di passo in passo facendo grazia, per cui diffe Gesù Cristo : Spi- sopra tutte l'opere della natura; e sopra riens ubi unit foirat ; & vocem ejus au- la natura istella si farà un giorno, quandis; o nosis unde veniet, aut que ve- do arse le Ville, attetrate le Città, spia-dar; 0:3.8. Soavissimo è lo Spirito del- nati i Monti, asciugati i Mari, spatiti i la grazia: egli và, egli viene, e nessun Viventi, la Natura pet tanti Secoli Madre sa d'onde venga, e dove vada; Egli fa, feconda di maraviglie, cadetà anch' effa egli dice, e neffun'intende i fuoi fini ; con tutti i fuoi Parti; e inchiodato il Sole, Egli muove, egli infpira, e fol nell'ope- inchiodata la Luna, e le Stelle, non vi

Apoc.

Apoc. 10. 7. Finiti faranno i giorni, e gli fondo del Problema, convien vedere anni , e ciò che allora sarà , farà tutto che cosa sia Natura , e che cosa sia Gra-inamobile , ed eterno ; così defini l' Au-zia. Quella, che da noi e detta Natura tor della Natura , che a tutte le causie universale, altro non è , che tutto il comfeconde prefise il giorno di cessare da plesso delle cause seconde, le quali dif-ogni moto, e di ammunoliti per tem-pre. Ma finite tutte le generazioni, e pre producendo nuovi effetti, e colla moti delle cause seconde, sparite l' o- novità de' Parti, van riparando tutto ciò, pere tutte della Natura, e dell' Arte, che confumato dal tempo và mancando attertato il primo Mondo, che rimarrà nel Mondo; onde il Mondo li confervi allora, o fommo Iddio ? Gratia Dei vi- qual fu creato al principio, e cadendo ta atema : ad Rom. 6. 23. La Grazia di per cagion d'elempio ecnto fori in una Dio, dice Paolo Apoftolo, è tutta vi- fugione, a tri cento ne nafchino in un ca eterna: perciò sparita la Natura, com- altra. Questa è la Natura; ma la Graparirà la Grazia; sparite l'opere della Natu- zia, della quale ora parliamo, e che ta, e dell'Arte, compatiranno l'opere del-Grazia aufiliante si appella, che cos' è ? la Grazia, e della Fede; e perche sola la La Grazia ausiliante è un ajuto, un soc-Grazia nel suo operare è immortale, per- corso, una potenza, che si concede all' ciò sparito il primo Mondo dell' opere ca-duche, e mortali, comparirà il secondo to; dallo stato naturale, in cui nacque, Mondo dell' opere immortali, ed eterne; fi follevi, ed entri nello flato inpernatued o che Mondo farà il Mondo fecondo, in le detto dalla Teologia, flato di elevacui, sparito egni errore, sparita ogni colpa, zione; stato tanto superiore allo stato iparita ogni morte, altro non vedraffi, che naturale, quanto uno flato fondato tuttutto ciò, che di grande, tutto ciò che di to nel celefte, nell' immenfo, nell' infibello, tutto ciò, che di eroico, d' im- nito, nell'eterno, è fuperiore ad un'almortale, e di eterno per tanti Secoli con tro stato, fondato tutto nel terrestre, occulto lavoro operò la Grazia; e se per | nell'angusto, nel caduco, e vile di una dir cofa ben fatta, dir danoi si suole co- valle; e quanto un' Uomo, che volar fa graziofa, cosa fatta con grazia; so per può, e arrivare all'ultimo beatissimo si-dir cosa sopia ammirabile dirò, che il ne, è superiore ad altro Uomo, che ad Mondo di allora, farà tutto Mondo fat-laltro arrivar non può, che a carpire erto dall'artifizio, e dal lavoro della Gra-zia divina . O Fiori, o Gemme, o Tor- Uomo di fato naturale è superiore un ri, o Palagi, o Bellezze, o Maraviglie Uomo di flato supernaturale, e di elevadi Natura, e di Atte, quanto allora dal zione. Dica or la Natura in che cola le voltre ceneri avrete da confondervi posta essa competer colla Grazia? La Nadel voltro applanfo paffaro; quando ve- tura fa provvisione di questa vita a turdrassi qual Mondo andava colla sua Gra- ti i Viventi mortali ; la Graziafa la provzia occulta lavorando Iddio! Lasciava egli visione di questa vita a tutti i Viventi allora correre quali dormiffe il Mondo immortali . La provvisione di quelli è della Natura, della Fortuna, dell' Arte, provvisione di Ricchezze, provvisione e del Peccato; ma in quel Mondo istel·di Piaceri, provvisione di Godimenti, so di tanto clamore, e stepito occulta- che nati in Terra, in Tetra rimangomente, e in filenzio colla fua Grazia no : la provvisione di questi, è provvilavorava quel Mondo di Bellezze, e di fione di Virrà, provvilione di Meriti, Beni , che durerà in perpetuas aternita- provvisione di Opere grandi , ed eroites. Dan. 12. 3. Non è piccolo per tanto che, che nate in Terra, dalla Terra voil vantaggio, che fopra la Natura ripot- lano in Cielo. Quella genera l' Uomo, ta la Grazia; se tutte l'opere della Na lo nudrisce, lo sa crescere; ma quale lo eura sono transitorie, e l'opere della partori, tale lo lascia, Figliuolo degli Grazia son tutte eterne: 9. Per rendere Uomini. La Grazia rigenera l'Uomo, ora la ragione di ciò, e per arrivare al lo migliora, l'innalza, e di Figliuolo de-Lez, del P. Zucconi Tam. V.

gli Uumini, lo tende Figliuolo di Dio , zia , che nulla opera , che miracolo non Chipuoce per tanto midirar di dilatraz, fia i e Iddio dopo il Mondo creato , • che corte tra un Figliuodi degli Uomi quanto gode di vincer colla Grazia turni generato dalla Natura, e un Figlino te l' opere della Natura, e della fua lo di Dio, rigenerato dalla Grazia ? Si Creazione! ammirano i miracoli, e per dir cola di si dice, che miracolo; eallorchè Cristo la voce, e diceva: Propheta magnus sur rexit in nobis. Luc. 7. 16, Grand' Uomo, ra? Ma non parliam più della Natura, gran Profeta noi abbiamo fra noi : Bene omnia fecit; & Jurdos fecit audire , racoli a ogni passo. Ma se i miracoli, altro non fono, che operazioni fopranaturali, a cui fare la natura non arriva: Natura, Natura, mira di grazia quanti miracoli in te opera la Grazia . Firenze crede l' Evangelio : Roma adora l il Croccfiso: i Fanciulli Loquuntur magnalia Dei . Act. Apost. n. 11. Parlano altamente della Unità, della Trinità di Dio: quei, che nacquero fordi, dicono 2 Dio: Loquere Domine, quia audit fer-vus tuus : 1. Reg. 3. 10. Patlate, o Signore, parlate, che io vi fento, e vi ascolto ; e tanti , e tante , che entrano morti, e più che quadriduani in Chiefa, escono vivi, e risorti . L' Uomo navedraffi tornare in dietro il Sole, o il operar non sà un miracolo, o quanto, adunque, che non opera la Grazia,

Finalmente tutte l'opere supernaturali maraviglia, cosa di stupore, altro non della Grazia, sono opere meritorie di Vita, e di Gloria eterna; e la Vita, la Gestì operava miracoli, ogn'uno alzava Gloria, la Beatitudine eterna, anzi i Beati istessi, di chi son opera, o Natuche non metita, nè pur di effer nominata in comparaz on della Grazia . Chi or mutos loqui . Marc. 7. 37. Egli sa mi- apprender vuole clie sia , e clie operi in noi quella Grazia, che ad operar vita eterna ci promuove, dalle Ville amene , da Giardini deliziofi , da Palari , dalle nostre Città superbe, alzi gli occhi, miri in Cielo, e consideri la Regia di Dio : confideri l' Altezza , confideri l'Ampiezza del Cielo Empireo ; consideri il Paradifo, e dica : Questa è la Pairia, questa è la Regione, questo è il Regno de' Beati ; perchè questo è il Regno dell' Allegrezza, della Bellezza, del Godimento, della Gloria ;e fuor di quelta ogn' altra regione è regione di pellugrinaggio, di fatiche, di milerie, e di pianti . O' bella Regia, cheè Regiadi Dio: o gran Regno, che è Regno de' Beati! turalmente operar non può, operar non e chi fu , chi fu , che tant'alto condussà cofa che sia supernaturale ; e prima se questi Popoli , nati tutti in Terra ? chi fu, che vesti di luce, di bellezza. Bosco di repente fiorire d'inverno, che e di gioria tanta moltitudine di Uomiun Uomo fare un fospiro di penitenza ni languenti un tempo, e di miferia cofalutare , e meritorio di vita eterna ; e perti ? chi gli abbelli , chi gli adornò , pure di tali sospiri son pieni gli. Altari .] chi degni gli refe di eternità si beata? Sol perchè la Grazia ci somministra le O Grazia, o Grazia, qual è il tuo lasue sorze, ci solleva tutti a stato di ele-voro in Terra, se tuo lavoro è tutta vazione, e a tutti in poco ella dice: Su la Beatitudine del Cielo! Grande è quel-Figlipoli degli Uomini, uscite dal vostro la, che del Ciclo e Regina, e col suo flato naturale, follevarevi a Dio : Et volto tutto l' Empireo indora, e rallefalutem vestram operamini : ad Philip. 2. gra : e pur ella un tempo su povera, ed 13. e supernaturalmente operate la vostra umile Verginella in Terra : ma la Grasalute, la vostra eternità beata ; e di zia nella sua Concezione, la Grazia sotqueste opere supernaturali, di questi veri, to il basso e solitario suo tetto formolcertifimi miracoli , quanti di giorno , la , gratifima all' Altiffimo la refe , e quanti di notte fi fanno da quei buoni, tale la refe, che fopra tutti i Beati che quì mi ascoltano, e che all'eterna degna fusse di sedere nel secondo Tro-loro salinte son sempre intesi! Se per tan- no, Vergine Madre, Madre di Dio, to la Natura mai operat non può mai e Regina dell' Empireo . Che non fa

ra Regina di Beatitudine? Regina di nostre repugnanze naturali, e degni ci Beatitudine, che Madre fiete di Gra- renda di falire un giorno a vedervi zia, a voi da queste nostre basse con- in Cielo, e a rendervi grazie della rrade, noi ricorriamo, affinchè la Gra protezione, che di noi avete in Terra-

#### PROBLEMA XIV.

Si consurrexistis cum Christo, que sursum sunt querite, qua sursum sunt sapite, non qua super Terram. Ad Col. cap. 3. num. 1.

Chi sia più amico delle ricchezze, de piaceri, e degli onori, chi gli cerca, o chi gli fugge fopra la Terra? .



rexistis cum Christo: onde io mi talle- si tutti son più di un poco indiscreti . rexusta com Lorque; conce to lint altate; it utter ton più at un poco inducerti, ero, che turti i Fedeli non folo co<sup>1</sup> Effi vogliono, che fi nigga, a ce bidibattefimo, ma ancor colla Peniternza, ena ancora, si calpetti tutto ciò, che nel che è il decondo Sagramento de morti, Mondo: Est conspicientia carnia; contatiori fian di là, dove mortalmente effi pi/centia ecculorum, O hoperimi, contatiori fian di prima refurezione del 10. a. 16. cioè, tutto ciò, che piace all' Battefimo. Di ciò mi rallegno, ed ò umanità e dove la carne è più tenera, quanto godo di vedere in Cristianità tan-ti Popoli riforti, frà tanti altri incada- che più rigido, e austero sia lo spirito; veriti nella infedeltà! Ma perchè nontut- nè sia mai, che il Cristiano a tusinghe, ti i riforti prendono l'aria della loro re-futtrezione, ne obbedicono a Paolo, (toli in quello fentimento convengono che dice, e predica, che non fi amino più, ne fi cerchino da chi è riforto, ci tutri flupidi affatto, e di infenfati è le cofe mortali: Si confurrazialia come viver fi può da Jomo, cheza ve-Christo, que sursiem sunt querite, que sur-sum sunt sapite, non que super Terram: mini, è lo stello che esser Dottori, e Macper confortar tutti a totalmente godere firi indifereti. Ma non fono indifereti gli dell'ammirabile sua resurrezione, mi pia- Apostoli : io, che così savello, sono l' ce oggi di proporre uno stranissimo Pro-blema, e vedere, chi sia, che più ami gelio in mano, insegnano, vogliono, e

An Paolo suppone, e io mi ra? Gesù risorro e' insegni ad amare, e rallegro che egli supponga, a suggire; e incominciamo.

ciò che a noi è favorevole . Si consurrexistis cum Christo, que sur-Egli suppone, cho noi tutti sum funt querite. Gli Apostoli son Santisotti samo con Cristo risti, son Uomini grandi, e sublimi; ma efsorto da morte: Si consursi, mi perdonino, se dico così: efle ricchezze, i piaceri, e gli cnori, quelli che li fungono, o quelli, che li anti ati, che fi anti quelli che li fuggono, o quelli, che futto quel, che piace all'Uomo; ma per contro l'obbligo della loro vocazione, hene amare, fi ami quel, che piace all' gli cercano, e gli bramano sopra la Ter- Uomo non in Terra, ma sopra la Terra.

Edecco il Problema, Noi crediamo, che I stione, e a questo convien rispondere che piace , di quel che siano altr'Aniil Problema, benche strano, sara difficile a sciorsi, se si diffingue amore da amore: Amar con dilezione , e amar fenza dilezione; distinguiam bene ogni cosa, e tutto intenderemo. Amar con dilezione, diquel, che fi ama: Amar fenza dilezione, è amar con impernolità, e precipitanza. Quello è amare il merito; questo è amare l'appartenza di quel, che si ama. Quello è amore appreziativo di prudenza; questo è amore appetitivo di concupifcenza. Le cofe da quello amate, fon cole dilette; perché fono cole tutte trascelte: le cose amate da questo, iono cole tutte furtive , e incontrate ; della ragione . Potto ciò , chi è più teneso di quel, che piace : Chi ama con Tutti convengono in amare e ricchezze, fuga dell'errore, è fuga del difordine , che | (cenza . li commetre nell'amare. Voi amate le ricricchezze, quali gli onori, ei piaceri , Anime schive , e titrose d'occhi , e di

quell' Anime riforte, quell' Anime fugiti- per trovar lo sciolgimento del nostro Pro ve, che obedifcono all' Evangelio, fiano blema. Rispondete adunque, che cose è Anime stupide, einsensare: eil Problema quella, che voi amare, e quelli sugopropone, se esse siano più tenere di quel no ? Voi credete di amate una cosa . e ne amate un'altra. Voi-credere di amame, che stanno sempre sul piaeere; nè re le ricchezze con tutro quel, che piace; e David Profeta con hune superno. vi rimprovera, e dice, che voi non amate ne ricchezze, ne onori, ne piaceri : ma amate vane apparenze, errori scoperti da tutta l'esperienza i Filii beè amar con isceltezza, e discernimento minum usquequò gravi corde? Ut quid diligitis vanitatem, & quaritis mendacium? Pi. 4. 2. Ecco quel , che voi amate , ò amatori del Mondo; e perciò questo è quel che fingono quel'i, che hanno dilezione, e discernimento di amore, Amano anch'essi, ma fanno amare quel, che amano; perchè amano il vero, non l'apparente, e il fallo. Crede di effer ricco quel Fanciullino, che ha quell' Anelletto di vetro in mano; e perchè non lo coperchè si amano a disperto del fenno, e nosce, lo mira, lo vezzeggia, e lo bacia, Ma chi diftingue il vero dal falso, ride di quella ignoranza, e là corre . di ezione, o chi ama con paffione: Chi ove fi trovano le gemme : Et inventa ama con senno, o chi ama con infania? una pretiofa margarita, abiit, & vendidit universa , que habet , & emit cam : e onori, e piaceri; perchè queste son Matth.t. 3. 46. e veduta la preziosa matcofe tutte, che non possono non piace- gherita, vende tutto il patrimonio, e re a chi ha cuore, e volontà da amare. compra la Gemma. Chi adunque più Ma chi è più forte, chi è più ardente ama la margherita, chi ama la vera, o in amarle? Chi le cerca, o chi le fugge chi ama la falsa ? Chi più cerca quel , fopra la Terra ? Amatori della Terra , che piace : chi cerca il vero , o chi voi ridete a questa interrogazione, per- cerca il falso piacere ? Amatori del chè voi non intendete la forza di quella piacere , voi amate quel , che alfuga. Voi credete, che quella fuga fia tri amano : ma con tal diversità . fuga di quel, che piace, e non è così ; che voi amate fenza dicernimento, e perchè non è fuga , è dilezione , è di questi amano con tutta prudenza di amoscernimento di quel , che piace : e per- re ; perciò è , che questi amano : Que chè la d'lezione, il discernimento sugge sursum funt ; e voi amate: Que sunt del'apparenza , e cerca la verità di ciò , orunn ; che è lo stesso , che dire , che che ama ; perciò è , che quelli fuggono voi amate l'ombre , e l'apparenze , e da ciò, che voi amare; perchè voi ama- quelli amano la verità, e la follanza delte l'apparenza, ed essi amano la verità le cose amabili : e questa è la prima difdelle cofe, che si aman da tutti . Onde ferenza, che passa fra il vero, e il falso quella non è fuga di quel, che piace; è amore ; fra la dilezione , e la concupi-

Per ciò meglio intendere, e penetrar la chezze, voi amate gli onori, voi ama- natura dell'uno, e dell'altro amore, rivolte i piaceri , è vero. Ma quali fono le to l'interrogazione all'altra parte, e dico: che voi amate? Qui stà il nodo della Que- amore, dite di grazia, che è quel, che

voi tanto schivate, e sì suggire ? Viver ca, dove esso è tutto nella sua vanirà ? fempre in siga nel Mondo, è un vive- chi lo cerca in fine per goderlo in perre infolito, e strano, che fuggite adun- petuo, o chi lo cerca per goderlo sol que ? Noi fuggiamo le ricchezze, gli di paffaggio, ed esser sempre da esso inque : ron tugganuo e recurezce, qui un paraggo, ce cuet empre da elto in-onoti, e i piaceti della Terra i [tra: ganatato Quembal dirir, quod amarme; na fuga i fuga incredibile ! e perchè diceva quella Donna profana a Sanfone; fungtire quel, che ètanto cercato nel Mon-Quembal dirir, quod amar me; cium ani-doi Noi fuggiamo le ricchezze, perchè mar tuus mon fit mecum, O per trez vivogliamo ester ricchi; fuggiamo gli ono- ces mentitus es mihi ? Jud. 16, 15. Bugiarri , perchè vogliamo effer glotiofi ; fug- do ; tu vai dicendo di amarmi ; ed ecgiamo i piaceri, perchè vogliamo sem- co, che l'animo tuo non è meco: e già pre godere, ed eller contente, Anime tre volte mi hai ingannato, Così noi fuggitive, voi siete molto stravaganti; e dir possiamo a tutti i piacori della Tetchi può intendere questo vostro savella- ra : Beni terreni , voi siete tutti menre? se volete esser ricche, e contente , titori: voi ci lusingate sempre : voi semperché suggite le ricchezze tutte, e tut- pre ci dite d'esser tutti nostri, e voi alte le contentezze della Terra? Animalis tro non sate, che suggire da noi . Voi homo non percipit ea, que sunt spiritus, ci promettete di voler soddisfare alla no-1. Cor. 2. 10. Voi non intendete, esse stre sere i con siam sempre più assetati ripigliano con S. Paolo: perchè voi non di prima: voi dite; provate, e trovereavete discernimento di spirito, nè scel- te il vostro contento; noi cento, e milrezza di amore. Noi vogliamo esser ric-che, ma non di ricchezze da poveri : altro siamo scontenti. Datemi sulla voce, vogliamo effer gloriofe, ma non di glo- o Amatori della Terra, se ora io dico ria. o di fumolità terrene: vogliamo ef- il falfo . fer contente, ma non di piaceri fangoli, è in tutta la fua pienezza, o chi lo cer- attacchino a quello, da cui fra poco do-Lez, del P. Zucconi Tom. V.

Ma perchè quest' Anime di scelto ae brutali . Noi cerchiamo l' Acque de' mote, delle quali ora patliamo, non fo-Fonti, non l'acque de' Torrenti; e per-lamente fuggono da ciò, che piace in che quel, che piace in Terra, altro non Terra, ma fuggono ancora con aborti-è, che un Torrentaccio impetuofo, più mento, e terrore, come chi fugge dalabile ad affogare, che a spegner la sete: la peste, o dall'incendio; perciò mi piaperciò è, che noi suggiamo ciò, che ce d'interrogarle di nuovo, e dir loro: piace in Terra; elà corriamo, ove si trovano i Fonti Aque vive. Jo. 4. 10. di ac- bili , mostrate voi a tutto ciò, che piaque tutte vitali, di acque, che foddisfar ce ? lo schivare è da anima ritrosa, possono la sete, che tutti abbiamo di ric- e sprezzante; ma il suggire contanto otchezze, di piaceri, e digioria; perciò è, rore, dice un non sò che di più, che che noi fuggiamo da rutto cio, che pia- noi non l' intendiamo . Dite adunque , ce in Terra, dove ogni cosa è piena di perchè non solo vi ritirate, ma suggite fallacie, di errori, e d'inganni, per arri- ancora con tanto aborrimento, e terrovar là, dove quello, che piace, èvero, re ? Noi fuggiamo quali inorridite, da e sommo, immenso, ed eterno : Quis, quel, che piace in Terra, per due ragio-quis dabit mibi pennas sicut Columba, & ni , una più grave dell' altra . La prima volabo, O requiescam ! Pl. 54. 7. O chi è, perchè noi temiamo il sommo dispiami dara le penne di schiya Colomba per cere, che incontran quelli, che cercafuggir più ratto da tante corruttele, in- no quel, che piace in quelta vita. Inesidie, ed errori; e volar là, dove si tro- vitabile a tutti è la morte, e perciò ineva il vero, il pieno riposo di tutti gli vitabile a tutti è ancora il dolore di stacaffetti umani ? Amatori della Terra, di- carsi, anzi di essere a sorza staccato da te or voi, chi più ama quel, che piace tutto ciò, che si ama in questa vita; e all' Uomo, chi lo cerca, ove esso fiori- se quel, che è più amato, più dispiace, fce fempre, o chi lo cerca, dove effo quando fi perde; noi non intendiamo non nafce mai: chi lo cerca, dove effo come tanti, e tanti si perdutamente fi

ce, da essa timatrà impeciato: Qui te quarité, ubi Christus est; qua sur-tigerit picem, inquinabitur ab ea. 13. 1. sum sunt sapite, non que super ter-Gesis Cristo, affinche non ci lusinghia- ram.

vono effere con violenza ffaccati . Chi, mo, nel fuo Evangelio dice, che molti è tenero di fe, si spaventa al solo pen- son quelli, che credono all' Evangelio, fiero del suo dolore. Questa è la ragio e ascoltano il Verbo di Dio; ma pochi ne del nostro orrore, petchè sappiamo, son quelli, che ne ritraggono frutto, e che ogn' altro ne' fuoi piaceri far non falure ; perchè affogati dalle follecitudipuò di non ricordarsi della sua morte, e ni, e dagli amori di quel, che piace non dir piangendo: O mors, quam ama nel Secolo, ascoltan tutto, e nulla sanra est memoria tua homini pacem habenti no di buono : Hi funt , qui audierunt . in substantiis suis ! Eccl. 41. 1. e chi può & à sellicitudinibus, & divitiis, & vo-esser si poco amico di se, che suggir luptatibus vite, euntes susseanus, & non debba con ortore le trastite di una referent fristant. Luc. 8: !4. Poste que memoria si fatta, e non pavenrare al sie Scritture, cioè, supposta la verità delcolpo dell'imminentesua amarissima mor- la nostra Fede, chi può trattener la vote è Ami pure il suo dolore, chi amar
ce, e non dire: O anime suggitive. vuole quel , che piace in Terra . Che quanto amiche fiete de'veti beni, fe tandite, o Amatori della Terra, a questa ra- to abotrite i beni apparenti, i beni salgione i Voi volere amare, ma perciel fi e bugiardi i Voi fuggire, perché fa-amar non fapere, voi fare quel, chie di- pete amare : voi fuggire, petché inna-ce liaja, ed è Ponere amarom in dute, morare fiere delle immenie riccleaze, e & dulce in amarom: 5, 20. Confondere de l'emprierni onori, de piacetri eremi y, ogni cofa ; credet dolce quel, che è del vero, del fommo, del primo Bene amarissimo; e miseramente scambiare, e Iddio; e perchè temete di perderlo : eredere veto quel, che è apparente, fal-fo, e ingannevole. | perciò è, che con orrore voi fuggite di là, dove ogni cosa è piena di falsità, Ma la leconda, e principal ragione, di apparenze, di pericoli, di precati, e per cui l'anime fudderre fuggono con ori d'Inferno. Bella fuga, ammirabili Fuggi-tore quel, che piace in Terra, e di l'inferno. Bella fuga, ammirabili Fuggifommo pericolo, che esse considerano gnare agli Amarori della Terra, e dite: fra i piaceri terreni. Paolo Apostolo scri. Se uscir volere di laccio, e di pena: ve la fua prima a Timoteo, e dice : One forfom font queries : Amate le co-Che amat le ricchezze è lo stesso, che fic superio, dove tutto è veto, tutto è amat la sua pecdizione : Qui volunt di-buono, tutro è bello, tutto è sinto; vitet sieri, incidunt in tentationem, & ed ogni bene, è bene sempiterno. Sl-in laqueum Diaboli, & dossideria innti-la, & nociva, que mergunt hominem in ste sance, e apostoliche parote : impariano e : impainteritums, & perditionem . 6. 9. Scrive riamo ad amar quel , che piace , non l'iftesso all'idesso al feconda quel , che inganna ; e se risorte siamo Epsisola, e far gli scelerari, e perduti vi con Cristo , suggiamo dall'antico sepolicontra ancora , Volupiatum amatores: 3. cto: e andiamo con tutti gli affetti , 4 gli Amici di quel, che piace in Terar: l'Ecclefialtico di tutto rende ragioci guida z tutti i godimenti: 5' conne, e dice: Chi tocca, e tratta la pe furrexifiti cam Chrifo: que furfum funt

#### 375 PROBLEMA

Melior est patiens viro forti . Proverb. cap. 16. num. 32.

Chi de' due prevalga: l'Uomo forte in Armi: o l'Uomo forte in Pazienza?



le di Salomone, entrano in contela due gran virtù : la Fortezza in Armi, e la Fortezza in Pazienza; quella in Guerra, e questa in Pace.

Ciascuna ha il suo seguito, il suo partito. Per il valore in Armi è tutta l'Istoria profana, che altro più non fa, che riferire le Battaglie, le Vittorie, e l'Imprese de Campioni anrichi, e moderni. Per la Pazienza è tutta l'Iftoria Ecclesiaflica, che per ogni parte è piena della Pazienza de' Martiri, e della Tolleranza del le Vergini, e de' Confessori. Quel valore piace sommamente a i Cavalieri, che non van mai fenza spada : questa Pazienza piace fommamente alla Chiefa nofira Madre, che per tutto l'anno celebra il Martirio de'fuoi Figliuoli, e oggi con Lumi, Incensi, e Canti, che altro fa, che esaltare la memoria, e il nome di Filippo, e Giacomo, morti fra tormenti per l'invitto nome di Crifto? Ambedue nel lor genere son belle virtù: ma noi a qual di effedaremo la precedenza? Forse non tutti siamo dello stesso parere; e perciò a me sia lecito di proporre fopra ral punto un Problema, e vedere, se più gloriole siano le ferite de' Martiri, o le Palme, e gli Allori degli Eroi più celebri in Armi; cioè, qual fia preferibile, la Pazienza, o la Fortezza ? e incominciamo.

La Chiefa nostra Madre per esaltare la Pazienza de' suol Figliuoli nelle Feste de' Martiri, dice, che effi combatterono nudi co'Tiranni armati, e gli viniero, e neriportaron la Palma : Ifi funt trium-Phatores , qui contemnentes juffa Princi-

L suono delle recitate paro- I frase simigliante, ella non solo de' Martiri , ma parla ancora di chiunque nel fuo grembo foffre con pazienza, perfecuzioni, povertà, angustie, e travagli, Io ammiro la Pietà della buona Madre. Ma ella si contenti, che io dica, che io non intendo questo Idioma. Chi patifce, non combatte, ma foffre. Patifce Giob e rovine, e dolori, e piaghe, e contro di nelluno si rivolta, ma tutto soffre in pazienza. Patisce quel Giusto e disgrazie, e tenrazioni, e travagli, e turto abbraccia, e benedice Iddio. I Martiri fono perfeguitati da Tiranni , fon tormentati da Carnefici, e ne tormenti lascian la vita; se patiscono adunque, e patendo finiscon di vivere, come essi vincono, come riportan la Palma? Chi cede, non vince, e chi cade in tenzone. non riporta la Palma . Mutate Idioma adunque, o Santa Chiefa, e lasciate che folo i Prodi nell' Armi fi coronin d' Alloro, e faccian vanto di aver riporrata vittoria, e Palma. Spade bellicofe, Cavalieri, ed Eroi dell'Armi, io ho portata la vostra cansa; ma non so, se potrò fostenerla, perché a me sembra molto debole. Grande è la vostra forrezza, e belle sono le vostre imprese. Ma io in primo luogo, per parlar più da Accademi-co, che da Teologo, veggo, che le imprese vostre più alla Pazienza, che alla Forrezza fidevono. Non è il Polfo, non è il Braccio folo quel , che vince la pugna, che espugna le Cuttà, e compilee l'impresa. E. assioma della Filosofia, che Omne agens in agendo. repatitur : Ogni agente nell'agire, nell'operate, che fa, ha da foffrire la reliftenza, che trova . Gli Elementi stan sempre in contrasto fra piam, meruerunt pramia aterna: modo co- loro; e benchê ora il caldo, ed ora il ronantur., O accipiunt Palmam : e con fiteddo prevalga : quanto nondimeno la Aa 4 qua-

qualità vincittice foffre dalla contraria | Fortezza con Pazienza invitta; eperciò: per vincere , e far la tempera de nostri fe vi fu, che diffe , che : Agere & pati corpi: e noi quanto peniamo nello su- fortia, Romanum est: io dirò, che la For-dio per vincere la reustenza della nostra tezza della Pazienza è assaipiù Romana, ignoranza? e quello Scultore, quanto pa- | Cristiana, ed Erolca, che l'impazienza tisce per vincere la resistenza del mar- della Fortezza milirare. Questa è Fortezmo, che incide? è se egli per impazienza za di baccio, quella è Fortezza di cuore: di quella durezza, che incontra, gittaf- quelta è necessaria alle Guerre delle Città ; fe via lo scalpello, e abbandonasse il la quella è necessaria alla pice de Cittadivoro ; chi arriverebbe alla gloria di eftere un Donatello, o un Buonarruoti? Voi, o Prodi, arrivati fiete ad effere A- e di Alloro; e perciò: Melior, melior vir leffandri Magni ed Eroi nell' Armi ; ma patiens viro forti. voi per vincere quella Battaglia, per efpugnar quella Piazza, quanti fudori fpargelle , quanti colpi toccaste , e quanto della Pazienza ; il vantaggio maggiore nel Campo patifle? Se fate bene il conto, affai più alla vostra Pazienza, che alla vostra Fortezza ascriver dovete la vitla Pazienza de' Ginfti, che cofa è? A bene esaminarla altro non è, che Fortezza, perché altro non è, che fermezza di animo nelle cose avverse. Con tal differenza però , che la vostra Pazienza è Pazienza involontaria, e forzata: e la fercito intero di armati; io dimando a Pazienza de' Giufti, è Pazienza tutta volontaria .. e foonranea . Voi ben fapete con tutta la vostra fortezza, malediceste l' ora , e il punto in cui entraste fra l' Armi : e questa qual Pazienza , qual Fortezza è essa ? Ma la Fortezza , la Pazienza de'Giulti non è debole, nè ranto impaziente. I Giusti , spesse volte incontrano disgrazie, e sventuse : spesse volte si trovano in poverta, e miferie e e non dirado veggono il Secolo tutto contro di se rivolto : chi gli sprezza, chi gli calpesta, e nessun, che per effi fi muova a ma in tali incontri , chi fanno , e come fi portano i Pazienti? Effi patifeono, effi fosfrono affai te pur nulla si risentono; e come scogli all' urto della tempesta, immobili di volto, tranquilli di cuore, al Ciel fi rivolgono, e dicono: Non movebor, non moverbor in aternum . Pf. 29. 7. Io so, dove hò fiffo il cuore; io sò, che devo patire; e tutto patire prima di piegarmi, o di cedere io voglio. Questa è Pazienza, o Forti: questa è Fortezza, o Prodi, in pazienza. Il nembo, la furia de' venquesta è Pazienza con Fortezza; questa è l'i scuppono la Cala, e tutta di colpo ca-

ni : questa merita la corona di Quercia; quella merita la corona di Palma .

Poco vantaggio nondimeno farebbe quello, le quello folo fuffe il vantaggio della Pazienza è , che effa non folo è forte, ma è affai più forte della Fortezza dell' Armi. I Forti nell' armi non toria, e il trionfo. La Fortezza vostra fanno intendere, che la Pazienza, la qualper tanto è tutta piena di Pazienza: Ma le stà tutta nel soffrire, possa competere colla Foriezza dell' Armi , che è tutta nel fare; e nel fare e Battaglie, e imprese grandi. Ma se mai accadesse, che un folo, folo dico, e difarmato, o difendesse una Piazza, o rompesse un' Echi dar si dovrebbe il vanto di Forte ? A questo, che è tolo, che è difarmato, quante volte, e quante negli incontri e pur vince : o a quel, che armato di Scudo, e di maglia, accompagnato da Truppe, e da Squadre, affiftito da Officiali, e da Guardie, espugna una Città. o vince una Battaglia : A chi di questi due dar si deve il primo vanto di Fortezza ? Prodi nell' Armi, intendete que!, che dico, e quel che ora jo voglio dire. Stà quel Giusto, quasi in presidio, e in difeía del fuo propofito, cioè del Timor di Dio: Iddio, che vuol provarlo, permette cose attocissime contro di lui : le disgrazie. gli accidenti accordati imperveriano, lo berfagliano, e gli portan via di repente tutto l'avete, e lo stato ; ed egli nulla fmoffo dal fito propofito, alza il cuote a Die con Giob paziente, e dice: Nudus egressus sum de utero matris mea : nudus revertar illue : Job 1. 20. Nudo nacqui, e nudo morrò : nulla portai nascendo . e nulla meco porterò morendo: Chi fu mai fra l' Armi, che così dicesse. Campioni dell' Armi, non ridete, mauditemi schiacciano : e quel Paziente, solleva il sono negletti da' Magistrati, sono copercuore, e lo spirito a Dio, e dice: De ti di povertà; e pure toffrono, e ticciominus dedit , Dominus abstulit : sicut Do no , e benedicono Iddio ; voi per fine mino placuit, ita fillum est : sit nomen meco vi adirate, che mi avanzi a para-Domini benedichum. ibi, Iddio lia ripiglia- gonare la forrezza di questi , col vostro to quel, che è fuo ; egli per tanto fia invitto, e decantato valore; e pure non in tutti i miei accidenti benedetto. Gran fon' io , che tanto mi avanzo , è Salofermezza di cuore ! ma non resta quì; mone Re, e primo fra tutti i Savi del le Infermità, i morbi, le piaghe, i do- Mondo, che non solo si avanza a sar lori aggruppati infieme, quali Cani rab- questo paragone, ma con penna ficura bioli lo mordono, lo sbranano, e lo co- dà a voi lo Ivantaggio, e dice: Melior, stringono, secondo la Legge de' Magi- melior est patiens viro forti : O qui dostrati, a ulcir quasi pestilente dall' abita-minatur animo suo, expugnatore urbium: ro, e a gettarsi in un letaniajo a putga Prov. 16. 32. Così definisce Salomone. re colle mani le sue carni verminose; Nè ciò dee cagionat maraviglia, pet-ed egli tace, ed egli soffre, e solo di-chè per meglio esaminare il detto di Saverbiati dal Secolo , fono calpeftati dal nali , da vil femminuccia , per ifcher-

der la fanno sopra tutti i Figliuoli, e gli Mondo, sono perseguitati dall' Interno,

ce: illita eff vita bomini faper ter- lomone, e andare avanti nella decifica r.m: 7.1. Siam nati a vivere in guerra, ne del Problema: la Pazienza non folo e a combattere di giorno, e di notte, combatte fola contro innumerabili ini-con tutto ciò, che ci contende la via mici del fuo proposito; ma combatte dell' offervanza, e della falute. Ma fia contro un' inimico, che da Conquiftatori pur atroce la guerra, fiano spaventose le nè pure è conosciuto, eche perciò non battaglie, che io: Donec desiciam, non su da altri mai sottomesso, che dal Gu-recedam ab innoceniia mea : 27. 5. Non sto Paziente. Quale è questo grande inicedo, non figgo; e prima a Giob man-linico? Salomone nel luogo citato lo (cnocherà la vita, che Giob manchi alla fua pre, e dice: Che quel, che arriva a fotinnocenza. Gran Battaglie: gran Guer- tomettere se medessino, e ad esser para! ma, o di Guerra sormidabile, incomparabil valore ! e ciò non è tutto : passioni, è più sorte, di chi arriva a sot-Per ultima stretta di assalto accorre la tomettere Città, e Provincie : perchè l' Moglie, e l'insulta, e lo bessa : accor- Uomo non ha maggiore inimico di se rono tre indiscretissimi amici, e lo ram- medelimo : Melior eft , qui dominatur pognano; e l'Inferno gli ètutto attorno animo fue, expugnators urbium. Elpu-per fargli perder la pazienza, ed espu-gnarlo; ed egli sorte, faldo, costante nel la sorta, e col braccio, è molto, preffuo proposito ribatte tutto, fermo si tie fo l'opinione del volgo, che non rifletne nel suo piede antico, e a tutti ris- te, che un' Elefante, un Leone in roponde : Juftificationem meam, quam capi buftezza, e in forza è abile a vincere, fempre contro tutte le voître batterie : invitti non faper vincere un motodi col-Campioni illustri per Istorie, e per Fa-vole, chi di voi fu mai, che facesse una Famiglio: loggiacere a tutte se passioni, difeta fimile a questa? che con ugual for- che lo tiranneggiano; e dopo di avere tezza difendesse una Piazza e e a tanti disfatte in Campo, Armate, ed Eserci-Inficme, folo, abbandonaro, e ferito, fa- ti, arrenderfi a un' invitto lufinghevole, ceffe una tal refistenza ? Voi, come de- e deforme ; e chi v' è , che possa tener bole, deridere quel Giusto; voi, come le rila, quando legge tra le Favole, che semplici, spregiate quegl'innocenti dell' Ercole, quell' Ercole, dico, vincitouno, e dell'altro feffo, che sono pro re ancot delle Furie, e de' Numi Infer-

no , ridotto dipoi a trattar la rocca , e Forti , che altra fortezza non hanno ; il fuso. O invitto Figliuolo di Giove che fortezza di spada, e di braccio. di le medefamo ? e perciò qual fortez- Mondo, e Cristo abjurate; ed csi arsi , Pizienti non furon riportate da quei dell'Universo da noi si confessa, da noi

tonante, che giova a te aver vinte tan-te Bartaglie, se così vergognosamente riferite, benchè siano Vittorie grandi, sei vinco in te stesso, e a servitù ridot- esse nondimeno sono poco stimate nel to ? Non da Battaglie , non rompe At- Mondo , perchè esse non sono riportamate, non è condotto in Carro Trion-te in Campo aperro fra l'Armi : Fao-fale quel povero, quel Giulto Paziente; ciamo uri altro paffo, e vediamo quel, ma non paffa giorno, che non combat-che altre volte abbiam veduto, ma femra, che non vinca, e a freno non ri-duca l'indomito, e focolo iralcibile dell' to a proposito del nostro Argomento. Uomo, che tante guerre cagiona nel Dieci fucono gli Imperatori di Roma, Mondo ; non passa giorno , nè notte , che oltre altri Re , e Principi della Terche esso non combatta, che non mot- ra, si posero in cuore, e adoptatono tifichi la sfrenata sempte, e atdente con-le dodici loto Legioni, per esterminare cupifcenza degli occhi, e della carne, dal Mondo la naicente Fede di Crifto. e del cuore. Ancor egli fente, e ptova Ora in questa parte, ed ora in quella a tutte l' ote l' impeto furioso delle sue erano ad essi ptesentati Uomini , e passioni ; ma quand'è, che esso si artenda all'impazienza di tanta guerra, e del-condizione, e di Famiglie ancor Senala guerta non rimanga vincitore? e que-fle (on forse piccole vittorie, o Eroi e sprezzatori degli Dei immottali, cioè, dell' Armi ? Piccole a voi sembrano , de' sordi , e muti simolacti . I Monatpetchè voi con tali inimici non vi fie- chi , a que' teneri , e nobili prigioni te mai provati a giocare di scherma . non lasciavano di promettete cose gran-Ma non piccola parve al Re Saule, quan- di , se abbandonavano Cristo ; ed essi do vidde, che David perleguitato a mor- che facevano ? Essi deridevano le ptoto d'unité, con comparation de la perfondre de Regnanti I Regnanti minacionata a lui aveva la vira; e ciò veden- ciavano tormeni, e morte, e de effi aldo cíclamò : Name ficis , qued terrifime le fospirare minaccie si rallegravano.
regnammas si : 1. Reg. 4-8. 1. Tu hairi - con vióa stroce comparivano i Littori,
portace gram Vitrorie coll' Armi, ma ora e gli orrendi Carnessi davanti a quelli
mi accorgo, che degno si di Regno, Agnelletti di Crito, s secvano la spasa e che regnerai senza fallo in Isdraele : e delle Ruote, e de Coltelli, e delle Quis enim cum inveneris inimicum suum, Craticole insocate, e delle Caldaje bol-d'amistes illum? ibi. 20. Imperciocché, lenti, e de Piombi liquefatti, e di tut-dove fra l'Atmi trovar si può un si sot-ți i crudi istromenti di pene ; ed essi. te, che frenar fappia l'impeto della fua ad una ad una, quafi gemme, lictiffivenderta ? Ma quando tutti fentilleto in mi miravanoquelle morti; e tal uno con contrario, basta solo, che Cristo Sapien-Ignazio Martire diceva ancota: Se queza eterna abbia detto nel suo Evange- sti ferali istromenti di dolori averanlio : Seguaci miei ; stimate affai , e lo- no di me pietà : Me urgebo , ut depra tutte le Vittorie dell' Armi ripone- vorer : io fatò forza , io anderò ad re la pazienza : perchè : In patientia ve- investirli , affinchè non mi perdonifra possidebitis animas vestras . Luc. 21. no . Sudavano i Manigoldi in tormentar 19. colla pazienza arriverete ad effer pa quelle membra illibate ; in fitaziare , droni delle vostre passioni , del vostro in lacerare, in brugiar quelle carni innocuote, e dell' anima vofira. E qual centi; e stanchi dicevano: Ravvedete-Regno è comparabile a tal padronanza vi, o miferi; obbedite a i Padroni del za è paragonabile a tal pazienza? Le Vit-laceri, confunti, rispondevano: Cristo totie de' Forti spesse volte suron ripor-portate da' Pazienti, ma le Vittorie de' in Croce : Gesu Cristo vero Padrone

duce, e finisce l'impresa: Patientia opus e questo è Trionfo, o Prodi nell'Armi.

fi adora ; e voi potete ben troncarci la perfettum haber : mirino di grazia , milingua, ma non potrete giammai levar- rino le genti guerriete, mirino tutti i ci Gesù Cristo dal cuore. Così diceva- conquistatori il Cielo, mirino quelle alno que'forti, fra i tormenti; e mentre tezze immense, mirino quella Città, fia le guardie, e le squadre armate co che su detta da Isaja, Urbs Fortitudisi dicevano, e morivano, non rade vol- nis: 26. 2. Mirino, riconofcano, conte avvenne, che altri Fedeli, invidian- remplino ogni cofa; e poscia abbassino do quel bel motire , rompessero la folla gli occhi , il cimiero , e costretti esclade Soldati; penetraffero in mezzo, e ai mino : Questo è troppo sopra le nostre Prefeni, a i Tiranni dicessero: Perchè, forze, espugnar quella Città, non è imo ingiusti, perchè tormentate questi, e presa da noi : su questa impresa si posenoi lasciate ? Noi ancora con essi con- ro tutti i Giganti insieme , e tutti cadfessiamo Gesù Cristo: e per Gesù Cristo dero per Terra. O miseri ! fiam qui pronti a morire. Smaniavano i quella Città è piena di Abitatori , e di Carnefici; flupivano i Prefetti; attoniti ri- Abitatori, che furono un tempo Abitamanevano gli spettatori ; infellonivano i tori della Terra : e come secero questi Monarchi; ma tritti convinti della veri- a tant'alto salire ? Udite ciò , che è ta dicevano : Fra le nostre schiere non scritto, e imparate a fare imprese. Nell' v'c, non v'è fortezza, non v'è costan- Apocalisse è scritto di quella Città: Hic za simile a questa : e a noi satà più fa- est Patientia , & Fides fanttorum : 13. cile espuenare dodici Piazze, che espu 10. Salir per queste Eminenze, espugnare di un Cristiano la costanza. Cam-Ignar questo Regno de'Cieli, non è da alpioni di Spada, e di Lancia, dite or voi, [ti Cimieri, nè da Giganti; fola la Fede, e decidete il Problema; che io altro non fol la Pazienza de'Santi è quella . che dico, fe non che i Principi, i Magi- fale, e arriva ad espugnare quel Regno, strati fan bene a concedere l' Alloro, e di cui il Re istesso nel suo Evangelio il Trionfo a i loro conquistatori, per protestò, e disse: Che il Regno de Cie-così stimolare la gioventù al valore : li, è un Regno, che Vim patitur, & Ma con molta più ragione la Chiefa violenti rapiunt illud: Matth. 11. 12. Che nostra Madre alla Pazienza de Martiri non cede alla forza de Giganti : e solo concede la Palma, e canta Epinici trion-fali a'fuoi invitti Figlinoli; perchè colla della Pazienza de'Santi si arrende. Pa-Passione, e Pazienza di essi, ella arri- zienza, che a sì alto, e sì eccelio Tril'alles et et Denns d'Imperio e a de l'escate artis moltra lei Spati obter contecter il Campidogio, e Roma i del noftro Secolo la tra glori ostra d'Amerio, e Roma i del noftro Secolo la tra glori ostra d'Amerio de l'estamone e per chiufa di ogni cofa : Se re , s'invoglino di combattezione e, per chiufa di ogni cofa : Se re , s'invoglino di combattere folo in Giacomo Apoltolo con lume celefte di-quelle Baraglie, in cui i vincitori compite e, che fra trute le virtul la fola Pa- [cono l'imprefa, ed entrano Trionfanti in zienza è quella, che inconincia, con- Cielo: Quella è impresa, quella è vittoria,



#### PROBLEMA XVI.

Viri Galilai, quid statis aspicientes in Calum? Act. Apost. cap. i. num. i i.

Sopra la Speranza, e il Timore.



rimida Criftianità nel Monte Oliveto, stava cogli occhi, colle mani, e molto più col cuore intefa in Cielos ed ora in questa, ora in

quell' altra parte mirava, per ritrovare tra le nuvole il caro loro Maestro, e Signore, che Trionfante si eta da essi involato, e sù per li Cieli poggiava all' Empireo, due Angeli vestiti di candido bisso, cioè, di luce tessitta in vesti, ad essi attoniti comparendo davanti , con voce di Paradiso dissero finalmente : O buoni Galilei, che più state qui mirando in Cielo? quel Gesú, che voi cercare cogli occhi fra le nuvole, è già entrato nell'alta sua Regia, e siede alla destra del e cercherò, che sia meglio, sperar nella Padre; ma come veduto l'avere partire, per terminare la sua prima venuta in Terra, così tornar lo vedrere per incominciar la sua seconda venura , ma giovevole a noi , sperar molto , o molto in altra qualità, in altro aspetto nel giorno estremo del Mondo : Viri Galilei quid statis bic aspicientes in Calum? Hic e incominciamo. Jesus qui assumptus est à vobis in Calum, chi può non tremare, sapendo, che il Spirito Santo, perchè da David, e

Llor che tutta la piccola, e Redentore istesso, l'istesso nostro Avvocato, deposta finalmente ogni compassione, verrà come giudice per condannar con fentenza irrevocabile, chinnque della sua Redenzione, della sua dottrina, del suo esempio, della sua Pietà si sarà abufato? Grand' Argomento è questo di viver dubbioli fra speranza, e rimore. Io in questo giorno lietissimo, inclinerei più tosto a sperare, che a remere; ma giacchè gli Angeli istessi dicono in questo giorno agli Apostoli : Quid statis aspicientes in Calum? Che stare voi a considerare l'Alicentione del Redentore? Confiderate il suo ritorno a giudicare il Mondo : io perpletto, e dubbiofo, di questo istesso fatò mareria di nuovo Problema. prima, o temer della seconda venuta di Cristo? Sperar si deve, e remere senza fallo nella nostra Fede; ma che è più remere? Questo è il Tema della presente Lezione: Gesù ci affifta co' fuoi lumi,

Per non far rorto alla verità, confessie veniet quemadmodum vidistis eum eun- far convicne, che in metito, e in pretem in Calum. Due venure adunque di gio di virtù, il timore non può in ve-Cristo Gesù : una passara, l'altra futura. run modo competere colla speranda : La passata in qualità di Redentore : la perchè la speranza è una delle prime , surura in qualità di Giudice. Quella pie- e Teologiche virtu , che hanno pet ogna di speranza; e chi può non sperare getto immediato degli arti loro, la bonin questo giorno, in cui compira già la rà dell'essenza, o la veracità delle paronoîtra Redenzione, il Redentore pieto-lissimo colla sua Ascensione apre a tut-là dove il rimore in se considerato neti le Porte del Cielo, siede alla destra gli atti suoi ha per oggetto più tosto le del Pade, per fare il nostro Avvocaro; pene da Dio minacciate, che Iddio nel-e al Padre eterno mostra le Ferite della le perfezioni immense dell'esser suo. Per fua Passione, per muoverlo a Pierà verso, lo che il rimore in se considerato non di noi? Ma quanto la prima venuta è pie- folo non è virtu Teologale, ma nè pirna di speranza, tanto la seconda, già re fra le virtù è numerato da Teologi. intimata venuta, è piena di timore; e Ma perchè è uno de Serte Doni dello

la perfezione, fino ad arrivare alla somsna cima della Sapienza, e della Sant tà perchè finalmente, le David dice in alcuni luoghi, che beato è quello, che ipera in Dio : Beatus vir , qui perat in Deo : Pial. 33. 9. in altri motullimi luoglii, dice, che beato è quello, che teme, c tanto più, quanto più teme lddio : Beatus vir , qui timet Dominum , or mandatis eius volet nimis. P(al. 111.1. Perciò non paja strano a veruno, che latciato il vanto di Teologica virtù alla speranza, virtù propria d'anime grandi ; io come Servo neghittofo a Dio mi volga con David, e pregandol dica: Confige timore tuo carnes meas: a judiciis enim guis timui . Pial. 118, 120. Signore, voi per vostra bontà nel mio Battefimo col· la Fede, e colla Carita m' infon leste ancor la speranza di arrivare col vostro promello ajuto a vedervi in Ciclo. Ciò spero, e di si alta speranza, che mi date. fommamente vi ringrazio: ma in un punga, che mi stimoli ad obbedirvi in rar la speranza, che mi concedete; per chè se è bella la speranza nella vottra Miserieordia, molto più alla protervia della mia carne è giovevole I timore della I vostra Giustizia. E questa è la prima ragione , la quale mi conficlia a credere. che alla nostra fragile um mità sia più neceffarlo efercitarsi negli arti del timore, che negli atti dellatperanza. Troppo atdenti fono le nottre paffioni : ttoppo faeile è alla nostra concupicenza accenderli più tofto agl' inviti de' beni , de' piaceri pretenti , che alle promeffe , e agl'inviti de'beni, e piaceri futuri ; e l' esperienza pur troppo c'integna, che noi affai più reftiam prefi da quel, che vediamo in questa, che da quel, che speriamo ne l'altra vita. Laonde se il timoi non raffredda un poco l'ardor del nostro appetito, se Idlio co' tuoi gin!izi , colle que minaccie , e co'quoi terro- Angelo da parte di Dio , a lui diffe :

da Salomone è detto mui-m sapien- Date inferi, dove andate per codefte zia : Principio di Sapienza, cioè princi- vie della voftra concupifcenza; e non pio, da cui l'Anima è moffa all cierci- vedete, che il voltro cammino è tutto zio di tutte le vittà ; e le virtà da ello inteliato da Gganti; e voi danzando, e sono mode, e stimolare al cammino del- ridendo, andate a cadere nell' Inferno ? Ignoratis quod ibi fint gigantes . O in profundis Inferni via ejus . Prov. 9. 18. Se quelto tertore , dico, non ci taffrena, chi fu mai che per la fola speranza della vita eterna trattener poreffe l' indomito Cavallo del fuo appetito ? La furanza della divina Mifericordia è ottima, pet certe anime timide, che per troppo timore corron peticolo di dare in disperazione, o almeno in diffidenza ; ma perché poche fon l'anime, che temano troppo della Giustizia divina; e nnumetabili fon quelle , che troppo confidano nella divina Mifericordia : perciò io dico , che per la disciplina , e per l' offervanza de' Precetti, è affai più giovevole il tunore, che la speranza. Innumerabili furono le promeffe, che Iddio fatte aveva al tuo Popolo antico: infumerabili erano i miracoli di Provvidenza , e di Amore, che per tutto andava facendo davanti agli occhi loro . Ma quando fu mai , che quelli non fulleto vi prego, che mi concediate ancota il [pergiuri, e ribaldi ? Solo quando Iddio dono del fanto vostro timore, che mi gli faceva temere, e piangere, solo allora era , che essi spezzavano gl' Idoli . tutto ciò, che mi concedete, per afficie le lagrimoti, e pentiti, tornavano, e correvano al Santuario di Dio: Cumoccideret eos , querebant eum , & revertebantur , O diluculo veniebant ad eum . Pi. 77. 34. Onde ancor per ciò è vero. che: Initiam (apientie timor Domini: Dal timor di Dio inc mincia, chi incomincia a camminar bene nelle vie del Signore, e dell'eterna falute.

La seconda ra ione, che ciò mi per funde, è , che il timor di Dio non incomincia, non crefce, ne fi rinforza colla speranza; ma la speranza, e ogn' altra virtu fupernat rale nell' etercizio degli atti tuoi, incomincia, crefce, e fi ravvalora col timot di Dio . Non mi avanzerei a dir tanto , le ciò non trovalli ciptello nelle div ne Scritture. Già stava Abramo per date il colpo mortale au' innocente Figlinolo Isac, in esceuzione del comando divino : quando un It non il fa davanti a noi, e non dice: Trattieni il colpo, o Abramo, che già

mor di Dio negli atti delle virtù fi (cuonoi a dormentate, e pigre ad operare, pur troppo la nostra istessa esperienza l' infegna: Abbiamo infufa nel Battefimo la Fede: ma qual è la Fede in noi, che sì poco operiamo ? Fides fine operibus mortua eft . Jac. 2. 26. Senza l' opere , è poco ra, che altro son esse, che spade al fiantempo ? Chi altro per tanto le scuote, ne, e travaglio, se non che il santo ti- la speranza, e il valore. mor di Dio, che minaccia pene, che inper non uscir di Tema, quando è mai, che la speranza sia più viva, e verde, che quando il rimor di Dio è più vivo, e forte ? Poco (pera, chi molto non te-10. Non è povero, chi teme Iddio, di la Carità seco portala speranza, ed eschi-

hai obbedito a bastanza: Et nunc cogno (ce David: e perchè? Perchè voi, o mio vi, quod timeas Deum, & non pepercisti Iddio: Dedisti hereditatem timentibus nounigenito tuo propter me . Gen. 22. 12. men tuum . Pf. 60. 6. Affegnata avete 1 Ora io conosco, che tu temi da veto eredità; ma a chi l'avete assegnata, e Iddio : e perchè , o Signore ? Perchè infallibilmente la concederete ? Solo a non hai perdonato al tuo Figliuolo, per quelli, che temono il vostro nome. obbedire al mio comando . Sicchè il ti- Gran cofa per verità è questa: Che nel timore sia fondata la speranza; e se impre : e le virtù nell'operare loro dichia- mense sono le speranze de' Cristiani, non rano, quanto Iddio sia temuto da noi, altrove esse si assicurino, che nel molto e quanto noi a Dio col timore siam gratemere Iddio. Se per tanto, chi teme, ti . O fanto timore , quanto a te dob- fpera ; e quanto più teme, tanto più fpebiamo, se tu col tuo gelo, e tremore ra, in modo, che al crescere del timofei quello, che agli atti loro più fegnalati, re di Dio, crefca ancora la speranza in tutte le virtù riscaldi, e insiammi ! Insufe fono dall' alto tutte le virtù superna- e fuor di misura confida, perde, come turali, è vero; ma quanto effe fiano in pur troppo accade, perde, dico, ancora il timore di Dio, e col fanto timore, perde altresì il fondamento tutto della speranza . E vero , che l'anime grandi si muovono più per la speranza della Gioria, che per il timore della pena; ma è vero ancora, che un gran Profano difmen, che morta. Infusa nel Bastesimo è se, e disse bene, che se Giove non tola Carità, che per se medesima è tutto nava dalle navole, e non avventava fulardote nell'operare, e nel patire; e pu- mini fopra i Viventi, i Viventi in Terre qual' è la Carità in noi , che sì lan- ra , nè adorato l' avrebbero , nè creduguidi siamo a operare, e a sossirie per to: essendo che: Primus in orbe Deos Iddio? Tutte le virtà sipernaturali, quasi fecit timor: Il timore su quello, che se-Potenze della nostra vita elevata a Dio, ce credere in Terra, e adorare le Deifono in chi è fantificato colla Grazia del tà celefti, e infernali; e fe i Principi non Battesimo; ma se con esse non si ope- minacciassero il patibolo, quanto poche farebbero quelli, che obbediffero a i loco di chi marcifce nell'ozio, e nel bel ro Editti, per la speranza delle loro metcedi? Ma dove il timore incominchi le accende, chi entrar le sa in azio- cia ad operare, ivi incomincia a fiorir

Quì nondimeno fento, chi oppone tima gastighi agl' oziosi, e infingardi? E a questa verità il passo di San Giovanni, che nella fua ptima Epistola dice, che la Carità , la quale è Regina di tutte le virtù , non vuol timore in chi ama : Timor non eft in charitate ; fed me : Multa bona habebimus si timucri- perfecta charitas foras mittit timorem : 4. mus Deum: Tob. 4, 2. Nulla ci manche- 18. e ne rende la ragione, perchè: Tirà, se non ci manca il timor di Dio : mor panam habet , ibid. Il timore è un e quanto maggiore farà questo timore , affetto penale , cioè una passione , che tanto maggiore farà la nostra speranza. riguarda solamente la pena ; là dove la Così al fuo Figliuolo diceva Tobia; nè Carità altro oggetto non ha, altro mipoteva dir meglio; perchè tutte le pro- rar non vuole, che Iddio; e per l'amamelle, che si leggono nelle divine Scrit- tissimo Iddio nulla teme, tutto spera, alture, fon fatte tutte a chi teme Iddio: tronon sperando, altro non volendo, che Non est inopia timentibus Deum . Ps. 33. sempre più piacere a Dio . Se per tanto

ticristo , ed esfer forti nella lor Fede , norem, quia venit hora judicii. 14-7. Pogia s'avvicina l'ora del Giudicio universale : fiate per tanto forti, e confervatevi virru , raccomandar folamente il timor di Dio : Ciò non è poco certamente l'empre piacergli. Quello, e non altro, Onde ciò premello, e premettendo ancora, che David con tutte le Scritture altro non faccia, che comendare per il fanto timore lia un vanto, ha un prerutto questo timore, e ad esso dia il no gio, che la speranza non ha, nè può me di fanto e d'immortale : Timor Do- avere ; e questo è , che la speranza è mini fanttus permanens in faculum faculi: Pi. 18. 10. Ciò, dico, premesso, a me a Dio carissima; e guai a chi molto non pare di poter ffabilire tre cose assai no spera nella misericordia divina: la spetabili in questa materia : e la prima è , ranza nondimeno è virtù tutta di viatoche se bene il timore di Dio non è quel- ri, virtù, che non entra tra i comprenlo, che giustifichi, che santifichi l'Ani- sori in Cielo, e finisce al finir della vima; quello è nondimeno, che conforta ta; perchè i Beati già posseggono in Ciel'Anima alla fantità, e la fortifica, e lo tutto quello, che sperarono in Terquali feudo, in tutti gl'incontri invitta ra : e sperar più non si può quel, la rende i e perciò l'Angiolo della Apo- che già si possiede , e gode : Ma il ticalific contro tutte le furie dell' Anticri- more di Dio non è di si corta durata . flo, solo il timore di Dio raccomanda: Timete Dominum. & date illi konorem: ti i confini del tempo, e paffa coll'Ani-Se santi ester volete, temete Iddio, e ma, dove essa passa, e approda ne' lidi date a lui l'onore di temerlo sopra tutti i dell'eternirà: Timor Domini santtus perterrori dell'Anticrifto, e dell'Inferno. La manens in faculum faculi : Pl. 18. 10. In seconda cosa è, che quantunque il timo- Giob si legge, che ancora in Cielo si tere delle divine minacce , e delle pene me , e si trema ; e che gli Angeli istessi minacciate, sia un affetto basso, o più paventano, quando Iddio viene all'esecutofto una paffione fervile al principio : zione de'fuoi tremendi Giudizi : Timebune ello nondimeno in progrello si raffina , Angeli , & purgabuntur : 4. 4. Columne si purifica, e tanto si solleva, che al fi- Cali contremiscunt, & pavent ad nutum ne arriva ad effer timore di Carità, ti- ejus: 26.11. Per le quali parole, io non mor filiale, che non teme più le pene temo di afferire, che ancor fra i godiminacciate alle colpe; teme le colpe, menti eterni de' Beati si trova il santo teme le offese, che si fanno all'amato timore ; nè il timore di Dio è un af-Sagnore : e tanto le teme , che quando fetto si vile ; che comparir non possa là . ancora pena più non vi fuste, e si spe- dove la Beatitudine presente luogo non gnesse l'Inserno, esso nondimeno al folo lascia alla speranza sutura ; perchè il ti-

de il timore, non configia bene, chi con- mo amato Bene, tremerebbe inorridito, figlia più a temere, che a sperare. Co- e suggirebbe. Ond'è, che la Teologia si credevo ancor io; fe l'istesso Giovanni insegna, che l'Attrizione diviene Contrinell' Apocalissi non riferisse, che negli zione nel Sagramento, cioè, il dolor estremi giorni del Mondo, un' Angelo, concepito per timor della pena, diventa che aveva in mano : Evangelium eter- dolor concepito per orror dell'offesa fatnum: L'eterno, e non mai del bile Evan- ta a Dio: che è quanto dire, che il tigelio, con gran voce a i Giusti della mor servile passa in amor filiale proprio Terra, per confortarli a reliftere all'An- di chi teme di offendere, e piange di avere offeso il Padre: E questo si è queldirà : Timete Dominum, & date illi ho- lo, che volle dir San Giovanni , quando diffe : Perfecta charitas foras mittit co, poco vi resta ancor da combattere : timorem: la persetta Carità non vuol timore servile, vuole timore filiale, che cresce al crescer della Carità, e cresce nel fanto timor di Dio. Per difefa del tanto, che non v'è, chi più tema Iddio. la Fede, della Carità, e di tutte le altre e tremi sempre di offenderlo, quanto quelli, che più amano di servirlo, e più per mio avvilo, volle dir San Giovanni nel passo citato. La terza cosa è che virtu Teologale, è virtu sublime, virtu David dice, che esso và più in là di tutnome di peccato, e di offesa del som- more de' Beati, non è timor del futugiona amore, e timore infieme : amore della bellezza, timore della grandezza : amore , che cagiona timore , gloriolo , e grande il Trono dell'Eter- mui .

no: è timor del presente : e la pre- | mo Monarca : Se tutto ciò, dico, è vesenza dell'Altissima Maestà , la visione ro : ceda pu e il timore in qualità di dell' immenia grandezza , la visione del natura alla speranza ; ma la speranza in fommo Iddio è tale , che del pari ca- qualità di condotta, di durata, e di forza, ceda pure al timore, primo Maeftro di tapienza. Speriamo adunque, Signori mici, iperiamo aifai nella miferitimore , che rinforza l'amore : amore cordia divina ; ma per fficurare affai quanto glorioso a Dio, tanto giocondo, le nostre speranze, imparianto ancora a quanto control de produce de vedere ; control terre a la control terre damento di speranza, è stimolo di tur-della seconda sua venuta ci insegni del te le virti in Coro: è primo Maestro de Servi, e poscia ancora de Figliuoli di stri peccati : c perciò a lui dicia-Dio; ed è quello, che più viva, ed ac- mo tremanti : Confige timore tuo carcefa rende la Beatitudine de Beati, e più nes meas : à judiciis enim tuis ti-

### PROBLEMA XVII.

Domine , ne statuas illis hoc peccatum . Act. Apost. cap. 7. num. 59.

Dove sia l'onore, e il vantaggio maggiore, nella vendetta, o nel perdono dell'ingiurie?



e di merito ! Fra tante novità, chi può questo spirito di onore, che è spirito di nore, che dopo la venuta del Figliuo lo di Dio, e dello Spirito Santo; il Mondo, e dello Spirito Santo; il Mondo, do , se il vero-anore, e il vantaggio

Tefano, primo Mattire del-Ido non incomincialle ratto ad ellere un la Cristianità, prima gloria nuovo Mondo ? Ma se in questa novidella Chiefa novella, muo-tà di Mondo, rimanesse ancora un cer-re, e muore sotto una tem-to spirito, che non è spirito di perdopesta di lassi; e per moren- no, ma è spirito di vendetta, e che si do : obdormivit in Domino : appella spirito di reputazione , e di onoibid. riposò in pace . Gran novità di re; io, che poco m'intendo di ciò, dimorte! Stefano muore, e muore lapi-manderei qual'onore, quale reputazione dato da fuoi inimici : e pur motendo trovar fi poffa nella vendetta ? Gesù Criperdona a fuoi percuffori : Domine ne sto a fuoi Discepoli , quando volevano flatnas illis her pecsatum. Gran hovità in vendetta dell' ingiuria fat venir fito-di perdono! Stefano perdona a fuoi per-cuffori, e vede: Calos apertos: ibid, i fus effis: Luc.9.55. Voi credete di effe-Cieli aperti, e Gesti in atto di ricever- re di uno spirito, e siete di un altro. Io lo . Gran novità di morte, di perdono, non sò , quale spirito sia in Cristianità

fegneranno i nobili loro (entimenti: ma l

Ubi est honor mens ? 1. 6. diceva Iddio per Malachia: dove è il mio onore, o Figliuoli degli Uomini ? e i Figlinoli degli Uomini ancora dicono spelle volte: Dov' è la mia reputazione in quefto fatto, in questo detto ingiuriolo? Bene; il lamento è giusto; e l'Uomo coronaroda Dio: Gloria, & honore, Pl. 8. 6. 1 Uomo, dico, si onorato da Dio, deve aver cura del suo onore fra gli Uomini; ma per aver cura del fuo onore, che si fa, che si dice sra gli Uomini enorati ? Dall' Altiffimo Iddio , quando è offeso, quando è ingiurato, fi tace, come dice il Savio: si dissimulano le offele, che egli riceve incessantemente in Terra, e si lascia correre il Mondo, e la Natura come corrono: Diffimulat peccata hominum, propter panitentiam. Sap. 11. 24. Ma l' Uomo, che è Uomo, e non è falso, quando è offefo, che fa, e che dice? Le riffe, I duel per le Città, e per le Tette, sono desentive, che per riparo della reputazione fi adopran dagli Uomini ; E che , dicono gl'Uomini di onore, dobbiamo forse lasciarci pestare da ogn'uno? Quel talemi se quell' equivoco : e questo è quello , che fino al fangue fi ha da vendicare : così comanda il mio onore, così vuocato più di quel, che fono stato offeso. di onore nel Mondo. Ma io non sò,

Lez. del P. Zucconi Tom. V.

maggiore si trovi nella vendetta, o nel rispondere ad ognimotto; e di ogni pieperdono dell' offese ? Gli Uomini m' in- cola scintilluzza sar ratto un' incendio . non è cofa da Uomo di valore, e di io pregherò Santo Stefano, ad infegnat- fenno, è da Uomo fcemo dell'uno, e mi l' eroico suo spirito; e incomincia- dell' altro. L' Uom di valore diffimula tace, e con animo superiore lascia pasfare quel , che paffa : Fatunt statim indicat iram fuam; qui autem dissimulat injuriam, callidus est : ibi. Così dice Salomone, e la ragione del fito detto, se non erro, è, perchè la natura della vendetta è tutta contraria al fine , per cui esta si adopera. La vendetta si adopera per riparo della reputazione: Così dicono tutti i vendicativi, che protestano di fat quel che fanno per falvare la reputazione . Ma la vendetta , che cos' è ? La vendetta è nome relativo, che suppone, dice, e confessa l'ingiuria ricevuta; per liè ogni vendetta, di qualche ingiuria , di qualche offica è vendetta . Or questa supposizione, questa protesta, che colla vendetta fi fa , che cos' è? a ridurre ogni cosa a'tuoi termini, questo altro non è, che metter fulle trombe di effere stato off. (a nell' onore , di effere toccato nella riputazione; e questo appunto è quello, che dall' Uomo callido. li, le villanie, gli oltraggi, che corrono cioè accorto, e prudente di Salomone, fi fugge a tutto porere: perchè quelto è lo stesso, che far nascere del suo onore nel pubblico quel sospetro, che prima non v' era . Si tirin pur snora tutte le spade, si versi tutto il sangue ; che il fece quello fgatho i que'l' altro mi dif- fangue, che fi verfa, non lava, ma tinge più di un poco la reputazione, per cui fi verfa. Prima de'duelli ogn'un godeva della ina reputazione in pace i ma le la mia reputazione ; nè io lascierò dopo il duello , dopo la vendetta , e il mai la spada, finche non mi sia vendi- l'angue, che ci dice dal Mondo? O che fi dice : Si dice , che quel tale fu tocca-Così si dice, e così si fa dagli Uomini to in quella parte, che gli doleva. e dov' era più debole; e che perciò si risenti, fe da questi tali si prendano le miture e venne al langue, credendo con esso di giuste per ricuperare il loro onore offe limacchiarii; ed akto non fece, che pubto . Dico con temenza quel , che di blicare la macchia , e tutti far sospettar co , perchè non m' intendo di sì satti del suo onore. E quetto è fotle lavar l' punti. Salomone nondimeno mi fa ani Jonore, e difendere la reputazione ? Il mo di avanzarmi a dire, che queste non Mondo crede, che così vada difeso l' fon difefe di onore, fono debolezze di onnre. Salomone crede il contrario, e cervello, e di cuore ; perchè : Fatuus , dice, che l'Uomo accorto tuce, per non dice egli , flatim indicat iram fuam : far parlate, e col tacere fi mostra supe-Prov. 12. 16. Rifentirsi ad ogni parola : I riore all' ingiuria : Vir callidus injuriam

gri , che se medesimi , nel giorno istesso della confegrazione del nuovo Re: Defpexerunt eum : 4. Reg. 10, 27. fi voltarono in là, lo proverbiarono, e lo derifero . Saule gli vidde , Saule gli udi ; e perchè aveva ancora lo foitito del facto Crifma nella fronte, che fece, che diffe alla sensibile, e pubblica ingiuria? Diffimulavit fe fe andire : ib. tacque, diffimulò, come se nulla udito, nulla veduto avefse; e con prudenza da Re, giudicò meglio per l'onote della fua nuova corona, non dichiararfi offeso, che vendicarfi . O Saule, se tu sempre conservato aveffi questo tuo also reale spiriro di sti fra le Teste Coronate! Uomini di onore, contentatevi, che io povero Religiolo vi dica nertamente il mio fentimento: Io vi stimo asfai; ma moltopiù vi stimerei, se non udissi tante vostre vente, che voi fate in tutte le occasioni, mi fa sapere, che il vostro onore è molferito, quante sono le vendette, che voi l avete fatte; ed io per mia parte credo, che sia meglio per la reputazione il dire : Il mio onore non è stato mai ferito; che il dire: Io l' ho sempre vendicato, Salomone è quello, che mi fa parlare così : perchè la vendetta è quella , che per fua natura dichiara l'offesa, e fa parlare ogn'un, come vuole: e come vuole lascia sospirare ogn' mo.

Ma per non parlare più della diffirmalazione, e della difinvoltura in lafciar passare lo firale; e con ciò dichiararsi invulnerabile . Dopo la diffimulazione , quale è ora la natura del perdono ? Il a fanno nel Mondo: e quante fono l' confessa, e ritratta la sua offesa, faccian

distimulat. Era già Re d'Isdraele Saule, sinimicizie coperte, e gli odi intestini, ed era Uomo, quanto superiore a tutti che nel Mondo, quasi fuoco, ancor fra di grado, tanto a tutti superior di sta- domestici, si accendono! Ma io non sò, tura; ma perchè alcuni non stimano al- quanto una massima sì perniciosa, meriti di effere ricevuta dalla nobile, e onorata gente : Essa vuol vendetta , non vuol perdono : ma di qual natura è il perdono, si mal veduto, e tanto fereditato dal Mondo ? Il Mondo sà , nè può negare , che il perdono non è da tutti; è solo da chi sopra altrui ha qualche dritto, qualche jus, o ragione di fuperiorità; perchè è un atto col quale. chi perdona, dice all'altra parte: Tu fei debitore, tu fei reo : ma io ti rilafcio tutto il mio credito, tutta la mia ragione; e ti perdono: La natura del perdono adunque è dichiarare uno reo, e l'altro attore; uno debitore, e creditore diffimulazione, per cui con lode fosti l'altro : in quella guifa, che noi, quanriferito nella Scrittura dello Spirito San- do a Dio diciamo : Deus venia largitor , to, quanto memorando ancora rimarre- O bumane falutis amator : con queste fole parole, dico, a Dio gratissime, veniamo a dichiarare l'immenia superiorità dell' Altiffimo fopra tutti noi; toccando a lui solo a perdonarci, e a noi tutti a chiedergli perdono. Or dicail Mondette : Perchè il numero delle vendet do, se sia viltà, se sia codardia il perdonare, e col perdono dichiarar reo l' offenfore , e fe attore : fe creditore , e to macchiato, effendo flato tante volte debitore quell' altro? Iddio certamente alcrive a fua gloria potere e fapere perdonare a tutti eli Uomini, e di tutti eli Uomini effer creditore ; e a me certamente non pare, che fia atto di codardia il perdonare : anzi io stimo , che il perdono fia l'atto più bello, e più vantaggiolo, che far polla un' Uomo di onore; di un' Uomo, che non solo preservare, ma voglia ancora mettere a migliore luce la fina reputazione. Il perdono non fi dà a chi opera giustamente, e dice il vero : fi dà folo a chi mentiice, o commette ingiuria. L'offeso per tanto, allor che perdona, che altro fa, le non che dire all'offensore: Tu mi ca-Mondo lo stima viltà, lo stima codar- lunniasti, su mi ossendesti ingiustamendia , e dice : Non merita portar la spa- te, e io potevo da te molto riscuotere : da, chi non sà adoprarla in sua disesa . I ma io tutto ti perdono. Quando su mai, Questa è l'opinione, questa è la massi- che la vendetta tanto dicesse in savor ma del Mondo; e per tal massima, o dell'offeso, quanto dice il perdono? Che quante riffe, o quanti duelli, e guerre fe l'offenfore col perdono, che riceve,

non arriverangiammai a riportare una re- nore riportaffe, quanto dall' offenfore trattazione si fatta dall' offensore, nè a ne riportò quello perdono? Spade nobi-Inebbiare così il loto nome. Non è pertan- li, e luminose, vedete qui, e arrendeto, non è contro l'onore il perdonare; se tevi alla ragione, e non vi lasciate poril perdono è quello, che fa più di quel , tar via dalle massime non buone del che faccia la vendetta a favor della re- Mondo. putazione. E noto gia l'esempio; ma perchè è csempio dogmatico di Sacra se fin ora lio trattata questa causa più Scrittura, non sia grave a veruno, che con ragioni Civili, che con ragioni Teoin propolito del nostro Problema io qui logiche : e ho parlato di onore con lo riferifca. Fuggiva David dall'odio im- quelli , che di onore fono i Maestri . placabile del Re Saule, che quasi fello. Altre ragioni più alte, altri Argomenti ne di Maestà lo perseguitava. Di Selva più fublimi richiede questo Sacro Proin Selva, e di Monte in Monte si riti- blema. Dove entra Iddio, amunitolit si rava . e nascondeva l'innocente Giova- deve ogni punto cavallerescho . Iddio ne, anch'egli consecrato già Re; quan- comanda, che si perdoni; e chi può credo Saule un giorno mentre in persona dere, che Iddio comandi il nostro disoandava in traccia dell'Emolo (uo, (o nore? L'obbedire al Sovrano non fu mai lo e incauto entrò nella Spelonca ap- disonore; e solo obbedire a Dio sarà copunto, dove co' suoi si era nascoso sa disonorata? Disonorata cosa su sempre David, Lo vidde, lo riconobbe David; l'entrare in onta del Regnante; e folo l'ebbe fotto la punta della Spada: le of- onorata cofa tarà far onta all'Altiffimo fese ricevute, la passione, i compagni, Iddio? Cisto Redentore, e Giudice per-lo confortavano a tirate il colpo, e col-dono a suoi crocifissori Stefano con la vendetta a uscir di pericolo, e di rofi tutti i Santi, perdonorono a'loro inimifore. Ma la vendetta non vinfe la cau- ci ; e chi può credere , che sia disonofa col perdono nel cuote di quello, che re feguitar l' efempio di quelli, che fotroncara aveva la testa a Golia Gigante. no Beati nella gloriosissima Regia del Esli non veduto si appressò a Saule col- fommo Iddio 3 Iddio perdona a noi , ed la Spada in mano, colla Spada in mano ò quante office ci petdona! E chi potrà non tirò il colpo della vendetta a tagliò voler vendetta de fuoi offensori? Noi solo, per testimonio del fatto, l'orlo del-dimandiamo perdono a Dio, e Iddio da la clamide Reale, usci dalla Spelonca, noi prende le misure di perdonarci: se noi s' inginocchiò, e disse a Saule: Vide perdoniamo, egli ci perdona; se noi ven-quoniam non est in manu mea malam: 1. dicar ci vogliamo, ed egli vendicare si Reg. 24. 12. Vedi, riconosci, o Signo-vuole. Noi diciamo ogni giorno a lui: re, il male che sar ti potevo, e non ti Di mitte nobis debita nostra, sicut & ho fatto : e sul fatto ti afficura dell'ani- nos dimittimus debitoribus nostris : e mo mio verso di te. Così sece, così con qual fronte può tecitar queste padisse David : e che disse, che sece Sau- role, chi sisso ha il cuore nella vendetle ? Saule apri le braccia , pianse , ed ta ? Chieder perdono , e dimandar venesclamò : Justior eu es , quam ego : Tu detta , è lo stesso , che dire : Io chiedo enim tribuifti mihi bona : ego autem red- petdono, e put non mi curo di perdodidi tibi mala: ib. 18. Tu sei innocente, no , perche io non voglio perdonare . e io fon reo : Tu mi hai perdonato Dica pur così, chi ha cuore di così dila vita, e io a morte ti hoperieguitato: re ; e si tenga forte alla memoria della Nune scio certe, quod regnaturus sis: ib. morte; che io alzerò la voce alle quat-24. Ora conosco, che più di me degno tro parti della Terra, e dirò: Peccatofei di regno ; e che regnerai senza fal- ri, volete il perdono di tutti i vostri delo; ma tu, che hai perdonato a me, litti, e falvarvi? perdonate, a chi vi ofperdona ti prego ancora a' miei Figl-110- fefe; perchè Cristo Giudice già di sua ii : Et ne deleas semen meum post me : bocca ha pubblicata questa legge : Dimit-

pure quanto possono i vendicativi, che 121. Qual vendetta su mai, che tanto o-

Ma tu, o Santa Fede, perdona a me,

Вь 2

tite, d'dimittemini: Luc. 6.37. Perdo-chee per legge, e percleupj, e per rante, e vi sarà perdonato. Ma se per-gioni, è si commendabile, e tanto al pub-donat non vortee, da me non sperate bileco, e a i privati è giovevole. San perdono: Si non dimisferitis, nee Pater Stefano impetti a tutti noi, che sisveff.r dimittet vobis : Matth. 6, 15, Qui and cuore ci rimanga quefta maffi-fi difinganni il Secolo, qui apprenda il ma, che non fi truova none, dove ti Mondo: quanto più di ogni vendetta difonora Iddio; ed ivi nafce vergogna s

onorato sia, e vantaggioso il perdono, dove si perde la gloria eterna.

### PROBLEM A XVIII.

Et intrantes domum, invenerunt Puerum cum Maria matre ejus. Matt. cap. 2. n. 11.

Qual sia amicizia migliore : quella de'Ricchi , o quella de'Poveri?



fieno. I tre Tesori recati dall' Oriente , mo .

Ella Festa dell' Epifania, con non altrove furon lasciati, che a piedi modo particolare, deve ral- del povero Figlinolo, e della povera Malegrafi tutta la Criftanità, dre; e quello, che ab eterno fu genera-perchè l' Epifania è la fefta to: In fplendoribus funtlorum; fra gli dell' apparizione pubblica, fplendori di tutta la fanttà, dovendo la cioè del pubblico ingreffo prima volta comparire al Mundo, com-

del Figlinolo di Dio in Terra ; e in ta-barre non volle in altro abito , che le ingresso, non su poca l'allegrezza , in abito di povero figlio. Rallegratevi che nacque a Roma , a Firenze , all'adunque , o poveri , di questa festa, che It alia tutta, e a tutta la Gentilità; a cui è festa tutta della vostra povertà. Voi ne' tre memorandi Personaggi dell' Orien-te, apparve la prima volta il Figliuolo negletti dal secolo: ma la vostra condidi Dio tra i Figlinoli degli Uomini. Ma zione fii quella, che fece la prima comdovendosi tutti rallegrare, sopra tutti rallegrar si devono i poveri; perchè in que parve si bene, che il Mondo sarà ogi fto folenne, e da tutti i Secoli aspetta- contento, che oggi io proponga un nuotiffimo ingresso, la povertà si quella, vo Problema, ed ciamini non già, se sia che sece lo spicco maggiore della setta, meglio ester povero, o esser ricco? non La stella nunzia, e soriera della gran- sarò di ciò questione, perchè di ciò ho de Epifania , della grande Apparizio- altre volte parlato : farò quellione, se sione, dopo un lungo viaggio, non al- fia meglio tenerel a parte de ricchi, ov-trove fermoffi , che fopra una povera vero la parte de poveri , cioè eller più Capanna . 1 tre Principi reali , non al- amico de poveri , ovvero de ricchi , e trove entrarono, che in un povero tu-gurio 3 nè altri adorarono, che un po-povero Gesti Figliuolo di Dio, mi af-vero Bambino, poveramente nato nel liftano in quefla causa; e incomincia-

Po-

Lez, del P. Zucconi Tamo V.

Poverel'i di Gesù Crifto: la vostra i no pietà: quelli dimandano un minucausa ha un gran pregiudizio presso la to danaro, una piccola moneta per soedelicatezza del Secolo ; perchè voi fie- corfo de lor bifogni ; questi per ordinate mal velliti , e in Cafa non avete gli Scrittoj delle voltre entrate , non ave-re i rittatti degli Avoli voltri ; në al-letao : quelli per fine nella loro poverte i rituatti degli Avoli Voitti i ne ali tato: quei per me neia loro pover-tro moftra potere, che la inpellettile del-le voftre miferie; onde il delicatiffino Se-colo vi fchiva, e crede di non far po-co, se vi compatife, e non vi sprez-comandano, abbiano imparato ancora il 23. Così coftuina, e di buon coftume fi pregia il Secolo noftro, e il della-tiffimo Mondo 3 ma lo per incomincia-l'appresso divit snima meta. 21. 3. Pore a dire qualche cosa in vostro savo-re, dico, che sta quell' alta e delica-non è cosa sossibile agli occhi mici. E te, duo, that an entra verun quella infoffibile povertà, dove fi tro-povero, è vero ; e pure effa delicata, y 2, dove fi vede, dentro, o finoti di e pompoffilima gente del Secolo, entra Chiefa alla porta? 10 non 30 : 30 be-tutta inficeme fra poveti, e fra poveri ne, che quell'entrar nel luogodell'Oradella Terra deve effere tutta computa- zione a rappresentare le sue miserie a ra; perchè è vero, che i poveri non Dio, a chiedere aita al'Altiffimo con fon ricchi; ma verissimo è ancora, che tanta pompa; quel pregare in contegno i ricchi fon tutti poveri ; e quanto po di comando, quel supplicare, ma in ga-veri siano, e bisognosi, essi ben lo san- la di trionso, a me non sembra modo no, benché confessar non lo vogliano . proprio di chiedere l' elemosina ; anzi Ma, che giova dissimulare? i sacri Tena- a me pare, che sia la maniera più adarpi , gli Altari , e i Sacerdoti ben fan- tata per farsi schifar da Dio , e da' Santi : no , quali , e quante siano le miserie perche quello è color più naturale dell' aldel superbo Mondo. Si entra in Chie terigia, che ancor nel rappresentare le fa , e fi prega ; ed ora a questo , ora a fue miferie , e nel chieder foccorfo , quell' altro Alrare si geme, e si plo- vuol sar comparire la si anobiltà, e granra : e perchè tanti fospiri , e preghiere dezza. Là dove una tale sostenutezza , di persone si ricche, si ben vestite, e le burbanza non si vede ne poveri, che tanto potenti, perchè ? O perchè ? Per- stan fuor delle Chiese : Ess, colle veclic alcuni han bilogno di lanna, altri fii firacciate, co' volti pallidi, e digiudi pace in Casa, altri di aver Figliuo-li, altri di non averne tanti, altri di li loro misero stato; a rutti chiedonon effer vinti dagli emoli , altri di no , è vero : ma che chiedono ? un vincer la lite , altri di non effer per- quattrino: e lo chiedono per l'amor di coffi ne' Campi, altri di non effer (co- Dio ; e fe l'impetrano, ringraziano; e perti nell' onore, e rutti di non esser se non l'impetrano, dicono : Iddio vel puniti quanto essi meritan da Dio. Per- rimmeriti a ogni modo . O poverl di ciò si prega , perciò si piange ; nè si Gesù , quanto meglio de' ricchi , vi sapiange quanto basta, per li bisogni oc- pete raccomandare ? Quella consessione culti di tutti; e perciò ancora si dichia- del compassionevole stato vostro, quelra, che il bifogno, e la necessità, non la modeltia, quella riferva delle vostre riman folo ne' poveri , ma fi dilata per preghiere , quegli umili, e dimeffi votutto, ed entra ancor ne' Palazzi a far litti portamenti, lian tanto del magnepovero, e milero ogn' uno; con tal tilmo avanti a Dio, e avanti agli Uodifferenza però , che i poveri minori ri-mangono alle porte delle Chiefe ; i po-fione ; ma meriteno ancora tenerezza ; veri maggiori enttano in Chiefa: quelli e amore . Non fi sdegnino adunque i' dimandano elemolina; questi dimanda- poveri ricelii, i poveri potenti, e gran-

reffe maggiore.

ricchi , e co' potenti della Terra ; e fto , chi può temere tali cose dalla vochi gode di sale amicizia, la valuti mol- fitra amicizia ? Voi fiete umili , voi to, e la coltivi : perchè l' avere un po-fiete modesti, e le bene siete talvoltente, un grande per amico, è quali ta indifereti nel dimandare, voi prelo flesso, che esser grande, e potente, gate nondimeno, nè altro dimandate, si una il trito Assimora dell'amicizia : le non quel, che è vostro, mentre vol Amicoram omniet communia : amicira al con Lazzaro mendico dimandate solater ego : Fra gli amici , non v'è distin- mente : Micas qua cadunt de menzione, perchè gli amici fon due, co- /a: Luc. 16. 21. 1 brigioli del pane, me si dice, in un Nocciolo: Così dis- che cadono dalle magnifiche tavole; fero quelli, che trattaron della vera cioè una piccola parte del superfluo de amicizia: ma il punto è, che queste ricchi; e il superstuo de' ricchi, per grandi, e potenti amicizie sieno vere, definizione della Teologia, e della e reciproche amicizie di persone, non Scrittura, non ad altri appartiene, di fortuna, o d'interesse. Certo è, che a' poveri. Chi per tanto può of-che al ricco non mancano amici, per fendersi, che voi talvolta con qualche chè, secondo i Proverbi di Salomone : inciviltà chiediate il vostro ? Anzi per Divitia adducure amicos plurimos: 19. 4. questa istesta importunità di chiedere. Le ricchezze trovano amici, dove i vogliono: il dove: Pauper etiam prazipio, di chiedere quel, che vi è domo fue ediefus erit : ibid. 20. I poveri vuto, e pur di chiederlo per elemofifon fuggiti, e sprezzati ancor da v ci- na, chi può ricular i per amici ? Non ni, e da parenti; onde io dubbito mol- guardate allo splendore, non quarto, che quefte grandi, e gloriole ani- date alla naticia, dice ! Ecclessifico : cizie non fieno, ne vere, ne recipro- ma fe tu vedi un, che davanti a te fi che amicizie ; perchè le non è vero , umilia , e fi abbaffa , flimalo , e ab-è molto probable almeno , che que fi molti amici amino più la moltitudi-fi molti amici amino più la moltitudine , che la fingolacità degli amici ; e tua absconderit se ; unanimem babebis che perciò queste amicizie da una par- amicitiam banam : 6. 12. I poveri chiete manchino di fincerità, e dall' altra dono, è vero, ma in primo luogo, di corrispondenza: e che altro finali-chiedono con rispetto, e temenza quel, mente non siano, che sinte di scher-che chiedono: i poveri in secondo luoma, che colpiscono dove meno si al-go, tornano a chiedere, ma chiedopettano. Così avvenne a' Maccabei , no pet elemofina quel , che ad effi ap-quando mandarono Ambafciatori a di-partiene : i poveri in rerzo luogo , mandare amicizia , e lega a i Roma- chiedon per elemofina quel , che loro ni . Il Senato Romano li pregiò di si appartiene : e lo chiedono per amor onorata Ambalcieria : fommo onore fe- di Dio , e di Giesti Cristo sno Ficero agli Ambasciazori; ma fra gli ar- gliuolo; e qui è il sorte del nestro Pro-ticoli del contratto della scambievole blema, che non poco disgustoso sembra amicizia, fu scritto, che i Giudei ob alla delicarezza del Secolo; ma la delicabediffero a i Romani; e i Romani nel-trezzadel secolonon ha intelo ancora quel, le guerre prestassero ajuto a i Giudei , che io non ho ancorfinito di spiegare.

di , le io dò nome di amicizia , e secondo l' opportunita de' Tempi: Indei di amore alla carità dovuta a' poveri sustedient mandata Romanorum ; O' Romendici : e cerco qual fia l' amicizia mani adjuvabunt genti Judaorum , promigliore : quella de' ricchi, o quella ut tempus permiferit . I. Matth. 8. 10. de' poveri . Conviene ora vedere qual Gli amici de' Romani obbediranno, e fia quella, e questa amicizia, e dove faranno da' Romani ajutati : Questo fia il vantaggio del merito, e dell' inte-| fu il funto della grande amicizia, ree maggiore.

Bella certamente è l' amicizia co' Curia Romana . O poverelli di Cri-

micizia, ed io parlo di un altra : Per- cui parla il nostro Problema ; e chi chè, io non parlo dell'amicizia di doler si può, che tale amicizia si confidenza, e di conversazione fami- preferisca a qualunque altra nobile, liare., e domestica. Non parlo di que-sta , benchè questa suffe i amicizza , Redentore la comanda: Gesì Reden-che ebbe il Figliuolo di Dio , co moi lore è amicissimo de poveri : Iddio in poveri Discepoli, allor che diffe : Jam trutte le Scritture antiche e nuove alnon dicam vos fervos , fed amicos : tro non fa , che comandare , e rac-Joan, 14. 15. Io nondimeno non parlo comandare i poveri ; e chi delicato di questa amicizia : ben sapendo, che potrà ricusare de poveri essere amico ? questa familiarità nel Mondo, deve Anzi chi per suo vanto non sarà procorrer folo fra gli uguali , o al più fessione di essere amico 4 amicissimo fra quelli, che altra difparità non han-no, che la difparità di man deftra , re ogn' altra ragione , io qui confi e di man finifita . lo parlo dell' ami- dero due cofe , che per verità non focizia di benevolenza, che confiste in no di poco peso in bilanciare, quali amare, e volere, e far bene ad al-tri : qual è l'amicizia, che il Sole, la prima è, che i poveri sono povee le Stelle hanno con noi gente teri i, e miferi , è vero ; na quanto rena : attorno alla quale effo Sole , più poveri , e miferi (noto, canto più effo Stelle , fi aggirano fempre ; e fe fanno la figura , e la tapprefentanza , patron da noi , a noi pofcia ritorna- che è fixta loro commella dall'alto no , e put da noi altro non voglio Tre fono- le claffi di Uomini , in cui no, se non che farci bene, e com- Iddio vuol essere singolarmente ricopartire a noi le benefiche loto influ-enze. Questa è l'amicizia, di cui Terra. La prima classe è de Principarla il mio Problema, e parla con pi, e de' Regnanti, che rappresenta-grand'animo; perchè questa è amici-zia vera, amicizia difinteressata: ami-Supetiori temporali dà l'autorità di precizia, che altro non vuole, che far fedete, e comandare in fino luogo in del bene, far parte del fino all'amico, Terra. La feconda claffe, è de Sae e all'amico più bifognofo effere ancor cerotoi. Prelati, e Paffori della Chiepiù liberale, e perciò è amicizia di far, che ricevon da liu il carattere di animo nobile, di animo generolo, fuoi minifiri, interpreti, e inviati a che cerca tutte le occasioni di folle-tutti i Popoli della Terra. Ma la ter-vare, di confolare le altrui miferie. 2a classe di Uomini, tanto dissinti Ma quel, che è più, anzi quel, che dagli altri, qual è ? Poveri, non vi è tutto in questo Problema, si è, avvilite nella vostra povettà, sostene-che questa è l'amicizia non racco-te la vostra persona; perchè voi fra mandata solamente, ma comandata an- tutti, fate una figura, che io non cora da Cristo Gesù, quando nell' E- ardirei, nè pure di accennare, se vangelio dice : Facite vobis amicos de Cristo Gesti espressamente nel suo Emammona iniquitatis: Luc. 16. 2. Per- vangelio non fi dichiaraffe di voler efchè, o ricchi, perchè, o potenti, im- fere riconosciuto nella vostra persona ; piegate voi si pazzamente le vostre ric- e si protesta, che nel giudizio univerchezze, quali di effe non aveste a render fale a tutti dirà : Quod uni ex his fraconto a chi ve le diede ? Se fallit non tribus meis fecistis , mihi fecistis , Matt. volete, riformate le vostre spese, e in 15. 40. Quel che facesse di bene, suogo di ranto spregare nelle vostre sol- quel che facesse di male, a questi lie , date a poveri , e fatevi tanti ami- poveri miei fratelli , non lo facesti ad

Il Secolo etede, che portando l' a- non meno i vostri scialacqui, che le micizia de' poveri, io parli di una a- loro miserie: Questa è l'amicizia, di ci , quanti son quelli , che piangono essi nò , a me lo faceste : ed io in

galano .

fredda, in verità vi dico, che non meco In eterno. Si cerchi pure, ma

loro lo ricevei ; perchè essi nella lor perderà il suo emolumento ; perchè da povertà rapprefentano la mia persona; me riceverà la sua mercede, e le in quella guifa, che nella fovranita mie mercedi non fono mercedi da pode Principi, e nella dignità de Sa veto : Quicumque dederit uni ex mierrioti iono tappresentato - Sicchè, nimis ista calicem aque frigide, e-fe Iddio vuol esser ticonosciuto ne' men duo vobis, non perdes mercedem Principi, per riscavoer da tutti vassal-seam - Matth. 10, 42. Chi v è de riclargio, e servità; e ne'Sacerdoti, per chi, chi v'è de' potenti, che ricomrifcuoter da tutti riverenza, e Fede: penfi cortefie si minute, e frivole ? vuol' effer del pari riconofciuto ne' Di più : fe voi, dice nell' Evangelio poveri , per riscuoter da tutti grati- citato Gesti Cristo , se voi vi farete tudine, e cotrispondenza. E ciò amici i miei poveri, essi nella vostra forse non basta per mettere in credi-morte vi accompagneranno all' eternito i poveri, che per la rappresentan-za, che fanno, non si appellano so-potte del Paradiso, e diranno: Prinlamente poveri , ma poveri di Gesti cipi celesti , che guardate queste eccel-Cristo, e a nome di Dio, chiedo se porte del Paradiso, lasciate entra-no quel, che chiedono, quando di re questo Uomo, questa Donna, che cono : Per l'amor di Dio , fatemi fe bene furono ricchi , furono nondiqualche elemosina . Clie elemosina , meno nostri amici , e delle loro ric-o poveri , che elemosina ? Donativi , chezze secero parte a noi : Facire vobis e regali magnifici fono dovuti alla vo- amicos de mammona inquitatis , ut , ftra rappresentanza ; ne voi poco fa- cum defeceritis , recipiant vos in eterrete, se voi a nome di Cristo, per vo- na tabernacula. Ricchi, potenti, aftri amici receverete quelli, che vi re- jutatevi con tali amicizie : perche le vostre riccliezze, le vostre giandezze Imperciocche qual è finalmente la non son per altro molto ben vedute da vostra amicizia ? Essa è nobile , essa que custodi dell'eterne beatissime porte . è splendida, per l'alta, per la cele- Finalmente Cristo Gesti nel giudizio nste, per la divina Maesta, che i po- niversale della causa di tutti, che dirà veti tappresentano in Terra: e a noagli amici de' poveti ? Ecco le sue istefme di cui van chiedendo pietà. Ma le parole: Venite benedisti Patris mei: per ultimo io considero, che essa è possidere paratum vobis regnum a confiuna amicizia affai più vantaggiosa di Intione mandi . Matth. 25. 34. Venite , quel , che crede il Mondo . Il Mondo o benedetti dal mio Padre , venite, encrede, che sia poco men che perduto trate in possesso del regno eterno, quel, che fi dà a poveri; e pure qual'ami- che con previsione di providenza incizia più vantaggiofa, dirò meglio, qual fallibile, a voi fu preparato fin dal amicizia più fortunata di questa? Apre ptincipio del Mondo . Regno, Regno gli scrigni, vuota i forzieri, e nulla eterno : eterna corona di gloria ? e perrisparmia, chi entrar vuole in qual- chè tanto a noi, o Signore i Perchè; che grande, e luminosa amicizia. Co' Esarivi, & dedistis mihi manducare : poveri non bilogna tanto : Esti chie- sirivi, & dedistis mihi bibere : bospes dono poco, e poco essi guadagnano; eram, o collegistis me : ibid. 35. lo nelma non poco è quello, che effi ri- la persona de miei poveri, cbbi fame. partifcono in contracambio ; perchè e mi defte da mangiare; ebbi fete , e quello, che gli fostiene, e che di ef- mi dette da bevere : fui Pellegrino, fui li è mallevadore , che non promette bisognoso , sui mendico , e insermo ; e a chi è amico de poveri i chi darà, voi con benevolenza, con carità di dice egli nell' Evangelio, a mici po-vera amicizia mi alloggiafte, mi rivestiveri un bicchiere , non di gran liquo- ste , e nulla di conforto mi negaste : re , no , ma un bicchiere di acqua Venite per tanto , o diletti , e regnate

non

non si speri di trovare un anzicizza più de anneo, è morto il nostro ricovero cecessa, più sincera, più sedele, più e noi in lui perduto ibbiamo il Padre. vantaggiola di quella ; e perciò felici , Quelle sono le voci riù ascoltate in Cie-e tre volte beati quelli in morte de qua lo , e più venerate in Terra . Felice per li i poveri anderan piangendo per Cit-Itanto (opra tutti gli amici , chi è amico tà e dicendo ; è morto un nostro gran- de poveri.

### PROBLEM A XIX.

Scio abundare , & penuriam pati . Ad Philip. cap. 4. n. 12.

Sopra la penuria, e l'abbondanza.



tempera del Secol d' oro; quando non re a tutri i venti, e vivere nell'una, v'era nè ricchezza , nè povertà ; e gli e nell' altra fortuna sempre uguale a se Uomini vivendo tutti in comune, e in medelimo. Ma io, per imparare que-fomma uguaglianza di fortuna, tutti del fla Dottrina, che è tuna Scienza de' pari eran felici , perchè non effendovi Santi ; votrei oggi fapere , dove conentrato ancora quel Mio infelice, e venga studiare per apprenderla; nella quel Tuo, vivevano tusti suor del 111- Scuola dell' Abbondanza, o nella Scuofio paragone del troppo, e del poco la della Penuria 2 cioè quale di queste cioè dell' abbondanza, e della penu- due sia la Maestra più giovevole al geria. Ma perché quel tempo d'oro 1931 nere umano, la Penuria, o l' Abbon-tì, e le molte ricchezze di alcuni han- danza ? Questo è il Problema della preno introdotta la povertà di santi altri ; perciò il Dottor delle Genti, veden do tanta varietà delle cole umane, fia di tanta varietà delle cole umane, fia il poco , e il rroppo delle ricchezze , do , che ciascuno , senza dubbitare , didegli onto i, dell' allegrezze interiori , rebbe : Abbondanza , abbondanza . In ed effetiori ; per ifituzione di tutti , [en dell' abbondanza s' impari a vivere ; Lighefi, e dice: Fratelli, dall' per imparare a vivere ; the fluttione di tutti , [en dell' abbondanza s' imparia a vivere ; the fluttion of the distribution of th vivere nell'abbondanza, come le mi gere, e tofpirare si deve. Lo studio è rrovassi in penuria; a vivere in penuria; come se mi trovassi in abbondan- tra ceure mordaci del biogno, e sra tra le cure mordaci del biogno, e sra za ; e nell' una , e nell' altra mutazio- i gemiti della necessità , chi pnò atten-

E nel Mondo non vi fusse, ne di stato, ad esser sempre l'istesso-nè il troppo, nè il poco, nella immutabil sermezza dell'Evange, ma tutte le cole fuffero a lio : Scio ubique , & in omnibus inftisufficienza; il Mondo, e l' sutus sum, & satiari, & esurire; & Uomo sarebbe in quell'au- abundare, & penuriam pati. Bella Scienrea mediocrità, che fu la za, necessaria Dottrina, saper naviga-

ciò : Requiesce , comede , bibe , epula- liffimo Garzone in una stalla, per non re : ibi. é tempo omai di ripolare , di morir di fame , pianse amaramente . e ciamo a studiar la Scienza de Santi, e cosa; ed io, che son Figliuolo, muo-impariamo ad ester ricclii, e abbondan-ti. Ma tali pensieri non nascono in se lo di ghiande! O chi su, che in quell'

dere alla Scienza di San Paolo; e per no dell'abbondanza, nè questi sono allargarsi nel Tema, chi può coltivar dell' abbondanza gli affetti. Per vedel' intelletto, la mente, e il cuore col- re dopo i pensieri accennati di sopra, Infectetto a mente, e il tum; quali fieno dell' abbondanza gli affetti, gelio ? Venga pet tunto l' abbondanza : e gli fludj, da una Parabola dell' Evanidiontani I Jdio da noi la troppo fie-gio entriamo in un' altra, e finiamo quente penuda; che ci coltringe a ba: di apprendere qual fia la fulcita di chi ar più al corpo, che all'anima; e noi lefe di penuta; e lo i uno di chi incodar più al corpo, che all'anima; e noi efec di penutia; e in uno di chi incoallora fludieremo più l'Evangelio, fg;
micia a penutiare. Quel Figliuolo,
remo più orazione, e apprenderemo la
che dal fatto fu Prodigio appellato, per
Scienza di Paolo, e de Santi. O poveri Apoltoli, o poveti Criftiani della a
riuo Padre la ricchiffima fua legittima:
primitiva Chiefa! o poveti noi, fe vetra fuffe la fuddetta opinione! quanto e
allor fludio di aguate per la penatre cutti ci roviamo fempre in penatre cutti ci roviamo fempre in penarota dei duna cola, petario mi altra
cola di cola cola, petario mi altra
fanità, e ora di contrentezza; e quanil mifero Giovane dalla Cafa paterna
col mai e, pet di miler. do mai è, che di mille cofe non ab li dinottanò quanto puì potè dalla vibiamo bifogno ? Ma quando ancora in fla, dalla memoria, e da i rimprovene fien dell' abbondanza e nasi tuffimo, ri del Padre ; andò dove lo conduffe e paficiuti, per entrare in Tema che il genio; e finchè ebbe da spendere a frammo allane. Col chimmania chi paramo allane. faremmo allora? Gesù Salvatore, e Mae- fuo talento, non perdonò a veruna diffro, per farci sapere in poco, quale solutezza ; e fece per l'appunto quanina lo fiudio dell'abbondanza, epilogò to il ricco detto di sopra pensò di sain Parabola l'Inoria tutta de Secoli, e re nel suo bel tempo, e sin che chia diffe , che vi fii un gran ricco , il qua be da spendere in banchetti , in lustule vedendo l' affluenza de beni in sua rie, e in bagordi, su quel Prodigo Fi-Casa; i Forzieri pieni di argento, e gliuolo, che su : ed ecco il bello stud'oro, i Granai, le Cantine traboccan- diare, che si sa : ecco comé s'impara ti turte di provvisioni da bocca; i Cam- a vivere nell' abbondanza . Rivolriamo pi , le Piantate fruttifere tutte , e feli-ci ; ciò , dico , vedendo quel fortuna-affai bene in foddisfarfi , il mifero ro, entrò feco a discorso, e che dif- Giovane si accorse, che il troppo inie ? Anima mea habes multa bona polita cominciava ad effer poco : e l'abbonin annos plurimos : Luc. 12. 12. Anima danza di argento, e d' oro, incominmia, mia vita, tu hai molti beni, e ciava ad effer penuria, e penuria estredi quel , che tu hai , nulla v'è , che fia ma : e che fece l' infelice , che diffe ? poco ; di ogni cosa v' è assai : e per-ciò , che si conclude , o ricco ? e per-to , ridotto , per vivere , a servire di vimangiare, di bere, e darsi il più bel pianse di non aver saputo esser ricco in tempo del Mondo. O sventurato! Io Casa di suo Padre; ed esclamò: Quanaverei creditto, che ulcito di perutia, i imeremenii in demo Patrii mei alsus-dir doveffi: Rendiamo a Dio grazie; i dant panilus! Ese autem los femos moftismolii gariardinei; mandiamo a far res Luc. 15, 17, 0mel quanti lono i Sagifing Eucaritlici all Tempio; di ogni i Servitori quante le Serve, che in Cas-cola facciam parare a poveri si incomin- lo di mio Padre, abbondano di ogni

ottimo stato mio, mi conficilio ad usci- conosciam la nostra natura. Paria Iddio re, e a soddisfare alle voglie sfrenate ? in Isaja, e dice : Filios enurrivi, or, Ite, e a roumman and vogue steinare; in tage, e the steinary, G. O fe allora sio conoficiotto aveili quel e scaleau; I o prefi a nudiri come Figliche ora m'infean quella mia nudira! uch i Figliuoli d'Idraele, gli cavai Ene, o Giovane, bene: Tu non pod dala casi della lor fervini : to gli ho hai imparao a conoferre le tue paffare e Fiumi al lor piede; al lor afertor apfollie: Ma da turto ciò, che fi con-clude, o Prodigo : Surgam, diffe egli, posì i loro inimiti: d'alle pietre feci u-Peccavi in Calum, & coram te: jam non fete; alla lor fame, dalle nuvole ca-fum dignus vocari siins tuus: ibd. 18. der feci Pane degli Angeli impastato in Tornerò all' ott mo mio Padre, e da Ciele; gli condussi alla Terra di lae-vanti a lui tanto piangerò, quanto pec-cai. Tanto piangerò, quanto peccai ; tutte le Terre, ad essi diedi vittorie, Quanto diversi sono i pensieri , che iscchezze , e Regno ; e in tanta mia nascono in seno dell' abbondanza , assistenza , premura , e liberalità co da quei che nascono in seno della , me essi han corrisposso ? Fisse emerso; penuria ? Là il ricco si conforta a i & exaltavi : igs autem spreverunt me: trascors, qui il bisonoso si consor-ta alla penitenza: la si dice: Requie de esti nell'abbondanza delle mie gra-fce anima mea, comede, bibe, qui zic, non solo di me scordati si sono, lare : e qui fi dice : Surgam , & di- ma spregiato mi hanno ancora , e cal-Cam: Peccavi in Calum, & coram te. pestato; quasi io nulla fatto avessi per O povertà, o penuria, quanto è più loro. Ecco i portamenti, ecco gla bela, quanto è più giovevole la tua fludi, e la riufcita di chi vive in fedottrina, che la dottrina dell' abbon- no dell'abbondanza, e di ha Iddio li-danza! Colle infinuazioni dell'abbon- beraltifimo di Grazie, di Gloria, e di danza, fi formano i peccatori colle in- Reeno a Intraffatu eff dilettu meu , sinuazioni della penuria, si formano i & recalcitravit : incrassatus , impinpenirenti . Guai per tanto a noi, fe Id- guatus , dilatatus dereliquit Deum faitsdio ci tenege sempre in lautezze di for-tuna . e di consolazioni . Dent. 32. 15. L'amato, il diletto listra-

za de' tempi paflati , e de' prefenti ? calcitrò , quafi a fuo ayverfario . Que-Noi diciamo (peffe volte : fe io fuffi un fta è la riuscita dell'abbondanza , non poco più provveduto, non farei tan- in uno, o due, ma in un popolo into sbadato dall' orazione ; se io nell' tero, memorando e per la beneficenza orazione non sussi tanto desolato, divina, e per la propria sellonia. Che quanto più animolo farei nella via del- maraviglia è dunque , se Iddio per la fantirà ; se io non avessi a prov- la mala riuscita della sua liberalità, muvedere tanto a miei bifogni, o quan- ta talvolta trattamento con noi; e to in Cielo, e in Dio tarei più fisso! per farci meglio riuscire, dall' abbon-Ma, come poss io fare, se cento, danza ci sa cadere in sen della pe-e mille incombenze, e distrazioni da nurra? e in sen della penuria in tem-Dio mi distolgono, e mi costringono po di bisogno, come noi ci portiaa fare quel, che non vorrei fare? Id mo? A noi pare, che il tempo del dio mi provvegga un poco nell'anima, bifogno, non fia tempo, nè di Orae nel corpo : e allora, allora sì, che zione, nè di Offervanza, nè di Sarfarò, e virò. Così per un verio, o tità. Ma quanto buon Maestro di ce-per l'altro diciamo tutti, e non sap stumi sia il bisogno, ben lo dichiarò piam quel, che diciamo: perchè poco lo stesso Iddio, col suo alto governo

co hai imparato dalle tue miferie, fe allattati di Miracoli; io apri e Mari . O ibo ad Patrem meum , O dicam ei : Icire fonti di acque dolcissime alla lor Imperciocche dopo le Parabole, qua- le s' ingrassò, si impinguò, si dilatò li fon ora l' Istorie, quale è l'esperien- colle mie grazie, e poscia a Dio reimperciocechè, quando egli voleva far vizi. Idito ne guatdi il Mondo. Sai totnare al dovere il suo scorretto Il turitas panis, O superbia, abundandraele, che faceva, e qual rimedio tia, o otium : Ezech. 16. 12. l'abbonadoperava? non altro, che ritirare il fuo danza, e l'ozio : la ridondanza del favore, lasciar contro di essi insorge- pane, e delle ricchezze entrarono ingo delle vie piane , e fiorite , fargli zechiele : Fecerunt abominationem coandare per vie afpre , e tertibili ; e che ram me : ibid. 50. l'una , e l' altra si quando gli teneva corti, e in angustie, e l'altra Città fu arsa, e distrutta. quando decimava ogni cofa, e mino- Ma per non andar tanto lontano, fe re faceva la moltitudine, e l'allegrez- noi cerchiamo l'origine del rilaffamenza de' Padiglioni , ò come tutti allora to de'costumi , e della decadenza deltornavano a Dio ! ò come piangenti la Cristianità ; altto non troveremo , o almen fi temeva qualche infortunio, o re la ragione, o l'origine : imperciocchè

re una guerra; ora in un modo, ora lieme in Sodoma, e in Gerusalemme: in un altro, fatlo piangere, e in luo- e perciò ? e perciò., dice Iddio in Efemiva allora ? Cum occideret eot, que rele abbominevole nel mio cospetto - rebam eum ; G revertebantur ; G di Rucilo vemiciont ad eum : Pial. 77. 34 pet quest'indole troppo obedita ; l'una correvano al Santuario; ed ò come , se non che, le ricchezze , l'abbono quanto accusavano, e piangevano i danza, la prosperità, che, finite le loro falli ; e chi v'era in tanto Popo- persecuzioni de'Titanni, entratono nello, che non fusse compunto ? Quando le nostre Città, furono quelle, che nuladunque, quand'è, che plù fi riesce la di fincero lasciarono. Cetto è, che in Orazione, in offervanza, e in co- quel, che non secero, nè i tormenti, nè flume, nel tempo dell'abbondanza, o i martiri, pur troppo l'ha fatto la trannel tempo della penuria ? ne' tempi se- quillità de'nostri tempi : solo perchè le reni, e tranquilli, o ne tempi torbi-ricchezze han feco introdotto l'ozio, di, e minacciosi ? A rivoltar tutte le la vanità, il lusso, la non curanza; e Sacre Carte, e gli Annali tutti della col troppo di fortuna, e di beni', il Chiefa, noi troveremo, che la nostra poco, o nulla di pietà, e di virtù. Quefantiffina Fede non mai fu più viva , e sta è la natura , questa è l'indole , e il liera, che quando i Fedeli furono più genio delle ricchezze, e dell'abbondanmesti , e piangenti ; nè il costume del za , put troppo espetimentata ne mali le Città, e de' Popoli si ttovò mal in del nostro secolo. Iddio ci guardi da migliore stato, che quando si pativa, quelle desolazioni, e rovine, che egli adoprò fempre per riordinate i difordidisastro : ne di cio è difficile a ritrova- ni , e per risormare i costumi del suo Popolo. Certo è nondimeno, per nofito bene, che mezzo più opportuno, In ultimo luogo io dimando, qual ed efficace di questo non ci mostrano sia l'indole, o il genio dell'abbondan- nè l'Istotie, nè le Scritture c'insegnaza, e quale quello della penuria? del no. Si fanno decreti, fi pubblicano epoco, e del troppo? dell'una, e dell'altra ditti, si prendono regolamenti per sat fortuna? L'abbondanza di nulla ha bifogno; atgine a tanti difordini : e pur chi il troppo di tutto abbonda ; la prospera impetra lo zelo de Magistrati ? Per vefortuna di nulla paventa: e perciò l' dere, dopo l'abbondanza, il genio anindole dell'abbondanza qual èt è l'amo-cora, e l'indole contraria della scar-re dell'ozio, e l'abbortimento della sezza, e della penuria, sate che pefatica, e del lavoro: e il genio della rifca tutta la raccolta di un'anno; che prospera fortuna qual è ? a ridurlo, inaridiscan le nuvole, o che i mari altro non è che l'ostentazione, la sian per tutto serrati alle mercanzie; e pompa, e la superbia; oziosità, e tutti insieme vedrete cadere i lussi, spasuperbia; superbia, e oziosità; quel rire il sasto, abbassarsi l'orgoglio, la origine, e questa capo di tutti i frequentarsi gli Altari, rissorti la pietà , e riformarsi il Mondo , Gran i ci scusiamo così nel nottro rilattamenforza della penuria ! Ma non è ma- ro : perchè la Scrittura, e la ragione raviglia : perchè se il genio dell'abbon- mostra , che se sussimo più fortunati , danza è l'oziosità, la superbia, e la saremmo più neghittosi : se sussimo pitt luffuria-; l' indole del bifogno , o della contenti , faremino meno compunti ; e penuria, è il raparinio, e la modera fe fussimo meno infelici, fareinmo anzione, e l'industria Il bisogno diede cora più altieri, e superbi; e perciò fenno all'Uomo : il bitogno rrovò tatt- impatiamo tutti con Paolo Apostolo a te le arti : il bisogno rese caro il lavoro, e il travaglio; e quel, che più in contentezza e in afflizione; e per iniporta, il bilogno è quello, che ban- imparar tu to infieme, diciamo : Vendisce l'ozio, che umilia la superbia, ga pur ciò, che vitole; e la Natura, che ravviva l'orazione, che riempie gli il Tempo, e la Fortuna faccian pure Oratori e le Chiese, che riordina i co-tutti i lor giuochi, che io dall'Evange-stumi, che riforma il Mondo, e in tem-lio ho imparato ad esser sempre l'istesso po di bisogno, ò quanto è savio il Mon- nella fermezza della mia Fede; nè farà do pazzissimo! Non ci scittamo adun- mai , che io fisso, e fermo non sia di qui con dire : se sossi più sortunato , voler vivere secondo l'obbligo della vo-farei più sudiolo; se sossi più conten-to , larei più divoto ; se sossi mi condo la vo-to , larei più divoto ; se sossi mi crietà de' tempi , e degli accidenti umafelice . e povero , farei più fanto . Non i ni : Scio abundare , O pennriam pati.

vivere in abbondanza, e in penuria;



## PROBLEMA

Hac est vita aterna, ut cognoscant te Deum verum , & quem misiti Jesum Christum. Joan, cap. 17 num. 3.

Dove sia meglio esercitarsi, nella Lezione del Testamento antico, o nella Lezione del Testamento nuovo?



medi, quante medicine si adoperano: quanti Dottori fi chiamano, quante ofticine lavorano: quanto i Cieli, gli Ele- mo. menti , e la Natura è in esercizio , per

E per vivere la vita eterna , [dell'eterno Iddio , e nella cognizione di altro non fi richiede, che Gesù Cristo suo Figlinolo. La Sacra Scritconoscer voi, o sommo ld- tura, dove si ritrovano tali cognizioni, dio, e Gesti Cristo vostro si divide in due Testamenti; antico, e Figliuolo; io non posso non muovo. Il Testamento antico è pieno di dir, per Esordio, a chi sì notizie dell'eterno Iddio: il Testamento divotamente mi ascolta : Uditori miei nuovo è pieno di notizie di Gesù Cririveriti , risolviamoci tutti di atten- sto suo Figliuolo ; l'uno , e l' altro Tedere a vivere una vita sì facile, e ran- stamento convien leggere, o almeno to eccelía, qual è la vita eterna. ascoltare, per conoscere l'uno, e l'altro Per viver la miera, la travagliosa vita sovrano oggetto. Ma l'uno, e l'altro temporale, ciascun sà quanti pensieri, leggendo, ovvero ascoltando, dove è quante sollecitudini, e fatiche si richie- meglio occupar l'animo, e trattenere lo dono . Il Mondo tutto appena è tanto, spirito: nel Testamento vecchio, per ben che basti a' nostri bisogni ; e quanti ri- conoscere Iddio: o nel Testamento nuovo, per ben conoícere Gesù Cristo? Questo è il Problema ; e Incomincia-

Bel Libro, Signori miei, e bel leggefarci vivere , e pur si muore ! O vita re , è leggere il libro del Testamento nostra , quanto per ogni patte sei man- vecchio . Si leggono Poeti , si leggono chevole, e mortale! Ma manchi pur tut- Romanzi, si leggono Istorie per dilettar ta la natura, che per vivere immortal la fantafia, per trovar maraviglie, e per mente, altro non si richiede, che un solo esclamar di tratto in tratto i O bene! esclamar di tratto in tratto i O bene! che bel fatto e quesso; che bel detto e quesso; che bel detto e quesso; che bel detto e que si a terra, a ut cognosse un te folum pum solo non questi, credete a me, i verum , & quem mififte Jesum Christum . fatti , non son questi i detti , che meri-E chi fara si poco amico di vivere, che tano maraviglia, e stupore. Chi vuol non voglia applicare con tutto lo studio maravigliarsi da vero, entri nelle Scrita questa vivifica cognizione, che è la ture del vecchio Testamento; confideri prima di tutte le cognizioni umane, e quel, che legge, ovvero afcolta; e iv angeliche ? E ciò detto sia folo, per un troverà per ogni lato argomenti di mauscita, per un patergo di Esordio sopra raviglia, di simpore, e di estasi; e quel, la gran Verità, che e insegna il preci che è più, ivisolo troverà materia da rientato Evangelio. Ma di tale Efordio qual trare in fe, da tremare più di un poco, è la proposizione del Problema ? La vi- e da apprendere , che cosa si dica , ta eterna suddetta in due notizie, in due quando si dice, Iddio: Terribilis Domicognizioni consiste, nella cognizione nus, O magnus vehementer, O mirabi-

dere il potere , e il Trono di lui? Tutto ciò in fatti si trova espresso, e così spesse volte conviene esclamare nel leggere il Testamento antico: imperciocdi tutto il nostro Globo terrestre, possano effere si veloci al cotfo, che nello spazio di un ora facciano molti milioni di Luna, e le Stelle; il Sole, la Luna, e le pofuit , O' non preteribit . Pf. 148. 6. Id- fate , che il Mondo nell'iftetfe fue invelocissimi Mondi celesti, attorno alla fra le cadute, e i risorgimenti, si

lis potentia ejut . Eccles. 43. 31. Iddio è gliosa obbedienza , ammirabilissimo Idgrande , Iddio è terribile , dice l'Eccledio : Qui facit mirabilia magna solus : fiastico ; e chi può arrivare a compren- Pf. 71. 18. Che folo è quello . che fa maraviglie. Io giro l'occhio attorno, e vedendo tanta moltitudine, e tanta varietà di cose : tant'Erbe, e tanti Fiori, tanti Frutti, tante Piante, e sì gran numero chè, che di grande, che di magnifico, di Animali grandi, e piccoli, diversi di che di tremendo non si legge in quel li- fattezze, differenti di colore, contrari di bro? Ivi fi legge, a un fol cenno, crea- genio, e di gusto: e tutti providi, e to un Mondo intero, là dove altro cauti di se; ciò, dico, vedendo per ogni non y'era, che nulla: con un fol Fiat, parte, rimango, e dico : Chi fu mai, creara la luce ; formati i Cicli, e le Stel- che di tanta moltitudine, e di tanta vale : diviso un' abisso di acque : distesi i rietà di cose, dicui nè pure una l'arre-Mari, ripartiti i Fiumi, e fabbricati i e la forza umana arriva a formarne, con-Monti. Poesse, eFavole, che dite aque- cepit potesse la forma, e l'idea, ed eseste verità? Ivi si legge a un sol cenno, guitla sull' opeta? Magnus, magnus De-in un'istante, vestita d'Etbe, di Fioti, e minus Deus noster: & magna virtus ejus : di Frutti tutta la Terra: popolate di vi- & sapientia ejus non est numerus: Pl. 146. venti tutte le regioni della Terra, dell' 5. Grande, infinito in potere: grande, Aria, e dell'Acqua, e a tutti affegnata immenso in sapere è il nostro Iddio: la propria loro, e distinta provvisione. Egli su, che di stupori, e di miracoli in Istorie umane, che pare a voi di queste brev'ora riempi il Mondo. Io finalmenfuccinte, e brevi relazioni? Ivi fi legge, te confiderando da una parte la contiaffogata con diluvio di acqua tutta attor. nua mutazione, e dall'altra la perpetua no la Terra: con un diluvio di fuoco confervazione del Mondo; e vedendo arfa, e confunta colle fue Città, e gen- fra tanti accidenti, e fortune, che quanti, la scelerata Pentapoli; umiliati nella to cade, tanto risorge, quanto muore, lor Torre tutti i Giganti: aperti i Mari, tanto rinasce : cade un Regno, e l'altro ascingati i Finmi, fermato a mezzo cor- sorge: muore una generazione, e l'alfo il Sole, al comando di un fervo di tranafce: fi riempiono le sepolture, e in Dio in Terra. Curiofi di novità, e di uno fi riempiono ancora le culle : e fe maraviglie, fiete foddisfatti in tali rac- la natura in una stagione rimane al priconti? Io miro il Cielo, e non intendo mo rempo, quasi vedova abbandonata ne' come tanti Globi celesti, maggiori assai Campi, e ne' Colli; in altra stagione, quali spola si riveste, e s'adorna; ciò vedendo, esclamo, e dico: Come fra tanti accidenti, e cadute, fi conferva il migliala, e nel corfo fiano tutti tanto re- Mondo, e fra le fue inceffanti rovine, golati, che noi dalla Terra dir poffiamo : chi fempre in piedi lo tiene ? Chi? Vizza di mattina alla tal ora nascerà il Sole, la directionis, virga regnitui. Pl.44.7. Sommo, ammirabile Iddio, che sedete nell' Stelle non falliscano mai a questi nostri eterno altissimo Trono dell' universo : diari: e come tanti a correte, come tanta Voi sì, Voi fiete quello, che tutto atvelocità di corfo, e tanta regola di ore, torno vedete, tutto regolate, e collo e di minuti nel correre? Davidde mi ril- scettro del vostro Regno, che è legge, ponde in due parole, e dice: Praceptum e norma di regnare, tutto disponete, e dio così comandò al principio, e quel cessanti cadute si conservi, risorga dalcomando bastò per secoli tanti a far cor- le sue rovine , e fra la morte , e la rere a mifura, e a regola quei lucidi vita; fra gli accidenti, e le fortune; Terra . Maraviglioso comando, maravi- mantenga ;, e fia; sempre lo stesso,

O nostro Iddio, quanto maraviglioso in Terra; e lo dimando, che vuole,

mirabil Signore. to poco a proposito, quanto a traverso Filosofi antichi, e moderni. fopra l'amore filosofarono i Poeti, e i

che voi lo faceste al principio : Domine Filosofi Gentili! Legga l' Evangelio, chi Dominus noster , quam admirabile est no vuol sapere di amore . L'Evangelio in men suum in univer/a Terra! Pl. 8. 4. pri mo luogo tratta del Figliuolo di Dio fiete, quanto supendo sopra tutta l'uni-che-cerca il Figliatolo di Dio in Terra? vetsità delle cose l'Questi gli affetti so-e la Terra, che ha di buono, che allerno, e questi i documenti che escono tar posta l'Unigenito dell'eterno Padre a dalla lettura della Scrittura antica . Bel feender dal Cielo Empireo ? Di più di-leggere , bel meditare , bel trovarfi fem-mando : fe l'Unigenito , eterno Figliuopre fra maraviglie; e tremare davanti lo scender voleva in Terra, perchè in all'immensa Maesta dell'onnipotente am- Cielo lasciò gli splendori , sra quali su urabil Signore.

Ma dalla nuova Scrittura, che ritta- iua Maesta nativa? e se Maestà non vorem noi, che, o ci forprenda colla ma- leva fra noi, bassi abitator della Terra : raviglia , o ci migliori collo (pavento ) perchè clesse nascere fra due Giumenti Nulla di grande , nulla di magnifico , in una Stalla, viver poveramente in una nulla di strepitoso nell' Evangelio si leg. Bottega , conversar sempre da povero ge . Si legge solamente la povera nasci- fra poveri , ed esser di sè , sì poco cuta, l'umile conversazione, e la penosa rante? Perchè, perchè? Sapere perchè? morte del Figliuolo di Dio; e quanto in Perchè venne, come predife David : Maeftà tremenda comparisce la il Pa- Tamquam sponsus: Pl.18.6. Venne da Spodre, tanto qui in sommessione di potta- so, Sposo atdente di nuovo non mai imagimento comparifce il divino Figliuolo . nabile amore. L'amore in lui volle fare Una fola cofa è quella, che nell'Evan- una pruova da rendere attoniro e Ciegelio a me pare degna di tutta la consi- lo , e Terra. Volle vedere un Dio fatt' derazione, ed è, che quanto nell'Evan-g lio fi legge, utto è opera dell'amo-povero Iddio : un Dio negletto; un Dio re: e l'Evan, gluito è opera cell'amo-per amore a tale ridotto, che come egli altro Testamento non è, che Testamen- disse di sè , nè pure aveva il proprio to di amore ; in cui per tanto, quali in tetto : Vulpes foveas habent, & volucres titolo del libto, può ictivetsi : Sie Deus Cæli nidos: Filius autem hominis non ha-dilexit mundum, ut Filium suum unigeni- bet ubi caput suum reclinet : Matth. 8.20. tum daret : Leggete questo Libro, fe Questa pruova volle fare l'amore ; e gli saper volete quanto voi siete amati; l'E- riulci: e di queste pruove è tutto pieno vangelio adunque è quello, che più d' l'Evangelio. Poeti, Filosofi, Platoni, ogn'altra Scrittura ci sa sapere quanto voi studiaste molto, ma non atrivaste da Dio noi fiamo amati. Ciò a me ba- mai a formar l'idea di un tale amore. sta per leggere, e se tanto sapessi, per lo credevo, che per leggere maraviglie, meditare giorno e notte l'Evangelio con e supori, convenisse leggere la Scrittura quel piacere, anzi con quel vanto, che è antica; ma per verità, maravigna si fatproprio di chi si truovada gran perionaggio ta di un Dio fatto Uomo, ed Uomo fommamente amato. Le parole, i fatti, poverissimo, non si trova ne pure nella l'imprese di amore son sempre gradite: Scrittura antica; e se questa è tutta maperchè non v'è affetto, nè più tenero, raviglia di amore, con voi, ò Fratelli, nè più forte, nè più generoso di que- con voi, ò Sorelle, mi rallegro, che siasto . Ond'è, che chi volle piacere e te tutti sì amati da Dio : e perciò voi nelle Poesie, e ne' Romanzi, non usci leggete con vanto, leggete con diletto mai da quello argomento; e Platone l'Evangelio, in cui solo si legge, che l'aistesso per filosofare da suo pari, filosofo more, che voi riportate da Dio, è un fopra quell' amore, che per antonoma-fia è detto Amor Platonico. Ma, o quan-mori savolosi, ritrovati da Poeti, e da

In fecondo luogo, io leggo volentie-

do . Ma dove troverem noi, fra gli Uovivere, di operare del tutto perfetto ? Solamente di Dio si dice, che siccome nell'effer fuo , così ancora nel fuo operare, è perfettissimo : Dei perfecta funt opera, & omnes via ejus judicium. Deut. 3. 2. Quì fifferei volontieri il pensiero , e sù questo esemplare nella Scrittura antica , anderei offervando le maniere , i modi, che nel suo vivere, nel suo operare, offerva Iddio, per divinizzarmi un poco coll'imitazione di lui. Machi può imitare Iddio nel creare i Mondi, nel fabbricare i Cieti, nell'asciugare l'Abisso, nel dare il corso, e il periodo alle Stelle: nell'abbattere i Regni, nel riorni: e sempre in tranquillità di Trono viver Beato? Non è questo un operare , un viver capace d'imitazione; capace è folo di contemplazione, e di maraviglia. Solo nell'Evangelio io trovo, come potere imitare Iddio, e tutto a lui confordice a tutti : Exempliem dedi vobis , ut tis . Jo. 13. 15. lo vivendo fra di voi , a voi ho dato l' esempio del mio vivere, e del mio operare ; e se volete està, di Povertà, e di Pazienza? Ma: Sic Deus dilexit mundum : Così volle l'A-Lez. del P. Zucconi Tom. V.

ri l' Evangelio ; perchè qui trovo un sadunque egli dal suo Trono di Gloria : grand' efempio : e perció trovo , chi diffe l' Amore ; e gli Uomini abbian la imitare con diletto, e con vanto. Tur- gleria d' imitare Iddio , e dite nella lor. ti i Maestri delle Lettere , dell' Arti , e vita: Io son povero, ma cost a Dio mi molto più de' costumi dicono, che per assomiglio. Io sostro, ma così di Dio sel riuscir bene in ogni cola, convien pro- guito l' esempio: Ioson negletto in queporfi avanti un' esempio, che sia elem- sto Mondo, ma così ancora in questo plare perfetto, e in ello andarsi forman- Mondo negletto su il Figliuolo di Dio ; e che di più, io posso desiderare in Termini un elempio, che sia esemplare di ra, che di seguitare Iddio : e a Dio esfer simigliante nella Umiltà, nella Penitenza di questa vita, per effere a lui fimigliante nella Gloria dell'altra vita eterna, in cui : Similes ei erimus , quia videbimus eum sicuti eft? Jo. 1.3. 2. O fanto Evangelio, con quanta attenzione io devo leggere le facrofante tue pagine . con quanto diletto di mano in mano devo esclamare: Ecco il mio esemplare: Così fece, così diffe, così portoffi il Figliuolo di Dio in Terra . Quetti umili portamenti, questa piacevolezza di parole , questa fofferenza delle cerrene , delle villane nostre maniere, è l'esempio , che egli mi lasciò ; e questa effer dinare gli scompigli, e i disordini uma- deve la norma, e la regola del mio vivere, le effer voglio Uomo grande, e a Dio simigliante . Finalmente nell' Evangelio io leggo quelle prodezze di Amore, che per verità legger (i possono non folo con maraviglia, ma ancor con quel piacere, che seco porta l' imparati marmi; perche qui solo il Figlinol di Dio molto in poco . Nella Scrittura antica coll' immentità dell' opere , e coll' alta quemadmodum ego feci, ita d' vos facia- voce de Profeti, grande, e tremendo rese il suo Nome Iddio ; ne v' è libro simile a quello, per sapere la grandezza dell'alto onnipotente Signore; ma nell' fer perfetti : Sient Pater vefter caleftis Evangelio , che fa ? Il grande , il treperfectus est. Matth. 5. 48. come perfet mendo Signore nell' Evangelio del para to è il vostro Padre Celeste : Discite à si rende amabile ; ed è quanto amabile me : imparate da me, non a fabbricare, fi rende! Parlato fin allora celi aveva non a governare i Mondi, ma ad effe- agli Uomini colla voce degli Angeli, e re umili, ad effer mansueti, ad effer pa- de' Profeti; ma nell' Evangelio ? Noviszienti , e a tenervi tempre nell' ultimo fime locutus eft nobis in Filio : ad Hebr. luogo: Discite à me, quia mitif sum, 1. I. mando il suo Verbo, il suo Figli-& humilis corde . Matth. 11.29. O mae- uolo istesso a trattar con nel , a portar stà eterna di Dio, come tanto vi fiete con noi la sua causa. Data egli aveva abbassata, fino a darci esempio di Umil- per avanti la sua Legge con lampi, e tuoni, e fragore di trombe altissime; ma dipoi venne egli istesso in persona a sarmore . Non potevano gli Uomini fali- ne la spiegazione nell'Evangelio, ad inre in Cielo a vedere, e imitare Iddio finuarla a noi : e quella, che era Legge nel Trono della sua Gloria ? Scenda scritta in pietra, a scriverla colla dolge, che ora è tutta Legge di Amore, creato egli aveva l'Uomo, e per l'Uo-mo creato egli aveva l'Uomo, e per l'Uo-mo creato egli aveva l'Uomo, e l'accidente de l'accident Chim dilexistes sus, qui erant in munda, in per concepir riverenza, e timore del finem dilexis ess: 13. 1. Il Figliuolo di Dio, i anto suo nome, uscir non si può dal in tutti i suoi giorni altro mostrato non Testamento antico: Ma per conoscer la aveva , che amor verso gli Uomini: ma carità , la renerezza di Dio verso di aveva, che amor veito gli Uomini: ma carita, la renerezza di Dio verio di veto di fin dei quot giorni, diede ancor noi, e per concepire cortifopondenza, e negli ecceffi. Doveva egli partir dalla amore verto di lui, ulcir noni diede Terra, ma non foffrendogli il cuori di all'Evangglio: percih enl'Evangglio fi lafciarci, volle con noi timanere; ma legge, che io, quell'i o miferabile, che come chi ama, occutto, e nafcolto vol. fiono, i fono tanto amano da Dio, che le rimanere nell' Eucarilita: 1 Ugus ad lddio per me fi è fatto Uomo, e perme enfammatianens fatuli. Matth. 18.20. e è morto in Croce. O immensità di amore mortino della contra di contra con contra di contra di contra contra di contra con contra contra di contra c to, e nalcofto ne' nostri Altari rimane pondenze!

cezza del fito parlare nel cuore di tut-ti, e a renderia Legge di Carità, e di [6, che feco? Ciafcun sà ciò, che nell' Grazia. Sprezzi ora chi può quella Leg- Evangelio fi legge, e che trovar non fi Uomo creato da Dio non era ancora giato, Iddio Crocefifo, Iddio morto per arrivato ad esfer rigenerato da Dio . Ven- amore ? E se l'amore si pregia di grandi ne il tempo dell'Evangelio; e l' Uomo, imprese; Iddio per noi morendo, a noi che fu fu rigenerato da Dio; e di Ser- sciolse le carene, per noi vinse la morvo. di Schiavo, che era d' Inferno, di- te, per noi domò l'Inferno, a noi aprì venne Figlinolo di Dio, ed Erede di Re- le chiuse porte del Cielo; e colle bracgno, e di Cielo, Che di più far poteva cia aperte in Croce aspettando la nostra l'Amore? e Platone quando fu mai, che corrispondenza, per vanto più, che per arrivasse a ideare un tale Amore ? Ciò dolore, protestò, e disse: Con/ummatum è molto certamente : e pur tutto ciò è est : Jo: 19. 20. Figliuoli degli Uomini . nulla a petto di quello , che di più nell' io per voi ho fatto , io per voi ho pa-Evangelio fi legge . L'amore vuol cor tito quanto far può , quanto può patiro rispondenza, e perchè l'Uomo amato un'Uomo Iddio. Amabilissimo Iddio, a tanto poco, o nulla corrisponder sape- qual vita, a qual morte vi ha condotto va; che fece l'amore ? San Giovanni, il nostro amote ? Sciogliamo adunque il che bene intendeva il cuote di Cristo Problema, e diciam con sicurezza, che yerlo il fine del suo Evangelio protesta: per conoscere la grandezza di Dio , e così dopo mille, e settecent'anni occul- re! Ma, o tarde, e fredde nostre corris-



# SCIENZA DESANTI

RIPARTITA IN PARADOSSI,

O SIANO

PROPOSIZIONI AMMIRABILI

D E L L A

DIVINA SCRITTURA.

PARTE QUINTA.

LIT WOLLTE.



## ARGOMENTO,

E Spiegazione

DELLA

### QUINTA PARTE

Di quest' Opera.



Remessa la notizia del Mondo, pur troppo caduto, e la varietà de' costumi, e delle opinioni de' Figliuoli degli Uomini - Noi, secondo il metodo prescritto, entriamo ora nella quinta Parte della Scienza de'Santi, per in-

cominciare in Essa, dopo l'Erudizione, e le Dispute, a vedere per distes la Dottrina della divina Scrittura. Ma perchè la Dottrina della divina Scrittura è sì varia, e tanto immensa, che non poco vi sarebbe da consondersi; perciò noi la divideremo in molte Parti; e la prima sarà de Paradossi, che sembrano Proposizioni incredibili, e pur sono verità ammirabili, come fra poco apparirà nella prima Lezione seguente. Di tali verità è piena Lez, P. Zucconi Tomo V.

la Scrittura, e fingolarmente l' Evangelio; per tali verità, diffe l'estatico David: Minabilia testimonia tua, ideò scrintata est ea anima mea. Psalm 118. 129, e se in tali verità a noi ancora piacerà trattenere lo spirito, sorse noi ancora averemo, dove con maraviglia, e diletto, passar possiamo i nostri giorni mortali; e in uno imparare l'ammirabile Scienza de Santi.



### QUESTIONE

An nescitis quia Sancti de hoc Mundo judicabunt? 1. Cor. cap. 6. num. 2.

Paradossi sopra lo stato presente del Mondo.



Ondo, non ottimo Mondo, je di quanta pena sia reo. Questo è il

gio, che ha da effer giudicato da tutta to del luo stato presente; e noi dispoand a client and a clear gualanta of a trutta lo various and pretente; e not impart a la Santità; qual fiducia a un pazzo, che inianci a entrar nella quirva parte della ha da effer giudicato da tutta la Sopien-Santa Scienza. Parte lunga, e difficile; 22? Come là, nella valle di Giodafat deb perché parte tutta di que l'anadoffi, che ba farfi queflo giudizio da Santi nel giori i Mondo non intende: ma noi intenne eftreno, molte code dictono i Sacrii Mondo non intende: ma noi intenne efferio molte code dictono i Sacrii Mondo non intende: ma noi intenne efferio e con contra di cutta di cutta di que l'anadoffi; che parte l'anadoffi e che i Santi i risulicheranno. è quefla di Santa Scienza e che fono i lare, ed è, che i Santi giudicheranno è questa di Santa Scienza? e che sono i to, ma non formato da essi. Exultabunt ma forse non poco piacerà a chi si di-(antli in gloria : latabuntur in cubilibus letta di faper della divina Scrittuta il ciant in eis judicium conscriptum: Pl. 149. cune Proposizioni , che a prima vista 5. Gran Profezia è questa : Il Mondo fembrano strane, e incredibili ; ma che delitti , e alla qualità de' delitti preseri- nuo , non poteff videre Regnum Dei: 3.3. ve la qualità della pena; e le i giudizi Chi non tinafce, non può, nè effermio aunani ne'loro tribunali altro non fanno, Difcepolo, nè vedere il Regno di Dioche consultare la legge precettiva, e Ciò udi quell'ancor idiota Farisco, e penale, e secondo essa condannate i già mezzo scandalizzato gridò, ed esclamò: convinci delinquenti , il giudizio conscritto, che faranno i Santi, altro non nex? Come mai è possibile, che l'Uomo è, che quella divina Scrittura, in cui gia nato rinasca in gioventu, e in vec-ciascuno ne precetti di Dio, e nelle sue chiaja torni all'insantia ? Ed ecco la proobbligazioni può vedere; quanto preco, polizione, che ha dell'incredibile. Ma

tu nel tuo vivere, fai il di-giudizio conferitto, che i Santi faranno Linvolto, e l'intrepido. Ma del Mondo: e perchè quello è un giutu hai da esser giudicato da dizio, che in Cielo si fa ognor, che si tutti que Santi, di cui oggi fi pecca in Terra; perciò, senza aspettare celebra la memoria. E qua-l'ultimo giotno, si prepari il Mondo a le speranza può rimanere a un malvag- sentir oggi da Santi il giudizio conscrit-

bensi il Mondo, ma del Mondo faran-no un giudizio, feritte già tutto, e forma-Dottrina, che piacerà poco al Mondo, suis Ce. ad saciendam vindistam in natiopiù arduo, ma non il meno giovevole.
nibus, increpationes in populis Ce. ut saParadossi, secondo gli Etuditi, sono alpecca, pecca alla distesa, e ciascuno cre- a bene esaminarle, in se contengono un de di eller lontano dal giudizio, quan- Vero nuovo, inaspettato, e indubitabile, do il giudizio de' sitoi peccati, è già Per buona intelligenza di ciò, basti soferitto, e formato. Ma qual giudizio è lo recar l'elempio di quello, che fi lee, questo, e in qual libro esto fi trova già ge nel capo terzo dell' Evangelio di San feritto, o Santo David è Non altrove, Giovanni. Parlava Gesù Cristo del Ino che nel libro della Sacra Scrittura, gia Regno a Nicodemo, un de primi Farilei pubblicata al Mondo. Il libro della Sa della Sinagoga; e perchè voleva dirozera Scrittura, è libro pieno de giudizi di 2arlo, diffe a lui: Tu fei venuto a me, Dio, e della legge divina ; e se la legge come a Maestro, e io per Discepolo ti ge è quella, e lie dicliata la qualità di ricevo: Ma: Niss quis renatus suerit deCrifto rispole: Nicodemo torno a dirti, te sono a tant' effete ; e i Piani , e 1 che : Nisi quis senatus sucrit ex agua , Colli, e i Monti, e le Valli sono ridor. Spiritu Santto, non potest introire in te a tanta coltura. Ma perchè i Santi Regnum Dei, ibid. 5. Chi non fi lava in hann'occhi diversi da noftri, perchè conquel Battefimo, che io istituico, e in siderano il Mondo, non secondo l'apesso non rinasce a nuova vita, entrar parenza, che propone la fantassa, e il non speri nel Regno di Dio; ed ecco il Demonio; ma secondo la sostanza, Vero nuovo, inaspettato, e insallibile; e e la verità; perciò col loro santo sapeperciò ecco espresso l'esempio di tutti i re qual giudizio fanno del Mondo! Essi Paradossi. Or perchè di sì fatte proposi veggono, che, eccettuata una piccola zioni, che fembrano incredibili, e pure parte, che crede bene, e che Chiefa Catsono indubitabili, piena è la Scrittura, tolica, Città di Dio, e Regno di Crie fingolarmente l'Evangelio; perciò non sto si appella: tutti gli altri Regni, Prinatrivi nuovo a veruno, se per cavar dal- cipati, e Popoli pieni sono di Scismi, la Sacra Scrittura con qualche metodo di Erelie, di faperstizioni, e bestemmie; la Scienza de'Santi, ora mi dispongo a ed altri sono Epicurei, che non credocavar dalla divina Scrirtura ancora i Pa no ne Provvidenza, ne Immortalità di radoffi, de' quali essa Scrittura è si abon- Anima, e tutto ascrivono al caso; aldante. Premesso ciò, che per intelligen-za delle Sacre Pagine, ometter non si che natura, e sato; e nome di Dio udir poteva; entriamo a vedere i Paradoffi, non vogliono; altri fono Idolarri . che fopra lo stato presente del Mondo.

to presente del Mondo ? Se il Demo- tri sono Ebrei, che Redentore, Reden-

fanno Dei a capriccio, e adorano Be-Qual è adunque il giudizio , che del stie, e Tronehi, e Sassi; alvi fono Mao-Mondo presente fanno i Santi 2 Il Mondo mettani, che di tutte le Religioni fanprefume molto di se, sente bene del suo no una mistura, e giurano sull' Alcorano ttato, e nulla teme. Ma qual'è lo sta- del loro Arabo impuro Maometto; alnio rinovasse a noi la tentazione, zione, Croce, e Crocisisso hanno in che là nel deserto fece a Gesti Cri- orrore ; e a fin che nulla manchi , alsto, e quasi in prospetriva ci mostrasse tri mostissami sono, che con nuovo pe-Omnia Regna Mandi: Matt. 4. 8. i Prin-stilentissimo errore, credono, che ogn' cipati, i Regni, le Monarchie e gl'Im- un possa salvarsi in quella Religione, in peri tutti del Mondo; e mite le nazio- cui è nato ; e sù questa credenza fonni, e genti colle loro divife, e colori ci dati, turti alle ricchezze, tutti a i piaponesse in iscena: bello certamente sareb- ceti , unti al senso , e alla carne sono be il vedere tanta vatietà di volti, tan-tivolti. Questo in poco è il processo del ta diversità di abbigliamenti, tanta diffe-Mondo presente: ciò veggono i Santi, renza di costumi e di genj , e tanta e perciò qual Giudizio essi fanno ? Essi moltiplicità di efercizi, di occupazioni, fanno il Giudizio conscritto in Isaja, e e di arti. Altri in pace, ed akti in guer- dicono : Questi gran l'opoli, che sotto ra; altri in Banchesto, altri in Battaglia; ogni clima di Cielo fan tanto strepito, aletti alla caccia, e altri alla pesca; al- e tanta comparía, fon tutti Popoli: Qui tri a cantare, e altri a fuonare; e nef- in tenebris ambulant, & in umbra mortun fenza far di fe qualche comparfa . tis fedem : Il. 4. Luc. 1. 79. che vivono Gioconda vista, mirabile scena riusci- in tenebre, e sepolti giacciono in ontrebbe quefta fenza fallo ; e forse più bra, e orrore di morte . Come, o Sand'uno concluderebbe, che il Mondo, ti, come effer può, che Popoli, Nazioconsiderato per ogni parte , è un bel ni di tanta fama, e splendore , siano tut-Mondo; e secondo la considerazione na te senza lume, e senza giorno ? Questo turale , non concluderebbe male ; fin- è Paradosso incredibile . Paradosso sì . golarmente in questa nostra età , in cui ma non Paradosso incredibile; perche è tante minicre d'Oro, e di Argento si Paradosso di verità indubitabile. Così è fono scoperre; tutte l'arti di lavoro , di scritto là , dove scritti son tutti i Giucomodo, di piacere, e di genio arriva- dizi di quello, che nel fuo giudicare non erra. Faccia pure, e dica que to voo- Uomini di quelto Mondo : Si de hot le il Mondo, che quello, che a Dio mundo fuissetis, mundus, quod sum est, non crede , lume di Cielo non vede . di igeret ; quin vero de mundo non estis , Popoli di granpotenza, Pop di di grandi sed ezo de mundo elezi vos, propieren odit imprese, sono i Popoli del Mondo; ma vos mundus. Jo. 14. 19. Per le quali pa-Popoli fono, che talla tor notte più role è manifelto, che noi Figliuoli delche cimmeria non etcono mai . Essi vi- la Chiesa compresi non siamo nel Giuvono alla grande , ma vivono in tene- dizio riferito di fopra ; perchè con pabre ; in tenebre si raggirano , in tene- radosso ammirabile , noi siam tutti Nabre grandeggiano, in tenebre trionfa- zione estera al Mondo, tutti Gente eletno; e in tenebre, e tenebre di morte, ta, e Popolo distinto; e perciò, come esti e banchetiano, e danzano, e sanno ne giorni di Mosè, mentre l'Egitto tutallegrezze: ma allegrezze tutte tenebro- to era rinvolto di tenebre , folo nella fe; folo perchè fenza lume di Fede, fen-za raggio di verità, fenza Sol di Giusti-Ex. 10. 22. limpidissimo correva il Sozia, morti al Cielo, morti a Dio in er- le , e chiariffimo il giorno . Così menrore di mente, in confusione di spirito, tre tutti gli altri Popoli sono Figlinoli in malvaggità di cuore patfano i lor gior- di tenebre , foli noi fiamo Figliuoli di ni , e finiscon la vita : Nescierunt , ne- luce ; percliè noi soli siam quelli , che que intellexerunt : in tenebris ambulant : illuminati fiamo dalla fantiffima Fede, a e prima che essi aprano gli occhi: Mo- cui notte d'ignoranza, e di errori, non vebuntur omnia fundamenta terra . Pfal. mai si appressa . Or essendo noi sì di-81. 5. Sopra di effi, caderan le macchi- stinti dal caliginoso, notturno Mondo, ne tutte de' lor malvaggi dilegni . Que- che diremo di noi? Io per mia parte non sti fon tutti Paradossi : ma questi tono posso sentir male del nostro stato, algl' infallibili Giudizi colcritti, che i San- meno in quelle regioni in cui ci troviala comparta, che fa il nostro bellissimo bili, e tutti sono sontuosi, e magnis-Santi , come potrà non far pianto , e e si frequentano con tutto decoro ; qui versar lagrime di compassione, sopra tan- la parola di Dio, e l'Evangelio di giorte Nazioni, e Popoli, che abbandonati no , e di notte rifuona per ogni parte ; in sen della notte , non aspertan mai qui finalmente il Sacerdozio , il Reggigiorno : e avanti il giorno estremo giudieati già sono: mentre per sentenza di Culto, e alla Religione Cattolica; e chi Cristo Giudice universale : Qui non credit , jam judicatus eft : Joan- 3. 18. Chi non fia fede, già è giudicato reo di mor- io, che così favello, non sono Santo; te, nè ad esso altro Giudizio rimane, Occulto, ma orribil Giudizio fopra tante, e si belle regioni di Mondo! Ma fimo specchio, pongono i nostri portaciò tutto detto sia di passaggio, perche menti; e non vedendo quel, che veder non è questo il Giudizio, a cui noi ap- vorrebbero, dicono, che la Cristianità parteniamo .

Noi Fedeli di Cristo, non siamo gence di questo Mondo; così, come altre vol-Cristo, quando disse, che il suo Regno o quali verità ci scuopre la Scienza de non è Regno di questo Mondo : e co-

ti sanno del Mondo presente ; e in tal mo ; perchè qui gli Altari , i Tempi Giudizio applaudifca, chi può, alla bel- eretti al Nome di Dio, fono innumera-Mondo . Ma chi studia la Scienza de' ci ; quì i Sagramenti si amministrano , niento, e il Popolo in nulla manca al è si bilioto, e amaro, che possa sentir male di un tale stato di Cristianità? Ma e i Santi, o quanto da me diversi iono se non che sentir la sentenza della qua- nel giudicare! Essi per sare il nostro Giulità, e quantità della fua pena eterna, dizio, aprono il Libro degli Evangeli; al Libro degli Evangeli, quafi a lucidifpresente non è in buono stato, e perchè ? Perchè nella Cristianicà presente non tutti fono Pargoletti, e Fanciulli. O te veduto abbiamo , c' infegnò l' istesso in quali Paradossi noi entriamo ! ma , Santi ! Noi in primo luogo fiam tutti si più espressamente teplicò, quando dif- morti nel Battesimo alla Natura, e alla le a fuoi Discepoli, che essi non eran più Carne : noi morti essendo alla Natura,

e alla Carne, fiam tutti rigenerati alla, In secondo luogo la nostra causa non Grazia, e a Dio: e pur come viviamo? può riuscire, quale dovrebbel riuscire nel San Pietro scrivendo a tutti i battezza- Giudizio de Santi, perchè noi non siati , dice : Fedeli , voi non fiete più mo quali effer dovremmo nel Regno di que' che nasceste : voi tutti siete ri- Cristo . Gesù Cristo nell' istituire il nogenerati : e perciò : Deponentes omnem ftro ftato , e il fuo Regno , fi dichiarò . malitiam , O omnem dolum , Oc. 1. che avendoci egli per fua pietà feerega-2. I. lasciando ogni antica malvaggità, ti tanto dal Mondo, non voleva poi nel e malizia: Sient modo geniti infantes ra- fuo Regno vederci occupati sempre, e tionabiles, fine dolo, lac concupifcite: ibi: 2. portatevi tutti , come Bambini , che lo Mondo; e perciò diffe : Nolite foici. femplici, e innocenti saccar non si san- ti esfe, dicentes; quid manducabimus. no dalle mani, e dal feno di chi gli generò . Così disse San Pietro , perchè ben sapeva, che Gesù Cristo, nel suo mai, chi s'inquieti, per provvedere da Regno, Regno tutto di Rigenerazione, mangiare, da vestire, e da vivere : altro veder non vuole, che Fanciulet premure si fatte, sì fatti pensieri lontati , e Bambini ; e così dichiarò quando ni fiano da tutto il mio Regno ; e perdiffe : Sinite parvulos venire ad me : talium enim est Regnum Dei . Mar. 10. 14-Or perchè noi rigenerati, poco, o nulla abbiamo preso dell' eccelsa nostra Rigenerazione di Cristo, molto, e forse tutto riteniamo ancora della vile , e condannata otigine di Adamo ; perchè poco viviamo alla Grazia, e molto alla Natura ; petchè finalmente rinati effendo, non fappiamo effer Pargoletti, semplici , docili , innocenti; e tutti vogliamo effer' Uomini di gran senno , di gran prudenza, ma di tal fenno, e prudenza, che per antica natura fappia repugnare alla Legge, e all' Evangelio, e dire: Questo è troppo; perciò la Scienza de' Santi apre il libro, e dice : Leggete : Nis convers fuertis, & efficiamini sicut parvuli , non intrabitis in regnum calorum . Matth. 18. 13. Fedeli , fra di voi è perduta affatto la semplicità; è cresciuta in sommo la malizia, la frode, l'inganno; e ogni cosa è piena di fimulazioni, d' intenzioni sec onde, e di parole salse, e ingannevoli; le per tanto voi , non vi rimutate , e nella rigenerazione non totnate all' età di latre , la vostra causa è perduta in Giudizio; e voi fuor del Regno de'Ciei , vi troverete condannati alle tenebre efteriori . Effer dannato per non effer Fanciullo ancor in vecchiaja! Gran Giudizio, gran Paradoffo; ma gran Verita, e grande Scienza de' Santi, che nelle Scritture, tali cofe, e con tanta certezza c'infegna.

folleciti nelle cure, e premuie dell'iftefaut quid bibemus , aut quo operiemur ? Matth. 6. 31. Nel mio Regno non fia chè, o benedetto Signore, perchè sì non curanti di noi medelimi effer dobbiamo? Perchè i vostri pensieri, pensieri effet devono di cose affai maggiori i e se nelle samiglie i Padri, e non i Figliuoli, fon quelli, che devono provvedere a i bisogni de' Figliuoli; che state voi a penfare a voi medefimi, effendo voi tutti da me rigenerati, Figliuoli del gran Padre Celefte? A lui, e non a voi, tocca a provvedervi : Scit enim Pater vefter : quia bis omnibus indigetis : ibi. Egli sa.i vostri bilogni , egli vede le vostre neceffità ; ed egli , che provvede ancora agli Uccelli dell' Aria, e alle Formiche della Terra, non lascierà di provvedere ancora a voi suoi Figliuoli. Voi per tanto pensate a Lui, pensate ad altre cose maggiori , a cose di Cielo , di Etetnità, di Gloria, e di Regno; ed eglipenfera a voi ; e tanto più fara con voi liberale , quanto più di Lui , e della fua Gloria sarete solleciti . O Regno di Crifto, o nostro stato, quanto bene fei instituito, se islituito, e fondato sei tutto non in folicitudine, e industrie umane, ma folo nella provvidenza, e liberalità divina; e noi da quanti penficri uscir potremmo, con solo fillare il penfiero in Dio? Ma perchè noi, più delle nostre industrie, che dell'amore del sommo onnipotente Padre, ci fidiamo; e quel che è più deplorabile , perchè fi penía non folo al necessario, ciò, che fatto con moderazione non è vietato, ma fi penfa ancora al superfluo ; per-

she sa attende, non solo al comodo, brighe, le inimicizie, e le guerre; ne ma fi attende ancora al luffo, e allo voce mai dentro le mie conquifte fi afsfoggio; perchè finalmente si stà sempre colri, che voce non sia di concordia. coll'anima tutta fingl' intereffi tempora- di fratellanza , e di pace'. Beati qui luii; e per avvantaggiarfi un poco in Ter-gent: ib. Evoi che feguirar volcte la mia ra, fi trascura il Cielo, e Dio: percio bandiera, preparate gli occhi alle lagriqual è il nostro stato, nell' eccelso, nell' me, e il cuore a i sossiri; perchè io vi incomparabil Regno di Cristo; I Santi, voglio Beati, e perche il abeatitudine che ci veggono imbarazzati sempre in della vita mortale non consiste nelle alpensieri di secolo, e oppressi da mille legrezze, e feste del Mondo, ma nel follecitudini di cofe terrene, fanno fopra pianto della compunzione , e nelle ladi noi il Giudizio coferinto, e dicono : grime della penitenza ; perciò sappiate, Se volete sapere il vostro stato, leggete che quando compunti non farete, mici l'Evangelio, e troverete, che voi, Fi-non larete giammai. Beati mundo corde: gliuoli della Chiefa, nella vostra Fede ibid. Voi per sine, che Cristiani Figliuopoco, o nella differenti fiete dalle gen-li della Chiefa mia Spofa effer volete. ti infedeli, perche state sempre sul de purgate il cuore da ogni reo afferto; sa-siderare, e sul cercare; Que gentes te puri di Corpo, e di Anima; perchè inquirunt : Matth. 6. 31. quelle cose voi io in Cristianità non vi voglio inselici, cercate, che cercate sono dalle genti vi voglio beati; e perchè la beatitudine prosane. Se per tanto il Regno di Cri-non consiste ne piaceri del senso, o ne flo: Non est de hoc Mundo ; non è Re- i diletti della carne; ma nella mondezza gno di questo Mondo; e voi al pari, e del corpo, nel candor dello spirito, che forse più di qualunque mondano, inte solo è abile a contemplare il Padre de' restati siete nelle cose del Mondo: voi, lumi; perciò Prati di Babilonia, Pantani o fiere fuori del Regno di Crifto, o nel di Egitto, e Mandre di Bestie, soffrie Regno di Crifto pur troppo da voi il Mon-non fi vogliono in quel Regno, che è do s'introduce; e in qualunque modo fi Regno tutto di Cielo. In tale stato di dica, sempre è vero, che voi non siere beatitudine sondò Cristo il suo Regno : in buono stato; eprimadel Giudizio uni- e chi mai suor, che l'eterna Sapienza . versale, come ditertori pottee esse siu- concepir poteva idea di Regno più beldicati: Sansti de bac Mando judicabant. lo, più ammirabile, più eccello di que Per verità in questi conseritti Giudizi sto ? Ma in tal Regno a scorrer tutta la de Santi, non vi è poco da studiare, da Cristianità, in qual Casa, in qual Palaztemere, e da piangere.

effer dovremmo: perchè noi, nel Regno va? e fra credenti quanta gente v'è, di Crifto, uscir non vogliamo di miseria, che sia beata? Gente misera, perchè super-Gesú Grifto ifitud il suo Regno in modo, ba, e risentita. Gente inselice, perchè che nessun vi susse, che in esso non sus controlle pearo. Gente misera, gente inselice, deplorabile, perchè sempre risente, e perchè sempre risente, e lafcio la tutta a i Regni del Mondo; non mai compunta, da per rutto s'inquelli che da i Regni del Mondo egli contra. Ma per trovare un Beato, io chiamò, non ad altro chiamolli, che ad dubbito affai, che convenga andare alle effer Beati: ond'è, che di Paradossi em- solitudini della Nitria, e a i Deserti delente pear; ong e, ne di raladoni en: lomboni ceni intera, è a l'oterti de-pi il fue Evangelio, e difie: Besti pa-la Tebaide: Ma i Santi di quelle felici cifici, quoniumo Filii Des vocabuntur: Grotte, di quelle Forefte beate, colla Matth. 5,9 Vo;, che col Battelimo en lero Scienza, che dit possione delle notraste nel mio Regno, lasciate di suori stre Città, se non che aprir l'Evangelio, tine in in Region, satestae und interestat, te un in espiri levaligation d'ire, gli odf, e le venderte; perchè io e dire: Legere qui il noftro Giudzio vi vogio Beati Figliudi di Dio: e per-conferite: Va vobis, qui ridatis nune, che Beato effer non può, chi non ha quia legebis, of flebisis: Luc. 6.35. Mi-affabilità, manifectudine, e piacevolezza; fere Città Cofiane, voi piene fiete di

zo, in qual Villa, nna di queste, o d'al-In terzo luogo noi non siamo quali tre beatitudini insegnate da Cristo si troperciò fuor del mio Reame restino le allegrezze, di lascivie, e di superbie; g

petciò guardatevi, petchè gran pianto è nel beato Regno di Criflo a te puttrop quello, che vi fovrasta; fol petchè nel po piace di estere inselice? Santissima Fer Regno di Cristo non volete ester beate, de, fate si, che nel nostro Spisiro setti-O Regno di Cristo, qual Regno tu sei, no impressi questi Paradossi, perchè queste Regno sei di sola gente beata ? Ma sti sono le prime, e più importanti veò Cristianità, qual Cristianità tu sei, se rità del nostro incomparabile Evangelio.

### QUESTIONE

In omnibus requiem quasivi , & in hareditate Demini morabor, Eccl. c.24. n. 11.

> Paradoffi della Santa Scienza, fopra la pace interiore.



E ciascuno su questo passo ran quelli, che più disposti ci renderandi Scrittura consessar voles- no a udire verità non aspettate dal Monfe il fuo cuore, io credo, do, e occulte a rutto il tapere umano.

care quel, che cerchiamo ancora, e tro- ò gran Regina de Cicli, che ben vedegiorno, la cercammo di notte, e sempre più studio ; colla vostra luce date a noi indovremmo dir tutti, e piangere, come nostro dovere; e incominciamo la Lezione. Ezecchia: Ecce in pace amariindo mea Pax Pax: & non erat Pax: Jer. 6.

che tutti concordemente di- Dite dunque, o Scienza de Santi: Quid remmo: Pur troppo è ve- feriptum sit? Che cosa sopra la tanto

ro, che spesi abbiamo gli an- bramata pace del cuore, scritto sia nel ni, consumata abbiamo la vita, in cer- libro de vostri sempirerni lumi: E voi, vato non abbiamo giammai: In omnibus te in qual'abiffo noi entriamo, entranrequiem questivi; cercammo la quiete dell' do nel primo sapere della Santa Scienanimo, la pacedel cuore, la cercammo di za ; col vostro volto assistete al nostro in travaglio, e in guerra ci troviamo. Se telligenza di tanta, e sì profonda Dotdiffimulare non giova, così certamente rrina : onde apprender poffiamo tutro il

amarissima : Is. 38, 17. In questo pianto 14. Tutti vogliono pace, dice Geremia, folamente ripola la mia amarezza. O tutti cercano, tutti gridano: pace, pa-fanta Scienza, che tutro sapete, insegna- ce, dove sei, o pace? e la pace a nesteci voi, dove abiti, dove fi trovi la pa- fun di Mondo rifponde giammai. Or ce del cuore, e onde avvenga, che tut- perchè, sì fchiva, sì ritrofa è la pace, ti la cerchino, e da nessuno essa si lasci, che cercata da tutti, da nessuno si lascia trovare ? Io vi interrogo, e interrogan- trovare : perchè ? Sapete perchè ? perchè do anderò apprendendo la vostra, e im- nessun sà cercarla; tutti la cercano, domenía Dottrina. Ma petché voi intetro- ve esía non è ; ed è cosa degna di ríoc, gata date sempre risposte ammirabili, e e di compassione inseme , veder tanti ulcite in Paradossi ; io de vostri Para-, Filosos prosondi, tanti cervelli primari , doffi farò mia dottrina; e fe i Para rivoltar tutte le carte, tentar tutte le favodossi, come dicemmo nella Lezione pas-le, muover tutte le pietre, per cercar sata, altro non sono, che alcune veri-le cose, dove esse non sono. Questa su tà inaspettate, che escono da parole, sempre, e questa è ancora l'occupazione che sembrano incredibili: i Paradossi fa- più assidua del Mondo: Cercar sempre, non troyar mai, e nel cercare girar la credi troyar pace in Magistrato; e che testa, e perdere il cervello. Il Mondo altro sono i Magistrati, e gli onori, se cerca la pace, ed ha ragione di cer- non soddisfazione della superbia e tua ticarla : perchè viver sempte co'l cuore ranna : e quando averai so idisfatta la tua in tenzone, è un vivere infernale. Ma tiranna, allora tu speri riposo? Tu sei il Mondo, che cerca la pace, dove stolido, se così ti dai a intendere. Un la cerca ? Alcuni la cercano nelle ric- altro dice, se posso arrivare a quella sechezze, altri negli onori, e altrine pia- sta, a quel godimento, a quel piacere, ceri ; cialcun crede di trovar la pace , o la gran guerra avrò allora finita nel e tutri s' ingannano ; perchè non folo mio cuore ! Stolidiffimo , che ru fei , o cercano la pace, dove la pace non è; Giovane, o Vecchio: Tu credi di spema in luogo di pace, danno senza av gner la sete col suoco; e non sia; che vedersene in un Paradosso indicibile, di la concupiscenza e una Furia, che quancercar la pace ivi appunto, dove accen- to è più pasciuta, tanto più incrudelidon la guerra ; di cercar la calma , do- sce, e indomabile all' Uomo si rende ? ve muovon la tempesta; e di credere Ed ecco manisesta la verità del Paradospace . e calma . la rempefta, e la guer- fo; ecco che si cerca lapace, dove non ra peggiore, che effi possano incontra- si combatte, ma vie più si accende la re. Questo è il Paradosso, e questo guerra ; dove non si vincono, ma si Paradosso dopo tanta esperienza, non rinforzano gl' inimici; ed ecco perchè fu mai intefo dal Mondo, e pure, o quan- il Mondo è lempre in tempesta. Il Monto è vero ! S. Giacomo nel capo 4-del- do : In magno vivens inscitia bello , dice la sua Epistola interroga, e dice : Unde il Savio, tot, & tam magna mala, pabella , & lites in vobis ? Ditemi di gra- cem appellat . 14.22. Agitato sempre da zia, d'onde nascono suori, e dentro di una guerra intestina d'ignoranze, e d' voi tante brighe, e discordie, e guer-ere e perche il Mondo è sempre in agi-tazione, e tempesta ? Voi direte varie sempe a allora crete di esse più sano. cole, ma io ve ne dirò una fola, e voi Surge, diste il benederto Cristo a quel credete alla verità : le agitazioni , e le Paralitico, che voleva effer fanato: Surguerre interiori , ed esteriori nascono ge , tolle grabatum tuum , O ambula : tutte dalle woltre cupidigie, e concupi-feenze; questi sono a vostri inimici più cati in collo il tuo carretto; perchè a potenti: e questi in voi sempre armee; volte esser sano, lasciar non si deve, giano contro di voi , e in agitazioni vi nè letto , nè ripolo all' infermità . Intengono : Unde bella , & lites in vobis? tenda questa metasora il Mondo , e apnomne ex concupiscentiis vestris, que mi-litant in membris vestris? n. c. Se pet mici, cioè, alle sue passioni, è lo tanto volete aver pace , vedete pri- ftello , che render perpenta la guerra . ma di non dar fomento alle vostre ini- Pacem relinquo vobis: Jo. 14. diffe lo ftelmicizie. Così dice San Jacopo , Or che lo Redentore : Pacem meam do vobis ; fi fa, che fi dice nel Mondo? Nel Mon- non quemedo mundus das eso do vobis do un dice, facciam della roba : e quan- Jo. 27. Io vi dò , io vi laício la pace , do fatta avrem qualche ricchezza , allo- ma la pace che vi laício , non è la pace , sa averem pace. O mileto, che è quel, che vi proferifce il Mondo; la pace del che tu favelli? Tu credi trovar pace nel- Mondo è rutra foddisfazione de' rei aple ricchezze; e che altro fon le ricchez petiti : la pace mia è tutta rranquillica xe , che fomite della cupidigia tua ini- di coscienza, e riposo di spirito; ed ecmica? e quando avrai contentata la tua coci nel tecondo punto. inimica, tu speri di trovar pace? Tu Il primo punto su vedere, dove non sei pazzo, se ciò speri. Un altro dice, si trovi la pace del cuore: il secondo procuriam quell'onore, arriviamo a qual- punto è ora vedere, dove, e come tro-

che posto, a qualche Magistrato; e allo- var si posta la pace, che Gesti Cristo ra nostra sarà la pace, O inselice, se lasciò al suo Regno in questa vira. Dà-

te adunque, o santa Scienza: Quid scri- Israel: 19. 35. Ma perchè le parole del-prum est ? Che cosa è scritta nel Libro la Scrittura non dicono una cosa sola ; di tutte le Verità è In Giob è seritto , letedità del Signore, non da Dio possee a tutti si fa sapete, che la vita uma duta in noi, ma da noi posseduta in na, altrononè, che una perpetua guerDio; è tutto ciò, che Iddio a noi ha sa: Militia est vita bominis super ter- lasciato nell'uno, e nell'altro suo Te-ram: 7. 1. e perciò e perciò in guer- stamento, cioè, la Rivelazione superna, ra cerchi la pace, chi pace vuole in la Dottrina celefte, la Legge, la Fede, questa vita . Per trovar pace, entrar in la Grazia, e la Speranza infallibile di tutguerra ? Che proposizione è questa ? ti que beni immensi, che Iddio promet-Questa è una di quelle proposizioni , te nell'altra vita a chi è vero Figlinolo, che Paradossi si appellano : perchè ed érede del suo Testamento , disteso queste proposizioni son quelle, che han nella divina Scrittura. Questa è l'eredell' incredibile, e pur vere verissime dità posseduta da noi, che Popolo siamo fono, benchè non da tutti siano intese: di Dio; ma questa, essendo eredità di e di tali proposizioni piena è la divina questa vita, è un eredità tutra situata in Scrittura, e singolarmente l'Evangelio & campo di guerra; eredità contesa da che tutto fembra incredibile, e per tut- tutti gl' inimici interiori, ed esteriori, to è feminato di altiffime, e indubita che noi abbiamo in questa perperua mili verità. La vita umana adunque è una lizia di vita; e perciò qual tiposo noi pomilizia, in cui è necessario star sempre remo trovare in tale eredità ? Il riposo full'armi : perchè di giorno, e di notte nostro non ha da esfere, cedere agl'inibisogna combattere con inimici visibi- mici, e lasciarci spogliare di Eredità, li, e invisibili; e venire alle mani, or e di Regno; perchè questo nost è ripocon un travaglio, ed or con un' altro ; lo, è disperazione ; questa non è quieche finifca la vita. Chi per tanto vuol ripolo ha da effere ripolo di vittoria, che cessazione di guerra; e guerra altro non to degl' invincibili Macchabei : Preliaè, che rottura di pace ? Questo è l'ar- buntur prelium Ilrael cum letitia. Macch. tutro fenfo. L' Ecclesiastico nel passo ci- dormivan sull' armi. O quanti, ò quanlito finalmente fermarmi nell'eredità del glion regnare; e folo allora ripofano, Signore, ed in essa riposare: O beata quando hanno assicurato il lor Regno. cerca altrove ! Ma qual è questa eredità so degno di quell' Anime, che mi ascol-Signore, è il Popolo Fedele, da tutti i menfa : ma ha bisogno di gran disesa,

or con un rammarico, ed ora con do te, è schiavini; e chi può riposare nell' dici; nè tali constitti finiscono prima, amato letto delle sue catene? Il nostro pace, in questo Campo di guerra la cer- allora riposa bene, quando ha più comchi; giacchè pace fuor di guerra, è una battuto ; la nostra pace ha da effer pace pace imaginaria, che in questa nostra di trionfo, che allora è più bello, quan-bellicossissima vita non si truova. Or co- do ha domati più inimici, e inimici più me in guerra perpetua puote mai trovar- feroci; la nostra quiete ha da esfer quiefi la pace ? fe pace altro non è, che te d'Anime eroiche, che, come è scritduo del Paradosso, ma questa è la ve- 11. 28. esultavano nell' entrare in battarità non mai intefa dal Mondo, che è glia, e allora dormivan bene, quando tato dice : In omnibus requiem questoi ; ti Paradossi incredibili ! Così è: 102, o Jin bareditate Domini morabor : Per quante nuove, quante inopinate verità, tutti i Popoli , e Regni , e Beni della non intele da Anime vili, che ivi ripo-Terra ho cercato ripolo; ma non aven fano, dove cadono; intese solo da Anidolo trovato in neffun luogo, ho stabi- me forti, che servir non vogliono, voetedità del Signore, se in te solamente. In questa sicurezza di Regno, e di ete-si trova quel riposo, che in vano si dità, è il vero riposo: e questo è il ripodel Signore ? Secondo il fignificato di tano . Signori mici : la noftra eredità è tutto il contesto delle parole : eredità del bella , la nostra eredità è grande , è im-Popoli trascelto, e fatto suo da Dio, per non perderla : ha bisogno di gran che perciò disse in Isaja: Hareditas men sortezza, per artivare al pacifico possesguerra folo cerchiamo la pace ; e ripo- non fo contesa con quel, che mi arriva di to delle nostre nottifia l'avereben com- fuori : non fo contrasto con quel , che battuto il giorno; riposo de'nostri giorni mi viene da altri; ma con animo rifia entrar di nuovo in conflitto, e ve dere, qui domato un mostro, ed ivi domato un altro: qui strozzata una fiera paffione, e ivi fottomello un fediziolo appetito; e tusti i nostri interiori, ed siste la vera pace, o mici Fedeli : in elleriori inimici, tremare attorno alla quella piacevole vittoria di tutti i pronostra risoluzione . Così si assicura l' eredità, e il regno; così fi arriva alla vera pace del cuore ; e quefto nelle paffioni, metterfi in armi contro tutti gli recitate parole è quello, che vuole in-finuarci l'Ecclesiattico: In omnibus requiem quefivi , & in hereditate Domi- the effer vinto , e perduto in guerra: ni morabor. Ma Gesù Cristo per dichiararci meglio, qual fia il vero combattere, e il vero ripolare del suo Regno, dice così : Venite ad me omnes , qui laboratis , & onerati eftis ; & ego reficiam vos : Tollito jugum meum super apprender bifogna , per saper , dove cervos, O discite à me, quia mitis sum, car convenga, dove trovar si possa la O humilis corde ; O invenietis requiem vera pace del cuore , e concludere che animabus vestris : Matth. 11. 28. O voi , per avere sempre quiete di anima , e riche sudare, e piangere sotto l'aspro poso di spirito in questa vita, è necesgiogo de'vostri indomiti appetiti, venite fario ricevere con mansuerudine tutte a me, a me correte pure; e io vi con- le contrarietà, e traversie esteriori; forterò , non dubitate , vi conforterò combatter con valore , e domare tutcertamente; ma accorrendo a me , mu- te le sedizioni , e guerre interiori ; e tate l'adrone ; fottomettete il voltro nell' uno , e nell'altro viver fempro collo al giogo foavissimo della mia leg-rassegnato in Dio. O gran Regina de ge ; e dalla mia mansuetudine , dalla Cieli , che sola poteste dire : Qui creamia piscevolezza, dalla mia umiltà, vit me, requievit in tabernaculo meo : tutta la milizia di questa vita imparate. Eccles. 24. 12. Quegli, che prima creò lo (ono l' Uomo più povero, l'Uomo il Mondo, e poscia scese in Terra, più perseguitato, l' Uomo più calpe- per recate al Mondo la pace, riposò stato, e percosto di tutti gli Uomi- nel mio seno, dormì fra le mie bracni . Ma io contro i miei persecutori , cia ; voi dico , o gran Madre , che la altr'armi non adopro, che affabilità, e pace partoriste al Mondo, insegnateci a ri-pazienza. Essi mi perseguitano, e io posare solamente in Dio, e a voi stella non repugno : Essi mi ingiuriano, e io di questo tempestoso mare di vita, non rispondo: Essi mi percuotono, e io aver sempre gli occhi rivolti . A-taccio: Essi per tutto mi fan guerra, e men.

fo di effa nell' altra vita se perciò in i io non esco mai dalla mia pace ; perchè messo, con cuor rassegnato all'eterno mio Padre , lascio che egli governi il Mondo, e di me faccia ciò, che egli vuole. In quest'umile rassegnazione conpri risentimenti consiste il vero riposo dell' Uomo. Prender difesa delle proprie accidenti, e travagli umani : questo non è cercar pace ; questo altro non è . Discite a me , quia mitis sum , & humilis corde , & invenieris requiem animabus vestris . Più di questo dir non si può , men di questo dir non si deve in fimile argomento : tutto questo



#### Multi dicunt : Quis oftendit nobis bona? Pfal. 4. num. 6.

Paradossi della Santa Scienza, sopra i veri beni :



to scontenta del Mondo , che sospirar possa, e dire :

O chi m' insenga dove in questo Mondo si trova qualche bene da godere un poco! Anima si fatta pare incredibile , nime (contente non è piccolo il numeto: Multi dicunt: Quis oftendit nobis bona? Molti, moltiffimi fon quelli, che fi raccomandano per trovare un bene fra tanti beni di quefta vita. Cercar beni quando trovano il lor confacevole ogin un Mondo di beni; aver l'acque correnti davanii, ed effere affetato, come fi accorda, o David? David, nè a quefto mio Paradosso, ne all'interrogazione degli affetati risponde direttamente : ma con profondità di spirito, a Dio si ti-volge, e dice: Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine, dedifti latitiam in corde meo. ibi. 7. Sopra di noi è impreffo il lume del vostro volto, o Signore, e il mio cuore è pieno di contentezza, perchè con tal lume, trovo quel, che altri cercano; e so quali, e quanti tieno i beni di chi crede, e ferve avoi. non cercano, nè voglion quell'ottimo, ta: quelli fon tali, che non faran mai, ac, cle ditutti i beni, Opimion pariem vid, e ogn'altro, che gli prova: In elegii Luc. 10-42. non altro eleli giam-pae: in idalim dermion, O'requisiona mai, che l'otuma parte i intendero ge-Non ho prie, che cercare; ora ripolo, e

On fembra, che il Mondo gi ci saccia quali, e quanti sian que' sia un Mondo sì povero di beni , che ignorati da Filosofi , e da beni, e di beni sensibili, che prudenti del Mondo, saputi sono solaeffer vi poffa un Anima tan- mente, dalla Scienza de' Santi , e da Santi solamente goduti ; e incomincia-

Quis oftendit nobis bona ? Mondo, dove fono i tuoi beni i I Filosofi, che, dov'è moltitudine di cose, adoe pure David afferma, che di queste A- pran sempre la divisione , divisiono tutti i beni del Mondo in tre classi, in beni onesti , in beni utili , e in beni giocondi e dilettevoli. Beni dilettevoli fono i piaceri, cioè le nostre fenfazioni. getto. Beni utili fono le ricchezze, col-le quali ogni cofa fi ottiene . Beni onesti iono le arti, le virtù morali, la stima degli Uomini, e la gloria umana : e che altro? e non altro, dicono i Filosofi: perchè questa divisione comprende tutti i beni di questa vita. O Filosofi, vot fapete molto, ma non fapete tutto. I beni da voi numerati di sopra, sono beni di natura, o di fortuna; ma la Scienza de Santi con lume infallibile afficura, che vi sono altri beni innumerabili, che non fono beni di natura, ma fono beni di grazia; non fono beni di Così indirettamente alla Questione rif- fortuna, ma sono beni di elezione; non ponde David : e io nella sua indiretta sono beni di nascita, ma sono beni di ririsposta trovo un altro Paradosso ammi- generazione. Quelli da voi saputi, son rabile, ed è; che i Figliuoli degli Uo- corti di sfera, e brevi di durara; questi mini , cercano beni nell'abbondanza infegnati dalla Santa Scienza , fono di istessa de i beni , solo perchè fra i beni grandezza immensa, e di durara infiniche solo può contentarii ; e perciò ? e che ne David, ne altri a verun di essi perciò, se noi contenii non siamo, se- dica : Dedisti letitiam in corde meo : tu gno è, che nel Regno di Cristo, noi mi hai veramente rallegrato il cuore; non fiamo que'Figliuoli di Dio, che pur io fono pienamente contento: questi fon effer dovremmo. Quella Vergine fovra- tali , che ratto fanno esclamare , e Dacantes duodecim Tribus Ilrael ; ibid. 28. un Podere, un Regno, o Imperio temto predicate in Terra, e fate sapere al quale sarebbe in primo ricever la virrà guirmi de' beni, che possiede sopra la infermità, alla Morte, agli Elementi. ternam possidebit: ibi. 29. riceverà cento do di dieci , o dodici Servitori . Quevolte tanto, cioè, immensamente più sto è un pregio naturale, o fortuito; di quel che ha lasciaro in questa vita ; quello è un pregio sopranaturale , e di e di poi averà vita eterna . Sicchè chi Grazia ; e ciò , che esce dal naturale , lasciasse colla persona, o coll' affetto, ed entra nell' ordine sopranaturale, non per seguir Gesti Cristo, un Regno di cento nò, ma mille, e cento mila vol-Beni di Natura, o di Fortuna, in pate più vale, che rutto guello, che è rola di Dio, cento altri Regni di Beni, bene di Natura, o di Fortuna. Queincomparabilmente maggiori ricevereb lo per mio sentimento è il centuplo be O fanto Evangelio, dite pur le promeffo, e secondo questo sentimen-gran cose : Ma per bene intender ciò, to, io dico, e sò di non dir male,

lipoferò fempte in questa mia conten-tvolta a meditarlo un poco, ed etamitezza. Quelli fon beni ; ma questo di nar dove sia , e dove si trovi questo tutti i beni è l'ottimo . Or quale è ammirabil centuplo . Alcuni Autori . questo ottimo di tutti i beni ? Sapete per salvare la verità della promessa di quetto ortinio di tuta i ocini i superce pei savate sa veina ucina pronicura ui quale i è lacitar tutti i beni di Natura, l'cillo, differo, che il centuplo de e di Fortuna, calpelargli tutti come veri feguaci di Criflo, fi confeguirà, peazzatura della Terra, e di effi far quel allot che dopo la Refurezione, e il che fece David, che in giornata cadifi Giudizio universale, Criflo per mille fima di guerra, sospirando all'acqua del anni si fermerà in Terra, a fine solo di la cisterna di Berlem sua Patria, allor che fresca, e grondante li si recetta, che per lui lasciasono in vita; e sar go-egli la vided, la mirò, alzò gli occhi dere per e agion di esempio cento patti, al Cielo, Et libavit eam Demino: 2. a chi nno ne Jasciò per suo amore . Reg. 14. 16. gettolla in Terra, e spez- Ma questi materialissimi Interperri, detzando il cristallo , sagrificolla a Dio , ti Millenari, o Chiliarchi , come Uo-L' ottimo adunque di tutti i beni è , mini più di carne , che di spirito , con-non aver più nessun bene in Terra? Che dannati sono dalla Chiesa . Gli Autori Paradosso è questo ? è Paradosso, è vero, Ortodossi si dividono, e alcuni dicoè Paradosso grande, ma è Paradosso di E- no, che il centrolo si rende non in vangelio infallibile. Pictro Apostolo con questa, ma nell' altra vita; non in Terquella considenza, che è propria del ra, ma in Ciclo; cioè, che il centugrand' amore, si avanzò un gior- plo promesso, altro non sia, che la no a intercogare l'amato Maestro ; promiessa vie di tutti ibe-e a dirgli : Ecce nos reliquimus omnia ; na perchè tali Autoci a me sem-O seui sema te : quad ergo erit ne-brano, contro il genio di Gesù Cristo, bis ? Matth. 19. 27. Signore, ecco che poco liberali ; e perchè Gesù Ctifto ed noi abbiam lasciato ciò, che ci diede la centuplo aggiunge la vita eterna, Ca-Natura, e la Fortuna : ecco che fiamo mulative, non privative : percio, io con tutti a voi ; che adunque sarà di noi , altti moltifilmi sacri , e santi Maestri , vostri seguaci ? Il Signore in tuono di dico, che il centuplo non è solo della Padrone universale dell' uno, e dell' al- vita sutura, è ancora della vita presentro Mondo, tilpole : Amen dico vebis : te ; ma non è un centuplo aritmetico Seguaci miei, in verità vi dico, che del medefimo genere, in modo che, voi , che rutto abbandonato avete per chi lascia un bene sensibile , altri cenme : Sedebitis super sedes duodecim, judi- to beni sensibili abbia a ricevere ; e per Nell' ultimo giorno sederete ne' primi potale si renda: ma è centuplo eminenposti del mio Regno; ma voi, fra tan- ziale di più alra, di più nobile specie : Mondo, che chiunque si priverà per se- de' miracoli, e il poter comandare all' Terra : Centuplum accipiet , & vitam e- alle Stelle , per aver lasciato il comanche voi dite , è necessario fermarsi tal- che l'atto isseso, col quale e Pietro, e Lez, del P. Zucconi Tome V.

ogn' altro, che per feguitar Gesti Cri- i chinano, si umiliano a quel Primogeto e la fua Dottrina , lascia ciò , che nito di Re; e quel Primogenito reale . ha in Terra, è un atto si bello, e tan- che nulla ancor possiede, con occhio suatto feco porta un merito, che da Crisuo Regno di Gloria; e se questo megono in vicinanza i piaceri, e gli fug-Vita eterna. Datemi un' Anima di tal medite , che tutti i beni di Natura , e di Fortuna nulla sono, comparati a i be-Beni di Elevazione , e di Grazia . Ma eterna vita i l' eterna vita è un bene fugode tutto di giorno , e di notte , ed e godimento tale, per cui folo diffe Damia allegrezza, non è allegrezza esteriore , è allegrezza di cuote , è allefondata, non in grandezza di Regno, e di Beni terreni , ma in grandezza di (peranza non comune a tutti, ma a i soli Servi di Dio: questa è quella, che l mi fa allegro, e contento di cuore, perchè questa è quella, che, mancando ogn'altra cofa, mancar non nu puote giammai : Dedifti letitiam in corde meo, Oc. quoniam tu, Domine, fingulari ter in spe constituisti me : ibi. Allegrezza di speranza, quale allegrezza, qual godimento tu fei ! Nulla possiede, chi molto spera; ma chi molto spera, quant'è ha da sperare ! Cavalieri di grande stato , Signori di grandi ricchezze , s' in- titudine di quella vita è per mio amore ,

to eroico, che vale mille volte più di periore mira quelli, che già posseggono tutti quei beni, che lascia; perchè quell' tanto; e perchè ? Perchè tutto quel , che questi hanno, non arriva alla sola fto, che errar non può, è valutato più speranza, che in quello sorge, e fiestoldi tutti i beni terreni , perchè è valuta- le : la speranza di un gran Regno , suto per quanto vale la Vita cterna, e il pera di molti gradi il possedimento de' piccoli Principati . Poveri di Gestì Cririto ogni giorno, ogn' ora fi và augu- lto, procurate col disprezzo di tutti i mentando ne i veti Criftiani , che veg beni del Mondo, di bene flabilitvi nella speranza del centuplo futuro . da Gegono ; veggono le ricchezze , le ma- sù Cristo promesso , e ridetevi di tutti gnificenze, e le pompe, e le sprezza i Ricchi, di tutti i Potenti di Babilo-no; dica chi sà, conti chi può, queto centuplo, che riporta ogni feguace o quanto fopra di quelli tutti vi costidi Cristo; e quali, e quanti siano i me- tuisce! Ma voi, o Ricchi, o Potenti riti de' veri Cristiani , che con caratte di Babilonia , non deridete que' poveri ri d' oro tutti scritti sono nel Libro della Figlinoli di Re . Essi nulla posseggono. perchè sutto lasciarono; e nulla cercarito, di tal capitale, in Cielo, e poi no, nulla vogliono di Terra, e di Mondo : ma già è satto il testamento , già è scritto il decreto, che i poveri di Crini di quest Anima sola, che son tutti sto siano i beati della Terra : Beatus vir, cujus est nomen Domini spes eius , per non contare, come centuplo, il me- & non respexit in vanitates, & insunias tito dell' istesso centuplo, il printo cen- fallas . Pialm. 39. 5. Così dice David tuplo di questa vita, è la speranza dell' nel Testamento antico: e Cristo nel Teflamento nuovo, ciò razifica, e dice 2 turo , che ora goder non fi può ; ma Beati Pauperes fpiritu , quonium ipforum la speranza è un bene presente , che fi eft Regnum Caelorom : Matth. 5.3. Se ciò è, come è infallibile, Filosofi, voi saceste una bella divisione di Beni i ma vid : Dedifti latitiam in corde mee : la la vostra divisione . è troppo limitata : perchè fra i Beni , non vi poneste il disprezzo di tutti i Beni da voi numerati ; grezza di spirito ; perchè è allegrezza e il disprezzo di tutti i Beni di Natura, e di Fortuna, è l' ottimo, ed è contenuto nelle parole istesse di Gesù Cristo, quando diffe a i Discepoli : Discepoli miei, io vi ho promeffo il centupio, di quel, che voi avete lasciato per me : Et ecce ego mitto vos , ficut Agnos inter Lapor: Luc. 10. 3. ed ecco, che vi mando , come Agnelli fra Lupi , affinchè vi mordano, vi sbranino, vi facciano il peggio, che possono; e co'loro crudi trattamenti vi tendano in quella vita il centuplo, che vi ho promesso. O Gesù , che è quel , che ora dite? Ma tansuperiore a chi molto possiede , e nulla [t'è: Per li Beni , che voi avete lascinti , io vi voglio Beati, dice Crifto; e la Bea· foffrire, e travagli, e ferire, e martirio: I fudore, una lagrima di quel pianto, val na provvista di beni ? Quel , che è suggiro, quel, che è aborrito da tutta l'umanità, è il patrimonio, che affegna Iddio a chi loserve; e quel, che assegna Gesù Cristo a chi losegue, è aver la fronte più fudata, gli occhi più lagrimofi, e le carni più stracciare. Chi, chi può credere a sì farti Paradoffi? non altri certamente creder può a rali verità, che quegli, che ha lume di fede e d'intelletto . Scrive San Paolo a que'di Corinto, e dice : Ufque in hanc horam , & efurimus , & sitimus, & nudi sumus, & colaphis cadimur: 1. Cap. 4. 11. Noi per Crifto abbiamo abbandonato ogni cofa; e fino a quest' ora, altro non riceviamo, che patimenti, e travagli. oi abbiam fame, e non v' è da mangiare ; abbiam fete , e non v'è da bere; fiamo nudi, e non v'è da riveftirli. Noi siam cacciati, da una Città, e l'altra non ci riceve : fiam perseguitari dagli Ebrei, e da Gentili siamo percoffi ; campiamo da un naufra-} gio, e incorriamo in un altro. Noi finalmente: Tamquam purgamenta hujus mundi , facti fumus omnium peripfema : ibi. come spazzature del Mondo, siamo il ludibrio, anzi l'abominazione di tutti. Grand' Iliade di mali è questa; ma a qual fine scrivere sì fatte cose a i Corinti ? Ecco il fine , per cui così! scriffe San Paolo: Non ut confundam vos hac scribo : sed ut filios meos chariffimos moneo : ibid. Oratori , Poeti , Fivi sapere, quale sia l'eredità di Cristo, e il centuplo di questa vita , lasciato agli Apostoli, e a tutti i veri Cristiani: Così scrisse l'Apostolo, e io, per mego: Delicatifimi Corinti, voi credere , che in Terra non vi siano altri beni , che quelli, che conta la vostra Filosofia; ma io vi dico, che i veri benì non fono conos.iuti dalla Scienza umana. Voi credete, che il sudore, e il pianto de

più di tutti i Tefori del Mondo: perchè Beati , qui perseutionem patiuntur pro-pier justiti:m , quoniam issorum est Re-gnum Celorum: Matth. 5. 10. Nuova stra-jostra Fede, si può seddisfare a tutti i debiti contratti con Dio, ciò che non si può fare con tutti i Tefori del Mondo. Voi credete, che i travagli, le persecuzioni de' Poveri Cristiani sia il peggio, ehe incontrar si possa da un Uomo in Terra ; e io vi dico , che a quei travagli non v'è, nè diletto, nè onore, nè ricchezza, che comparare si possa: perchè con un di quei travagli, riportar fi può un grado maggiore di gloria in Cielo, ciò che far non si può, nè con tutti i beni di natura, nè con tutti i beni di fortuna. Voi finalmente vedendo i feguaci di Cristo, arrestati da Magistrati . condannari da Principi , tormentati da Carnefici, gli credete gli Uomini più fventurati di tutti gli Uomini : ma , ò quanto, ò quanto eorti fiete d'intelletto ! Crifto , eterna Sapienza , che errar non può , benchè volesse , che i fuoi feguaci piangeffero fempre per compunzione, diffe loro nondimeno: Nel giorno, che voi legati farete, e condotti a i tormenti, non piangere no, ma: Gaudete, & exultate in illa die : Matt. 5. 12. Rallegratevi in quell'ora, e, come in giorno di trionfo, efultate, e fare tripudio ; e perche , ò Signore ? Perche i tormenti, il marririo, e la morte per il mio nome, è il più fegnalato dono, che Iddio far possa a i suoi cari; ed il centuplo maggiore, che io render possa in Terra a miei seguaci. Ciò bene intesero gli Apostoli, e perciò: Ibant gaudentes losofi , Uomini dotti di Corinto , non a conspettu concilii : quoniamo digni habiti vi ferivo tali cofe , per mortificar la funt pro nomine Jesu contumeliam pati : vostra delicatezza; ve le scrivo per sar- Act. Apost. 5. 4. allora solo lasciaron di gemere, quando per l'amato Gesù, eran fatti degni di patire contumelie, e percoffe. Queste strane allegrezze de'Servi di Dio, non fon favole, fono Paradoffi glie intendere la mente di lui aggiun- grandi , ma fono verità indubitabili ; e perciò noi dalle suddette Scritture formar possiamo tre principi di non poca importanza: Il primo è, che oltre i beni filosofici di natura, e di fortuna , vi fono altri beni di elevazione, e di grazia: Il fecondo è, che quanto l'ererno, tegnaci di Cristo sian i peggiori mali di è siperiore al temporale ; quanto l'imquella vitaje io vi dico, che una filla di quel menfo è fuperiore al limitato; e quanto Dd 2

ma i beni di elevazione, e di grazia, foto a noi piace, Filosofi di Corinto, e

do . centuplo della vita prefente, rimarrebbe vuoto affatto, e spogliato: perciò la Santerzo centuplo, che è tutto patrimonio di questa vita : e qual sia questo , basti solamente dire, che Gesù Cristo sopra l Spirito Santo; e lo Spirito Santo, non è uno Spirito si stretto, e illiberale, che dove arriva, feco non porti Tefori immensi di Cielo. Isaja dice, che lo Spirito del Signore a i fervi di Dio, fopra i quali ripola, è lo Spiriro di sette doni: Requiefcet (uper cum (piritus Domini, /piritus fapientia, & intellectus ; fpiritus confilii, & fortitudinis ; fpiritus [cientie , & pietatis . O replebit eum (piritus timoris Domini: 11. 2. cioe, a quelli, fopra i quali fcende, e ripola, come fcele fopra i Discepelt, e come scende ora sopra tutti i veri feguaci di Cristo, lo Spirito del Signore conferisce timore di Dio, e pietà da avere tutri gli afferti a Dio, e al vrana fapienza, da contemplare il fom- zione, che è il tempo proptio del volmo Bene, da trovare il primo Vero, e to di Dio, spesse voise ricevono tali, e con esso, quasi con principio universaerea:e. Che pare a voi , o Figliuoli de to volte fule , una mille , e cento mi-gli Uomini, di questo patrimonio de Fi la volte superano tutti quei godimengliuole di Dio : Salomone, Giudice pru- ti , e fangofiffimi piaceti , che per Go-

il divino è superiore all'umano; tanto i dentissimo di tutte le cose, disse, che i beni di elevazione, e di grazia, superio Tesori, i Principati, e i Regni sono un ri fono a i beni di natura, e di fortuna. Inulla in comparazione della fola Sapien-Il terzo è , che i beni di natura , e di za: Prepofui illam regnis. & sedibus. & fottuna, non sono in nostro arbitrio; divitias nihil esse duxi, in comparazione ma i beni di elevazione, e di grazia, so- illius. Sap. 7. 8. Ma chi non di sola Sano tutti in nostra mano, essendo che il pienza, ma di tutto il corredo da fare liberalissimo Iddio ci permette, che nel un Anima degna d'Incenso, e d'Altare, nostro centuplo ci avvantaggiamo quan- è dotato; quanto potrà tidetsi di tutti i beni di natura, e di fortuna! e quandella Grecia, voi non arrivate col volto fotto di fe minori e balle vedere ftro lume a fare queste scoperte di Mon- può tutte le scienze, e l' arti dell'ingegno umano ! Perché nondimeno i beni Ma perchè questi beni Teologici , da dilettevoli e giocondi son quelli , che noi enumerati, fon tutti beni, che han han più concorfo, ed applaufo; dopo relazione all'altra vita, fenza la quale il Ifaia, San Paolo dice, che la folitudine, il ritiramento, il filenzio, l'Orazione de' servi di Dio, non son campi si areta Scienza a i due antidetti aggiunge il nofi, e sterili, che antepor non si debbano a tutri i Prati , e Giardini più gustosi di Babilonia; perciò esaminando egli ciò, che rifulta da quel gran patrimonio tutti i fuoi feguaci mandò dal Cielo lo di Spirito Santo, dice : Frultus autem Spiritus est charitas, gaudium, pax , patientia, benignitas, bonitas, longanimitas: ad Gal. 7. 22. Sette fono i doni, e sette i frutti dello Spirito Santo : il primo de" quali è un amore, che più non fente fatica; è un'allegrezza, che gode ancor ne'travagli; è una pace, che di tutte le guerre trionfa : è una pazienza - che a neffin'accidente umano fi turba ; è una piacevolezza, e una bontà, che sà appiacevolire tutte le asprezze degli Uomini, e sà aspettare tutte le dilazioni di Dio; e perchè Iddio: In tempore vultus tui. Pi. 20. 10. arrivato, come dice David; il tempo opportuno del fuo volto, cioè, di contolar un Anima, che l'aspetta ; con-Cielo rivolti conferifce (cienza e for fola in modo e tali e tanti lumi comtezza da conoscere tutto il suo dovere, parte, che l'Anima allora è tanto soe da efeguirlo a perro di qualunque po prafatta, e in uno è tanto rapita, che tenza; conferice configlio, e intelletto e abile ancora a feco follevare il corpo da investigare, e da stabilire i mezzi mi per aria, e come all'istesso Paolo avvengliori di arrivare all'alta impresa dell'ul- ne, a rapirlo fino all'istesso Cielo; pertimo fine ; e riempie il cuore , e lo fpi ciò , io dico , che i veri Cristiani serito dell'alto sapere de' Sanri , e della lo guaci di Cristo , in un' ura fola di Orale , conoscere , e cernere tutte le cose ti godimenti si trovano , che non censù Crifto abbandonarono. O quali, o gina, e Madre, per l'ottimo del Cicle quanti farebbero i noftri beni, le fuffici piaceffe lafciare il peffimo di quefta mo que Crittani, che pur effer dovremi milera Terra i Chi più di noi beato famo : e fe coll'efempio della nostra Re- rebbe in Terra?

### QUESTIONE

Quid prodest homini , si mundum aniversum lucretur . anima verò sua detrimentum patiatur? Matth. cap. 16, num. 26.

Paradoffi sopra quelli, che credono molto acouistare, e perdono tutto.



mini , voi fiete lempre full'ac- Lezione , quistare, e perche non acqui- Il Profeta Aggeo, profetando alla Ca-

Profeta Baruc : Non eft finis acquifitionis minaftis multum , & intuliftis parum : veftra: 3. 18. non finite mai di ftar ful comediftis , & non effis fatiati; bibiftis , guadagno. Ma Gesu Salvatore, interro- & non estis inebriati : 16, Figliuoli d' Kga tutti , tutti ei rimprovera , e dice : draele , tornati finalmente a quella vo-Quid prodest? Che importa, che giova stra selice Terra di Promissione: Voi aveguadagnar tutto il Mondo, se per gua- ce seminati molti Campi, avete coltivadagnarlo si scapita negl'interessi dell' Am- ti molti Poggi, farte avete molte Pianma? Quid prodest homini, si mundum uni tate, ma da tetto poco avete raccolto, versum lucretur, anima verò sua detrine siete mai artivati atanto avere, quanmentum patiatur? Che rispondiam noi al co basti a levatvi la same, ne a spegner rimprovero di questa interrogazione ? I la sete, che avete : la Terra è buona, primi Cristiani tispondevan col fatto ; grandi sono i vostri lavori , e pur semperché al primo cenno interiore di tale pre più vi trovate in bilogno. Che è interrogazione, uticivan da negozio quetto, o Ifarale ? Ponite cerda vofra Er relititi omnibus, abbandonando ogni [sper vias vefras: ib. 5. Rifectere a voi, remo ? Io per imparare a ben rifponde- nè può corrifpondere alla cupidigia, che re, efaminerò oggi il Paradoffo, che in avete di cavare da essa tutte le ricchez-questo Evangelio il contiene, e dirò : ze delle sue miniere. Non dice poco Figliuoli degli Uomini, noi stiano sem- questa parte di Profezia, che tutto di si pre full' acquistare, e avanzare, ora in avvera, e che ci sa ben accorti di noi: ricchezze, e ora in onori; ma gli acquisti, che noi sacciamo, altro non soSi lavora, si travaglia, si suda, e solno, che perdite. Se intenderemo bene pira; ma che si raccoglie, e quali sono quest' ammirabil Vero, sorse avverra, le mostre messi, e le nostre vendemmie! Lez, del P. Zucconi Tom. V.

Ntereffi, negozi di Mondo, che al Cielo rivolti diciamo ancot noi:
maneggi, primarie occupazioni de Figliuoli degli Uozioni de Figliuoli degli Uozioni de Figliuoli degli Uo-

flate mai tanto, quanto vor- fa d'Ifdraele, tornata dalla fervitti Cat-refte acquiflate, perciò come diffe il dea all' antica fua Terra, diceva : Secofa , al folo negozio dell' Anima tutti e dalla voltra istessa esperienza imparati applicavano. Ma noi, che ritponde- te, che la Terra non corrisponde mai,

Se facciam bene'i fommati de'nostri av- vita, spele in nulla acquistare : la pervenimenti, troveremo di effere flati sem- dita del nulla acquistato; e la petdita te a levarci la fame, e la fete, che ab cula boni diei non te pratereat : 14. 14. biamo di arricchire : Comediffis, & non Fate conto del tempo, o viventi, nè rutti gli anni nollri spregati i e che gio- di ora, potete far grandi acquisti, e gran vò tanto sudare per issamarci una volta, perdite nell' eternità. Così dice, chi sà se sempre samo più affanati, che prazi il vasor el tutte le chie, Ma quale scia-Meglia sarà certamente suot della Terra lacquo di tempo non si sa da i gran te raccolto, gettato l'avete in facco riffimi giuochi di tavole, vi è ancor stracciato, che quanto riceve, ranto ver- quello di fare a chi vince perde, e à fa . Ed è possibile, o Proseta, che vi chi perde vince. Alcuni vogliono vinforza di braccia mello infieme qualche farfi colla natura, e colla fortuna; e poco di argento, e d' oro, lo riponga questi appunto fon quelli, che vincenpoi in una tafca, o borfa stracciata? Il do perdono tutto: l'arte di questo giuo-Profeta parla in metafora, e in fimbo- co è faper perder tutto, per tutto gualo, e vuol dire, che i cupidi, e ingot- dagnate: di spogliarsi di tutta la Terra, di di avere, fatigano lungamente, tardi per guadagnarh il Cielo. Obel giuoco, aequiftano, eratto perdono quanto hanno degno di un' Anima grande, di un' Aacquistato. Non poteva in metafora rap-Inima Cristiana; perdere i Beni temponel Mondo : perchè innumerabili fon stre petdite. quelli, che quali con l'armi alla mano, l. David nel Salmo 39. si duole, che than fulla conquista, or di questo, or di in non sò quale occasione era rimalto quell' altro posto; or di questo, or di senza cuote: Cer meum dereliquis me : quell'altro piacere; e vegliano, esi ado- n. 13. Il cuor mi ha lasciato; così di perano, e mai tipolo non-fi danno, fin-clè arrivati non con al folipirato acqui-foc: ma perchè l'acquifto è acquifto di acquiftato, o fi vuole acquifare un te-foc: ma perchè l'acquifto è acquifto di acquiftato, o fi vuole acquifare un tebene , che passa col tempo , che passa , soro , cioè , qualche cosa sommamente e vola : perche è acquisto di questa vi amata; perche il cuore alloranon è più ta, che è facco stracciato, e sempre più dove vive, ma è dove ama : Ubi enim và stracciandos : perciò è , che i mile- thesaurus vester est , ibi & cor vestrum ri conquistatori nel punto istesso, che erit. Luc. 17. 37. Per sapere, come ciò arrivano all' acquisto del lor bene, ar-succeda, basta sentire, come si parla, rivano al punto di perder tutto l'acqui- e come si canta ancora spesse volte nel flato, e tutto lasciarlo in un soglio di Mondo. Quando nel Mondo taluno si Testamento ; ed ecco una dopo l'altra e prefisio , e impegnato di volere artitre perdite deplorabili, complicate infie- vare a qualche fuo difegno, di tratto me : la perdita delle fatiche di tutta la in tratto dice ancor non volendo : In

pre in ispese immense di pensieri, dide- del tempo, di cui la vita umana non lia fideri, di fatiche, di travagli; e di non cola più preziola: Non defranderis à boeffere ancora arrivati nelle nostre raccol- no die , dice l' Ecclesiastico , & partieffis satiats; bibiffis, & non effis inebria- lasciate, che minuto di giorno, ed'ora, th. O nostri studi perduti, o sudoti di vi scorra in vano; perchè in un minuto cercare un Campo migliore ; perchè in conquistatori del Mondo, che attorno Terra , non ci è da far altro , che per- a una pazzaillima loro idea , perdon tutder tutta la sementa. Ma non resta qui ta la vita ? Signori miei, la vita de Criquesta perdita ; perchè l'istesso Profeta, stiani non è vita da impigarsi per la nel Periodo medesimo aggiunge: Et qui Tetra. In Terra v'è da perder tutto, congregavit mercedes , mifit eas in faccu- ma non già da nulla guadagnare; e perlum pertusum: avete seminato molto, poco ciò convien per tempo imparare a gioavete raccolto, e quel poco, che ave-leare. Voi ben fapete, che fra i bizzafia un Uom tanto pazzo, che avendo a cere tutte le pruove, vogliono foddispresentarsi meglio la verità. Innumera rali, per guadagnare tutti i Beni eterni : bili sono, diciam così, i conquistatori ma andiamo avanti al sommato delle no-

quest affare, io ho perduto il cervello, porale ; che cofa nel Mondo voi trofuor di me . O belle Canzonette son queste; ma, o trifti sommati! Si vuole acquistare un non sò che , e si perde il cervello; si vuol guadagnare un paffor e fi perde il cuore ; fi vuole arrivare l a un disceno e si esce suor di ragione : e qual è quella cofa, per cui si fan tante perdite? qual è in Terra quel bene, che tanto vaglia? Anzi qual'è in Terra quel bene, a cui non fi debba compatire ? Dice l'Ecclesiastico, che i beni son fatti tutti per li fervi , e amici di Dio , che de'beni creati non fanno abufarfi : Bona bonis creata (unt ab initio: 39. 30. Ma lemisere bellezze, le misere ricchezze, i miferi piaceri, e tutti gli altri beni creati, quanto doler si possono di dare in si cattive mani, e di effer poffeduti da Padroni , che han perduto il cervello, il cnore, e la ragione? Conquistatori del Mondo, fate bene i vostri conti, bilanciate il dare, e l'avere, cioè gli acquisti , e le perdite de' vostri giorni, e troverete, che voi ne'voftri acquisti medefimi perdete tutto il vostro

Queste nondimeno, fin qui riferite, son perdire leggiere. La perdira maggiore , e che tutte le altre abbraccia , è quella, che fu accennata da Gesù Criflo, allorché eforrando i Discepoli a scordarsi da tutta la Terra, e ancordi se medefimi - diffe quelle non mai a bastanza replicate parole : Quid prodest homini, si universum mundum lucretur, anima vero fue detrimentum patiatur? Aut quam dabit homo commutationem pro anima fua ? fetti antichi; ne difficile vi sia di staccar-

capitale.

che è il cuot della teffa; e i Poeti non var potrete, che possa compensare la rare volte, per vanto della loro infa- perdita della vita fempiterna ; Anzi qual' nia , van cantando : lo fon fenza cuo- interesse temporale, per grande che sia. re; il cuore mi è flato rubato; e io ion voi troverete, a cui non fi debba anteporte il minimo degl' intereffi eterni ? Grand'interrogazione di sapienza è questa . per farci ben distinguere guadagno. da guadagno, e perdita da perdita. I conquittaiori del Mondo, confondono ogni cofa ; ma non così confondono i Santi; ed io, per apprendere qualche cola degli acquisti immensi - che in questa vita vanno essi facendo, anderò contando le perdite, che, fenza avvederfene d van facendo i prodi nostri conquittatori. I Santi in prime luogo fembrano sbadati a i fatti loro , perchè da tutti gl'in, tereffi temporali ritirandoli in filenzio; e in orazione, mostrano di trascurare tutti i vantaggi, che il giorno, e la forte va scoprendo a chi è attento. Ma non è così . I Santi non son disattenti agl'interessi loro, ma distinguono qual fia l'interesse primario dell'Uomo. Isaja in una sua visione , o estali , che suste , esclamò : Quis credidit auditui nostro ? O brachium Domini, cui revelatum. est ? 53. 1. Chi fu mai , che credeffe , o fia per credere alle gran .cofe , che noi udire abbiamo da voi , o in voi vedute, e Signore? Con Ifaja esclamano non rare volte ancora i Santi, nè lascian di dire: O le i Figliuoli degli Uomini conoscelfero quel, che noi conosciamo : ò de aveffero quel lume, che noi in quest'ora abbiamo : ò se apprendessero, che sia il Mondo eterno, qual sia Iddio nel suo Trono, e qual tarà Gesti Cristo nel suo Giudizio, quanto presto lascierebbero di effere que pazzi, che fono i Ma fe prot vaffero quelle maraviglie , que contenti-Matth. 16.26. Discepoli, se meco venir quelle consolazioni, che solo in oraziovolete al mio Regno, e falvar l'Anima ne da fervi di Dio si pruovano, come vostra, nulla ritener dovete de vostri af ratto si svoglierebbero di tutti i piaceri, di tutti i diletti , e onori , e ricchezze vi da tutto il Mondo , per folo falvar l' della Terral In valle ofcura aver gran lume, Anima voftra : imperciocche - fe nulla in valle di pianto - trovar fonti recongiova acquistar tutto il Mondo, e nell' diti di gran godimenti i e quel che più acquisto medesimo perder la vita ; che importa , in valle di confusione , coglie-Riovar può , acquistar rutto il Mondo , re il tempo , e prender l'occasione de e nell'acquifto medefimo perder l'Ani- ricevere tutre le impressioni di quello mai e se nel Mondo non v'ècosa, che Spirito, che ; Spirat ubi unlt, O necompeniar posta la perdita della vita tem- fcis unde veniat; aut que vadat : Jo. 7.8. che

che viene, e paffa, ne faper si può, se Jessi dice : Non ricorrere a me , o mitornerà altra volta : e se altra volta seri : andate a quelle amicizie ,a quelle taggi de fervi di Dio, fon tutte vostre queste vostre angustie, vi proteggan se perdite, o attentiffimi Figliuoli del Mondo ; perchè que'lumi, que godimenti, non acquilta, chi acquilta la voltra aque'dolci colloqui collo spirito di Dio, micizia, e grazia? Ma che non perde, non fono per quelli, che fiffi stan sem- chi perde la vostra grazia, e amicizia ? pre in acquiftar Terra in Terra, e per Se tanto si perde per guadagnare un'ala Terra perder tutte le occasioni del tomo di Terra, meglio è certamente Cielo. Che cosa sia la perdita di una perder tutta la Terra per non perdere bella occasione, lo san quelli, che han Iddio. In terzo luogo, mentre i ser-perduta l'occasione di una gran sortu-vi di Dio attendono a Dio, e nel serna in cotte : ma molto più lo fan quel- vizio di lui tutti fi impiegano , dal li, che piangono, e piangeran sempre Mondo sono creduti trascurari de' loro di aver perdute tutte le occasioni di citet Beari in Cielo. In secondo luogo, di quanti numeri supera tutta l'Economicizia , e la confidenza di Dio , del lo ferve , e perchè egli nelle fue Scritvegliano, e quando dormono, e quando dichiara, che le fue ricompense non Mondo; ma quando dal Mondo fono vittorie, delle loro conquitte si verabbandonati, allora appunto è, che ad gognerebbero i valenti, gli animosi,

non torna, la speranza della salute è protezioni, che cercaste, che a coltivasparita. Saper dir così, aver tali cognitioni, non sono i vantaggi de di
accepitate van praespare Dutter, 32,86
sattenti servi di Dio; ma questi van ed essi in queste vostre necessità, in possono. O sommo Iddio, che cosa i fervi di Dio poco curanti del Mondo, mia più rassinata del Mondo ! Iddio è attendono ad acquistarsi la grazia, l'a- liberale nel ricompensare i meriti di chi la Madre, e di tutti i Beati : e quando | ture, fingolarmente nell' Evangelio fi lavorano, e mangiano, e passeggiano; sono ne poche, ne piccole, ma sono non altrove han fisso il cuore, che in ricompense di Corone, di Regno, di nulla mancare a sì alta amicizia, ma in Gloria, e di Vita eterna; perciò i Saneffa (empre più avvantaggiarfi. E perelè Iddio: Diligia diligentes fe: Prov. le Scritture, bramosi di sì fatte ricom-8.17. Non è duro all'amore, ed ama, pense, stan sempre sull'acquisto; e quanchi l'ama; chi può spiegare le dimofirazioni , le renerezze , le confidenze, umani , ò che fan effi allora , e quant che usa co' suoi amici ? e quante grazie to bene attendono a i fatti loro ! La-ad essi comparta, e per essi quanti mi- scian'essi ad altri le brighe del Secolo, sacoli in Terra, e in Mare sempre mai i manegel del Mondo, e le guerre, e abbia satti ? Chi trova un grand'ami- l' imprese, e le conquiste della Terra; co , trova un gran Teloro ; dice l'Ec- e mentre altri sudano , e stillano in acclefiastico: Qui invenit amicum, invenit quistare ciò, che di buono, e di bel-Thefanum: 8.14. Qual Tectoro per tan-to anzà in tutte le occasioni, in tutti i ri, e timidi non è mai, che a vento pericoli della vita, e della niorte, aver veruno spandan la vela i e sciocchi so-per amico Iddio, e tutta la corte del no creduti; ma se veder si poresse i lo-Cielo ? Non è questa certamente pic-ro conti, e i crediti, che hanno sericola cola: Ma quella anticizia non è li tutti a caratteri dron nel libro infal-amicizia per chi non la coltiva, per chi non la prezza, e per chi ne' fitoi van-taggi cerca altre amicizie, altre prote- e quanti acquiiti fi troverebbero denzioni, e favori. Con quefli tali, ld-tro il corfo di un breve giorno, di dio offeso di effer da essi sì poco cura-una notte sola, col loro rittiamento, to, che sa ? Andar gli lascia dietro le co i loro sospiri essi aver stati la, doloro speranze , gli lascia chiarire del ve nulla perisce ; e quanto delle loro le , tutte queste beate cole , altro per noi non fono, che nostre perdite. Si pobiam tutte perdute; e perchè l'abbiaecco che l' Eternità beata, e il Regno lvita.

i forti conquistatori della Terra! Mi della Gloria, è tutto nostro ; e quel, tino, mirino essi quell' eminenze de' che ota è nostro, non perderemo in Ciefi , quelle bellezze delle Stelle , quel- eterno . Che pare a voi di tali acquile immensità di regioni , e tutto ciò , sti , o Figliuoli della Terra ? Questo è che è ripolto sopra il primo altissimo il tutto dell'altro Mondo, e questa è circolo dell'universo nella regia di Dio , tutta vincita , e acquisto degli sbadati nel Regno de' Beati, e poscia dicano : Figliuoli di Dio . Ma delle vostre gran-Tutte queste immense, tutte queste bel- di, e memorande conquiste, che farà, quando a forza dovrete perder tutto l' acquistato ; e vedere di aver perdute tevan tutte da noi acquistare , ma l' ab- tutte le fatiche di tanti anni , di aver perduta l' Anima, di aver perduto il mo perdute ? O nostra follia l per un Cielo , di aver perduto Iddio , di aver poco di erba, per un poco di fieno ; perduto tutto in acquiftar quel, che fi e per quattro palmi di Terra, perdu- perde : Et in tempore frigoris pallium to abbiamo quell' immenso, quell' in- amissise: Proverb. 25. 20. e nel freddo finito, quell' eterno del Mondo di fo- maggiore, fulle porte dell' altro Monpra . Ciò non si apprende adesso, che do, edell'Eternità, di aver perduto ancofiamo fra lo strepito degli oggetti pre rail Mantello, e di tutto nell' altro Monfenti; ma si apprenderà ben'allora, quan- do trovarsi affatto spogliato? Che dido arriverà il filenzio univerfale di tut- ciam noi a questo lume ? E' forse queto il Mondo prefente; e la morte fa- sto far bene i fatti suoi ? Cristiani serà quella, che ci farà sapere, chi ab- guaci di Gesù Cristo, un poco più d' bia più saputo di economia, ed abbia economia nella Città di Dio, provvepiù atteso a' snoi interessi. In morte, diamo un poco meglio alla Casa della come ogn' un sà, si riveggono i con- nostra Eternità; e giacche non si può ti, e si saldano le partite di tutta la vi- attendere a due Mondi insieme, diciata: e perciò in ultimo luogo all' aper- mo tutti col generofo Paolo, Omnia, tura di que' libri, cialcun vedra a mi-omnia detrimentum feci, & arbitror nuto le sue perdite, e i suoi acquisti. ur sercora, ut Christum lucrifaciam: Qual vista sarà quella? I Santi, che ad Philipp. 3, 8. Tutto lasciai, nulla di non attisero ad acquistare in quel Mon-mondano ritenni, per attendere a un' do , che lasciano , vedranno di avere altro Mondo ; e per guadagnare il mio acquiftato tutto in quel Mondo , in cui Crifto, e il suo Regno, come spazzature, entrano ; e potian dire : Noi badamnio e immondezze, stimo le ricchezze, stimo all' Anima , a Dio , e all' Eternità ; ed gli onori , e i piaceri tutti della Terra. Queecco . che l' Anima , ecco che Iddio , lla è l'economia di chi crede l'altra



Filia Babylonis misera. Ps. 136. n. 8.

Paradossi sopra quelli, che si stimano felici, e sono miserabili.



tà . Babilonia è milera, perchè ètroppo e studia co Santi, ben sà, qualissano le mo imparato ; e diamo principio .

il foc, in Dautonia i Danicitta, il Dai bilonia fi danza, e a fuon di Cette, e tenebre, e giace in regione di morte: d'Organi fi dice: Venite; fruamur boni, perciò Babilonia, che ciede folamente a que funt; O utamur creatura, ranguam i fogni, giace in tenebre, e folo in reun juventute celeriter . Sap. 2. 8. Godia- gione di morte è superba , ed allegra .

E Figliuole di Sion, schiave mo, o amici: noi siamo ricchi, noi sia in Caldea, piangevano l'as- mo potenti; e se in questa nostra Citprezza della loro catena: e tà, che è Città di Vittorie, non altro si perchè dalle Figlinole di Battrova, che Magnificenza, e Grandezza; bilonia, erano invitate a ral- facciam presto a godere, e non perdialegrarii con este, e a cantar mo il nostro bel tempo, che è tempo qualche bell'Inno della paterna lingua: Esse piangenti si, ma costanti, miravan Allegrezze. Chi ode queste voci, chi gli Archi, miravan le Torri, miravan le vede queste comparte de i Figliuoli, che Fabbriche magnifiche, e le grandezze di non son Figliuoli di Dio, pena a far si, Babilonia, e poscia dicevano: Misera che l'umanità non s'intenerisca, e il ge-Città, Città (uperba, ed infelice, beato Inio là non corta fra quelle belle giocon-trà chi avrà la forte di atterrar le tue diffime Mura. Ma sia forte, stia faldo, mura, e a te render quel pianto, chetu chi ascolta la Scienza de Santi; ne per a noi cagioni : Filia Babylonis mifera : verun invito s'induca mai ad uscite del beatus qui retributet tibi retributionem, fanto recinto di Sion; perché là fraquel-pann retribuffi nobis; d'allidet parun-los sios ad petram \_Che dite, o pove che cofe degnedi compafione, e di pianri Figli, che dire? Voi vedete, che Bato. San Giacomo Apostolo sopra Babi-bilonia capo d'Imperio, è la Città della lonia dalla sua Gerusalemme alza la vo-Potenza, delle Ricchezze, e de Trion-fi; e pur misera voi l'appellate? e a qual perbiis vestris : 4. 16. Che esultate tanto Città darete il titolo di felice , fe a Ba- nella superbia delle vostre feste: calate le bilonia non lo date? Matan' è, rispon-vele delle vostre allegrezze: Erptorate ulu-de David, che compose questo Salmo in Lanes in miseriis vostris: ibi. 5. 1. E non spirito di Profezia, tan' è : Babilonia è piangete solamente, ma utlate per dolo-positico di Profezia, tan' è : Babilonia è piangete solamente, ma utlate per doloricca , Babilonia è potente, Babilonia è re delle vostre miserie. Or quali sono quetrionsante; ma Babilonia è misera; per-ste miserie di quella sortunatissima Cie-chè miserie sono le sue istesse prosperi- tà? Chi crede al Libro de Lumi eterni, tortunata : Gran Paradoffo è questo : miferie di Babilonia Essa in primo luo-ma in quanto lume, e verità sia esso go non ha lume di Fede : essa ascolta i sondato, oggi veder lo dobbiamo nella Profeti, e non gli cura; ascolta le Rive-Dottrina infallibile della fanta Scienza ; lazioni , e le deride ; ascolta i Sogni , e e se apprenderemo, come pur negli an-ni del seno apprender dovremno, tur adota; e perchè, chi non ha lume di te le cose del Mondo, non poco avre- Fede, che è l'unica face della vita uma. na, ed è il luminare maggiore del Mon-Filia Babylonis mifera: In Babilonia do eterno; perciò, In tenebris ambulat; fi tide, in Babilonia fi banchetta, in Ba

Moisè rende di ciò la ragione, e nel capo 16. del Deuteronomio, dice, Non acnè distinzione di persone, nè ricevi regali : e perchè ? Quia munera excecant ocules sapientum , O mutant verba justogli occhi ancor de Savi, e perverto-no la ginstizia di tutti i Tribunali. Regali della fortuna, doni della forte fono le ricchezze, le prosperità, e le vittorie : e perchè la formina, è poco amica della virtù; i ricchi, i potenti , i fortunati della Caldea , tanto favoriti dalla fortuna, quali rimangono nel lor favore ? fenza lume, e fenza fenno ; persi ricevono dalla fortuna: e senza lume,

Or quali allegrezze son quelle, che tin- poss' io rallegrarmi, che lume di Cielo te fono di tenebre, e colorite di mor- non veggo ? Si rallegra Babilonia ; ma te ? Faccia pur essa quanto sà , e colle perchè si rallegra ? Perchè dalla sua for-Trombe affordi il Mondo delle fue alle- tuna acciecata, non vede l'infelicità della grezze, e vittorie, che ancor nelle fue fua allegrezza. Gode il Cavallo, allor che allegrezze e vittorie essa è misera, e scotte per un bel prato : gode il Leone, compassionevole. Ma questa prima mi- allor che sra l'unghie ha una bella preda: seria è propria dell'infedeltà, non delle ma chi sà, compatifce il Cavallo animale prosperità degli empj; e il Paradosso pro- si nobile, compatisce il Leone Re delle posto da David dice, che gl'empi son Selve, che essendo si bendotati dalla namileri, perche sono sortunati; e quantura, non artivano mai a fare un discorto più sono sortunati, tanto più sono so ragionevole, ne ad intendere, quali deplorabili; perciò, che diremo alla for- fieno, e quanto brutali i loro godimentunata, e perciò mifera Figliuola di Ba- ti; ma molto più i Santi compatifcono a bilonia ? Ripeto spelle volte questo no- i fortunati del secolo, ed esclamano: O me di Babilonia, perchè in esso, secondo le Scritture si figura meglio tutta la di Babilonia, quanto siete miserabili l Voi moltitudine de Fighnoli degli Uomini , insuperbite , e non vedete , che quella che non son veri Figliuoli della Cirtà di istessa superbia è la vostra miseria mag-Dio. A questa allegra moltitudine adun- giore; perchè essa è quella, che nè penque, che diremo che sia proprio delle lar vi lascia al suturo, che vi sovrasta inè sue allegrezze, e fortune ? Nella Legge conoscere il presente, che vi accieca : antica, e nuova è victato a i Giudici il Plorate, & ululate in miferiis vestris, qui prender regali . e doni dalle parti inte- exultatis in [sperbis vellris: Jac. 5.7. Pianressare. Sembra ciò una indiscretezza gete, e urlate sopra le vostre prosperità, di legge : ferrar le porte de Giudici , che fempre più vi dementano, e non ve che amministran la Legge, a tutte le cor- ne accorgete. Il Mondo non crede a quetesie degl' interessati, Ma il legislatore ste Profezie, e perciò il Mondo è pazzo, e questa è la prima miseria della gran fortuna; comparire, e spegnere il giorno; cipies personam, nec munera : Non fare dilettare il senso, e levar l'intelletto : ofentar la ragione, e trattenere co' fogni. Se nondimeno la gran fortuna, co fuoi regali altro non facesse, che levar gliocrum: num. 19. Perchè i regali acciecano chi, e appanar la ragione: il male, ftò per dire, sarebbe soffribile; ma il peggio ti è, che la fortunatissima Babilonia è piena di prosperità, e di allegrezza : ma è più piena di iniquità, e di peccati; perchè l'esperienza insegna, che dove più si gode , ivi più si pecca ; ed ivi il peccato è più baldanzolo, dove il fenno è poco, e il potere è molto; e perciò ? e perciò Filia Babylonis mifera: Fra tutchè questo è l'effetto delle ricchezze, che te le Figliuole, la Figliuola di Babilonia più fortunata, è la Figliuola più miserabie fenza fenno, quali effi rimangono? Al-lle. Salomone ne' Proverbidice, che non legrissimi, dicon essi : infelicissimi, rispon- solo i Popoli malvaggi non possono esser dono i Santi ; imperciocche qual effer felici, ma che i Popoli più felici refi fupuò l'allegrezza, che è tutta allegrezza rono miserabili dal peccato: Miseros se-di ciechi? Il cieco Tobia a chi lo consor- cit Populos peccatum: 14.34. Ciò bene intava ad effere allegro, rispose: Onale gan tele quell'empio Balaam, che per atterdium miki erit , qui in tenebris ledeo, & rare l'inclito , vittoriolo Popolo d'Ildraclumen Cali non video? Tob. 5. 12. Come le là nel Deferto, mezzo più forte e pre-

to non trovò, che colle abbigliate figli- i fine, la pace, e la tranquillità della co nole di Moab, nel campo degl'Ildraeliti | scienza; e meco solo rimanga il rimorintrodutre il peccato; perchè col peccato, fo , e la finderefi a latrat fra questi trisarto quel campo felice, fu tutto in con- onfi , a mordere fra queste ricchezze , fusione, e in pianto. Di esempi sì satti e a tormentar di giorno, e di notte piena è la Scrittura: e Iddio di ciò rese questi ribaldi ; ed essi fra i loro addobla ragione, allor che al Primogenito di Ba- bi , e ne'lor letti di piume , e di rofe, bilonia Caino, dille: Cur concidie facies trovino sempre nascosi que sospiri, queltua? Gen. 4.6. perchè liai perduto il vol- le angoicie, quegli atri fantalmi di morto, e sei tanto smarito? Non sai tu che te, che sugar non potran giammai colsi bene egeris, recipies: se saraibene, be- le loro sinfonie, e danze. Questa è la ne riceverai , e lieto farà il tuo vol- ragione fondamentale , per cui dove è to : ma fe farai peccato, il bene non peccato, altro trovar non fi può, che farà più ruo; e perchè, o Signore? Per- miferie travestite da allegrezze. O Giechè , flatim in foribus peccatum aderit : rufalemme, Città di visione, e di pace. ibi. 7. Il peccato ti vertà subito in casa, grida pute, e satti sentire da un Polo gnardia di una casa; peccato in guardia di un appartamento, o di una camera? te le porte al peccato! Qual bene goder Cruda, funestissima guardia? Che di buo- I potrete con un assassimo in vostra guardia? no può timanere, che di buono può entrare là, dove il peccato ha guadagnata la fli Principi, a queste sante vetità della Paradifo; e tatto il peccato l'una, e l' altro cacciò dal Paradifo, e dal Paradifo ferrò le porte. Peccò Caino, e ratto nis fratris tui clamat ad me de Terra . Gen. 4. 10. e Caino fuggi : Et habitavit or là, ripolo più non trovò in Terra. Il peccato entrò nel Mondo, e ratto mers per peccatum introivit in Mundum : ad Rom. 5. 12. Il peccato orrendo portiere apri le porte, e la morte coll'orride fue l schiere di mali, che l'accompagnano, entrò nel Mondo, e più non è uscita. peccato alla porta. Lascia ben l'attroce Caía, fuora da questi empi appartamenmanga la vana, e ribalda allegrezza,

e fara la guardia della tua porta. Pecca- all' altro : Filia Babylonis mifera : Mifeto in guardia di una Città; peccato in re Figliuole, che la nascesse, dove la vostra fortuna e virtoria consegnò tut-Ma qui dira taluno : Io credo a que-

porta? Peccò Adamo, peccò Eva nel Scrittura divina: ma per molto, che io creda , l'intelletto , la fantafia non finisce di capacitarsi , che le figlinole di Babilonia fian mifere, folo perchè fono il peccato gridò in Cielo: Vox sangui- ricche, e fortunate. E vero, che la fortuna, e la prosperità accieca gli Uomini, toglie il senno, fa dare a traverso profugus in Terra : ib. 16. e fuggendo or quà, la ragione; ed è fomite, ed esca di mille peccati; ma è vero ancora, che questi fono affetti, o più tofto abufi, non fono proprieta della fortuna; perchè fe bene la fortuna, è detta fortuna, e cafo dal volgo; essa nondimeno è tutta dispofizione, è tutto dono di Dio, che ripartifce le prosperità, e le concede ora agli Non speri per tanto selicità, chi ha il empi, e ora a i giusti, secondo che a lui piace: onde non par, che dir fi pof-Custode entrar la fortuna sua ministra sa, che gli empi siano i più miserabili , primaria, e amica: ma grida infleme perchè fono i più prosperati. La difficoltà Fnora da questa Città, snora da questa è sorte, ed essa su, che sece dir per lamento a Geremia : Quare via impiorum ti il contento ; e senza contento ri- prosperatur? Perche, o sommo Iddio, tutte le cole succedon bene agli empi, e tutmia Figlinola: Fuora ogni virtu , ogni | te male ai giusti? perchè? Gran perchè è grazia, ogni amicizia con Dio; e coll' quello, maper rispondere adello, e in uno inimicizia di Dio, entrino tutti i vizi, per arrivare al fondo del Paradosso di Datutte le confusioni, e scompigli, frutti de' vid, io dimando qual sia il gastigo più formici diletti: Fuora, fuora ogni speranza midabile, che dar possa il Signore in di falute : fenza speranza entrino i ter- questa vita a i Figliuoli degli Uomini ? tori , entrino gli spaventi , e le dispe- Chi dirà la peste, chi la carestia , chi l' razioni , mie compagne : Fuora , per incendio , e chi il terremoto, olagner-

ra: ma io dico, che Iddio allora è fom-1 boccano d'argento, e d'oro; le mie Armamente adirato, quando ritira tutti questi fiagelli, e lafeia, che la fortuna , ha fernara la ruota fopra di me. O me la forza ginochi fempre a favore degli [clier 10 o mifera figlia, quanto fei cieca, empi . Questa forruna , questa prosperi- le non vedi , che questa tua gran sortà è il gattigo maggiore, che le fortuna- runa, è il peggior gastigo, chea te poste Figliuole Caldee ricever possan da Dio sa arrivare ? Senti , o inselice , e teco in quelta vita. Non mi avanzo troppo, alcolti ogn'altro, che patifice del tuoma-foiego quella Dottrina, in cui nella no-ltra Fede, doveremano effer tutti forma- rabili Figlinoli degli Uonini: Non auti . Parla Iddio per il Presato Geremia, divit populus meus vocem meam : Ifrael e dice : Curavimus Babylonem , & non non intendit mihi . Pl. 80, Il mio Popoest fanata: 51. 9. Tutro si è satto per sa- lo , che non è più Popolo del mio Isnar Babilonia dalle mortifere, e pesti- draele, non atrende alla mia voce, sprezlenti fue piaghe; non fi è perdonato, za le mie inspirazioni, e i suoi rimorsi nè a ferro, nè a fuoco; e nulla mai è di coscienza: ond' io lasciaro ogn' altro giovato : effa íprezza i Profeti : effa de- flagello, fopra di effo adoprato in vano: ride le Profezie: all'aspre, essa inselloni. Dimisi cos secundum desideria cordis cosce; a i lenitivi recalcitra; repugna a tut- rum: ibum in adventionibus suis: ibi. per ti i rimorfi interiori ; e fempre più peg-giora ne' moi mali, e perciò : e perciò : dice, gli ho levato il freno, gli lafcio Derelinguamus eam, quoniam pervenit uf- scorrere dove gli conduce il pessimo lor que ad Culum indicium eius : ib. Abban- talento: ed essi ora credono di star medoniamo affatto la cura di lei : ma fo- glio di prima : ma ora , che effi scortopra di lei fi formi il proceffo, e fi fac- no fenza riregno a carpire, a predare, cia il Giudizio. Abbandonarla cura dell' a prevalere, a foddisfarsi, ora appunto infermo, e formare il Giudizio del fuo è, che effi fono confegnati, come spiemale ? chi crede a tali Scritture tema , ga S. Paolo, In passiones ignominie, al dopianga, e vegga di non arrivare a que minio di passioni affasto brutali, finchè fti (egni: perché allora è, che fi ritirala arrivino all' ultimo (egno del loro promifericordia, e Iddio artiva al fommo cesso, cioè, in reprobum sensum: ad Rom. dell' ira fua ; perchè allora appunto è , 1. 26. al reprobo fenfo , a cui chi arriche all' egra l'igliuola di Babilonia suc- va, arriva allo stato peggiore, acui pos-cede quel, che succede a tutti gl' infer- sa arrivare un vivente; perchè allora è, mi disperati. Finche i Medici, e i Ce- che la salute di essi è disperata. Querufici itan fopra l'Infermo, e con effo fte fono le prosperità degli empi, non adoperano tutta l'amarezza delle medi- mai più miferi, che quando fono più cine, e rutta l'acutezza de' ferri ; l' In- fortunati . Cristiani mici riveriti, la forfermo stà male è vero, ma il giudizio tuna gira ancor sra di noi la ruota sua; del suo male non è formato ancora . ma noi temiamo assai più quando essa è Ma se i medicanti si congedano, e la-savorevole, che quando è avversa, perfeiano, che il piagaro, o il infermo, e chè quanto le avversità son più proprie mangi, e beva, e viva a suo modo: oi- de' Giusti, a' quali molto si riserva in mè, che stato è quello ? Non v' è più, Cielo, tanto le prosperità son più prone medicina, ne ferro, ne fuoco, è ve prie degli empi, a'quali altro bene non ro: le mani turte ion'affai più pierofe di resta, che carpir dell'erbain questa Terprima; ma quella pierà, quella conde ra : e perciò, quando fiere rribolari, scendenza è il peggio, che possa succe- non vi affliggete, ma dire : Allegramendere all' infermo; perchè quello è il giu- te, te Iddio ci vifira, Iddio non ei ha dizio già formato della fua morte vici- abbandonati ancora alla noftra morte s na . Vive a suo modo l' inferma Figli-nola Caldea: e dice: O quanto bene mi allegra; aliona alzate la voce, e dite:

van tutte le cose l'i miei Campi sono i Filia Babylonis misera : misera figlia, Campi dell'abbondanza; i mici ftipi tra- che quanto più ridi , tanto più pianger dovredti, perchè l'Infallibile, per rego- malem. Il 3, 11. Gran malvaggità, e lamento di tutti, alla Casa dell'una, e gran fortuna, entran per queste potte: dell'altra gente, ila fatta l'indelebile In- una ciò, che entra per elle, entra per tetrizione; e lopra la potra del Guitti ha rovina di chi crede di effer felice, ciò de fettuo: Diète Jose, guanum bene. Il 3. unicrabile. O Case beate de Guitti, do 10. Ciò, che entra in questa Casa, tur-to entra per bene dell'Abitatore; ma so-pra le alte porte della superba Babilonia Empi, dove insclicissime sono ancor le a gran caratteri è scolpito : Va impio in prosperità, e allegrezze !

#### QUESTIONE

Nescitis quid petatis . Matth. c. 20. n. 22.

Paradosso sopra le grazie non ottenute da Dio, recitato in tempo di somma aridità di stagione.



Enchè poco curanti del Cie- ti . L' Arcangelo S. Michele Protettore Cielo alziamo gli occlii la ne. grimofi , al Cielo leviamo

alpettare, comparir non si vede la gradice ? Quafi Creditori di tutte le grafli tu , le grazia fulle, e grazia maggiore , non riportar la grazia , per cui fi oggi infegnat ci vuole la Scienza de' San- nem meam : Thr. 3.8. Iddio da noi più

lo, costretti nondimeno dal- universale della Cristianità, c'impetri lule nostre necessità, noi spes- me da bene intendere questa importanse volte dentro l' anno , al te verità ; e incominciamo la Lezio-

Nescitis quid petatis : Voi chiedete . le mani supplichevoli, or per questa, e non sapete quel, che vi vogliate; e or per quell'altra grazia; or per la piog- chi chiede, e non sa quel, che voglia, gia , or per il fereno pregliamo ; ed non menta di riportar quel , che chiein tali occasioni è certamenteun curio- de ; perchè la negativa in tal caso è la to vedere la tuperbia del Secol nostro, grazia maggiore, che far si possa alle quafi Rondinella dal Nido, con boc- fue preghiere. Cost rispose il benedetto ca aperta aspettare ciò, che dal Cie- Cristo, a que due Discepoli, che lo prelo si dispone. Ma perchè dopo lungo gavano de' due primi posti del suo Regno; e questo appunto è il caso nostro. zia aspetrata, che si fa allora, e che si Noi, con pubbliche e private preghiere, abbiano lungamente fupplicato Idzie, facciam lamento, dagli Altari ci ri- dio a concederci la tanto fospirata piogvoltiamo altrove; e pieni di triftezza, gia; ma la tanto fospirata pioggia non e diffidenza diciamo: Che giovapiù race è ancor venuta; seccati sono i Fonti, comandarfi a Dio, e a' Santi ? O Intel- e inariditi i Fittuii ; e il Cielo e duro ketto Umano, quanto corto sei nelle ancora, e ardente è l' Aria: arsi sono disposizioni divine ? Tu credi di esser i Campi, e assetate le Ville; e le Nuda Dio rigettato, quando non impetri vole vengono, e fuggono, e fuggono ciò, che tu chiedi a lui ; ma che dire- in modo, che par che infultar vogliano alla nostra sete . Vicino all' arido Armento piange il Pastore, e riviera prega; e grazie a Dio si dovessero ren- più non trova, nè pasco; e Iddio a dere ancor per le grazie non impetrate? tanti pianti non si muove , e noi co-Questo farebbe un gran Paradotio; e stretti siamo a dir con Geremia, Cum questo Paradosso appunto è quello , che clamavero , O rogavero , exclusit oratio.

non ammette ne orationi, ne pianti . O nato farebbe al costume ; e alia solita non animeter le constanti le para le pur troppo secolare, e inverterata infania. angustie è il bisogno ci ha ridotti a se Male nuvole pietos di noi, da noi singeno, che Aquam nestram persana bibi- do, o che dicono, e quanto chiaramente mua: Jet. in ora. Ci convien competare dicono anoi: Italia, Italia, Italia, Italia disciancor l'acqua per bere : Che faremo plina, e dall'arti primiere, datati fei al bel adunque in tanto bisogno? Che faremo? tempo. Iddio col bel tempo or ti punisce; Se accoltiam la Santa Scienza , a Dio piangi adunque il tuo bel tempo, e imgrazie renderemo per la grazia, che non para, che la vita umana non è fatta per ci concede. Ringraziare per la grazia daffi bel tempo, ma per fevrire aDio, non ricevuta? Nuove strane parole son e al pubblico bene. O nuvole amich, queste! Nuove strane parole, è vero ; le parole, che vol ci dite, vaglion più ma vere e fante parole d'infallibil fape- di tutte l'acque , che voi ci negate : re . Piange David nel Salmo 31. e dice quelle ci darebbero da bere , e quelle a Dio: Die, ac noîte gravată est super (ci dan da sanare dalle nostre pazzie me manus tus: « A Signore, la vostra Vento non spira nell'Attinosfera, clie mano sempre si sapiu pesante sopra dime, contrario non sia alla nostra artura, eda e i miei affanni dal tempo non ricevon noi lontane non tenga le pioggie; ma follievo, ma fempre margior gravezza; allontanando le pioggie, dicono, e pur che farà adunque di me: A quetto piam troppo dicono il vero: Voi che in Terto del caro fuo David rifpofe Iddio, ma ra vivete di ogni altra cofa abbondante che diffe ? Forse disse : Non temere , o suor , che di riverenza a Dio , di of-David: Io alleggieritò la mia mano, e l'ervanza alla legge, e di compaffione tu reflerai follevato: Elddio non rispote a' Poveri; Elddio coll'aridità vi gaftiga: così, ma diffe: httellethem tibi dabo, o' imparate adunque ad effer più hierali instruam te in via hac , qua gradieris : con Dio , se volete che Iddio sia più ibid. 8. lo ti darò intelletto, e ti infe- liberale con voi. O venti facondi, e gnerò il modo, non di fuggire nò, ma chi tanto dire, e perfuader poteva al di batter questa aspra via de' tuoi trava-gli. Dare intelletto in luogo di alleggie-rimento! Che grazia voi fate al vostro l'acque sparite. Asciutti sono i sonti , David , ò pietolissimo Iddio ? Grasia al- seccate le vene ; e i campi , e i poggi sai maggiore di quel, che noi sappiamo piangono di non aver più ne umore, intendere. Signori miei, in tempo di ne sugo; ma col pianto loro dicono a tanto bifogno parliam chiaro, e confef- noi : Voi, che così languir ci vedete . fiam le nostre piaghe avanti a Dio. Il poca stima dell'acque saceste, quando nostro Secolo non è poco uscito di senno, noi summo lieri, e sioriti; ma assurestaquali, e quante fiano le infanie, che a ti a lautezze, fcordati viveste del Creadi nostri corrono in Italia, ciascun lo tore, che lauti vi teneva, e in delisà, ciarcun lo vede, e voi pur troppo cie; imparate ora dal bilogno presente lo deplerate. Or se Iddio colla vella- a conoscere i Fonti, i Fiumi delle grazione preferete dar ci volcife intellerro, giece, che si lungamente godelle: e fe con tenerci affrati tronne ci facefie a money grazie volter, più grantudine e dovere; qual farebbe la grazia maggio- corrispondenza apprendere dalle grazie re, la pioggia, o l'intellerro, l'acqua, l'padfate. Ville e Campi, e Colli, il voo il fenno è hu dilavia aquarum multa- fito pianto è pui goverole a noi, che mun ad cum no appraximante: ish, 65 e futtri, i fori, e le verdure voltre in etba l'acqua ne'giorni delle passite preghiere recise. Quest'intelletto, che viene dalvenuta fosse in abbondanza, seguita a le deluse nostre speranze, è la grazia, dire l'istesso Salmo, quasi descrivendo che ci fa Iddio, con negarci la grazia il nostro caso, se l'acqua, d co, venu- sospirata; e se not impariamo a rivoltar sa sosse in abbondanza, nestro mosso si le preghiere, e a dir con David: Da farebbe dal fuo piede ; e do , ... Te mihi intellectum , & moam ! Pf.118.144. Deum freddamente cantato , ciacun tor- Datemi quell'intelletto , che dar mi volere, o Signore, e viverò meglio di pri- e perciò esso ha bisogno di gran purga, ma. Se così dico impariamo in questo e di lunga dieta; e io purga, e dieta gla po le replicate minacce de tuoni , arrivano finalmente i fulmini minacciati.

Tutto bene, qui dice qualche scontento, tuttobene: ma fra tantone' Campi ogni cosa è meno : e l'Anno presente appena ci dà il rerzo degli Anni paf-

bisogno a pregare, o quanto dalla grazia darò : Abscondam faciem meam ab eis : non ricevuta farem beneficati! Mail pe- ib. 20. Ritirerò da effi il mio volto: firinricolo è, che nè venga la pioggia, nè gerò con esso la mia mano; e lungamensi ammerta l'intelletto, che Dio ci vuol te lo lascierò piangere. Ma perche io andare : Ma in questo caso le nuvole mu cor nell'ira son pietoso : Ego occidam , teran fermone, e diranno: Italia, l'arco & ege vivere faciam : ega percutiam, & dell' ira divina, come tu vedi a pruo- ego fanabo : ib. 39. Io colle ferite mortava , è già teso : tu ora piangi, che esso li gli darò la vira ; perchè percuoterò la ti favelli co'l bel tempo: ma le nuvole lor troppa infolenza, e fanerò la motradopo il bel tempo an fare anco del fuo-lle infermità della loro infoffribile diffoluco, e l'arco divino sà avventare altri tezza. Chi di tal divina disposizione postrali , che il bel sereno dell'arido Cie- teva allora dolersi ? Ma chi di ral divina lo ; e perciò fin ora usa pierà ; perchè disposizione non dovrà ora ringraziate se colla serenità ora vi flagella, vi av Iddio? Italia, tu sei la Terra selice, tu visa ancora Ut fugiant à facie areus; che sei la Terra di promissione del Popolo sacciate presto a suggire, e a ripararvi Cristiano; tu lungamente sosti prosperaco'l fanto timor di Dio, prima che vi ta da Dio: a te virtoria, a te ricchezarrivi la rempelta, se nella tempelta ri- ze, e a te su conceduta la Reggia della maner non volete affogati; perchè do Fede, l'Oracolo del Santuario, e la prima Sede della Chiefa, Spofa di Crifto, nostra Madre; ma ru lauta, tu rieca, tu potente recalcitrasti pur rroppo al freno; e imarrita l'antica moderazione, tu banchetti, tu sfoggi, tu vaneggi, tu pecchi fenza fine, e de'ruoi peccati, è fan i e di quella scarsczza come saremo omai insoffribile la baldanza. Iddio per a ringraziare Iddio ? Qui stà il duto , e rimediare a' tuoi mali , ti leva il pasto il forte del Patadosso. Ma io rispondo della troppa abbondanza; non colle tropche noi conosciam poco il nostro male, pe pioggie, non con attro malore, coquando tempo farebbe di cercare i rime- me poteva; ma col bel tempo, che ciafdi. Inferma quel lanto a morte, inferma cun vede, che non è corfo folito di naquell'Epulone, nè rimedio trova al suo tura, o di venti; ma è disposizione sinmale. Si chiama il Medico, il Medico golare della prima cagione, e a qual fine? entra, riconosce il male, e dice: Si- Affine che tu in primo luogo conosca, gnore ella pecca di grandi umori: ella è che Iddio non vuoi più dissimulare, ma piena di ciudezza, e indigestione; e già è sensibilmente in visita de tuoi peccaperciò y'è bilogno di gran purga, e di ti ; e quelta cognizione lenfibile non è lunga dieta: Così dice il Dottore; e Id- piccola grazia, per riscuoterti un poco, dio parla nel Denteronomio, e dice : In le farti uscir di letargo. In secondo luocrassatus est dilettus, & recalcitravit: 32. go affinche tu pianga, più lungamente 15. Questo mio diletto Isdraele si è trop- tu preghi, e a i Santi, e a i Santuaij po impinguato delle mie grazie . Io lo ricorri ; e questi pianti , queste orazioni cavai dalla fervitù dell'Egitto; io a for- e sospirio che come fumo d'incenso dalza di miracoli lo condussi per tutte l' la Terra salgono in Cielo, più giovano, Arene del Deferto; io gli diedi perpetua che tutte le pioggie, che dal Ciclo fcenvittoria di tutre le fue battaglie ; è per dono in Terra: perchè le pioggie giovefua eredità gli liò conceduto il fiore, e rebbero alle Ville, e queste giovano alle il meglio di tutta la Terra; ma egli in- Gittà. Finalmente colla scarsezza delle graffato, e impinguato da mici benefizi, raccolte, egli pur troppo (u'l fatto fi direcalcitra al freno, e contro di me si ri chiara di voler levar l'alimento alle tue volta: Incrassatus, impinguatus, dilata- vanità, l'esca alle tue dissoluzioni, e tus dereliquit Deum sactorem sumo ibid. col bisogno tagliat l'ali al tuo sussitueggiare:

giare; e con ciò ridurti a fanità, e a fen- I fer liberato da quella tentazione, da quel no; perchè le tu ora non rifani, ne travaglio, da quel disgusto; e ancor mi tanto ti basta per rilanare, l'aridità pre- trovo in tentazione, e disgusto: la mia fente a chiate note ti dice , che teco umanità fi rifente di tante , e sì inflefaltri rimedi più forti si adopreranno ne' sibili negative, e doler si vorrebbedi Dio. mesi segnenti . E quali grazie maggiori chemostra di curarsi poco di me: mase di quelle sperar si possono da' nostra in- Iddio mi lascia la Battaglia , e mi conveterati mali? e quando a Dio grazie cede la Vittoria; mi lascia piangere, e renderemo, se ora non le rendiamo del pianto mi concede il merito; e vuol la pioggia con tanze preghiere diman- a lui , io son contento . La grazia, che data?

fo da una ad altre afflizioni, delle quali di quel, che gli dimando, tanto io gli a ciascuno in particolare tocca la sua son più obbligato; perchè colle negatiparte : innumerabili fono le grazie, che ve tanto più crescono le grazie sue. Arda Dio abbiamo ricevute, e tutt' ora an due fembrano queste verità; ma Iddio diamo ricevendo; ma molie ancora fo- non lascia di render la ragione di queno le grazie , per le quali abbiamo pre- sta sua condetta . Egli inflessibile diede gato, e tutt' ora andiamo pregando, e la negativa a Paolo; ma dopo la neganon abbiamo ricevute giammai ; e che riva, per istruzione di tutti, aggiunie ci tengono in continua amarezza. Or due sole parole, e disse : Paolo non ti di quelle tante e e sì continuate negati [dispiaccia, che io non ti conceda quel. ve, che cosa diremo? Io dirò, che per che mi dimandi; e perchè non mi conquelle negative più grazie a Dio dob-namo, che si mpertato avessimo un: islanza, o Signore ? Perchè. Pirtus is to ciò, che dimandammo; perchè noi infirmitate perficitur : ibi : nella Battaglia preghiamo preghiamo : Es nefemnes quid fi efercica il valore: nell'infermità fi corperamus: e non sappiamo ciò, che diman- robora la virtii; dall'umiltà nasce la glodiamo. Paolo benchè fanto, benchè ra- ria. Virtu fenza efercizio, è gloria fenza pito fino al terzo Ciclo, si doleva non-dimeno di avere addosso uno spirito di ti, umiliati, assitti, dite, che è meglio zollo, e d' Inferno, che ripolo non gli viver fenza tentazione, o viver con melasciava; onde piangeva, pregava Dio, tito? vivet in tranquillità, o meritar Co-e si raccomandava, che spento sosse nelle rone? gloriatsi di se medesimo, o esser e li racconsandava, one spento totte nel: fronce goccusta at se mecestumo, o cita la tiacarune misco, canto inderessale: giorificaco da Bio i Benome, somam misci, pala Statute, soma me colaphicae. Pro- to mi è tornato bene, che voi; o Sirver quod ter Dominum regeiu, u difere sonore, dopo la mia Vittoria del Giganderea deme. 2. Cor. 13-7. Iddio tanto pre- te, e de Filidle; mi abbiate permetil gato dal caro tou Apollolo, ono gli fece que cavagali, quelle perfecuzionini, sheio mia la grazia; ma gli rispofe poche pa- incontro col Re Sauler Perché così nel cole; e diffe s' Sufficie se Pariat mae: Carto della Giona mi tenece in unufilà: Paolo, tu mi chiedi una grazia; e io e l'umitrà più vale di tutte le mie Vitte ne fo un'altra. Tu mi chiedi di più tone. Così diceva David, e noi dicia-non combattere; e io ti concedo di più mo: O tentazioni, o travagli, o fconvincere: Tu mi chiedi l'esenzione del tentezze, quanto male fin ora io mi son la tua carne; e io ti concedo la perfe- lamentato di voi; mentre voi fiete quello, zione del tuo spirito: Tu finalmente mi di cui unicamente ha bisogno la mia suchiedi la tua, e io ti dò la mia grazia, perbia, la mia vanità, la mia infingar-Su quelta risposta del Signore ciascun che un Criftiano senza Croce; cioè, un Sono meli, e anni, che in prego peref- destinato? Così deve dir ciascuno di se;

Lez, del P. Zacconi Tom. V.

per non averci conceduta la grazia del che io dispiaccia a me , per più piacere concede, è maggiore della grazia, che Ma per allargare un poco il Paradof- mi niega : e quanto meno mi concede Qual più vale, la ma, o la mia grazia? daggine; e senza voi, che altro io sarei, risponda a' suoi lamenti inseriori , e dica : Cristiano senza verun Carattere di Pre-

e per tutti concludiamo, che molto fi bene Iddio, che per noftro bene mass deve ringraziare Dio per l'inumerabili giore ci nega quanto cinega. Vi ringragrazie, che ci fa : ma molto, e forse ziamo adunque, o Padre Celeste, e per più affai, fi deve ringraziare per le gra- quel, che ci concedete, e per quel, zie, che ci nega: perchè noi: Nesci che ci negate: perchè tutto con pamus quid petamus: pregando non sappia- terno amore per il nostro meglio dispomo quel, che dimandiamo : ma lo sà nete.

## QUESTIONE

Quid incredibile judicatur apud vos, si Deus mortuos suscitat? Act. Ap. cap. 26. n. 8.

Paradossi sopra il vero, e il falso incredibile, contro gl' inimici della Fede Cristiana.



Llor che gli Apostoli, e que' credibilissimo è l'incredibile della nostra

ceva : Qua eft has nova dollrina ? Act. Apost. 17, 19. Che nuova Dottrina è que- Che cola è incredibile, o inlinici della questa? Questa, per tutti, rispose l'Ara- simile, e cot probabile; per cui le cose bo Averroe, è la Dottrina Cristiana, e se afferite non possono effer credute, quali fia la Legge de' Cristiani, dite pure, che effa altra Legge non è, che Lex impoffibilium : Legge d'impossibili , perché efbili, e di Precetti inoffervabili : Lex impossibiliam . O poveri Cristiani , quanto miferi fiete, fe fiere obbligati a tanti impossibili ! Ma io riferbando ad altra Lezione il rispondere a i Precetti inosservabili , per oggi risponderò agli Articoli incredibili della noftra Fede; e per una specie di vendetta dirò coll'invitto Paolo Dottor delle Genti : Quid incredibile judicatur apud vos ? Uomini infelici , che fenza intelletto decidete sopra il credi-

primi Ministri della Chiesa Fede, e incredibilissimo è tutto il credinascente, predicavano per il bile della vostra superstizione. Quelli, Mondo a tutre le genti l'E- che con tanta bontà mi ascoltano, siavangelio, il Mondo attorno no meco a dar questo vanto alla nostra

alle loro parole, attonito di-e est has nova dostrina? Act. Quid incredibile judicatur apud vos? fla ? Iddio Trino, e Uno : Figliuolo di noftra Fede, che cofa è incredibilità ? Dio fatto Uomo, e morto in Croce : Incredibilità è una certa opposizione, Resurrezione de' Morti : Regno de'Cie- che hanno le cose, che si afferiscono, li: Penitenza, e Pianto. Che Dottrina è non folo col vero, ma ancor col verisaper volete qual Dottrina , qual Legge si afferiscono: e allora l' Afferto, ol' Articolo è incredibile, quando non può esfer creditto da verun fano intelletto; e perciò a dir più brevemente, incredibifa rutta è composta di Articoli incredi- le è quel, che è impossibile, che siacreduto per vero da chi discorre. In questa definizione dell'incredibile, non v'è, cred' io, Autor, che non convenga volentieri. Or voi, nostri Avversary, dite, che credete voi in materia di Religione? Voi dite , che la nostra Fede è Fede tutta incredibile : dite adunque : che credete voi , o credibiliffimi Autori? Oh! Noi in Divinità non fiamo sì fcarfi, e scottesi, come sono i Cristiani, perchè noi crediamo, che ogni parte di Monbile, e l'incredibile, udite due Parador do, piena fia di Deità particolari ; e fi della Santa Scienza, e sappiate, che che le Deità dell' Acqua, non siano le ra , non fiano le Deità del Cielo; e le che alla noftra Fede , hai l'ardir di op-Deità del Cielo, non fiano le Deità dell' pore l'incredibile ! Gil Epicurel fi ride-Inferno; e che tutte debhano effere invocate, e adorate dagli Uomini, secon- cevano, che gli Dei, se pur vi sodo i luoghi, e i tempi, in cui cialcun no, nulla curano de' fatti umani; ma fi trova. Bene: O Idolatri, eo quali io attendono a mangiare, e a bere, e dorsolamente discorro in primo luogo, be-mire; e che perciò gli Uomini in un ne i voi fatta avete alla gente umana Mondo fatto, e governato a caso, una bella provvisione di Dei; ma io lio fenza provvidenza divina, e fenza imletto ne vostri Filosofi, Oratori, e Poe- morta ità di Anima, per sar bene i ti, che il voltro Giove, Re, e Signore fatti loro, altro far non devono, che di tutti gli Dei, effendo ancor bambino, darfi bel tempo, e ridersi di tuttigli Dei ebbe bifogno di chi lo difendesse dall'ira del Mondo. Ma gli Atei più valenti di del grand' Iddio Saturno suo Padre; e che tutti, dato un arresto universale a tutpoi cresciuto cacciò di Cielo suo Padre, ti gli Dei, e a tutte le Deità, e bandita scele spesse volte in Terra a fare de'brut- affatto ogni Religione, altro non credes ti scherzi, ora a questa, ed ora a quel- vano, che natura, e fatalità inevitabile. la, e coprì d'infamia e Terra, e Cielo: La natura per effi è quella, che tutto ed ecco i due primilddi del Paganelimo, fa; e il fato è quello, che tutto governno adultero fpacciato, e l'altro infanti | na. Sicche, a ridurre in poco tutta quecida proferitto. Ingola tu, fe ti dà l' ffa bella Dottrina, nel Mondo, o non animo, questo tuo credibilissimo artico-lo, ò Averroe. Di più ho letto nellevo-lerate, e vergognose: Nel Mondo non ltre favole, che è tutta la vostra Teolo- v'è nessun governo, nessuna provvidengia, che gli Dei, e le Dee tutte, per za; ma tutto va, dove va a forza, e a gelofie scambievoli, sono in continua sortuna: Il Mondo è tutto sabbricato dal rotta fra di loro; e Giunone, e Vene-caso, o dal fato; e l'Uomo altro non re, dove s'incontrano, fanno a capelli, è, che una bestia ben'organizzata di core si graffiano le gore : O bello, o bel po. Queste erano le opinioni accreditacredibile è questo! Inoltre l'Istorie rife- re del Mondo; queste correvano, e nell' riscono, che in Roma avean Tempio, Egitto, e nella Caldea, e in Roma, e si adoravano, come Nomi, la Fottoria, in Firenze, e benche queste susception france, e la Febbre : che in Egitto, come loro contrarie, tutte nondimeno si ac-Numi, erano adorati i Vitelli, e le Vi- cordavano a credere incredibile la nostra telle ; e in Babilonia era adorato , qual Fede, e Libro di fogni , e di ritrovati , Dio, un Serpentaccio, che Daniele fe- la Sacra Scrittura. O Libro di Sacra, e ce (coppiare con un boccon medicato; Santa Scrittura, quando fusse incredibile e questi eran gli Iddi adorati, questa la tutto ciò, che c'infegni, quando sossecredibile Religione di Averroe, e ditut- ro fogni tutti i tuoi articoli, io nondito il Paganessino. Ma chi può credere ; meno a legger questi fogni correrei : o Averroe , che fiano adorabili cofe si lorde? che abbian Divinità , cose si de Dio folo , un Dio ettero , un Dio imformi ; che siano Dei quelli , che mortale , un Dio onnipotente : prima non lianno, nè virtù, nè forza, nè fa- caufa di tutte le caufe seconde; primo pere da vincere una pruova fra di loro; principio di tutte le cole ; Signore uni-che la Divinità fia tanto sbrancata in sì vetfale del Mondo; che intende tutto l' gran turba di Dei , che appena ne toc- intelligibile; che ama tutto l'amabile; e chi un pezzuolo per uno ; che in effi che in quella eterna, e immenfa intellemeritino Altari quelle tibalderie, che zione, come in suo verbo ; in questo negli Uomini si detestano, e' si punisco- eterno immenso amore, come in suo no con pubblico supplizio da Magistrati; Spirito santissimo, con tutto il suo ese cento, e mille altre desotmità simili a sere, sussiste, e beatamente riposa, Uno

Deita della Terra; le Deità della Ter- ha punto d'inrelletto? O Arabo infelice. quelle, come creder fi possono, da chi in Essenza, e Trino in Persone. Quello fia una composizione del sato , che là al libro de' nostri sogni beati , per cui vada dove và, fenza nessuna mente in non v'è evidenza di credibilità, che per ni ; ed eccoci al secondo punto della di primo , anzi di unico grido ; se y e Lezione .

tadecima nel giorno, in cui Gesu di Na to, che crede cose opposte a tutta la zaret mori , fucce effe quel prodigiofo credibilità delle cofe .

€ un bel fognare, o Eterodoffi ; ed è Eccliffe del Sole, che naturalmente non certamente un bel fentire, che il Mon- poteva Eguite; chi potrà fenza far viodo non fia un azzardo del cafo; non lenza al proprio intelletto, non credere governo; ma sia un opera architettata esso non sia i Gli Autori di esso Libro, dalla sapienza, prima maestra di tutte l' o per meglio dire, gli Scrittori sono intelligenze; create dall'onnipotenza, pri- Profeti, Evangelifti, e Apoftoli, che tutma cagione di tutto l'effere ; adornata ti co'lor nomi, poleto in moto i Regni, dall'amore, primo arrefice di tuttele beli. I fector tivoltare il Mondo : tutti (ecero lezze ; governata da provvidenza infini- Profezze , che di mano in mano ogni ta, che tutto vede, tutto la, a tutto acgiorno si veggono avverare: e tutti nel
corre, e tutto a suoi sini conduce: E
predicare i sogni, che Kristero, suron
un bel sentire, che l'Uomo non sia sira ben perseguitati dalle Scuole, dali Accale bestie una bestia meglio formata dell' demie , e da nutri gli Altari Profani . altre; ma sia una Creatura di Anima ragionevole, e immortale, satta ad ime insernale: ma non surono mai ne magine, e fimiglianza di Dio; e posta in convinti, nè abbattuti; ma sempre visquesto gran teatro di Mondo, non solo toriofi arrivarono a sottomettere i Read essere spettatore, ma ad essere anco- gni, a trionsare in Roma, e da Roma ra attore di maraviglie, e di piacere sol- a dissonder luce di verita per sutto il Monle sue operazioni a Dio suo autore, e do. Per tali sogni Uomini, e Donne di poscia da Dio esser coronato di Gloria . gran sangue , di prima condizione , la-Quando dico tutto ciò , altro non sus siciarono, etutto giorno lasciano di buon le, che un fogno, a me piacerebbe (em cuore e ricchezze, e onori, e principre così sognare : Ma non sono sogni pari , e si ritirano in solitudine e si-nò; sono verità, e verità non solo cre lenzio a sì beatamente sognare ; e se vi dibili , ma tanto evidentemente credibi- è fortezza eroica in tanti millioni di li , che coll'evidenza della loro credibi- Martiri , che morirono per la credenza lità, rendono evidentemente incredibili, di questi fogni ; le ora v'è doutrina ectutte le vostre infane opinioni, o Profa cella in tanti studi, in tante università virtil, le v'è valore, le v'è fantità nel Imperciocche, se quet, che si asseri- Mondo, dalla Dottrina di questi sogni, ke non da uno, ma da molti Autori tut- le sutta ufcita, ed efce incessantemente. ti chiffici, tutti contesti, e uniformi nel-l'E sogni di tanta riuscita, di tanto giola loto afferzione, de auditu, vel de vi vamento al Mondo, fogni , fostenuti a fu : di avere immediatamente udito , o petto di Filosofi , di Oratori , di Poeti , veduro quel, che afferifcono ; allora , e di Tiranni , da ranti Minifiti , e Con-dico , quel che effi afferifcono , non folo [effici : fogni , predicati da Profeti , e ceredible , mae si evidencemente cred-da Apolio : fogni confermati da zanti bile, che nesseno, che sia punto ragio- Miracoli, e Psodigi, devon sotie chianevole, può riculare di creder ciò, che marsi sogni incredibili , o verità rivelahi tanta apparenza di vero, e di vero in- te da Dio, con tanta evidenza di credubirabile; e se nellimo di fatto dubbita dibilità, che ogni opinione, che ad esei credere quel Diluvio universale, che le si oppone, è opinione non solo inda tanti Autori ancor Gentili è afferito, credibile, ma etrona, tenteratia, e benché quel Diliviro foste un Catalli-pazza: O Averroe, quanno poco cette, mo, soperiore alle forze della natura; e lo avelli, quando chiamisti la Fede, la fe nefilmo può debberre, per l'autorità Critiana Fede interdibile i l'incredibilirà grandi Amtori, che l'alfericono, che della Fede Critiana è quella appunto, 1697, anni fono, effendo la Luna in quin- che dimostra l'incapacità del tuo intellercurei, e Atei, per accennare ora qual- colle imprecazioni, e scomuniche maggioche cofa ancor degli Ebrei , Maometta- ri condannate , come errori , e bestempi . Scismatici . & Eretici . basti dire . che oltre innumerabili Concili, Diocefani , Provinciali , e Nazionali , dicianove furono i Concilj Ecumenici , Ge- tre Sette , e Religioni del Mondo ? E nerali a tutti i Regni , a tutte le Na- perchè, come in trionfo non canteremo zioni, e Genti del Mondo; ne' quali Concili a tutti era permello proporte le fue opinioni, difender la fua Religione, e oppugnare la Religione Cattolica Romana, e gli Articoli tutti della nostra Fede: l' Ailemblea di effi Concili , fu sempre composta de' primi Dottori di tutte le Scuole del Mondo, delle prime teste di tutti i Regni, e de' primi Legati di tutte le Nazioni, che non riculava no intervenire . Nulla in effi da veruno fi proponeva, che non fi discutesse in molte Seffioni ; e prima di nulla discutere, o decidere, non s' implotaffe, con pubbliche, e lunghe preghiere, lume, e affiftenza dal Cielo. Or diea, chi le, e fogni di chi delira. ha fano intelletto, qual Dottrina, dopo tali, e tanti Concili, rimanga ora più credibile; quella, che fu efaminata, e discussa, e approvata; o quella, che fu efaminata, discussa, e condannata in diciannove Concilj, da' primi, e più dotti Uomini del Mondo? Dica, dica pure il suo parere, chi vuole. Ma chi sarà sì pazzo, che possa dire incredibile, quel, che fu approvato, e come vero, certo, e infallibile dichiarato; e non quello, che come fallo, erroneo, ed empio fu condannato tante volte replicatamente, e da tanti, e tanti Uomini di primo grido, e di primaria intelligenza? Chi è sì pazzo, che di ciò possa dubitare ? Anzi, chi è sì stolido, che non vegga in ciò. che quel, che fu approvato, come evidentemente credibile, colla fua credibilità medefinia rende evidentemente incredibile tutto ciò, che a tanta, e si uniforme, e sì replicara approvazione di Assemblee, le più venerabili in Terra , tutte le Sentenze, e Filolofie, che alla fo, ed opposto al vero ; e se tutti gli Lez. del P. Zucconi Tom. V.

Dopo turti eli Etnici Idolatri , Epi- Dottrina Criftiana fi oppongono , furono mie esecrabili ; perchè non darem noi questo vanto alla nostra santissima Fede, di effet la Fede vittoriofa di tutte l'alfulle Trombe per tutta la Terra con David : Testimonia tua credibilia falla sunt nimis ? Pl. 92. 8. O fommo, o altissimo Signore, Voi con tanti fegni, e miracoli, e argomenti di verità, reso avete si credibile quel, che noi crediamo delle vostre rivelazioni, e parole, che il non credere ad elle, è lo stello, che ulcir di cervello, e dare in pazzia: Narraverunt mihi iniqui fabulationes, sed non ut lex tua . Pf. 118. 81. Abbiam fentite le opinioni, abbiam discusse le Sette tutte del Mondo; e abbiam veduto, che al primo lampo della vostra luminosissima Fede, effe si dileguan tutte, come savo-

Rimane ora, per maggior confermazione di ciò, a vedere il fondamento di chi dice incredibile la nostra Fede . La nostra Fede è ardua certamente, ed ha molti Articoli sì difficili , che l'intelletro non può crederli con fermezza di Fede, se la volontà, rinforzata da vigore fuperno, non lo fottomette, e non gli dice: chiudi gli occhi, e credi alla cieca all'evidente credibilità dell' Arricole, attestato con miracoli da Dio . Ma chi fuste mai tentato ad aprir gli occhi, e a bestemmiar con Averroe, si contenti di ben diftinguere quel, che può, e quel che non può il nostro intelletto, cioè, qual credenza sia possibile, e quale impossibile al nostro intelletto: perchè l'imposfibilità di credere puo venire, o dall' Articolo propostn, o dall' intelletto, a cui si propone . Quando l' impossibilità di credere vien dail' Articolo; comandi, faccia la volontà quel, che vuole, che l'intelletto non crederà in eterno ; persi oppone ? Ma, se quello, che su ap- chè l'impossibilità sua altro allora non è, provato, altro non è, che quella che un evidente oppolizione, e repu-Dottrina Cristiana, e Catechismo Roganza, che ha l'Articolo proposto colmano fi dice, cioè, fugo, e riffretto di la verità : e l' intelletto, effendo potentutta la Sacra Scrittura, e della divina za necessaria, per nessuna forza mai può Rivelazione ; e fe tutte le Opinioni , credere ciò , che è evidentemente fal-

Uo-

pirumnes intellellum in obsequium Fides, voi solamentessete quella, che per questa che comanda S. Paolo a. Co. 1.0, 5.Sic- valle oscura con passo installibile al primo che à ridur tutta questa impossibilità di Vero, al formuo Bene, al sommo altissimo Avertoe, effa altra non è, che altezza Iddio, con passo infallibile ci conducete!

Uomini si accordassero a dire, che Gio- degli Articoli di nostra Fede, edebolez-ve è Dio, e Dea del Cielo è Giuno za del nostro intelletto, che intender ne, o Venere; effi potrebbero dire co- non può quel, che infinitamente eccede sì; ma non potrebbero già così creder l'intendimento umano, e angel co. coll'intelletto; perchè l'intelletto non Questa è l'unica impossibilità, che si tropuò credere fallità si manifeste, e repu- va nella nostra Fede: Ma questa qualungnanti alla ragione : e se un tempo an-cora in Firenze, e a Giove, e a Vene-le non che vanto eccelso della nustra re si alzavano Altari, e si facevan Sa- santissima Fede, che del suo Iddio non crifizi; ciò non era credenza interiore crede cose mediocri, e basse; crede co-dell'intelletto, era Culto, era Religio se somme, cose inessabili, cose incomne esteriore, comandata dalla volontà, prensibili, che quanto più incomprensiche si compiaceva di quella Religione, bili sono, tanto più sono credibili; perche nulla incomodava il costume, e mol-chè quanto più sono alte, somme, e to confortava il vizio. Ma quando l' im- profonde, ranto fono più proprie del nopossibilità di credere deriva dall'intellet. stro Iddio, di cui quando non si dice , to : l' impossibilità allora, che cos' è ? Iddio eterno, Iddio immenso, Iddio in-non è falsità (copetta, ma è prosondità finito, Iddio onnipotente, Iddio santissiinarrivabile di Articolo incomprensibile: mo , Iddio inenarrabile , Iddio incomnon è contradizione, è debolezza d'in-telletto, che arrivar non può a intender quella verità, che ad esso è propo- sericordia, Iddio di Provvidenza supesta : e perchè l'intelletto , siccome cre- riore ad ogni intendimento creato ; quander non può il falso maniselto, così na- do, dico, di lui, tutto ciò, non si dituralmente è restio a credere il vero oscu- ce ; di lui non si dice cosa, che sia crero, e profondo: perciò è , che a crede- dibile ; tol perchè di lui è incredibiliffire i profondissimi Articoli di Dio Tri- mo ciò, che infinitamente non eccede no, e Uno, dell' Incarnazione del Ver- tutto il nostro dire, tutto il nostro imbo, dell'infallibile Encar flia, e di altri maginare, e intendere? O bel Paradol-Articoli sì fatti, ha bifogno, che la vo-lontà gli comandi di non applicarsi a mi-fol perchè di Dio crede cose roralmenfurare quel, che è immenfo; di non porsi ce ineffabili . Fede, che coll'arduità del a comprendere quel, che è incompren | fuo credere, mostra incredibilissima ogni fibile; di non pretendere di fapere il Co-no e il Perché di quel, che è ineffa-no e il, e an di chiuder gli occhi, e crede-lian miferi, fe in voi non ripofiamo re ciò, che se non è evidente nella sua stotalmente coll'intelletto, e a voi non verità, è evidente, evidentissimo nell' siamo di volontà, e di cuore totalmenatteffazione di Dio: e quest' è quel Ca- te arrendevoli , e obbedienti ; mentre



# QUESTIONE VIII.

Apud homines hoc impossibile est. Matth. Cap. 19. num. 26.

Paradoffi fopra il vero, e falso impossibile, contro gl' inimici della Legge Cristiana.



E taluno faper volesse la dif-1

Lezione, e incominciamo.

Apud homines hoc impossibile est : In E cauno isper voice is du-fra Dio, e l'Uomo; batta cola è impossibile agi il dure, che fra Dio, e l'Uomo; batta cola è impossibile agi Uomini LaLez-folo, che ristera a quel che ladio può, e l'Uomo non fra tutre le Lege; Est lex impossibilimis ciò che viuole i e se egli vuol cerate si possibili credere, e piena di Precetti, non Mondo di cole all'improvvio, un che non si possiono ofservare. Così dif-Mondo di cose all' improviso è creato se quell' Arabo: Uomo di molto studio, in quel punto istesso, in cui Iddio vuol di poco lapere, e di pronta bestemmia-cerato; e e vuol tutto annullarlo, an-lalla bestemmia contro i Misterj, e Armillato è il Mondo tutto al primo cen-ticoli della noftra Santiffina Fede, a ba-no di quell'onniporente volter: pie di: flanza rifondemmo nella Lezione pai-esti. & falta (nnt; pip mandut). & crea: fata; ma alla beflemmia contro i Pre-ta (nnt: Pl. 32.9. Ma l'Uomo, che fi cetti della noftra Santiffina Legge, che vanta di tanto potere , che può ? e a risponderem noi, che diremo? Io per riquante cose ha da dire: Io vorrei, ma dur tutto a principio di Dottrina, ris-non posso: Vorrei volare, ma non pos- ponderò con un Paradosso, cioè, cle so: Vorrei comandare alle Navole, vor- l'impossibile della nostra Legge, non so rei rivoltare i Fiumi, vorrei mnovere i lo riefce possibile, ma riefce ancora fa-Monti, ma non posso: Vorrei far na-cere un struto de più ne' nies (cam- lunque altra piacevolissima Legge del perbo, fe a re non puoi aggiungere, ne volendo in prindra practevonimia Legge der volendo di meno nella mia Mondo ; e per incominciar con meto-Tefla, ma non polo fare quel, che do, mi fia lecito incominciar con un vorrei? Clie puoi adunque, Uomo fio-Illoria profana, Zenone Filosofo Socieo, perbo, fe a re non puoi aggiungere, ne volendo im giorno prenderfi piacere di scemare un Capello al tuo Capo ? A far Diogene Cinico, Filosofo gustoso, e morhene il fommato di tutto quel, che non dace, disse a lni : Diogene, tu non po-puoi, la tua gran potenza altro non è, trai più muoverri da codesta tua botte, che debolezza, e imporenza. Così deve ldove su vivi ; e petchèè diffe Diogene: dirfi alla superbia umana. Ma perchè , l'Perchè , ripiglio Zenone , per fare un Uomo, siccome per singerbia, alcune vol : palmo di moto , bisogna passare un palte dice di poter quel, che non può; mo di spazio continuo; e il continuo, così altre volte, per vilrà, dice di non effendo composto d'infinite parti di quanpoter quel, che può, ed è in sua ma-no: perciò la Dottrina de Santi, oggi finito, non può mai finirsi di passare, con due Paradoffi in materia di falute non potendo mai finirsi di passare l'infieterna e'infegna, quando con refoluzio-ne dir dobbiamo: Io posso sì, io pos-ne, uscì dalla sua botte, incominciò inso : e quando con umiltà confessare : torno ad essa a salterellare, e disse: Velo non posso, io non son da tanto, di tu, o Stoico, che io lio fatto l'impos-Questo farà l'Argomento della presente sibile, e lo passato il tuo infinito continuo? Così quel Cinico derife lo Stoico.

re: Siafi pure cotefto tuo continuo , composto di infinite parti : le parti nondimeno non fone uguali al tutto, ma nella divisione sempre più minori riesco no del tutto ; e un infinito composto di parti , sempre più minori del tutto , è un' infinito , che fi mifura con un palmo, e si passa con un piede, Veniamo ora a noi, Impossibile: dice Averroe, è la Legge Criftiana, e quel Criftiano vendicativo dice : lo non posso perdonare all' inimico ; quell'altro luffuriofo dice : Non è possibile, che io mi stacchi da questo affetto; e tutti i rilaffati esclamano: Oime, come possiamo noi, e suggire da Prati più dilettevoli, e non tinger mai le labbra ne Fonti più gustosi, e far penitenza, e piangere ? Come possiam noi far tali cole ? O valenti Averroifti ! Voi adunque dite, che è impossibile offervar la Legge Evangelica; ma mirate di grazia, quanti in Ctiftianità fiano i Monasteri di Sacre Vergini , i Chiostri di Santi Religioli , che suggono da vostri Prati , che si inorridiscono a vostri Fonti , che come Serpenti mirano i voftri piaceri , Mirate quanti sieno i Criftiani, che efattamente offervano tutta la Santiffima Legge, che perdonano agli inimici , che digiunano , che fan penitenza, che con piede (pedito pallano il voltro infinito infuperabile, che cotrono per titte le vostre difficoltà invincibili e fanno tutto il vostro impossibile. Come adunque è impossibile quel , che da tanti fi fa ? come è infuperabile quel « the da tanti fi fupera? Miferil Voi perduti di fenno, e di cuore, confondete tigni cola, e alcrivete alla Legge quell' impolibile, che è tutto nel voltro volete; e per un vero non voglio, dite un Talfo non posto. Distinguete, o miferi; tutti i voftri appetiti e e fin che dura in voi quell'inveterato volere, impossibitissima Legge; perchè questa osservanza, è un atto morale, che dipende tutto dalla voftra volontà, e la volontà non può volere quel, che non vuole. Ma deponete la voftra offinazione è dire con no co'l diletto dell'offervanza della no-

col fatto : e tolle patole poteva ancora [ Agoltino , che fu un tempo del vofiro detidere il paralogiimo di Zenone, e di- partito : Si hi , & hi , cur non ego ? Se questi , e queste possono , perche non potrò ancor io? Provatevi un poco full' offervariza, e ratto faprete, come fempre minore sentirete la difficoltà d' offervarlas e vi si appianeranno davanti le insuperabili Montagne . E aspra è vero, è dura la Legge Evangelica alla noftra timanicia se sole si considerano le nostre forze : ma se David, affrontando i Leoni, e i Giganti , cantat poteva : In Deo meb transgrediar murum: Pi.17. 30. Se Iddio comanda, ed egli mi affifte, urterò ancora un muro di bronzo , e di là passerè con vittoria: perchè noi non diciain con San Paolo: Omnia ; omnia possum in co , qui me confortat : Philip. 4: 13. Orrendi fono i Monti, spavenrosi sono i Mari, che mi fi paran davanti nella via del Signore: ma che v' è, che io non possa in virti di quello a che mi conforta ? În virtu di esso, Moise passò il Mare a piedi asciutti : in virtil di esso . Giosuè sermò il Sole nell'ardor del suo corío : in virtú di effo . Elia volò per aria in carro di fuoco e ed io in virtù di effo vincerò il Mondo i l'Inferno i e la Carne: perchè la virtu di Dio è grande nella Grazia de' miracoli per la fua Fede : ma non è punto minore nella Grazia degli ajuti, che appresta per ravvalorare la nostra debolezza all' offervanza di tutta la hia Legge : Egli non comanda, nè può comandare cofe impoffibili, mentre colla fua Grazia rende poffibile ciò, che comanda: dunque iopoffo si , io posso col suo auto offervare tutto quel, che egli comanda. Ed ecco il Paradoffo, per cui in Cristianità si dice , e dir fi deve con vanto : lo posso far l'impossibile: l'impossibile fra Criftiani tutto giorno fi fa; e voi, che rifpondete a questa dimostrazione o Averroruistinguete bene ogni cofa . Voi oftina- fti ? Voi dite , che non fi può fare quel. tunente volete peccare; e loddisfarvi in che noi tutto giorno facciono; mutate adunque propolizione, e intelletto, e dite : Ho errato : Ma in Cristianità far le affatto è a voi l'offervanza della San- folamente l'impossibile, è poco : quel , che è molto, fi è far l'impossibile, non folo con facilità, ma ancor con diletto tanto, che le dilettevolissime leggi, che il Mondo offerva , competer non poliodem pretiofum multum, & dulciora fuper tiri, e svenire al solo odore della Leg-vel, & favum. Pl. 18. 11. sono più ania- ge dolcissima di Babilonia? Che cosa è

Ara Legge impossibile. Qui è il sorte del bili delle gemme, e dell'oro . Troppo, Paradoffo ; perchè qui è il comparativo o David , troppo : che troppo , che tropdella Legge Cristiana con ogni Legge po? Gustae & videte, quim soavis est del Mondo; e perciò qual e rielce "Dombina: Fatene la pruova, e sentire-osservaza della Legge impossibile a Cri- te, che non y è coa più dolce, che safliani ? Iddio diffe a Mose nel deferto i re ciò, che Dio comanda . Tale riefce Getta In Terra la Verga Pattorale , che anoi l'offervanza della nostra Legge intru hai in mano. Mosè gettolla in Ter-possibile. Quali son ora le Leggi dolcisra , e quella Versa est in colubrum ; ita lime del Mondo , e come esse riescono nt fugeret Moyfes. Ex. 4. 3. Si mutò in a chi le offerva ? Le leggi del Mondo un Serpente si spavenroso, che Mosè, sono leggi, che comaniano servire all' con Dio dapprello, fi pole a fuggire: che ambizione di onori, e di gloria: (ervifuggi tu i diffe Dio : Apprehende caudam re alla cupidigia di ricchezze , e di porius: ibi.4. stendi lamano, e prendiqual tenza : servire alla lusturia di piaceri, e Serpente per la coda : O Signore , tre- diletti ; e per dirlo in poco , fono legmano i polfi a quello comando. Che ire- gi di foddisfare a turti i propri appetiti. mano i polfi, quando io comando? Ob- O che facili, o che dolcì, e toavi Legbedifci . Obbedi 2 lose ; prefe l' ortendo gi fon quefte, gridan tutti gli Avverroiberpente, e il Serpente non fit plu Ser- iti! Ma jo non finifco di credere a quepente a ma fu quella potentiffima Ver- se grandi dolcezze; ne staro qui a rifega, che espugnò l' Egitto, e riempi di rire le grandidifficoltà di arrivare a quel-miracoli tutto il Deserro. Noi ci spa, la gloria, che sugge sempre chi la cerventiamo nel fentire le difficoltà ; le af- ca ; e quanto più fi cerca ; ranto più fi prezze infoperabili della Legge Evange- nafconde; nè le fatiche di arrivate a quellica e tutti gl' impossibili della nostra le ricchezze che vengono tutte di sotoffervanza; ma l'amorolissimo Gesti, terra, e quanto più ne vengono, tanquali spiegando quelta figura di Mosè, to più cresce la povertà nel Mondo; nè dice a noi: Non vi spaventate: Tollite i pericoli di chi vuol vincere tutte le jugum meum fuper vos : prendete in col- prove , e in una prova artischiare la vilo il mio giogo , cioè incominciate ad ra . Non dirò nessuna di queste cose , offervare la mia Legge , e ratto tentire che pure non fono si gustofe, che i mite, che: Jugum meum suave est, O onus teri Figlinoli del Mondo non maledicameum leve : Matth. 11: 10. La mia Legge no moite volte il punto , e l'ora , in non è un pelo intollerabile, è un pelo cui si posero a servire la cupidigia, e l' leggierissimo, è un giogo toavissimo e ca- ambizione. Riferirò folamente una esclaro : e ful fatto, full'offervanza itteffa, fi dile- mazione di Paolo Apostolo, il quale per gueranno tutti i vostri spaventi a Così la Legge di Cristo esultava a petto de dice a noi , chi sa : così confermano Garnefici, e della Morte; scrivendo pol tutti que buoni, ed osservanti Cristiani, a i Romani, dà in un subito pianto, e che ciò esperimentano; e così per tutti dice: Inselix ego homo! quis me liberaatteffa David , il quale parlando per el- bit de corpore mortis huius ? 7. 14 O me infeperienza, canta dolcemente full' Arpa ; lice, chi mi scioglie i legami , e mi lie dice : Sighore , da che io conobbi la bera da questo carcere di morte ? Che vostra Lègge : Lex tua meditatio mea v'è, o Paolo, che v'è? e perchè piange eff . Pfal. 118. 77. per diletro , e dolce l'intrepido Dottore delle Genti ? Piango trattenimento, ad aitto non so peníate perche: Video aliam legem in membris di giorno, altro non sò medirare di not- meis , repugnantem legi mentis mea : ibite, che la vostra Legge. La costra Leg- senro, o misero me, sento nel mio corge stà sempre : In medio cordis mei : Pli po le fumate di una Legge , che repu-29.9. nel mezzo del mio cuore: perche gna alla Legge del mio Cristo: questo a le vostre parole, i vostri Comandamen | me è più penoso di tutti i Carnefici . ti : Desiderabilia super aurum , & lapi- Per la Legge di Cristo, esultar fra i Mat-

Legge; nè è maraviglia, se noi osser gli appetiti, e vivere in calma; sospi-veremo bene le qualità, e gli essetti rare un poco, e sentire chi dice dall'aldell'una , e dell'altra Legge, della Leg-l to : Beati qui lugent , quoniam ipfi con-ge dolciffinia di Babilonia , e dell'alpra folabuntur . Matt. 5, 5. Voi , che ora vi impossibil Legge di Cristo. In Babilonia (affitgette per compunzione, voi si , voi fi banchetta, fi danza, e fi stà allegra- farete fra poco i miei Beati? Mifere inmente ; ma o quante volte , o quante gannate Figliuole di Babilonia , aprite gli fia quelle allegrezze, le Figliuole di Ba- occhi, e confessate, che non è impos-bilonia si tingono in volto, e comparir sibile no, è sacile, e più d'ogn' altra si vergognano! O dolce Legge, che è gioconda è la Legge di Cristo, che so-Legge si vergognosa ! Ma vergogna, e la forma anime eroiche, e da collocarsi pentimento non entra mai là, dove fio- in Cielo; ma ben aspra, e amara è la risce quella Legge, che è Lex Domini legge del vostro bel tempo, che forma immaculata, convertens animas . Pl. 18. anime nefande, e da nascondersi nel pro-8. Legge di candore, Legge di bellezza fondo delle tenebre Infernali; e perciò eterna. La dove regna il bel tempo, fil genufiesse adorate qui o Libro, che sofanno feste, e comparfe perpetue; ma lo può difingannarci tutti, e farci fapepoi, o quante volte, o quante dopo le re quanto meglio sia credere, e obbedibelle comparfe, succede il dolore di ave- re a Dio, che credere, e obbedire al re spesa in un ora l'entrata tutta di un' Mondo, alla Carne, e all' Inserno. anno, e dover per forza offervare aftirationis in rabernaculis justorum ? Píalm. sibile est placere Deo : ad Hebr. 11. 7.
117. 15. Dire adunque, o Figliuole di senza la veta Fede di Cristo Gesu, è Babilonia, dite sulla vostra esperienza, impossibile piacere a Dio: e per consegiacche dottrine di Sacra Scrittura non guenza è impossibile ottenere da Dio sa-

questa, o Averroe ? Questa è la diffe- | co, provar tutto ciò; ovverovivere in renza, che corre fra l'una, e l'alua folitudine, e trovar contentezza; frenar

Possibile adunque, anzi facile, e sonenza, e digiuno? O dolcissima Legge, pra ogni altra Legge gioconda, è la che tiene in tortura le famiglie, e le Legge Cristiana, dal Mondo credura case! Ma l'astinenza, e il digiuno delle impossibile. Ma qual è l'altro Parados-Figliuole di Sion, non patitce di tal ma- fo del dolcissimo Mondo? Il Mondo le ; perchè ad esse la lor Legge coman- dolcissimo crede sacilissima cosa essere il da comparir quanto balta, e veltire, e falvarli; e, come di cofa facilissima, pomangiar fol quanto bifogna, e della Ter- co, o nessuno è il pensier, che ne ha, ra altro non volere, che il passaggio : e a ogn'altra cosa più attende, che alla In domum aternitatis . Là finalmente fra falute dell' anima . Or giacche il Monque canti, e que fuoni, o come, o do alla nostra facilissima Legge dà dell' quanto le competenze, le gare, le ge- impossibile; fenta ora quest' altro Paralosie, le follecitudini, e i rimorsi entra- dosso, e sappia, che la sua facilissima no in folla ad annebbiare, ad amareggia- falute a effo è affatto impossibile. Non re ogni cosa! Ma dove, quando su mai, parlo ora agli Eterodossi, che non han o modeste, ed osservanti Figliuole di sede, e che pure sperano salvarsi: per-Sion , che nel vostro Ritiramento , nel chè appresso noi altri Ottodossi Cristiavostro Oratorio entrassero si fatti ram-ni, è cosa gia definita, e certa, la lo-marichi, e rimorsi di tal natura là, do-ro perdizione, essendo oracolo del Dotve altra voce non risuona, che Vox exul- tor delle Genti, che: Sine Fide impofvolete ascoliare, che è meglio, e più lure. Parlo adunque a i Cattolici rilas-giocondo, godere, e arrossire; soddissa- sati, che si voglion dare tutto il belre, e pentirfi; bever acque furtive, e tempo, foddisfarfi in ogni piacere, e sentir l'atro veleno, che freme, e gri-da al Cielo, e minaccia, e dice: Ve cilissima loro salute. A questi parlo, e webis, qui ridetis. Luc. 6. 25. guai a voi, per dir brevemente, interrogo: Se sia collevate solo la legge dell' allegrez-possibilità confeguire il Pallio, e dalle mos 2a, e del piacere! che è meglio, di-se correre in contratio alla meta? Se sia

nessun lavoro? Se sia possibile ottener la l'ordinario modo della giustizia divina , vittoria, fenza mai volere una battaglia? fecondo l'ordinatia via della divina mi-Se fia possibile riportar per giustizia la sericordia, che converte bensì, manon Corona di Gloria, senza mai averla meritata? Se sia per fine possibile entrare in Città, per uno sportello di portastrettissimo, con un mondo di roba indosso? Rilassati miel Fratelli, gia intendete, che cosa io voglio dire: Voi correte in contrario alla meta dell' ultimo nostro Fine; e San Paolo dice, che tutti gli Uomini corrono, è vero, ma folo quello stuolo di Anime, che corre alla meta, tipotta il Pallio: Omnes quidem currunt, fed unus accipit bravium : 1, Cor. 9. 24. Voi pelo di offervanza, coltura di anima, compunzione di cuore, lavoro di pietà, fuggite a tutto potere: e le Scritture tutte dicono, che la falute eterna è mercede di travagli, non è dono di forte; Unusquisque propriam mercedem ac-cipiet secundum laborem suum: 1. Cot. 3. 8. Voi non volete combattere, e se pur combattete, combattete per le gare de' vostri appetiri, non per espugnare il Cielo; e Cristo dice, che in Ciclo non fi entra, fe non con forza; e fenza conflitto non fi vince il passo, e la porta: Regnum Ca- ta la voglio offetvare. Ma quando il lorum vim patitur, & violenti rapium illud : Matth. 11. 12, Voi non avete neffun merito , nè meritar mai volete veruna cofa di buono ; e la falute, è corona di gloria, e corona di rea Egiziana ricevè l'invito, l'impulso, giustizia, che si da solo a chi l'ha meritata, non a chi sempre più se ne rende non disse : non è lecito: non è permesimmeritevole : Reposita est mihi corona so; non disse così freddamente; ma con justitie, quam reddet mibi Dominus in il- ecoico candore , lasciato in man della la die justus ludex : 2. Tim, 4.8. Voi avete un carico immenso di robba, di affetti terreni, e di peccati; e la strada del Cielo è stretta, ed angustissima è la porta: Quam augusta porta, O arcta via ost, que ducit ad vitam! Matth. 7. 14. Voi finalmente di penitenza, e di mor-limpossibile le quanto ate dobbiamo, o tificazione fentir non volete nè pur l'odo- memorando Giufeppe, che tanto c' inre ; e Cristo dice , che senza penitenza segni ! Il piacere c'invita , le Sirene ci non v'è salute : Si panitentiam non ege- lusingano, gli appetiti ci spronano ; e l' ritis , omnes similiter peribitis: Luc. 13,5. Inserno a cedere , e a peccare ci esor-Come adunque è possibile, che voi vi ta ; che far si deve ? che sar si deve ? salviate con tante opposizioni, che ave- si deve a viso aperto, e con voce sote alla salute? Voi dite, che Iddio è pie-toso, e vi salverà: ma io non dico di Come poss'io, o Santi, uscir dal vostro quel, ch'è possibile a Dio; dico, che esempio? Come possio, o Cieli, git-

possibile ottener la mercede, e non far | Secundum presentem justitiam : tecondo falva i peccatori , che convertir non fi vogliono; la falute a voi è falute impossibile. Voi replicate, che ci sarà tempo a convertirsi; e io replico ancora, che voi sempre dite, ci sarà tempo di pentirsi; e dite così, perchè non volete mai pentirvi; e a chi non vuol mai pentirli: Tempus non erit amplius: Apoc. 10.6. non più riman tempo di penitenza. Questi fono i Paradoffi del Mondo, stimare impossibile la dolcissima legge di Cristo; e creder facile la falute, quanto la falute è affatto impossibile. Ma, lasciato questo luttuoso impossibile, per finir la Lezione, e in un per imparare, a che dir dobbiamo: io posso; e a che: io non posfo.

Vediamo per ultimo un bellissimo impossibile del nostro volere : Quando noi fentiamo dall' Evangelio la Santissima Legge, e i suoi immacolati Precetti ; senza esitanza, a petto di qualunque apprenfione contraria, dir dobbiamo: lo posso sì, io posso tutta osservaria; perché tut-Mondo, la Carne, e l'Inferno c'invita, e ci esorta a i piaceri ; che risponder fi deve allora, e che sare ? Giuseppe salvator dell' Egitto, allor che dalla e ancor la forza a'l' esecranda sellonia , nefanda il mantello , all'invito rispose : Quomodo, quomodo possum hoc malum facere, & peccare in Deum meum ? Gen. 39. 9. Come poís' io mancar di fede, e peccar contro il mio Dio ? Non posso . non posto; ò beato non posto;! o bell'

tarmi da me nell'Inferno ? Come pos', è impossibile : e noi con Paradosso amio perderti o bella cotona di gloria ? Coce, che l'offervanza della nostra Legge sibile peccare !

me pols'io, per un'appetito brutale, of impossibile la trasgressione della Santa, fendere il mio Signore, e Dio; Non pol- dell' Immacolata Legge di Crifto . O fo, non posso, perchè non voglio; e per- Legge Santa, quali Anime tu formi, se chè non voglio, nè vorrò giainmai, ciò noi co'Beati in Ciclo impariamo a crea me è affatto impossibile. Il Mondo di- dere , e.dire : A noi si, a noi è impos-

# QUESTIONE IX.

Vidimus Stellam ejus in Oriente, & venimus adorare eum : Matth. c. 2. n. 2.

Paradosso sopra la Grotta di Betlemme.



no, incominciamo la Lezione.

Na nuova Stella in Cielo: qual fine era nata, che potesse esser det-una gran mossa di Principi in ta Stella di un nuovo Re di Giuda: Terra: un nuovo Articolo di che essendo intesa, si ponesse a far la Religione nella Chiefa, fon fcorta a tre Re di nuovo infolito camtutte novità proprie del gior- mino. Ma fopra tutto sembra incredibilisno dell'Epifania, cioè, del- fimo, che tre Principi Reali fi inconla manifestazione del Signore; e perchè trassero per via, e si unissero a sar lunil Signore , quando si manisesta , si ma- go viaggio insieme, non per altro , che nifesta da suo pari con gran correggio per andare in persona ad umiliarsi a un di maraviglie ; perciò in questo giorno Re straniero , e Bambino ancora in fadi Epifania, egli fi manifefta, ma fi ma- fce ; pure l'Evangelio d'oggi, è tutto Enifesta con modo totalmente straordina- vangelio di sì fatti incredibili. Tre Magi, no; perchè si manisesta, e si nasconde che ne'lor Paesi eran Sovrani, viddero insieme : in Cielo si manifesta in una la Stella, intesero quel, che essa dice-Stella prodigiosa, in Terra si nasconde va, l'appellarono Stellam ejus : Stella in una oscurità fingolare; e coll'una, e del Re Bambino: fi posero ratto in viagcoll' altra comparifce tanto innaspetta- gio, nel viaggio seguitarono sempre la to, e perciò tanto ammirabile, che io, face celeste : qua antecedebat eos; e arper dir di esso qualche cosa, dirò, che l' rivati con tutti i loro Dromadati, ed Epifania del Signore, è un de maggiori Equipaggi in Gerusalemme, con somma Paradoffi, che in tutta la Sacra Scrittu- brama a tutti dimendarono: Ubi, ubi eft, ra si trovi. Questo satà oggi il tema del qui natus est Rex Judaorum? Vidimus enim mio dire : l'argomento della vostra pie- Stellam ejus in Oriente, & venimus adorare tà; la maraviglia di tutto l'Universo; e em. Dove, dove è il vostro Re, o Giudei? in atto di adorazione dell'ammirabile, Noi abbiam veduta la Stella di lui in del fommo, dell'incomprentibile Bambi. Oriente, e fiam venuti per adorarlo. In Gerusalemme adunque, capitale della Gin-Vidimus Stellam ejus in Oriente, & dea, intertogar fi deve , dove fia , dovenimus adorare eum: Pare incredibile, ve si trovi il nuovo Re di Giuda? Se che dopo tanti secoli di creazione, na- quello Evangelio fi leggesse a qualche feeffe una nuova Stella in Cielo: che ef- Pagano, effo direbbe certamente: O che fa Stella fi facesse! si bene intendere a bel Romanzo è l' Evangelio ; e che belle Favole da Cristiani si credonò ! Que- cipi , che si mai gli guidasti ? E chi crefii Romanzi si, queste Favole da Cristia-latro avrebbe, che tanto apparato, tan-ni si credono, o Pagani ; perche queste ta mossa di Cielo, e di Terra, andar Favole non sono, ma Paradossi, cipe dovesse a finire in una Capanna ! Ma verità move , infolite , inaspettate; ma questa è l'Episania di quel' Signote, che infalibili ; predette da' Proferi ; confer-mate da' miracoli ; e amate tanto da sconders, e manifestars; e fra l'ano, e l' quei, che amano lalute, e vita eterna, altro estremo, render pitt ammirabile la che con esse pascono il loro spirito, in sua comparsa in Terra. I Magi co loro esse addoleiscono le loro amarezze di Servidori miratono il Luogo, osservaquesta vita, e il Mondo tutto . E ciò rono l' Alloggio, stupirono a ciò, che non è poco, che dall'arduo incredibile non aspettavano; e non punto scanda-Evangelio, esca non verità solamente, lizzati di quella povertà di ogni cosa, ma amore, e diletto da spegnere, e sceleto da Cavallo, entrarono nella Caamareggiare ogn' altro amore, e piace- panna, o Tugurio, o Grotta, che fofre . I Magi adunque interrogando Ge- le ; e non altro ivi troyando , che una rusalemme, Capitale della Giudea; main Giovinetta in mezzo a due Giumenti . Gerufalenune non trovando altro, che con un Bambino al feno, e con un Uom ignoranza, e dimenticanza di cio, a cui l esta doveva il suo studio primario, uscirono finalmente dall' empia Corte di Erode , e da tutta l' addormentata Città di Gerusalemme; e usciti appena: Ecce fella , quam viderant in Oriente , antecedebat eos : ibi.g. Ecco che la Stella, la quale fra le Torri, e le Grandezze dell' addormentata, non più fanta Città, era sparita , comparisce di nuovo , e di nuovo ripiglia l' interrotto cammino : la viddero quelli : Gavisi funt gandio magno valde : ibid. 10. fi rallegrarono immeniamente, e fenza stancarsi, rientrarono in viaggio, e feguitarono la espressioni di Osseguio, di Religione, e loro guida celefte, pronti a feguirla ovunque essa gli conducesse. Ma quella , dove finalmente gli conduffe? Ogn' un creduto avrebbe, che condur gli dovesse, o a qualche gran Palagio, o a qualche gran Villa, o almeno a qualche magnifico Alloggio: Ma qui mi confergurio , fuor di Berlemme ; qua fi acce- radoffi aggruppati infieme effi adoraffe-

maturo accanto: che fecero? Al primo apparir del Bambino, fi proftrarono in Terra: Et procidentes adoraverunt eam : ibi. 11. e colla fronte fulla polvere profondamente l'adorarono : indi : Apertis thefauris suis, obtulerunt ei munera, Aurum, Thus, & Myrrham: ibi. fatti entrare i loro Donativi , a Lui offerirono un tesoro di Oro, un tesoro d'Incen-so, e un tesoro di Mirra; e parve loro di poco donare, donando tre tefori di occulto, e misterioso valore. E che viddero mai in una Capanna quei Principi, che fossero tanto sorpresi: e tante di Vaffallaggio faceffero ? che viddero ? che non viddero allora que' felici ? Esti in quel punto, illuminati interiormente dall'alto, viddero una Madre, che neila fua Maternità era Vergine : viddero uno Spolo, che nel suo matrimonio era celibe: viddero una Donzella annunziamo, che le cole aspettate da noi, non ra da un'Angelo, e sposata dallo Spirifono mai le cole riferite dall' Evange- ro Santo : viddero un Padre , che fole lio , che per ogni parte è pieno di ma- da un' Angelo seppe di esser Padre , e raviglie, e Paradoffi. La Stella arriva- Padre di un Figlinolo non fuo, nato ta al termine del fuo cammino, fi fer- per folo miracolo, non mai altre volte mò : Supra ubi erat Puer : ibi, 9. Sopra | fucceduto nel Mondo ; ma nell' adorauna povera Capanna, fopra un vil Tu- ro Bambino, chi può riferire quali Paic di più vivo lume, perchè qui era il ro ? Essi adorarono un Bambino, nato nato Re di Giuda : e questo su il rer-mine, a cui l'ammirabil Fiamma con-menti in Terra ; che in Cielo di Padreduffe i tre Re, con tutta la loro Co- fenza Madre avanti tutti i Secoli era gemitiva . O Stella , a clie nascesti ? e nerato fra gli splendori eterni dell'eterquanto di te doler si possono questi Prin- no suo Padre. Adorarono un Bambino,

che vagiva nel fieno , e pur eta quel che tali cole fi ascoltino speffe volte, fi Verbo, che dal nulla chiamò tutto il creato, che tutto il Mondo fabbricato piccole, e minute cofe, nulla toccati, avea : Et sine que faltum est nihil : Jo. 1. 3. e fenza la fua parola , nulla fi fe ce , nulla fi fa, e nulla fi farà mainell' Universo. Adorarono un Bambino, che non balbettava ancorà, e pur eta quella Sapienza, da cui tutte le Verità fidicono, tutte le Dottrine s'infegnano, e tutto l' Intelletto , tutta l'Inrelligenza nmana, e angelica, fi forma, Adotaro- in Cristianità. no in un Bambino l' Immen(o rinvolro in fasce , l'Infinito ristretto in culla , l' Eterno abbteviaro nel rempo. Adorarono un' Uomo Dio, un Dio fatt' Uomo, e nato in povertà, e in baffezza per domare l'Inferno, per riformare il Mondo, e per liberar dalla catena antica tutta la gente umana . Adorarono finalmente quello, di cui predisse David, che venuto sarebbe come Gigante, che posto avrebbe nel Sole il suo Padiglione, e quali Spolo ulcito farebbe in Abito di Allegrezza, e di Feste : In Sole posuit tabernaculum suum; & ipfe tamquam Sponfus procedens de thala-1 mo suo; exultavit ut Gizas ad currendam viam . Pi. 18. 6. Questo Sposo Giganre, questo regnante Sposo adorarono i buoni Magi : ma perchè ogni cola in quella Capanna era piena di maraviglie, essi adoratono uno Sposo Gigante ; e pur essi altro non vedevano, che un renero Bambino : essi vedevano un tenero Bambino, nato nelle tenebre più dense della notte; e pure adorarono un Gigante, che sopra il Carro del Sole, cioè, de' fuoi giorni mortali , ufciva a diffipar colla fua luce le tenebre del Mondo, e a vincer colla fua Sapienza gli errori dell'umana Ignoranza; e colla fua Grazia, colla fua Dottrina, co' fuoi Lumi a formare, e abbeliire la Chiefa fua Spofa . O gran Gigante Bambino , o gran Bambino Gigante, e Spoto ammirabile ! Tutte queste maraviglie , tutti questi stupori d' inesplicabili Patadossi , con lume superno conobbero, e adorarono que fortunatiffini Principi . Onde non è maraviglia, le tre Re portatifidaraviglia, e maraviglia ben grande è, dire all'ardua loro vocazione ; il Re

credano tutte da noi ; e pure quali a apati affatto, e indifferenti restiamo ad un' Evangelio, che pose in moto tutto l' Universo: ma rali maraviglie, come già noriflime tra Fedeli, bafti averle accennate folo, per far sapere di quali, e quanti lumi , di quali , e quanti finpori ricca fia la nostra fant ffima Fede : Per dir ora qualche cofa, non tanto faputa

In primo luogo io offervo, che l' Evangelio, che riferisce quel molto, che fecero i Magi al nato Re di Giuda, nulla dice dipoi di quel, che il naro Re di Giuda fece a' Magi. Non poco s' incomodarono questi in lasciar la loro Regia, in viaggiare per si lungo cammino, fino a Betlemme; e in Betlemme, ehe non fecero in espressione di obbedienza, e di vallallaggio, fino a lasciare tre Tesori a' piedi dell' adorato Bambino ? E pure l'Évangelio, che turto ciò riferifce, non dice patola, nè come i Magi furono accolti, nè come effi furono trattati, e graditi nella Capanna . Questo filenzio sembrar potrebbe o mancamento dell'Evangelio, o poca corrispondenza di Gesù, Giuseppe, e Maria. Ma non è mancamento di relazione, nè mancamento di corrispondenza; ma è nuovo, e dottrinal Paradoffo: e il Paradoffo è, che l'Evangelio, per fare lapere quel , che Gesù fece a i Magi , riferisce quel , che i Magi fecero a Gesu . Noi ammirammo in questo Evangelio, la prontezza, la brama, la religione , la liberalirà de' Magi , e nella lor mossa, e nel lor viaggio, e nella loro adorazione, e ne'loto donarivi; e tutto merita certamenre, non folo ammirazione, ma imitazione ancota. Ma tutto cio, che altro fu, fe non che corriipondenza de' Magi alle grazie , colle quali erano essi stari prevenuti dal Re Bambino ? Il Re Bambino fu quello . che per essi nascer fece una nuova Stella in Cieio ; il Re Bambino fece ad essi la distinzione di chiamargli singolarmente fra ranti altri Principi della Ter-Visti allo stupendo Bumbino, uicusero ra alla sua adorazione, e sede ; il Re a fatto di maelta , e di contegno ; ma- Bambino avvalorò il lor cuore ad obbe-

non ci lamentiamo quando a noi pare, rilpondere alle inceffanti sue grazie. Gran tendiamo.

Bambino illuminò il loro spirito a rico- notabile, ed è, che la strada, per la noscerlo, ed adorario ancora nella sua quale vennero, su ad essi mostrata da povertà; il Re Bambino fece loro la una Stella; ma la strada, per la quale grazia di ricevere in dono que' Tefori, essi tornarono, da chi su ad essi inseche egli prima ad essi aveva donati; e I gnata? Non da altri, che da un loro soper una mera restituzione rimanere ob gno : così dice il Sacto Testo: Et res-bligato di retribuzione eterna . E noi ponso accepto in somnis ne redirent ad Hecrediamo, che Gesù, Giuseppe, e Ma- rodem, per aliam viam reversi funt in ria , poco corrispondessero al merito di regionem suam: ib. 12. Prima dell'adoraquei Principi, che da Gesù, Giuleppe, zione, una Stella; dopo l'adorazione, e Matia erano flati tanto prevenuti, che un fogno per guida? Re Magi, voi aveda quel molto, che essi secero a Gesu, te tanto deteriorata la vostra condizioarguir si può quel moltissimo, che da ne, quanto ad una Stella inferiore è un Gesti avevano essi ricevuto ? Gran veri- logno. Bel viaggiare fu quello, quando tà di Paradosso è questa, che c'insegna viaggiaste sempre con un Astro luminoil dare, e l'avere, e i conti tutti , che fo davanti ; ma ora , feguitar la scorta passano fra Dio, e noi!. Tutto quel, di un sogno, non par cola dicevole, ne che noi facciamo per Dio, altro non è, alla qualità di Savi, nè alla condizione che una partita di quel, che da Dio ri- di Re, quali voi fiete. Così dic'io; ma ceviano; e quanto più cresce il nostro non così differo que savissimi Rè. Esse avere, tanto più creice il nostro dovere avanti che conoscessero, e adorassero a Dio ; perchè egli ci previene sempre Gesù Figliuolo di Dio , come Magi pecolla sua Grazia, egli c'illumina, egli riti di Stelle, da una Stella guidati furoc'inspira, egli ci da le sorze a servirlo; no nel loro viaggio ; ma dopo che illue la nostra servità, la nostra obbedien minati dallo Spirito Santo, conobbero, za altro non è, che corrispondenza al-le suc Grazie prevenienti ; e pure per me già Fedell, non cercarono più l'anqueste nostre povete corrispondenze, tica Stella, ma incominciarono a sognaegli per la fua bontà, quasi da noi pre- re; e ranto a lor bastò per non cercar più venuto, vuol rimanere obbligato a noi di Stelle; perchè, se la Stella già sparidi quella, che da San Paolo è detta Co- ta fu un miracolo, il lor fogno fu una rona di giustizia : Bonum certamen cer- rivelazione, una immediata interiore lotavi, cursum consummavi, sidem servavi: cuzione di Dio; e chi sente immedia-in reliquo reposita est mibi corona justi tamente la voce divina, qual bisogno tie : 2. Tim. 4. 7. Impariamo per tanto a he più d'Aftri, e di Stelle Ed ecco un' conteggiare con Dio; e se sempre ci altro Paradosso del giorno dell' Episania, rroviamo immensamente indebirati con cioè ecco un sogno, che succede all' lui di innumerabil grazie, e benefizi, luffizio di una Stella prodigiofa, che ben dichiara, che nella nostra Santissima Feche esso non corrisponda nè alle nostre de son luminosi ancora i sogni, e i sopreghiere, nè alle nostre adorazioni, nè gni ancota san condutre con sicurezalla nostra servitù; mentre il nostro ser-vire e pregare è suo dono; e noi al-umana. Dice San Paolo, che i segni, e tro far di bene non possiamo, che core i miracoli non son fatti per guidare i Fedeli , ma per condutre gli Infedeli alla verità, gran verità di Paradosso è que- Fede: Lingua in signum sum, non Fidelista, e gran Dottrina, se noi ben l'in- bus, sed Insidelistus: 1. Cor. 14. 22. Ma le rivelazioni delle Scritture, le locu-In secondo, e ultimo luogo, l'Evan- zioni interiori dello Spirito Santo, son gelio dice, che i prefati Principi ven- fatte per condurre i Fedeli alla Santità, e nero per una strada a fare la loro ado- perció? e perció Magi vennero per una zazione, e dopo l'adorazione tornatono via, Et per aliam viam revers sui i pre-a i loro Regni per un altra. Così dice gianem suam e commono per un'altra: l'Evangelio, e io osfervo una cosa assai allora suron guidati dalla Stella miraço

foía; ora furon condotti dal fogno loro ¡Cielo, O quale, o quale è la condotta della upernaturale : quella favellava agli oc Grazia, che con miracoli conduce alla chi; questo favellava allo spirito : e per- Fede, e con santità co nduce alla Glorial chê quella gli conduse all'adorazione, e Ma quali sam noi , se dopo tanto remalla Fede di Gesà Figliuolo di Dio ; e po di professar Fede , e de miracoli, e questo dall'adorazione , per via della Fe della nyelazione , e de lumi di essa si de, gli riconduffe alla loro Reggia; per- poco ci approfittiamo, che quali venim-ciò, ò quanto diversi essi tornatono da mo all'adorazione, tali torniamo all'anque', che eran partiti ! Essi partiron Sa- tiche vie del Mondo, e del Secolo ! Sivi, e tornaron Santi; partiron Astrologi, e tornarono Apostoli; partirono a ma preghiamolo ancora a farsì, che non g, e tornation apration; partitions a interpreparation ancient a fact, encoron cercare, e tornation a predicare il glà ci piaccia di adoratlo, e in un di vive-adorato Figliuolo di Dio: onde predi- re, come chi non lo conofee; ma di cando a i Popoli loro, e a tutto l'O-adoratlo, e di vivere, come chi crede; ziente, la Fede di Gestà Crifto, se par- perché l'adorazione, e la Fede mon balla tendo etan Principi, tornando furono al fine, per cui egli è nato in Tetra, se Marriri, e alla Corona della nascita in colla Fede non si muta da noi, e vita, Terra aggiunfero la Corona della Gloria in e costume .

#### QUESTIONE

Regnum meum non est de hoc Mundo . Joan. cap. 18, num. 36.

Paradossi sopra il Regno di Cristo.



ra : ma Regno, che non è e incominciamo.

Quella, che di quetto Regno è Regina, l'oppolizione, che hai col Regno di Cris ci dia lume da bone intendete quella op flo ; preparati dimono a confesterti di polizione: onde ii Mondo meno ci pia ellere in tanta oppolizione coi Regno

Egno, Regno fondato in Ter-1 cerà, di quel, che ci è piaciuto fin ora;

Regno di quello Mondo ; Regno mesm non est de bac Manda : che Regno di quello l'islo- il mio Regno, non ès Regno di quello Mondo ; e perché, o Signore è perché fin non l'infegna ; e la Filo- il Mondo de fondato in natura , e il mio fosta non l'intende. Che Regno adunque (Regno è fondato in Grazia : il Mondo è questo ? Questo è il Regno di Cristo, I dalla sua caduta è tutto in errore, e inriferito solo dall'Evangelio, in cui nulla ganno; e il mio Regno dalla sua origisi trova, che trovar si possa altrove. ne, è tutto sondato in verità, e Fede : Molte cose di esso dicemmo, quando nel Mondo si stima quel, che nel mio dell'Evangelio parlammo: ma perchè del- Regno si dispregia; nel Mondo si disprecen evangento paraminio: ma petenta eri regno i unipregna i dei Mondo il dispre-le cofe grandi, nulla fi dice, che detto gia quel, che nel mio Regno fi filma: fia a baftanza; per dit'oggi di effo qual- nel Mondo fi anna quel, che nel mio doffo, che molti altri ne abbraccia, ed Regno fi abborre; e quel che nel mio doffo, che molti altri ne abbraccia, ed Regno fi finna, e fi ama, nel Mondo e, che il Regno di Crifto, non è Re- è tutto abborrito, e vilipefo e e come gno di quefio Mondo, ma Regno nutri un Regno si opposiba al Mondo, può che to fondato in opposizione del Mondo , ser Regno del Mondo ? Mondo tu sente

dette aveva il benedetto Cristo, e del suo Regno, e del Mondo; ma non mai tanto spiegò la qualità, e l'opposizione dell' uno , e dell'altro , che quando in-terrogo i Discepoli di Giovanni , e disie : Che credete voi di dire, quando to Ciò, che nel Mondo grandezza si picdi. sima, è il minore di tutri è e pur voi Grande adunque è l'opposizione, che dite, che esso di tutri è il maggiore, il Regno di Cristo ha contro le opinio-

Lez. del P. Zucconi Tem. V.

della Verità, col Regno della Grazia, Signore, voi parlate contro l' opinione col Regno della Sapienza; e noi prepa di tutto il Mondo. Così è per l'appun-riamoci a mutare fentimenti, ed affet-to, perchè nel Mondo altro non v'è. ti . Il Mondo è grande , ed ha gran che opinione : Opinione fono le gran-Principati , gran Regni , gran Monar dezze, opinione iono le ricchezze, opiclie, ed Imperi; e percio ogni cofa è nione gli onori, e la gloria; e clii del fempre in punto di agiazione, e di ltre-pito; perche ogn' uno nel Mondo, vuol Mondo diverfo farebbe, a quel che apeffer grande, e faitr nella ruota per arrivare a gran ticchezze, a grande fla-tor, a gran pollo, e applaulos e chi in Joan. 18.6. non fon venturo al Mondo tali cole supera la Turba, quello è il per insegnare opinioni, ma per abbatter-magiore, e il massimo della Terra, le ; perché son venuto, per insegnar la Tale è il Mondo, e così assembles a verità, e sopra la venia sondare il mio Giovanni aller che disse, che il Mondo Regne ; perciò vi dico, che Giovanni è tutto impaftato di concupilcenza di non ha nulla di quel, che è grandezza carne . di concupifcenza d'occhi , cioè nel Mondo ; e ha tutto quel , che è di cupidigia di ricchezze, e di superbia grandezza del mio Regno. Nel Mondo di vita, cioè di ambizione di onori, è grande, chi è ricco, e nel mio Redi potenza, e di grandezze: Omne, gno è grande, chi è povero; nel Mon-quod est in mundo, concupiscentia carnis do è grande, chi è potente, e nel mio eff , concupi/centia oculorum , & /uperbia Regno è grande , chi è penitente ; nel vita. Ep. 1. 2. 16. Onde a ridurre rutto Mondo è grande, chi è superbo, e nel in poco, il Mondo è grande, ma per mio Regno è grande folo, chi è fanto: fola grandezza di concupitenza, e di Qui minor est, major est in Regno Cele-superbia. Ma quali fono le grandezze pram. Matth. It. 11. Onde Giovanni, del Regno di Crifto : Molte cofe già che è minor di tutti nel Mondo, di tutti è maggiore nel Regno de' Cieli. Mondo, dove fon ora le tue opinioni al lume di questa verità ? e le tue Grandezze, i tuoi Regni, i tuoi Imperi, come rimangono all' apparir di quelto nuovo intolito Regno ? Omnis vallis implebidite Giovan Battiffa ? Egli ha passato tur , & omnis mons , & collis humiliatrenta, e più anni, vivendo rra le Fiere bitur. Luc. 3. 5. Saranno abbaffati i Mortnel Deferro; e ora egli è tenuto in fer- ti, e faranno efaltate le Valli, diffe prori nel fondo di una prigione dall' empio fetando Ifaja: perchè nel Regno di quel Erode. Voi lo crederete : Arundinem Crifto , che li aspetta , sopra rutti i ricvento agitatam : Una Canna, battuta dal chi , e potenti , faranno gli umili , e i vento della fua fortuna; ma io dico, poveri . Il Regno predetto di Cristo, è che : Inter nates mulierum non furrexit già eretto, e fondato ; onde se per fenmajor Joanne Baptifta . Matt. 11. 11. Fra tenza della prima verità, il povero, e 1' tutti i Figliuoli degli Uomini, non ena- umile Giovanni è il maggiore di tutti ; to ancora un' Uomo maggiore di Gio-le sopra i grandi del Mondo, e le Monvanni Battifta . Signore benedetto , che tagne prime della Terra , la Profezia è dite voi ? Non uno, ma cento , e mil- gia avverata ; chi crede all'Evangelio in le sono stati , e sono ancora nel Mon- questo Paradosso di Giovanni, muti opido maggiora di Gio: Batrifta, e in fta nione, muti fentimento, e apprenda, tura, e in volto, a in ricchezze, e in che il grande, il pompolo, e fuperbo porenza, e in gloria; e che v è, che Mondo nel Regno di Crifto, altro non maggiore di lui non fia, fe egli in tute è, che minuta polvere, da calpeffafi co'

ni, e i sentimenti del Mondo; ma non I do e sordido è il Mondo, tanto illiè minore quella, che esso ha contro gli bato, odoroso, e puro sia l'opposto Reaffetti , e i genj tutti dell' istesso Mon- gno; perciò è, che il Regno di Cristo , do. Il Mondo è un Pelago profondo di è Regno tutto di purità, e di candote : ri; di Vendette, e di Tenerezze: Affetti tutti , che più de' venti tengono in Mondo : e tutti affetti fono , che nascono dal tenso, e dalla carne. Così S. Giovanni nel passo citato di sopra: Omne quod in mundo est, concupiscentia carnis est : La carne sottomette lo spirito, la carne porta via il cuore, e lo conduce ad amare tutto quel, che piace al e se molte sono le amicizie perverse, fenfo; e a sdegnarsi contro tutto quelflo Mondo; è tutto in opposizione : e da quel Regno, ò quanto è diverso il perchè l'opposizione è, che quanto lor- Regno di Gesù Cristo! Il Mondo è pie-

Amori, ed'Ire; di Delideri, e di Timo- Regno di purità ? amabil Regno : Reeno degnissimo di effere abitato da tutti i Figlinoli degli Uomini. Ma l'oppoagitazione perpetua il Mare tutto del fizione non rimane nelle fole tenerezze degli amori ; per abbracciat tutta l' oppolizione degli affetti, palla alle durezze dell' ite , e delle vendette . Il Mondo non foffre offese; e perchè nel Mondo non si vive senza urti, e mali incontri; perciò il Mondo è sempre in armi; non poche fono le inimicizie . le riffe . lo , che it fenso abborre; e perchè que- e le guerre sanguinose, e atroci . Ma fti appunto sono gli affetti de Bruti; per- nel Regno di Cristo, non passano si fatciò il Mondo è pieno di brutalità . Ciò te vendette : effo è Regno tutto di puvidde, chi venne al Mondo : Ut telli- rità : ma è Regno ancora tutto di conmonium perhiberet veritati , per rimette- cordia , e di pace : e perchè la pace fra re in buon effere la verità affatto calpe- gli Uomini, conservar non si può, dostata nel Mondo; e che sece? Fece , ve amare , e soffrir non si sà; perciò istitui un Regno, clie non fusse Regno Cristo, nel suo Evangelio dice, e da pridi questo Mondo, ma che fusse tutto in mo Sovrano comanda: Diligite inimicos opposizione del Mondo ; e insegnò un vestros , benefacite his , qui oderunt vos , Evangelio tutto pieno di Paradoffi, per d'orate pro persequentibus, & calum-chè tutto pieno di verità nuove, e stra-miantibus vos. Matth. 5. 44. Se effer vone all' orecchio del Mondo . Il Mondo lete del mio Regno , deponete l'ire , e vuole, che si ami tutto quel, che pia-ce alla carne, e che tutti, Uomini, non dovere mai vendetta delle ossesoe Donne, Giovani, e Vecchi vadano stre 3 ma dovete sar bene a chi male vi erre alla velenosa tazza dell'incanta-fece; ne mai sia, che vi esca dibocca : trice Babilonia. E l'Evangelio del Re-quello è mio inimico, e quell'altro è gno di Cristo, che dice, che vuole i mio emolo, o avversario. Fratelli, Fra-Vuole, e comanda, che non si ami telli tutti effer dovete fra di voi; e se talunò ma fi abbia in odio ancora il Pa no mai vi tiraffe in una guancia, voi dre, ancor la Madre, ancor la Moglie, a lui l'altra porgete, e dite : io vi rin-ancora i Figliuoli, e la Vita ancora, grazio : Si qui te persufferi n dexte-quando l'amore verso questi cati ogget-ram maxillam, prabe illi G' alteram. ti , è amor troppo carnale , e straboc- Matth. 5. 19. Gran cosa ! di sopra l' Echevole: Qui non edit Patrem fuum , & vangelio vuole, che si abbia in odio, e Mattem, & uxoren, & flies, & fra- Padre, e Madre, e Moglie, e Figliuo-tres, & sorres, adhue autem & ani li; e qui comanda, che si amino ancor mam fuam , non potest meus effe Discipu- gl'inimici ; e che si faccia bene ancora lus. Luc. 14. 26. Non sarà del mio Re- a chi ci perseguira, e ci sa male. Gran gno, chi non muta in contrario tutte Paradossi son questi ! ma tant' è : assetle tenerezze del Mondo. Arduo Re ti di concupifcibile, affetti di irascibile, gno, in cui la carne, e il fangue, che non si vogliono nel Regno di Cristo; tanto fioriscon nel Mondo, non trova- perchè son tutte sordide passioni di carno ne quartiere, ne alloggio : ma non ne, e di fangue : e perche paffioni si fatè maraviglia; esso non è Regno di que- te non si vogliono dalla purità ; perciò

no di anime deboli, di anime fordide, Mondo la natura prevale alla grazia, e di anime brutali; e il Regno di Crifto è l'errore alla verità; perciò che si fa nel pieno di Vergini, che alla lor carne, nel Mondo, e che fuccode? Dominus de Capure permettono quel , che è permesso lo prospexit super Filios hominum , ut vidalla Legge; è pieno di Penitenti , che deat si est intelligens , aut requirens Deum: alla lor carne fan provare quel, che pro Pl. 13.2. Il Signore, dice David, offervar farebbe una grande inimicizia; epie- vo i Figliuoli degli Uomini , che Figliuono di Marriri, che di buon cuore ator-li non fono del Regno di Crifto; e gli menti espongono le loro membra; e nel osservò tutti per vedere, se fra essi trofuror de'loro tormenti, fanno pregare vava un, che meritalie di effere offer-Iddio per li loro tormentatori, e dire : vato, e non trovollo, perché : Omnes Ne statuas illis hoc peccatum: Act. Apost. declinaverunt , simul inutiles facti sunt : 7.50. Signore, io perdono; e voi non non est qui faciat bonum, non est ulque ad fate vendetta della mia morte. Anime si unum : ib. 3. Tutti eran perverli, tutti fatte non si trovano suor del Regno di suor di senno, e di ragione ; tutti fatti Crifto; e il Mondo, benche fi pregi di per il Cielo, e pur tutti fitti, e immerfi gran vittorie, e di gran trionfi, e pal- ne' pantani della Terra. Figliuoli tutti di me; nondimeno allori, e gigli di tal na- Terra, che nè intelletto, nè cuor più avetura , non vidde mai in fronte de fuoi vano da fapere , come pur un penfiero , Eroi.

rno di Crifto, la Grazia è quella, che gna. O Mondo caliginolo, fordido Monprevale alla natura, e la Verità all'erro- do, quanto meritavi, che la Sapienza re; e perchè la Verità ogni cola tilchia- eterna formalle un Regno, che teco fuf-ra, e la Grazia ogni cola folleva, e all' le tutto in oppolizione, per farti conoalto conduce : perciò è , che folo nel feere quanto fra le tue grandezze e pom-Regno di Cristo, cioè nella Chiesa no-pe sei vile, e abletto!
stra Madre, ogni cosa è lume, ogni cola è chiarezza, e splendore; e anime si suo Regno con Paradosso veramente amtrovano, che accele di bella fiamma (de mirabile, diffe, che effo è fimile, Gragnano ogni bassa terrena cosa; mirano no Sinapis: Matth. 13.31. a un Granello tempre in Cielo, ed è quanto godono, di Senapa : di più, che è finile: Sagene quanto fi pascono in contemplare quell' misse in mare: ib. 47. a una rete, stesa altezza, quell'immensità, quell'eternità, in mare alla pesca ; in oltre diffe, che è quella bellezza di cofe, per cui fon fatte! fimile Fermento : ib. al fermento , che E perché Gesù Crifto, con amore d'in-fi pone nella farina, per fare il pane ; e comparabil Maestro , dice loro : Estore altre si fatte parole " il benedetto Siperfecti , ficut & Pater vefter caleftis per- gnote . Il Monde , che fente si fatte fifelfus eft: Matth.5. 48. Voi , o anime , miglianze , tide, e crede nell'oppoliziofatte fiere ad immagine del vostro Padre ne, che ha col Regno di Cristo, di ricelefte ; procurate per tanto di affimi- portar co' fuoi vafti Regni e Imperi un gliarlo in tutte le bellezze dell'effer suo gran vantaggio. Ma chi intende l'Evanperfettissimo: ciò afcoltan quest'anime, gelio, e sà che il piccol Regno di Cri-perciò este ò quanto si stegnamo, quanto fa alirano contro ogni piccol nero, contro Regno di Grazia, che tutro sa, e nulla ogni minuto difetto, che in fe ritrovino apparifee; Regno feelo in Tetta per pocontrario alla sublime assomiglianza; e polare di anime elette l'Empireo, e che coloro siegni innocenti, ò cone, ò perciò è detto: Regnam Calorum: Requanto ogni giorno più prendono dell' gno de Cieli; chì, dico, intende tali eterco, e meno hanno del terreno ! Se cofe, ò quanto trova da rimanere attofra quest' anime, io contar, mi pores-fi trovandomi pure nel Regno di Cisto, gno, secto quasi alla forda in Terra, vaerederes cerramente di trovarmi nel Re-da di luce , e di verità fermentando la

una brama, che pensier non fusse d'er-La terza opposizione è, che nel Re-rore, e brama di confusione, e vergo-

Finalmente Gesti Crifto, parlando del gno della Beatitudine. Ma perchè nel itolidezza umana; vada pelcando per tur-

to anime elette; vada per tutti i Regni, j che fatete voi allora : Ma qual fara il e Imperi del Mondo stendendo i fuoi piecol Regno di Cristo: Il piecol Regno Rami, e quasi Senapa, coll'acutezza del- di Cristo, il minuto granci di Senapa; la penitenza, spegnendo tutto il veleno- Comminuit omnia Regna hac : ipsum auso gusto de piaceri umani! Dove son ora rem in acernum stabit: Dan. 3. Ridutrà in i tuoi vantaggi, o Mondo; e che sareb- polvere tutti i Regni; ed esso solo fra be di te, se dal Cielo sceso non sosse tutti, sara Regno eterno. O piccolo graquesto granello di Senapa, questa rete, , nel di Senapa, qual Regno ut sci, se o e questo fermenco, a condire la tua stoli-lo fia tutti , sei Regno eterno! Ma si elezza? Ma perchè il presente cuopre, e Re del piecol Regno, este facà allora? il futuro palesa ogni cosa, qual fara tu, o Judicabu in mationibus , implebu ruina; Mondo, in futuro, co'tuoi vasti Regni, e conquassabis capita in Terra multorum : Imperi è e qual sarà il piccolo, e minu- Psal. 109. 7. Gudicherà le Nazioni, e i to Regno di Cristo : D. I sururo non al- Popoli ; calpesterà la Testa de Principi , rri , che che i Profeti (mno parlare . I e de' Monarchi ; e fopra tutti i percoffi Profeti per tanto, che dicono ? I Profet inimici Exaltabit capite, alzerà la vitto-tidicono, che il Mondo colle fine ampie Monarchie, farà tutto un giorno ridor. Mondo, milero Mondo, che a tal Re to in cenere e faville. Elemena omnia i opponi, impara i Paradossi dell'Evan-celore folvenur Terra, o' que in infa gelio ; e per tempo fottometti la tua sun opera, ewarenur: Pet, 2, 3, 10. Così superbia, a quello che è Padrone di predice S. Pietro, così Isaja, così Daniele, tutto ; Et qui kabet in famore fue fericosì l'Apocalisse, con tutti ghi altri Pro prum: Rex Regum, & Dominus Dominan-feri . O Città, è Regni, è Monarchie, tium: Apoc. 19.16.

### QUESTIONE XI.

Non veni pacem mittere , sed gladium. Matth. cap. 10. num. 34.

Paradoffi sopra le suddette parole di Gesù Cristo.



Hi mai creditto averebbe , fra Dio , e gli Uomini: Mediator Dei, che l'amabilissimo Rederto- & Hominum, Christus Jesus: 1. Tim.2.5. re sceso selse dal Cielo in E pure egli di sua bocca dice d'esser ve-Terra, per accender guerra, neno, quafi Araldo di guerra, a rome guerra irreconciliabile fra per la pace cot Mondo, e a teaghar , gli Uomini ? Egli nell' Evan- come in un pacie nemico, la ipala in gelio e appellato: Agnus Dei: Jo. 1. 36. Terra : Non veni pacem mittere , fed Agnello di Dio : Egli da Haja è detto : gladium . Che direm di quello pallo , Si-Princeps Pacis; 9. 6. Principe , Signor gnosi mier , che diremo i Ma che altro della pace. Quando egli nacque in Ter- dir fi può, se non che quello è un di ra, gli Angeli, per l'aria cantarono: Glo que Paradoffi, de quali è pieno l'Evanria in Excelfis Dee , & in Terra pax gelio; e l'Evangelio è un libro di mie bominibus bone volumatis: Luc. 2, 14-Glo militare, in cui chi fotto la Real Bandieria a Dio in Cielo, e pace sia agli Uo- ra della Croce, non impara a combatte-mini in Terra; e S. Paolo con sutte le re, e si dispone a versare il fangue, e a Seriture lo chiama, mediatore di pace l'afciar la vita in battaglia, non fara mai

a noi sprito di guerra: E giacche lo spirito delle nostreguerre, altro spirito non è, che lo Spirito Paraelito : venga fopra di noi lo Spirito Paraclito, ed egli delle nostre guerre sia Maestro , e Duce . Animo , Signori miei , animo : la Legge Evangelica non è Legge d' Anime vili; è Legge di Anime grandi , ed

eroiche : e incominciamo il Paradoffo. Non veni pacem mittere, fed gladium. Fu antico costume de' Romani, e di attri Popoli , prima di romper la gnerra con altro Popolo , mandare i Feciahi, cioè gli Araldi, che a fuon di Tromba faceffero la chiamata del Popolo inimico; e, se quello non capitolava, vibraffero nella Terra di esso una Lancia, o una Spada, e con essa dichiarassero già la guerra . A questo costume credo, che alluder volesse il Redentore, quando diffe, che era venuto a vibrare sopra la nostra Terra la spada, e intimar la guerra al Mondo, a fin che intendelle, che gli conveniva o arrenderil braccio, di chi tutto può. Fin qui l'allegoria s' intende . Ma se altro non si fto Gesú splegò la qualità, e della Spada , e della Guerra , quando , con poca mutazione, e con molta proprietà di parole, disse, che egli era sceso in Terra, per accender filoco nel Mondo : Ignem veni mittere in terram , & quid dere ne giorni della Pentecoste, e dila- sacra guerra : e sappiate, che quanto in Lez. del P. Zucconi Tome V.

da Crifto riconosciuto per suo Criffiano - I to dipoi l'incendio per tutta la Terra; O Croce adorata, che vinceste il Pec- e di questo ptoferò David, quando precato, la Morte, e l'Inferno, infondete gando l'aspettato Messia ad affrettar la fua venuta, a lui diffe: Accingere gladie tue fuper femur tuum potentiffime . Pial. 44. 4. Prendete la spada, di essa potentiffima cingete il voltro fianco, e venite , o Desiderio de' Colhi eterni. Qual è questa spada del tuo Diletto, o David? eccola i Specie ena , & pulchritudine ena intende , prospere procede , O regna : ibi. Vieni, o Diletto, vieni, e colla tua bellezza fottometti ogni cofa, e di amore fa, che arda l' Universo . Sicchè a tutto tistringere, la spada, il fuoco, e la guerra di Critto, altra guerra non è, che guerra di amore. O cara spada, o dolce faoco, o amabil guerra, che è tutta guerra di amore? Posta questa spiegazione, che ètutta spiegazione di Scrittura, per meglio intendere ogni cofa, conviene ora vedere contro chi fe la prenda questo Amore, e quale, e quanti siano i suoi inimici. Qui è il forre della Guerra, e l'arduo del Paradoffo. Gesti Redentore sopra questo purto difse molte cose, che han bisogno di tutfi , e obbedire ; o aspettare sopra di se ta l'attenzione , per non prendere qualche abbaglio, e abbaglio grave di coftume . Il benedetto Cristo , spiegando sodice . nulla fi è detto ne della Spada , pra di chi cader dovesse la sua spada , ne della Guerra intimata in questo Evan- in primo luogo disse : Veni enim feparagelio. Per tidutre in poco tutte le spie- re hominem adversus Patrem sum, & gazioni, che i facri Maestri danno a Filiam adversus Matrem suam, & Nuquesto passo, io dico, che l'istesso Cri- rum adversus socrum suam : ibi, Son venuto colla fpada, perchè non voglio riti unione nelle Famiglie; ma voglio, che Genitori , e Figliuoli ; Fratelli , e Sorelle; Suocere, e Nuore, si trino infieme, e tutte le Case ardan di guerta, e di fuoco . O poveri Generori , o povolo, nili ut accendatur? Luc. 12. 49. veri Figliuoli, o povere Famiglie della Fuoco, fuoco io voglio nel Mondo, e Città di Dio, alle quali non fi lafcia fenza fuoco non fara mai il mio Re più luogo di concordia, o di pace; ma gno in Terra; e perchè questo suoco, arder deve tutto di suoco inestinguibile come spiegano, altro fuoco non è, che di guerra! Dove ci troviam noi in quefuoco di Carità, fuoco di Amore, ma sto benedetto Evangelio; e che amar si di Amor non punto terreno; perciò la deve, se ne Padre, ne Madre amar più mia spada, altra spada non è, che suo- si può ? Per verità, questi son l'aradosco, e fuoco di Amore. Così egli dif- fi, che han tutti dell' incredibile. Ma fe , e quelto è il fuoco , che dal Cielo non temete , o Padiglioni de' Giusti ; egli pottò ; con questo intimò la guer- non vi atterrite , o Famiglie Cristiane : ra al Mondo, quefto incominciò ad ar- efercitate pure con tutto ardore questa

essa tarete più ardenti , tanto più in voi Nel mio Regno , si ha da amare sofiorirà la concordia, e la pace: perchè lo con quell'amore, coi quale fiere Gesù Cristo, con tutte queste espressio amati da me; e perchè il mio amore ni della sua sapienza, altro non vuol verso di voi, è solo amor di carità. dire, se non che un solo ha da esser l' perciò tra di noi non altro amor, che amore comune a tutti; e quando tutti amor di carità si trovi: Ut diligatis inin questo amore vi accordiate, o beate vicem, sicut ego dilexi vos. Joan. 11. 12. famiglie, o selici parentele, e amicizie! Questo pare a me, il vero universalissi. Settit Jesus medio corum, & dixit eis, mo senso dell' ardue recitate parole di Pax vobis. Luc. 21.36. Un giorno dopo | Crifto : perche questo è il vero amore, la Risurrezione, a porte chiuse, entrò che solo egli vuole nel suo Regno. Afil risorto Signore là , dove erano radu- pre , dure , sembrano le parole di spanati i fuoi Discepoli ; si pose in mezzo da , di suoco, di separazione, e di guerdi loro, e dife: Or che io fono inmez- ra; ma o quanto amabili farebbero . fe zo di voi, e voi a me sate corona : lo a noi piacesse amare quel, che ci gio-vi dò la mia pace : Non quomodo mun-va! e quanto bene direbbero i Genitodus dat , ego do vobis . Joan. 14. 24 ma ri , se dir sapessero a i lor Figliuoli: Fila pace, che vi dò; la pace, che io gli, noi vi amiamo teneramente, pervi lascio, non è la pace del Mondo. chè così comandano a noi tutte le Leg-La pace del Mondo è sondata tutta nel- gi umane, e divine; ma l' amor, che la Natura ; la pace, che io vi dò, è fon- vi portiamo, non sara mai, che per fatdata tutta nella Grazia; quella viene vi ticchi, per tenervi contenti, o per dalla nascita, questa viene dalla rigene- godere di voi, lasciamo il servizio di razione, che nel Battesimo unisce Pro- Dio, o trasgrediamo mai i suoi divini vincie, e Regni; e perciò la pace, che Precetti ; perchè in ciò non vi riconovi lascio, è pace tutta di carità, e di schiamo a nulla, e siamo totalmente severo amore. Intendiamo bene l'Evan- parati da voi ! Quanto bene direbbero gelio, Signori miei, che in ognisua par- se tutti i Padri, tutte le Madri, così di-te è veramente ammirabile. La spada di cessero a i lor Figliuoli! Ma, o quanto Cristo non se la prende contro le nostre bene ancora risponderebbero i Figliuoli. persone nò; se la prende contro altri se rispondessero : Genitori, noi vi amiaamori . che non sono amori di carità ; mo sopra tutto il nostro prossimo , e ma fono amori di natura, di carne, e pronti fiamo a obbedirvi, e fervirvi, di fangue : contro di questi egli si adi- come a noi comandan tutte le Leggi ura; e perchè il suo amore è un amor dominante, che solo vuol effere a comandate, e a prescrivere le leggi; come e quanto amar fi devono i Figlinoli; come, e quanto amar si devono le parentele , e le amicizie ; perciò è , che egli alza la voce, e dice : Fuora, fuora del mlo Regno, fuora da tutto lo stato della Chiefa mia Spofa, ogni amore, che subordinato non sia al mio amore, alla rentele, e le amicizie scambievoli; qual mia carità, perchè quando io comando : Qui non odit Patrem fuum, @ Matrem fuam , & Uxorem , & Filios , & Fratres , & Sorores , adbus autem , & animam fuam , non potest meus effe Di-Padre, e la Madre, cioè, chi non odia to beata farebbe tutta la Città di Dio! l'amore del Padre, e della Madre, e di Ma perchè ricever non si vuole in Casa tutte le Parentele, e di se medesimo an- la spada della separazione Cristiana, ne eora, non può effer del mio Regno, il filoco della facra guerra; perchè all'

mane . e divine : ma l' amore , che a voi portiamo, non farà mai, che noi lasciamo di servire, e di obbedire al nofiro Iddio , dove , e come comanda , per obbedire, e servire a quel, che voi comandate ; perchè in ciò , nè voi nostri Genitori, ne noi siamo vostri Figlivoli ; ma inimici insieme! Se così , dico , parlassero , e così sacessero le papace, qual concordia più bella trovar si potrebbe di questa amabilissima inimicizia ? e se nel solo primario , e sovrano amor di Cristo convenissero, e si accordaffero tutte le Famiglie Criftiane, (cipulus: Luc. 14, 26. Chi non odia il quanto tranquilla, quanto pacifica, quan-

folo vnol effere folo a dominare nelle ti efultavano : inferocivano i Carneficase, e nelle famiglie, e a regolare le ci, fremevano i Tiranni, urlava l'Inparentele, e l'amicizie; nut folo ancora ferno, e quelli a tutti infultavano. Effi vuol rimanere nel Mondo; e perchè nel morivano, è vero; ma chi trionfava Mondo, innumerabili fono gli amori , nella lor mente? il Mondo restava conche regnano, e altri di ticchezze, altri fulo di nulla potere contro tanta fortezdi onori, altri di piaceri, e tutti fono za; e quelli del Mondo, e della caramori disordinati, e terreni: percio Ge- ne, e dell'Inserno riporravano la palma. su Cristo sopra tutti questi amori ven- Ne il trionso della spada di Cristo è sine a lanciar la foada, a gittar fuoco, e nito : ancora a giorni nostri si veggodiffe: Non veni pacem mittere, fed gla- no Fanciulli, e Donzelle; Principeffe, e dium. Non farà mai, che io a sì fattì Principi tititarfi, e fuggire: e dove fugamori accordi la pace; anzi a tutti di- gite voi , dove vi ritirate, o anime finradicarli, a turti efterminarli, colla mia golari ? Noi fuzgiamo dal Mondo, noi spada io veni in Terra. Questa è senza ci riririamo là, dove altro di Mondo fallo l'intenzione seconda della spada di non si trova, che solitudine, e deser-Crifto , separar l' Uomo dall' amo- to; per sac sapere a tutti , che la spada re disordinato delle parentele, e dell' di Cristo ci ha separari, ci ha staccati dal amicizie : ma separario ancora dagli a- Mondo; e del Mondo altro in noi non redam , non eft charicas Dei in eo : ibi. di Babilonia , e della Carne .

amor di Dio vogliam , che preval- l'amor di Dio è fommamente inimico ga ogn'altro amore di catne , e di di tali amori , nè con effi può mai ulangue ; perciò fra di noi , ogni co- nirfi , e stare in pace . Mondo tu fenfa è piena di rise , e gare, fra Pati : tu credi di effere amabile ; tu fai dri , e Figliuoli ; fra Mariri , e Mogli ; inviti ; tu adopti lusinghe per piacere . fra Fratelli, e Sorelle; fra Suocere, e e fatti amare; e Gesti Salvarore voole. Nuore . E memorando l'efempio , che che ogn'un ti calpelti : tu ti adiri , tu di quelta separazione lasciò il Padre di fremi contro di chi nonadora le tue legtutti i Credenti Abramo, allor che per gi, i tuoi amori, gl' Idoli tuoi, e contro obbedire a Dio non ebbe difficoltà di la i fervi di Crifto, che non facesti mai, grificare il suo dilettissimo Itaac; ma a e quanto ferro, quanto fuoco, quangiorni nostri, non sarebbe poco , se i ti carnefici , e tormenti adoperasti , genitori si contentassero, che i loro Fi-gliuoli, per obbedite a Dio, fossero men Ma, Fortis est ut mort disessio: dura sisuperbi, meno vendicativi , e più osfet- cut Infernus emulatio: Cant. Cant. 8. 6. vanti : e i Figlinoli per amor dell'Evan- La spada di Cristo, è più forte dell' gelio godesfero, che i lor genitori fusse listessa morte, che vince ogni cosa; e l' to meno avari , e più elemofinieri . Si- emolo fuoco dell' amore celefte , è più gnori miei , la spada di Gesti Cristo è ardente dell' istesso Inferno , che mai bella; ma fe a colpi di effa, non ef- non si spegne, e tu ben lo sai, o Monponiamo qualche malnato amore di car- do . Grande era il tuo furore contro i ne, e di fangue, in luogo del fuoco feguaci di Cristo, dopo la Pentecoste : di amore, corriam pericolo di prova- ma molto più era il fuoco di quelli, re it fuoco dell' ira : perchè l' Evangelio che ricevitto l'avevan dall'alto; andavavuol prevalere ad ogni Legge d'umanità, no effi alla morte, e della morte fi ri-In lecondo luogo l'amor di Die, non devano : eran tormentati, e fra tormenmori strabocchevoli delle cose tutte del sta, che l'abborrimento, e l'orrore. Ani-Mondo presente . Ond'è, che per il se me sclici l, che prima di separarvi dal gretario del fuo cuore Giovanni , fece corpo , da tale fpada vi lasciate fepadire a tutri : Nolite diligere Mundum , rare dal Mondo , dove è più facile a neque en , que in Mundo funt : 1. Ep. 2. morir per lempre , che a viver per po-11. Fratelli, Sorelle, guardatevi dall' co. Si confonda adunque il Mondo, amare il Mondo, e ciò che nel Mon- e confessi, che Cristo non errò, quando si trova; perchè : Qui diligit Mun do venne atmato contro tutti gli amori

Fi-

Finalmente il Paradosso maggiore di grosanto ? e voi , o Sommo Gestì , che in noi far volete , o Libto Sale ttionfo!

questa fonda , è , che esta non solo a quale guerra mai è quella , che aveutto il Mondo esteriore , ma anco- te rectata al Mondo , se ne pure ci ra la tutto il Mondo interiore , michi lasciate avere pace con noi medefimi ; na una guera intefina, e irreconci- ne permetter, che ci accordam giam-liabile. Così dichiarò Crifto Redento-nai colle noftre voglie ? Ma tant è, re, allotchè diffe : Qui vult poff me Signori mici, quefta è la natura dell' vunite, admeta fenetissim, tellat cru- Evangelio, vennto dal Ciclo; e quancem fuam , & fequatur me : Matth. ta ragione abbia di così volcre , lo 16.24. Io for wenuto per chianar tutti gli Umini alla mia Dottrina, a de en finir quella guerra, dirò filo, che l'arar nel mio Regno; ma chi vuole interzione dell' Evangelio, è di rimpa-abbracciar la mia Dottrina, a de nurar flare la noftra gualda natura; che non filo dacci un altro modo di vivere; c di deve abjurare le parentele , non folo operare ; e perchè ciò non può fardeve abjurare il Mondo, ma deve ab- si, se prima non si mnore a se mejurar ancor se medesimo. Ardue paro- desimi; perciò a noi medesimi l'Evanle per verità. E che cosa è mai que- gelio vuole, che noi tutti moriafto abjurare, questo abnegar se mede-mo; perche quando a noi medesimi simo? Chi abjura un' Erelia, promet-morti saremo, allora appunto sara, te e giura, di quella altro non voler che noi tutti coll' Apostolo Paolo diciapiù fapere , che fuggirla , e deteftarla; mo : Vivo jam non ego , vivit vero questo è abjurare l'Éresia. E chi ab in me Chrishu: ad Galat, 2. 29. Io vijura se medesimo, che sa i altro sar vo, e pur son morto: io son morto. non deve, che di se medesimo non vo- e pure io vivo ; perche non son io . non acve, che di le medetimo non vo-le pure lo vivo ; perche non ion io, terpiù, necura, nè penfiero, neamore; che vivo in me; ma in me vive il ma amar folamente di abortitif, di perimio Criffio: il mio vivere in lui è feguitarfi, di mortificarfi quanto più fi inafcolto, ed egli è quello, che fa ppò; e di triunziare affatto al ge-tutto quel, che io fo; perchè io fo nio, all'inclinazione, agli affetti tuti-fol quel, che egli fa in me, che in tell'unitaria, e della matura. Que-tute, evive, e opera, e trionfa. O trio dell'unitaria, e della matura. ta den umanuta, e detta inatura. Cara guerra, o amabile spada, che ci medessmo. Siccine sparat smara morri da um morir, che non è morire. Le Reg. 11, 32, diste il profamo Re A. ma è un vivere, che è vivere vita egag al Sagro Coltello di Samuele, che terna, vita beata, vita divina ! O cagli stava sulla gola. Ma io dico all' ra, o amabile spada, che spada sei di Evangelio: che separazione è quella, separazione, ma in un, di vittoria,



## OUESTIONE

In novissimis diebus erunt homines se ipsos amuntes . 2. ad Tim. cap. 3. num. 2.

Paradoffi fopra l'Amor proprio.



li giorni , universale sarebbe la perver- se per legge s' introducesse la novità di sione degli Uomini : Nisi breviati fuis- odio si satto. O belle, o savie risooste! fent dies illi , non fieret falva omnis ca- o pute un tal odio per Legge Evangeliro : Motth, 24. 22. Così predice Gesu ca, per Legge Divina, nel Mondo de-Crifto; e San Paolo fpiegando i mali, ve introdurfi, deve fiorire, e più di qua-che avverranno in quei tempi, in primo lunque amor proprio, deve regnare. luogo ripone l'amor proprio: Erunt ho- Non ardirei di avanzarmi a tal proposimines seipsos amantes. Ogn' altro male zione, se especifia non la trovassi, co-più di quetto, io averei tentuto, perche ime jeri accennai, nell' Evangesio: Quid se l'anna se medefinno è il primo dittu- ergo seriptum est. Che cosa adunque nell' ti gli amori, inferito dalla Natura a tut- Evangelio è feritto? Afcolti la Filosofia. ti i Viventi, per confervazione del pro- fenta l' Umanità, e noi tutti col cuor prio individuo; come può l' amor pro- per Tetra, adoriamo l' adorabilissima prio esser numerato il primo fra tritti i Legge Evangelica. Nel capo 14, di S, mali del formidabile Imperio dell' Anti- Luca si legge, che un giorno : Ibane crifto ? L' Apostolo parla con prosondi- Turbe multe cum co : n. 25. si sece una tà; ed io, per ispiegare le parole di lui, gran solla di Popolo dietto a Gesù Cri-dico, che l' amoc proprio è il maggior lo : Et ipse conversus ad eu ; ed egli inunico, che aver polla un Uomo; el fermando il passo, e alle Turbe rivol-che per ciò non sa amare se medesimo, ro, disse : Si quis venit ad me, O non chi fe medefimo non sa odiare . Odiar odit Patrem fum, & Matrem, & Uxose medesimo per bene amarsi, amar le rem, & Filius, & Fraires, & Soreres, medesimo con bene odiarsi: questo è un adhuc autem & animam suam, non po-Paradosso, che la dell' impercettibile : test meus esse Discipulus : ibi. n. Figliuoli ma il Padre de' Lumi ce lo faccia in-tender tanto, quanto ello è vero, e bene la voltra vocazione, se esser voleper sua pietà el conceda l' odio di noi te miei Cristiani ; perchè se talun di medefimi ; e incominciamo la Lezio voi , che quì mi fegue , non odia e.

Arlando il benedetto Cristo nel Mondo, che non solo non ami se degli ultimi giorni del Mon- stesso, ma se stesso ancora abbia in odio; do , dice , che innumerabi- la Filolofia, e l'Umanità tutta risponde : li faranno i difordini, che neffuno affatto, neffuno trovar fi può di succederanno in quel tem-po; e che se dalla Pieta di-chè nessuno può, nessuno deve esser da vina non fuffeto abbreviati que tetribi- fe medefimo inimico : e guai al Mondo Padre , e Madre , e tutte le Parentele, Erunt homines se ipsos amantes : Chi e amicizie; e di più non ha in odio l' v' è, che non ami le stesso, o Santo anima sua, cioè, la sua vita, e se me-Apoltolo ? Pochi certamente fon questi desimo, e rutto ciò, che è suo in Terapati di se medesimi, perchè la Spada di la, torni pure in dietro, perchè ne mio Crifto, il Fuoco dello Spirito Santo, di seguace, ne mio vero Cristiano sarà cui jeri parlammo, folamente in pochi giammai. Così dice Crifto Gesù, Le-arrivò ad elterminare dal Mondo l'amor gisitatore universale del Mondo, e Giu-proprio. Ma fe poi s' interroga chi fia dice de' Vivi, e de' Morti. Saccide per

effer vero Criftiano, non folo è necel ancora in persona : ma S. Giovanni difario non avere amore; ma è neces ce, che, Antichrifti falti funt multi : 1. fario ancora aver ira, e odio verso se Ep. 2. 18. In Cristianità molti sono gli medesimo. O sommo Gesti , lasciate , Anticristi , non nati , ma farti , cioc , che io spesso de cleami: che Paradossi voi Anticristi , non di persona , ma Anticristi , non di persona , ma Anticristi , odi quali verita voi riempiete il cristi di spirito del tuxto contrario a Crivostro Evangelio? Non amare se mede sto, e alle obbligazioni de Cristiani ; e fimo è molto; ma se medesimo odiare, l'amor proprio è quello appunto, che questo è tanto, che la Filosofia repuqueno e tamo, che la risonna repu- ora la meteorimente quel, che fata ani orana ce il considera di la risona di la considera di proprio in fecondo luogo è quello, che il considera di proprio in fecondo luogo è quello, che il considera di la risona di la custo l'a di la risona di la custo l'a di la custo l'a considera di la custo l'a quello, che ha da prevalere, e lonello: le rechezze, gli lonori, i pia noi, che adornamo l'Evangelio, i,noc- lecri alla Legge di Do; je maffime, i minciamo a concepire questo odio Evan-gelico, se veri Cristiani, dopo tanti ri-a i principi dell'Evangelio; le cose temceviti Sagramenti, effer vogliamo; per- porali, alle cose eterne; il rilassamenchè a petro di turta la Filosofia , io di- to, per fine , alla santa , e internerara co , che Gesti Salvatore afferisce , che offervanza di tutti i divini Comandamenn on folo fi può , non folo fi deve, ma ti; e perchè fenza offervanza in vano fi è necessario ancora odiare se medesimo professa la Fede di Cristo; perciò l'amor per bene di noi medefimi, e per la ri proprio è quello, che attraversa tutte novazione del Mondo. Nè sarà difficile le intenzioni della Legge, tutte le mia intendere questa necessità, se in retto re dell' Evangelio, tutto il cammino del-Giudizio, ci piacera esaminare quale nel- la salute; ed è quel Maestro, che insela legge, quale nel costume, quale in gna tutto il rilassamento in Cristianità, tutto il cammino della falute, riefca l' e dice : oimè! in questo Evangelio, non amor proprio. San Paolo, per dir tutto fi può vivere; ad ogni passo s'incontra-insieme, dice, che non l'odionò, ma no Orsi, e Leonì, che spaventano; e Famor proprio regna, e regnera quando chi viver può fra spaventi continui? Queregnerà l'Anticrifto : In novissimis die ste le voci sono, questa è la scuola dell' bus erunt homines fe ipfes amantes : Ma amor proprio ; e l' Evangelio in qual noi per intender meglio ogni cofa, efa- mostro peggiore di questo può dare? In miniamo un poco più a minuto le qua terzo luogo l'amor proprio è un amor : lità di questo amor proprio ; e forse ci che, Habet radicem deorsium: Job 18. 16. rinfeirà d'intendere la neceffità dell'odio ha la fua radice fitta tutta in Terra, cocomandato da Cristo.

L'amor proprio in primo luogo è uno del fuo nome: l' Anticrifto non è nato luffuria ; il toto amor proprio è quel-

me si legge nel Libro di Giob : e perchè la Terraè pessimo retreno dell'amofpirito, che vuole, che ad ogni altra re, e ciò, che da essa nasce, altro non cofa fi anteponga la vita, e per vive è, come dice San Giacomo, che, Sare, ogni cola si faccia : ma perche la Piemia terrena, animalis, diabolica: 3.14. professione della nostra Fede è un obbli- Sapienza rerrena, animalesca, e infergazione indispensablle di anteporre ad nale ; perciò è , che dall' amor proprio ogni altra cofa la Fede, e prima, che nascono tutti i vizi, tutte l'empietà, turmancar di Fede, perder la roba, ípar- te le abbominazioni del Mondo; ne v' gere il fangue, e dar la vita : perciò è , è Apostasia, o Setta superstiziosa , o Ache l' amor proprio è uno spirito tutto teismo, o altra peste dell' umana gente, contrario all' obbligazione indispensabile che nell' amor proprio, in Terra piandella nostra santissima Fede ; e questo tato , non abbia le sue radici , e da chnon è poco. L'Anticrifto altro non fa- fo non nasca ad avvelenare il Mondo . rà, che minacciare tormenti, e morti a Altri vizi peccano in una fola specie di chi, abbandonato Cristo, non seguirà le peccati : la superbia , in superbia ; l' sue parti , e non prenderà il carattere avarizia , in avarizia ; la lusturia , in peccari ello è universal cagione, e origine . Tale è l'amor proprio , a noi si familiare , e caro , Affolviamo adunque l'Evangelio, se per diradicare affatto dal Mondo questa peste, e per seccare affarto quelto stagno di Serpente infernale, non folo ci comanda ellere apati verso di noi medesimi, ma ci comanda ancora, ancora noi medefimi odiare, e aborrire ; perchè se l'amor proprio , è amor pestilenzioso , e mortale ,

Qual'è poi l'odio proprio di se medefimo ? l'odio proprio è quello , che regolato dalla Fede, e dalla Legge, nebile .

to , the pecca in superbia, in avarizia , s odit animam fuam in hot Mundo, in vitam in luffuria, e in ogni altro genere d'ini- eternam cuftodit eam : 12, 25. Non vi quità ; perchè di tutte le iniquità e sia duro, o miei seguaci, odiar voi medesimi , e petseguitare il vostro vivere sopra la Terra ; petchè chi ama se medesimo in questa vita, altro non fa, che volere la fua morte eterna; e che amor di vita è questo : volere la sua morte eterna? laddove chi odia fe medefimo in questo Mondo, altro non fa, che volere, e amare la vita eterna nell'altro ; e qual'amore è comparabile all'odio, che io vi comando ? Sicchè secondo queste parole di eterna verità, amar se medetimo in quelta vita è lo stello, che odiarfi di un occulto sì, ma funestissimo odio : e odiar se medesimo in questo Mondo, è lo stesso, che amar se medega tutte le foddisfazioni alla carne, tut- fimo d'un amote coperto sì , ma beatifti i piaceri al fenfo, tutti i godimenti fimo amore. Rifoonda la Filosofia a quealla natura : e quando fente , che l' u- fte ragioni ; ma che risponder può a manità fi lamenta, e il fenfo, e la car- quelle verità, che non intende ? Intenne sospira, e piange di essere si aspra- diamole noi, Signori miei, perchè esse mente trattata , esso pianger la lascia , son verita regolatrici di tutta la nostra e per ispegnere affatto il somite della vita. Ma per intenderle non solo in concupicenza, e l'amor proprio, vuo- teorica, ma ancora in pratica, io a le con tutta rifoluzione, che l'Uomo me, prima che ad altri, diro tre coattenda folo alla mortificazione, fi dia al- fe ; e ad effe ridurrò tutto quel , che la penitenza, abbracci la Croce, e sia ho detto di sopra in questa, e nella Lecrocifillo al Mondo, e a tutte le alle- zione paffata. La prima è, che l'amos grezze del Mondo; e dove vede la per- proprio vuole tutti i comodi, tutte le fona propria digiuna, pallida, e languen- delizie, tutte le foddisfazioni del fenfo, re , allora è, che effo gode , e de fuoi e della carne , cioè tutte le cofe più fospiri e lagrime si rallegra. O crado, perniciose, e mortisere : l'odio proprio inclorabile affetto, e che di peggio fat tutte queste cose interdice, e come vie ci possono i Titanni , se tu hai a noja piane d' Inserno , e di morte eterna , ancora la vita, quando viver non fi pol- detelta, e abomina. L'amor proprio inla fenza Religione, e offervanza? Que terdice, e perfeguira la mortificazione, sta è vera Tirannia; ma ò quanto ama la penitenza, e la Croce, cioè le cose bile, è sì fatta Tirannia! e chi può ri- più giovevoli, e falutifere: l'odio procufar di vivere fotto i fuoi crudi , e af prio tutte quelle cose abbraccia a seno pri trattamenti, fe fuor di esta ogni co- aperto, e come caparre di Paradiso, la è perdizione, e morte nel Mondo I le ftringe, e ama . Quale affetto adun-Ed eccoci a un'altro Paradosso dell' E- que più giova a noi ? qual' è più nostro vangelio, che rende la ragione del pri- amico : l'amore , ò l'odio di noi medemo, e del primo è affai più ammira- fimi ? Il Mondo vuole l'amore : Gesù Crifto comanda l'odio : e noi che rifot-Gesù Cristo, che in San Luca, co- viamo? A ben giudicare questa causa, è me abbiamo detto, comanda odiar l'a necessario, se perduto non abbiamo il nima fua , la fua vita , e perfona , per fenno, dire all'amato amor proprio quel, effer suo vero segnace; in San Giovan- che disse Dalila a Sansone: Quemodo dini poi, per non paret troppo strano, cis, quod amas me, & per tres vices rende di ciò la tagione, e dice: Qui mentitus es mibi ? 16. Jud. 15. Perfido amat animam fuam , perdet eam : O' qui affetto , come tu vanti di volere il mio bene.

bene , se cento , e mille volte mi hai sdi se , vivevano fino agli ottanta , fino ingannato, e condotto a precipizio ? a i cento, e i centoventi anni; dinque Ma 111 , o cariffimo odio , odio Evan- è necessario, o vergognarsi del glorioso gelico, e fanto, prendi pure il governo nome di Criftiano, o professire inimicidel mio cuore ; perchè tu mi assiggi è zia con seco medesimo ; e in contrario vero, tu fiacchi quelle mie carni, tu l'ivoltare l'Argomento dell'umanità, e crocefigi quella mia umanità ma, Bs-dire: lo voglio viver bene, e vivere emm mibi, quia bumiliafi me: Pl. 118. ternamente; ma per viver bene, e vi-71. O quanto bene mi hai fatto con te- vere eternamente, è necessario mortifi-nermi corto, e basso; e come col tuo carsi, e sar penitenza; dunque voglio sar rigore mi vai conducendo con ficurez: penirenza, e mortificar quarro pollo queza alla salute eterna! Così, cred'io, ch' sta brevissima vita mortale; e se per viogni Uomo di fenno debba rifolvere, fe ver quattro giorni di più in Terra, non per troppo amar fe medefimo, non fi fi perdona, ne aferro, ne a fuoco; pervuol tradire. La seconda verità pratica chè lio io a perdonarmi per viver semè, che noi teneri di noi medesimi, di- pre beato io Cielo ? Bell' Argomento è ciamo: Giacchè Iddio ci lia data la vi- questo! e l'umanità risponda, se può a ta, è necessario conservarla, e vivere; La terza verità pratica è, che ancor ma come viver si può, e sar sempre pe- l'amor proprio diee : Ancor io mi vonitenza ? come vivet fi può , e mortifi-glio falvare : nè fon tanto disperato , che car ogni qualunque voglia dell'umanità? non ami la vita eterna ; ma volenni afcome viver finalmente si può, e sempre faito bandito da tutta la vita temporale, contradifi, e odiar le medimo in ogni questo par troppo. Non è troppo, non occasione, e tempo, e luogo? Se dun- è troppo, io tripondo al mio amor proque viver si deve, si abbia qualche prio con S. Paolo: perchè Non fant concompassione ad Uomini impastati di cati digne passiones bujus temporis ad suturam ne. Così dice l'umanità: così in prati- gloriam, qua recelabitur in nobis: ad Rom. ca noi ci scusiamo; ma Gesù Cristo nell' 8-18. Tu ancora votresti la gloria, o in-Evangelio non mostra di aver veruna degnissimo amore; ma nulla ti vuoi incompaffione di chi così va lufingandofi. comodare per effa: e la gloria della vita Egli dice, che per effer Criftiano, è af-foltuzamente neccelario, o diar la foa vi-tiri, ne èle penitenza degli Anacoretti, nè ta: Qui non odit animam suam, non po- le afflizioni tutte de Guisti meritar pos-test, non potest meus esse Discipulus: Egli sono condegnamente l'immensità dell' per farci intendere, che questa necessità eterna beatissima vita; e tu senza nulla non viene dall'odio, ma dall'amor, che i frendere del tuo, effer vorresti beatifica-egli ci porta, aggiunge: Qui odit anti to da Dio. Vanne pure, o indegnissimo mam fuam in hoc Mundh, in vitam ater amore, vanne fuor di titto il Mondo, nam cuffodit cam : Chi vuol falvarfi, e e folo nel Mondo regni l'odio fanto, viver eternamente, è in necessità di a l'odio Evangelico, che, Mortificat, o versi in odio in questa vita. I Cristiani, vivisicat: mortifica sì, e affligge, tribone primi giorni degli Apostoli, vivevano la la vita presente ; ma colle tribolaziosempre prenti a spargere il sangue , e a ni fa in noi moriali sorgere , e fiorire la facrificar la vita per la Fede, e per l'of-fervanza di qualunque Precetto divino; sto è il veto amore di noi medesimi: e e da tutti i godimenti del Mondo si ri- perciò, gloria sia allo Spirito Paraclito, eiravano fra le Grotte a vivere con sole allo Spirito del Santo Amore, che ci ha in-erbe salvatiche, e acqua : e pur sempre segnato un'odio sì bello, un odio sì amorodigiuni, sempre pallidi, sempre inimici so,tanto proprio de giorni della Pentecoste.

#### QUESTIONE XIII

Qui non est mecum, contra me est; co qui non colligit mecum, dispergit. Luc. cap. 11. num. 23.

Paradoffi sopra l' Indifferenza.



vere, fenza dare negli estremi! O Paradiso, o Infet-

no e altro luogo non fi trova nell' altra vita. O tutto vincere con Dio , o tutto perdere col Mondo, e maniera da impattare non si concede ; che è quanto dire : o esfere Santi, o effer Presciti . Sommo Gesù , in quali angustie vol ci ponete, fra l'octimo, e il pessimo, con codesti vostri Paradoffi ! Fant' è ; e così dice il citato E vangelio: Qui non eft mecum, contra me eft . Trema l'Umanità al fuono di queste parole, che sono parole di Verità eterna ; e io che spiegar le devo , confesso di non poco pepare a ben capacitarmi della necessità, in cui ci troviamo di uscire affatto da ogni indifferenza , e dichiararci di qual partito elser vogliamo, giacche neutrali effer non fi può fra Dio, e il Mondo. Ma chi farà si perverio, che rimaner voglia indifferente col fommo , coll' ottimo , coll' eterno fuo Bene, Iddio ? Inclinavi cor meum ad faciendas justificationes tuas, proprer retributionem . Pi. 118, 112, lo non ton più indifferente di cuore, io fon tifoluto, io fon determinato di volet effer beato con voi , o mio Iddio : Così diceva David, e a fin che tutti diciamo così, io anderò spicgando i Paradossi del fuddetto Evangelio ; e incominciamo.

Qui non eft mecum , contra me eft ; & qui non colligit mecum , dispergit . Due propolizioni, e una difficoltà fi contengono in queste parole. La prima propofizione è, contto la neutralità del no-

D è pur vero, che ne que- I ferenza degli attinostri interiori, ed effesta, ne altra vita lasci a noi riori. La proposizione è la ragione istefun luogo di mezzo da vi- sa dell' una , e dell' altra proposizione . Il benedetto Crifto dice : fiate fempre meco, o Fedeli ; e perchè , o Signore? Perchè, se voi meco non siere sempre. contro di me farete; feminate, raccogliere meco, o Cristiani : e perchè, o buon Redentore? Perche altrimenti cio, che voi raccorrete, farà tutto perduto : Qui non est mecum , contra me est ; O qui non colligit mecum , dispergit . Oc chi intende questo parlare, che è un parlar fimile, a chi dicelle : Scaldatevi. e fiate fempre caldi: e perche? perche, le caldi non farete, voi farete treddiffimi . Siate miei amici ; perchè se miei amici non fiete , farete miei inimici . Queste proposizioni, non passano in buona Filolofia; perchè fra il caldo, e il freddo, v'è il temperato; onde non vien per necessità, che freddo sia, chi non è caldo, potendo effere in giusto temperamento; nè che inimico fia, chi non è amico, potendo essere in perfet-ta neutralità. Ma la Filosofia discorre bene nelle cofe naturali , e civili ; ma nelle cose Teologiche, e Morali, essa è cortiflima: e quello è il Paradoffo del presente Evangelio . Vediamo ratto per ordine, e incominciamo dalla sceonda proposizione : Qui non colligit mecum, dispergit . La vita umana è fimile a un gran Campo, in cui l' Uomo femina ciò che fa , cioè , tutti i pensieri , tutte le parole , tutte l'opere , tutti gli atti delle potenze interiori , ed esteriori ; per raccot bene, o male nella vita futura, fecondo che bene, o male operò . Quì entra la Teologia, e cerca, quali fiano gli atti buoni, e quali i catwo ipirito; la feconda è, contro l'indif tivi : quali da frutta e tefori immenfi

quel, che dice Geste Crifto, che per-duto è tutto ciò, che non si facon lui, re è Ma perchè nelluno in quel che fa,

nella vita eterna; e quali da germogliari cioè , secondo l' intenzione , che egli! pene e tormenti nella morte eterna dell' aveva di raddrizzare tutta la rovinata Inferno ; e risponde tre cote : la prima natura umana all'ultimo fine , e sommo comune a tutti gli atti buoni, e catti-bene, Iddio: Qui non colligit mecum, vi, ed è, che essi per potersi dire buo-dispergir: ed ecco ancora il gran Parani , o cattivi , devono effer tutti atti dollo , che non basta , effere indifferennon folo volontari, ma ancora delibe- ti nell'operare, ma nell' indifferenza anrati dalla volontà, perchè fenza delibe-cota degli atti umani è necessario esfer razione essi contar non si possono fra gli determinati, e a Dio tivolti, per non atti morali, che solo son quelli, che esser rei di colpevole indisferenza: Om-capaci sono di bontà, o di malizia. La ne quod non est ex side, dice Paolo, pecseconda è, che atti buoni in moralità catum est : ad Rom. 14. 23. Tutto ciò . fon quelli, che fono di buono oggetto, che si dice , e si fa , e non si fa , ne e di buon fine, e motivo. La terza per si dice per qualche motivo supernaturale lo contrario, atti cattivi fon quelli, che di Fede, tutto è perduto, tutto è pecfono, o di oggetto cattivo, o vietato; cato; perchè se cammina male, chi non o se sono di buono oggetto, sono non- cammina diritto; male opera ancora, dimeno di fine cattivo, e malvaggio: e chi opera, e non opera con quella diin ciò conviene tutta la Teologia. Ma, rittuta al fine, al quale è stato coll'eleperchè fra gli atti buoni , e gli atti cat- vazione indirizzato . Non vale per tantivi, ve ne lono alcuni, che di lor natu- to, non vale la parità, che ficcome ra non (ono nè buoni, nè cartivi; per- tra il caldo, e il freddo, v'è il tempechè non fono di oggetto, ne prescritto, rato ; così fra gli atti buoni, e cattivi nè vietato; e che filosoficamente par-lando, sono di lor natura atti indifferen-ti, come sarebbe mangiare un Confet- sieddo, sono due sorme, due qualità to, bere un Sorbetto, corre un fior dal politive, che si possono sterzage in-Giardino, e che sòio è perciò la fanta fieme con fare il temperato. Ma l'at-Scienza dimanda, se questi atti filosofi- to indifferente, contiene, e dice la pricamente indifferenti, indifferenti possano vazione della dovuta bontà i e fra laprieffere ancora fecondo la Teologia, e la vazione, e l'abito, come parla la Fidivina Scrittura; e dall'una, e dall'altra lolofia, non v'è cofa di mezzo, ovvesi risponde di nò: e la ragione è, per ro atto, che non sia nè buono, nè carchè la natura nmana, per eterno decre- tivo. In tempo d'infermità si condanna to, per grazia fingolare, non è folamen- quella medicina, che non fa nè bene. te in stato naturale, ma è ancor in ista- ne male ; quando si richiede, che non to supernaturale di elevazione all'ultimo solo non si faccia male, ma che si facbearissimo fine, Iddio; or perchè gliatti cia bene all' Infermo; e noi, come ca entri della natura elevata a Dio, a Dio affolveremo con folo dire : che male fòsolamente devon mirare ; perciò gli at io ? Cristiano Fedele , tu non sai male, ti, che a Dio non mirano, fon tutti at- è vero, nella maggior parte delle tue ii pravi , e perverfi ; fol perchè fon at- operazioni ; ma ne pur fai bene ; e che ti privi di quella direzione, di quella pianto è questo, che tu non facci nef-bontà, che devono avere. E perchè ta fun bene in tante, e tante operazioni, li appunto fon gli arti indifferenti : per- che tu fai in tua vita , e camminando ciò è, che gli atti tutti indifferenti son sempre, non mai facci un passo al tuo tutti atti pravi, e perversi; son tutti beaussimo sine è Si specola, si lavora, colpi di arco, che quantunque non mi- fi travaglia, e in quella Bottega, e in tino, ne colpifcano in berfaglio vieta quel Magiftrato, e in quell' impiego, e 10, perche nondimeno non mirano, ne fludio, tutto il giotno, da Crilliani; e colpucano nel berfaglio dovuto, fon tut- chi v'è, che nel gran Campo della viei colpi gerrari. Ed ecco la ragione di ta Cristiana, non semini innumerabili e

sà mirare a Dio, nessuno sà dirizzare l', si dichiara per me; e chi in entre le ocbontà, e mingio, e bevo, e mi ricreo, ci. Che in Città, sian due famiglie in e so quel, che so. Questa è l'arte vera fazione fra di loro, e una terza sia le di sarvoro di ogni cola, e cavar tesoti di due, sia totalmente indisferente; questo tar vita eterna. O bel feminare, o bel per questa vi è obbligo di prendere par-raccorre, o bel vivere con Gesù Cristo! tito. Ma che un' Anima Cristiana vo-

parte della vita umana; molto peggiore quel servo, che è indifferente al partito ell'indifferenza del cuore, e della voloni del suo Padrone; non è sopportabile et indiretenza del cuore, e della violibile di di oradione i non e lopportabile ta: perché le contro di quella diffe il quel Figliuolo, che è neutrale con fuo Salvatore: Qui non colligit merson, dif- Padre; come adunque potra foffire la pergit: Se voi non operate per me i dio, che noi , quasi efftanei a lui , voi perdetret quanto fate; contro di con lui fiamo indifferenti i Noi fang. questa seconda indiferenza disse anco-tra: Qui non of mesum, sontra me of : dit; siamo tutti suo sicliaivi riscattati da Chi non è per me, è contro di me . lui; siamo suoi Figliuoli da lui addotta-Questo è l'amaro Paradosso: e pure in ti; e put crediamo che basti non dichiaquesto lutruosissimo Paradosso, o quanta rarsi contto di lui ? Credevano gl' Estaparre di Cristianirà si trova, e non l'av-miti, che bastasse loro non essersi opverte! Si vive fra il si, e il no; e fra il posti a Jeste Giudice, e condottiere del sì, e il no, si passa la vita, senza pren- Popolo, quando andava a combattere der mai il vero partito; e perchè non contro gli Ammoniti : ma Jefte, abbatfeguitiamo all'aperta la bandiera del Mon- tuti gli Ammoniti, fece trucidare quarando , nè diciamo : io fon del Mondo; a tadue milla Eframiti : e diffe : Quando noi pat di sare assai, e nella nostra in-disferenza noi viviam contentissimi. Vocavi vos, ut praberetis mibi auxilium, Ma non così contento di noi è Critto Ge- & facere moluifis : Jud. 12. 2. Vi mansù; perchè egli dice: A voi basta di non dai a dire, che mi deste ajuto, e seguiesser miei inimici dichiarati ; ma ciò taste le mie parti ; e voi per timor denon bafta a me. Io fon Padrone di tut- gli Ammoniti , non volette dichiararvi ti; e come Padrone di tutti, dichiaro per me; pagate ora la pena della vostra

intenzione al fuo ultimo fino , e dite : casioni, in tutti i luoghi, in tutti i tem-Io fo quel, che fo, perche credo, che pi non professa di esser Cristiano, e di questo, che io so, sia il mio dovere; e seguitar la mia bandiera: Contra, conperchè così credo, perciò io intendo di tra me eff. O Signot benedetto fiete piacere a voi, o mio Iddio; e le saper-pur arduo in questo vostro Evangelio I G, che ciò non è in grado a voi, pron-e chi intender può di esser vostro inito adeflo sarei, a lasciare ogni cosa : mico, quando nulla si fa contro di perchè dico, nessun sa così dire nel suo voi ? Non è arduo l'Evangelio, ma intetiore : perciò la vita Criftiana è noi nell' Evangelio siamo indocili : tutta perduta, e i Cristiani si san rei di perchè nell' Evangelio intender non tutta perduta, e i Cittuda a i al compensa i demon che Iddio è Padrone di tut-lera vita: quando potrebbeto far bene, i . Quello è i principio, che feio-ci immenfamerte meritare. O tea indie glie tutta la difficulta. Che fra gli Uoferenza, che a sterile deserto riduce il mini, due Re siano in guerra rotta fra fertiliffimo campo della Chiefa! Molti handi loro, eun terzo regnante non prenda no findiata! Alchimia, e chi fu mai, che impegno con veruno di loro; ma fra l' riuscisse in far l'oro? Riescon ben quel- uno e l'altro si tenga in neutralità ; li, che a Dio rivolti san dite: Signore, questo và bene : perchè questo terzo voi volete, che e mangi, e beva, e mi risto non ha veruna dipendenza, nè dal priri e mi ricrei : e io per goder della vostra mo, nè dal secondo de due Re inimivita eterna : Ricrearli, spaffarli, e meri- li accorda ; perchè nè per quella, nè Ma se rea è l'indifferenza dell' opere, glia essere indifferente, e neutrale con che quasi Torrente, porta via una gran Dio, chi può soffrirlo? Non è soffribile mio avversatio, mio inimico, chi non ingiuriosa neutralità; perchè la neutralità, in chi è tenuto a dichiararfi per il più di un poco ingiuriofa a Gesù Crisuo principale, non è neutralità, è scif- flo. ma, e ribellione. Distinguiamo per tanto la neutralità de' Sovrani, dalla neu- so delle recitate parole del Redentote s tralità de' sudditi , de' servitori , e de' fi- l glinoli; quella è prudenza : ma questa è ingiustizia. In quale stato adunque si trova il nostro cuore, quando, essendo noi creature, fudditi, fervi, figliuoliper creazione, per redenzione, per adozione di Dio, vogliamo o per timore, o per rifpetto umano effer indifferenti fra Dio, e il Mondo; fra Dio, e il Secolo; fra Dio, e il Demonio? Miseri noi, se volendo noi effere indifferenti con lui, egli del pari effer voleffe indifferente con noi; e non volesse farci male, ma ne pur farci bene veruno. Quali resteremmo noi allora, senza nessimo ajuto, nè di natura, nè di grazia? Questa su l'atroce pena, a cui Tiberio condannò un milero Cittadino Romano, quando mandatolo in confine, comandò a tutti i ministri dell'Imperio: Neque mali , neque beni quidquam illi feceritis: Non gli fate ne ben, ne male : qual mal peggiore, che dopo pranzo a passeggiare, in solario esfer bisognosissimo di tutto, e non poter ricever più bene da veruno? Signori miel, esaminiamo bene la disposizione interiore del nostro cuore : e se vogliamo esfere indifferenti con Dio, siamo indifferenti non a feguirlo nò, ma a ricever da lui quel, che a lui piace e e diciamo col Santo Giob: Si bona suscepimus de manu Domini , mala quare non (uscipiamus ? 2. 10. Se Iddio è Padrone di trattarci come vuole; e se egli ci ha trattato con tanta beneficenza, e amore: perchè non lo benediremo ancora, quando talvolta ci percuote? Faccia egli, e comandi quel, che vuole, che Giobl a qualunque fuo comando è indifferente, determinato folo a sempre obbedirlo . Santa è questa indifferenza : indifsapersi mai dichiarare per lui; esser Crità : è una disposizione di cuore ,

Non è però questo solamente il sendiffe egli , che da lui non si ammette neutralità di spirito, nè indifferenza di cuore nel suo Regno; ma chi non si dichiara per suo, per questo stesso, che non è fuo dichiaratamente, è contro di lui : Oui non est mecum, contra me est. Ma con tali parole, volle dire ancora, che chi non prende a viso aperto il suo partito, poco si terrà neutrale e indifferente; perchè chi non è risoluto di esfet fempre per la parte dell' Evangelio . e del Crocefisso, alla prima occasione, che farà? Oh : nella prima occasione, come Nave, che và, ma và colla vela; col timone indifferente a questa, e a quell'altra navigazione, cederà all'impulso del senso, si atrenderà all'aura del Mondo, ed uscendo d'indifferenza, si gittera al partito contrario; e tra gl'inimici dichiarati, farà da Cristo computaro.

Con tutta indifferenza falì David un domus Regie : 2. Reg. 11, 2. nella loggia della sua Regia, passeggiando vidde quel, che l'invitò a determinarsi : e o quanro di poi ebbe a piangere l'indifferenza del suo passeggio! Con tutta indifferenza si accostò Eva all'albero vietato, pronta ivi trovò la fua tentazione : ed ella col suo Adamo, e con tutta la mifera posterità, prese partito sotto la bandiera del Serpente, e dell'Inferno. E fenza ricorrere alle Scritture, l'esperienza di ogni giorno a bastanza c'insegna, che le strade, le piazze, le convertazioni, e i teatri fono pieni d'anime indifferenti, che alla prima chiamata fiarrendono, ed entran nel ruolo dell'anime perdute; solo perché irresolute sta Dio, e il Mondo, fra la falute, e la perdizioferenza propria de veri tervi di Dio . ne, entrano là, dove dall'Inferno fi bat-Ma effer Fedele, crestere in Dio, e non se la calla. Non ci lufinghiamo per ranto nella nostra tanta indifferenza : essa stiano, e non aver mai preso partito non è rea nell'operazione, è malvaggia nell'Evangelio, ne aver mai imparato a nella volonrà, è rovinata nelle confedite contro tutti i rispetti umani , e in guenze ; e in pratica sempre più palesa tutti gl' incontti del Mondo : Io fon la verità del Paradollo di Crifto : Qui Cristiano : per verità questa è una non est mecum , contra me est . Non sia indifferenza intollerabile in Cristiani- mai , mio amaussimo Gesù , che io sia contro di voi : e a fin , che ciò non fegua, ora per fempre mi dichiaro, e nato, e fillo, e fermo dieffer fempre del

dico col vostro David : Mihi autem ad mio Dio; e come inimico reputar tempre herere Deo bonum est ; & ponere in Deo forme en Pi-74.38. Vadan pur altri, dove vogliono, che io son determi-1 chi non è indisferente ad esserbeato.

#### QUESTIONE XIV.

Superbia ejus, & arrogantia ejus, plusquam for-titudo ejus. Is. cap. 16. num. 6.

Paradossi sopra quelli, che in se considano; e quelli, che sperano in Dio.



poi direi: Fratelli, io devo ti ; e diamo principio.

situdo ejus : così dille Iddio de Moabilo in Dio collocata avete la vostra fiducia, state di buon' animo alla vista di l'anime umili solamente, anime sono da chè, quando tuonan le nu ole, voi vi

Lex. del P. Zucconi Tomo V.

E oggi io parlaffi ad altri , espugnare e Cielo , e Terra , e Inserno , che a quei , a cui parlo , Questo è il Paradosso, questa è la Vechicderei prima perdono , e l'ità, che oggi imparar dobbiamo da San-

dirvi un Paradoffo; cioè Andivimus superbism Mondo, superbus una verità da voi non aspecte est valde s. Il. 16. 6. Monditti, Isladio votata, ed è, che voi presumete molto lendo in voi parlare a tutti i superbis. delle vostre forze , delle vostre ricchez- dice , che voi siere grandi , ma grandi ze , del vostro cervello , e credendo di solo in superbia ; e perchè la superbia rutto potere, con tutti fate gli altieri : consiste, o in arrogarsi come proprio ma la verita fi è , che la vostra arro- quel, che non è proprio; o in vantar di araza, e fuperbia è affai maggiore del avere quel, che non fi ha i o in prefu-la vostra possanza, e fortezza, perchè mer di potere quel, che non si può, o prefumete molto, e nulla potere: Swi in ambire quell'e ccellenza, che dovuta perbia, o rerogamia qia, plusquem for- non è; perciò è, che Iddio, per parlare a tutti gli arroganti, a tutti i prefuntuoti ; e così direi io , fe avessi altra U si , a tutti gli altieri, e vani; avoi pardienza; ma percliè in Udienza non ho la, e dice, che grandi siete in sola suanime si fatte, perchè parlo ad anime perbia. Voi adunque dite, perchè tanmodeste, ad anime umili, che ammae- to vi arrogate, perchè tanto presume-Arate dalla fanta Scienza, poco in fe , te , perchè fiere tanto fuperbi? Voi fiee molto in Dio confidano, muto Ser | te ricchi, è vero: voi avete molta potenmone, e dico: Anime rimide, che lo- za, e molte lono le vostre forze, che son sorze tutte concedute da Dio: quanto è quel, che voi possiate? Voi credeque Giganti: Qui funt potentes à feculo : re di tutto potere : ma fe voi tutto po-Gen. 6. 4. che credono di effer le poten- rete, dite di grazia, perchè voi temete ze prime dell'Universo; non vi atterri- tanto de' vost i inimici , che stare semte, non temere di nulla: perchè oggi pre full'armi ? perchè, quando a' vostri la Scienza de' Santi infegnar ci vuolè, le confini fi avvicinò il fuggirivo, e pelle-che la potenza, e la fotza, non è do grino Idraele, voi atterriti, chianafte te della fuperbia, è dote dell'unilità : e in vostro ajuto il Mago Bilanni è pernascondete ? perchè , quando trema la lire scale , e a portar pesi ? che rispon-Terra, voi fuzgite? perchè, quando in-fermate, voi pingete ? quelti pianti, der potranno l'Illorie, le non che tutto quelti timori, non tono affetti dicevoli il Genere umano, con tutti i fagianti di a tanta potenza di braccio, o di volto; allora fedarono fu per quefti muri : è fufatevi animo adunque, e davanti a voi darono non per fettimane, o mesi, ma fate cadere tutti i voltri inimici , e spa- per quarant' anni segniti ; e dopo tanti tire tutti i vostritimori. Giganti, gigan- anni, tanta satica, e stento, con tanti ti . Potentes à seculo : che credete, che compagni , e ajuti , altro non secero . in cala vostra sia nata la potenza, im- che un pezzo di Totre restata a mezza parate qui ad similiare la fronte, e a atia? O miferi, con tante forze, che alconsidere quanto poco colle vostre for- tro faceste, che render celebre la voze voi possiate. Voi temete ad ogni pas stra impotenza ? Dove si satiga, dove so ; e dove è timore , non è potenza : si suda , pet grande , the tiesca l'ope-Il timore continuo degli Uomini scno- sa, non è grande la forza, o la popre pur troppo la debolezza umana. Se tenza; perchè la fatica, e il fudore non per tanto voi temete d' innumerabili è argomento di potenza, è argomento cose, voi non siete quegli Uomini po- di debolezza. Chi è veramente potententi, che credete . Anzi Iddio, per te, fa tutto, e nulla lavora . Scrivali farvi vedere, che voi siete più deboli adunque per memoria de posteri in una d' ogn' altro , ha decretato , che voi di pietra della gran Torre : Turris Babel : ogn'altro fiate più timidi. Tutti gli Uo- quelta è la Torre di Babilonia , quelta che di se han più fidanza, temono an- Caperunt edificare, O non potuerunt concora, dove non è pericolo : perchè è feritto, e l'esperienza conferma, che i radoffo è questo ! i più superbi sono i più pauroli ; e i più potenti, fono i più deboli .

Ma non è il solo timore, che scuopre la debolezza de' superbi. Nell' undecimo del Genesi si legge, che dopo il Diluvio, quando i Figliuoli degli Uomini etan Giganti , radunati questi tutti infieme, fi polero a fabbricare una Tore differo: Celebremus nomen nostrum, an- ne, cioè ad un altro Paradosso. tequam dividamur . Gen. 11. 4. Animo , Fratelli, prima di ritirar la mano da que- grandi i fuoi Difcepoli, comandò loro sta fabbrica, tale sacciamola, che non abbia più tema di Cielo; e i posteri in vederla abbiano a dire : Grand' Uomini, Uomini immortali furono quelli , e a Popoli più feroci a predicare l' Eche si posero ad un' opera tanto stupenda. Bene, o grand' Uomini, bene: Voi fperate molto da posteri; ma se i posteri dimanderanno quanti furono a lavorar in questa gran mole ? quanto tempo Re mura essi sudarono a sar palchi, a sa- Paradossi, de'quali è pieno l'Evangello.

mini temono ne' pericoli; ma i superbi, e la Totre della Consissione : perchè /ummare : Luc. 14. 30. Qui s' impiegaropo per quarant' anni tutti i Figliuoli desuperbi temano, e tremino ancora do gli Uomini a sabbricare questa Torre, ve nulla v' è da temere : Deum non in- e non la poteron finire : onde in luogo vocaverunt, illie trepidaverunt timore, di grand' opera altro non feccto, che un ubi non erat timor . Pf. 13. 5. O bel Pa- gran lavoro . Giganti, Giganti, imparate tutti full'opera vostra imperfetta a conoscere la vostra debolezza : imparate a credere a chi può, a chi sà, e a chi dice : Sine me nibil potestis facere : Io. 11. 5. Senza di me, non potrete giammai nè muovere una mano, nè fare un paffo; meco fiate per tanto, quando volete far cofe grandi : imperciocchè, che cofa allora non farà a voi facilissima ? re si alta, che formontaffe le Nuvole, Ed eccoci al fecondo punto della Lezio-

Gesù Redentore per formare a cose la povertà, l' umiltà, la mansuetudine; e senz'altra provvisione, che di sola fede in Dio, mandogli in tutti i Regni, vangelio : Ite : ecce ego mitto vos ficut Agnos inter Lupos : Luc. 10. 13. Andate: io vi mando, come Agnelli fra Lupi ; che fu l' istesso, che dire : Andate a farvi shranare da' Lupi. Ma non furovi spesero attorno? e quanto su per que- no sbranati; e il Mondo vidde i gran

Andarono que' poveri Agnelli, andaro- gloria di Dio. La potenza comune a no per tutto: per tutto grandi Eierciti, tutti i fervi di Dio, non è potenza. gran Generali, gran Principi, gran Mo- che si eferciti nel Mondo esteriore, è natchi, e piena ogni cosa di Leo- potenza, che si efetcita nel Mondo in ni, e di Lupi trovarono. Ma i Leo- teriore dell' Uonio : ed è una potenza, ni , gli Orli , e i Lupi , ben presto quanto più necessaria al vivere umano , si accorfero di qual pasta suffero quelli tanto più considerabile, egloriosa. Ogni Agnelli . Erano essi poveri, e piacevoli un sà, quanto sia difficile a vincer se stesso; con tutti ; ma per nulla avevano , in e là dove Iddio lafcia tutto l'arbitrio mezzo al lor fermone, comandare alla all' Uomo, quanto arduo, quanto rato natura, e fedare una tempeña; comandare in Cielo, e di repente fare annot genio. Molti fono i Campioni celebri tate il giorno, e cadere una rovina, di nell'Iffotie, che riportarono fegnalate grandine, edifulmini; comandare all'In-vittorie, che acquistarono Città, e Referno, e da tutti gli ossessi fare sparire i gni bellicosi, e ritornar non sapevano da Demoni; comandare alla morte, e su da vernna espedizione di guerra, che torsepoleri far tornare i morti, e per tutto nar non si vedesfero con alloro trionsaco'cenni, anzi coll'ombra sola de'loro le. Ma la compassione, o per meglio corpi, sar prodigi, e miracoli. Stupiva dire, il riso, è poi il vedere questi inil Mondo in vedere Uomini si difarma vincibili Eroi , si deboli , si fiacchi , si ti , e piacevoli , e pure Uomini sì po- vili nel loro interiore, che tenere il piè tenti in Cielo, in Terra, e nell'Infer- non fanno con veruno affetto; che ceno. Ma questi sono i Paradossi dell' E- dono ad ogni appetito, che perdon la vangelio: Uomini senza forza, e senza scherma con tutte le passioni; e le pasrisentimento, e pure Uomini formidabi- tioni gli riducono a tali , che ogn'un li a tutte le potenze; e questo è un po-vede in essi quel, che di essi disse il co più, che dopo un secolo di sudore, Proseta David: Turbati sunt, moti sunt, e di ftento, fabbricate una mezza Torre, ficut ebrius; & omnis (apientia corum deo espugnare una Piazza. Giganti del Mon- vorata est: Ps. 106. 27. Questi sono in do, a voi pare assai, quando a costo di vittoria, questi sono in trionso, e put fudore, di fangue, e di ferite, vinta a mitate come a una parola, come a un vete una barraglia, e fate trionfo : Ma rifo, come a un guardo si turbano, quando fu mai, che vi riulciffe a fuon come perdono il volto, e come impallidi Trombe, far cadere una Rocca di Gi- discono, e vie più che di vino s' infiamganti, al cenno di una Verga, aprire un Mare, e renderlo immobile si a un moto di ciglio, fermate il Sole a mezzo cor-lla : tanto valore in campo, e tanta fo, e di molte ore far più lungo il gior- fievolezza in petto ? O Prodi Giganti! no ? Queste forze non si trovano nelle che giova a voi far vanto di esfere invostre Istorie : Si trova bene , e nelle superabili, e coil'orgoglio di far tremare i Sacre Scritture, e negli Annali Ecclefia- monti, fe poi non lapete vincer voi iltefftici, e nelle memorie autentiche di que' ffi, e perdete quelle vittorie, che sono tutpoveri, di quegli umili, di quei man- te in vostra mano? Voi rispondete, che fueti fervi di Dio; a quali il muover di queste non son vittorie, che riportar si repente tutta la natura, efar prodigi, non possano da Uomini composti di Carne. costava più, che un alzat d'occhi, o di Ma se composti siete di Carne, se impamani in Cielo.

è comune a tutti i servi di Din ; per-che, Superbia, O audacia vestra plus che sebbene essi tutti hanno quella Fede, quim fortisudo vestra? Ma udite, e conquella fiducia, che fola opera i prodi- fondetevi : Ancor gli umili, e piacegi fuddetti : la Fede nondimeno non fa voli fervi di Dio , fon come voi imsempte miracoli, gli sa solo, quando pastati di Carne; ancor essi provano il son necessari a sar palese al Mondo la succo, e le surie dell'appetito: e se vi

stati siete di debolezze , perchè siete Questa porenza, benchè grande, non tranto superbi ? Perchè non confessate, fu mat Uomo debole in Carne, e di vi: ma voi soli saiete quelli, che calceleste, anche egli diventò Agnello del manfueto ovile, che fece, e che diffe? te del sangue di Stesano Protomartire . arrivò a tal vittoria di fe , della fua Carne, e di titta l'umanità, che per dottrina, e istruzione di tutti i Fedeli, disse di se , e di tutti gli altri suoi compagni : U/que in hane horam & e/urimus, & sitimus, & nudi sumus, & colaphis cadimur; maledicimur, or benedicimus, persecutionem patimur, & sustinemus, blasphemamur, & obsecramus ! 1. Cor. 8. 11. La viia , che noi professiamo , ò Corinti , altro non è , che calpestare tutto ciò, che piace all' all' umanità dispiace . Siamo maledetti dal Mondo, siamo da tutti perseguitati , spesse volte siamo percossi ; a noi, quali a malfattoti, fi preparano da per tutto catene, carceri, e morte: Sed in omnibus his superamus, propter eum qui dilexit nos : ad Rom. 8. 37. Ma a dispetto della Carne, e dell' umanità, che ricalcitra, noi restiamo superiori di tutto; tutto soffriamo di buon cuore : a chi ci maledice rendiamo benedizione; facciamo bene a chi ci fà male; e nella fame, nella fete, nella nudità benediciamo Iddio, che ci sa degni di patire per lui, che tanto ci ha amati. Che pare a voi di questa vittoria, o fuperbi Moabiti? Vincer que' mostri, che fignoreggiano fopra la maggior parte degli Uomini, per verità non è una forrezza, non è un potere ordinario; e le in quelta vittoria dell'appetito, della carne, e del fenfo, che tiene in brutta tervitù poco men, che tutto il genere umano, resta vinto ancora l'Inferno, quest' Anime si, quest' Anime son quelle, che averano quel, che Dio nel Salmo 90. promise a' suoi servi: Super Afti , farcte Agnelli fra Lupi , o mici fer- Quella è la loto imprefa : ma perchè ,

passioni ardenti , e socole , quelto su pesterete l'Aspide , e il Bassisco ; che cerramente Paolo Apostolo , che per lottomessi a piedi averete i Leoni , fin che su Saulo, quasi Lupo sece tre- e i Dragoni; perchè il Mondo, l'Insermare tutto l'ovile di Cristo. Ma allor- no, e la Carne, potenze indomabili da chè battuto a terra da fulgore, e voce Giganti, da voi foiamente faranno fuperate, e vinte. Quefto a chi sa, è un poco più certamente che a forza di brac-Egli Lupo feroce, colle fauci ancor tin- cia vincere una battaglia campale; e fe noi apprendessimo questo principio, che dentro di noi vi sono altre sedizioni , altre guerre , che quelle , che riferifcono l'Istorie, o i Romanzi, sorse mureremmo concetti ; e inperiore a qualunque Eroe di guerra filmeremmo quell' umile fervo di Dio, che giorno non paffa. fenza riportar molte vittorie di tali , e si attroci visibili , e invisibili battaglie, che fanciullesche dir si possono le battaglie di Giulio Cesare, e di Alessandro Magno.

Finalmente, i superbi fan vanto delumanità : e abbraciare tutto ciò , che le loro imprese , de' loro acquisti , e gran conquistatori si appellano . Così di effi parla la fama , così fuonan le Trombe, e in quanto rumore è il Mondo, allor che dal campo torna un sì fatto Nume dell'atmi? Ma quali fono le loro imprese, quali le loro conquiste ? A bene efaminare tutte l' Istorie , troveremo che ne pur uno di questi grandi Eroi di guerra , mitò più in su della testa, e si pose a fare impresa sopra le nuvole. Tutti si secero grandi in questo piccolo globo di Terra ; e chi acquistò una Provincia, un Regno, cioè un palmo più di terreno , fra effi è il più nominato, e famolo. Un folo fra effi, ma di altra nazione , e gente trovossi, che pretese sopra il Polo Aquilonare alzare il foglio, e farfi Padrone almeno di un terzo di Cielo; ma il misero cadde da quelle prime altezze : e Lucifero rimafe, miferabile esempio di tutti i superbi inselici. Con più selicità certamente, altri Spiriti aspirano a tali imprete . Sprezzano elli . come trattenimenti puerili , le Mona chie , e gl' Imperi della Terra; mirano al Cielo, il pidem, & Bustiscum ambulabis, & con- Cielo vogliono espugnare; e in quella culcabis Leonem . & Draconem : 13. Sa- altiflima regione di Mondo farfi grandi . rete poveri, farete umili, farete manfue e acquiftar Regno, e Corona eterna.

lenti rapiunt illud : Matth. 11. 12. gran e di deboli , che sono , saranno onniforza bilogna a chi mira sì alto; perciò potenti; batteranno le vie più ardue essi stan sempre non faranno mai della persezione, e non faranno mai e sossimo, e perano di stancti; entreran nel cammino del mio falire finalmente tutte quell'erte immen- Regno, e come Aquile voleran per tutse de' Monti eterni. Grand'animo, gran ti i Cieli, e sempre saran più agili al cuore ! ma , o difficile riulcita , falir volo ; faran poveri , faran umili , e non tutti i Cieli, entrar nell' Empireo, e vi farà, chi con effi contraftar poffa in conquistar il Regno, e la Regia della valore, e potenza; e poveri, e strac-Beatitudine ! Ciò sembra non solo ardi- ciati, come sono, atriveran finalmenmento, sembra follia ancora di cuore, te ad effer beati. Questa è l'origine, che vaneggi. Ma non vaneggiano i San questa è la cagione di tutta quella virti : vaneggiano bene nelle loro imprese tù, colla quale i Servi di Dio apriroi superbi . I poveri di spirito , gli umili no i Cieli , sugarono l' Inserno , dividi cuore , i veri (eguaci di Crifto, ben fero i Mari , rivoltarono i Fiumi , vinfanno dove mirano; e se quelli, che già sero la Natura, domarono la Carne, arrivarono, ed ora dall'alto ascoltano il e compitono l' indicibile impresa della mio dire, in confermazione maggiore loro Beatitudine eterna. Umiltà aduninto aire, in contentatore magnetiero di que, e non imperbia; manitura auma di quelo Paradolfo, fi compiacellero di que, e non imperbia; manituratore montraci la Corona, a cui artivaziono, inon orgoglio; Fede in Dio, e non fi il Regno, in cui fi trovamo, e l'alteradara di fe vi vuole, per riufcir bene ze immenfe, che falirono, o quanto ci in tutte l'imprefe; una per intraprenrideremmo noi di tutte le forze de' Gi-ganti, e della vanità di tutte le loro im-li , e non attertirti giammai , fi stabiprese ! Ma benehe i Beati non patlino lisca il Principio, e si dica coll' intren noi : Iddio per esti ha ben più volte pido Paolo : Omnia possum in es , qui rivelata la verità di tali Patadossi, e per me confortat : ad Philipp. 4 13. Sci dif-laja (cuoprendo , come un Uomo da ficile, o Vittoria del Mondo, della Carquesta bassa Valle posta tanto intrapren- ne , e dell' Inferno ; sei ardua , o Sandere , e riulcir nell' impresa , dice Qui tità; ficte altissimi , o Cieli; e pur tutto mi sperant in Domino, mutabunt fortitudinen, tiuscirà in quel, che mi consorta; perchè assument pennas ut Aquila: current, & senza Dio, nulla si può; ma con Dio, non laborabum , ambulabunt, & non de che non fi fa , fe di un Uomo fi fa un ficient : 4, 31. Quelli che diffidano di Santo, e di un Santo fi fa un Beato)

Regnum Calorum vim putitur , & vio le , e in me sperano , muteran forze ,

#### QUESTIONE XV.

Nolite fieri imprudentes. Ad Ephes. c. s. n. 17.

Paradoffi sopra la Prudenza del Mondo.



Lez, del P. Zucconi Tom. V.

Empre ammitabile nelle sue o esser fatti imprudenti, ò Santo Apo-parole è l'Apostolo Paolo : stolo ? L'imprudenza è una sorma nega-Egli scrive agli Efesj , e di- tiva , che non si studia , nè s' impara nella ce: Nolite fiers imprudentes : | fcuola, o fu i libri ; perche per effer im-No 1 vogliare farvi, o esser fatti , e diventrare impruden-ti : ed io dimando , come si fa a fassi, sa , es per esser i gnorante , basta solo

Gg 2

non avere fludiato veruna Dottrina : Iglia; e in Prudenza Politica, che inviperchè adunque in luogo di dire, non gila al ben della Citrà, e della Repub-fiate imprudenti, o Efesi, voi dite, non blica; e in tutte le cofe agibili fempre vi fate imprudenti? Il Dottor delle Gen- la prudenza è quella, che come Archidia, e s'impara, perchè è una ignoranza, che passa sotto nome di Dottrina; prudenza, che và fotto nome di prufludia, ed o con quanta applicazione s' impara! altro non è, che la prudenza

inomica, che invigila al ben della fami- fludio per tanto : ciafcun, prima, che

ti è profondo, e ben sà, che siccome rettonica dispone, e dirige; onde anche vi è una specie d'ignoranza, che si stu- i Teologi dicono, che la prudenza supernaturale, che è una delle Virtù Cardinali, è quella, che regola tutte le alcosì vi è una specie d'imprudenza, che tre virtù nell'elezione de mezzi, che sefi studia, e s'impara, perchè è una im- condo i tempi, i luoghi, e le circostanze sono migliori a I loro santissimi fini. denza, e di fenno; e perchè questa Posto ciò, qual è la prudenza, che si ignoranza, e questa imprudenza, che si studia nel Mondo? Nel Mondo primieramente fi studia assaissimo la Politica. perchè innumerabili fon quelli, che fandel Mondo; perciò l'Apostolo dice: non no i Politici, che entrano nel ben pubfludiate la prudenza del Mondo, perchè blico, nè altro più professano, che dar con tale studio, altro non farete, che la quadra a i Magistrati, criticare gli Ofdiventare e imprudenti, e stolidi, e paz- fiziali, crivellare tutti i Ministri, proporzi . Questo vuol dire in questo passo l' re le loro idee di pace , e di guerra , Apostolo : e questo dà a me motivo di le dire a ogni passo col vanissimo Assaelahinare oggi un nuovo Paradosso, cioè, lon: Quis me constituat judicem super ter-che nel Mondo si studia molto, si spe- ram, ut juste judicem ? 2. Reg. 15. 4. Se cola affai, non per altro, che per ulcir toccasse a me, quanto diritto farei andi cervello, e perdere il fenno, Non dare il giorno, e il Sole! Bene, o Potoccherebbe a un Solitario di nessuna el- litici, bene : Voi, che così parlate, avepetienza, il trattar di prudenza, che tut- te molto studiata questa parte di prudenta vien dall'efercizio, e dall'uso; ma za. Ma fra tanto, come và la vostra perchè le parole mie, non son mie, son Casa? e mentre voi badare tanto alla della fanta Scienza, effa c'infegnera qua- potitica, chi attende all'economia della li, e quante fiano l'imprudenze, che fi vostra famiglia ? Se mai accadesse, come fludiano, e s' imparano dal prudentiffi-mo Mondo; e incominciamo. pur troppo accade, che mentre si par-mo Mondo; e incominciamo. Che cofa è prudenza : che cofa è no della Città, e dello Stato: la cafa . quella virtù, che è regolatrice di tutte le le famiglie andasser tutte in rovina : le altre virtù, e di tutte l'operazioni qual prudenza sarebbe quessa ? San Pao-umane? Ne Proverbj si legge, che : Cu- lo in altra materia, dice a Timoteo: Si flinarie inveniet bana: 19.8. chi apfish prudunia inveniet bana: 19.8. chi apprende, e oslevva la prudenza, rittuova elessa chi diliguniam habebit? J. Tin. 3;
utti i beni; e vuol dire, che il pruden;
te si prefige il bene, e ad esso come a fina famiglia, come potrebbe governare
la famiglia, come potrebbe governare fine vuole arrivare; e al ben prefisso ar- la Chiefa di Dio ? Come , o Santo Ariva, con prender la via propria, e con postolo, come ? In quella guifa, che adoperare i mezzi più opportuni, che nel Secolo moltissimi si trovano, che a quel buon fine conducono : e perchè non farino la via di cafa loro , e pur a quel burn inte Connection : e persis profit institution and a question of persis question and a question of persis question and a person in particolare; a intro e il be li interrogazione l' Apostolo, que mode? Certafia ne di nutta la famiglia ; e altro e il be li interrogazione l' Apostolo, perchè quelle universitale del pubblico; perciò i Fi li , che non riccono mel poco , losofi Morali dividono la Pindenza in non posson mai riuscire nel molto ; e Prudenza Monastica, che invigila al ben chi è stolido nel proprio, come podella propria perfona; in Psudenza Eco- trà effer prudente nell'altrui ? Si muti ad altro, badi a fatti fuoi, e in esti pro-trattengono; esercizi di pietà, banchè vi se medesimo; e veda quanto poco brevissimi, ad essi sembrano sebti cronifappia di prudenza. Se quelli, che han che, che non finifcono mai, Studio di tanto zelo per il pubblico bene, ne avel-lanima, e d'eternità, per effi è studio di fero qualche poco per il toro bene do- Terra incognita; lo fludio toro è il negomeft co , fenza política , colla fola e-l zio, il guadagno, e l'intereffe; questo gli conomia, farebbe riformata tutta la Cit-loccupa, questo gli esercita di, e notte; e tà ; perchè ficcome le Città a parte a per quello appena trovan tempo da udis parte, e non tutte di colpo, furono fabbricate; così a parte a parte, e non do si dicono Uomini prudenti, Uomitutte di netto, vogliono esser governate: ni di cervello, e di buona condotta. Ma se tutti andiamo in politica, le Città sa- Salomone, che lodò tanto l'ecconomia ran piene di Politici, e Statifii; ma vuo- ne'Proverbi, nell'Ecclefiafte in primo luote di teste, e di cervelli. Politica, che go tiprende ancor se medesimo di aveè tutta politica, non è buona politica, re speso tanto tempo, tanto studio, per non è prudenza; è vanità, è sciocchez- latciare una Reggia , e un Regno tutza d'anima. La prima imprudenza adun- to d'oro a un Figliuolo, che non sapeque delle teste primarie, è per la politica Talcurar l'economia ; e per fare il omnem industriam meam , qua sub sole grand' Uomo in Città , effer Uomo da fudiosifime laboravi , habiturus haredem nulla in casa. Ma la seconda impruden- post me, quem ignoro utrum sapiens, an za , affai più deplorabile , è per l'eco- fiultus futurus fut? Ecclef. 2. 18. e vitol nomia trafcurar la monastica; cioè per dire, che non è prudenza, è sciocchezil ben della famiglia (cordarfi affatto dell' anima propria . Salomone in molti luoghi loda l'econo mia ; ne' Proverbi fin golarmente loda la Donna forte, che fi-la, e cuce, e tesse; e considerando, me accadde all'istesso Salomone, che la-Semitas domus sua : l'entrate, e l'usci- sciò tutto al Figliuolo Roboamo, il quare di fua cala; Pavem otiofa non comedit : Prov. 31. 27. non să mai qual sia sua Coronazione per le dieci parti di il pane dell'ozio; e l'Ecclefiaftico arriva a dar questo bel documento a tutti i capi di famiglia : Pracurre prior in domum tuam , o illic avocare , o illic fede : 31, 15. Nessun di famiglia sia, prima di te , a tornare a cala; e fe hai bifogno di qualche trattenimento, trattienti co' tuoi ; con effi scherza, con effi giuoca; effi fiano il tuo traftullo; fe non vuoi, che l mentre tu ti trattieni altrove , (cappino un campo di battaglia . Euona adunque, e lodevoliffima parte di prudenza, è l'e-Mondo? Non parlo adello delle barasterie , dell'usure , dell'estorsioni , de' monopoli, che si dicono economia, e sono furberie indegne di Uomo civile ; e pur tanto si studian nel Mondo. Parlo di quelli, i quali per attendere agl'interessi della casa , trascurano affatto gl'

la Mella il di di Festa; e questi dal Monva . quale riulcito (arebbe .. Deteltatus (um za, studiar sempre non per più possedere, ma per più avere a lasciare, e a lasciare a chi forse in un giorno dissiperà le per imptudenza ne'primi giorni della Regno. In secondo lungo l'istesso Salomone, non potendo in le deplorare un altra specie di prudenza umana, la deplora in altri moltiflimi, che per lasciar ricchi i figliuoli, essi vivono da miferabili, e dice : Si genuerit qui/piem centum Filios, & vixerit multos annos, & Anima illius non neatur bonis substantia sua : de hoc ego promuntio, quod melior illo sit abortious: Eccles. 6, 3, e vuol dire, che esti, e al tuo ritorno trovar ti facciano non è economia, è stoltezza, spender tutta la vita in preparare la tavola . e non entrar mai a mangiare; impiegar conomia . Ma qual è l'economia del tutto lo fludio in addobbar la casa , e andar quasi stracciati per Città. Ma se tali ecconomi, ancor (ccondo il giudizio umano, devon'effer derifi, come pazzi; quanto p'u pazzi faranno tanti, e tant' altri, che per ben provvedere la casa, e i Figliuoli, effi rimangono affatto sprovveduti : e per lasciare a quelli un gran interessi dell'anima loro . Pensieri di sa- capitale , dissipano tutto il capitale dell' lute, o non entrano in esti, o non fi Anima propriat Qui possessor est mentis,

to, che alla cafa, e a figliuoli, fi deve attendere con attenzione, e amore: ma èvero ancora, che se i figliuoli avessero cervello, dir dovrebbero talvolta a i toro Genitori : Genitori ; noi molto vi dobbiamo per l'affetto, che ci portate; ma noi abbiamo già quanto basta alla noftra condizione, e forfe più di quel, che riceveste voi da vostri Antenati : Ciò bafta a noi , nè ci curiamo di più arrichire, con tanto vostro scapito; perchè fe voi ci amate, fiete ancora riamati da noi : e quale afflizione farebbe la nostra, se voi per nostro amore rimanefte poverissimi di senno, e di Anima? e come mai potremmo rallegrarci di quelle ricchezze, che lasciar ci vo'ere, fe noi vedendole, dir mai ad esse dovessimo : Per voi ricehezze infelici, per voi si perde nostro Padre, per voi si perde nostra Madre, e per voi fiamo Figliuoli di Genitori perduti, e dannati. Badate per tanto, o carissimi Genitori, un poco più a voi e all' Anima vostra: perchè tanta economia , senza veruna monaftica, farà nostro pianto perpetuo, e vostra ererna rovina. O monastica prima e potiffima parte di quella prudenza, fenza la quale ogn'altra, prudenza non è , ma stoltezza , onde avvienne , che da prudenti del Mondo, sei tutta lasciata allo studio de soli Claustrali, quafi di questi foli sia proprio aver cura dell' Anima propria, e della vita eterna?

Queste sono l'imprudenze di quelli, che o vogliono effer troppo politici, fenza veruna economia; o troppo economi, fenza veruna monaftica. Ma dell' altre imprudenze, poco men che universali a infegnarci le consulte, e i consigli della tutti, chi può diftingner la specie, chi-rac- | vera prudenza, interroga nell'Evangelio, corre il numero, le pet queste il Mondo, e dice: Quis ex vobis, volensiurrim edifiil prudentiffimo Mondo tutto è un pazzo! care , non prius fedens computat fumptus , qui lo per accennarle folamente, le ridurrò tutte a imprupenza di confulte, e ad imprudenza di efecuzione. Alle confulte appartiene il punto, che si deve decidere ; all' esecuzione appartiene l' le abbia tanto, che gli batti a far lo stanso de' mezzi, che si devono adopera- bilito cdifizio ? Aut quis Rex , iturus te . Si fan configli , fi tengon conful- committere bellum adversits alium regem ,

dilirit Animam Juam: Prov. 19.8. Chi e te, si fan congressi pubblici, e priva-Uomo di sfera, dice ne'Proverbi l'istesso ti s nè v'è chi dentro il suo cuore non Salomone, sopra tutte le cose del Mondo, entri molte volte il giorno, dirò così, ama l'Anima fua, e per questa non hà in Senato a consultare, ma a qual fine; difficoltà di tutto abbandonare. E ve- e perche stabilire si fan tali consulte dalla prudenza umana ? Tener configlio . far confulta per cernere il meglio, per decidere qualche punto dubbiolo, è ottima, e maffima prudenza; ma mettere in confulta quel, che è certo, mettere in dispura quel, che è flabilito dalla sapienza eterna, e far Problema, fe meglio fia offervare, o trafgredire i Precetti della Legge, e i dettami della ragione: Che consulte son quefte? e quefta è forse prudenza, configharfi, per determinare una trafgreffione, o flabilire una fellonia ? Dica pure la passione quel, che può, dica pur la ragione di ffato quel, che sa: dican pur questi pessimi consiglieri quel, che vogliono, e inculchino, che per far bene i fatti fuoi, convien lafciar fuor di confulta e la Legge, e la Coscienza, e la Fede; che fu sempre, e sempre sarà vero , che : Non est fapientia , non est prudentia, non est consilium contra Dominum: Prov. 20. 30. Non è configlio quel , che fi tiene contro di chi ne sà più di noi : Non fon confulte quelle , che si fanno contro la legge stabilira ab eterno : Ma son tutte pazzie del Mondo, che altora appunto è più pazzo, quando più fi configlia ; imperciocchè qual pazzia maggiore, che configliarfi per ufcit di cervello ; cercar le vie tutte per non effere più Uomo ragionevole, ma affatto brutale? E pure quanti fian questi configli , queste confulte , che si fanno secondo la prudenza del Mondo, e della carne, lo sà il noftro cuore ogn' or , che vacilla nell' offervanze, ed è perplesso, se obbedir debba a Dio, o fervire ad un appetito bestiale? Cristo per necessaris funt , fi habeat ad perficiendum ? Luc. 14. 28. Chi di voi è si pazzo, che volendo fabbricare una torre, non fi ponga prima a federe, e non efamini,

rem millibus occurrere ei , qui cum vi- le , e andiamo tutti ad abitarein Ciclo. pinti millibus venit ad [e? ib. 3]. O qual Ma perchè quei Nembrodi confiderava-Re è sì imprudente, che volendo far no la superbia dell' opera, non le sorze guerra ad aliro Re, non tenga prima del lor braccio; l'immenfo mnro fu coconfiglio di guerra , e non esamini , se egli sia ugnale, o inseriore di sorze al terrotto, su appellato Babele, cioè confuo avverlario ? Queste interrogazioni fusione de grandi Architetti, e degli indella Sapienza incarnata, c' infegnano numerabili Muratori. Sperò di riufcir due Principi di prudenza di non poca bene Abialon, quando ribellò contro Daconsiderazione . Il primo è , che prima di far veruna rifolnzione , fi deve ben Equites: 2. Reg. 15. L. e fece un immenpenfare, e far consulta sopra il punto, so apparecchio di guerra; ma perchè si che fi deve risolvere . E perchè la risoluzione del punto, dipende dalla confide vere di Figlinolo, e di fuddito, battuto razione de mezzi, e delle circoffanze ; il secondo Principio è, che non si prenda mai veruna rifoluzione, in cui, o la fpefa fia maggiore dell'imprefa; o l'imprefa fia maggior delle forze ; o il pericolo fia cetto, e il fuccesso dubbioso; o il rimedio fia peggiore di qualunque male possa accadere. O quanta prudenza sarebbe nel Mondo, fe tali confulte fi fa- lo. O non tota gens non pereat. Ic. II. 50. cessero! Ma a Gesti, che interroga: zo ? convien pur troppo rispondere : ba peccare: nelle confulte del Mondo, la passione è quella, che vince tutti i

non prins fedens cogitat, si poffet cum de- facciamo una Città, che passi le nuvominciato, ma poi da forza fuperiore invid fno Padre : Et fecit fibi Currus, & configliò folo col fno genio, non col doda pochi foldati, e appeso per li snoi capelli , perdè il Regno , la Vita , e l' Anima . Sperarono di riuscir bene , e di preservarsi da' Romani, i Sacerdoti del gran Concilio in Gerufalemme, quando dopo lunghe consulte, deliberarono di dar la morte a Gesii Cristo, e dissero: Expedit ut unus home moriatur pro popu-Lo stato, in cui ci troviamo, richiede, Ouis ex vobis, Oc. Chi di voi è sì paz- che costui muoja, per salvar tutto il Popolo; ma perchè i Sacerdoti Veneran-Chi del Mondo è sì favio, che offervi di fi configliarono colla politica profaquel, the voi eterna Sapienza infegna na, o più tofto colla loro paffione; te? Nel Mondo, si consulta, se si deb Cristo su sacrificato in Croce: ma i Romani vennero, spianarono la Città, arfero il Tempio ; e il Popolo , il Sacerparriti ; e i partiri più ribaldi fon quelli, dozio, e lo Stato tutto fu diffipato. Per che si simano migliori; perchè nel Mon-questi, e altri innumerabili esempi di do non si considera ne i passi, che si sacra, e di profana Istoria, si seriva pufanno; ne i danni, che s' incorrono; re sopra la porta di si fatti Concili, o ne l'amare confeguenze, che ne vengo- fopra il capo di si farri Configlieri ciò, no; nè l' inimicizia, che si fa colla ra- che su detro, e tempre su vero : Domigione, colla Legge eterna, e con Dio : nus diffipat confilia gentium ; reprobat cofi confidera folo a foddisfare, o alla fu- gitationes populorum, & reprobat confilia perbia, o all'ira, o all'avarizia, o alla Principum : Confilium autem Domini maluffuria . Or che dir fi deve di tali con- net in aternum . Pf. 32. 10. Già è stabilifulte? Ma che altro dir fi può, le non ro nel Configlio divino, che fulo è Conche il Mondo è pazzo, quando in con- figlio immobile, ed eterno, di mostrar siglio risolve le sue imprese : ma pazzis- col successo quanto pazza sia la prudenfimo è quando nelle sue imprese, con- za del Mondo, che per meglio vedere tro la Legge, e contro Iddio, spera di spegne i lumi delle Verità eterne; e per ben riuscire . Speravano di ben riuscire eleggete il meglio , sa consulte inique , con Nembrod , titti i Figliuoli degli propone pinti feelerati, prende tilolu-Uomini nel Campo di Sennaar, quando zioni funeste, e crede di rinscite, quandissero in Consiglio: Venite, sectamus do più corre alla rovina. Non son que-Civitatem, & Turrim, cujus culmen per ste parole, che possan fallire; e se è paz-tingat ad Cœlum. Gen. 11. 4. Venite Frazia sar consulte, tenet consigli, prender selii ; ufciamo un poco dall' ordinario ; rifoluzioni , e adoprar mezzi, fenza ve-

runa speranza di riuscita , anzi con cer-Dio in orazione; esser cauto in tutte le tezza, o prima, o dopo , di riuscir pes-cose , e non si sidar mai di se , ne delna la veta pinienza, serica la quae cue Così y vani pote une la le: Super Je-te le operazioni umane vanno a traver- mennellezi, quia mendata tua qualivi: fo è Lo Spirito Santo, che tutto infe- pl. 118, 100. Io ne leppi più di tutti i gna, infegna anco queflo e ne l'Pro-verbi al capo nono dice: Principiam fa-Santi, e alla vera Monaflica. Così il Dientie timor Domini : & scientia San. Giovinetto Giuseppe arrivò ad essere florum prudentia . n. 19. Temi Iddio , fe il fecondo nel Regno di Faraone : Ut vuoi esser savio; ma studia la Scienza de' erudires Principes ejus, & sens ejus pru-Santi, se vuoi esser prudente, e santo. dentiam doceres: Plal. 104. 22. E fu di La Scienza de' Santi, è la vera Mona-tilica; e la vera Monaltica infegna atur-allora, potefare fuollo di prudenza, e di te le cole del Mondo preferire l' anima lapere. Così ancor noi attiveremo un

fimamente, fi può concludere in buona la propria prudenza; ufarc i mezzi umaconfeguenza, che non v' è imprudenza ni, ma confidar folo in Dio; perchè maggiore della prudenza del Mondo: lo e scritto: Qui credit Deo, attenda manfludio di tal prudenza , altto fludio non datis : O qui confidit in illo , non miè, che studio di perdere il senno, e norabitar: Eccles, 32. 28. Chi ciede in uscir di cervello. Ma lasciata la pruden-Dio, osserva i Precetti, e chi consida za del Mondo , chi ota m'infegna qual in lui , riefce bene in tutte le cofe . fia la vera prudenza, senza la quale tut- Così David potè dire di se : Super sepropria , e la sa'ute eterna ; nulla risol- giorno , a dir da senno al Mondo; Tu sei vere, senza estersi prima consigliato con un pazzo, e guai a chi ti crede.

## QUESTIONE XVI.

Confiteor tibi Pater, Domine Cali, & Terra, quia abscondisti hac à prudentibus, & sapientibus, & revelasti ea parvulis. Matth.c. 11. n. s.

Paradossi sopra la Semplicità Cristiana.

Uale fia la prudenza, quale rza in Terra; e il fecondo farà, che fenla fapienza del Mondo, fe za la stoltezza Evangelica, vera fapiennon a pieno, a baftanza al- za dar non fi può nell' Uomo - Ride il meno fu da noi veduto nel- Mondo, ride il Secolo a queste mir pala Lezione passara. Ma per- role; ma Gesù Cristo, eterna sapienza, chè il Mondo non finifee che dice : Spiegava egli un giorno il fuo d' intendere i principi della Scienza de' Evangelio, cioè, la Scienza de' Santi, a

Scienza, per rispondere a questa opinio- gnore, io consesso, che pur troppo mi

Santi ; perchè non lascia di deridere la gran moltitudine di Popolo ; quando all' semplicità Cristiana, e di crederla poco improvvito uscito di tema, alzà gli ocmen , che stoltezza ; perciò la lanta chi al Ciclo , e disse : O Padre , o Sine del Mondo, proporrà oggi due nuo- accorgo di non effere intelo da tutti a vi Paradoffi; e il primo fara, che fenza perchè le parole, che io dico, non fola semplicità Cristiana, non v'è pruden- no rivelate da voi a i prudenti, a i saminciamo la Lezione.

pienti del Mondo nò, fono rivelate fo- lo mostrin giammai? O poveri Cristiani. lo a i Pargoletti, all' Anime semplici, e o poveri servi di Dio, tanto sbalorditi idiote : Conficer tibi Pater , Domine Ca- dall' Evangelio , che a giudizio del Monli, & Terra, quia abscondisti hac à pru- do, nulla di senno vi rimanga! Ma laaentibus, & Japientibus, & revela- sciatevi put shalordire dall' Evangelio, e sil ea parvulis: Cervelli, teste prime al Mondo rispondete: Tu ctedi di esser del Mondo, che dite ? Da queste paro- prudentissimo, petchè nulla hai della nole, che parole sono di eterna Verità, stra semplicità; ma per questo istesso, che chi tiporta più vantaggio, i prudenti nulla hai della noftra femplicità : perchè del Mondo, o li femplici dell' Evange- la tua prudenza è tanto contraria alla lio ? Rifletteteci un poco ; e noi inco- nostra idiotaggine ; perciò è, che tu fei uno fcemo, e la tua prudenza altro non Pet fapere qual sia la prudenza del lè; che scempiataggine; e di te con lu-Mondo, e quale la semplicità dell' Evan- me superno su detto dal Proseta David: gelio , bafti dire , che effe fono in to- Cogitaverunt confilia , que non potnerunt tale opposizione fra loto. Il Mondo ve- fabilire: Ps. 20, 12. Fanno gran configli. de, il prudentissimo Mondo osferva i buo concepiscono grandi idee, formano gran pi credenti, i veri seguaci di Cristo, e disegni, e nulla mai di buono concludoperchè offerva, che questi non san fin- no; e perchè? perchè hanno molta prugere, non fan mentire, non fan finni denza, ma milla hanno di femplicirà; e lare; perchè lontaniffini fon da ogni inquenza fenza femplicità, non è pri-fode, da ogni inganno, e da ogni non denza, è (ciocchezza. Effi etrano ne' fibuono artificio ; petche hanno fempre ni, che si prefiggono ; molto più erra-il cuot fulla fronte, la verità fulle lab- no ne mezzi, che adopetano ; e dobra , e prima voglion ricevere , che fas vunque vadano , ctedono fempre di riumale ad altri ; perchè finalmente tutta (cire , e put vanno fempte a traverfo . ingenuità, tutto candore, e nelle paro-le, e nell'opete, e nelle intenzioni, e ra una gran vetità. Gesù Ctifto, invianin tutti i portamenti, amano effere, qua- do i fuoi Discepoli a predicare pet la in appanie in viole unit San Pietro .

Guides, decle for varie illiturioni, a che dice Dopomente moment malitism, fit altre diffe anore quefte parole: 
O momen dalum, o finaliziones, o fi andate, e quando da me iarce lontanie 
detartilinome, ficus mode genuis infames [figure produces ficus (repense, O finlac concepyfeire: 1.2. 1. State, come barnplices ficus dealembes: Matth. 10.16. Siate 
bin di jates, fenza weruma fallacia, fenproduction come fençancia; ce fençale 
bin di jates, fenza weruma fallacia, fenproduction come fençancia; ce fençale 
come barnza malizia, tutti con quella (emplicità, me colombe : Prudenza, e femplicità. che Gesù Crifto comanda nel fuo Evan- (emplicità , e prudenza ! Come ciò può gelio; petchè, dico, tutto ciò vede, e sarsi, o benedetto Signore? e come colosserva il Mondo, e petchè tutto ciò è la prudenza può comporsi la semplicirà, opposto sommamente a i Principi , alle se la semplicita tanto si oppone alla pru-Massime della sua prudenza, perciò esso denza, e la prudenza è tanto conttaria dice : che idiotaggine è questa : viver alla semplicità ? Così pare , ma non è nel Mondo, e dal Mondo nulla impa- cosi; e noi confondiamo i nomi, e l' tare a vivet fra gli Uomini , e non fa effere del vero, e del falfo. Molte cofe per verina atte nè per maneggiare un dice in questo passo il Signote. La prinegozio, un vantaggio : nè per lucrate | ma è , che non è impossibile effet pruin un contratto , nè per prevalere ad dente, ed effer semplice insieme; perchè un emolo, ne pet fate una fellonia con il composto di prudenza, e di semplicità gatbo, e soddisfarsi in tutto con decoro? è un composto raro bensi nel Mondo, Queste son pure le arti correnti del Mon- ma quanto più rato, tanto più ammitado ; e pure di queste son costoro rotal- bile. La seconda è , che per riuscir bemente idioti ; e come effer può, che l' ne nella vocazione, e nello ftato di ciaf-Evangelio gli shalotdisca si fattamente, cuno, non basta la prudenza senza la che nulla da prudenza, nulla di cetvel semplicità; petchè la semplicità è quel-

la, che colle suc rette, e buone inten i mali della Terra, tu colla tua astuzia zioni, guida la prudenza a i tetti, e hai sedotta la prima Donna, e sempre seregolati fini di tutte le operazioni uma- sidiaberis calcaneo ejus : ib. 15. ne lasciene. La rerza, in cui principalmente con-fifte il nostro Paradosso, è che la pru-derza, serza la semplicità, non è vera alle spalle di tutta la gente unana. Monprudenza, ma è fumulazione, è frode, do, prudentiffimo Mondo, tu fenri, elle è inganno, è furberia, è ribaldaggine; lia la prudenza, fenza la femplicità : of perchè altro non è, elle un arre di gab-ferya il Serpente, e e el Serpente rico percuie auto findi e, cita di alte ul gabo levia i astipente, è nie despente rico-bare chi che fia : e perciò Crifto ag-nofci te flello. Or qual è la femplicirà giunfe a Difeepoli nel paffo citato: An-della Colomba ? Il Serpente abita fem-date a far bene, e a predicara tutti: Ca-pre ne'huoghi più baffi, e paludofi: e la wete autom ab hominibus: ib. Ma guar Colomba, ne luoghi più batti, e falubri; darevi dagli Uomini , che non hanno quello non mira mai in Cielo : e que-femplicità , e che prudenti fono stimati sta al Cielo è sempre rivolta ; quello vidal Mondo, perchè essi, co'loro artifizi, ve in Terra, e di Terra si pasce : que-sono abili a ingannate ancora gli Apostoli. sta, se tocca talvolta la Terra, ratto al-Tutto ciò esce dalle parole del benedet- la sua Torre ritorna : nella sua Torre to Cristo; e da tutto ciò si può conclu- mira attorno ogni cosa, e geme : midere, che il Mondo non è buon Mae-fro di prudenza; e la fua frondo è feuto ma fopra turte le abirazioni vuole il la folo di doppiezze, e di artifizi. Per fiuo nido; quello finalmente è pieno di intender meglio ogni cosa, timane ora veleno : questa senza fiele, è piena di a vedere, qual sia la prudenza del Ser- dolcezza, e per dir cosa innocente, ba-pente, e quale la semplicità della Colomi sia dir Colomba. Questa semplicità di ba, prescritta unitamente a i suoi seguaci Colomba, piacque a Gesù Cristo, e queda Cristo; e perció come prudenti, e sta, volle che ne' suoi seguaci si accomsemplici esser dobbiamo. I Serpenti, co- pagni colla prudenza del Serpente, a fin me dicone i Naturalisti , sono acutissimi clie il Serpente non sia più Serpente indi vista, e da lonrano scuoprono ogni sidioso, e morrifero, ma sia Colomba cola. Di pul i Serpenti quafi accorti di pura, e innocente; e la Colomba non effer da tutti abortiti, per ficurezza fi fia più Colomba incauta, e difattenta, nalcondon fempre, e vivono in occulto. ma fia accorta, fugga gl'incanti, s'af-I Serpenti inoltre prefentono, chi và fordi alle lufinghe, prevegga le cofe fuper incantatgli, e prendergli, e perciò ture; e per salvar l'Anima, che è il caturan l'orecchio all'incanto, e si assoriali Uomo, poco si curi del cordane ; onde David , di chi non si la- po , e delle cose tutte corporee . O semscia prendere da lusinghe, disse: Sient plicirà Evangelica, qual prudenza uma-Aspidis surda, & obturantis aures suas: na può teco competere in senno, e raqua non exaudit vocem incamantium: gione, se senza di te ogni prudenza del Pl. 57. 5. Finalmente i Serpenti, quando Mondo altro non è, che malvaggità di son percossi, si aggruppano, si aggomi- Serpente per solo velenosamoso? Aventolano attorno, e contutto il corpo pro- do adunque veduto nelle parole di Cricurano di ricoprire, e prefervate la Te-fla. Belle doti di animale son queste! che è ancora necessario, che la pruden-Doti tutte proprie di accortezza e pru- za sia semplice, e la semplicità sia prudenza. Ma perchè il Serpente colla fua dente; per atrivare ora al fondo del Paraprudenza, non ha nulla di femplicità, porfo, vediamo onde avvenga, che la perciò il Serpente con tutta la fua pru-denza, è fempre Serpente, fempre in denza, è fempre Serpente, fempre in fidiofo, fempre malvaggio, e di lui fu menzia, e (ciocchezza. Salomone nel cadetto là in Paradifo : Bifcia velenofa , poterzo de'fuoi Proverbj , dice : Abomina-Et callidior cunstis animalibus Terre : tio Domini est omnis illusor : O cum simpli-Gen. 3, I. e più maliziola di tutti gli ani- cibus fermecinatio ejus: n.32. Iddio quanto

abbomina, e detefta i deritori, e aftuti, e ti ; fe vogliamo effer Uomini prudenti , che colle loro arti gabbano ogni uno , è necessario tornare alla semplicità della tanto si compiace de' semplici , da' quali non v'e , chi debba guardarfi . Questi si, quetti a Dio son cari : con questi efficiamini sicut parvuli , non intrabitis egli conversa, con questi sermoneggia, in Regnum Calorum. Matth. 18.3. flo ciò, come principio infallibile ditut- ferva i Servi di Dio non curar gli onota questa mareria, io dimando, chi cam- ri , spregiare i rispetti umani ; ricevere mini meglio per le sue vie, quello a cui ingiurie, e tacere; essere offesi . e pernasce, o quello a cui è già spento il So- donare ; esser' apati affatto verso tutte le le ? Anime femplici , anime innocenti , cofe di questa vita, liete , o tritte , profchi fuor di voi, può effer prudente in pere, o avverse, che fieno; e folo effe-Terra, se voi sole nel Mondo, siete quel- re ardenti in seguitare il Crocifisto, e le , che dit potete : Dominus illuminatio di buon' animo portare la lor Croce . mea? Pl. 26, I. Noi, non (appiamo l'ar- Ciò vede, ciò offerva il Mondo, e riti del Mondo; noi, non abbiamo studia- de , e dice : Che stottezza è questa , to le astuzie di questo Secolo: noi , an- spregiare il meglio , e amare il peggio diamo alla piana, e così a noi piace di della Terra ; e delle ricchezze, degli andare; perchè così camminando, Id-dio è quello, che c' illumina: Iddio è nazioni della natura, dichiararfi inimiita ; perchè la nostra semplicità , altro bum Crncis pereuntibus quidem stultitus camminar fenza cadere, e arrivar là, do- ne, e la penitenza, a chi vuol perire è ve Iddio ci conduce. Semplicità felice, parola abborrita, e voce di stoltezza : mai di atrivate a tal fegno . Essa non do , aggiunse : Nos stutti proprer Chriflo, fono tivelate folamente a' Pargolet- (a, che si và dicendo, cioè, che la stol-

nostra infanzia : senza questa si cammina male, e si và sempre a traverso: Nist

Il Mondo in fecondo luogo ve le, ofquel, che ci guida, e colle sue Scrittu- ci ? Quella è una specie di pazzia. Core, e colle Verità eterne c'infegna a fa- sì interpretò i fentimenti del Mondo S. per camminare in Terra : ciò a noi ba- Paolo, allor che scriffe a' Corinti : l'ernon vuole, che non fallire le strade, est: 1.1.18. La Croce, la mortificazioa cui folo è dato nel Padre de Lumi ma l'itteffo Paolo, feguitando a terrivepurgar gli occlui, raffinar l'intelletto, e re a' Corinti, e dopo il fentimento del formare il fenno. Dica pur la prudenza Mondo, spiegando il suo proprio senti-umana, ciò clie vuole, nia non speri re, da Dottor delle Genti, e del Moninterroga le Scritture ; ella non tratta femm , vos autem prudentes in Christo: ibi. con Dio: effa non alcolta, nè ragione, 4 10 Corinti, noi per Cristo, e per la nè coscienza, nè fede, anzi tutto ciò lua Croce siamo usciti dalla sapienza del esclude dal suo consiglio ; da qual parte Mondo , e dato abbiamo in Boltezza : adunque può effa ricever la guida, e il e voi nell'antica vostia prudenza del senno, se andar non sà, se non và fuor Mondo, credete di poter esser Cristiadi ragione, e fuot di strada ? Priidenti ni . Ma io vi dico, che se nella Fede di del Mondo, lasciate pure il nome di Cristo volcte fiorire in Sapienza, è neprudenti ; petchè il nome di pruden- ceifario, che vi scordiate della sapienza za, è nome proprio de' semplici Cri- del Mondo, e incominciate a studiare la stiani; e di voi pur troppo è vero quel, nostra stottezza, e a imparare la stottezche fu detto da David : Via illorum te Za Evangelica : Nemo se seducat , qui nebra , O lubricum . Pl.34. 6. Le vostre videtur inter vos supient effe in hoc secuvic fon vie tutte lubriche, e precipito- lo , stultus fiat , ut fit fapiens : ibi. 3. 18. fe; e voi fiete fenza lume; a qual buon Studiare la flolidezza, imparare la flolfine adunque potrete atrivare ? Signori tezza Evangelica per effer (avio ? Ardue niici , le vogliamo veramente eller pru- parole per verita . Ma questo è il Paradenti, lasciamoci sbalordire dalle Verità dollo dell' Evangelio, che parrebbe indell'Evangelio; e giacche queste Verita credibile, se molte ragioni non lo ren-dell'Evangelio, per detto di Gesu Cii dessero evidente. La prima è quell'istestro effer non può , che Sapienza celetutto in questa vita per confeguir la falute, e la vita eterna. Nessun Uomo rale, che si viva secondo la Carne, secondoil Senío; e all' Eternità, all' Anima, a Dio nulla fi penfi . Or sì fatta sapienza, qual fapienza è ? a bene efaminare ogni coía, questa che dal Mondo è detta sapienza, altro non è, che vera pazzia, dice il Dottor delle Genti : Sapientia bujus mundi , stultitia est apud Deum : ibi, n. 19. Pazzi iono i fentimenti , pazzi i costumi , pazzie sono i consigli , e rutto fuor di ragione . Se per tanto vi fusse una stoltezza, che a tal sapienza s' opponesse per diametro, e tondata fosse tutta in ragione, in verità, e in giuftizia, quale farebbe, e come dovrebbe appellatfi rale stoltezza ? Mondo , sapienne, e di fenno! La feconda ragione è, Innocenza. Nello stato presente, l'Uovitu di sì deformi, disi orrendi Padroni? ta da vero, a rimbambire, e impazzali mifero flato, in cui ci troviamo, così re!

tezza Evangelica, è una tra le floltezze, | configlia ; e il buon dettame dell' istessa che si oppone a tutta la sapienza del natura così vuole. Dica per tanto il Mon-Mondo, e della Carne: c una ftoltez- do qual' altra strada vi sia da far tutto cio. za tutta contraria a sì fatta fapienza, al- che ftudiar la pazzia dell' Evangelio, mentre questa fola, e non la sapienza del Monite, e di Lume divino. La fapienza del do, è quella, la quale appena entra nel Mondo, non ha punto del ragionevole, cervello, che ratto fi mutano i fentimen-La ragione vuole, che si senta, si parli, si, si risormano le massime, si lasciano i fi operi, e fi viva secondo l'ultimo fine costumi di Babilonia, e del Secolo; e nel dell' Uomo; e perciò vuole, che si fer- Secolo d'improvviso compariscono Uova a Dio, si osfervi la Legge, e si faccia mini, che non sian totalmente Bestie : mentre di tutti i prudenti , e favi del Mondo, appunto è detto, da chi non ergionevole può negare, che questo sia vi- ra: Homo, cum in honore esset, non intel-vete secondo la ragione. La sapienza lexit, comparatus est jumentis insipientilexit, comparatus est jumentis insipientidel Mondo si oppone a tutto ciò, e vuo- bus, O similis fallus est illis . Pl. 48. 13. Finalmente, che di meglio, che di maggior fenno, e configlio l'Uomo può far vivendo, che apprender la Dottrina, feguitare i paffi , e imitar l' elempio della Sapienza eterna? Se per tanto la Sapienza eterna, il Verbo divino sceso in Terra per riformare il Mondo, altro non infegnò colla Dotttina, altro non infinuò coll' esempio, che questa stoltezza dell' Evangelio; e facendofi Uomo, altroper vera pazzia è una fapienza, che 'è del fe non volle, che povertà, che umiltà, che mansnetudine, travagli, e croci; chi è più pazzo, chi si conforma alla Dottrina, all' esempio, alla vita della prima Sapienza; o chi alla vita, all'esempio, alla Dottrina della prima, dell' eterna Sapienza fi oppone ? chi abbraccia la Crotissimo Mondo, quanto sei pazzo, se ce, che Cristo abbracciò: o chi della Cronon intendi di effer tutto fuor di ragio- ce si dichiara inimico? chi è Figliatolo di Penitenza dal Redentore tanto raccoche la floltezza Evangelica, è una floi-mandata, come unica via della falute; o tezza tutta propria dell' Uomo nello sta- chi di piaceri, di pompe, e di peccati è 10 presente della sua caduta dalla prima Figlinolo? Stulti, ffulti aliquando sapite. Pi. 93. 8. Mondo, Mondo torna a buon mo è soggetto a mille passioni ; è reo di senno, e intendi una volta, che se tra non pochi peccati, ed è pur troppo pre- gli Uomini si trova vera Sapienza, dominato dal fenfo, e dalla carne. Or questa altra non è, che quella, che da clie cofa più propria dell' Uomo ragio- te è detta pazzia. O fanta Pazzia dell' nevole effer può, che cercare qualche Evangelio, chi mi conduce alla ma Scuovia da sfangare dal lezzo, dove giace ; la ? quanto mi stimerei selice , quanto da ripurgarfi da tante macchie, di cui è beato, se prima di morire, so con San coperto; da ridurre il suo cuore, il suo Paolo, e con tutti i Santi nello studio tpirito in libertà, e più non vivere in fer- dell' Evangelio, incomincialli una vol-

# OUESTIONE XVII.

Est via, qua videtur homini recta, & novissima illius ducunt ad mortem. Proverb. cap. 16. num. 25.

Paradossi sopra le apparenze.



fi, o Salomone ? Qual via rimane ? Ri- ri; perché nondimeno di un cammino mane, non fidarfi del parere degli Uo- lolo varie, e diverse sono le vie, alcumini, non creder mai all'apparenze, cre- ne piane, e fiorite, e altre erte, e spider sempre alla Fede ; questo è il modo nose ; perciò qui è dove , come passegdi afficurare la sua salure. Non creder giere, io interrogo: O voi, che sapete, mai all'apparenze, creder sempre alla dire per dove si và meglio alla morte, Fede : O qual principio , o qual parlare e all'eternità ? Ride il Mondo a questa di Scrittura è questo! Species decepit te: mia interrogazione, e risponde: Non Dan. 13. 56. La bellezza è quella, che ti vedi tu per dove si và? che dimandi ha ingannato, diffe Daniele a quel Vec- adunque, per dove fi debba andare ? la chio ribaldo accusator di Susanna; e io via migliore è quella, per la quale vandirò, che molti fon quelli, che restano no i più, e per la quale corre tutta la ingannati dalla bellezza, e dalla comparía: moltitudine : perche, fe il parere de Ma tutti, chi più, chi meno, reftiamo più, è quello che deve prevalere; la via ingannari dall'apparenze delle cofe; e migliore è quella, per la quale vanno i perciò formo una nuova propofizione, più, e per la quale corre tutta la mole e mi avanzo a dire, che il bene, e il ittindine. Quefto è il coftume, quefta è vero apparente, altro non fono, che la regola di tutti i magifitati, di tutte le mali occulit, e falità nafcolte; folo per-chè l'eller delle cofe è tutto diverfo dal quella, che vince la caula. Così diforparete; e le apparenze, che nel fifico I e il Mondo: ma petchè non difcorre fono guide ficure de fenfi, nel morale bene; perciò la Scienza de Santi, conon guide infedelifime dello figitto, i tro del Bondo propone il fluo Paradof della ragione, e del cuore . Gesu, che io, e dice, che il parete de più, l'elemdena tagonte; cle è qui efpotto fu que, pio della molitrudine, e del Mondo, è fo Altare, e pur nulla apparice, ci in- la guida più infedele, e più bugiarda, etgni a fuggir le apparenze, e a feguitat che possa avere un fedel esquace di Crie la Fede, icorta infallibile di tutto il no fo e perchè; Perchè : Non funt via siro cammino in questa valle oscura di mee, vie vestre, dicit Dominus: Ila.55. vira: e incominciamo un gruppo di Pa- 8. Le vie, che piacciono a voi, nonson radoffi .

E la via, che all'Uomo par [da un termine all'altro; perchè effa dal la migliore, è quella, che fuo nascere, come saetta dall'arco scocprima dell'altre a morte con- cata, corre, vola fempre dalla culla al duce; e là dove all'Uomo fepolero, da; tempo all'eternità, che è apparisce sicurezza, ivi appunto s' incontra rovina; lano le Scritture. Ma benchè uno si al qual via rimane di afficurare i fuoi paf- cammino, e una la corfa comune a tutle vie, che piacciono a me, dice il Si-Est via, que videtar homini retta: A gnore. Le vie, che piacciono a me, the un confiderare la vita umana, esta al- lono le vie della vostra talure: le vie, che non è, che un perpetuo cammino, che piacciono a voi, sono le vie della vostra talure e le vie, con per meglio dire, una corsa perpetua vostra perduzione. Voi giudicate secon-

do l'apparenza : lo gindico fecondo la feti, e Configlieri, tu anderai bensì in verità : c perchè il giudizio fecondo la Ramot , ma vivo non tornerai già in vetità, non può accordar mai il giu- Sammaria: Quia Dominus locutus est condizio secondo l'apparenza ; perciò il tra te malum: ib. n. 23. perchè il Signomio spirito, che è spirito di verità, a re ti vuol morto, e non vivo in codevoi dice : Est via, qua videtur homini sta tua impresa. Un Prosera solo, conrella, & novissima illius ducunt ad mor- tro tanta moltitudine di Profeti ! Chi tem: La via, che piace all'Uomo, cioè può credere alla Profezia di lui? ma un alla depravata umanirà, videtur, pare, folo vero Profeta, basta ad abbattete censembra buona agli occhi degli Uomini i to, e mille Prosezie salse. Prevalse noned essa appunto è quella , che al fine dimeno la moltitudine : alla moltitudiconduce in perdizione. Dica per tanto ne fu creduto, fi andò allegramenre, il Mondo quel che vuole ; lodi colla quali in trionfo a Ramot ; si diéde la voce, efalti quanto sà coll'efempio le battaglia; e che feguì? al primo atracco vie, che piacciono alla moltitudine; che del conflitto, volò una factta dal Camfu sempre, e sempre sarà vero , che il po inimico , passò il petto d'Acab : e giudizio , e l'esempio della moltitudine Acab mortuus est ; ib.n. 37. Su'l princifanno una gran figura, hanno una gran-de apparenza nel gran teatro di questo re, e di regnare. Milero Re, che per Mondo. Ma effi appunto fono l'intrec- non saper distinguere l'apparenza dalla. cio di tutta la favola della vita umana . verità, rimanesti mifero elempio a tutti Acab Rè d'Isdraele, dubitando se andar ouelli, che credono alla pluralità de' Prodoveva a fottometter la forte Cistà di feti , non alla fingolarità della Profezia! Ramot, foggetta al Re di Damasco, in La coscienza, il lume naturale, e molto terrogò i Baroni della sua Corte, inpiù la Fede, non lascia di prosetare, e
terrogò quattrocento, e più Proseti dice a tutti : Fugite que in mundo est. di Baal, topta la premeditata fua bellif- concupiscentia corruptionem : 2. Pet. 1. 4. fima impresa : e quelli tutti concorde- Figlinoli degli Uomini , suggite quella mente risposero: Ascende in Ramorb Ga- concupiscenza, quelle corruttele, di cui land, & vade prospere: & tradet Domi- il Mondo tutto è coperio. Ciò sentenel nus eam in manus Regis. 3. Reg. 22. 12. suo interiore quelfanciullo, e quella fan-Vanne pure, o Re, e non temere, per-ciulla ancor nella fua prima età; ma perchè tutte le cose ti riuscian bene; e Id- chè vede, che la piena degli Uomini, dio ti darà in mano la Città di Ramot . per le vie della concupifcenza è incar-Titti i Configlieri, titti i Bareni del Re-nita : e fu quelle e banchetta, e danza, en utre l'Ardér di Baal a favore dell' e fefteggia a tutto pallo : perche entre , i mprefa: Erand'apparenza di Configlio. de il parere della molittudine è tutto a gran sembianza di vero, e di buono! savore del Senso, e della Carne, e non Ma Giofafat, fanto Re di Giuda , ivi lascia ancora di dire almen coll'esempio: prefente, non credendo all'apparenze, Venite, O fruamur bonis: Sap. 2.6. che volle che, dopo tutti, s'interrogasse and dubbitate, o pargoletti? che remete, ò cora Michea Profeta del vero Iddio : e femplici ? Venite dove noi andiamo, fa-Michea vero Profeta, che diffe contro te come noi facciamo, fe star volete all'autorità di tanta moltitudine di Consi-legramente, e goder de'beni di questa plieri, e di Profeti ? Michea interro- vita. E perchè l'esempio, e la voce delgato rispose al principio itonicamen- la moltitudine ha una grande apparenza; te, e disse : Ascende , o perció quella tenera ancora, e inespera vede prosperè: ib. n. 15. Vanne pure, o età, và dove si và, corte dove si corte, Re d'Isdraele, vanne prosperamente, crede come si crede, sa come si sa, e si giacchè turi i tuoi ri dicon così ; ma lafcia portat dalla corrente : onde il paril Signore mi ha mottrato, che in boc- tito del Mondo sempre più ctesce; e che ca di tutti i tuoi Profeti v'è : Spiritus cola accada , essi lo fanno , allorche amendacii: ib. n. 22. lo fpitito della bugia; prono gli occlii, e fi trovano la , dove. e percio fe tu farai a modo de tuoi Pro- finalmente devono dire . e piangere:

Mul-

Multitudo hominum abducta est per spe- | cuote ilpetto, e dice: Deus propitius esto re per la via de' piaceri , e sono andadi andar bene , e fono andato in precipizio. O parere, o esempio, o apparenze del Mondo, quanro fiere inin morte, fiete scoperte tutte per tra-dimenti! Tradimenti adunque sono l' que non è falso il Paradosso di Salomone, che la via, che alla moltitudine par la migliore, è la via più rovinoia, e funcita; e percio quel, videtur homini: quel pare così; così si sa; così si dice dal comune degli Uomini, sia a noi vogliamo effer portati in perdizione.

Ma l'apparenza dell' esempio, e del parere del Mondo non è tola ad ingannare . L'apparenza è più ingannatrice, se è l'apparenza delle cose istesse, e degli oggetti; e perciò il secondo Paradoslo è, che per l'apparenza degli oggetti, il male è creduto bene, il bene è creduto male; il falso è creduto vero, il vero è creduto falfo: e per l'apparenza tutro il Mondo è ingannaro. Gran cosa è quefta! l'apparenza è la guida di tutti i lenli, ed è quella, che può giustificare qualunque giudizio. Giudico così, perchè : ita videtur : così pare , così apparifce in se la cosa ; perchè dico , quando si dice così, il giudizio, la sentenza fembra afficurata da ogni errore : e pure l'apparenza, e il par così, è l', origine di rutti gli errori naturali dell'intel- Fontane . Il Mondo è pieno di sali inletto, e di tuttigli errori, e rovine moquel Fariseo nel Tempio, alza gli occlii al Ciclo, pone le mani al petro, e con hominum. Luc. 18. 11. Signore, o quanro vi ringrazio, che uguale a me non fi telletto passa alla volonià. Pur troppo disce di alzar gli occhi al Cielo, si per- la Scienza; se men belli comparsi fosse, Lez. del P. Zucconi Tomo V.

ciem : Sap. 14. 20. Oune ! quanto s' in- mihi percatori : ibi. 13. chi vede , crede ganna la moltitudine, e quanto mi ha fanto il Fatifco, e scelerato il Pubblicaingannato! Credevo di andare in Cala no ; e perchè ? perchè quello ha buodell' allegrezza, ed ora mi trovo in Ca na, e questo cattiva apparenza; e pure la della disperazione; credevo di anda- il Farisco è riprobato, e approvato è il Pubblicano da Cristo: ed ecco . che il to per la via di tutti i peccati; credevo giudizio ingannato dall'apparenza, confonde l'umiltà coll'ipocrifia, e la virtu col vizio. Con gran pompa, e comparsa, và quella Dama, quel Cavaliere per gannevoli, se solo al serrar degli occhi la Città: stracciato, e coperto di poverta và per le vie quel Religioso, quel Solitario. Chi vede, crede, che in quelesempio, e il parere del Mondo: dun- le Carrozze, in que' Palagi solamente abiti la contentezza; e ne' Monasteri, nelle Solitudini, altro non fi trovi, che merore, e triftezze, folo perchè quelli compariscono bene, e questi male; e pure quelli, e questi fanno come vadan le cole , e David dice : Melius est mesempre sospetto, se dalla corrente non dicum justo super divitias peccatorum multas . Pi. 36. 16. Il poco basta al giusto, e il molto non bafta al peccatore ; e la contentezza più fi trova nella povetta . e nella folitudine, che nelle ricchezze. e danze; ed ecco, che il giudizio ingannato dalle comparfe, confonde il vero col falfo, le fostanze cogli accidenti , e l' essere col parer delle cose . E chi può numerar tutte queste false apparenze, e queste larve ingannatrici , delle quali il Mondo, e il Secolo per ogni parte è coperto? Chi entrava nella Terra incantata di Circe, vedeva Boschi . vedeva Fonti, vedeva Giardini; e nulla di vero vedeva : perchè i Boschi eran Uomini, mutati in Tronchi; i Giardini eran Donne, mutate in Fiori ; e i Fonti altro non erano, che mileri Palleggieri, che lagrimavano in fembianza di canti, e chi di effi fi fida; dov'è, che rali della volontà, e del cuore. Entra non rimanga ingannato? Ma l'inganno, che rimane negli occhi , e nell'intelletto, è un inganno, dirò così, fanciullevoce religiofa, e divota, dice: Gratiat | fco, e innocente; l' inganno, e l' inago tibi, Dens, quia non sum sicut cateri canto velenoso, e mortale, è quello, che dagli occhi paffa al cuore, c. dall' introvi nel Mondo in legge, ed offervan- memoranda è questa apparenza ingannaza! Nel Tempio entra quel Pubblicano, trice. Se più ruvido, e falvatico appafi tiene nell'ultimo facto luogo, non ar- riva là in Paradifo l'Albeto funesto del-Hh 10

To que' frutti mortiferi ; il Serpente po-lla Questione rimane , come è costume teva dir quanto a lui dettava il suo ta- ancora indecisa; ma è ben deciso, e delento infernale, che Eva, nè pure apfinito, che nelle cose della Fede, nè si
pressata si sarebbe a quella pianta luttuodeve, nè si può filosofare in contrario, la Ma perchè ella: Vidis, quòd bomon per creder solo quel, che la Filosofia asservir della susceptible di approva; e uttro quello eculis, asservir della susceptible della solo di approva la sistema della susceptible della solo di approva la Filosofia della solo di approva di approva della solo di Vidde che l'ombra, vidde che i Fiori , losofia . La Filosofia seguita l'apparenza vidde che i frutti lufingavano gli oc del vero : e San Paolo dice ; che la chi, intenetivano il cuore ; e irvitava Fede divina è Argomento ; cioè ; Affer-no le labbra a guftar quel fapore ; ella zione infallibile delle cofe ; che non appresa dall' incanto di quella apparenza, pariscono: Fides est sperandarum sub-staccò il Pomo satale, e credendo di stantia rerum, argumentum non apparenmangiare un Pomo pieno di Sapienza, sium: ad Hebr. 11. 1. Che han che fare e di Divinità, mangiò un Pomo pieno adunque le appatenze delle opinioni Fidi errore, e d'ignoranza, e di morte. O losofiche con quelle infallibili, con quelquali, o quanti sono gl'incantessimi di le altissime prosondissime Verità, che soquelti oggetti fenfibili! Par buono quel, lo poffon faperfi per divina Rivelazio-che è pellimo; par bello quel, che è de- ne: Cali pure le vele la Filofofa; i che forme i par dolce quel, che è a mariffir, percenda col los lume di potere folcar mo; e dopo l'esperienza di tanti ingan-quell'Oceano, che è infinitamente luginore al luo lume. Andare opinando, no no no no no no marco a mondo i nore al luo lume. Andare opinando, di (corre l' incanto ; di farci conoícere , e cavillando colla Filolofia nelle cole delche i Serpentacci infernali fi traveltono, la Fede, è l'itelfo, che apolitatare, e spetimafeneno otto la fembianza di pia gener il lume, e la guida di tuttu la viceri, di bellezze, di ricchezze, di ono ta ragionevole. I faja alta la voce, e in i; e al contratio la vitra), la contenti erroga: ¿Quemoda estaldit ¡Luosfer, qui tezza , la pace in questa Terra di oscu- mane oriebaris ? 14 12. Come mai dal tità vanno fotto nome, e in abito di Ciel cadelli, o Lucifero, che a guifa di povertà, di penitenza, di croce, e di Sole risplendevi fra gli Angeli? Chi rifpianto; e per dir tutto insieme, l'esser ponder volesse a queste interrogazioni, delle cose è diversissimo dalla loro appa- altro dir non potrebbe, se non che Lurenza. Impariamo per tanto ad argo-cifero incominciò a opinare gran cofe mentare, e non diciam mai: Pare co- di se, gran cose del suo Trono, che sì, dunque cosi è; falso falsissimo è questo andava ideando uguale al Trono di Dio; Argomento, perchè l' apparenza è fal- e di Dio filosofo non con lume superno lace, ed è cagione di tutti i Paralogismi, di Fede, ma co'l lume suo naturale ; ed errori più luttuosi.

cuni dicono di sì, altri dicon di nò; e Maestri di errori, di bestemmie, e di

Ma se ingannatrice è l'apparenza dell' za delle sue opinioni , poco di Dio , e esempio, del parere del Mondo, e del- molto di se apprendendo, dove credele cole istesse sensibili ; non meno in va regnare ivi cadde , e più non risorse gannatrice è l'apparenza delle proprie dal fuo Inferno : Quomodo, quomodo ceopinioni ; e perciò il terzo, e l'ultimo cidifti Lucifer ? Se questa interrogazione Paradollo è, che la Fede divina non ha si facesse a Lutero, a Calvino, ad Armaggior pregiudizio, che quello dell' rio, e a tutti gli altri funcitissimi Capi opinione umana. Si cerca nelle Schole, di Erelia; essi dal profondo risponderebfe l'opinione, cioè un atto, un giudizio bero senza fallo: Che interrogate voi so-dell'intelletto, sondato solo sopra moti-pra la nostra salute, ben sapendo, che vi apparenti, non ficuri, nè certi, pol-fa, dico, un talatto comporfi nel medeli-to cervello sopra le cose altissime di Femo intelletto coll'atto di Fede divina, de, che c' invaghimmo delle nostre opifondato, non fopta motivi apparenti, nioni; e far volendo i Maestri del Mon-na sopra motivi certi, e infallibili i Al- do, al Mondo altro non fummo, che

fantiffima Fede ; perchè l'ofcurità effen- e il verifimile , e il probabile è quello . ismutima reue; percine i ofcinità ciere e il verimine; è il probabile e quello; aziale della Fede, non inni e tanto offe- che regola ogni configlio. Ma, ò quanfa, che quando fi và fosfilicando coll'ap- to facili fiamo a confondere un Mondo
parenza, e coll'opinione. Ma fe la Fe- coll'altro! Tutto ciò è veto: dove non
de fi duole, non men della Fede, i fi strova il cetto, dovenon fi ha l'infalverno; vegition (ipere il Come, e il Peri e fi abbiacci il probabile: Ma se Iddis, che de Precetti, e delle dispolizioni so che ben vedeva la debolezza dell'intelvane; e perchè di tali Arcani trovan letto e degli occhi nostri, per non la chiuste le porte, perciò essi, quasi Intere sciatati in quelle nostre perplessità a ba prei fussica, o Consiglici e dell'atto Go-dettrate le sue Scritture, solo nelle Scritverno, fan tali, e tanti comenti; dan ture, in tutte le cofe morali, in tutte tali, e tante eccezioni di perfone, di le cofe della falute, ci ha infegnate tuttail ; c'antre eccentul que persone ; ul persone un manue; ci na missione un punghi, di tempi e di circolanze ; che i ele vertic acrete, e infallibilit, cità dain Criftanità, alla vita che fi tiene, è ti tutti i precetti , che a vita eterna indifficile a fapere qual Lege fi offervi : fillibilimente conductono; che andiam noi follo perche, a cialcuno piace l'apparen cercando l'apparenze del verto, quando Salomone: Est vis. que videtar homi-na resta. A novissma illus dacam na legra quel, o vieta una cola; quando c'in-mortem. Ma qui iento chidete: L'estem: dobbiamo, no mor rimane lugo all'ap-pio, e il parere de' più è quello, che re-galo agni consiglio: l'apparenza degli og: [culatei nel e notte trafgettloni, ed er-

tovine? Questi sono i pregindizi, che dalle certo, che l'apparenza del vero è quelopinioni, e da cetvelli cavillosi riceve la la, che sa il verisimile, e il probabile : duole la divina Legge di si fatti cervel-libile, e dove la Vetità istessa non favel-li. Voglion questi entrare nel divino Go-la, si seguiri pure l'apparenza del vero, za, e la lusinga della propria opinione ; la Verità istessa ci savella ? e perchè see quando in un cervello è radicata un guitiamo il patere , l'efempio del Mon-opinione , prima il cervello che l'opi-nione fi lafcia. Da quetto nafcono tutti Iddio iflesso dice: Nolie ercadre: Non rli crrori dell' intelletto; da questo tutta credete a quel che pare, se non volete la depravazione della volontà; da questo essere ingannati? Questa non è regola, rutto il rilassamento del costume; e que che possa ingannate, Signori miei ; la fto è quel : Videtur homini, che dice Scrittura non erta ; e quando essa cogetti è quella, che regola tutti i fenfi, i tori; e perciò concludiamo con un altto e tutta la Filosofia : l'apparenza della Patadosso, ed è, che l'oscurità della nopropria opinione è quella, che regola ftra fantiffima Fede è quella, che fcioglie tutta la prudenza : se tutte queste appa- tutto l'incanto dell'apparenze , se noi renze fono ingannatrici, fecondo i fudi a tutte esse diremo in faccia, come diceva detti Paradoffi, qual via più resta da af- Gesù Cristo a Satanasso : Vade Satana : ficutare i suoi passi, le sue risoluzioni, i scriptum est enim: Matt.4. 10. Dileguatevi suoi giudizi? L'essere, e la sossanza del tutte, o bugiarde, e perside apparenze; pervero per se medesimo è occulto, e nas- chè contro di voi tutte parla chiaro il Licolo; se per tanto non si crede all'apparenza delle cole; a chi dovrassi cre può dubitar della via, dovetu ce l'integni, dete ! La difficoltà è gagliarda, petche è letus (ei infallibile in utto ciò, che c'integni)



### QUESTIONE XVIII.

Si ignoravi, mecum erit ignorantia mea. Job cap. 19. num. 4.

Paradoffi dell'ignoranza più bella della Scienza, e della stoltezza più giovevole della Prudenza.



nel paffo citato , allor che l diffe: Se io fono ignorante,

parlare certamente di un Uomo sì fanto: parlar tutto contrario al fentimento di Salomone, il quale di se attesta, che ancor Giovinetto proposto aveva: Invefigare sapienter de omnibus que sub sole funt : Eccles. 1. 12. di nulla lasciare a stesso confessa di non avere in tale stu-dio altro trovato, che vanità, e assizione di spiriro; e perchè San Paolo dice , sapersi, quanto giovevoli, anzi necessari a praticarfi, lo mostrerà fra poco la Scienza de'Santi; e incominciamo.

On averei mai creduto, che | San Paolo nel cap. 9. ad Rom. dice .. verun Uomo di fenno parlar che vi fono due forti di fcienza, una è potesse, come parlò Giob scienza dello spirito, l'altra è scienza della carne; una è prudenza del fenfo, e l'altra è prudenza della ragione : Qui non mi curo di fapere ; e se enim secundum carnem sunt , qua carnis la mia ignoranza meco è nata, colla mia funt, sapiunt: qui verò sunt secundium ignoranza io voglio morire: Si ignora spiritum, que sunt spiritus, sentiunt. vi , mecum erit ignorantia mea . Nuovo Nam prudentia carnis mors est : prudentia autem spiritus vita , & pax : n. 6. Ammirabile divisione, che non solo divide il genere nelle specie, cioè, il tutto nelle fue parti : ma inferna ancora, che la qualità delle parti, è tanto eterogonea, che la fcienza della carne, e dietro, per faper tutto nel Mondo, e di la scienza dello spirito non possono mai tutto effere informato. Ma perchè egli unirfi a fare una fola fcienza, come la Fifica, e la Metafifica si uniscono a fare una fola Filofofia; ma fono fra loro, non folo disparate, ma contrario che non bisogna saper più di quel , che ancora ; perchè se la carne è contraenecessario sapere: Non plus sapere quam ria allo spirito, e la morte è contra-aportet sapere, sed sapere ad sobrietatem: ria alla vita; la scienza della carne. ad Rom. 13.3. perciò noi che diremo ? non ammette , ma abbatte la scienza Io dirò : ne credo che dirò male, fedi dello spirito ; e chi quella studia , fintò che il fapere è bello, ma più bello diar non può questa e chi si regola del fapere, è l'ignorar molte cose; che secondo i principi della morte, regoil fenno è buono, ma migliore in molte lar non si può secondo i principi della cose è la floirezza; e che nè dotto, nè vita, e tenersi sulle vie della falute. Poprudente effer può, chi non fa spesse volte sto questo principio dell' Apostolo, che effere e stolto, e ignorante. Gran Para- della scienza della catne, e della scienza doffi fon questi; ma quanto sian veri a dello spirito, non si può formare una fola fcienza, come dell'Algebra, e della Geometria fi forma una fola Mattematica : io dimando qual fia più bella, la fcien-Mecum erit ignorantia mea: Per gran- | za , ovvero l'ignoranza della carne? L' de encomio dell'ignoranza bassa dire, ignoranza della carne non si oppone al-che essa su cara al Santo Giob, quando la scienza dello spirito, si oppone alco'loro fofilmi pervertir lo volevano i la fcienza della carne : qual dunque è fuoi amici. Ma per bene intendere que fo Paradoffo, e necessario distinguere o l'ignoranza della came? Desorme a lapere da sapete, e ignorar da ignorare. Logo un si crede essere il nome d'ignorante;

lo l'effere ignorante, dove lo fludiare è danno ; perehè sa quanto basta ad uscir deforme, e più deforme è il sapere ! Per di Paradiso. Molte sono le scienze, che fi studiano dagli Uomini , c che studiano dagli Uomini , c che studiano dagli Uomini , c che studiato Paradosso, mi sa qui permesso la compassione e quai al Mondo se trovanno"atro di compassione a que "Teologi", do sempre nouvo piaceri, si smatrisse poi
a quali per incombenza tocca a studial" antico piacere di studiare; ma chi sture tutti i casi di coscienza, e a ritrova- dia, si guardi studiando di non passare i re , e sapere tutti i giri , e raggiri della segni, di non entrare ne confini riservamalizia umana . Mileri fludi , dover ri- ti alla fanta ignotanza , fe in luogo di voltar materie si poco odorofe; compaí- fapere, non vuol delirare, San Paolo tifionevoli Dottori, che obbligati fono a rando la linea diviforia della fcienza, e studiare si fattamente sopra tutte le lot-dure dell'Uomo, per medicat tutte le to quello, che non è sobrietà di studio, piaghe, e bene elercitare lo scabroso ne temperanza di scienza, e dice: Non offizio di Medico, e di Giudice in Con-fessionario. Ma non meritan già com-pere ad subrietatem: e vuol dire, Figlipassione, meritano invidia cert' anime, uoli degli Uomini, voi date troppo al clie entrando in Confessionario, pian- vostro sapere, e poco lasciate al vostro gono, si battono il petto, e pure appe- non sapere ; e pure più del vostro sapena trovano materia di Affoluzione; e se re ha da esfere il vostro ignorare . Voi in qualche parola dubbiola da cauti Con- per fapere, lasciate correr l'occhio a fessori sono interrogate , esse rispondo- tutti gli oggetti; a tutte le parole , lano: Padre non v'intendo. O bel non sciate aperto l'occhio; lasciate entrare il intendere, o bel non sapere, o anime pensiero in tutti i Prati, in tutti i Giar-nella vostra ignoranza selicissime! Qua- dini di riserva; e perebè sobrietà, e tentle Scienza comparar si può a questa vo peranza non avere ne' vostra lludi ; per-sitra ignoranza? Merita gran lode la scien- chè non v'è nè Poeta, nè Romanzo, za de' suddetti Teologi , perchè essa in cui non facciate le vostre veglie , e in loro è (cienza tutta speculativa , nul- eiò che in questa vostra intemperanza di la è pratica ; e perchè essa da loro è studio vi accada , voi ben lo sapete ; e. indirizzata al bene altrui ; ma quan- la prescritta ignoranza pur troppo lo sa. munizazia ai betra artui ; na quari a piecuta ignoranza pui troppo lo sa; to maggiore lode merita la voltra igno- che dove trova rotti i fuoi confini, ve ranza ; che di quella Teologia nulla de fuggii l'innocenza ; sparit la mode-ha bilogno ; che si spettabili in Cie- sità ; ed entrar quassi ni Piazza di Con-lo, e tanto agli Angeli simiglianti vi quista tutte le intemperanze ; tutte le rende ? Seguitate pure, o anime in-lascivie, tutte le dissolutezze; e nulla nocenti, a non intendere; seguitate nel-in Cristianità lasciar di puro, di sano, la vostra bellissima semplicità, e senza al- e di santo: O Fedeli, o Fedeli, che tro sapere, dite sempre, e replicate co'l cercate voi di sapere di là da limitipre-Santo Giob : Si ignoravi , mecum erit fctitti , fe ad altro Tapere artivat non ignorantia mea: Se io, nato sono igno- potete, che a sapere, che non siete più rante, e il Battefimo ignorante mi vuo- innocenti, fol perchè non fiete più ignole; quest'ignoranza ha da venir meco al ranti? e che sapere è questo, avere as-sepolero. Dite così, e contentissime sie- saggiato il sapore di tutti i veleni, e apte della vostra ignoranza, perchè quest' prese tutte le vie di perdizione, e di ignoranza su sempre, ed è ancora la morte ? Questo non è sapere, questo è Seienza di quel Paradifo, dove era vie- delirare, e delirar tanto peggiore, quan-tato l'Albeto della Scienza, perchè tutt' to il delirio è più dilettevole. Era Gioera scienza del bene, ma era ancora vane, era Re, era Guerriero David, e scienza mala del male; e del male non pure di se, pet documento de posteri, volle Dio scienza in Paradiso, volle sodisse : Narraverunt mihi iniqui fabulalo ignoranza : e perciò , chi lia scienza tiones , sed non ut lex tua . Psal. 118. I del bene , ma non ha ignoranza del Petiti d'iniquità mi proposero e Pocsie, . Lez. del P. Zucconi Tom. V.

tante; ma o quanto a ogn' Uomo è bel- male, sà molto, ma sà molto in sue Hh 3 eFaio per non lasciarimi sedurre, mi propo- a saper d'intemperante, e superfluo, di che tapere, e ciò, che non fapere, ne re, le fcienze, e l'arri ton buone, perstudiare dovevo; qual fusse la scienza, che sono necessarie alla Repubblica umae quale la preferitta ignoranza della fan- na , la quale , le dall'armi è difeta, da-Pial. 70. 15. Non volli mai letteratura contenti dell' arti antiche e approvate de'Santi ; e che fola ci preferva dal fa- introdur co' motti , e cogli equivoci il ftro ftaro, e alla vostra incombenza ; vostro studio, studiando, voi altro non

Favole dilettevoli di ciò , che fanno gii i fludi permessi , e degli studi vietati , in Uomini, e gli Dei in Babilonia; ma modo, che dove lo studio incomincia nevo avanti la bellezzadella vostra Leg- vano, e superbo, tutro sia lateiato alla ge , o Signore : da questa appresi ciò , modesta , e umile ignoranza. Le letteta Città; e perchè: Non cognovi litte gli studi è mantenuta, e adornata; ma raturam, introibo in potentiai Domini dove, dove vanno que cervelli, che non umana, anzi profana; perchè ignorante dal comune degli Uomini, vanno ideansono di tutta l'erudizione Caldea, ed E- do arti nuove di far l' oro colle mani; giziana: perciò: Incerea , & occulta fa- di fapere il futuro dalle Stelle; di trovar pientie tae manifefafi mihi : Plal. 50. 51 ne Planeri la fortuna, e il fato degli av-Mi facefte fapere quegli Arcani , che tenimenti umani ; di far parlare i mor-incerti , e occulti fone agli fluid [52] ti, e gli figirit ; e di mille fuperfizioni dei , ed Egiziani . Sicchè per entrar là riempire il Mondo ? Dove vanno quedove Iddio manifesta la sua vittu, e span- gli altri, che studiano non per migliode i suoi lumi, più che scienza, si ri- rare, ma per corrompere tritta la Poechiede ignoranza. Beato me se più che sia; per vedere ne Teatri svenire la virad altro atreso avessi a bene apprende tu, e trionfare il vizio, e la fellonia ? re, e a ben fondarmi in tale ignoran- dove quegli altri, che ttudiano per conza, che a ridurla altro non è, che la fonder tutti i linguaggi; per far parlare i prima, e principal parte della Scienza credenti coll'idioma dell'Ateilmo; e per pere quel, che è mortifero studiare. Ma Paganesimo nelle radunare Cristiane ? non fon questi foli i confini prescritti dove finalmenre vanno, e che prescridalla fanta ignoranza a nostri studi. Sa- dono quelli, che colle esperienze entralomone nel 7. dell'Ecclefiaste dice: Non no a filosofare in Teologia, a cavillare vi piaccia saper più di quel , che è ne- sopra la divina Scrittura co' Paralogismi cellario sapere alla vostra persona, al vo- de Filosofi profani, a interpretare le parole de' Proferi, e degli Apostoli ? Praperche, se più in la volete passare col cipe, pracipe non sublime sapere : Timoteo, se nella Cristianità di Escso trovi farete, che dare in issupidezza: Non si fatti Filosofi, di loro, che questi sono plus sapias, quam necesse sie, ne obstupe attentati contro la Fede; che le cose da senera : 7, 17, e e San Paolo (crivendo a Dio rivelate vogliono effer credute, non Romani, i quali come vinto avevano lefaminate da nostri corti cetvelli; che in armi così vincer volevano in lette- Iddio : Lucem habitae inaccefibilem; ibire la Grecia, ed ogn'altra Nazione, nel 16. nella sua inaccessibile luce, non amcapo 11. dice queste due parole : Noli mette esplorarori ; vuole adoratori , e alium [apere ; [ed time: 2.20. Romano, adoratori ben timidi, e tremanti: e che non levar troppo in alto la tefla ne perciò defifiano dall'ardire, dalla rente tuoi fludi; ma remi, e trema nel tuo rita de loto fludi, fe non vogliono, che fludiare ; e ferivendo a Timoteo, gli fopta loro cada quel, che ladio minacdice , che come Vescovo predichi , in- cia per Geremia : Ne forte egrediatur , culchi, e comandi al Popolo di Efefo, ut ignis, indignatio mea propeer matitiam Città curiola, e superba, che fludj, ma fludiorum vestrorum : 21. 12. Ne rade che non pretenda di volar fenza penne volre accade, che fra le carre di questi fopra le nuvole: Pracipe non sublime sa studi, o licenziosi, o remerari, o super-Pere . 1. 6. 17. Ed ecco da Salomone, bi, acceso il fuoco dell'indignazione di e dall' Apostolo titata la linea divisoria vina, in luogo di acquistar sapere, si della tcienza, e dell'ignoranza; degli perda il cervello, e il cuore. Sicche a

ri-

ristringer tutto in poco , innumerabili i in tutti i contratti , e negozi , piu del fono le cose delle quali a noi , più di qualunque scienza, è giovevole, è ne- get con tutti, e a tutto pasto usare il ceffaria l'ignoranza; e se come insegna si per il nò, e il nò per il sì, e del-San Paolo : Scientia inflat : 1. Cor. 8. 1. il troppo sapere in quelli , i quali Nondum cognoverunt quemadmodum oporicat eas scire : ib. 2, Non Imparatono mai il modo di studiare, porta una cetta tronficzza, e airoganza, per eni fi rendono infoffrib li a Dio, e agli Uomini: ed, ò quanti (on questi cervelli, che credono di potere emendare le Scritture, correggere i Profeti , dar legge alla natuta , e fare un'altro Mondo diverto da quello , che ha fatto la Sapienza eterna ! ignoranti, idioti miei compagni, contentiamoci di poco sapere , perchè in questa umile nostra ignoranza far possiamo una bella riuscita in tutta la Scienza de'

Dopo l' ignoranza, per dire qualche cofa ancora della stoltezza, non eschiamo dal fopradetto San Paolo . Scrive questo beato Apostolo la sua prima Epiftola a quei di Corinto, è perchè sapeva , che i Corinti , benchè battezzati , rirenevano ancor molto del ptofano , tezza dal Mondo; perciò Paolo deridenper istruirli, usa questa Ironia, e dice : do i sentimenti del Mondo, aggiunge : Nos stulti propter Christum; Vos autem Nos stulti propter Christum usque in hanc prudentes in Christo: Nos infirmi ; Ves horam, & esurimus, & sitimus , & nudi autem forces : Vos nobiles ; nos autem fumus , O colaphis cadimur , O influbiignobiles &c. 4. 10. Noi fiamo stolti per les sumus , & laboramus operantes mani-Gesu Crifto , e voi in Gesu Crifto , bus noftris ; maledicimur , & benedicimus, cioc , nella Fede Cristiana , siete pru- persecutionem patimur , & suftinemus ; dentissimi : Noi siamo deboli e infer- blasphemamur, & obsecramus, tamquam mi, e nulla possiamo; e voi siete di purgamenta bujus mundi facti sumus om? gran fotze , e molto potete : Voi fiete nium peripfema : ib.n. 11. Siain poveri. nobili, cospicui, e di grande splendo- siam nudi, siam persegnitati, siam perre; ma noi povetelli fiamo, abietti, cossi, siamo stimati e più vili, e più ae spregiati dal Mondo, Gran differen- bietti di tutti gli Uomini; e come spazza è questa sia gli Apostoli, e i Corin- zatura della Terra, siamo da tutti tratti; e chi averebbe creduto, che tan- tati: pure fiam contenti della nostra conto vantaggio topra i Maestri riporrar dizione : e la nostra stottezza colla vopoteffeto in fenno i Discepoli ? Ma stra sapienza non muteremo giammai . qual è la tua stoltezza, o Apostolo, e Voi tidete di noi : ma noi di voi non qual è la prudenza de Corinti ancor abbiamo poca compassione : perchè infin Neofiti ? La prudenza de Corinti era che non cominciate a impatar qualche quella appunto, che fapienza del Mon- poco della nostra stolidezza, la vostra do si appella , cioè , saper bene di lapienza sara sempre sapienza di questo politica, e in tutte le occasioni, più Mondo: Et sapientia bujus mundi studdella Legge, maneggiar la tagione di sitia est apud Deum: 1. Cor. 3, 19. e la flato; faper bene d'Economia, e in fapienza di questo Mondo, altro non è

ginsto , far giocat l'interesse , saper finla sincetità non mai dilettarsi: saper tutti i punti, e i puntigli della reputazioni, e per la reputazione scordarsi di tutto il ragionevole ; offervar tutti i rifpetti umani, e fare il nobile, il grande, il potente con ognuno : a vetuno non faper mai cedere : effer finalmente perito, e pratico in tutto ciò, che dal Mondo fi apprezza; questa del Mondoè la fapienza, e questa è quella, che figutatamente da Paolo ne Corinti, non ben formati ancora nella Fede di Cristo, si condanna. Quale è ora la sapienza de Paolo, e degli Apostoli, proposta per idea a Corinti, contro tutta la Grecanica prudenza? Eccola in poco: Non istimar l'onore, sprezzar le ricchezze, fuggir tutte le cole piacevoli, incontrartutte le cose disgustole, tolletar le ingintie, non faper mentire, non fapet fingere , e nulla sapere de rispetti umani . Questa è la fapienza, che piace agla Apostoli: e perchè questa è credutastoltutte le compte, in tutte le vendite, che pazzia avanti a Dio, e a tutta la Hh 4

beata sua Corte. Corinti non v'ingan-merte prudente, è necessatio studiate la nase: Namo se seudente si suite vidente no soletza Apostolica. Di questa soletza de initire vas fasione esse a la companio de seudente soletza Apostolica. Di questa soletza si pieno s'Evangello ; e Gesti colla sua pieno s'il si. 13. Vi et aluno sta di voicre-immensa Dottrina, non altro che questa de de est effect. Savo co s'entiment del Mon-il Goltezza insegno in Terra. Ma, o bella do, deponga pure questa sua opinione ; stoltezza, che è tutta Dottrina della Sae se vuol ester veramente savio, e pru-dente, incominci a imparare la nostra ta Scienza de Santi! Concludiamo adunipazzia. Gran Paradoso, gran Parados que, che a voler sapes bene, è necessa-so, o beatissimo Paolo; ma gran veri- rio studiare solo la stoltezza Evangelica; tà, o Fratelli, gran Dottrina, o Sorelle! perchè quefta floltezza con quell'ignoran-Per effer fa io , convien ditimparare la za, è folamente quella fcienza che c'infegna

fapienza del Secolo, e per effer vera- le vie fanre della vita, e della morte.

#### QUESTIONE XIX.

Statutum est hominibus semel mori. Epist. ad Heb. cap. 9. num. 27.

Paradoffi fopra la Morte.



pre citate parole: Statutum est hominibus runo di cuor sì fermo, che di ciò rammentandofi , di tratto in tratto non fi volti in là dalla vifta de' sepoleri , per divertira, e non vedere, dove pur troppo ogn'ora andiamo tutti arrivando . Così fi fa a quelli , a quali colla ravola davanti fi leva la vista della via, giacche morir si deve , procuriamo di versità della morte di uno , dalla morte morire da Uomini forti . Miriam la dell'altro ; fecondo quell'Affiomatritiffimorte, affuefacciamo gli occhi a i fuoi mo, che : Mors omnia aquat : la morterrori, e diciamo ad essa : Vien pu- se appiana ogni cosa, e alle Valli più

Ascere, eincorrere la senten- phò molto da temere , da te hò molto za di morte : vivere , e vi- ancor da sperare. Queste sian le parole, vendo a tro non fare , che che alla memoria della morte ular deandare a morire : amaro fla- vono l'Anime generole , che mi ascoltuto, terribil decretto; e pu- tano. Ma per apprenderie , a me dian re questo è il decreto delle licenza di trattar oggiquest'inamabil Te-

ma , per cavar da esso que Paradossi , lemel mori . Tremano i polii , s'impal- che non poco ci possono atterrire ; ma lidifce il volto alla fola memoria della che molto ancora ci possono consolare. funesta esecuzione, alla quale tutti siam Voi, o gran Vergine, Voi, o gran Macondannati', e alla quale ogni giorno dre di pietà , a noi volgete gli occhi più siam vicini ; ne v'è , cred'io , ve- vostri pietosi , a noi sia il vostro cuore materno, mentre noi tutti in questa vofira Festa, a voi supplichevoli ora per allora diciamo : Ora pro nobis peccatoribus , nunc , O in hora mortis nostra ; Amen: e incominciamo la Lezione.

Statutum est hominibus semel mori : Dal decreto contenuto in queste parole, che al supplicio gli conduce; e così pare che si deduca, come comunemente noi , co'nostri divertimenti andiam fa- fi crede , che dovendo tutti morire , turcendo. Ma noi non facciam bene : ti morremo del pari ; senza veruna dire , che io t'aspetto : perche se di te basse uguaglia le Montagne più superbe .

Ma contro questa comunissima opinio- i lo reato della Natura umana, rea di colne, trovo quattro Paradoffi di non if-prezzabile novità ; e il primo è , che im a chi muore non folo per il reato del-il tolpo della morte non è , come la Natura , ma ancor per il reato della fl crede, a tutti uguale, perchè fotto Persona, muore per que sentenze, una quel colpo, tutti muojono è vero, e comune a tutti, l'altra particolare a lui nessuno scampa: ma è veto ancora, che solo; e questo propriamente è, non soalcuni muojono più, alcuni muojono me-lo morire, come muojono rutti : ma è no. Cosa strana, cosa incredibile è quefta , e da non dirli a Uditori d'intelletto; effendo la morte una privazione indivisibile di vita; e l'indivisibile non ammette nè il più, nè il meno. Così pa-re, e così è in qualche fenfo; ma in altro senso della Scrittura, non è così; una sola sentenza, e dir può morendo : perchè nella Scrittura fi legge il più , e Come io muojo, muojono tutti : e mi il meno ancor della morte. La Scrittura di tutti gli Uomini dice : Moriemur ownes . O' non vivent : Tutti, tutti fenza eccezione morranno, nè vi farà neffuno, che non debba dire : Omnes morimur , & sicut aqua dilabimur : 2. Reg. 14. 14. Tutti alpertati fiamo dalla morte, e la vita umana, come acqua di Fiume, corre, e palla : ma di tutti così dicendofi, di alcuni con formola fingolare fi dice : Morte morietur : Morra , e morrà di morre. Così Mosè Legislatore, e nell' Efodo, e nel Levitico, e ne' Numeri più di dieci volre adopeta quella Frale ; e Gesù Crifto istesso , citando la Legge, dice: Qui maledixerit Patri, vel Matri, morte morietur. Matt. 15.4. Or qual differenza v'è, fra il morire affolutamente fenza aggiunto , e il morire di morte ? V'è forle qualche altra maniera di morire, che il morire di morte? I Periti della facra Lingua dicono, che quando la Scrittura al verbo aggiunge il nome verbale, o il participio, e dice: morrai di morte, vivrai di vita, vedrai vedendo, ascolterai ascoltando; al verbo allora dà una forza, che si dice energia di parlare, e alle parole raddoppia il fignificato. Da questo Dialetto della Scrittura, può raccorfi, che il morir di uno , può estere molto diverso dal morir dell' altro : e se tutti muojono, ma non tutti muojon di morte ; io non credo di dir male, fe dico, che alcuni muojono più, e altri muojono meno, e perchè? Perchè alcuni muo-

morir di morte, come dice la Scrittura: e perciò questo è il morir più , e il morir meno. Quello, che muore per il . folo reato della Natura, muore meno di quello, che muore per il reato della Natura, e della Persona; perchè muore per tallegro di non meritare questo colpo fatale per altro , che per effer nato Figlinolo di Adamo : ma chi mnore per il reato della Natura, e della Persona, cioè . per il peccato originale, e per molti, e molti peccati perionali ; o quanti colpi riceve in un fol colpo! ed o come deve dire morendo: lo sì, io fon quello, che muojo veramente di morte: anzi io fon quello, che muojo di più morti infieme ; perchè io fon quello , che meritai motire tante volte, quante volre peccai ; e fopra di me si sa un esecuzione fola, è vero ; ma una efecuzione, che deve adempire cento, e mille fentenze di morte . O voi felici, che morendo, altro in voi non avete degno di morte. che l'effer nato Uomo mortale! Solo ame infelice tocca a morire, quando Iddio in me nulla trova, che degno sia di vita. Quello certamente è un pocopiù, che morire; e le ora non l'apprendiamo, guardianci di non avere a piangere in quel punto e la morte preiente, e la vita paffata, che fenza fallo renderà più grave, e pefante il morire. Ma non è questo solo il pri e il meno della morte : la morte fecondo i Filotofi : Est separatio anima a corpore : altro non e, che una total (eparazione, o divisione dell' anima dal corpo : e perchè nella separazione, si dà senza fallo il più , e il meno ; e chi è feparato da poche, e piccole cole, foffre una leparazione affai minore, e più leggiera da quella , che foffre , chi è separato da jono per una, e altri muojono per più molte, e care, e amatissime cose, perlentenze dimorte: Chi muore per il fo- ciò è, che in morte, chi muore più. e chi

dollo ; perchè qui è , dove la separazione si fa ben sentire . Alcuni morendo , altro non fanno , che separarsi dal corpo; perchè l' anima loro non è unita ad altra coía del Mondo, che al proprio corpo; e perchè il corpo ad essi fiti attaccati allo fcoglio; perciò questi fon quelli , che dovendosi finalmente separare da tante, e si dilette cose, o quanto, o quanto dovran morire! e veterati amori , costretti faranno a dire : Addobbi , bellezze , delizie della mia Cafa, io vi veggo: ma, oimè! per l' ultima volta folamente vi veggo: Vilma, oime ! vi lascio, per più non tornare a vedervi . Foste tutti mici un tempo, ma ora ne voi più miei, ne io più voltro, faremo con eterna separazione divifi. Questa è la morte grande , Sienori mret ; e perciò chi non vuol tanto morite, poco si attacchi a quelle coie , dalle quali con ianta pena , fra poco, per forza ineluttabile, deve effer laudabunt multi fapientiam eins. O ufdivilo -

Il fecondo Paradoffo è, che alcuni muojono totalmente, e in tutto; e altti muojono folamente in parte . Queno Paradoffo fu accennato da quel Poe- diremo di questi memorandi ? Io diro . ta profano, e più che Epicureo, il quate per le sue Poesie , si diede vanto di non avere totalmente a morire : Non omnis moriar : multaque pars mei vitabit libitinam : Io morrò , ma non morrò tutto : perchè dopo di me, viva resterà la vita passata, e immortale rende la mela memoria del mio nome, e del mio moria dell' escreitate virtù ? Questo cantare ; e Orazio farà fempre dagli non è morire totalmente , mentre la Uomini rammemorato . Bella cofa far vita fpenta in le medefima , fi riaccensebbe, fe si potesse sare a mezzo colla de, e rifiorisce ancor dopo morte nelmorte, come dice Orazio, e morir fo la ricordanza, e applauto de Pofferi : lo colla metà di fe: ma Orazio non ba- anzi: fla ad autorizare un Paradoflo si fatto .

e chi muore meno; perchè, chi da po | Sentiamo per tanto, che cola dica il co, e chi da moltissimo deve finalmen- Libro delle Verità eterne. Nel capo 44. te un giorno effer diviso. Qui stà il dell' Ecclesiastico si legge, che alcuni punto principale di questo primo Para- vivono, vivono lungamente, e arrivano all' ultima vecchiaja; e poi muojono , come le nati non fullero ; perchè vivendo, nulla mai fecero, che meritalle ricordanza : ed elli lenza nellun merito, e innominati affatto, escon di vita, quali entrati mai non fullero a viè più tosto peso, che sollievo; perciò vere : Sunt quorum non est memoria; questi poco , o nulla fentono in motte perierunt quasi non fuerint ; & nati funt , la loro separazione . Ma perche altri quasi non nati : n.9. Queste sacre paronon folo al loro corpo, ma a tutte le le, se io mal non l'intendo, dicono escole corporee, fono uniti; e come Zoo- pressamente, che questi tali periscono affatto, e nulla di effi rimane dopo la lor morte . Ed è cofa ben lacrimevole, viver fellanta, ottania, e cento anni, e nulla fare , che merisi di rimanere in con quanta amarezza vedendo in que- vita; e se vivere è lo stesso; che opegli ultimi momenti le loro ricchezze, le rare; chi nulla opera, che ragionevoloro famiglie, e tanti, e tanti loro in- le, e lodevole fia, fenza ingiutia può dirfi di lui, che in cento anni non viffe nè pure un momento da Uomo. Alcuni adunque, e forse la maggior parte degli Uomini, quando muojono, muole , piaceri , amici , congiunti vi lascio ; jono affatto , e di essi nulla rimane in piedi . Ma di altri, che cosa dice il Libro degli eterni Lumi ? L' istesso Ecclefiaftico al cap.39. dice, che vi fono pitre, vi sono alcuni, de' quali, benchè pochi, non perirà giammai la memoria. o il nome : nè farà mai, che i Popoli , e le Genti efaltare non debbano la vita , la sapienza , e le gesta di essi: Colque in faculum non delevitur; non recedet memoria ejus , O nomen ejus requiretur a generatione in generationem : n. 12. Così dice la Scrittura, e noi che che anche essi muoiono, come mortali : ma la lor morte è una tal morte . e sì leggiera, che non può titta morte appellarfi : perchè come tutta morte effer può quella, che ravviva la lode, e la fama del-

> Per entrare nel terzo, e più ammirabile

mo di avanzarmi a dire , che effi non folo non muoiono totalmente, manè pur muojono di morte, che sia vera morte. Non folo animofa, ma temeraria fembra questa mia proposizione ; e pure parlando col dommarico linguaggio del-le Scritture, altro non può dire, fe non, che mentre alcuni muoiono non di una, madi due verissime morti; altri feliciffimi, non folo non muojono totalmente, come si è detto; ma nè pure muojono di morte, che sia vera morte. San Paolo, che (crivendo agli Ebrei, dice, che rutti gli Uomini devon morire : Statutum est hominibus femel mori; scrivendo poi a Corinti, non di tutti, ma di alcuni motti, dice : Qui dormierunt in Cristo : 1.15, 18. Questi, de' quali vi parlo, o Corinti; Cristo, e a questi nel suo giorno sarà Patriarchi antichi, dice, che essi morendo si potero a riposare : Ex que Patres dormierunt . 2. 3. 4. e l'Evangelto di San Matreo, di quelli, che reforfe-ro nella Returrezione di Crifto, che altro dice, te non che essi sorsero dal fonno. in cui ne'loro fepoleri ripofavano ? Milia corpora Sanctorum , qui dormierant , furrexerunt: 27. 52. Se per tanto, fecendo queito Teologico parlare, la morte de'veri Credenti, la morte de' Gusti è un sonno, cioè una sola fomi, lianza di morte, non fia ftrano a veruno, che io dica: Anime buone, veri seguaci di Cristo, veri Figliuoli della Chicia nostra Santissima Madre, voi ancora morrete nel vostro giorno; ma non vi atterrite della vostra morte; perché la vostra morte altro non fara , che tomo , e ripofo da travagli di quelta mitera vira : e quando chiuli avrete gli occini voltri, voi allora al-

rabile Paradoffo, io riflettendo a que- lopra tal punto, fian quelli, che non fti immortalati dalla lor morte, non te- meritano ne di vivere in vita, ne di ripolare in morte : perchè le i Giusti non muojono d'altra morte, che di fonno alquanto più lungo del foliro: di altri moltiffimi, cioè di ru ti i Peccatori , le Scritture con idioma diverso affermano, che essi morranno roralmente, e motranno non di una fola, ma di due morri , una più spaventola dell' altra. Si crede comunemente, che una fola fia la morte, e una volta fola fa abbia a morire i Ma : quid fcriptum eft ? Che cofa è scritto ? Nell' Apocaliffi , che più d'ogn' altra Profezia c'informa di tutti i nostri novissimi, e dell' altra vita, San Giovanni in questa sua Profezia riferisce le parole di Gesù Criito, scritte a Vescovi dell'Asia, e dice : Qui vicerit, non ladetur à morte secunda : a. 11. Fedeli, Credenti, combattemorendo si addormentarono in Gesù re allegramente, e se bisogna, lasciare la vita nella battaglia per Crifto : perchè detto : Surge , qui dormis , & exurge chi così combatte , và esente dalla se à mortuis , & illuminabit te Christus : conda motte : Timidis autem , & incread Eph. 5. 14. O voi , che forterra dulis, O execratis Gc. pars illerum erit dormite fra morti, svegliatevi omai , in stagno ardenti, quod est mors secunda: e forgete alla luce di Crifto Redento- 21.8. Ma i timidi, i deboli, i dereffabire , San Pietro ancora , parlando de li troveranno l'eredità ad effi destinara nello stagno del zolfo ardente ; e questa farà la lor morte seconda. Sicchè altri muojono appena, e quafi per fimilitudine una volta fola; e altri muojono non una fola, ma due volte; e l'una e l'altra con morte spaventosa ? Quì v'è da pensare ; quì v'è da temere ; e quì da trasferire i fuoi terrori dal primo al fecondo sepolero. Tutti temiamo la motte ; e per morire quanto più tardi si pnò, che non facciamo ? e che si lascia a dietro di cura, di timedi, e ove bisogni, ancora di ferro, e di fuoco i E rutto in vano; perchè una volta convien finalmente morire, e andare al sepolero, Ma dopo la prima morre del corpo, chi v'è, che tema di morire la (cconda volta col corpo, e coll'anima : e per non andare al secondo più prosondo fepolero dell' inferno, chi v'è, che si dia qualche penfiero, chi faccia qualche diligenza, per fuggire quella morte, che tio non farete, che apettar forterra la può fuggirà da tutti? O cecità, o paz-Tromba, che vi rilvegli, e vi richia- zia! Tanto per fuggir quella morre, che mi alla vita. Ma non cesi tranquilli , è inevitabile ; e nulla per fuggir quella mormorte, che ogn'un può scansare, e a ne. Alcuni lavorane, sudano, travagliapetto della quale la prima morte altro no in quello gran Campo del Mondoprenon è, che un fonno leggiero : O nii fente, folo per fare le loro raccolte in

fima providerent! Deut. 31. 29.

ver serrare gli occhi a tutto il presente; fine di questa vita, ed è principio dell' e in un punto dover perdere, e ricche altra, porta via, e divora tutto ciò, ze, e onoti, e piaceri, e quanto di ca- che è di questa vita ; ma non avendo ro, e di amato li possiede; perciò l'ulti-mo Paradosso è, che in morte v'è cer- fate in essa a ciascuno la sua raccolta. eamente molto da perdete; ma v'è mol Or perchè i Figliuoli del Mondo tutto tiffime ancora da acquistare, e da fare feminarono in questo Mondo, e i Fil' acquifto infinitamente maggior della gliuoli di Dio tutto feminarono nell' perdita. Quando Giob in un giorno per- altro; perciò, dove quelli tutto perde quanto aveva di beni, alzò gli occhi dono, questi tutto acquistano; ma al Cielo, e diffe : Nudus erreffus fum de con tanta fimilitudine di disquiparanntero matris mea : medus revertar illuc : za , che quelli perdono quel , che non 1. 21. Come venuto fono in questo Mon- dovevano amare; questi acquistano turdo, così ne uscirò; nulla portaidall'ute- to quel, che solo merita amore: per-ro della mia Madre, e nulla porterò al chè, se quelli petdono cose picciole; sen della Terra Madre comune di tut- cose brevi , cose viliffisse di Terra ; ti; nudo nacqui, e nudo morrò. Mo- questi acquistano cose immense, cose in-rire spogliato affatto di tanti beni, di finite, cose eterne di Paradiso, e di tante delizie, di tanti amori, è co- Cielo; e se quellinudi, spogliati arrivafa , fenza fallo , penosa a chi è affue- no all'altro lido dell' eternità ; questi : fatto a vivere solamente al senso, e alla Quasi navis institoris de longe portans pacarne; ma a questo dolore, convien nem [nem : Prov. 31.14. Quali nave di preparații: perchê ciò, che di se dise i iscossione, dopo tante tempeste entra-Giob, accaderă a tutti, e chi muore: Nihil ausfert secure: Eccles, s. 14. Nulla con applauso di tutta la beata gente, san feco porrerà di quello Mondo fensibile; la spala di tutte le loro ricchezze. Non e andeià al fepolero, come chi ha rotto è dunque vero, che tutti in morte diain mare, che al lido altro seco non por- no ne ladtoni, e siano spozliati affatto; per tanto farà questo, dal quale sian po- pocalisse, che i Santi in morre appunto te è tanto ineguale, e diversa, che do- illorum sequumur illos : 14. 13. perchè, ve alcuni tutto perdono, altri tutto ri- dove altri fono da tutti abbandonati : i morte, la quale di tutto spoglia alcuni, poco, o nulla ha da perdero, e mol-di tutto il prezioso altri rivesta? Ciascun to, moltissimo da acquistare in morsì la rispotta di questa mia interrogazio- te .

nam faperent , & intelligerent , ac nevif- quefta vita ; altri lavorano , fudano , travagliano sempre; ma solo per sare le loro rac-Ma perchè molti apprendono quel do- colte nell'altra vita: Onde la morte, che è ta, che se medesimo. Gran sallimento anzi è certo quel, che si legge nell' Aco lontani. E pure è vero, che la mor-immenfamente articchiscono: Opera enim trovano; e se David nel Salmo 33, di Giusti accompagnati sono sedelmente da alcuni diffe: Mors peccatorum pessima: 22. tutto il convoglio, da tutto il corteggio Pessima, cruda, espietata è la morte de' dell'opere loro, e virtù, che sole san peccatori; perchè ad effi nulla lascia per comparsa nell'eternità. Concludiamo per vivete la vita eterna : nel Salmo 118 di tanto, che la morte non è sì amara, che poi dice: che la morte di altri è corte- non possa addolcirsi; e di spaventosa che ie . è liberalissima : perchè , Pretiofa in è , non possa rendersi giocondissima ; se con/pellu Domini mors (anclorum ejus: 14 la Madre di milericordia ci impetra la La morte de' Giusti è si bella, e prezio-fa, che pagar non si può con tutti d'Te-all' altra vita, che a questa; perchè sofori del Mondo. Come effer può, che la lo chi vive all'altra vita, e all'eternità,

## QUESTIONE

Omne verbum otiofum , quod locuti fuerint homines , reddent rationem de eo in die Tudicii . Matth. c. 12. n. 36.

Paradossi soprà il Giorno del Giudizio.



fono intrecciari in modo

notte all'altra tramanda la fua Scienza : Dies diei erultat verbum ; & nox nolti re il giorno del Giudizio ; perchè esso indicat scientiam . Pi. 18. 3. Ma fra tutti i giorni, i Profeti , e gli Apostoli dicono, che verrà un giorno, che non apprenderà il sapere dal giorno patsato ; ma di tutti i giorni, e iccoli paffati icoprirà l' ignoranze, paleferà gli errori, e manifesterà le pazzie; perchè esso solo (arà il giorno del Giudizio, cioè, giorno da diliniparare, ciò che dal paffato Mondo male imparoffi : Quoniam judicium Dei eft : ad Rom. 2. 2. Gran giorni, in cui, quando non fara più tempo di adoprarlo , si formera il vero giudizio di tutte le cose. Avendo noi per tanto nell'ultima Lezione parlato della morte, ancor del Giud zio dir fi deve qualche cofa; e se dellamorte dicemmo molti Paradoffi, forfe non meno dir ne dovremo del Gindizio; e incominciamo.

Dies Domini magnus, & terribilis valde : 2. 11. Grande è il giorno del Signore, e fopra ogni creder terribile, cosi dice il Profeta Jorle ... Come giorno che nel Mondo trovano quanto fa lor del Signore, o Profeta ? Tutti i giorni bilogno a nudrirli, a muoverli, e diletdell' anno fon giorni degli Uemini, non tarfi : ma nell' ultimo giorno , che farà di Dio; perchè il Sole, e la Luna; i Iddio; farà quel, che fa, chi in cenere. giorni, e le notti ; e il tempo tutto è e faville riduce tutto ciò, che fece ; e fatto per la vita dell' Uomo, non per il nulla vuol più di eiò, che volle avanviver del Signore, che beartilimo vive ti. A un cenno dell' onnipotente volenella fua eternità; e quando pure questo re , iparirà tutto l'antico volere , sparigiorno dir si dovesse giorno del Signo- ra tutto l'antico lavoro dell'ammirabile re, perchè di questo giorno solo, e non Creazione, caderà la Natura, cesseran di tutti gli altri, dir fi dovrà giorno del le cause seconde, finican le generazioni

fille, ed o quanto diffe bene, Signore, mentre giorno non v'à. in cui il Salmista David, allor che il Signore non regni, non operi, non cocanto, che i giorni nostri mandi, e non regoli il Mondo ? Ma i Profeti non parlan mai , che non infeche un giorno comunica il gnino qualche Paradoffo, cioè, qualche tuo fapere all' altro ; e una nuova non aspettata verità . Joele cogli altri Profeti, chiaman giorno del Signofarà un giorno fingolare, diversissimo da tutti gli altri giorni degli Uomini . Esso in primo luogo farà l' ultimo di tutti i giorni , e dopo esso : Tempus non erit amplius : Apoc. 10.6. Non vi (arà più, nè tempo, nè giorno; onde ficcome il primo di tutti i giorni dalla Chiesa si appella Giorno Domenicale, cioè, giorno del Signore, così l'altimo di tutti i giorni da' Profeti si appella Giorno del Signore . Ma , o con quanta diversità dal primo, converrà all' ultimo giorno una tale appellazione ! Nel primo giorno , Iddio creò Cielo , e Tetra : Et quidquid cæli ambitu continetur : Ma in questo nitimo . Iddio dissarà . e rimutera tutto ciò, che fece, e incammino allora. Allora incamminò la natura, e institui tutte le cause seconde di tutte le perpetue generazioni di tutti i viventi, vegetarivi, fenfitivi, e ragionevoli, che incellantemente vengono al Mondo; e

de' Viventi ; ne ffrepiti , ne tumulti di remo? non altro, che vedere, e piange-Mondo, ne veruna di quelle cose, per re. Non sarà quello giorno da più ope-cui ora tanto ci alteriamo, vedrassi. On-tare; perchè quello sarà tutto giorno di de San Giovanni, per dire tutto in po Signore; il Signore solo farà a operare co, d.ce, che egli vedendo il nuovo si- in quel giotno, e l'opera sua sarà dissasterna di quel giotno, vidde: Cælam e l'opère tutte degli Uomini, atterrar novum, O Terram novum: primum enim le Case, spianar le Città, abbattere i Cælum, O prima Terra, jam abii, O Principati, i Regni, e gl'Imperi, e nulmare jam non est . Apoc. 21. 1. Un Cie- la lasciar sopra la Terra degl' immensi lo nuovo, e unanuova Terra, perchè il lavori di tutti i Sccoli : Una hara defo-Cielo creato nel primo di tutti i giorni, in lata est Babylon. Apoc. 18, 19. in un' ora questo ultimo giorno sarà sparito, nè in di quel giorno, dice l' Apocalisse, caesso faran più i loro velocissimi giri le derà la gran Babilonia, e i Giganti del Sfere, i Pianeti, e le Stelle a distingue- Mondo, vedranno atse da fulmini, abre i giorni dalle notti , e a formare la battute da terremoti , afforbite da voravarietà delle stagioni, de' mesi, e degl' gini, tutte le loro macchine antiche, e anni; ma arrestati tutti i moti celessi, sparita tutta la superbia umana, gli Uocomparirà una nuova , non mai altre mini si batteranno la fronte , e diranvolte veduta disposizione di Cielo; e no: Che facemmo noi in tanti Secoli. la Terra una volta sì adorna di Bofchi, se con tanto lavoro, altro satto non di Selve, di Fiori, e di Frutti, e popolata un tempo di, tanta diversità di Ani na di questo giorno 2 O giorno spavenmali ; allora , sparite tutte l' Acque de' toso! Giorno tante volte predetto a' no-Fiumi, e de' Mari; morti tutti gli Ani- fiti difegni, e non mai temuto da noi! mali dell' Aria, della Terra, e dell' Ac- Ecco come effo, in breve ora a polveque; consunti, earsi tutti i Boschi, tut- re ha ridotte tutte le nostre idee ! Ciò te le Piante, e i Virgulti, la Terra tut- non è poco certamente, che in un giorta rimarià quali vedova, attonita della no folo fi abbia a vedere diffipato, e fua universale desolazione. O allegrez- raso, ciò che si fece in tante migliaja ze, o bellezze de' primi giorni della Crea- di anni dagli Uomini . Ma ciò non è zione, qual giorno, e quantoa voicon tutto, perchè i giotni degli Uomini, trario deve fuccedere? Il primo giorno fu non folamente fono giorni di Lavori, giorno di Creazione, l'ultimo fara giore, di Fabbriche, di Fondazioni, e d'imno di esterminio; e l'uno, e l'altrodif mensi disegni; ma sono ancora giorni tomigliantissimo giorno, è detto giorno d' innumerabili iniquità, e peccati; e del Signote; e se per quello non possia- l' ultimo qual giorno sarà ? Sarà giorno mo ringraziate quanto bafta, per questo non solamente di esterminio, ma sarà non possiamo temere quanto bisogna; e ancora giorno di Giudizio, e di Giu-il Paradosso è, che fra tantigiorni degli dizio universale. Qui è il forte, e il Uomini, due soli siano i giorni del Si-grande di quel giorno divessissimo da gnore. Il secondo Paradosso è, che l' lutti glialtri giorni, perchè qui si trovaultimo giorno, non folo farà diverso dal no tutte quelle verità, che se la Feutiling giorino, rino loi sat adversio sa in utilità que la criata chi e la a re-primo, ma molto più fata diverso da turi de non ci ajuta , non fi finiciono mai , ti gli altri giorni de fecoli . Nel primo, ne d'intendere , nè di credere : imper-folo a operare fu ladioj negli altri, turi-ciocchè, se lo per farmi intendere di-ti soli a operare furono gli Uomini ; e ceffi : Signori miei riveriti : Verrà gli Uomini operando, che non fecero un giorno, nel quale voi vederete tutfopra la Terra ? Sempre intefi a pianta-fti i peccati misi più occulti, 'e lo ve-ce, a fabbricare, a fondare e Cafe, e drò tutti i vostri; e i misi e i vostri Città, e Principati, e Imperji e dov'è, compariranno tutti in Teatro. Signori che non si veggano e Ville, e Palagi, e miei riveriti ; Voi , e io abbiamo i no-Torri, e Macchine eccelle, opere un ftri concetti non totalmente diritti, e te de Fighuoli degli Uomini ? Ma nell' ftimiamo bene il male , e male il benutimo giorno, che farcm noi ? Che fa ne i bello il brutto , e brutto il belti. Del cuore degli Uomini, disse Ge-blico, per esser in pubblico scoperto a remia, che è affatto inesplorabile, Pra-tutto l'Universo! vum est cor omnium, & inscrutabile; O quis cognoscer illud ? 17.9. Ma a que- sarà giorno di universal disinganno: Parsto secreto impenetrabile succederà quel, la Iddio per Joele, e dice, Congregabo che succede a chi nega colle parole, omnes gentes, & deducam eas in Vallem e consessa col volto. La luce di quel Josaphat; & disceptabo cum eis: 3.2. Io giorno, farà tale, che nel volto farà nel mio giorno farò uscir da sepoleri comparire il cuore di ciascuno, e la co- tutte le morte genti ; le condurrò tutte scienza di tutti a vista di tutti sarà aper- nella Valle di Giosafat; e ivi disputerò ta fulla fronte; e allora fi avvererà il det-to di Cristo, che nulla è si occulto, Uomini ? Gran singolarità di giorno! che non fi abbia a fapere; e nulla tanto Ma, che direm noi disputando con Dio;

lo; ma verrà giorno, in cui rifor- Nibil est opertum, quod non revelabitur: meremo tutti i nostii concetti , mu & occultum, quod non scietur. Mattli.10. teremo in contrario tutti i nostri giu-126. O Dio, che cosa sarà questa, a chi dizi , e diremo tutti : O quanto et- sà , quel che sò io! esser reo , reo già rammo! Signori miei riveritissimi, la palese, e dover comparire davanti al forluce di questo nostro giorno, nulla midabile Trono del Giudice offeso; esdistingue, e confonde ogni cosa; ma ser scelerato di sceleratezze già scoperte, verrà un altro giorno di tal luce, che e dover stare al spettacolo di tutta la tutte le cose compariran col loro vol- moltitudine degli Angeli, e degli Uomito: e nulla potrà fimulare, o diffimu- ni infieme; effer coperto di peccati, e late . Se tali cose io dicessi a chi non di brutture già palesi , e dover soffrir crede , egli stimerebbe , che io deli-la vista dell'universale , immenso Tearaffi ; e pur quefti , ed altri moltifii- tro ; che rossore , che confusione sarà mi saranno i Paradossi di quell'ultimo questa, a chi studiò si bene le sue com-giorno, solo perchè quello sarà il gior- parse; e chi comparir non voleva, se in no del Giudizio universale. In primo abito di gala, e di pompa non compariluogo l' ultimo giorno, farà giorno di va; che dirà allora? Tunt incipient dicecomparía universale; e la comparía non re montibus : cadite super nos; & collibus : di apparenza, che copre, ma di manifettazione, che palefa ogni cofa. Coll' no allora que mifeti, cadete sopra di noi, apparenze si cuoprono si sattamente le e schiacciateci: o Colli, o Rupi, o Piecose, che molti compariscon bene, i tre, sopra di noi venite tutte, e ricoquali , se suffero scoperti , correrebbe- priteci da questo rossore , che quali Into a seppellirsi per vergogna : Ma non serno ci brugia. Ma non sarà più tempotran già (epellirsi in quel ultimo gior- podi ricoprirsi, e dissimulare, o malvagno . Al suono dell' Angeliche Trombe gi. Per iscoprire ogni cosa, e far vederiforti tutti i morti, e radunati nella re al Cielo, alla Terra, e all'Inferno le Valle di Giosafat, a vista del Monte vostre deformità, è fatto questo giorno Calvario, aperti i Cieli, e sceso con di Giudizio universale. Già in vostra autte le Schiere , anzi Legioni degli An- morte , fu fatto di voi il giudizio partigeli schierati , Cristo Gesù , in Maestà colare della vostra eterna dannazione ; di Re, e di Giudice tremendo, men- ma a fin che il Mondo tutto sappia, perchè tre tutti tremanti, e attenti aspetteran- sicte condannati, al Mondo tutto paleno, che debba effer di loro in quel fate le vostre occulte malvaggità. Voi, grande apparato di cose: Aperientur quand'era tempo, consessar non le vo-libri: 20, 12, Secondo l' infallible Apo- leste a me in segreto colla penitenza; califfi . si aptiranno i libri . Che libri confessatele ora per forza in pubblico , faran questi? In altra Lezione dicem-mo, che questi, altri libri non faran-quel peccare, di cui tanto vi compiaceno, che le coscienze, e i cuori di tut- ste. Gran giudizio esser giudicato in pub-

In fecondo luogo, l'ultimo giorno icgreto, che non si abbia a rivelare : e come farassi questa disputa ? Poco peneia Cristo Gesti a convincerci tutti, a fuoi passati errori. La sola vista di quele constitutti i nostri errori, e a dissipar la vittoriosa, e trionsal Bandiera, senza tutre le nostre pazzie in quel giorno : favellare dirà a tutti : Che dite ora . o perchè quello solamente sarà giorno di Popoli ingannati? I vostri piaceri, le vogiudizio. Ora noi discorriamo co' nostri stre ricchezze, i vostri onori, son tutti cervelli, e discorrendo, chi può riferire, finiti; e solo io, che son la Croce di quanto deliriamo e sopra le disposizioni Cristo, e meco tutti i travagli per Cridi Dio, e sopra le distinzioni degli Uo-mini, e sopra le qualità de'beni, e de' restiamo a risplendere in Cielo. O Cromali, e sopra le prosperità delle virtù, ce santa, ò Croce luminosa, quanti ere de vizi ? Certo è , che se non ci re- rori , quanti perversi concetti , quante goliamo colla Scienza de Santi , i noftri petniciose opinioni , e dottrine col solo principi fon tutti falfi, le nostre massime tuo lume dissiperar in quel giorno; e noi fon tutte proterve, e pervera sono tutti quanto resteremo convinti e difingannai nostri concetti. Or contro tutti questi ti de'nostri falsi argomenti! Ma. o quandisordini di stime, di giudizi, e discorto tardi sarà il disingannarsi solo nell'ul-si, nella Valle di Giosasat, si farà la difetimo giorno! La seconda cosa, che di puta, & ò quale sarà questa disputa! Di quel giorno diffe Gesù Cristo, è che egli effa parlando Gesii Crifto nel fuo Evan- farebbe venuto : Cum virtute multa, & gelio, dice tte cole, che sole basteran- majestate : Con gran forza, e maestà; no a difingannarci tutti, e a far tornare in Et mittet Angeles (uer , cum Tuba , & posto la ragione. La prima cosa è, che voce magna: ib. 31. e mandato averebbe aperti i Cieli per il gran giorno del Si- i fuoi Angeli con fuono si alto di Trombe, gnore, Tune parebit signum Filii hominis: che tremat farebbero Cielo, e Terra, Marth, 24. 30. La prima ad apparire dagli e Inserno, a radunar tutti alla disputa. altissimi Cieli, avanti a tutte le innume. Ma in disputa, che dirà quel sommo alrabili Schiere celesti , sarà la Croce , tissimo Giudice in tanto fragore di Mon-Consalone . e Bandiera del Re de' Re , do ? che dirà ? Eccolo espresso con ene dell'eccelio Signore. In giorno di tan- fasi incomparabile da Isaja Profeta: Quid ta comparsa, per Bandiera il supplizio di debni ultra facere vinea mea, & non fesì obbrobriofa memoria? Tanr' c', Signo ci ? 5.4. Figliuoli di Adamo, voi morri miei , e questo è il primo Paradosso moraste del mio governo , e non rare di questo terzo punto: Perchè questa sa volte bestemmiaste le mie disposizioni , ra la prima parre delle dispure di quel e condotta; ma mirate questa Croce : giorno, che farà giotno del difinganno mirate quel monte della mia Crocifissiouniversale. Ne giorni degli Uomini, che ne, e considerate bene queste piaghe, fon tutti giorni d'inganno, noi andiam per- che io tengo aperte, e condennatemi, duti dietro a i piaceri, dietro le ricchezze, le potete co'vostri giudizi, o di troppo dietro gli onori, e i posti più alti di questa vi- rigore nel comandare, o di poca attentaje benche Gesti Cristo nel suo Evangelio zione al vostro bene, o di poca tenetanto raccomandata ci abbia la povertà, rezza alle vostre persone. Per voi mola pazienza ne' travagli , e il portar la ri crocifiso: per voi riportai queste pitfna Croce, chi v' è, che non abbia a ghe ; e per voi a tutti gli affronti, a noia la povertà, che non si adiri co'suoi tutte le villanie, e a tutti i dolori voltravagli , e non sugga quanto più può le che io misacrificassi l'eterno mio Palontano dalla Croce di Cristo ? La Cro dre; e io per voi di buon cuore, a tutce di Cristo, sarà la prima a comparire to mi sacrificai : Nunc ergo judicate ingent omnes tribus Terre : ib, alla prima mie ; e decidiamo in disputa, chi abbia comparía della Ctoce non altro in tutti i più ragione, la mia fapienza, o la vo-Popoli radnnati uditassi, che gemiti, sin-litra pazzia? Nune ergo judicate: Giudighiozzi, e pianti di gente convinta de' cate adunque, e decidete. O altiffimo

dall'alto, cerchiara di lumi ; e al primo cer me , G' vineam meam; ib, z. Giudicafuo comparire farà finita tutta la prima re ora voi la caufa del mio governo, e parte della disputa ; perchè : Tune plan- de vostri lamenti , e querele , e bestem-

Iddio.

cela con tanta Sapienza, con tanta Provfomma Verità : perdonare al nottro vaneggiare, o primo, e fommo Amore. Ma non farà più tempo di perdono nel giorno del Giudizio. Difingannato tutto il sapere umano, e diffipati tutti i torti giudizi fopra la divina condotta, e giufificato il Giudice i il Giudice infallibipensieri, di tutte le parole, di tutte l'opere, di tutte le compiacenze, e dispiacenze più fegrete di tiuti i Secoli del vivere umano; e proferira l'irrevocabil fentenza di condannazione , e di approvazione eterna: verrà la terza, e ultima versale. Ne' giorni dell'inganno, si confondono i buoni co' malvaggi ; le virtù co' vizi ; e nessuna cosa comparisce col fuo volto . Plorano gli offeryanti , efultano gli empi ; le virtit fono oppresse , i vizi lono efaltati ; e benchè Gesti Crinare in posto la ragione, insegnasse, che beati sono i poveri, gli umili, i manfueti, e que' che patifcono, e foffrono per il Regno di Dio ogni cosa ; il Mondo con rutto ciò non crede a si fatte verità, e tutto alla Superbia, all' Lez. del P. Zucconi Tom. V.

Iddio, o fommo Giudice: noi, giudicar renze, ne fogni, e nelle follie di que-la causa vostra e voi della vostra con sta vita: Grande ingiustizia è questa, che az catua vottua e e voi tetta vottua cor las vitas odanus ingituitzia e quetta, che dotta tender conto a noi, e da noi vo e fi fa tutt' ora alla vertità; ima per tale in-lere il giudizio E qual Giudice fu mai, giuflizia ancora fi farà il Giudizio Universide di e rendefie conto a' Rei, e da' lale e per far comparier tutte le cofe ful. Rei volefie eller giudicato? ma quefto lor proprio volto, fara l'ultima patte farà il Paradoffo di quel giorno ; questa dell'universal Disputa . Di questa in terfarà la seconda parte della Disputa : e zo luogo, diffe il Redentore, che, rinoi, che diremo in disputa colla Sapien- murato tutto il Mondo creato da Dio al 22? Tune, tune plangent omnes tribus ter-principio, atterrate tutte l'opere fatte da-re: allora larà il vero pianto, allora il gli Uomini ne lor giorni, aperri tutti i vero dibattimento, e la inenarrabile con-lepoleri, e riforti tutti i motti Exibum. fusione di tutte le ignoranze , di tutte Angeli, O separabune malos de medio jule follie unane; ne fra tanti Fiolofa, ne form. Marth, 13, 49. Ufciran gli Anfra tanti Accademici, ne fra tanti Dor tel di fichiera, ed entrando fra l'immenotori ivi radunati, che un tempo ebbero i mome di tanto fapere, un folo vi farà, lo, faran la feparassione de malvaggi da che sappia, che posta altro sare, che pian-gere la superbia de' loro cervelli, e di- suo volto; perchè il volto proprio di ciare: Oime! che facemmo noi a prender- fcuno non è quello, che fi muta col tempo, ma quello, che deve durare : In videnza, e tanto Amore? Deh perdona- perpetuas aternitates . O che gran mutate alla noftra infania paffara, o prima, e zione di volti fara quella. Signori miei; e quanto diverse appariran le cole tutte da quelle, che apparivano ne'giorni dell' Apparenze, e degli Inganni l Comparivan bene un tempo l' Elene famole, e gli Aleffandri Magni; e ne lor volti, o il grande firepito che faccyano, e la fuperbia, e la luffuria, e gli altri vizi comle, aperti i Conti, e i Processi di tutti i pagni di questi gran condottieri d'iniquità, e peccati; e al contrario, quanto pallide, quanto afflitte, e digiune comparivano una volta e le Maddalene Penitenti, e tutti i veri feguaci di Cristo; e ne'lor volti , quanto dimesse , e spregiate comparivano e l' offervanza , e la parte della disputa, e del disinganno uni- penitenza, e tutto il Coro delle virtù compagne di quelle prime conquistatri-ci del Cielo a Ma la separazione, che faran gli Angeli di quelli da questi, quanto bene disputerà con tutti i nostri inganni! e come dirà: Mirate ora gl'uni, e gli altri, e vedete, se vi riesce di rifto per riformare il Mondo , e far tor- conoscerli in questo giorno di Giudizio. Questi tipti di fuligine, annodati di catene, cerchiati di fnoco, con aspetto infernale da spaventare i Cieli, son quelli, che secero si gran figura ene' giorni dell' Apparenze : ma questi risplendenti come stelle, coronati di splendori, adorni Avarizia , alla Luffuria rivolto , gran di bellezze immortali, con assetti affate de , prudente , e magno slima solo , to celesti, son que' medesimi, che successi sa sare una gran figura nell' appa no negletti , e tanto spregiati dal Mondo: inpondete ora, le vi dat anuno, al- teti funt inter Filios Dei , & inter Sanmus, Oc. Nos infensats visam illorum asti- te Judicium interroga teipsum : 18. 2. mabamus insanjam ; ecce quomodo compnibile.

la verita de le cofe . O virtà , belle Fi- Etos fors illorum eft . Sap. 5. 6. Gli fpregiangglie del Paradito, Inblimi germogli dell' mo, come vili, ed eccoli rurti, come Fi-Evangelio, quanto con voi mi rallegro, gliuoli di Dio, eredi di Corona, e di che sia per arrivare una volta un tal Reeno. O nostro errore, o nostra pazgiorno, che (ara il giorno propro della zia! Questa farà la conclusione della gran voltra comparfa ; e la voltra comparía disputa i e quest' Ergo erravimus tarà la farà tale, che non perderete giammai confeguenza, che in quel giorno di Giuquella luce, quella bellezza, quel vol- dizio fi dedurrà da tritti i giorni d'ignoto. che averete in quel giorno; perchè ranza , di errori , e d'inganno; e quel quello farà il giorno della vostra gloria, che sarà più doloroso è, che Non dabie bellezza immotrale : Fulgebaut juft; l'en correllio errori : Cadura la natura, armaume fointille in erundinete difern finito il tempo, data il irrevocabil fen-rien : judicabant nationet , deminabantur tenza , e confunta octi cola, non popopulis, & regnabit Dominus illorum in trà più tornarsi in Giudizio a rivedere perperuum . Sap. 13. 7. Rifplenderanno i la cauta, o in disputa agiustificarsi . Chi Giusti fra gli Empj; come stelle ardenti, errò, in eterno, e senza frutto piangerà fra le boscaglie più minute, e leggiere ; i suoi errori. Gran giorno, gran giorno come Giudici sederan sopra i Rei, e in sarà il giorno finale della natura, del eterno regneranno con Dio. Milero E- tempo, del Mondo, e di tutte le pazpulone, che dirai tu allora; e teco che zie del Mondo, che nel Mondo alrra diranno i superbi tuoi Compagni , allor abitazione non lascierà , che Cielo , eche vedrete quel povero Lazzaro ulce i Inferno. Fra queste gran novità, e mu-roso, e sprezzato ne vostri siorni da voi, razioni di Mondo, si sermi, chi studia e caspestato da tutri, rispiender quasi So- la Scienza de Santi, e impari a sotmale fra Santi, e lietiflimo quasi in Trion- re il retto giudizio di sutte le apparenfo volar verso l'Empireo? Che direte in- ze de' nostti giorni , a cui sovrasta un felici , che direte fra le vostre tenebre tal giorno di Giudizio . Giorno di gran infernali? ma che alrto potran dire , fe maraviglia : ma giorno di maggionon che fremere, urlare da disperati, e re spavento, in cui per ben riusci-disingannati consessar finalmente di ese-re è necessario offervare il documenre flati fempre in errore : Ergo erravi- to dell' Ecclefiaftico , che dice : An-



# OUESTIONE

Infernas , Domus mea est. Job c. 17. n. 13.

Paradossi sopra l'Inferno.



ra, solo l'Inserno era la tua casa? Insere do si dice Inserno de' Demonj, di tale role più tosto di disperazione, che di si, che non meritan poca consideraziopazienza ; e chi può uditle senza scan-dalizzarsi? Ma riferbiamo a scanda izzar-ci in altra occasione ; perchè Giob non serino ? a questa interrogazione attonito et in autra occasione; percui con a missione de l'accidatione; che c. Opera Quattro fono i luoghi fotterranei, che ipflitae ejus, qui emmeiabi , aut qui en elle Scritture han nome d'inferno. Il fightebet : 16. 22. Chi pub l'icfiere l'operamo, più vicino alla luce, e al Sole, re, che fon opere della divina Guitti-e il fepolero, e quetta è la cafa della zia è Elfi fon tatà, che ne fi i pódfono onre prefene e, cleita e sa carca sobre la section de la profession morte prefene e, cleita e sa carca sobre la cara. Il fecondo è il Limbo, e porte della è perchè effe fon opere di fola Ginlizia cafa, diro cost, de depole quella control de la cafa, diro cost, de depole quella control de la cafa carca cost, de depole control de la cafa carca carc terzo più basso, è il Purgatorio, e que- diversissima da tutte l'opere di Dio. Tutte sto è la casa dell'apparecchio, dove so le altre opere di Dio son opere di creaziono quell'anime, che nel suoco, quasi nese l'opere di creazione, son opere titte di in bagno, si lavano, si smacchiano delle colpe, non ben purgate in quelta vi- fu creato al principio, in cui non riiplenta ; finche candidiffime , e pure , volar da la liberalita , la munificenza , la bonta; possano al Talamo dello Sposo celeste , e nulla nel Mondo corporeo da Dio creato L'illimo, e profondiffimo Inferno, è la fitrova, che fatto non fia, o per nudrimencafa della disperazione, perche di queflo to, o per diletto, o per delizia de viventi, e folo è derco in Inferno mulla est redessi fingolarmente dell'Uomo, che de viventi pio : Chi entra, più non esce da quel corporei è il maggiore. Solo l'Inferno è profondo. Or l'Inferno, a cui sospirò il quello, che esce suor di quelta regola pazientissimo Giob, non su questa casa universalissima del Mondo; perchè solo di disperazione, su la casa della resurrezione; e chi dice, la mia cafa è il sepol- versare in essa i resori della divina-bonero, non dice cosa di scandalo: perche tà: ma sormata solo per versar sopra di il spolero è una casa, dove si riposa, essa essa l'immensità dell'ita, e del surore dove si. speta, e dove coll'istesso coll'istesso, della divina Gustizia. O sommo Iddio: si dice: Scio, quod Redemptor meus vivit; ed è pur veto, che essendo ogn' altra & de Terra survesturus sum; & in carne mea videbo Deum Salvatorem meum: tà, vi fia una parte, una regione pie-19.25. Non ci scandalizziamo per tanto na solo della vostra Giustizia? Che se la

Giob Santo, Giob vero esem | scandalizziamoci di tanti, e tanti, che plare di pazienza, e di spe più della casa della disperazione, temoranza in Dio; quale spirito no la casadella resurrezione; e quasi nulmai fu quello, che fra tuoi la diceffero, dicono quasi per giuoco: dolori c'induste a dire, che Casa del Diavolo: di quello scandalizziadi tutte l'abirazioni della Ter-

di Giob; ma fe scandalizzar ci vogliamo, Giustizia è un vostro attributo non infe-

coll'ira della fua Giuftizia; l'opera allora non resta cert mente impersetta : e quale riesca, io tremo al folo ricordarmelo: ma per accennarne qualche cota. ridarro tutto il rimanente degli orrendi Paradoffi di quest'opera a tre capi:

E il primo è , quel che fi legge nell' Evangelio di San Luca a capi té. Parla l'Epulone, già dannato, al Padre Abramo, e dopo averlo pregato in vano di qualche refrigerio al fino ardore, lo prega di mandar Lazzaro a fuoi Fratelli ancor viventi; e a qual fine tanto zelo, è Epulone ? Ne & ipft veniant in hunc lecum tormentorum: 28. affinche non cadano anch'essi in questo luogo; che è luogo ditormenti: e di che altro è luogo, ò Epulone ? Non d'altro, che di foli tormenti. Sicchè in ogni altra abitazione di Mondo si vive, e si trova da vivere ; solo nella cafa della divina Giuffizia pur eroppo si vive, e non si trova nulla da vivere ; si patisce di same rabbiosa , e non fi trova nulla da mangiare ; fi patrice di fete immenfa, fi chiede una ftilia foladi acqua: e ne pute al ricco Epulone, the la chiede, una stilla sola d' acqua fi concede. In ogni altra abitazione dell'universo, è pur aria da respirare, v'è pur Cielo, e Stelle da vedere, v'è pure apertura, e spazio da abitare ; iolo pella casa della divina Giustizia, me atia, ne Cielo pur si vede, ne moto più si trova in questo, e in tatori : Sicut oves positi sunt in Inferdel facrifizio, un fopra l'altro fono ram-

fiore alla vostra bontà, e al vostro amo- di pensiero, trattenimento di memore: Ouis enunciabit opera inflitie? Chi ria, efercizio di spasso, non entrano, portà spiegare qual sia quest'opera di so-la Giustizia, e. di Giustizia implacabile? di malinconie, e tristezze, densi nem-Dei perfetta sum opera. Dent. 32. 4. Do- bi di dolori , e d'infermità , di piave opera Iddio, opera fempre da fuo pa- ghe, e pianti, e urli, e strifa, e difri. Quando opera colla fua bontà, com- perazioni in flotta lono i trattenimenpilce, l'opera fua, e nulla lafcia di bel-ti, di cui abbonda quella cafa infelilezza, di abbondanza, e di maraviglia, ce ; e come maftini fi affollano fopra i the render possa magnifica l'opera della miseri abitatori. O casa orrenda l'e fua bontà, e amore. Ma quando opera perchè tant' ira fopra di te ? Non per altro, se non perche sei : Opus justistia . O' locus tormentorum : Cala proveduta di sola Giustizia, e luogo destinato a' foli tormenti s e perciò , fe in ogn'altra parte di Mondo si trova qualche luogo immune, ed esente dalla Giustizia; l'Inferno è luogo immune, ed efente, ma esente solo da ogni mitericordia, e piera di perdono. Che cofa è quella, che ora io dico ? effenzione dalla pietà, e dalla mitericordia di Dio 2 può dirfi cofa più nuova, o firana di questa ? e pure questo è lo firano Paradollo di quella cala fitnata fuor di tutta la jurifdizione della bontà divina . e lasciata alla sola giustizia, che in essa vuol effer grande, quanto grande in ogn' altra regione è la bontà: Ma ciò è nulla. Il secondo capo, a cui io riduco le singofarità della casa Infernale, è la supelletile, di cui essa è provvednta. Due, come ogn'un sa, sono le pene de' Dannati ; laprima è la pena del danno, la seconda è la pena del fenío. La pena del danno , consiste nella perdita fatta del primo, e fommo Bene, che feco porta la perdita ancora d'ogn'altro bene immaginabile. Quelta è prima, o principal parte dell' Inferno; perchè i Dannati van fempre macinando nel lor cuore : Si poteva da noi vivendo acquillare Iddio, per cui fammo creati ; fi poteva acquistare il primo, e sommo Bene; e in effo si potevano acquistare quell'altro lato; ma tutti i mileri abi- tutti gli altri beni, e arrivare a fempiterna beatiudine ; ed ò con quanta fa- ' no: Pf.48.15. Come pecore fopra l'Altare | cilità arrivare a tanto godimento, fopra tutti i Cieli, si poteva! Ma noi abbiamucchiati . In ogni altro luogo dell'uni- mo tutto in eterno perduto : e perchè verso, si dà pure qualche allegro pensie- l' abbiamo perduto ? perchè , o sventuro , qualche memoria gioconda , qual- rati noi , perché ? Questo è il fomme che occupazione piacevole : folo nella Inferno di quella Cafa tenebrofa; perchè cafa, della divina Giustizia, allegrezza qui è, dove que miseri danno in quelle

no . Ma il fuoco dell' Inferno farà d'al-Lez, del P. Zucconi Tomo V.

fmanie, che possono solo immaginarii da , tire, arde e brugia i corpi; ma non penetra chi sa, o da chi teme, che cofa fia in un all'anima: il fuoco deil' ira di Dio brugia i punto, perder tutto il capitale, e il pa- corpi, ma più furiofamente arde nello trimonio. Ma la pena del tenfo in che spirito: e di presente, prima della ricofa confifte? Iddio adirato contro il gran furrezione de' corpi . efca. e nudrimenprecare degli Uomini, si prorestò nel to di esso suoco altro non è, che ani-Deuteronomio, e disse : Ignis succensus me di Uomini, e spiriti di Angeli con-est in surve meo, & ardebit usque ad dannati. Il suoco elementare per torinen-Inferni novissima. 32. 22. Fig iuoli di A- tare altra forza non ha , che ardore : damo, voi non defiftete dall' offender ma il fuoco Infernale, oltre l' ardore, mi , e credete che io, o non voglia, o ha la forza di ogn'altro più penofo istrunon polla tisentirmi : ma io vidico, che mento : nè i Tiranni inventarono tanti io nel furore della mia Giuftizia, ho ac I modi di tormentare i corpi , quanti ne ceso un suoco sotterra, che non a spe- ha il solo suoco dell' Inferno ; perchè gnerà giantmai nell' Inferno; così si pro- esso ritrovato dalla Giustizia divina, equitestò Iddio a perpetua memoria degli Uo- vale a tutte le torture, a tutte le ruomini, e David spiegando a qual sine sol- te, a tutti i serri, a tutti i supplizi delfe acceso tal fuoco ererno, disse : La la crudeltà umana : anzi a tiute le Fe-Giustizia Divina : Pluet super peccatores bri , a tutte le Podagre , a tutte le Palaqueos ignis, & fulphur , & fpiritus pro- ralitie , a tutti i mali della natura , di cellarum. Pí. 10, 7. Pioverà fopra i pec- cui è capace un vivente; e parre di vicatori catene infolubili di fuoco, e di vente non lafcierà mai, fenzail fuo prozolfo ineffinguibile; e questa farà la loro prio, e più vehemente dolore. O fomprovisione, la supellettile, e i mobili mo Iddio, Voi avete satte maraviglie di della lor Cafa ererna: Pars calieis ee- bontà fopra la Terra; ma fotterra quali rum . Di modo che catene , fuoco , e maraviglie di giustizia andate tutt'ora zolfo , farà tutta la ricchezza , tutto il facendo ? Fare una Casa nell' abisso più patrimonio della Cafa Infernale: Cafa profondo dell' Universo, e non d'altro e Cafa Infernale, carene, zolfo, e fuo-| provvederla, che di fuoco divoratore, co per provisione, supellettile, e patri- e di tormenti insoffribili ? Fra le grandi monio di tutti I peccatori condannati opere di Dio, questa non è certamente dall' eterna Giustizia . Spaventoso patri-l'la minore . Fu grande l'opera della bonmonio ! Formidabil Paradoffo! Paradof- tà divina, quando arrivò a fegno di far fo da far gelare il fangue nelle vene a vedere al Mondo l'eremo Figliuolo. l' tutti quelli, che non vogliono effer Fi- Unigenito del Padre, fagrificato in Crogliuoli di Dio, ed Eredi di Regno. Il ce per noi. Ma ne anche piccola è l' fuoco è l'elemento più attivo, e piùpe- opera della Giustizia, che arriva a segno netrante di tutti; e quello solo ballereb- di tormentare si arrocemente tanti Pobe ad effere la pena del tenío nell' Infer- poli , e Principi , e Monarchi , e Dame, e Cavalieri con tormenti infoffritra natura , d' altra qualità , che il no bili , e pure interminabili , per foddisfastro suoco elemenrare. Il suoco elemen- re all'offesa Maesta Divina. Poiche nontare, ha per sua ssera il Cielo, o sia sua dimeno l'Inferno non è opera di crudelsfera distinta, e propria, o sia la sfera rà, ma di sola santissima Gestizia: perdel Sole : ma il fuoco dell' Ira divina, ciò l' altro Paradoffo ammirabile di quedal Ciel caduto in profondo, per sua sto fuoco è, che esso, con tutte le sorte sfera sempiterna averà il centro della di totmenti crucia i dannati: ma gli cru-Terra, ed ivi appreso arderà fin che Id- cia con tanta distinzione, e discretezza, dio farà giultiffimo Iddio . Il fuoco ele che tutti gl' innumerabili dannati , nel mentare, col suo ardore, ha per sua dote medesimo suoco, nel medesimo luogo, la luce; il fuoco dell' iradivina, col fuo ar- benchè del pari patifcano la pena del dore, haper fuadote le tenebre; e dove danno, non del pari nondimeno, ma esso arde, altro trovar non si può, che of con gran differenza pariscono la pena curità, notte, e orrore. Il fuoco elemen- del fenfo; perchè il fuoco tormentatore è atroè atroce, e infieme discreto, e discre-[le l ma, o pur troppo vera fingolarità to tanto, che lvi folo fi apprende, do della Cafa Infernale I dove, chi entra. we trova peccati; e ivi più arde, e bru- entra in tino flato tanto fuor di regola, che gia, dove trova più peccati; e dove i in ello non può, nè vivere, nè motire. peccati (ono più gravi, ivi più grave, Non poter vivere è gran male; ma non e penetrante la fentire il fuo ardore; in potendo vivere , ne anche poter morimodo che, secondo il merito di ciasco re, questo altro non è, che aver per no, dispensando a tutta l' innumerabile morte la vita, la vita per morte immormoltitudine i fuoi tormenti , tutti pian- tale; e l' uno, e l' altro per inenatrabigono , tutti urlano , tutti fi disperano , le Inferno. e pure cialcuno a forza deve confessate, to ; perchè la qualità , e la quantità de' miei tormenti : In numero, pondere , G' menfura , corrisponde alla qualità , e nella vostra buona coscienza, ma apprendete ancor qual pena fia patire imper l'iniquità commesse, e dover dire : mi crucia il fuoco : ma il verme della quello, e da quello merito di effer trattato . Il terzo capo delle fingolarità Infernali, è, che gli abitatori di quell' orrida Cafa , mortem quarunt : tutti , fenza veruna eccezione, cercan la morte; per pietà dimandan morire. Compassio nevole è certamente lo stato di un vivente, quando dalle fue sventure è condotto a odiar la vita : ma poclii fra noi fono i viventi, che arrivino a tale sta-'to : folo nell' Inferno vivente , non fi trova, chi non maledica il suo vivere, faciliffima effendo a tatti la motte: Mordi effi fara si felice , che poffa morire . In Stagno ignis, O Sulphuris: Apoc. 10.9. In uno stagno, come dice l' Apocalisno una montagna di bronzo, e pure appreso a quelle putride membra, a quelcon furore tetti i tormenti, ma non arriverà mai ad ufat foro la pietà di dar funt vocati , pauci verò elelli : 20. 16. loro la morte . O Paradollo incredibi- Se per tanto a paragon de' Reprobi pic-

Finalmente , lasciando tutte l'altre , e dire: Patisco, immensamente patisco; per dire ora una singolarità della Casa ma nulla patisco più di quel , che meri- Insernale di minote spavento , ma non di minor maraviglia, io considero, che l'Inferno è la Regione più angusta di tutte le Regioni abitabili, che averà il alla quantità de' miei peccati . Servi di Mondo eterno. Il Mondo nella fua ette-Dio, the parite, ma patite, proper ju- nità averà tre fole Regioni abitabili, cioè fitiam : per l' offervanza ; rallegratevi la circonferenza del Cielo , la circonferenza della Terra, e la circonferenza dell'Inferno . Ampia, immensa è la cirmenfamente : e patire propter institutem conserenza del Cielo , perchè è superficie di tutto l'Un verio ; non piccola è la circonferenza della Terra, perchè efcoscienza, mi sbrana; e pur così da la è superficie di tutto il Globo Tetracqueo; ma, o quanto baffa, quanto corta, quanto stretta è la circonferenza dell' Inferno; non effendo effa altro, che un piccol cerchio attorno al centro : e pure, quale fara la Regione, e la Cafa più popolata di tutte ? La superficie della Terra, farà poco men che solitaria, perchè ella, per fentenza comune de Teologi , sarà abitata da foli Bambini morti senza Battesimo, o altro carattere di Fede, avanti il fenno: ma perchè. pochi fon quelli, che muojan così avane non chiami sempre la morte ; e pure ti la ragione ; però questi faran piccolo Popolo sopra la Terra. La superficie dell' tem querent , & non invenient : Apocal | Universo , cioè l'altistimo Empireo , sa-9. 6. bramando tutti la morre, nellini ra popolata allai bene, perchè ella tarà l' abitazione di tutti gli Eletti, che non Chi può intendere un Paradoffo sì fat- fono certamente pochi . Ma la circonto ? Turni i dannati , sommersi sono : serenza del centro , da quali , e quanti farà abitata ? Questo è un conto, che non può cavarsi, da altra Scrittura, che te, di zolfo ardente; tutti ardono di tin dall'Evangelio. Gesti Crifto parlando di fuoco, che distar potrebbe in un bale- ciò, non una, ma due volte, cioè nol capo 20. e nel capo 22. di San Matteo, diffe, che molti fon quelli, che chiale fradice carni de' dannati , da ad esti mati sono alla salute; ma pochi son quelli , che alla falute fiano eletti ! Multi

colo

cole è il numero degli Eletti abitettori più può dall'Inferno lontano e tanti podel Cielo; non altro, L'e grande; e poli, tante nazioni insedeli, enti Cri-massimo esser può il numero de teprobi stiani, tanti Regolari, tanti Ecclessa. abitatori dell' Inferno . Il numero , il fici , tante Dame , tanti Cavalieri , Popolo madeiore di tutti nell'eternità tanti Principi, tanta tutba di ogni confara il Popolo de Dannati ; e perciò la dizione, età, e fesso, non solo non casa infernale, che è la casa più stret-surge; ma in gala, in pompa, e in ta, la casa più oscura, la casa più sella corre, e si affretta per entrar nelpestifera, la casa più tormentosa, la la casa infernale : e non v'è , chi di cafa più inabitabile di tutte , fara la effi , per orrore , si rivolti in dietto: casa più di tutte popolata, e piena. Super hoc accingite vos ciliciis, plangite, O santa Fede, quali Patadossi ci fate & ululate, quia non ast aversa ira fufanere ! ma il il Paradoffo maggiore roris Domini : Joel. 4. 8. L' Inferno è di tutti è quello, che non de morri aperro, le fitade batture del Mondo dannati , ma folo de viventi difioluti tutte all'Inferno conducono , e i Grinupo refeririri. L'Inferno è opera d'on-fitanta, i Figliuoli della Chiefa, e gia nipocente implacabil Giultizia ; è cafa Eredi di Regno , non altrove più s' di foli , e inesplicabili tormenti ; è affollano , che per queste diritte ftraluogo dove non si può, nè vivere, nè de della casa insernale. Sopra questo morire; è slato finalmente di sola, e Paradosso sì, sopra questo sacciam pianfempiterna disperazione; e pure quan- to, o Fedeli, e badiam bene a noi: perché

do ogn' un dovrebbe fuggire quanto l'Inferno, è la regione più popolata di putte.



# QUESTIONE

Plantaverat autem Dominus Deus Paradisum voluptatis à principio. Gen. cap. 2. num. 8.

Paradoffi fopra il Paradifo.



avesser una carcere da penare, degna giammai, come si legge nell'istessa Apo-della loro malvaggità. Presto sini il Pa-radiso della Terra, perchè l'innocen-lustus, neque clumor, neque dolor eris za poco durò : onde delle tre opere , ultra , quia prima abierunt : 21. 4. In due rimangono nell'altra vita, cioè Pa- quell'altezza di Cielo nulla arriva, che radilo fopra tutti i Cieli, e Infetno fot- fia di questa bassa valle di pianto. Dito tutta la Terra. A una di quelle due ce una regione, dove fiorifcono tutti regioni ha da capitate ogn'un che vive i beni ; né v'é godimento, contente; a quella luce mortale: Qual regione za, o piacere, che a guita di Fiunce qual casa sa l'anterno, lo vedenimonel: l'eale non feotra per tutto, e non increa la Lezione pattata: Qual regione, qual bri, come diffe David, di gaudio indicasa sia il Paradiso celeste, questo è cibile, tutti i selici abitatori : Inebria-quello che oggi veder dobbiamo. E buntur ab ubert ute Domus tue; & Torperche il Tema presente della Santa rentes voluptatis tue potabis cos : Pf. 35. perene il l'elia piecente ueus santa printe viungitati integrandi sur el famolo ser l'Associanza è, integrante le fingolanta i, e Duce una regione e, che e il famolo e i Paradoffi della divina Scrittura ; og Regno de Cicli, e la beata Regia di vedremo le fingolatità e i Paradoff Dio, che dall'eterno Trono della fua del celette Paradifo ; e incomincia: Gloria fi lafcia a tutti vedere, e di lu-

Opo la prima ennipotente, Si rallegra il cuore, si consorta lo Creazione dell' Universo, si rasserena la fantassa, ognor tre opere suor d'ordine io che si dice Paradiso; e per più non cutrovo, che fece Iddio, e rare ne il piaceri di questa Terra, ne i' che comprese non sono nel- afflizione di questa valle di lagrime, la Creazione universale. La mezzo migliore non v'è, che alle lupr ma è il Paradifo del piacere, pianta- finghe, alle minacce del Mondo prepr ma e il ratamio dei piastete, piantia impie, ane impace dei mondo pre-toi con fingolar diligenza da Dio in fente dire in faccia colla grand'Anima T erra. La feconda è il Pauadio del pia-cere, da Dio formato con fingolar ma-la fingola dei control del pia-cere, da Dio formato con fingolar ma-la presenta del piaste del presenta del piaste del piaste del mante fentir l'efficacia, e la forza cere, da Juo nomina comi ingoni programa di questa voce , convien concepir be-prificenza forma di programa di questa voce , convien concepir be-teo. La terza è l'Inferno , acceio on e , che colà dica , chi dice Paradio-fingolar guilzia da Dio forto tutra la [6]. Chi dice Paradio ; infonde la Terra nella profondità del centro . Il Scienza di quei Santi , che foli lo go-Paradiso del piacere sopra la Terra su dono, dice una regione, chi è la più piantato per tutti gl'innocenti in que sublime, ed eccella di tutro l'Univerfla vita, affinche l'innocenza avelle una fo : dice una regione nella quale come abitazione degna della fua bellezza. Il è feritto nell'Apocaliffe: Non introbit Paradifo del piacere in Cielo fu forma-to per tutti Santi nell'altra vita, affin-può, nè entretà giammai coia, che chè la fantità avelle un alta Reggia da tutta pura, turta monda, e tutta odorogodere, degna del fuo merito. L'Infer- fa non fia. Dice una regione alla quano lotterra fu accelo per tutti i pecca-tori dopo la morte, affinche i peccati linconia, ne morte apprellar si puore mi, e di beatitudine colma ogni cola ;

nel giorno delle sue nozze : Vidi Civitatem fanttam Jerufalem novam , a Deo paratam, ficut Sponfum ornatam viro fuo. Apoc. 21, 2. Che se per adornare a nozze una Spola, nulla si risparinia; e si fludiano gli abiti più ricchi, i colori più vaghi, le gemme più preziole, e le alfettature , e gli odori , e le delizie più fingolari, dica chi sà, riferifca chi può, qual diligenza, qual fapienza, qual amore adopraile l' Artefice fommo di tutte le bellezze, per adornare questa Spofa a Gesti Crifto fuo Fighuolo . O Spofa , o Regno, o Regia del fommo altiflimo Iddio, con quanto diletto poss io svagarmi dalle malinconie di quelta milera vita, nell'ideare, nel contemplare in lontananza le tue bellezze! Bene, dice qui un malinconico : Giocondo è il penfiero, dilettevole è la meditazione del Paradiso : ma per entrare in Tema: Quis ascendet in montem Domini, aut quis stabir in loco fancto ejus? Pl. 23. 3. Chi averà penne da volar tant' alto? Chi merito di star nella Regia di Dio? E perciò dicafi pure quanto fi vuole, che quanto più fi dice del Paradito, tanto più in me cresce un gemito interiore, che mi essa non è satta per me. Malinconie, malinconie umane, afcoltate ora una fingotadinanza. E quanto di nobiltà, quan- non fia escluta nè età, ne sesso, nè conto di splendore di persona, e di volto si dizione, nè stato di vertina persona.

e per fine dice quella Città, che fu ve- ¡ Città, la Regia di Dio è quella, che a duta da Giovanni, adorna come Spola tutti fenza riguardo, concede la cittadinanza, il Domicilio, e il Corteggio. Dico un gran Paradollo; ma non dico nulla, che vero, e certo non sia. Giovanni nella fua Apocaliffe vidde quefta gran Caía, questa ammirabile Regia, questa incomparabil Città, e la vidde non con una porta fola, ma con dodici porte : Vidi Civitatem , &c. habentem portas duodecim : Ab Oriente porta tres : Ab Aquilone porta tres: Ab Austro porte tres ; & ab Occafu porta tres .: 21. 18. Tre di esse porte erano ad Oriente, tre ad Occidente, tre a Settenirione, e tre a Mezzo giorno. Che fignificano tante porte, e porte a tutti i venti , o Giovanni : non altro , dice Giovanni , fe non che quella è una Città . dove da ogni parte di Mondo, da ogni vento, da ogni Nazione, e Popolo, entra chi vuole entrare a far Popolo, e formar la Corte di Dio: perchè io: Vidi turbam magnam, quam dinumerare nemo poterat, ex omnibus gentibus, & tribubus , O populis , O linguis , frantes ante thronum . Apoc. 7. 9. Una moltitudine innumerabile, composta d'ogni Popolo, c Nazione, che stava bearissima davanti al Trono di Dio . Come è poldice: Il Paradifo è una Regia beata, ma fibile ciò ? Fra tutte le Nazioni ve ne sono molte incivili, barbare, e brutali; e quefte , come effer pollono ammeffe larità del Paradito, che è affatto ammira- nella luminotiffima Regia della Gloria ? bile: Il Paradifo e una Regia, a cui com- Ma tant'è: Quelle Nazioni falvatiche, parar non fi può veruna Città, o Regia che non hanno nè Cafa, nè Tetto, e che fi trovi in Terra, o fi legga nell' che nè pure ardirebbero di appreffarfi al-Istorie, suor dell' Empireo; perchè essa la Corre di un Principe terreno, entrafola fra tutte è la Cafa di Dio, è la Re- no, se vogliono, a popular la Regia dell' gia della Gloria, è la Città della Beati- altissimo Iddio, Che dicono ora le notudine ; e pute non v' è, ne fu giammai stre malinconie ? è forse difficile a vo-Cafa , Regia , o Città , che più di effa lar tant' alto , ed entrare nella Regia abbia l'adito aperto a tutti , e tutti am- della Gloria ? Ma non riman qui la finmetta, pur che vogliano feriamente in golarità di questo Paradosto . E'molto . eila esfere ammetti. Non tutte le Cit-che dalla Regia di Dio non sia esclusa tà ammettono tutte le Nazioni, che veruna Berbarie, nè di Nazione, nè di in elle vogliono ellere aggregate alla Cit-Lingua; Ma quel, che è più, si è, che richiede per effer ricevuto a servitù in Erano bambini di latte quegl'Innocenti, una Regia terrena? Or qual Cafafumai, che in odio del nome di Cristo trucidache di giorno, e di notte tenesse le por-te aperte a chi che sia, che voglia di in Cielo le primizie del nuovo Regno: essa esser domestico: Sola la Casa, la e nella Regia aperta da Gesù Cristo,

beatiffimi fequentur Agnum quocumque je-1 e per rispondere a David , che interro-Donna, era Donna coperta tutta di piaghe Liduina Vergine famola; e pure Corte alla gran Vergine Madre, Regina de' Cieli , ed è fra quelle , delle quali diffe David : Adducentur Regi Virgines post cam : afferentur cum latitia. O exultatione; adducement in Templum Regis . Pf. 44.15. Era Uomo mendico, era Uomo leprofo Lazzaro; e pure di effo fu detto da Abramo all' Epulone : Tu godesti un tempo, e Lazzaro penò: Nunc autem hic confolatur, tu vero cruciaris. Luc. 16. 25. Ora tu lei fra i tuoi eterni tormenti, e Lazzaro è nel gaudio de' Predestinati alla Gloria della Regia di Dio. Finalmente era idiota, era Uomo di Contado, era Bisolco quell' Isidoro, per cui l' Angelo suo Custode ralvolta arava il Campo; e pur egli con rant' altri e idioti , e poveri, e storpiati , e deformi, ha Gloria in Ciclo, e Altare, e Culto in Terra. O fommo Iddio! Chiunque entra nella vostra Regia, da tutta la Teologia, e Scrittura è appellaro Eletto. e trascelto; nè d'altri è composto il Popolo della vostra celeste Città, che di persone eletre, e trascelte; ma qual è la scelta, e l'elezione che voi fate, se il Cielo è pieno di poveri, di ciechi, d'ignoranti, e di gente, che quaggiù fra noi sono sì vilipesi? Ma rant'e, Signori miei, è questa la fingolarità di quella sublimissima Regia : questo è il Paradosso di quella beatissima Città, che nessuno esclude, e ammette ancora i rifiuti d' ogni altra Regia, e i ludibri di ogn' altra Città; e quel, che è più ammirabile, chiunque è ammeffo in quella Regia, non è ammello folamente a vedere, è ammesso a regnare, e ad avere Corona di Regno . Così di tutri gli Eletti parlano le Scritture; e anche de' Lazzari più mendici , anché deel' Isidori più idiori, anche delle Liduine più ulcerofe affermano, che effi tutti : Regnabunt in facula faculorum : Apocal. 22. 5. Regnano, e regneranno per tutti i Secoli de' Secoli . Non così per verità aceade a chi entra in altre Regie . Bafta quella verità il Cielo nondimeno è pieciò per consolare le nostre malinconie , no pienissimo di peccatori ; anzi , che

rit . Apoc. 14. 4, fan fempte una bella ga : Quis afcendet in montem Domini : Corte al virtorioso Agnello di Dio. Era ant quis stabit in loco santto eius? Per risponder, dico, a quella interrogazione, basta dire : e chi non arriva all' alancor essa colle sue piaghe entrò a far ro Monre, chi non entra nella beata Regia di Dio, se non v'è ne barbarie, ne povertà, ne ignoranza, ne deformità, nè fesso, o età, che non trovin sempre l'adito aperto ? Ma io dicendo tanro, non ho toccato ancora il punto, che più duole, e che più deve dolere a gli oftinati; e queft'è, che entrando in Cielo ogni qualità di persone, la fola qualità di peccatore è quella, che trova sempre lerrate quelle invincibili porte. Esse ammestono a regnare e ciechi, e zoppi, e astratti, e stroppiari; ma non ammettono già i peccatori, a'quali da quelle soglie è detto : Foris canes . & venefici , & immundi , homicida , & idolis Iprvientes : O omnis qui amat , O facit mendacium . Apoc. 22. 15. Questo è il punto, e qui è dove l'allegrezza tutta del Paradilo si converte in nostro pianto; e pure sopra quest' arduo punto . io ho da dire due altri non poco confiderabili Paradoffi; e il primo è, che Corona, o Regno, fopra la Terra, in vano fi spera da chi non è a ranto sperare dalla natura , o dalla forte follevaro ; nia non è sosì del Regno de'Cieli. Chiunque è batrezzato, per molto che sia empio , e malvaggio , non folo può sperare, ma deve, e per vigore della fua Fede, è tenuto ancora a sperare il Regno de' Cieli : perchè siccome tutti obbligati fiamo ad aver Fede alla veracità di Dio : così tutri fiamo obbligati ad aver speranza nella pietà, e misericordia divina; e Giuda, perche disperò della divina Bontà, perciò morì Giuda traditore. Gran pregio della nostra Fede, obbligar tu:ti i Fedelia sperar da Dio Regno, e Corona sempiterna. Il secondo Paradoslo è, che vero , verissimo è , che i poccatori non entrano in Cielo, e che Gestà Cristo solo a' Giusti dirà nel Giudizio: Venite , benedicti Patris mei , poffidete paratum vobis Regium a constitutione mundi. Matt. 25, 34. Tutto ciò è vero : ma io nui avanzo a dire, che con tutta

nella

ti ; molti , moltillimi nati peccatori , e la rifutrezione di tutti , a i foli Giu-vivendo divenneto ancora empj , e fec. fit , cioè, a i foli giultificati fi dirà : lerati ; e put di questi è composto in Venite , benaditi Patris mei ; e a tutti gran parte il Popolo della Citrà celeste; i peccatori impenitenti sara detto : Digran parte il roboro chia chia chia chia; percenti informati alla uctivi : Di-perchè fe Gesi Critin nella Valle di Gio- fedite à me, maledatii. Ma le parole iafat, dirà a rutti i peccatori : Difedi- dette in Croce non furon dette a Giu-te à me maledatii in igame aternime : ib. fit, che in Terra non nafcono, furon 41. allontanateva da me, e dalla villa dette a peccatori, quali tutti nafciamo; di tutto il Ciclo, o insledetti, e andate furon dette a noi Che abbiamo ancor ad ardere nel fusco cereno, ie dico così tempo di arvvederci , di pentirci , di parlerà dopo la refurtezione universale, dire con cuor conttito e umiliato al nell'ultimo giorno della fua tuorre come Crocefilio: Mamenta mei: Non vi forpatio nondimeno dalla Croce, nel giorno date di me: ultire meco la voftra piedella sua morte sopra il Monte Calvario? tà , o Signore , e satemi la grazia di Stava egli crocifillo in mezzo a due la- tanto piacere a voi per l' avvenire . droni: Un di quelli, pentito de' fuoi quanto vi offesi per lo passato. Così peccati, disse a lui: Memento mei, possiamo dire di vero cuore, e così cimo venteris in Regnum tuum: Signore , poffiamo, anzi dobbiamo sperare di udi-quando sarece nel vostro Regno, ricor-tre ancor noi : In questo giorno della datevi di me . Ricordassi di te , o allas viostra vita mortale , dopo pochi mofino ? pare a re , che un malvaggio tuo menti del vostro brevissimo vivere sopra pari, meriti memoria nel Regno di Dio? la Terra, Mecum eris in Paradifo: Tut-Non memoria folamente, ma grazia, ti fateta meco in Paradifo. Beredetta fia e perdono io ípero, dife nel fuo cuo- in eterno quella lingua, in eterno bene- ei il adrone ; e grazia, e perdono, detto fia quell'augultifiumo cuore, che e Paradifo inportò in quel punto il La- dalla fua Croce con cutta pietà profezì e Paradió riportò an quel pinto il La- dalla iua cocc con tutta pieta protezi dono ; percibè Gesù monbondo con quelle parole, per diffipare tutte le difficoro ciona; rilpole a lui, per rilpondere a tutte ciona; rilpole a lui, per rilpondere a tutte ce le notire diffidenze, e diffie: Hodie fance de peccatori ravveduri. Evanto mecam eris in Paradio: 1, 43. Tu mi la la perio de la regia di paradio paradio pinto, e la como de la regia de la regia con consistente de la Regia hai pregato, che sio mi riscodi di te, di Dio è turra piena di barbatie, d'e cio it afficuro, the oggi fia poche pre ignoranze, di povercià, e di gente mal tu farai meco in Paradifo; perchè io , nata , e vile : ciò cagiona ammirazio-Non veni vocare juftos , fed peccasores ne è veto, ma a tal uno può cagionare ad panitentiam: Luc. 5. 32. Non iscesi ancora dello scandalo, e fare apprendal Cielo per li Gusti, che in Terra dere, che quella altissima Corte sia una no si rovano, scesi per li speccatori. Corte si gentaglia raccotta per le strae e se peccatori son tutti gli Uonini, io de, e per le sepi, e perciò l'ustimo Pavenni dal Cielo in Terra per falvar tut- tradoffo è che nella Regia di Dio succede ti i peccatori, e per riempier di (celera quel, che non succede in altra Corte. In ti il mio Regno, e la Regia di mio Pa altre Corti, chi entra zoppo, zoppo ridre. Peccatori miei compagni, se è ve- mane; chi entra l'ignorante, poco più ro, come è infallibile, questo Evange, che ignorante ricice; e chi entra mezzo lo, i o non mi avanzo troppo se dico, pazzo, non si poco se non sinite che la Regia di Dio, non solo è pie impazzare. Ma netla Regia di Dio na di poveri , d'ignoranti , e di gente non succede così . Chi entra in essa , maltrattata dalla natura , e dalla sorte : nel primo toccar la soglia di quelle porma è piena ancora di peccatori libe- te eternali vede ratto (parire tutte le rati dalla catena . Dittinguiamo adun ftorpiature della natura , tutri gli ftra-

nella Regia fantifima di Dio, dalla Ter- dentore nella Valle di Giofafat, da quel-ra non entrò mai veruno, che pecca-le che egli diffe nel Monte Calvario . tore non fuffe. Peccatori nafcammo tur- Nella Valle di Giofafat dopo la motte ,

que le patole, che dirà Crifto Re-Ipazzi della fortuna, tutte le ignoranze

della mente, tutte le deform tà del vol- ; Città di Dio , Reformabit corpus humilito, e della persona; ed emendato ogni satis nestra, configuratum corpori claritadifetto di anima, e di corpo: entra tis fue: ad Phil.2.21. Non folo riceve, ma non per imbrattat il Paradito, ma forma ancora chi riceve, e lo forma per recare ad ello nuova luce, nuova colla grazia, e colla gloria: la gra-bellezza, nuova maraviglia, e con di-letto elfer mitato da tutta la beata gen-la gloria emenda tutti i diletti della narura: letto elfer mitato da tutta la beata gen-la gloria emenda tutte le mancanze del-te dell'Empireo: E la maraviglia farà, la fortuna; e l'una e l'altra fan si, ehe fià tanti milioni di abitatori ne pur che natura, e fortuna per nulla fi ab-uno trovar fi poffa, che di repente bia, dove folo fiorifice, e regna beati-ufcito dalla fanciullezza, o indietro tor- tudine, e grazia, per cui folo è fatta nato dall'antica sua vecchiaja, e rimpa-la natura, e la sorte. Non ci scandaflaro tutto di gioventiì, al primo lume liziamo per tanto che la Regia di Dio di Gloria, non sia più di tutti i Plato-ammetta tutta la poveraglia, per così ni, ed Aristoteli dotto in tutte le scien-dire, tutto il tisinto della Terra; perbelle, in tutte le notizie più astruse; che è quel, che si stima in Cielo. In Ter-non sia di spirito sollevato, di genio ra si stima la nobilità, le ricchezze, di fattezze, di persona, tale non sia da santità : questa sa metto in Cielo ; poter formare a chi lo mira un mezzo questa riporta: l'eredità de Figliuosi di Paradiso ; e che non afficuri che nell' Dio; e questa è la vera ricchezza, queche è più , una malinconia , solo per- ti di effer derisa. Paradiso adunque, Pachè se le altre Città ricevono dalla na- radiso, diciam tutti, se dit vogliamo una

ze più profonde , in tutte le arti più chè quel , che si stima in Terra , non nobile, di cuore amabilissimo, edi volto, e la porenza: in Cielo si stima solo la immensa Corte dell'altissimo Monarca sta è la vera potenza, e la bellezza tutnon è possibile trovare una deformità, ta dell'eternità; fuor della qual, cofa un ignoranza, un inciviltà : e quel , non fi trova si grande , che non meritura, e dalla fortuna i loro Cittadini; la cofa, che meriti stima, maraviglia, e amore.



# INDICE

#### Ovvero Ristretto

### DELLE COSE PIU' NOTABILI,

Contenute in questo Terzo Corso di Lezioni.

La Lettera P, fignifica Parie.
La Lettera L, fignifica Lezione.

La seconda p, significa pagina.

A

A Bbondanza. Peffimi effetti de' tempi abbondanti, e lieti ; effetti ortinii de' tempi penuioli, e mefti. Par. 4. Lez. 19. pag. 394.

e fee, Vedi Penuria. Acquifte . Gli acquifti terreni non fono altro, che perdite di chi stà tutto full'. acquiltare. Perdita de beni, che si acquiltano : perdita delle fatiche , e de' travagli in acquittargli : perdita del tempo, e della vita : perdita del cuore, che è portato via dal bene, che fi cerca : perdira di tutti gli acquifti , che fanno i Servi di Dio . Par. 5. Lez, 4. pag. 422, Acquifto delle confolazioni interiori : acquilto della grazia, e de'doni inperni: acquitto del Regno de' Cieli, e di Dio, son gli acquisti, che inceffanteniente van facendo i fervi di Dio, e incessantemente van perdendo i servi del Mondo, ivi. pag. 423. I conquistatori della Terra fanno, a chi vince perde ; e tutto vincendo , perdono tutto; al contrario de' servi di Dio . che tutto perdendo in Terra, tutto acquiftano in Ciclo, ivi. pag. 424.

Allegri felici. Non può estere allegro, chi non è felice. Felice secondo l' Ecclessastico, è quello: Qui non hater animi fui riflusima: Cui ha buona colcienza, non ha tristezza d'animo; e perciò è allegro, perchè è felice. Per. 3. Lez. 16. p.45. 380. Varie opinioni fogra la felicita naturale dell'

Uomo : la vera opinione è , che nello stato presente della natura caduta . non v'è più felicità naturale, ivi. par. 281. Non trovandoli più felicità, e in confeguenza non trovandoli più vera allegrezza naturale in Terra, per effere allegro rimane folo il cercare l' allegrezza , e la felicità supernaturale in Cielo. In che coia contifta quella felicità, e allegrezza; e quale lia il fuo carattere, ivi. pag. 181. E' allegro, chi va a una grande allegrezza; è felico chi da fe, và impastando la sua vera, e immutabil felicità . La felicità, e la vera allegrezza non è dono di natura, è lavoro delle proprie mani, cioè, della propria virtu; ne vi può effere in Terra allegrezza maggiore, che travagliare per la fua felicità ; nè maggior felicità, che andar colle proprie mani impastando la sua eccina allegrezza . Chi travaglia così , a tutti gl' inviti delle allegrezze profane, risponder può col buon Neemia: Opus grande , ego facio : non possum descendere : Chi lavora la sua Casa eterna , non può divertirfi altrove , 101, pag. 281, e /eg.

Alteri infelici. Molte fono le allegrezze del Mondo non fono vere allegrezze del Mondo non fono vere allegrezze, fono divertimenti di malinconie. Suonava David, a quel fuono ballava, fi rallegrava Saule; ma finito il fuono di David, Saule tornava alle fue malinconie. perchè quel fuono divertiva.

non

non fanava le fmanie di quel mifero l Re. Par. 3. Lez. 17. pag. 286. Le allegrezze del Mondo, son tutte allegrezze prevenute da molte afflizioni : e gli allegri a rutte le loro allegrezze fon costretti a dire con Giob: Non fiere a tempo, o allegrezze, perchè io fon tutto preoccupato da' mici pianti: Prevenerunt me dies afflictionis mee, ivi. pag. 286. Le allegrezze, fon allegrezze efferiori ; e le afflizioni fono interiori . Il rifo è fulle labbra , e il pianto è nel cuore. Riso scompapagnato dal cuore è rifo di poca durata; perchè è rifo fenza radice di allegrezza, ivi. pag. 286. Le allegrezze umane, o fono inutili a rallegrare il cuore, per la prevenzione delle malinconie ; o fono ree , e mortifere , per la loro qualità , e carattere: Latantur cum male fecerint, Oc. cum latantur infaniunt : Rallegrarfi, e fmarrire il cervello , stare allegramente , e perdere l' anima, fono allegrezze orrende, e spaventole, ivi. pag. 287. Benche non nutte le allegrezze del Mondo fiano morrifere, tutte nondimeno fono erronce. Ozn'un corre a i divertimenti , e all'allegrezze de'ienfi : nessun cerca l'allegrezza del cuo- Amore di dilezione superiore ad ogn' alre : il cuore è il fonte dell' allegrezza, e di truti gli affetti; e ciò è lo stesso, che cercar l'apparenza, e suggir la verità: Rilum reputavi errorem. O gandio dixi ; quid frustra deciperis ? ivi. pag. 286. La vera allegrezza, è dilarazione del cuore, che fi diffonde, e a tutti i fensi fa provare il suo godimento. Quelli, che provano quefta dilatazione : Delettantur in latitia : quelli , che fenza quefta fi rallegrano : Letantur in errore , ivi. pag-287. Dalla Scrittura fi diffingue l'allegrezza dal gandio, o fia dal godunento : l' allegrezza è meta esteriore ; il gaudio, è iutto interiore : le allegrezze del Mondo da Giob son dette : Gaudia hyppocrita: Ippocrifie di allegrezza, che vuol parer godimento, e altro non è, che rifo bugiardo . La differenza, che corre fra il gaudio, e l'allegrezza, è la differenza, che corre fra un vero Re, e un Re di Scena : Quello dovunque vada , do-

vunque stia , è sempre Re di Trono : questo, finita la Scena, finisce di regnare, e di comparire quel, che non è : Scena, e Apparenza fono i caratteri di tutte l' allegrezze del Secolo : Praterit figura bujus mundi, ivi. par.

Amicizia co' poveri , comandata da Gesil Crifto : Facite vobis amicos de Mammona iniquitatis. Effa è l'amicizia più facile, la più genecola, la più nobile, la più potente in vita, e in morte. Amicizie co' ricchi, e potenti, son tutte finte di scherma, che accennano in una parte, e battono in un' altra; fon , quale fu l' amicizia giurata fra i Macchabei , e i Romani i nella quale i Macchabei s' obbligano di servire a i Romani, e i Romani di ajutare i Macchabei : Prout tempus permiferit. Par. 4. Lez. 18. pag. 389. e feg. Vedi Poveri.

Amici , degli onori , delle ricchezze . de piaceri, non fon quelli, che li cercano, ma quelli, che li fuggono in Terra: Bene terreno non può avere vero amico, perchè non è capace di effere amato con veradilezione. Par. 4. Lez. 14. tutta fopra ciò.

tro amore, perchè esso solo, è amore apprezziativo, di sceltezza, e di prudenza, non di concupicenza, e precipitanza . Vedi Amici.

Amor divino, quanto giusto, quanto eroico . quanto eccelío , quanto facile , quanto contento: Ogn'amore, per effere amore ragionevole, effer deve amore appreziativo, cioè, dilezione : folo l'Amor di Dio, effer può amore appreziativo . Vedi Carità .

Amor proprio : quanto prevaler voglia all' Amor divino: ma quanto fia inginfto, quanto irragionevole, quanto vile , quanto punito, in questa, e nell' altra vita. Quanto migliore di tale amore sia l' odio di se medesimo comandato da Cristo. Par. 4. Lez. 4. e Par.

5. Lez. 12. fopra questo Tema . Angeli Custodi, loro grandezza, loro affiltenza, loro amore, loro condotta ben dichiara qual fia l'affetto, e la provvidenza dell' Altiffimo verso degla Uomini, nell'affegnare a ciatenn de noi dall'ora della na cua, tino all'ora della morte, un Principe della fua Regia per Custode , Par. 3. Lez. 20. pag. 300. Quanto riclea bene in tutte le cofe, chi fi regola colle infinuazioni , e lumi del tuo Angelo Tutelare , ivi. PAR 303.

Antipatia, e sua forza. Par. 3. Lez. 2.

Pag. 215.

Apoltolia: Qual fia l'Apoltafia di volonta, e come fia la prima origine di ogni peccato : ciò fi dichiara col peccato degli Angeli, di Eva, e di Adamo, di Caino, e de'Figliuoli di Set. Par. 2. Lez. 2. pag. 115. Come, e quanto facilmente incominci l' Apoftafia della volontà; e come seco tragga ancor quella dell' intelletto, ivi. Arcani della Creazione. Si dichiarano

PAR. 118.

Apparenze: Nel Fisico, sono le guide più ficure de' fenfi , e della vita fenfitiva: Nel Morale, e nella vita ragionevole, fono le guide più fallaci, e ingannatrici. Par. S. Lez. 17. Pag. 479. L'esempio della moltitudine, e il paingannattici . Nelle cote dubbiole feguitar l'esempio, e il parere de più, è buon configlio; ma nelle cose certe , e definite dalla Fede , e dalla Legge, le apparenze contrarie, e le opinioni della moltitudine è la rovina - de'costumi Cristiani, ivi. pag. 480. Succello infelice d'Acab, che si attenne alla moltitudine, non alla verità de' Profeti, ivi. pag. 480. La seconda apparenza ingannatrice, è l'apparenza degli oggetti, Species decepit te : Eva rimale perduta, perchè il Pomo, e l' Albero vietato: Erat pulchrum vifu, aspettuque delettabile. Nel Mondo, il male è creduto bene ; il bene è creduto male : la virtù è creduta dapocaggine : il vizio è creduto vivezza, e spirito; sol perchè: Ita videtur: Così apparifce agli occhi. Per tali apparenze il Mondo tutto è un paese d' incanto , dove l'effete delle cole è fempre vinto dal parere, ivi. pag. 481. 482. La maniera di sciorre tutti questi tutto di verità , e dite : Quid foriprum ? ivi. pag. 482. La terza perniciofiffima apparenza, è l'apparenza delle proptie opinioni ; Uomini impegnati in qualche proptia opinione fono capaci di opporsi ancora ad Articoli di Fede. Da ciò vennero l'Eresie, e gli Scilmi ; Lucifero istesso cadde per l'opinione , che ebbe di se , ivi.pag. 482. L'oscurità della santissima Fede . è quella, che sola sbatte tutte le apparenze, e scioglie tutti gl'incanti, ivi. pag. 483.

Appetito: Quanto deboli fiano i Carupioni dell'armi in vincere i propri appetiti; quanto forti i pazienti, che di se medesimi rimangono sempte vincitoti, e padroni: In patientia vestra possidebitis animas vestras . Vedi For-

tezza .

le patole, Dei perfelta funt opera; e cogli Arcani divini fi dimostra, che il Mondo è un'opera perfetta, e ottima . Par. 1. Lez. 9. pag. 46. Si risponde a tutte le gravi difficoltà, che da cervelli umani fi muovono contro questa proposizione, ivi. pag. 47. 48.

rete de più sono le prime apparenze Arcani del divino Governo, e delle permissioni divine: Iddio previdde tutto quello, che sarebbe seguito nel Paradifo, e dipoi nel Mondo tutto, e pur permile la tentazione di Eva, e la tentazione, e i peccati de'Figliuoli di Adamo : Si cercano le occulte tagioni di ciò, e fi risponde alle gravi difficoltà, che in contrario si muovono da i cervelli inquieti. Par. I. Lez. 9. 10. é 11.

Argomento . Quanto diversamente dalla follia, atgomenti la Fede; Argomenti dell' una , e dell' altra fopra vari punti . Par.z. Lez.9. e 10. fopra di cio. Armatura impenetrabile, contro tutte le tentazioni, è saper dire a tempo : Scriptum eft: La Scrittura e la Fede è controdi voi, Par. 1. Lez. 2. pag.7. Affoluzione : Come possa replicarii l'afsoluzione sopra i peccati, altre volte affoluti nel Sagtamento della Penitenza . Morti pet un peccato mortale . come poffan motire per altri peccati.

Par. 3. Lez. 4. Pag. 124. incanti , è aprir la Scrittura , libto Attributi : Fra tutti i divini Attributi , solo la santità è imitabile a noi: San-Eti estote, quonium ego sanctus sum . Par. 1. Lez. 1. Pag. 6.

Avvento: Quanto la prima venuta di Crifto deve farci fiperare, tanto deve farci memer la feconda, in cui l'iftefo Redentore farà il Giudice; e i benefizi ricevuti faranno argomento di dannazione. Par. 4. Lez. 16. pag. 380.

1

B Abilonia; Simbolo del Mondo, mi-fera nelle sue Feste, miserabile nè fuoi trionfi , perche fon Feste , e trionfi di cieclii : Quale gaudium est mihi, qui lumen Cali non video ? Le ricchezze, i trionfi fon tutti doni di fortuna : que excecant occulos fapienenm. Par. 5. Lez. 5. pag. 426. Quanto piena di peccati: Il Campo d'Ildraele invincibile in battaglia, espugnaro, e coperto di fangue dalle adorne Figliuole di Moab, ivi. pag. 427. Quando l'infermo è da medici lasciato vivere a suo genio, allora è disperato di falute : Curavimus Babylonem , & non est (anata derelinquamus cam: ivi. PAR- 429.

Barbarie: Quale, e quanta fia la barbarie entrata in Cristianità, e nel Mondo. Par. 2. Lez.7. p.136. Come, e quanto i costumi, le maniere, e i modi barbari fiano non folo ricevuti, e applauditi : ma ancora naturalizzati in Criftianità, ivi. pag. 137. Quanto i peccati, e i vizi stranieri, nel Mondo creato, e governato da Dio, prevalgano alle virrà native della Criffinità, e come i Criftiani fiano da Barbari spogliati di tutti i beni ereditari, e di tutte le loro fperanze, ivi. pag. 138. Ciò che Efdra fece, per sar risiorir il Popolo, e Gerusalemme, dopo la servitù Caldea, ivi. PAR. 139.

Battaglia in Cielo: Guerra perpetua in Terra, Inimici invifibili &c. Capi tutti di notizie, e pure non ifertit da neffuna Istoria umana, ben dichiarano quanto fcarso di notizie sia il lume naturale. Par. 1. Lez. 5, pag. 25.

Battofimo; Con quanta folennirà fi muore al Mondo, e alle fue vanità nel Battefimo, con tanta facilità all'inno, e all'altre fi tinafec, e fi perde la vita, e l'Anima. Par. 2. Lez. 4: pag. 126. Bene : che sia : come dal bene sia der to il meglio, e l'ottimo . Qual sia il bene in ragione di mezzo. Par.I. Lez. 9. par. 45. Per fna natura il bene . è comunicativo di se ; onde quelle ricchezze, che fono rifervate, e chiule, non fono beni, fono imbarazzi, fono esca di vizi, e fomite di peccati . Vedi Economia : Ragione, per cui i beni creati da Dio, de' quali è pieno il Mondo, da Salomone fiano appellati vanità ; e perchè i beni comuni a tutti fiano poco flimati da ciascuno Par. 1. Lez. 7. pag. 35. In un Mondo pieno di beni , nessuno è soddisfatto, perchè nessuno cerca l'ortimo, che folo a piene può tutti foddisfare , Par. s. Lez. 3. pag. 416. I Filosofi dividono i beni in beni onesti, in beni ntili, e in beni dilettevoli i ma nessuno parla dell' ottimo, che tutti gli abbraccia, ivi. pag. 417. L'ottimo di questa vita, è sprezzar tutti i beni della Tetra, e folo cercar l'onimo del Cielo, ivipag. 417. A chi per l'ottimo lascia i beni della Terra, è promesso il cenruplo di tutti i beni, che lafcia. Il centuplo promoflo non è aritmetico . nè geometrico; è centuplo eminenziale; e quale, e quanto immento esso fia , ivi. PAZ-417. c feg.

C

Agione . Per trovat la prima, e universal cagione di utti i mali, che ci accadono , accusar ci dobbiamo, e dire : Justus es Domine, & restum judicium tuum; quia peccavimus tibi. Par. 2. Lez. 2. pag. 113.

Coratteri à e fegni di Predelfinazione: Gli eletti , in quella vita, it confondono co' reprobi; e i reprobi per lo più prevalgono agli eletti, Pars. Lac. 2007a, 99. Chi dillinguer gli vuole, offervi i toro caratteri. Primo carattere di dilizzione fon l'opere: Ex frellibus servas exposicies ses : I fruit (conprontate) e de l'estate de Predelfinazi è la conformità a Cristo Crocchillo : Que prefeivit , of predefinazio confermes first imagnes Elit fui : La predelfinazio-

ne alla gloria, è predeffinazione finale, e completa: la predeffinazione alla conformità colla vita, e morte di Cristo, è predestinazione incoata, e incompleta: Quella è predestinazione ad effer fimile al Padre nella gloria : questa è predestinazione ad effer fimile al Figliuolo nella Croce, ivi. pag. 101. Terzo earattere dell' elezione divina , sono l'elezioni umane: Cum santto fanctus eris ; cum electo electus eris ; cum perverso perverteris : Chi da Dio è eletto, antepone Iddio ad ogn' altra elezione, ivi. pag. 102. Quarto carattere di predestinazione sono le mode di vestire, e le maniere di parlare: Induite vos , ficut eletti Dei: Thtte le Corti hanno le lor livree, le lor divise, il lor dialetto partieolare. Livrea, divisa, e dialetto della Regia di Dio , non è vestire , parlare , e vivere da Epicureo, ma da Cristiano, ivi. pag. 103. Quinto carattete di elezione, è la tenera, e la eostante divozione della Vergine Madre, a cui è detto : In electis meis mitte radices. ivi. pag. 104.

Caratteri : Ouerentium Dominum , di ehi cerca Iddio . Come fi posta eercare Iddio, ehe da per tutto fi trova, e da nessuno può vedersi in Terra: Par. 3. Lez. 1. pag. 307. Primo carattere di chi cerealddio, è l'Apatia a tutto il Mondo, eioè, l'uscir coll'affetto da tutto il visibile, ivi. pag. 208. Secondo earattere è l'Apatia ancora verfo se medefimo, e tutte le cose proprie , ivi. pag. 208. Terzo carattere è goder della folitudine; e più di ogn' altro luogo frequentare gli Oratori, e le Chiese, dove come in propria cafa fi trova l'invisibile Iddio , ivi.pag. 209. Quarto carattere, è l'ardore di sospirare al Cielo, e la tranquillità in tutti gli aceidenti della Terra, ivi. p.210. Iddio non fi può vedere in Terra: ma perehè Iddio è grande, se egli non si lascia in Terra trovare come ultimo fine , fi lafeia trovare nondimeno come primo principio di tutti i moti; come guida di tutti i paffi ; come Maestro di tutti gli affetti ; come scudo di tutte le battaglie ; come conforto di tutti i travagli &cc. In Lez. del P. Zucconi Tom. V.

Cielo si trova colla visione, in Terra colla Fede; in Cielo eol godimento, in Terra colla speranza; c in Cielo, e in Terra colla selicità poporzionata a tutti gli stati; zvi.p.ee. 211.

Caratteri di chi da Dio si allontana, Qual sia, e come dar si possa lontananza da Dio, che per tutto è prefente. Par. 3. Lez. 2. pag. 212. La prima lontananza è il mancamento di lume, e di Fede . Chi in casa ha un Teso-10, e non lo sà, è più lontano da effo, che dalle miniere del Peril. Gl' infedell fono lontani da Dio, per mancanza d'intelletto, i Fedeli per vizjo di volontà; quelli nascon lontani, e questi si allontanan vivendo, e formano un Popolo chimetico : vicini a Dio , e pur da Dio lontanissimi : Quid invenerunt in me , quia elongaverunt à me ? ivi. pag. 213. Il peccato, secondo i Teologi, altro non è che Averlio à Deo , & conversio ad creaturas : Il primo earattere di si fatte chimere, è l' aversione da Dio, cioè, l' alienazione dal fommo Bene . Quella noja di tutte le cose sante : quel rincreseimento della Legge, e dell'offervanza &c. fon tutti contrafegni di chi coll' empio Caino, incomineia a fuggire da Dio, ivi. pag. 214. Il secondo carattere più sensibile, è la conversione, e l'attaccamento alle creature : l'uno. e l'altro earattere è descritto da Geremia: Dereliquerunt me fontem aque vive: & foderunt fibs cifternas , cifter. nas diffipatas, que continere non malent aquas: ivi. pag. 214. Entrano questi fuggitivi tal volta in Chiela, negli Oratori, e mostrano di tornare a Dio; ma non mai da Dio son più lontani, che quando a Dio più s' avvicinano. Quelli , che patifeon d'Antipatia fra loro, quanto più si trovano insieme, tanto prù un dell'altro s'annoia. Nella mia cafa , dice Iddio : Non appropinquant mihi . Vicini di persona , e lontani per contragenio. Guai a questi tali, se come essi da Dio, così Iddio da essi si allontana, e dice: Faciem meam abscondam ab eis, O confider abo nevifirma corum. Che rimane a chi non rimane più dove ricorrère in tanti bifogni, e pericoli? iui.pag. 215.

Kk

Caratteri di chi vive di Fede : Iuftus autem mens ex fide vivit : Varieta di Popoli, e di cibi, secondo la varietà delle Terre, e regioni. Par. 3. Lez.3. pag. 217. Pane nella Scrittuta fignifica | Carità . Amor divino in opposizione tutto ciò, che si mangia per vivere. Per detto di Crifto: Non in Solo Pane vivit bomo ; fed in omni verbo quod procedis de ore Dei : come intender fi debbano queste parole , ivi. pag. 218. I Giusti vivon di Fede, perchè si nudriscono, e crescono nella vita Crifliana col folo Verbo divino : di essi diffe l' Ecclesiaftico, Cibabit illum pane vita, & intellettus, & aqua fa-pientia potabit illum Dominus: Di Lu-mi, di Verità, di Maraviglie, e di Sapienza è imbastito il Banchetto de Giufti , svi.pag. 218. L'Uomo , non vive folamente la vita naturale, vive ancora la vita inpernaturale di elevazione ; per quella è necessario il pane comune , per questa è necessario il Verbo divino, e la Fede: ivi. pag. 318. Dalla divertità del latte e dell'alimento. nascono diverse qualirà, e differenti earatteri nell' alimentaro. Volto a pato a tutte le cose terrene, acceso a tutte le cose celesti , e divine ; 2ftrazione di fenfi ; elevazione di fpirito; portamenti difinvolti, come di chi non prende veruno impegno in Terra : esteriore tutto rifervato . e composto , sono i caratteri di chi vive di Fede , ivi. pag. 219. Dal latte, e dalla nutritura nascono le inclinazioni, e il genio : carattere di chi fi nudrisce di Fede, è l'inclinazione alla folitudine, e il genio agli Altari , all' Orazione , e a tutte le cole fante, ivi. pag. 219. Dal cibo vengono le forze, e il vigore . Carattere di chi vive di Fede , è non effer debole nell' offervanza, ma robusto nell'esercizio delle virtà, animoso nelle vie della persezione, e invitto in tutte le battaglie della Fede , ivi. pag. 220. Tutti i Criftiani han Fede; ma non tutti fon Eroi della Fede, perchè molti affaggiano, ma non pasteggiano nel banchetto della Fede; folo quelli pafteggiano, che fan quello che faceva la Vergine , di ciù fu scritto : Maria autem

conferuabat omnia verba hac , conferens in corde suo, ivi. pag. 221. Altri caratteri fparsi sono sotto altri titoli di virti, e di vizi.

dell'amor profano. Di questo da prefani fu detto : Omnia vincit Amor : di quello dall' Apostolo fu scritto : Charitas omnia suffert : Quello super-bissimo ; umilissimo questo : quello applauditiffimo dal Mondo; questo dal Mondo negletto. Ma quelto, guanto ad ogn'altro amore prevalga: Par-4. Lez. 4 P. 324 Tutti gli amori umani fi riducono ad amor proprio: perchè tutto ciò , che umanamente fi ama, fi ama per propria foddisfazione, ivi. P. 334. L'amore, come ogn' altro affetro, fi specifica dall' oggetto, che fi prefigge. Neffun'amore può competer con quell'amore, che ha per oggetto il primo e fommo Bene , la prima e fomma bellezza &cc. ivi. p. 325. Ogni amore per esser lodevole, deve effer amore appreziativo; quanto infano per tanto è quell'amore, che più di Dio apprezza, e stima se medesimo | swi.p. 325. Col primo precetto del Decalogo, Iddio comanda il fuo amore; quanto adorabile, quanto gleriofo , quanto tenero fia a noi baffe Creature un ral Precetto : Egli, che è il fommo di tutti i Beni, di tutti è il più facile a rroyarfi, rroyandofi, e godendosi nell'istesso amarlo, ivi. p. 325. Effetti e opere dell'amor divino, fono pace, e contentezza interiore, virrù , e operazioni tutte eroiche : effetti, e opere dell'amor proprio, fono roffore, pentimento, e rimorfi. I furti, gli omicidi, gli adulteri, e gli eccessi, processari ancora da Tribunali umani , tutti derivano dall'amor proprio , ivi. pag. 326. L'amor divino, feco porta, dove arriva, la bellezza, perché seco porta la grazia, prima bellezza del Cielo, è della Terra . L'amor profano feco porta la deformità , il rossore , e l' infamia delle Famiglie, e discendenze , ivi. pag. 327. Chi ama fe medefimo, non sa amarfi, perchè a fe nulla vuole di buono . Solo chi ama Iddio , sà amar se medesimo, perchè a se medessimo vuole quel bene, che è il fommo di tutti i beni, e che si trova, quando si vuole, e trovato reca contentezza, e possessimo beatitudine sempiterna, ivi. pag. 328. Centraple promessio da Critto, qual sia, e eome debba intendersi. Par. 5. Les.

3. PAL-417.

Cerrezza di Fede: Per effer certo, e ripofare in tutti gli Articoli di noftra Fede, baffa dire: Scie cui credidi, & cerus fum: lo sò a chi credo, e tanto mi baffa. Par. I. Lez. 2. p.9. La Fede in certezza di verità, fupera! ifteffa evidenza (cientifica. Par. I. Lez. ifteffa evidenza (cientifica. Par. I. Lez. 2. p. La

1. pag. 5.
Certezza della morte men penosa dell'
incertezza della salute eterna . Par. 4.
Loz. 10. pag. 361. tutta sopra tal pun-

Chiefa Cattolica . Quanto il grembo di tal Chiefa fia più croico, e ammirabile dell' iffelio Paradifo terrefire. Vedi Redmrime Criffiantià, Regno di Crifto, quanto ammirabile, fe di effo dir fi potelle e Sicut audiomat, fit vi dimu in Civitate Dei nofiri i Quanto nelle Profesie, e negl' Evangel, fi legge di tal Città, tanto fi vede ne' (uso Cittadini, Par. 2. Lez, 16, p. 170).

Chiefe I faluti , i complimenti , e la galanteria poco luogo lafcano alla fancità, di cui folamente è propria la Cafa di Dio: Domme tuam decet fanlita tudo Domine . Par. 2. Let. 19. P. 194. Ciechi : colle mani fupplifcono agli occhi : i reprobi co'i fenio fupplifcono

alla ragione . Vedi Senfo Reprobo. Cuta difefe coll'armi dagl' inimici, ma aperte a i peccati, quanto fiano mal ficure: Quanto debba temerfi, dove il peccare diventa coftume tollerato, e applaudito . Par. 2. Lez. 7, p. 137.

c appliantio . Par. 2. Lee. 7, p. 137. Combination i, et actumpaquates impolific lo flusio della fantità , è più facile d' ogni altro fludo i i na fitti fludi non tutti riefcono; nella fantità , riec cogni un , che vuol riufcire: pochi nondimeno riefcono per leftrane combinazioni , che far fi vorrebberto. Par. 2. Lez. 12, Pag. 163. Servire a Dio , et ervire al Mondo, no pub combinario finiteme: Non porfisi Dre ferrier; Mammena, sio pea file. Ef fretta

la via, è angusta la porta del Cielo? e perciò volere andare in carrozza, e seco portare tutto il bagaglio della Terra, è accompagnatura impossibile: Angusta porta , 💇 areta est via , que ducit ad vitam : Facile è la via , ampia è la porta della falute, ma folo a quelli, che con David altro non vogliono , che salvarsi : Ambulabam in latitudine, quia mandata tua exquisivi , ivi. pag. 164. Voler effer riveftito della Grazia, e non volere effere (pogliato della Natura, sono composizioni , che non possono riuscire , ivi. p. 164. Voler riuscire nell' orazione in mezzo dello strepito de pensieri, e degli affetti del Secolo , volere l'unzione dello Spirito Santo, e amar le dolcezze dello Spirito proprio , e della Carne, è lo stesso, che voler combinare insieme Luce e Tenebre, Acqua e Fuoco, ivi. pag. 165.

Comunione: Cibo Eucarifico. Sostanza, nudrimento, e qualità di tal cibo: maraviglie, e miracoli di tal mensa. Ve-

di Eucarifia.
Concordia: Qual fusse la concordia de primi Cristiani: quali le discordie de Cristiani moderni. Allora tutti Fratelli: ora i Fratelli istesi inimici sta loro. Par. 2. Let. 4. p. 126.

Confessione: ciò che esta operi nel Sagramento della Penitenza: Confessionari, luoghi d'incessanti miracoli, e di resurrezione de'morti. Vedi Conversione.

Confeguenze falle del Mondo. Par. 2.
Let. 9. Pag. 145. e fez. Vedi Argementi. Amara, ma verifilma confeguenza degli Empi, al fin di tutta la vita, è dover confessare, e dire: Ergo erravimus. Par. 2. Let. 10. p. 149.

comiglio. In tutti i negozi privati, e pubblici, ottimo configlio è prima d' ogni parete, interrogare, e dire: Quid dicit Scriptura? Che dice! Evangelio, e la Legge? Par.1. Lez. 2.p.7.

Confulte, private, e pubbliche, quali fiano nel Mondo, e quali effer dovrebbero. Vedi Imprudenza.

Convenienze. Quali, e quanto studiate siano le convenienze umane, ne' faluti, nelle vistre, nelle conversazioni, &c. quanto strappazzate le convekk a niennienze con Dio , e co'Santi, Par. 2. Lez. 19. p. 193. Inconvenienti, che nafcono da tali convenienze, ivi. p. 194. Perverfione universale del Mondo, nata datali convenienze a' giorni di Noè.

ivi. Pag. 194 Conversazione : L'Uomo è animal conversevole. Alla conversazione si devono le Comunità, e Repubbliche : Il Figliuolo istesso di Dio Cum hominibus conversatus est. Par. 3. Lez. 15. p. 276. Quante specie di conversazione, secondo il tito: Paterna converlationis, fiano vietate da S. Pietro, ivi. p. 277. Non è buona quella convertazione, dove non può comparire l'aria tutta, e il carattere della professione Cristiana . Dove non comparisce un tal carattere, le conversazioni, o sono, come dice David, Concilia malignantism; o fono, come dice Mose, Sepulchra concupiscentia, ivi. p. 277. Caratteri di non buona converfazione . fono: 1. la folitudine, cioè, il converfar con un folo fra molti : Solitudine in conversazione è contro la natura della folitudine, e della conversazione : Ingiuria , che fanno questi Solirari a tutti gli altri conversanti: Quid vultu figis in uno, ques mundo debes oculos? ivi. p. 277. Secondo non buon carattere è la frequenza, contro la natura del divertimento. Si spiega quecomune a' nostri tempi ; e male confeguenze, che vengon da ciò, ivi. p. 298. Terzo carattere è la professione del bel tempo, contrario alla profeffione Criftiana: Si dichiara quelto ca- Curiofita: Come fia lodevole: ma quanrattere : e per non dir troppo fi diflingue il professore dal dilettante: Omnia tempus habent . Il trattenimento, non deve effer folo ad occupar tutto il tempo dovuto alla Caía, alla Re-

279. Contradizione non d'intelletto ma di volonta qual sia, e quanto sia frequente negli Uomini. Par. 2. Lez. 8. pag. 140. Voler peccare e non voler Interno. è contradizione perpetua di tutti i diftoluti , ivi pag. 141. Volere l' occasione proffima di peccare , e non voler peccare, è lo stesso, che voler l' an-l

pubblica, all' Anima, e a Dio, ivi. p.

tecedente, e non volet la confeguenza necessaria : voler' entrar nel suoco. e non volerfi scottare , ivi par. 142, Volersi salvare, e non voler ne penitenza, nè croce, è voler la confeguenza, e non voler l'antecedente necessario: voler vittoria, e non voler combattere, è lo stesso, che volere, e non volere, sui pag. 143. Dir. fempre, vorrei, e non dir mai, voglio rifoluramente falvarmi, è lo steflo, che non voler falute : Vult , C'non vult piger, ivi.pag. 144.

Conversione de' peccatori : Opera piùmaravigliofa degl'istessi miracoli . Par. 4-Lez. 8. tutta fu questo Tema.

Creazione: quanto alla Creazione abbia aggiunto la Redenzione. Par. 4. Lez-1: pag. 365. Intenzioni , e fini dell' una , e dell'altra, ivi. pag. 362. Creature, loro gran vanto; effere tutte

opere di mano si eccelfa ; gran motivo di umiliazione a tutti i fuperbi : grande argomento di gloria a tutti gli umili ; gran conforto di speranza a tutti i poveri . Par. I. Laz. 7. pag. 34. Cristianità, quanto sia cresciuta in am-piezza di Regno, in splendore di Tem-Pi , e di Altari : in fantità de' Riti . &c. in tranquillità di flato; ma quanto sia decaduta in qualità di costumi, e in fantità di vita . Par. 2. Lez. 40

P45. 114. fto carattere, e fi mostra quanto sia Cuore, come possa esfere apato a i beni, e a i mali eterni . Par. 3. Lez. 8. pag. 245. Qual fia l' allegrezza, che non è allegrezza di cuore . Par. 3. Lez. 17. PAR. 287.

> to fia inutile, fe non fiftudia ad altro lume, clie al lume naturale : Semper discentes , numquam ad scientiam Veritatis pervenientes. Par. 1. Lez. 4. pag. 17. Quanto sia dannosa, se vuol provare quel, che nè pure è lecito imaginare . Vedi Ignoranza .

DEcadenza della Cristianità: Nessun Regno può mantenessi, senza lo spirito della sua fondazione. Qual sia lo spirito sondamentale del Regno di Cristo . Per. 2. Lez. 5. pag. 128. Con

tutta l'esteriorità, senza lo spirito, Lezion. 18. e 19. sopri di ciò non si vive: Chi è motto, lungamen- Differenza d'allegrezza da allegrezza; re ritiene il volto di vivo: Nomen bahes quod vivas, & mortuus es , ivi. p. 128, Qual fulle lo ipirito della Criftianità primiera, e quale lo spirito della Cristianità presente, ivi p.129. In Chiefa, in giorni, in ten pi fanti fi vive collo Spirito divino, ma quello è Spirito del luogo, e del tempo, non è Spirito della persona; ancor Saule profetava tra Profeti, ivi.p.130.

Definizione: Definire alcune volte fignifica lo stello , che decretare , e ciò appartiene a Principi, e principalmente e ciò appartiene a Giudici, e fingolatmente a Gesù Crifto, Sommo Giudice de' vivi, e de' morti. Altre volte significa circonscrivere; e per genere, Disputa. Qual sia, quanto vatia, e quane differenza, diffinguere una cofadall' altra : e ciò appartiene alle Scienze . Par. 1. Lez.7. p.33. Quali sieno le definizioni delle Scienze umane, e qualli quelle della Scienza de'Santi: prima Dissimulazione dell'ingiurie, è prudenza; delle quali è quella universalissima : Omnes funt Creature Dei : Quanto p.34. Seconda definizione, per diffinguere le Creature di Dio dall' opere di Dio fon tutte buone : Come fi accordi quella definizione con quell'al tra : Vanitas vanitatum, & omnia vanitas: Quanto vi fia da studiare, eda apprendere nell'accordo di queste due definizioni, ivi. p.35. Quarta definizione: Militis eft vita hominis super Terram: quanto vera, quanto universale, quanto istruttiva sia questa definizione. ivi. p. 36. Quinta definizione della morte dell' Uomo : è diversa, secondo la diversità della vita: ! ars percatorum peffima : Si rende la ragione di tal qualità di morte: Pretiofa mors Santtorum: Si dichiata, in the confista la diversità di queste due specie di morte, ivi. p. 38. Definizione varia dell' Uomo : Vedi Uomo . Definizione del peccato: Aversio à Deo, & conversio ad Creaturas : quanto dica , e quanto patetica fia questa definizione. Par. 3. Lez. 2. p.214.

Demoni , e loro caratteri . Par. 3.

Lez, det P. Zucconi Tomo V.

di allegrezza de' fenfi, dall'allegrezza del cuore : di allegrezza, e di gaudio : Vedi allegri : Differenza de' tilaffati , e degli offervanti nella medefima Chiefa, è la differenza, che corre fra Vassalli, e Servitori nella medelima Regia . Par. 3. Lez. 2. p. 216. Dilemma de predestinaziani, qual sia , e quanto pernicioso; come ad esso da facri Maestri , e da rutte le Scuole Cartoliche si risponda, ed empio si dimostri . Par.I. Lez-17. tutta fopra di

effo . a Dio. Altre volte fignifica decidete, Discorfo : Come discorra e quanto bene la Fede divina; come, e quanto male argomenti la follia umana. Par.

2. Lez.9. p.145.

to bella la disputa, in cui Iddio Creatore pole il Mondo creato: Mundum tradidit disputationi corum . Par. I. LAZ. 10. P.52.

risentimento, è debolezza. Par. 4.

Lez-17. p. 285.

dottrinale sia questa definizione, ivi. Disuguaglianze della morte, creduta ugualiffima con tutti . Par. 5. Lez. 19. PAR- 489.

nostre: Cuntta bona sunt : le Creature Divisioni : Pessime sono le divisioni della volontà, e del cuore : ottime quelle dell' intelletto, e del sapere; da quelle nascono le inimicizie, le confusioni ', e le guerre; da queste nascono le scienze, e le arti. Par. I. Lez.6. p.27. Quali fiano le divisioni della Filosofia: quali quelle della Santa Scienza, ivi. p. 28. Come la Cosmografia divida il Mondo, e come lo divida la Scienza de Santi, ivi. p. 30. La Politica divide le Città in Famiglie, in Nobiltà, in Popolo, in Magistrati &c. La Scienza de Santi, divide tutto il genere umano in Figliuoli di Luce, in Figliuoli di Tenebre; in Figliuoli di Dio, e in Figlinoli del Diavolo: Figlinoli di due Città opposte . Questi Pigliuoli di Babilonia, Città di allegrezze, di peccati, e di morte : quelli Figlinoli di Gerusalemme, Città di penitenza, di fantità, e di falute. Quanto in queste divisioni vi sia da nieditare, e da apprendere, ivi p.32.

Do-

Docilità e docili nel mazistero della Fede : Maestro universale , che sappia tuto, che tutto infegni, che infegni a tutti d'ogni età, di ogni sesso, e che infegnando dia a tutti capacità , e intelligenza, non altrove fi truova, che nella Sacra Scrittura, dove il Padre de' Lumi, e il Verbo divino è il Maestro. Per riuscir sublime in tale Scuola, non altro che docilità si richiede : Erant omnes docibiles Dei. Par. 3. Lez. 7. P. 237. In che cola confista la docilità dell'intelletro: ivi. p.238. In che cola confifta la doculità della volontà, e del cuore: Quali siano i caratteri dell'una, e dell'altra doc lita, e quanto nell'una, e nell'altra parte si manchi in Cristianità, ivi.p.238. Si ipiega tutto con una predizione d'Itaja, coll' esempio di Paolo, della Maddalena, e colla riutcita di Uomini, e di Donne idiote, e pur divenute in fapienza, e profezia eminenti, ivi. p.239.

Donna in Cielo coronata di Stelle, ammaniata di Sole, col piè sopra la Luna, non mai faputa dall' erudizione umana, fra l'altre mo'te notizie ben dichiara , come , e quanto più in là dell'Istorie nostrali , si estenda la Scienza de'Santi . Par.1. Lez.5. P.26.

E

E Ccezioni, ed esenzioni dalla Legge divina, quanto infanamente pretele da alcuni . Par. 2. Lez. 14. tutta

lotra di ciò.

Economia : Meglio è dare il suo, che defiderare l'altrui : Melius eft dare , quam accipere . Le nature più nobili fono le più liberali . I Cicli, le Stelle tempre in giro a benefizio altrui : Iddio Empre colle mani aperte a compartir grazie, e benefizi. La natura Epifania. Pubblica comparfa del Figlinoumana per se stessa nobile, e genero fa, non deve effere illibetale , e angufta. Par. 4. Lez. 11. pag. 357. La liberalità con tutti è la vera economia di ciascuno : si dimostra ciò coll'universalità del configlio dato non ad uno, ma a tutti; e colla fingolarità della Tribù di Levi, che nulla aveva in proprio , e riceveva il meglio delle altre dodici Tribu, ivi pag. 358.

Bonum est diffusioum sui : Beni rifervati al folo Padrone, non fono beni, fono imbarazzi, fono fomite di peccati, e rifetvati solo: In malum domini fui , ivi. pag. 358. I liberali rimangono creditori di ciò , che danno ad altri . Quanto bello sia , e gloriolo non incontrar nelluno in Citta, che debitore non sia. I Crediti di gratitudine dagli animi generofi. più si devono stimare, che i debiti di Giustizia, ivi. pag. 359. Il dare a Poveri è meglio, che accumular Tetori ; ciò che si dà a Poveri non si perde in morte, fi afficura per fempre , anzi fi mette a guadagno per le, e per la cata in perpetuo : Si dà ad ulura lucroliffima a Dio : Si pagano i debiti, contratti per le grazie ticevute, e per li peccati commessi : e si guadagnano Avvocati potent:ffimi nel Tribunale della Giustizia, e della Mifericorda divina, ivi. pag. 360. Fra tutti gli Attributi di vini la liberalità, e la mifericordia è quella , che và fuper omnia opera ejus: l'economia umana non troverà mai conti più vantaggiofi di questi , ivi.

Pag. 360. Elezioni nostre: (cuoprono l' Elezioni divine : Cum eletto elettus eris ; cum perverso perverteris . Vedi Predestina

zione .

Energumeni, Maghi, Incantatori; operano tutti maraviglie, ma non fono maravigliosi , perchè non operarano collo ipirito proprio . Non basta in alcune seste, e occasioni, far maraviglie di pietà, e devozione ; è necessario mutar lo spirito della natura, in quello della rigenerazione, per effere Anima ammirabile . Vedi Rinnovazione di spirito.

lo di Dio in Terra: di quali, e quanti Paradoffi e maraviglie piena fia questa comparía . Par. 5. Lez. 9. tut-

ta su questo Tema.

Erudizione: Quanto all'erudizione , e a tutte l'Istorie umane sia superiore di lume, e di notizie . l'erudizione Sacra della divina Scrittura , Par. 1. Lez. 5. tutta fopra cio . Error di Origene . Sopra l'eternità della

re . Par. 1. Lez. 19. pag. 94-

Elempio , e Elemplare : Per riuscir bene nelle (cienze, e nell' arti, fecondo l' infegnamento de' primi Maestri, è necessario prefiggersi avanti qualche primo Autore da imitare : Per riuscir bene nella scienza della vita, e della morte, è necessario proporsi ad imitare la vita, e la morte della Sapienza incarnata, che diffe: Exemplum dedi vobis : ut quemadmodum ego feci, ita O vos faciatis . Par. 4. Lez. 20.

PAR. 401. Elenzioni , Eccezioni . Quali, e quante fiano l'esenzioni, che dall' offervanza della Legge prefumono i rilaffati, come e quanto, fenza veruna eccezione, obblighi tutti il Decalogo. La Legge, come la Fede, comprende tutti; nessuno in ciò può dire : Singulariter

sum ego, aonec transeam. Vedi Eccezioni .

Esercizio di simore, più giovevole dell' efercizio della (peranza: la (peranza in qualità , e merito prevale al timore : il timore in efercizio, e atto, prevale alla speranza : Primo , in sottomettere il nostro spirito a Dio: Primus in orbe Deos fecitatimor : Secondo, in frenar l'ardire, e il fuoco delle nostre passioni : Time Deum , O recede a malo: Terzo, in accendere, e far operar tutte le virtù infuse, e acquisite : Nunc scio , quod timeas Deum : Quarto, in effer primo Maeftro di Sapienza : Initium sapientia timor Domini: Quinto, il timor non nasce dalla speranza; la speranza nafce dal timore ; e nessuno (pera più , che quello, che più teme : Qui timent Dominum , (peraverunt in Domino. Si spiega un passo di San Giovanni contro il timore ; la speranza non entra infra Beati ; ma ne' Beati entra il timore, e qual fia, e quanto gloriofo il timor de Beati . Par. 4. Lez. 16. tutta sopra questo Problema.

Eternita, termine di tutti i moti de' viatori: In quella disposizione di cuore, in cui fi muore, ivi tempre immobilmente fi rimane . Par. I. Lez. 19. pag. 96.

pena, e della gloria , condannato dal , Evangelio, è tutta legge d'amore: la leg-la Chiesa , e pianto dall', istesso Auto | ge di amore nel Regno di Cristo . non vuole nelluno infelice : vuol tutti beati ancora in quella vita. Par. s. Lez. 1. pag. 411. Non è indiscretezza dell' Evangelio, comandare, che fi ami quel, che dispiace, che si odi quel, che piace; che si abbia il cuore sempre in penitenza, e pianto, &c. li rende di ciò l'amabiliffima ragione. Par. 5. Lez. 11 pag. 455. 456. Quanto prevalga l' Evangelio ad ogni altra Scrittura . Par. 4. Lez. 20. tutta fopra cio. Eucaristia . Paragone della Comunione Eucaristica colla visione beatifica , e qual di esse prevalga . Par. 4. Lez. 7. Pag. 339. La Visione, è beatitudine de' Comprensori: l' Eucaristia è beatitudine de' Viatori , ivi. pag. 339. l' oggetto di quella, è cibo di questa. I Beati, banchettano co'l vedere, i Viatori banchettano co 'l cibarsi . Nel banchesto delle Nozze Reali, descritto dall' Evangelio, i cieclii, i poveri, che mangiavano, erano di miglior condizione, che i Baroni di Corre, che stavano a vedere : questi erano spettatori , quelli convitati , ivi. pag. 339. Quali, e quanti miracoli fi fanno in tal convito, che non si fanno in Cielo, ivi. pag. 340. I Beati in Cielo fono Beati, ma la loro beatitudine non ha gradazione, nè essi sono capaci di crescere in Gloria; i Viatori in Terra, postono sempre più crescere in Grazia nel fonte istesso della Grazia . e fempre più render maggiore la lorgloria in Cielo , ivi. pag. 341. Gesti Crifto dopo aver comunicato i Discepoli , diffe loro : Ego fum vitis , vos palmites : Come ciò si avveri nella Comunione, e quali noi effer possiamo effer annestati a tal vite. Diffe S. Giovanni, che i Beati colla visione diventan fimili a Dio : I Fedeli dopo la Comunione dir possono : Io non fono fimile, ma fon lo stesso con Dio, ivi. pag. 342. Si spiega tutto il suddetto colla natura del pafto, e dell' alimento : Ambulavit in fortitudine cibi illius usque ad montem Dei : Chi ciò non pruova nel comunicarsi accusi la fua disposizione, ivi. p.18.342.

F

Ede , creder poco, e saper molto, è principio di gran suono, ma di falsa supposizione. Si dimostra quanto salfo fia il fuddetto principio, e quanto all' ofcuro fi viverebbe nel Mondo, fe ad altri non fi credeffe . Par. 4. Lez 2. pag. 315. Chi crede ad Uomini ha Fede umana, chi crede a Dio ha Fede divina: Quanto fia aver Fede divina, ivi. par. 216. Le cose prime . le cose grandi, e di fomma importanza, faper non si possono da noi, senza rivelazione fuperna: Chi crede a Dio: Habet revelationem Dei in fe ; e perciò folo i Credenti appellati fono dalle Scrit ture: Filii lucis. A rale appellazione, non arrivano nè i Platoni, nè gli Ariftoteli , ivi. pag. 316. Quanto operi , e quali Uomini formi la fanta Fede, ivi. pag. 317. La Fede a tutti s' infonde nel Battefimo, ma in alcuni coll' esercizio cresce, e forma Eroi : in altri rimane fempre bambina, e perche ? ivi. pag. 318. Le cole di Fededivina non lono dimostrabili da lume umano, e chi dimostrar le volesse, vorrebbe colle lucerne far vedere il Sole, ivi. pag. 316. Obbligazione di professar la Fede, e la Legge di Cristo . quale, e quanta fia, svi.p. 318. Come la Fede viva, fia supplemento degli occhi . Par. 2. Lez. 17. pag. 184.

Felicità del Regno di Cristo . Par. 3. Lez-

1. pag. 409. é feg.
Figlinol: di Luce: Appellazione, che dalle Scritture fi dà a' foli Fedeli, benchè idioti, e ignoranti: perchè questi fian così appellati. Vedi Fede.

Falluni del Dia, come fi dilinguano da Falluni degli Uomini, come portino Iddio ancor nel corpo, giulia il preferitto di S. Paolo: Perrata Deum in carpare vellra. Para: 3. Izz. 12, pag. 261, Vivet Iecondo la ragine, a non fecondo la paffione, feuopre l'immagnie di Dio, tieventa nella Creazio-rea del Porte de la Creazio-rea del Porte de la Creazio-rea del Porte del

prono , e pottano i lor Genitori colla fimiglianza del volto, dell' inclinazioni, e de' costumi. Modestia, umiltà, penitenza, apatia della Terra, simpatia al Cielo, e a tutte le cose divine, distingue i Figliuoli di Dio da' Figlinoli degli Uomini, ivi. par. 262. Imitazione, e fimiglianza con Gesti Crifto, prù fensibilmente di ogn' altro carattere dichiara la Figlinolanza divina. Quanto da Dio Padre amata fia questa simiglianza coll' Unigenito suo Figliuolo, e come quelta fia l'aria proptia, e il carattere del Mondo nuovo , riformato da Criflo , ivi. p. 262. Quanto belle fiano le mode del Mondo nuovo, riformato dalla Sapienza eterna, e quanto in tal Mondo disdicano le mode del Mondo antico, reo, e condannato: Expoliantes veterem bominem cum actibus (uis , O novum induentes , ivi. pag. 263.

Figlineli del Diavelo . Cofa orrenda . che il Demonio caduto dal Cielo faccia famiglia, e popolazione in Terra: Cofa lagrimevole, che Uomini, e Donne di tutto splendore sian Figlinoli di Padre si deforme, e condannato all' Inferno : cofa incredibile . e pur vera per detto dell' istella Sapienza, che a tanta parte di Mondo dice : Vos ex Patre Diabolo estis . Par. 2. Lez. 13. pag. 266. Si cerca l' origine , e si rende la ragione di si mofiruofa Figliuolanza, ivi.pag. 266. Come Iddio colla grazia, così il Diavolo col peccato da la fua Figlinolanza agli Uomini , ivi. pag. 267. Caratteri della Figliuolanza infernale, prefi dall' otigine della educazione, e scuola de' peccatori, ivi.pag. 267. Orrendi trattenimenti, spaventosi trastulli di tali Fili: Nell'Inferno si pecca, ma si pecca per disperazione, e rabbia : Sopra a Terra fi pecca per trastullo, e divertimento , ivi. pag. 269.

Figliueli di Famiglia di come parlare, e che dir dovrebbero agli avari loro Genitori. Par. 5. Ltz. 15. pag. 472. Fine univerfale di tutte le apparenze, univerfal comparla di tutte le vetità, quando debba eflete, e quale e quanto farà allora il disinganno. Par. 5. Ltz. 20. futto fopra tut. Argomento.

Fortezza, quanto sia vero il detto di Salomone : Melior eft patiens viro forti : La fortezza degli Eroi nell' armi confiste nel fare : la fortezza de' Pazienti confifte nel patire : margior fortezza fi richiede a patire, che a far cole grandi . Par. 4. Lez. 15. p. 375. I Capitani, e i Soldati in guerra, fan più colla pazienza, che colla fortezza nel Campo ; ma la pazienza loro è tutta forzata, e quella de'pazienti è tutta vittu iponianea: ivi. p.376. Quanto forte fulle la pazienza di Giob, ivip.347. Non il forte nell'armi, ma il paziente di cuote, è quello, che vince se stesso, inimico indomabile, che preme i mostri delle passioni dominanti nel Mondo, che espugna il Regno de' Cicli : In patientia veltra possidebitis animas vestras , ivi. p.377. Quinto in tutto ciò sia debole, chi è sorte folo nell'armi.

Fragilità . Non fa scusa a peccati, e in danno si volge : Ad excusandas excusariones in peccatis . Par. 2. Lez. 3.

p. p. 113.

Fusre. A fapere il passato, e il presente, facilmente si arriva collo studio a si, pere il futuro, che più importa, non v'è studio, che basti: Fusarum nemo ullo sirre passi muncio: Gran cola non poter sapere, che farà di noi fia un ora e che sia per arrivare a noi nell'eternità! Parz. Lez. 15. p. 174...

`

Ente , fra tutte le genti la gente Crissiana è la più nobile , la più adorna, la più colra, la più sotta , la più softerante, ci quanta gloria alla Fede, ca Dio sarebbe il suo splendore. Par. 2. Lex., 3. 4 e 5.

a LE-3, 4-6.5.
Gudazis inversila - Tutti i giorni de Secoli fono giorni degli Uomini l'ultimo di utti i giorni, fara ? Diet Demini magna . O saura valde : Quelli formo di processi processi processi de la companio de processi de la composita de la composi

Ne'giorni degl' Uomini, altro non fi fà dalla natura, e dall'arte, che partorire, piantare, e fabbricare; nel giorno del Signore, altro non fi farà, che abbattere , e disfare l'opere di tutti i Secoli, e nulla lasciare di ciò, che si fece in tutti i Secoli . Par.s. Lez.20. pag. 493. e seg. I gioini cotrenti decli Uomini, fono giorni di malizia umana, e di Misericordia divina : di peccati, e di perdono; il giorno del Signore fara giorno di fola inclorabil Giustizia, ivi. pag. 434. I giorni degli Uomini fono giorni di apparenze, menzogne, e inganni; il giorno del Signore, fatà giorno tutto di verità, e difinganno universale. Ora sono accreditati i vizj , fereditate le virtù ; allora screditati i vizi , e accreditatissime le virtu. Ogni cofa muterà volto, e il volto di quel giorno , farà volto immutabile, ed eterno, ivi. p.495. e feg. Riveduta la cansa di tutti i Secoli, il Giudice renderà conto di se , e sarà comparire quanto pazzi fieno i nostri lamenti prefenti fopra il governo corrente del Mondo, ivi.p.496. Per riuscire allora in tal gindizio, ciascuno deve ora effer di se accusatore, e gindice : Ante judicium interroga te ibpfum , ivi. pag. 498.

Giudizio conscritto. Qual sia il giudizio, che i Santi presentemente van sacendo secondo David, e quanto nella Cristianità essi trovino da condannate. Par. 5. Lez. 1. pag. 407.

Gudizi dtumi : Profondi : inessorabis sono : Giudizi divini : Ma di molti , che si leggono nella divina Scrittura , e che casi sono di altri molti , si ecrea , e si rende la razione , per capacitar, quanto si può, s'unquietudine de'nostri errelli . Par. t. Lez. 15. e 16. tutta su quesso Argomento.

Giuffizia. Inferno, Cafa, e Regno di fola Giuffizia. La Giuffizia in Dio, non è inferiore alla mifericordia; quanto la mifericordia è pietofa forpra la Terra, tanto inteolorable è la Giuffizia nell'Inferno. Par, s. Lee. 31. par. 4991 Quanti fiano è che vivono, e muojono fenza verun Procello nel Tribunale della Giuffizia.

uma-

umana, e pur fon rei capitali nell Tribunale della Giustizia divina . Par.

2. Lez. 18. pag. 188. Gloria Celeste: Non è dono gratuito, come molti sperano ; è mercede , e ricompenía di meriri , detta perciò da San Paolo Corona justilia. Par. 5.

Lez. 8. Par. 443.

Gratitudine dovuta a Dio ancor per le grazie chieste, e non ricevute da Dio: Nescitis quid petatis. A chi non sà quel , che dimanda, la negativa è fpesse volte grazia maggiore, che la dimanda . Par. 5. Lez. 6. pag. 430. A David, che dimandava altre cose, su risposto da Dio, Intellectum tibi dabo , & instruam te : L' Intelletto è grazia maggiore, che le grazie, che spesse volte si chiedon da noi : Il fecolo non è poco fuor di fenno . Guerra: Come e quanto Gesù Crifto colla pioggia, e col fereno, cloè. colla grazia non impetrata, quanto si riformi, e torni a buon senno, Si dichiara ciò col efempio del Popolo Ebreo , ivi , pag. 431. 432. Molte fon l'Anime, che si dolgono di non impetrare le grazie fpirituali, che dimandano. A S.Paolo, che piangendo pregava per una di queste grazie, fu tisposto da Dio: Sufficit tibi Gratia mea : Quanto maggiore fia la grazia di Dio, e il merito nostro, che la grazia da noi dimandata, ivi. P48- 433-

Grazia ausiliame, più maravigliosa nel fuo operare, che la natuta . Segretezza maravigliofa della natura, che opera fempte, opera tanto per tutto, e nessun la vede mai, o la sente operare. Segrerezza maggiore è quella della grazia, che opera fempre, operatanto nell'istessa natura, e la natura non se ne accorge; Et nescis unde veniat, aut quo vadat. Par. 4. Lez.13 p. 367. Belle fon l'opere della natura, e la bellezza istessa è opera fua . Ma l'opere della natura fon tutte caduche; ed è pianto continuo vedere ogni giorno cadere tante bellezze : più belle fon l'opere della grazia, che son tutto opere di grazia, e per ciò di bellezza : ma , come belliffime , metlrano di non mai motire, e per se stelle sono im-

mortali, ivi. pag. 368. Ne la natuta ? nè l'arte, cavar possone l' Uomo dal fuo stato naturale; solo la grazia è quella, che folleva dallo staro natural e allo ftato fopranaturale, ivi. par. 369. Le opere fatte da!l' Uomo colla grazia, fon tutti miracoli, perchè fon tutte opere fupetnaturali . ivi. pag. 370. La natura, la fottuna, e l'arte forman l'Uomo in vigore, in potere, in sapere &c. La grazia lo forma in virtu, e in fantità, ivi. p. 370. Sparite all'ultimo de' giorni , l'opere tutte della nature, della foriuna, e dell'arte, folo rimarranno a compatire le opere della grazia, ivi. pag. 369. Si fpiega più distintamentente qual sia ora l'operar della grazia in noi , ivipar. 368. e feguenti.

Agnello di Dio ; Er princeps pacis , si dichiari di esser venuto dal Cielo, ad accender guerra tra Figliuoli degli Uomini in Terra : Non veni pacem mittere, fed gladium. Par.s. Lez. 11. P.452. Qual fia questa guerra, e questa spada, e si mostra, che è guerra tutta d'amore, che vuol'effer solo a tegnare fra noi, e vuol dal Mondo efterminare ogn'altro amore, che non sia amore di Dio, ivi. p.453. Quanto giusta, quanto bella, quanto amabile fin una tal guerra, ivi. pag. 454. Guerra della Carne , e dello Spirito : Vedi Lerge.

Guerra, e atte militate dell' Inferno: Vedi Demonj: Guetra interiore di pensieri, e di affetti, quanto penola . Par-4. Laz. 1. Pag. 209.

Ddio Si dimostra non poter essere, che un folo . Par. 5. Lez. 7. Pag. 436. Iddio grande, come autor di natura : maggiore , come aurore di grazia: I Ricchi, e i Potenti fon meglio trattati che i Poveri da Dio autor della natura; ma i Poveri fon meglio trattati che i Ricchi da Dió, come auror Cella grazia . Par. 4-Lez. 6. pag. 314. Come Signore universale del Mondo, Iddio vuol esser riconofciuro ne' Principi, e Signori

temporali; come autor di fantità, vuol effer riconosciuto ne' Sacerdoti, e Prelari Ecclefiastici : ma come Redentore vuol effer riconofciuto ne poveri . Par. 4. Lez. 18. pag. 391. Che fin cercare Iddio, che in questa vita da neffuno fi lascia vedere . Par. 3. Lez. 1. PAR. 207. Che sia suggire da Dio, che per tutto è presente . Par. 3. Lez. 2. PAR. 213.

Idioma del libertinaggio quanto diverso dal primo paterno idioma dell'Innocenza : Ve vobis , qui dicitis malum bonum , & bonum malum, ponentes tenebras lucem, & lucem cenebras . Par.

2. Lez. 1. pag. 111. Ignoranza: Due forti discienza secondo San Paolo : Scientia carnis , & scientia (piritus. La (cienza della carne altro non è , che stoltezza : l' ignoranza di tale scienza è la prima parte della Scienza dello spirito, e de' Santi. Par. 5. Lez. 18. pag. 484. Quanto bella fia l' ignoranza della (cienza carnale, ivi. pag. 485. Finchè vi fu questa ignoranza, vi iu Paradiso terrestre; quando si gusto il frutto dell' Albero della Scienza, con quella Scienza, entrò nel Mondo l'oscurirà dell'intelletto, l'ignoranza, e l'etrore, ivi. Poeti, Romanzi, pieni di scienza carnale, peste, e rovina della scienza dello spirito. David di questa scienza inteseparlare, quando disse: Queniam non cognovi litteraturam , introibe in potentias Domini. Chi di tale scienza è più ignorante, è ancora più favio, più illuminato, più fanto, ivi. e feg. Qual fia l'ignoranza comune a tutti gli Uomini, quale ignorantia juris, quale ignorantia fatti , quale involuntaria , O meulpabilis, quale voluntaria, crafla . O culpabilis . Par. 2. Lez. 15. P. 174. Quale sia l' ignoranza di quelli , che non fanno, perchè vogliono troppo sapere nelle cose della Fede , ivi. PAR. 174. Ignoranza di quelli, che credon bene, ed operan male, peggiore dell' ignoranza istessa degl' Infedeli, iui. PAR- 176.

Impossibile: Quali, e quante siano le cose, che noi vorremmo sare, e sar non possiamo; ma quali, e quante sian quelle, che noi possiamo, e per

viltà, diciamo di non poter fare. Par. 5. Lez. 8. Pag. 439. e feg. Averroe difle , che la Legge Cristiana , Est lex impossibilium: Detto famoso fra gli Epicurci, e gli Atei; ma convinto non folo di bestemmia, ma ancora d' infania . Par. 5. Lez. 7. pag. 434. 435. Come Diogene movendosi dimostrò a Zenone esser possibile il moto de corpi : Così tanti , e tanti in Cristianità dimostrano ad evidenza esser possibile la continenza, la dilezione degl' inimici, la penitenza, &cc. Si hi, & hi, cur non ego? Par. 5. Lez. 8. pag. 439. e feg. Gli Averroifti dicono il vero che ad essi è impossibile l'osservanza della Legge Criftiana; ma in qual fenfo ciò fia vero , ivi. pag. 440. e feg. Non folo è possibile , ma per gli ajuti della grazia è facile ancora l'offervanza Criftiana. Iddio è grande; colla fua onnipotenza rende facile il dividere un Mare , il fermare il Sole , &c. Colla grazia facilissimo rende vincere l'inclinazioni naturall, e vivere in perfettissima offervanza: Omnia pol-Jum in eo , qui me confortat . Con tal conforto, quanto più facile fia l' offervare la foavissima Legge di Dio, che la tirannica Legge del Mondo, ivi. PAZ. 441. e /eg. L'offervanza della Leggedivina è possibile, e di più non folo è facile, ma è dolcissima ancora agli offervanti, per la bellezza dell' istessa offervanza, per la quiete della cofcienza, per la speranza della retribuzione eterna, per l'amicizia di Dio. &c. ivi. pag. 442. Gli Averroifti, cioè, i Criftiani rilaffari, stimano impossibile l' offervanza per una parte , e per l'altra credono faciliffima la falute eterna; quanto impossibile sia ad essi questa facilissima loro falute, iui. p. 443. Imprudenza , e stoltezza del Mondo , che piudentissimo si crede : Sapientia hujus mundi, stultitia est apud Deum .

Vedi Prudenza. Incoerenza: Quanto accordino bene tutte le parti del corpo , in cui prefiede uno (pirito folo; quanto fcotdi lo fpirito istesso, e con seco medesimo, e con le operazioni del corpo : Par. 2. Lez. 12. pag. 158. La persona tutta in offervanza, lo spirito tutto in trasgreffione : Gl' Ifdraeliti co' paffi , tutti inrito, unti rivolti all'Egitto, ivi. pag. 158. Le opere spesse volre sono sante, l' intenzione è perveifa , ivi. p. 159. Grande è l'offervanza de' Precetti cella Chiefa; grande è la non curanza de'Precetti del Decalogo . Si osferva il Precetto di non rubare; e si calpesta quello di non mormorare, di non fornicare, &c. ivi. pag. 160. La mattina tutta divozione, il giorno, e la fera tutto rilaffamento: fono feoncordanze, e sconnessioni tutte della Cristianità decaduta, ini. pag. 162. Qui offendit in une , fallus ef omnium rens : Si spiegano queste difficili parole di S. Giacomo, ivi. pag. 160.

monfiguenza: Quanto male argomenti, e concluda : 1. Chi dalla riudicta palfast fi promette l'indennità ancor de 
peccati futuri : 2. Chi dalla Micricordia cava argomento di potottunere la 
ze prende argomento didaff del tempo, e godere: 4. Chi dalla povertà cava argomento di arti cative: 5. Chi 
fi regola non da quel, che fi devefare, ma da quel, che fi dagli altri:
Quanto infulfifienti fame i principi; 
e le culte di uttri i rildaffai. Pera : 2.

Lez. 9. tutta sopra di ciò. Incredibile. Gli Eterodoffi con Averroe i accusano d' incredibilità la Fede Crifliana : Si dimoftra ogn' altra religio-.ne effer non folo incredibile , ma repugnante ancora al buon fenfo . Par. . 5. Lez. 7. Pag. 434. e /eg. Incredibile è quello, che non folo creder non fi ! può da veruno di fano intelletto, ma · è condannato ancora da' primi intelletti del Mondo ; e tali fono l' Ateifmo , l' Epicircismo , l' Idolatria , l' Ebrailmo, il Maomettifino, con tiute l'Erefle, e Sette, condannate, e ana tematizzate da innumerabili Concili Provinciali , Nazionali , Generali , composti de' primi Uomini del Mondo, dove potevano intervenire i medefimi Settari a difender la lor Setta, ivi. p. 436. 437. L'Incredibile, oppofto dagli Acastolici alla Fede Cattolica, è creduto da tutti i fanti Padri, e Dottori ; da tutte le Scuole, e Università più accreditate dell' Universo; è professato dalle Nazioni, e Popoli più colti della Terra; è stato pubblicato da Profeti, predicato dagli Apostoli, fostenuto fra tormenti da innumerabili Martiri , e Consessori , e da Dio confermato con inceffanti miracoli , ivi.p. 437. Ancora in Cristianità si pecca; ma vera virtù non altrove che in Cristianità si trova, ivi. pag. 436. la Fede Criftiana è impercettibile , perchè i fuoi misteri sono inestabili ; la fua impercettibilità medefima, quanto più ineffabile, tanto più credibile la rende. Se Iddio intender fi potesse da noi , non farebbe quel Dio , che da noi fi crede, e fi adora : la fua immenfirà, quanto più adorabile lo rende , tanto più credibile , e meritoria rende la nostra Fede , ivi. p.ag. 437. 438.

Indifferenza: Nè in questa, nènell'altra vita fi dà luogo di mezzo ; o Cielo, o Inferno; e luogo terzo nell' Eternità non si truova : o seguace di Crifto, o inimico di Crifto: e animo, o cuore neutrale in questa vita non si da : Oui non eft mecum , contra me eft. Nelle qualità tra il freddo, e il caldo , v' è il temperato ; tra l'amicizie, e inimicizie private, e pubbliche fi trova il neutrale ; nell' Evangelio questo temperamento, o neutralità non si permette . Par. 5. Lez. 13. pag. 461. Fra gli atti umani virtuofi, e viziofi, vi fono gli atti di lor natura indifferenti, e pur in Teologia non sono indifferenti : perchè , se buoni non fono, fono cattivi : Qui non colligit mecum , dispergit; di ciò si cerca, e si rende la ragione, ivi. gli atti, è l'indifferenza della volonrà , e del cuore , e perchè ? ivi. pag. 463. Si risponde alla parità del temperamento naturale, e della neutralità civile, ivi.pag. 463. Stato ingiurioso a Dio, e pericoloso in coscienza, di chi vive in tale indifferenza, ivi. pag.

Indotiiira: Nell'Uomo nonv'è patte più renera; e tifentita del cuore; e pure come fra gli Ebrei antichi, cosi fra' Criftiani moderni, fi trovan molti:

464.

Attrita fronte, & duro corde: di cuo-1 re e di viscere impierrite. Infermità non conoscinta da Medici , ma pubblicata da Dio, che dice: Audite me, dura corde . Par.3. Lez.8. p.242. Primo carattere di questa mostruosa infermità, è l'apatia a tutte le infinuazioni interiori, ed esteriori dello Spirito Santo. ivi, p. 243. Secondo carattere peggiore del primo, è l'antipatia a tutte le cose fante della Fede , e della Legge Crifliana, ivi.p.244. Terzo carattere, origine, e principio degli altri due, è la fimpatia a tutte le cole corporce , e terrene, ivi. p. 245. La Moglie di Lot impietrita nel rivoltarfia mirare la pestilente Sodoma, che sumava, ivi. p. 245. Faraone quanto più percolfo, tanto più indurito nel suo impegno; è mimici di Dio : Degna di riso è la Faftravagante, ma non è rara questa durezza di viscere nel neftro cenerissimo Secolo, ivi. p.2+6. Si rende la ragione, come il cuore umano possa cifere apato, e duro a i fommi beni, c a fommi mali propofti , e creduti nell'altra vita, ivi. p.2 15.

Infermi laterate vivere a lor modo da Medici, fono Infermi già disperati. Peccatori prosperati in quetta vita sono peccatori perduti Curavimus Babylonem, & non eft fanata, derelinguamus cam. Par.s. IAZ.5. P.429.

Inferno : Cafa di fola Ginftizia, Et locus termenterum . Quanto altrove per tutto il Mondo spicca la bontà, e beneficenza, tanto nell'Inferno vuol comparire la Giustizia divina non minor della Misericordia : Par. 5. Lez. 21. p. 550. E' il luogo più angusto di tutto il Mondo, e pure di tutti è il più popolato, dove tutti gl'innumerabili abitatori stanno un sopra l'altro : Sicut oves occisiones, ivi. p.502. In ogni altro luogo fi trova da vivere, nell'Inferno fi vive , fi vive in eterno , fenz' altra provvisione, che di tormenti, ivi. \$.500. I dolon aktove vengono a uno, e a due per volta : nell'Inferno arrivano tutti infieme, e tutti attrociffimi, ivi. p. 500. I tormenti della cata Infernale, fono tutti infoffribili, e pur tutti tono interminabili, tono tutti intollerabili, e pur tutti fono eterni, ini. p.50 . Altrove nulla e più facile,

che trovar la morte per tiscir di pena : nell' Inferno nulla più fi fa da turti , che cercar la morte ; Et mortens non invenient in aternum : Ouel fuoco, che disfat potrebbe in un baleno una montagna di bronzo, torinenta fempte, e non confuma mai que' difperati, ivi. p.502. La Redenzione, che fi estende a tutte le parti del Mondo, non arriva a quella cafa d'eterna disperazione, ivi. p. 499 . Non effendo nel Mondo luogo piu spaventoso dell'Inferno . la maraviglia è, che nel Mondo luogo non v'è, dove più volontieri fi corrache all'Inferno, ivip.503. Si cerca, e si rende la ragione, per cui il pierosiftimo Iddio fia affatro inflessibile a i tormenti de i Dannati, ivi.p.501.

vola de'Giganti in guerra cogli Dei del Cielo: degna di pianto, e orrore è la verità de' Cristiani inimici del vero onnipotente Iddio. Qual fia , e i 1 che confista quella inunicizia, e quanto fia mostruofa. Par. 3. Lez. 11. p. 256. Carattere di tale inimicizia : 1. effere Uomini di due faccie, cioè, di Fedele, e di inimico: 2. Baldanza nellapiù formidabile inimicizia, che concepir fi posta: 3. Non mai più rallegrarsi, che nell'offcie, e nell'onte, che si fanno a Dio: 4 Contro il cottume d'ogn'altra inimicizia , nulla guardarfi da i colpi dell'onnipotente inimico, ivi. p. 257. Come Iddio si porti con questi suoi inimici : egli è Deus mi/ericordiarum; ma è ancora Deus ultionum: Due specie di vendetta, una diretta, indiretta l'altra: la vendetta diretta iddio l'efercita nell'altra vita : la vendetta indiretta, qual fia, e come fia inceffantemente efercitata in quella vitada Dio, 1:1. p. 258.

Intelletto: Quanto co' fuoi flat, facoltà, ed arn abbia l'intelletto abbellite, e tutt' ora abbel ica il Mondo; ma quanto l'intelletto nell'Uomo fia inferiore alla volonti. Par.4. Lez. 9. 9.348. L'intelletto è il configliere, la volonza è la regina; quello propone, questa comanda: Quello è potenza determinata, quella è libera, rvi. p. 3 18. Quanto più peli avanti a Dio un atto libero di volontà, che rutte le scienze ed arti dell'intelletto, ivip.350. L'intellet-1 to adorna, non migliora la natura: la volontà migliora la natura, e di un' Uomo vile ratto fra un Santo, e un

Beato , ivi. P.351.

Intelligenza di Scrittura: Chi pratica ciò che Legge o ascolta di Sacra Scrittura, di essa ha la veraintelligenza: Intellectus bonus omnibus facientibus eum. Par. 2. Lez. 16. pag. 178. Le parole della Legge vogliono effere udite . ma vogliono ancora effer vedute nell'offervanza: Chi vedeva i primi Cristiani, vedeva in atto tutta la Legge di Criflo ; Sicus audivimus , fic vidimus in Civitate Domini virtutum, ivi. p. 179. Gli Ebtei intendevan poco la Scrittura , perchè tutta l'interpetravano in fenso letterale: i Cristiani l'intendono meno, perchè tutta l'intendono, anzi interpetrano in senso figurato, ivi. p.180. Offervanza de' Precetti, dimezzata , perchè non intefi secondo la mente di Gesù Legislatore : Si ama il bene comandato, ma non fi odia il male prohibito &c. ivi.p. 181. Le opere fon quelle , che fpiegano , e fan vedere la verità e la bellezza della

Legge, sui.p.183. Intenzione : Quante siano l'opere per lor medelime indifferenti , e anche buone, che per difetto, o per malvaggità d'intenzione sono perdute, e peccaminole; e quanto poveri fiamo dove potremmo fommamente arricchire : Populus hic labits me honorat , cor autem corum longe eft a me . Par. S. Lez. 13. 9.462. 463.

come, e quanto contrari fian all'Evangelio . Par. 2. Lez. 19. P.194

Aferie umane , quanto fian dilettevoli e utili, ma quanto di ampiezza, di ficurezza, e d'istruzzione siano inferiore all'Istoria sacra della divina Scrittusa . Quelte parlano iolo del pallato, questa ancot del fuuro : Quelle solo della Terra, questa della Terra, del Ciclo, e dell'Inferno: Quelle della vita, quelle ancor della morte. Qual fia lo file di quelle, e quale lo file di questa: l'Epoche di quelle son minute, e ripartifcono folamente il tempo: l' Epoche di queste abbracciano anco-l ra l'eternità: In quelle fi legge il progreffo; e in questa si trova il principio, il progresso, e il fine del Mondo: In quelle v'è moito da divertirsi: e in questa molto da imparare, e compungersi. Par.1. Lez.4. tutta in questo

Egge della Carne , e dello Spirito : quanto lunga, quanto inceffante, e quanto penola fia la guerra dell'una . e dell'altra, nell'Uomo. Par.4. Lez.I. P.209. Legge dello Spirito, è lo stesso, che il lume della ragione, e i precetti naturali impressi da Dio Creatore nel cuore dell' Uomo. Legge della Carne. è Legge ancor essa di natura , ma da natura caduta ; e perciò non è Legge innata, non è Legge ragionevole, è Legge intrufa, Legge penale, ivip.210. Quanto da Lucrezio, e da Naturalisti si confonda la Legge penale colla Legge naturale, e innata, ivi. p. 310. Meriti della Legge ragionevole innata. fopra la Legge intrala, e penale, ivi. P.311. Confeguenze, ed effetti deplorabili della Legge intrula di concupiscenza, e ribellione . Nabucdonosor , trasfigurato in Bestia, figura espressiva di chi obbedisce alla Legge intrusa di concupiscenza : Home cum in henere effet , non intellexit , comparatus est jumentis inspientibus , & similis factus eft illis, ivi. p.312. Regno di concupilcenza, Regno di confusione, di vergogna, e di morte, ivi. p.313. Interessi; Prima occupazione del Secolo: Legge Evangelica, data per far tornar il

Mondo caduto, e difordinato, a un Paradilo più eroico del primo perduto. Par.4. Lez. 12. P.365. Sembra penofa, le cialcuno la confidera come particolare, e data folamente a fe : ma è foave, e vantaggiofa a ciafenno, fe cialcun la confidera come univerfale, e dara a tutti. E aspro il perdonare ad altri, ma dolcissima cosa è che sutti perdonino a noi &c. Para Lez 11. p. 357. Intenzione di tante Leggi, che Iddio ci ha date . Par.I. Lez. 13. p.65. Legge fingolare di Moise, a chi entrar doveva in battaglia. Par. 2. Lez. 23. p. 164. Lezione: per bene apprendere la Grandezza, la Maestà, l'Onniporenza di Dio. quanto singolare sia leggere il Testamento antico; ma per bene apprendere la pietà, la mifericordia, l'amore di Dio, quanto fia utile leggere il Testamento nuovo . Mondo creato : Mari aperti, Fiumi rivolti, Sole arrestato, &c. ben dichiarano, che cofasi Maria Vergine: Divozionerenera, e codica quando fi dice Iddio : Povertà . Sudore, Ferite, Croce, e Morte del Figlinolo di Dio, bene infegnano, che cola si dica, quando si dice Gesù Crocififfo. Par. 4. Lez. 20.p. 399.e feg. Nel Testamento antico si legge la Creazione, nel Testamento nuovo la Rigenerazione dell' Uomo; in quello l'Eredità de' Servi, in questo l' Eredità de' Figliuoli ; in quello cofe tutte di maraviglia, e di terrore, in quelto cose tutte di stupore, e di tenerezza. In quello nulla, e in questo tutto è imitabile Iddio, ivi p. 401. Che Iddio faccia cofe grandi, non è gran maraviglia. La maraviglia di tutte le maraviglie è, che Iddio per amore foffra, e immenfamente pasifca, ivi.p. 402.

Libertinaggio moderno, peggiore alla Cri-Rianità, che la tirannia antica de' Tiranni . Quella faceva Martiri , questo fcellerati; quella Confessori, questo avversari dell' Evangelio: Allora ogn'uno fi gloriava di poter dire tra gl' Infedeli Christianus sum : Ora ciascun dissimula, quasi vergognandosi di profeffarfi Criftiano. Par. 2, dalla Lez. 5. fin

al fine di questa Parte.

Libro. Fra tutti i Libri il Libro dell' Evangelio è quello, che sà veramente trattar di Amore , perchè folo nell'Evangelio si legge la Fortezza, la Generolità, la Finezza, le Vittorie, e i Trionfi dell' Amore. Par. 4. Lex. 20. Pag. 401. Libri di maraviglie, e di stupori non fono, nè i Poeti, nè i Romanzi, è folo il Libro della Sacra Scrittura, e fingolarmente degli Evangelj, pieni tutti di fatti , di detti , di notizie, e dottrine superiori a tutta la natura . Vedi Lezione .

Linguaggio corrente: quanto diverso dal linguaggio originale, e paterno del Paradifo terreftre. Par. 2. Lex. 1. p. 111.

Ale, detto affolutamente per anto-nomalia è folumente il peccato : Tutti gli altri mali, sono pena del peccato. Par. 1. Lez. 19. pag. 95.

stante alla Vergine Madre di Dio, è carattere di Predeftinazione . Par. I. Lez. 20. p. 103. Come veduta fusse da Giovanni in Cielo vestita di Sole, &cc.

Par. 1. Lez. 5. Pag. 26.

Martiri: Ragione, per cui la Chiefa dà la Palma, e celebra come Trionfo la morte de' Martiri, che non fecero altro, che patire . Par. 4. Lez. 15. Pag. 375.

Mirareli: Quali, e quanti fiano i Criftiani, che per credere come si deve, vorrebbero, come gli Ebrei, veder miracoli di prima claffe, Par. 2. Lez. 17. P. 184. Si crede comunemente fra Criftiani quead Religionem : ma non fi crede, quad Justitiam: la Fede, che opera Giustizia: è Fede, che supplisce a' fenfi , è opera come chi vede : Praftet fides supplementum, fensum defettui, ivi. pag. 185. Quali, e quanti tiano a Criftiani, che dalla Vergine, e da Sanri aspertano miracoli in morre, e fra tanto vivono, come fe non credeffero , ivi. pag. 187. Quali , e quanti fian quelli, che fan languidamente quel bene, che fanno, fol perchè credono freddamente a i miracoli, e alle predizioni della Sacra Scrittura, ivi. par. 185. Qual frutto farebbero i morti, le forgeffero a predicare a i viventi, ivi. pag. 186. I miracoli eran frequenti ne primi tempi della Chiefa, per convincere gl' Infedeli, non per compiacere a i Cristiani, ivi. pag. 186. Miracolo della Maddalena convertita, maggiore che Lazzaro refuscitato . Par. 4. L. 8. p.344. Misericordia: Non è sopra a peccati, fopra i peccatori : Come, e quanto i peccatori debbano in essa sperare. Par.

2. Lez. 9. Pag. 146. Misterio, che sia: Quali siano i misteri de profani , quali quelli de Criftiani ; quanto (prezzabili quelli , quanto adorabili quefti . Par. 1. Lez. 3. sussa

forra cie.

Mon-

Mondo . Si dimostra , come il Mondo prefente da Dio creato fia l'ottimo di tutti i Mondi possibili. Par. 1. Lez. 9. tutta fopra tale Argomento. Quan-to il Mondo, tanto adornato dagli Uomini, fia deteriorato dal Mondo creato da Dio. Par. 2. Lez. I. tutta sopra questo tema . Mondo redento

da Gesti Cristo, più ammirabile del di Grazia.
Mondo crearo da Dio . Par. 4. Lez. Le Nature più nobili sono ancora le più 12. pag.362. Morte: Quanto amata fia la memoria della morte; e ciò che fanno alcuni per non ricordatiene. Par. 5. Lez. 19. Pag. 488. Uguaglia tutte le disuguaglianze de' Viventi: Mors omnia aquat . Contro quello detto fi dimostra, come morendo tutti a un modo, difuguale fia la lor morte. Alcuni muojono tutti affat- Necessirà: qual sia la necessirà di parire, to: alcuni muojono folamente in parte: Non omnis moriar; multaque pars mei vitabit libitinam: Si spiega colla Sacra Scrittura la verità di queste profane parole, ivi. Alcuni in morte finiscono di godere , e incominciano a penare : altri finiscono di penare, e incominciano a godere, ivi.pag. 490. Alcuni muojono di due distintissime morti: Altri, fecondo la frase della Scrittura, non muojono, ma ripofano col corpo, e coll' anima godono la vita immortale, ivi. pag. 491. Mors peccatorum peffima : e perche? Pretiofa in confpettu Domini mors Sanctorum ejus : Con quanta ra-

gione ciò fia detto , ivi. pag. 492. Morte dell' anima, peggiore della morte del corpo: Quanto più fi richieda a far risorgere un peccatore, che a resulcitate un morto . Par. 4. Lez. 8. p. 344.

I morti quanto differenti da'vivi; e perchè ? Par. 4. Lez. 6. Pag. 337.

Mutazione di spirito che fia, quanto divería dalla mutazione della períona, e quanto necessaria ad ogni Ctistiano. Par. 2. Lez. 20. p. 198. mutazione di cnore, e mutazione di volto, vanno infieme, ivi par. 201.

Atura grande nell' opere sue : ma molto inferiore alla Grazia: l'opere della natura sono tutte di ordine inferiore a quelle della Grazia : le opere della natura, della fortuna, e dell' arte, fontutte caduche, e tutre insieme devono un giorno finite; l'opere della Grazia, per se medelime, sono tutte sempiterne. Finito il Mondo della natura, della fortuna, e dell' arte, incomincierà il Mondo della Grazia, e quale, e quanto ammirabile esso sarà. Ve-

benefiche: Così la natuta universale, così i Cieli, così le stelle, così sopra tutte Iddio. Quanto contro la nobiltà della sua natura operi l'Uomo illiberale, e avaro. Vedi Economia. Divisioni della natura umana in natura intera, e in natura elevata,in natuta caduta,e in natura riparata da Gesti Redentore . Vedi Divisioni.

in cui fi trovano i Giusti in questa vira: Quia acceptus eras Deo, necesse suis ut tentatio probaret te . Par. I. Lez. 12. p.62. Neemia, ciò che facesse, per far tifiorir Gerusalemme, dopo la sua caduta. Par.

2. Lez. 7.p.139. e Par. 3. Lez. 16.p. 284. Negozi, intereffi temporali: prima occupazione del Secolo, come, e quanto contrarj alla Dottrina dell' Evangelio, e all' efempio de' primi Cristiani . Par. 2. Lez.

4. PAK: 124. Nome Cristiano, quanto glorioso; come fuffe riportato da primi Fedeli in Antiochia: Obbligazioni, che seco porta un tal nome: Più del nome proprio, e della famiglia, deve premere un tal nome . Par. 2. Lez. 19. p. 193.

Netizia: le notizie più recondite, fono le più cercare dagli Uomini: le notizie più trite, fono le più giovevoli al vivere umano; ma le notizie rivelate dalla Scrittuta, fono le più necessarie alla vita Criftiana. Par. I. Lez.4. e 5. fopratale Argomento.

Novità: Quali, e quante fiano le novità del Mondo, dopo la caduta di Adamo, e a quante cose dir si posta : Ab initio non fuit fic . Par. 2. Lez. 1. tutta fopra tali Novità .

Notte: Tempo proprio delle fiere più rapaci: Chi non ha vivo lume di Fede , rimane esposto alle passioni più bestiali: Falta est nox: in ipsapertran-sibunt omnes bestia sylva. Par. 2. Lez. 15. PAR. 175.

Nu-

Numero degli Eletti, ede Preteiti; ecome intender si debbano le parole di Cristo: Multi sune vocati, pauci verò elesti. Par. 1. Lez., 18. p. 92. e 93.

tetetts. Far., Laz. 10. P. 92. e 95.
Numero de peccati, in qual fenlo fia determinato, e prefisio al perdono: Super tribus sceleribus Damasci, & superquatuor non convertam, & c. Par. 1.
Laz. 18. P. 89.

0

Bbligazioni : Quali fiano le obbligazioni , che feco porta la nostra tantifima Fede . Par. 1. Lez., pag. 9.

Occasioni : Elporfa a intre le occasioni , 
è lo flesso, che eccreare il luogo , il 
tempo , e il pretello di abbandonare 
ladio : Qui vult adjerrer amisum , 
accasionem quarit : Pra. Let. 8, Pga. 
141. Esporti a tutte le occasioni , e 
sperate di ulcime netto , è lo flesso , 
che sperare di entrare nel suoco, enon 
ardere. Para. Let. 1, Pga. 187.

Onore, riputazione, meglio difefo dal perdono che dalla vendetta . Par. 4. Lez. 17. pag. 387, 386. Puntigli d'onote, quanto vani, e pernicioli, ioi. pag. 386. Operat da Cittiano, non è vergogna, è gloria, ioi. e Par. 1. Lez. 10, pag. 196.

Opera: Che fia operare per far opera, non per dire, e far dire. Par. 2. Lez.

18. pag.189.

Oraxione: Che debba fati per riuleirbene nell'Orazione. Par. 1. Lez. 13, pag. 165. Qual grazia fia non ricevere la grazia, per la quale talora fi prega da noi. Par. 5. Lez. 6. pag. 431. Qual minaccia fia, quando Iddio minaccia di non alcoltar più le vottre preghiere.

Par.3. Lez.2. Pag. 216.

Origine prima di tutti i peccati è l'Apofiafia della volontà; qual fia tale Apofiafia. Par. 2. Lec. 2. pag. 114. Origine varia del rilaffamento della Cistitanità. Par. 2. Lec. 5. e [eguenti. Origine di tutti i mali del Mondo, poco apprefia ; e put tanto deplorata da tutti. Par. 3. Lec. 2. pag. 114.

Oservanza: Quanto nel rilassamento del Cristianesimo vi sia dell' osservanza Lez. del P. Zucconi Tom. V.

Farifaica : I Farifei spiegavano la Legge al Popolo, ma non l'offervavano, come la spiegavano: Dicunt enim, & non faciunt . Par. 2. Lez. 18. pag. 180. Offervanti , e rifervati nell'efteriore: perverû, e malvaggi nell'interiore : Sepulchra dealbata, ivi. pag. 191. Si fervivano delle Saere Carre, come delle earte di ginoco, per guadagnare: Primus accubitus in mensis, & Cathedras in Synagogis, ivi. p. 190. Facevano tutto non per fare, maper dire, e far dire di se: Ut videantur ab hominibus. ivi. pag. 190. Rigoristi sommi cogli altri , e con leco tutto rilassamento : Alligant onera gravia, O importabilia, o imponunt in humeres hominum, O digito suo nolunt ea movere, ivi. pag. 192. Quanto Gesù Cristo abborrisse questa offervanza nel suo Regno: Cavete à fermento Pharifeorum, ivi. p. 188. Quel che accade alla Legge, accade all' offervanza di molti : Cessante fine legis, ceffat lex , ivi. pag. 191.

Otimo, non compreto da Filosofi nella divisione de Beni, scoperto folamente dalla Seienza de Santi : l'Ottimo comprende trutti i Beni; slo adegua tutti i defideri : è il più faeile a tro-defimo, è inamifibile . Perchè, estrandoli ogni altro Bene, non si este ca l'Ottimo, perciò si vive in perpertua fonte con con si con si

P

PAce interiore, cereata da tutti, non trovata da veruno nel Mondo, perchén on fi ecrea, dove e fila fi trova. Pars, Lex.2.pag.413. Si cerea la pace, e la tranquilità dell'anima fa le nichezze, fia gli onoti del Mondo; en è el o fiello s, che ectera la pace, e accender la guerra, ecrear la travaguara, con control dell'antima dell'antima della control della control

ti gli appetiti della carne, come inl. Paradoffi, sono alcune proposizioni, che mici dell' Uomo : Discite à me , quia mitis sum, & humilis corde, & invenietis requiem animabus vestris, ivi. pag. 414. I Soldati trovan pace non in cedere, e portar la catena; ma in vincere, e trionfare. Quanto Bella. pace de'trionfatori, svi. Pag. 414. Unica pace, che può trovarsi in questa perpetua guerra di vita, altra non è, che la tranquillità della buona colcien-

za, ivi. P.415. Paradifo, luogo per ampiezza, qualità, e natura tutto opposto all'Inferno . Regione di Beatitudine, Regno de Beati, Regia di Dio : Come nell'Inferno v'è il divieto d'ogni Bene ; così in Patadiso v'è il divieto d'ogni Parele , Rime , Peefie fcorrette, quanto male. Altre Regie son percosse dal tempo, ed esposte a i colpi di vari actutta la forza del tempo, e inferiore ad ogni potenza creata. Altre Regie ammettono pochi , ed escludono molti : quella di Dio ammette chiunque vuol'entrare; e ha dodici porte fempre aperte a tutte le nazioni , e genti della Terra: e benche altissima sia fopra turti i Cieli, con tutta facilità nondimeno vi arriva chiunque feriamente vuole arrivarvi - Altre Corti non formano il lor correggio; quali in elle fi entra, tali fi refta di corpo, e di anima. Quella forma a tutta perfezione chimoue entra, e fra tanti milioni di felici trovar non si può un, che non fia bellissimo , dottissimo , amabilifimo &c. Invidie, gare, inimicizie nell' altre corti ; amicizia , concordia, fratellanza nella Regia di Dio. Altrove avidità, e scontentezza; solo m Paradilo contentezza di tutti gli afferti , termine di tutti i moti del cuore , stato di tutti i godimenti , possedimento dell'ultimo fine, visione beatissima dell' altissimo Iddio, fuor del quale ogn' altra cosa, è sventura, peccato, e Inferno. Par. 5. Lez. 22. PAF. 504. Paradifo non è dono gratuito, è mercede di fariche, e retribuzione di virtù , e di meriti . Par. 5. Lez. 22. tutta fopra di cio.

tembrano incredibili, e fono verità ammirabili . Di tali propofizioni piena è la divina Scrittura, e fingolarmente l'Evangelio : Esempio di Paradosso solenne, detto da Cristo a Nicodemo . Par.6. Lez.1. pag.407.

quanto ficura , quanto gloriofa fia la Paragone del Popolo Cristiano , col Popolo antico di Dio: Quali, e quante fiano le cole, che fioriscono nella Cristianità, e non fiorivano nell'antichità. Par.2. Lez. 3.pag.118. Quali, e quanti fiano i vizi, che corrono in Cristianità e non correvano anticamente, ivi. pag. 120. Quanto più gravi fiano i peccati de'Cristiani, che i peccati degli Ebrei e de' Pagani, izui-P47. 122.

> difdicevoli, e scandalose siano in Criftianita . Par.5. Lez.3.p.419.

cidenti; quella del Paradilo è fuor di Passegieri; l' Uomo per sua condizione è passeggiere con tutte le cose, che paffano fopra la Terra. Alcuni fono paffeggieri , e pellegrini fecondo l' istituzione, e l'esempio de'Patriarchi antichi , degli ApoRoli , e di tutti i Santi ; altri fono passeggieri , ma non pellegrini . Par. 3. Lezion. 6. pagin. 233. Paffeggieri , che non vogliono pellegrinare, camminan fempre col tempo che vola; non posson mai in se consistere : Dall'Infanzia passano alla puerizia, dalla puerizia alla gioventu, dalla gioventu alla vecchiaja : e pure vecchi , come fono, fi ritrovano con tutto il cuore, con tutta l'anima nella Terra della lor nafcita , fenza aver fatto mai un passo : In Domum aternitatis fue, ivi. pag. 233. Quanto impropria fia questa politura e situazione di vita: Suis spatiis transerunt omnia sub Cale: Tutte le cose vanno, e pasíano : essi sono i primi a passare , e pure nulla fi muovono, passeggieri, e stazionari insieme , ivi. pag. 233. Angustic , milerie , e pianti di Anime si fatte, diradicate sempre, e sempre più fitte in Terra, non diffimilt a i due Energumeni dell' Evangelio , che non sapevano vivere altrove, che ne' sepoleti, e fra i Cadaveri avevano tutto il lor diletto , ivi.

Pazienza de' Santi, quanto più forte della fortezza degli Etoi nell' armi: Come combattelle la pazienza di Giob , come quella de' Martiri ancor fanciulli: Quanto bella , quanto gloriofa , quanto necellaria fia a tutti , la fortezza della pazienza . Vedi Fortezza.

Pazzia e Japienza; ignoranza e scienza. Qual sia la sapienza, e la scienza da singisti, quale Pignoranza, e la stoltezza da studiasti. Vedi Ignoranza, vedi Semplicità.

Peccato. Qualità e natura spaventevole del peccaro : come fi definifca : Aversio à Deo, & tonversio ad treazuras . Par. 3. Lez. 2. p. 214 11 peccaro apri le porte alla morte, e a tutte le schiere de' mali sopravenuti nel Mondo . Città , e Cale non chiase a' peccati, aperte fono a tutte le rovine . Par. 2. Lez. 1. pag. 112. Nel Mondo non v' è, nè effer vi può altro male, che il peccato . Par. 1. Lez. 19. pag. 95. Quanto Iddio è placabile a' peccatoti , tanto è implacabile al peccato ; e perchè nell' Inferno è indelebile il peccato, petciò Iddio è implacabile a peccatori. Par. 1. Lez. 19. Par. 96. Se a ciascuno sia prefillo il numero de' peccati . Par. 1. Lez. 18. pag. 89. Peccati de' Cristiani, più gravi de' peccati degli Infedeli . Par. 1. Lez. 3. pag. 112.

Peccatori fono morti, che vivono 3 ma di vivo altro non hanno, che il nome: Nomen habes quod viruas, O morsuus es. Par. 3. Lez. 4. pag. 222. I morti, che giaccion fotterra, fon morti di corpo, i peccatori fon mortidi anima; quelli muojono una sol volta, questi annojono tante volte, quante peccano: fregoro quanto pollono la morte del corpo: cercano quanto posfono la morre dell'anima; e dove non poliono molte volte morire, non è festa - ne allegrezza di lor genio a la motte di quelli è morte a tutti comune : la moire di questi è moire loro particolare; morte tempre voiontaria, benche fempre violenta, e repentina

in banchetto, in'danza, &cc. La morre del corpo è morte temporale: la morte dell' anima è morte per se medesima eterna. Ezechielle parlò a i morti, che giaccvano in un Campo, e quelli ratto forfero tutti . I Ptofeti . gli Apostoli parlano, gridano a i peccatori, ed effi forger non vogliono dal lor sepolero. Amor di morte, è il loro amore; genio di morire, è il lor genio; e quando possono morire molte volte il giorno, è il giorno ad effi più allegro . Morti, che muojono cento, e mille volte, tembra cola impossibile: ma di tal verità si rende la ragione, e si spiega il Paradosso, Par. 2. Lez. 4. tutta sopra di ciò.

Peccatori figli Diabolici . Origine , fimiglianza, educazione, fcuola, fpaffi da tale Figliuolanza. Vedi Figliuoli. Peccatori, che non temono Iddio, per la speranza, che hanno nella misericordia divina, han grande argomento di temere di effer già abbandonati dalla mifericordia, di cui la prima miserazione è il timor di Dio: Igneras quoniam benignitas Dei , te ad pænitentiam adducit : Par. 2. Lez. 9. 9.146. Pena Infernale : Pena infoffribile, e pure interminabile, ed eterna : Come ciò effer polla. Par. I. Lez. 19.p.g. 94. L'inimicizia irreconciliabile del Jommo bene col fommo male , cioè di Dio col peccaro, rende eterno l'Inferno. ivi. par. 95. Inflessibilità di peccatore nella colpa : intleffibilità di Dio nella pena, svi. pag. 96. Ciò, che è nell' eternità, è in affato, non più in via , o in moto ; non è mutabile il peccatore nella fua colpa, non è muzabile nella sua pena, ivi.pag. 96. Eterna è la fantità de' Beati, eterna è la lor gloria ; eterna è la malvaggità de' dannati , eterna è la lor pena , ivi.

pag. 96. Penierra. 2 Eccezione data dallà divina Milericordia alla fentenza di eterna dannazione: Dalla morte etemporale neffuno và elinte, dalla morte etemporale neffuno và elinte, dalla morte etema vanno eletti i foli penterni. Par. 2. Lez. 14, Pag. 271. Quarti fanoia ficiliania, elle pretendoro di andare eletti anocor dalla protienza: Nife

Li 2 Pr-

panitentiamegeritis, omnes similiter perihibitis , ivi. pag. 171. In qual fenfo dicesse Iddio nel Genesi : Panitet me fecisse eas. I gran beni, che vengono dalla penitenza. Par. I. Lez. 10. pag.

Pellegrini Santi : Tutti i Patriarchi, tutti gli Apostoli , tutti i Santi : Peregrinati funt super terram : la Chiesa iltessa militante in Terra è pellegrina, e a pellegr.nare invita tutti i fuoi Figliuoli . Par. 3. Lez, 5. pag. 226. In che confifta questo pellegrinaggio, ivi. Pag. 226. Caratteri di tali pellegrini, e loro occupazioni, &cc. ivi. pag. 228. Ascensiones in corde suo disposuit in valle lacrymarum. Quanto fia proprio camminare col tempo, che vola; quanto giocondo, camminando efercitarfi nelle tre vie della perfezione Cristiana , e con tutti gli affetti salire a Dio : Et in domum aternitatis , ivi. PAR. 229. C (CV.

Perdite. I Conquistatori della Terra stan femore full'acquifto, o guadagno: ma quanto più acquistano, tanto più petdono, e gruocan fempre ne lor negozj, a chi vince perde. Par. 5. Lez. 6.

tutta fopra tal Paradosso.

Perdono è creduto viltà dal Mondo, ma quanto a torto fia creduto così. Par-4. Lez. 17. p.g. 386. Salomone chiama favio chi diffimula le ingiurre - e' ftolto quel , che si risente : Si rende di ciò la tagione, e si dimostra quanto alla reputazione fia meglio diffinulare le ingiurie , che colla vendetta pubblicarle, e di se far sospettare ogn' uno, ivi. pag. 385. Lodevole è la diffimulazione, ma più lodevole è il perdono delle offese : I dio per lode è detto : Deus venia largitor . David allorché perdonò la vita a Saule, da Saule istesso su proclamato degno di Corona, e a lui raccomindoffi : tal gloria non fi riporta giammai colla vendetta, ivi. p.ig. 386. 387. Iddio, che ci coronò di gloria, e di onore, ci comanda perdonare; non comanderebbe cosi, le il perdonare fuffe cota contraria al nostro onore, ivi.pag. 387. Taxti i Santi perdonarono : San Stefano nel punto ittello di entrare nella Glo

11a pregò Iddio a non vendicare la fua morte: Cristo Re, e Giudice universale, non solo non si vendicò . ma feusò ancora i fuoi Crocefiffori a (eguit l'esempio del Re, e de' Principi della Gloria, non è viltà, è onore . e grandezza d'animo , ivi. p. 387. Il perdonare per se medesimo è atto di superiorità, ivi. pag. 385. Al comando di Dio, ceder deve ogni umana ragione : Iddio perdona a noi le innumerabili offele, che gli facciamo, colla condizione, che noi perdoniamo a chi ci offende; chi non vuol perdonare, mentifice ogn' or, the dice a Dio : Dimitte nobis debita nostra , sicut & nos dimittimus debitoribus nofiris: recitar tali parole colla vendetta nel cuore , non è chieder perdono , è affrettar fopra di fe la divina vendetta , ivi. Pag. 387.

Penuria, maestra de' coftumi, e di vita. migliore dell'abbondanza: Si dimofica la verità di questo Problema colle Scritture, colla ragione, e coll'esperien-22 . Par. 4. Lex. 19. pag. 354. e feg. 1 Magistrati fanno editti, minaccian pcne per frenare le dissoluzioni, e nulla giova: arriva una careftia, una rovina, è ratto si veggono riformate le Città, e i Popoli, ivi. pag. 396. Il bifogno, e la pentitia r trovo tritte l' arti: l'abbondanza, e le ricchezze, introdussero tutti i vizi, ivi. pag. 397. Le detolazioni, e le aridità interiori radican le anime nell' umiltà, nella pazienza, e in tutte le virtu, meglio delle consolazioni, e dell' estati, ivi. pag. 397. L'ottimo è fetmare il piede nelle massime dell'Evangelio, prender quel, che Iddio manda: Et scire abundare , O penuriam pati; ed effer picparato all'una, e all'altra fortuna, e sempre tenersi forte nel voler di Dio.

e nel proprio dovere, ivi. pag. 297. Porta, e via di falute: ttretta, e angusta per detto di Cristo; anipia, e larga per detto di David: come fi accordino quelle due Scritture, e ciò, che infegnano. Par. 2. Lez. 13. pag. 163.

Poveri : Iddio in tutte le Scritture raccomanda i poveri: Critto comanda far-(cli amici: Facite votis amicos de Mam-

mona iniquitatis . Par. 4. Lez. 18. p.391.1 Pregiudizi de' poveri per aver l'amicizia de ricchi, e de potenti ; ma fi dimostra quanto i ricchi e potenti sian più bisognosi de' poveri , ivi. pag. 389. I poveri san portare meglio la lor povertà, che i ricchi; e meglio de ricchi fan raccomandarfi: alle porte delle Chiefe, chiedon poco, e lo chiedon con umiltà, e riverenza : i ricchi dentro le Chiese, spesse volte chiedon grazie, e miracoli di prima claffe , e gli chiedon con fasto , e superbia: Pauperem superbum odivit anima mea, ivi, p. 389. Per sentenza di Salomone, felice è chi trova un vero amico : quanto difficile fia a trovarlo tra i fortunati, quanto facile a trovarlo fra poveri, ivi. pag. 390. L'amicizia co' poveri comandata da Cristo, non è amicizia di confidenza, nè di conversazione, qual su quella, che co' poveri e rozzi fiioi Difcepoli ebbe l'istesso Cristo Gesti : basta , che sia amicizia di benevolenza, quale è quella de' Cieli , e delle Stelle , che fan tanto bene a noi, e a noi si non appressano mai , ivi. pag. 391. Quanto tale amicizia sia nobile, e generosa, quanto dovuta per giuftizia, e carità, e quanto ancora per la rappresentanza, e figura degli Ressi poveri. Quali fian quelli, che in Terra rappresentano la fovranità, e fantità di Dio, e come i poveri rappresentino la persona istessa di Cristo; per tale rappresentanza, quanto dovrebbe ambirfi l'amicizia co'poveri , ivi. pag. 391. Quanto tale amicizia fia vantaggiofa in vita, e in morte, ivi. pag. 392.

Predestinazione, e suoi caratteri. Par. 1. Lez. 20. tutsa fopra tal punto.

Predestinaziani, quali siano, e quanto empio il loro Dilemma . Par. I. Lez.

17. tutta sopra di cio.

Preghiere: quanto da alcuni sia abusata la preghiera di David : Oftende nobis, Domine, misericordiam tuam. Par. 2. Lez.17. pag. 187. Quali grazie riportino le pregliiere pubbliche, e private, quando non impetrano la grazia, che dimandano . Par. 5. Lez. 6. pag. 431. Stato infelice di quelli , de'quali non Lez. del P. Zucconi Tomo V.

sono più ascoltate le preghiere in Cielo. Par. 3. Lez. 2. pag. 216.

Principi di sapere, quali fiano, e quan-ti. Par. 1. Lez. 1. pag. 4.

Problemi , che fiano , e perchè di effi fi tratti dalla Scienza de' Santi . Par. 4.

nell' Argomento di effa. Professione. Qual sia la professione, e l' obbligo de Cristiani, e quanto all'obbligo di tal professione, repugni la professione di bel tempo. Par.2. Lez-19. pag. 196. Al Criftiano don disdice qualche onesto divertimento, ma fac professione di tutti i divertimenti , e piaceri, è più da Epicureo, che da Cristiano . Par. 3. Lez. 15. pag. 277. e feg. Peccar per rispetto umano, vergognarsi di esfere osfervante, è lo steflo, che dichiatare, che la professione Cristiana è professione disonorata, e vile. Par. 2. Lez.19. pag.196. Quanto meriti, chi in tutte le occasioni, e a petto di tutte sà dire : Non erubesco Evangelium : Christianus sum . ivi. pag. 197. Come, e quanto obbliglii la professione non solo della Fede. ma ancor della Legge di Crifto; e che sia apostarare dall'una, e dall'altra. Par. 2. Lez. 19. p. 196.

Profondita de divini Gindizi: quale . e quanti essi siano, e che di essi possa dirsi colle divine Scritture. Par.1.Lez. 15. c 16. tutte in tale arromento.

Prudenza: una delle Virtù Cardinali : eome si definisca, come si divida in Politica, Economica, e Monastica; e come sia l'Architettonica, e regolatrice di tutte le Virtù Filosofiche, e Teologiche. Par.5. Lez.15. pag.470. Quanto la prudenza del Mondo pecchi nella Politica, quanto nell' Economia, quanto nella Monastica ; quanto il Mondo sia stolto nella sua prudenza : Sapientia bujus mundi stultitia est apud Deum , ivi. pag. 471. Quali siano i congressi, quali le consulte, quali i configli del rilassamento, dove non fi ammette, come primo configliero l'Evangelio, dove si propone qualche fellonia, e si stabilisce per operar prudentemente d'uscir di cervello , ivi. pag. 472. Giuseppe ancot giovinetto, col solo timor di Dio riusci si pru-

LI 3 dente

dente, ut senes eius prudentiam doceret , ivi. pag. 473. Dove fi trovino , c dove s'imparino i principi della vera prudenza, ivi. Pag. 474. ...

Uestioni de vivi, e de morti contro il divino Governo: Chi si trova in povertà, e in afflizione, spesse volte dice a Dlo: Quare de vulva eduxisti me ? Perchè nascere mi saceste a questi pianti? Si risponde a sì dolente Questione . Par. 1. Lez. 14. PAr. 69. I Dannati bestemmiano Dio . O maledieune diei suo : Perchè son nato, e tu ò Creatore, perchè mi creasti, prevedendo la mia perdizione eterna? Con altre ragioni si risponde a tali be-Remmie , ivi. p. 71. Si rende la ragione , per cui le Lezioni di questo corío fiano appellate Questioni. Par. 1. nell'avviso a Lettori.

Appresentanza : Come Iddio sia rappresentato in Terra da Sovrani, da Sacerdoti, e da Poveti. Par. 4. Lez. 18. pag. 391-

Redenzione: Opera più maravigliola della Creazione : La creazione di nulla fece tutto: L'Incarnazione di un Uomo fece Uomo Iddio , Per quella il nulla diventa tutto , per questa il tutto , l'infinito, l'immenio diventa poco men che nulla. Con quella Iddio fece cole grandi, con quelta rele piccolo se medesimo. Con quella operò ad extra , con questa operò ad intra : e come dice liaja : Novum fecit . Par. 4. Lez. 12. pagin. 363. Se la difficoltà dell' operazioni , rende più riguardevole l' opera, quanto più della Creazione fu difficile la Redenzione ? Nella Creazione il Verbo divino scherzò sull'opera; nella Redenzione sudò, versò sangue, e mori in Croce, ivi. pag. 364 Quanto al Mondo creato prevalga il Mondo redento: In quello gran doni di natura, in questo gran doni di grazia : In quello il Paradilo de' piaceri , in

questo il Paradiso delle virtà , e il seno della Chiesa Sposa di Cristo. Il Testamento di allora , era Testamento di fervi : il Testamento d'ora è Testamento, ed eredità di Pigliuoli. Quello era tempo di figure, di ombre, ed apparecchio de' tempi futuri : questo è il tempo di verità . di luce : Et plenitudo Temporis : Quello aspettava, e questo gode di ciò, che si aspettava allora , ivi pag. 365. Allora fi vedeva il Mondo, ma nel Mondo: Deum nemo vidit unquam : ora fi mostra il luogo della sua nascita, la casa della sua educazione : fi legge l'Istoria della sua vita , e morte; e gli Evangelj pieni sono delle sue parole, de suoi esempj, e dell' idee del suo incomparabil Regno : Allora l'imitazione di Dio era impossibile - e ora è necessaria - ivi-P45. 366.

Regia di Dio : Quanto diversa da ogn' altra Regia, e quanto beata : Vedi Paradifo.

Regno di Cristo: Quanto sia ammirabile : esso è fondato in Terra, e pure non è Regno di questo Mondo : è fimile a un granellin di Senapa, e pure è Regno, che abbraccia tutti i Regni, e Imperj; è fondato in povertà, in umiltà, in penitenza, e pure è Regno di Beatitudine : Vuol tutti lieti, tutti felici, e pure ci vuol tutti poveri , tutti piangenti ; fecondo la Profezia di Daniele, esso è un fasfolino di nessuna comparsa, e pure da esso saranno abbattuti tutti i Regni, e solo rimarrà in eterno; vuole i suoi semplici come Colombe, e pure gli vuole accorti come Serpentis gli vuole mansueti, e piacevoli, e pure co' miracoli gli rende spaventofi a tiranni , e potenti fopra la natura, la morte, e l'Inferno : Gli lafcia morir fra tormenti, e poi gli corona, e di gloria gli riveste: Regnum meum non est de hoc mundo . Par. 5. Lez. 10. tutta sopra tali Paradoffi .

Regali victati dalla Legge a Giudici, perche acciecano i Donatari: ticchezze, potenza, doni tutti di fortuna, che levano il fenno ancora a' favj. Par. 5. Lez. 5. pag. 427.

Ricchezze, potenza, Oc. Contro l' opinione del Mondo, sono tutti debiti de'ricchi , e de' potenti . Par. 4. Lez. 18. p. 282. Ricchi, e potenti più poveri de' poveri , e mendici: I poveri mendicando chiedono poco per i loro bifogni: i ricchi, e potentinelle loro neceffità chiedono a Dio grazie, e miracoli; quelli non diffimulano i lor bifogni: questi per vergogna cuoprono le lor necessità; quelli san dimandare con umiltà : questi ancor taccomandandosi fono superbi ; quelli , quanto più poveri , tanto più fimiglianti al Figlinolo, e alla Madre di Dio: questi quanto più ricchi, tanto più all' uno, e all'altra difformi, ivi p. 390. Quanto | più facile , e vantaggiofa fia l' amicizia de'poveri, che de'ricchi, e potenti . Vedi Amicizia.

Rilassamento di costumi; come, e da quale spirito introdotto in Cristianità.

Par. 2. Lez. 6. Jopra di ciò .
Rimproveri, che a' Cristiani possono fare
gli Ebrei, a i Pagani . Par. 2. Lez. 2.

Pag. 122. Rinovazione di spirito : che sia, e quanto necessaria, per effer vero Cristiano. Par. 2. Lez. 20. tutta fopra di ciò: In quante maniere si dica spirito, e come lo spirito qui inteso sia ; come l'Istituto, e il Governo nelle Città, e ne Regni, ivi. pag. 200. Senza mutazioni d'iftituto, di metodo, o di governo, le mutazioni delle persone, che si fanno talvolta nelle Confessioni, e ne' pericoli, fono mutazioni sfotzate, e poco durevoli, perchè non fi fanno con ispirito proprio , e vitale ; ma con lo spirito esteriore, che dura fin che dura l'occasione, il luogo, e il tempo, ivi. pag. 201. Ancor gli Energumeni, e i Maghi fanno talvoltamaraviglie, ma con forza impressa, non innata, ivi. pag. 199. Vera mutazione di spirito dice due cose: cioè, spogliarfi dello fpirito della natura, e della nascita, e rivestirsi dello spirito della rigenerazione, e della grazia: Expoliantes veterem hominem , & novum induentes, ivi. p.1g. 201. Quanto loavemente, e quanto dutevolmente lo spirito Cristiano tinnovi tutto l'Uomo. Pet lo spirito naturale, senza studio, s'impara a patlate, a camminare, &c. Perlo spirito della Rigenetazione, con maraviglia, e diletto, ratto si efercitano tutte le virtu, e si arriva a santità, sivi, pag. 2011.

Rispetti umani, quanto vili, e quanto dannoli. Par. 4. Lez. 5 pag. 330. e fez. Rispeste a chi fi duole di tante, e si difficili leggi, che abbiamo. Par. t. Lez.

13. pag. 65. c feg. Rifpoffe a chi fi duole dell' ineguale tipartimento de' beni . Par. 1. Lez. 11. pag. 55. e feg.

Risposte a chi si duole delle divine permissioni . Par. t. Lez. 12. p. 59. e seg. Risposte a i lamenti de vivi , e alle bestemmie de' morti dannati . Par. I. Lez. 14. pag. 96. e seg.

# S

Sacradai. La mattina in fantità fugit Altari i i giorno, e la fera utta in paffacempi: Non coherent : fono feonneffioni di vita: Qui Altari delevii, de Altari partisipa: Tirat tutte le prebende, e le propine dell' Altare, e c dall' Altare non turar nulla di fantita, fono incortenze di condotta altita, fono incortenze di condotta almi laicali, fono feon-ordanze di Religione. Parz. Let.: 12 additi.

Sagramenti della Chiefa, quanto ptofondi, quanto eccelii. Par. 1. Lez. 3. pag. 15.

Salute sterna, e morte temporale: Certa quella, incerta quella a, inc. nche si vive i l'incertezza di questa assia più penosa della certezza di quella, e perchè. Par. 4. Let. 10. pag. 352. Quanto è più piono i l'incertezza della si lute eterna, tanto più deve simolare da dissistanta: Magis larguse, si per bana opera certamo sofframo occasione, o destinomo faccioni: Come, posisimo accertarei della morte, e coll'incertezza della falute, vivi, pag. 355. Colla certezza della morte, e coll'incertezza della falute, quassi con singe, e freno devono esservatione.

tenute a dovere tutte le passioni : In camo , & frano maxillas corum con-Bringe , ivi. pag. 353.

Santità : quanto allo studio di fantità fian tenuti tutti i Cristiani . Par. 1.

Lez. 1. pag. 6.

Saule: Profera tra Profeti , perverso tra profani . Cristiani divoti in Chiesa . dissoluti in Casa, e in Città, dichiararano, che la pierà, e la divozione è spirito del luogo, e del tempo, non delle persone. Par. 2. Lez. 20. p. 200.

Scala da falire dalla Terra in Cielo coll' anima, e dal Cielo scendere in Ter- Scienza di Fede : quanto ampia, quanra col corpo: Comunicazione della terrena, e celeste Gerusalemme : Orazioni che falgono, e grazie, e foccorfi, che scendono, sono tutte notizie, da chi findia la Scienza de Santi. Par.

1. Lez. 5. Pag. 24. Scandalo, che fia, e in qual fenso dices le Crifto: Necesse eft, ut veniant scandala . Par. 1. Lez. 12. p. 59. e Par. 2.

Lez. 17. pag. 187.

Scienza de Santi: d' onde nasca, e come della Fede sia Figlinola . Par. 1. Lez. I. P.4. Tutte le scienze, e arti hanno i loro principi : i fuoi principi ancora ha la Scienza de'Santi. Quanto fearfi , quanto corti fiano i principj di quelle ; quanto numerofi, quanto alti, quanto ampj fiano i principj di questa . I principi di quelle sono formati dall'intelletto rimano, i principi di quelta sono formati dall' intel-Scrittura, ivi. p. 4. Quelli fono inutili alla vita supernaturale, ed eterna; questinon solo giovevoli, ma sono ancora necessari, ivi. p. s. La Scienza de Santi è scienza speculativa, e pratica. Speculativa negl' Articoli di Fede, tutti contemplabili: Pratica ne' Precetti , e ne'Configli della Legge, tutti praticabiti , ivi. p. 4. Le altre scienze non formano il vero Sapiente : la Scienza de' Santi a tutta la Sapienza forma l' Uomo, e di ciò si rende la ragione. ivi. p. 5. Quelle richiedono molta capacità, longo studio, ne tutui in esse posiono riuscire: questa altro non richiede, che buona volontà: perchè ef-

la ancora agl'idioti infonde la capacità . e l'intelietto : Intellectione tibi dabo, & instruam te , ivi. p. 5. Sola fra tutte la Scienza de' Santi, è necessa-ria, non a i soli Claustrali, e Religiosi, ma a tutti i Cristiani. Si dimoftra questa poco creduta proposizione; e fi conclude, che non folo i Claustrali, e Solitari, ma tutti i Fedeli devono studiare la Scienza de Santi . e della fantità: Sancti eftore, quoniami ego fanttus fum , dicit Dominus , ivi. Pag. 6.

to eminente , quanto necessaria , e quanto più certa d'ogni altra frienza. Par. 1. Lez. 1. Pag. 4. e Par. 4. Lez. 2. PAZ. 315.

ed erudizioni non fapute da altri, che Scifma che fia, e quale fia lo Scifma Naturale, quale il Teologico, e quale il Morale, di cui solo qui si parla . Par. 2. Lez. 11. pag. 153. Scilma da Cristo, Capo, Pontefice, e Signore universale, fanno tutti quelli, che amano ciò, che Ctifto vuol, che fi aborra, e aborrono ciò, che Crifto vuol, che si ami, ivi. pag. 154. Scismatici son tutti quelli, che poco penfano all'anima, e alla falute eterna, per cui Cristo tanto pati, ivi. pag. 155. Quanto mal tornaffe a quelle Tribu d' Ifdraele, che secero scisma dalle Tribu di Giuda: quanto peggio sia per tornare a tutti que Cristiani , che in fatti dicono : Que nobis pars cum Filio David ? ivi. Pag. 156.

letto divino , e rivelati nella Sacra Scrittura Divina : Quanto vera , quanto certa , quanto piena di verità , e di principi infallibili . Par. I. Lez. 1. pag. 4. Chi ad essa crede, è Figlinolo di Luce . e di Rivelazione . Par. 4. Lez 2. p. 315. I Libri tutti non inicgnano tanto, quanto ella fola infegna, ivi. p. 317. Per regolar bene turta la vita, prima di nulla ritolvere, convien dire: Vediamo: Quid foripsum fit . Per ribattere tutte le tentazioni del Mondo, della Carne', e dell' Inferno, dir fi deve con Crifto tentato nel Deferto : Vade Satana : scriptum est enim: Dominum Deum tuum adorabis , & illi foli fervies , ivi. pag. 318. Quale de' due Testamenti divini sia il più grandiolo, e magnifico; e quale sia a leggersi il più giovevole, e amabile . Par. 4. Lez. 20. Sopra sal Pro-

blema. Semplicità Cristiana: Come, e quanto sia derifa dal Mondo . Par. 5. Lez. 16. pag. 474. Il Mondo confonde la prudenza colla malizia, e la femplicirà colla stolidezza: Prudenza, senza lazione, è frode, è furberia, e ribaldaggine; la vera prudenza è femplice, e la vera femplicità è ptudentissima. Estote prudentes sieut Ser-pentes, & simplices sieut Columba: come possa, e come debba accompagnarsi templicirà di Colomba, e pindenza di Serpente , ivi. pagin. 475. Quanto Iddio ami i femplici, e come con esti si comunichi : Cum simplicibus fermocinatio ejus: Quanto detesti i maliziosi : Os bilingne detestor, ivi. pag. 476. Vera prudenza è quella, che ula i mezzi più opportuni per arrivare all'ultimo beatiffimo fine de'l' Uomo: quanto in ciò fiano fingolari i femplici dell'Evangelio, quanto stolidi e pazzi i prudenti del Secolo . Oui videtur inter vos sapiens effe in kor faculo, stuleus fias, ut sis (apiens, ivi. pag. 477.

Senso reprobo, non conoscimto, ne da Notom:fti, nè da Filosofi, qual senfo fia : enumerazione di tutti i fenfi interiori, ed esteriori dell' Uomo; e da ciò si conclude, che senso reprobo nel Morale, altro non fia, che l'estimativa col tenso comune disordinaro e gualto : Quel che nella natura è pazzia, è fenfo reprobo nel Morale : Et dicunt bonum malum. O malum bonum. Par. 3. Lez. 9. pag. 247. . Ciò tutto (uccede , quando la feniualità in tutto ha fottomella la ragione, e l'appetiro ha pervertita affatto la volonta; per lo che (enfo reprobo) può dirsi , sensual ta predominante in tutti i giudizi, discorsi, e voleri dell' . Uomo, ive pag, 248. Chi ha perduto il lume degli occhi, supplisce colle mani : chi ha perduto il lume del-. la ragione , supplifee col fenso , e se-. condo il fenio, e la concupifcenza,

Quanto sia facile a dare in tal fenso, quanto difficile ad uscirne : Ne Dannati altro fenfo non rimane, che il senso della pena ; in tali dementati altro femo non rimane, che il fenfo del peccato : Tradidit illos Deus in reprobum sensum, O in passiones ignominie , ivi. pag. 250.

femplicità, non è prudenza, è fimu- Servitis, e fervi di Dio : Iddio è Padrone universale di tutti, e pure i fervi di Dio tono rariffimi : e i fervi del Mondo, e del Demonio fono innumerabili . Par. 3. Lez. 10. p. 251. Il nome di servitù è dispiacevole . ma l'Uomo non può aver nome , o carattere più nobile , e gloriofo, che il carattere, e il nome di fervo di Dio , ivi. p. 252. Printo carattere di servi di Dio è la superiorità a tutti gli accidenti umani, che fono tutte disposizioni del lor Padrone, che tutto dispone in bene de' fuoi fervi , ivi. p. 252. Secondo carattere è la gloria, e il vanto di fervire a quelli, a cui ferve la natura, e la fortuna , la Terra, il Cielo, e l' Inferno, ivi. p.g. 253. Terzo carartere è il timore della gran Macftà, a cui servono; e perchè il timore, che hanno, è principio di fapienza, percio la fapienza è il quarto loro carattere . ivi. p.253. Il quinto carattere è la ficurezza, e tranquillità, che godono nell' istesto loro timore, che quanto è maggiore, tanto più gli afficura : Qui timet Deum, nihil trepidabit, ivi. p.254. Il festo carattere è l'allegrezza ne travagli , considerati da essi come scherzi dell' altiffimo loro Padrone, che scherzando , ad essi dice : Noli tonere, puer meus, flamma non nocebie tibi , or odor ignis non erit in te , ivi. pag. 254. Ult mo carattere è la spe-ranza: Poco spera, chi molto non teme Iddio: I foli servi di Dio, quanto più temono, tanto da lui più fecrano : Il timore istesso assicura la loto speranza: Qui timetis Dominum, sperate in illum , pag. 255.

Servizio di Dio quanto pigro , quanto ivogliato in alcuni Crittiani, quali ferviffero a un Padrone feredituo, e fallito : lo spirito di Dio : Non est spi-

Lez. 6. pag. 135.

Sierrezza nel Regno di Ctisto è il timor di Dio; chi più teme, più speta; ed è più sermo, e più sorte in tutti gl'incontri: Posuisii sirmamentum ejus formidinem, Par. 3. Lezion. 10. pagin,

Simpatia naturale, e sua forza: simpatia morale, e suoi effetti. Par. 1. Lez. 3.

PAR. 17.

Sinzolarità , che cofa fia fingolarità di persona nella specie comune: e quanto ogn'uno voglia effet fingolare nelle qualità della petfona, della fortuna , e dell'arte. Par. 2. Lez. 14. pag. 167. Nelle obbligazioni della Fede, e della Legge, non fi ammettono fin golarità di persone : Tutti del pari fono compresi , ivi. pag. 168. Come , e quanto alcuni per volere effere , o parete fingolari , pecchino contro la Legge, e contro la Fede, ivi. Pag. 169. Due sono le pene del peccato, la morte, e l'inferno : Dalla morte neffuno và esente: Dall'inferno và esente solo, chi sa penitenza: Quanti siano i rilassati, che per singolarità di persona, presumono di essere esenti dalla penitenza, ivi. pag. 171. e 172. Le fingolarità fono pelle delle Communità, e Repubbliche, ivi.pag. 169. Fra tanti inoffetvanti , quanto bella fia la fingolarità dell'offervanza, e il poter dir con David : Singulariter sum ego, donec transeam, ivi. pag. 167. Siftema dottrinale, e Teologico del Mon-

do. Part. Lee.5, pag. 32.
Selirari, e felitudine fama i David Re, Rebellicofo, e put folitario, primo tempio di folitudine fama i Faltus fam fient pafer folitarius vi tello. Par. 3. Lee. 14, Pag. 370. Tre volatili felimpiari, fimbolo di folitudine fingolate. Tre claffi di folitari nel Secolo, nel Chioftri, e nelle Forefle, e Septonte, setto, folitari di fiprito, folitari di folitari nel catatteri di tali folitari nel la catatteri di tali folitari e I. Il timot delle tempefle, e de' pericoli , che s' incontran rel Mondo: 2. Amor dell' iffefla ambi-

lissima solitudine : 3. Desiderio di apt prendere la fanta Patetica, che nel Mondo non s'infegna: 4. Defiderio di falir per le tre vie , purgativa , illuminativa, e unitiva, che a Dio conducono, e che nel Mondo non fi trovano : 5. L'ardor di combattere . e fottomettete tutti gl'inimici dell'umana falute, e principalmente le medefimo, ivi.pag. 272. e feg. L'armi, gli efercizi, e lo studio, che in tal guerta essi adoprano, e le continue vittorie , che effi tiportano , ivi. p. 274. Non altrove, che nelle folitudini, e fra i veri solitari, si trova la vera militare, e l'arte tutta di scoprire, di combattete, e di vincere gl' ini-mici tutti dell'Uomo, ivi. pag. 274. Contemplazioni, flupori ed estasi non altrove fioriscono, che nelle solitudini . e negli Eremi , ivi. p. 275. Speranza: Godimento della Terra, e

speranza del Cielo non accordano infieme . Par. 4. Lez. 3. pag. 319. Chi ípeta affai , vive più del fututo , che del presente : Come i soldati di Gedeone, prendono un forío dal Tortente, e passano a cumbattete, ivi. pag. 320. Quanto erri , chi crede , che la speranza sia priva di godimento. Si dimostra che la speranza del futuro è godimento maggiore del godimento istesso del presente. I primogeniti Reali, che hanno il Jus ad rem, sopra il Regno, più godono, e sono più rispettati, che i Principi cadetti, i quali hanno il Jus in re, fopra qualche Principato , ivi. pag. 322. Le Feste umane più si godono quando si aspettano, che quando atrivano , ivi. pag. 321. Il godimento del presente sempre è minore, il godimento del futuro sempre è maggiore; quello sempre più si appressa al fine di ciò, che gode; e questo sempro più si avvicina al principio di ciò, che spera : Ciò vale quando il paragone è paragone Aquiparantia , cioè, di temporale, con temporale: ma molto più vale, quando il paragone , è paragone Disquiparantia : cioè, di remporale con eterno ivi. pag. 322. Simbolo espressivo di

questa verità è il fiore detto perpetuina .! folo perchè effa è fiore, ma è fior perpetuo : mentre gli altri tutti sono effimeti, e caduchi, ivi. p. 322. Il godimento del caduco presente è pieno di roffore, e di pentimento; la speranza del futuro è piena di valore, e di contentezza: quello forma aninte infingarde, e da nulla; questa forma anime forti , ed eroiche , ivi. p. 323. Salomone per dire un' Uomo sprezzabile , dille : Qui non habet futurorum (pem; e la Sapienza esalta Iddio , petchè: Bona spei fecit Filios suos : la lode più bella, che dar si possa a un Figliuolo, è dirlo: Figliuolo di grande speranza; è Uomo di grande, d' immenía, di ererna speranza, e fra tutti gli Uomini spettabile, e degno di offervazione, ivi. pag. 323.

Spirito , in quante maniere fi dica . Par. 2. Lez. 6. p. 131. Quale fia lo spirito de' Governi nelle Città, e ne'Regni; quale lo spirito naturale della nascita nell' Uomo; quale lo spirito sopranaturale della rigenerazione , ivi. p. 134-Tre (piriti accennati dalla Scrittura . poco avvertiti fra rilaffati, ma quanto perniciosi in Cristianità : primo /piritus divinationis : lecondo spiritus vertiginis : terzo Spiritus Soporis , ivi. pag. 135. Qual sia lo spirito del Regno di Crifto, e come da esso dipenda tutto il bene della Cristianità , Par. 2. Lez. 5. PAR. 128.

Statua di Nabucdonosor, tutta scismatica: simbolo espressivo dello scisma, che da Cristo Pontefice, Re, e Capo, fanno molti Cristiani, che in fatti dicono: Que nobis pars cum Filio David ? e a quali da Crifto si risponde : Non habebitis partem in Regno meo . Par. 2. Lez. 11. pag. 155. e 156.

Studio di Fede, quale sia, e quanto necessario a tutti i Fedeli . Par. 1. Lez. 1. pag. 4. e Par. 4. Lez. 2. p. 315. Uomini nalcono nobili , ricchi , belli ; ma non nascono dotti: Se non si studia, le Città poco differenti saran dalle Ville. Par.2. Lez. 15. pag. 174. Studio di conoscere i vari costumi, e caratteri degli Uomini, lodato ancor dall'

Ecclefiaftico. Par. 3. Lez. 1. Pag. 207. maraviglia, e miracolo della natura ; Superbia. I superbi credono di esser molto, e molto potere, e nulla ne fone. nè possono: Gli umili credono di nulla effere, e nulla potere, e colla fiducia in Dio, e grandi sono, e potenti. Par. 5. Lez. 14. Pag. 466. Arroganza, prefunzione, vanto, orgoglio, e vanagloria, sono tutte specie di superbia; ma il timore, che hanno ad ogni paffo', è il primo argomento della loro debolezza, ivi. p. 467. La fatica, e il travaglio nelle loro imprese, è il secondo argomento del poco, o del nulla, che essi possono, ivi. Tutti i Giganti impiegati a fabbricare la famola Totre di Babele , dopo un grande strepito di lavoro , e di fatiche : Non potuerunt consummare : all' incontro gli Uomini, che di se diffidano, e in Dio confidano, a un cenno asciugano il mare, rivoltano la natura, ivi. pag. 466. I superbi temono ancora: Ubi non est timor : Gli umili vanno incontro a turti i pericoli, e nulla impallidiscono: Qui timent Dominum, nihil trepidabunt, ivi. pag. 466. Gli A-postoli , quasi Agnelli di sagrifizio , andavano a predicare il Regnodi Crisio, e i Re, e i Regni tremavano, e fi arrendevano a quegli umili, e manfueti , ivi. pag. 466. I fuperbi vantano le loro imprese; ma non possono già vantare la conquista de' Cieli . E pure la conquista de' Cieli è la propria impresa degli umili, che muovono Iddio a i loto voleri, e co' sospiri riportano il Regno eterno, ivi.p. 468.

Eatro. Tutto il Mondo è Teatro. dove tutti gli Uomini sono Spettatori , e Attori insieme . Di quanta maraviglia e diletto ciò riesca a' giusti . Di quanto terrore e confusione agli empj : Spectaculum facti sumus mundo, O Angelis, O hominibus. Par. 1. Lez. 10. p. 53.

Tempo, quanto prezioso, ma quanto male spelo in passitempi : Particula boni diei non te praterent. Par.S. Lez. 4 PAR. 422.

Tr

Teforo: Tesoreggiar si deve, ma dove tesoreggiar convenga: Thefaurizate vobis thefauros non deficientes in Ca-lo. Par. 2. Lez., 19. Pag. 195.

Testamento nuovo, quanto superiore per ogni parte al Testamento vecchio.

Par. 4. Lez. 20, Pag. 400, Vedi Reden-

zione.

Testimonio: Come fi accordi quel, che dice San Paolo, cioè, che lo Spirito Santo: Testimonium reddir spiriui mestro, quod sumu Filii Dei, con quel che dice il Ecclestatico, cioè, che Nescir bomo urrum odio, vel amore di-

gnus fit . Par. 4. Lez. 13. pag. 352. Timore, gemello dell' amore ; dove & ama, ivi fi teme quanto fi ama. Par. 4. Lez. 5. pag. 329. Fra tutti i timori , il timor di temere altra cofa, che Iddio, è timor tutto eroico, ivi. p. 330. Timori, e rispetti umani, quanto vi-li siano di condizione, e di lega; quanto nobile, e degno di studio sia il timor di Dio, ivi. p. 330. Il Mondo, la Natura, la Fortuna, e l'Uomo fono tutte potenze inferiori , e subordinate a Dio: Iddio è il Sovrano di tutte le potenze; senza il quale non v' è, chi possa ne pur rorcete un capello : Chi più può, più deve effer temuto; e chi tutto può, solo deve esser adotato, te sopra il corpo, e dentro il tempo, possono quel , che possono : Iddio sopra il corpo, e fopra l'anima, nel tempo, e nell' eternità tutto può in questo, e nell'altro Mondo, ivi. p. 330. Il timore è una specle d'onoranza, che non ad altra potenza è dovuta, che alla fola Onnipotenza, ivi. p. 331. Le potenze create si temono solo, quando minacciano: Iddio per la fua grandezza, deve effer temuto ancor quando benefica , ivi. pag. 331. Mali , che cagiona il timore, e il rispetto umano: i beni, che cagiona il timor di Dio, ivi. p. 331. Il timor di Dio è dono dello Spirito Santo, ed è ptincipio non folo della Sapienza, ma ancor della Fortezza: Il timore umano è una passione, che avvilisce tutto il sorte, e il belio dell' Uomo; e de quello è dono di grazia, questo è pena di peccato,

ivis, p. 332. Chiteme il Mondo, la Fortuna, el Uomo, pet tutto trovadaremere: Bi srepidaverun timore, ubi me reat timor. Chiteme Iddio, ha un timore, che folo l'afficura da ogn'altrotimore: Qui intent Devan, mbiltrepidabit, vis. pag. 332. Solo il timor di Dio è quello, che genera peranza, e Dio è quello, che genera peranza, se pacere a Dio, vis. p. 333. Come deba ficigati il paffo di San Giovanni, che Charitas Dei forsa mittit timorem, vis. pag. 333.

Tou. Pag. 333.

Tou. Pag. 334.

Tou. Pag. 34.

Tou. Pa

Tobia: come condotto, e rigondotto felicemente in pericololo viaggio dall' Angelo Raffaele. Par.3. Lez. 20. tutta

Jopra di cio.

Tribolazione, tribolati : Si risponde a i lamenti de' tribolati , che credono di essere strapazzati da Dio: e si dimostra quanto meglio sia in questa vita, di effer tenuto in travagli, che in godimenti . Par. 4. Lez. 6. pag. 334. Iddio colle afflizioni dichiara fuoi cari e diletti gli afflitti, che si credono da Dionegletti: Quos diligit Deus, castigat, flagellat autem omnem Filium , quem recipit, pag. 335. Due fono i governi divini: Uno della Natura, l'altro della Grazia: I ricchi, e potenti, &c. sono meglio trattati da Dio nel governo della Natura: ipoveri, gliafflitti fono meglio trattati da Dio nel governo della Grazia, di cui un dono folo val più. che tutti i doni di Natura, svi. pag-334. Le tribolazioni, non solo dichiarano l'amore, che Iddio porta agli afflitti , ma dichiarano ancora la flima, che di effi fa Iddio: I Giovanetti di miglior riulcita, fono i più preffari da' Macftri in I(cuola : I Soldari più veterani iono i più efercitati ne conflitti da Capitani : effer lasciato infingardir nell'ozio, è pessimo indizio del giudizio divino: Dimifi cos fecundum desideria cordis corum: ibunt in adinventionibus fuis , ivi. pag 335. Si spiega la necessità, che i Ginsti nel governo della grazia fiano travagliati, come l'Angelo diffe a Tobia: Quia acceptus eras Deo , necesse fuit ut testatio probaret te, ivi, par. 336. 1 Demoni fi ridono della bonta di que' Ginti, che non to no ancora con molte afflizioni provati, ivi. pag. 336. I poveri, e gli afflitti tono i meno indebitati con Dio; e nelle loro afflizioni, e lagrime, lian sempre pronto il contante da pagare i loro debiti , ivi. pag. 337. Sopra ogni godimento del tecolo, è la confolazione di effer trattato, come furon trattati in Terra il Figliuolo, e la Madre di Dio ; e con tutti i Santi maggiori, fra i travagli meritare il Regno della Gloria: Nonne oportuit peti Chriflum, & ita intrare in gloriam (uam ?

ivi. paz. 336. Troppo, e poco: Abbondanza da una parte, e penuria dall'altra, non fi trovava nell' aurea uguaglianza dell' innocenza: perchè non si trovava, ne mio nè tuo ; e perciò tutti del pari eran contenti. Par. 4. Lez. 19. p. 393.

T Azabondi: Quali e quanti siano l' Anime vagabonde in Ctiftianità e come esse si distinguano da servi di

Dio. Par. 3. Lez. 2. p. 216. Vanità: Come, e perchè tutti i beni,

da Dio creati, da Salomone fian derti vanità. Par. 1. Lez. 7. pag. 35. Vendetta, quanto contraria al fine della reputazione, per cui da' vendicativi fi vuole : colla vendetta non fi cancellano le macchie del nome, ma fi pubblicano, e si sa sospettare di se, di chi non si sospettava. Non è onore sprezzare il nome di Cristiano, e il comando del Sovrano, che vuol, che si perdoni . Non è difonore . è gloria, feguitare l'efempio del Figlino-

lo di Dio, e di tutti gli Eroi della Chiefa , i quali tutti perdonarono : I vendicativi mentiscono, e meritan supplizio, non perdono, quando dicono : Dimitte nobis debita nestra ficut O nos dimittimus debitoribus no-Ari : Vedi Perdono .

Venderta: Quale sia in Dio sopra i peccatori la vendetta diretta, e quale l' indiretta; come il peccato fia punito ancora in questa vita. Par. 3. Lez.

v.11. p. 258. a de' Santi, quanto varia, quanto occulta, quanto ficuta, quanto animirabile, ed eccelía: Ragione di tanta varietà . Par. 1. Lez. 15. fopra di

Verna, sapute, ma non intese da rilaffati, che non vogliono effer coftrite ti dal lume ad aprir gli Jocchi : Noluit intelligere, ut bene ageret . Par. 2. Lezion. 16. pag. 179. e feg. La politica, e l'ecconomia più applaudita nel Mondo, quanto poco di luogo lascino alla verità nel Cristianesimo: Diminuta funt veritas à Filiis hominum. Par. 5. Lez. 15.p.12.470.

Velti , gale , e mode , livrec tutte , e mode di gente bandita dal Paradifo : Chi fa pompa di esse, sà vanto delle fue fventute . Par. 2. Lez. 1. Pag. 110. Vesti, che non finiscono di coprire, contratie alla lor natura, e idea. Par.

4. Lez. 9. pag. 350.

Vita, altro non e, che principium motus no imrin/eco : Mutazioni di vita, fatte per impulso di pericolo, o di bisogni, fon poco durevoli, perchè non la mo principio intrinfeco di vita: Ancor gli Energumeni, e i Negromanti, pet in:pulso di spirito estrinseco, san cese ammirabili. Finche non fi muta lo firrito della nascita in quello della riscnerazione, le divozioni, e le offervanze fono sforzi di poca durata. Renevamini spiritu mentis vestra. Par. 2. Lez. 20. pag. 199. Vita eterna può acquistarsi da tutti : Vita temporale da . neffino. Par. 2. Lez. 14. pag. 171.

Vitto, quanto diverso secondo la diversità de Climi , e delle Nazioni. Par. 3. Leza, pag.217. Dalla diversità del latte, e de cibi , nasce ancora la diver-

fità de' genj , e delle inclinazioni : Quale fia l'inclinazione di quelli, che vivon di Fede : Iustus autem meus ex fide vivit , ivi. pag. 219.

Umiltà: Quanto più forte, quanto più potente della superbia. Par.5. Lez.14.

P48-465.

Unità, non è numero, ma è principio di tutti i numeri, derivati da essa: unità di Dio, senza verun numero, e pure principio di tutti i numeri, e di tutte le cole: Unus est Deus, & paper omnium. Par. 1. Lez. 4. pag. 19. Si dimoftra Iddio non potere effere, che un folo. Infania degl'Idolatri, che adorano e infegnano la moriplicità degli Dei contrari fra loro, e inimici. Par.

5. Lez. 7. PAR. 435.

Volonta, potenza dello spirito poco coltivata dall' Uomo, ma molto superio re all' intelletto, tanto pregiato nel Mondo: l'intelletto, è la guida, e la face della volontà, che fenza cognizione nulla può muoversi , giusta il detto: Nil volitum, quin pracognitum: Ma la volontà, è la Regina padrona; e quello, altro non è, che il Configliere, e il Servo. Par. 4. Lez. 9. Pag. 348. Il Mondo è pieno, ed è bello, per le scienze, per l'arti, e per l'opere dell'intelletto; ma il Mondo si abbellito dall' intelletto, senza buona volontà, nelle bilancie di Dio : Est minus habens; nulla pefa , e più vale un atto di buona volontà, che tutte le arti, L'intelletto, con tutte le altre potenze conoscitive dell' Uomo, è potenza determinata, che per la necessità di operare, come opera, non acquista merito operando: la volontà è libera, e per la libertà, ciò, che fa per Iddio, a Dio è gratissimo: la Fede, che è atto dell'intelletto, è meritoria , fole perchè è atto imperato dalla volonta, che comanda all' intelletto il credere a Dio : Captivantes intellectum in obsequium fidei , ivi. p. 350. I Sera.

fini, tutti ardore di volontà, prevalgono in Cielo a i Cherubini, tutti lume d'intelletto, ivi. p. 351. Chi è corto d'intelletto, collo studio non cresce d' intelligenza: Chi è freddo di volontà , colla meditazione può accendersi , e arder quanto vuole in carità, ivi. p. 348. A gli Uomini di buena volonta. prima che a' Filosofi e Accademici di grand' intelletto, fu annunziatala pace nella nascita del Redentore: Gloriain Altisfimis Deo, & in terra pax beminibus bona voluntatis, ivi. pag. 351. Sc coltivar fi deve l'intellerto per format Uomini eruditi, e dotti ; molto più coltivar si deve la volonta per formar Uomini Santi, e Beati, ivi. pag. 351. Volontà: quale sia in Dio la volontà affoluta di beneplacito, quale la volontà condizionata di benevolenza. Con qual

volontà egli voglia il caduto Mondo prefente. Par. 1. Lez. 9. p. 47. Volto appaffionato : Tra'Fedeli di Crifto, è volto Scifmatico dell' Evangelio .

Par. 2. L. 11. p.154.

Uomo: Come si definisca dalla Filosofia, e perchè non si definisca, con una fola definizione dalla Scrittura : anzi perchè da Giob , e da David s' inter-roghi: Quid est home ? Par. 1. Lez. 8. p. 39. & 40. Non ha bifogno di gran nascita, o di molte ricchezze, per esfer grande quello, di cui, povero, e ricco che sia , è scritto: Minuifti eum paulo minus ab Angelis, ivi.p. 40. e le scienze dell'intelletto, ivi. p. 349. ¿U/ura vietata dalla Legge : ma qual sia

quella comandata da Cristo, e a chi fia detto: Centuplum accipies . Par. 4-Lez. 11. pag. 360.

TEle . Qual fusse lo zelo de' Farisci L'rigoristi , e quanto da Cristo abbotrito. Par. 2. Lez. 18. p. 189. Quanto più di noi zelante fia Iddio dell'anime noftee. Par. I. Lez. 13. p. 65.

# E.



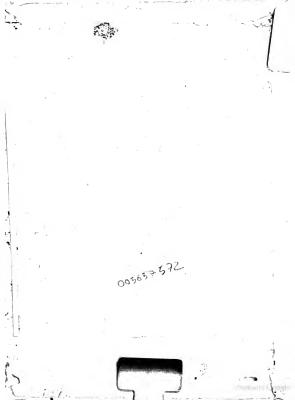

